

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

## LIBRERIA già NARDECCHIA





. .

# VOCABOLARIO

## DOMESTICO

# NAPOLETANO E TOSCANO

COMPILATO NELLO STUDIO

DI

BASILIO PUOTL



NAPOLI,
LIBREBIA E TIPOGRAFIA SIRONIANA
Strada Quercia dº. 17.

4844.

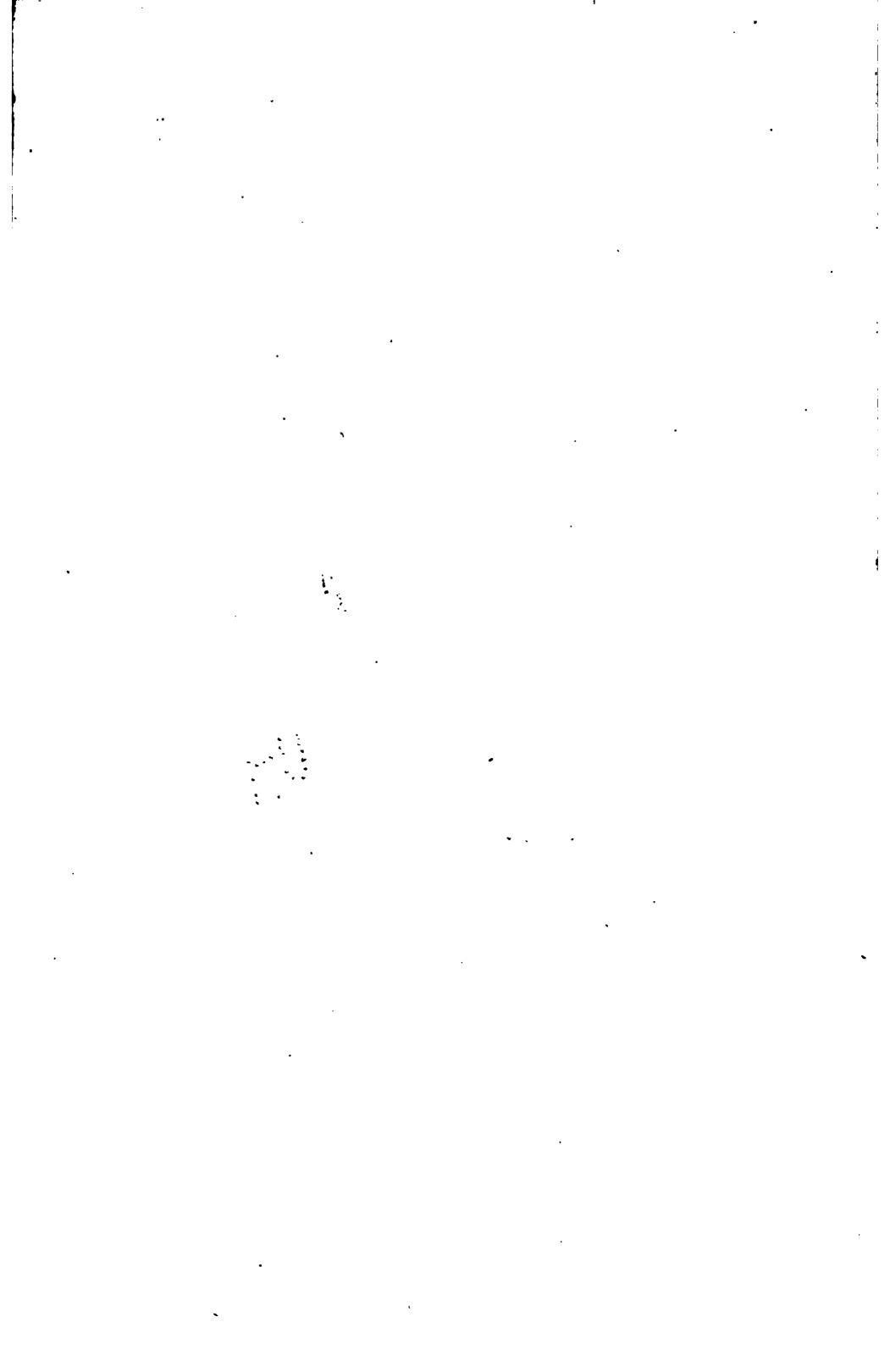

Lib. Cinin. Planelocchia 5-24-33 27846

### DISCORSO PROEMIALE.

E gran tempo passato che io volgea in mente il pensiero di compilare un Vocabolario, del quale avessero potuto aiutarsi i Napoletani per imparar quella parte della favella, che dicesi domestica; ma la disficultà dell'impresa mi tenea dubbioso, e mi toglieva l'animo di mettermi al lavoro. Non però di meno, vedendo io sempre più crescer tra noi l'amor de'buoni studi, e considerando che una siffatta opera molto utile sarebbe tornata agli studiosi della lingua toscana, discacciai da meogni dubbiezza e timore, e mi risolvetti di prender questa fatica. Alla quale sospingevami pure l'esempio di molti altri Italiani che nel passato secolo compilaron Vocabolari de' lor dialetti colle rispondenti voci toscane, e più d'ogni altro incitavami quello del tendomi crescere sempre più in cuore il desiderio di sopperire a questo nostro difetto, animosamente mi rivolsi alla compilazione di un Vocabolario, che racchiudesse quella parte della lingua, ch'è ignorata da quelli che o non nacquero

in Firenze, o ivi lungamente non dimorarono, o da ultimo non fecero un incessante e profondo studio negli scrittori toscani d'ogni maniera. E spero non sia chi voglia dirmi ingiusto o avventato per avere io detto che pativamo difetto di un sì utile, anzi necessario libro, arrecando in mezzo i nomi del Galiani, del Mele, edel Gargano. Perocchè l'opericciuola del Galiani, oltre di essere ordinata solo all'imprendimento del dialetto napoletano, non comprende se non Le parole, che più si scostano dal dialetto toscano, come pure vedesi scritto in fronte del libro; l'altra dell'egregio Carlo Mele, mio dolcissimo amico, è un Saggio di nomenclatura famigliare col frequente riscontro delle voci napoletane alle toscane, come eglistesso giudiziosamente volle in-Pasqualini, il quale diè alla Sicilia titolarlo; e quella del Gargano, se un' opera di tal sorta. Onde, sen- non è al tutto da spregiare, par che non abbia interamente aggiunto il suo scopo. E meno ancora è da tener conto di quel gretto e misero catalogo posto in finedell'Ortografia del Facciolati; nè molto utile può tornare a noi altri Napoletani il lavoro dell'Azzocchi, che certa-

mente per molte parti è da commendare. Dappoiche nel catalogo del Facciolati, essendo ordinato per Categorie, almeno una intera se ne ha a leggere, per rinvenire un vocabolo; e non ci ha nè diffinizione, nè esempio di scrittore che ne mostri l'uso e il modo di adoperarli: ed il Vocabolario dell'Azzocchi, seguendo l'ordine alfabetico, chi ignora le voci toscane non può in quello cercarle senza discorrere dal primo all'ultimo foglio tutto il libro. Tutte queste ragioni movendo sempre più il mio animo, mi diliberai, son ora già tre anni, di pormi all'opera, e secimi attesamente a divisare in qual guisa avessi avuto a condurla. Da prima caddemi in pensiero di divider tutta l'opera per materia e far de'Vocaboli molte distinte categorie; ma ben considerata ogni cosa, m'a v vidi che, seguitando questo metodo, sareimi cacciato in un laberinto, dal quale non meno a me sarebbe tornato difficile l'uscire, che a quelli che avessero voluto cercarvi entro. Perocchè, volendo io raccorre non pure i nomi degli arnesi domestici e degli istrumenti delle arti e de'mestieri, che facilmente si ha ad usare parlando o scrivendo, ma quelli altresì che significano o atti della nostra mente, o affetti dell'animo, in troppo sottil metafisica sarei stato costretto di sprofondarmi, e di metafisica ancora più sottile, e di più lunga meditazione avrebbero avuto mestieri quelli che ad usare ayeano il mio libro. E non solo sommi me-

tafisici avremmo avuto a esser tutti quanti, ma tutti ancor della medesima scuola; chè, se io avessi seguito Locke, e Kant quelli, o fossimo stati io idealista, sensualisti quegli altri, sarebbe tornato al tutto vano il malagevole, se non impossibil lavoro delle categorie. Laonde, lasciato dall' un de' lati questo troppo scientifico metodo, il quale, comunque io avessi potuto seguitarlo, avrebbemi certo fatto venire in più alta stima appresso gli uomini de' nostri giorni; più dell'altrui utilità che della mia fama sollecito mi risolvetti d'imitar l'esempio di tutti gli altri, che fecero di simiglianti lavori. Sicchè mi feci a registrar con ordine alfabetico i vocaboli, ed usai ancora un altro modo che avesse potuto rendere il rinvenirli più agevole e piano: il quale fu di allogare in primo luogo le voci napoletane. Dappoiche il dispor solo per ordine di alfabeto i Vocaboli non sarebbe stato bastante a render facile il rinyenirli, ma era d'uopo altresì di un altro aiuto, che più dirittamente e con maggiore prestezza conducesse allo scopo. Chè, come per aggiugnere un obbietto posto all'altra ripa di un fiume, se non ci ha un ponte, è forza andar con gran disagio in fino al di là della fonte, e poi dar la volta e tutta quasi discorrerne l'altra sponda fino a che non s'arrivi quell'obbietto; così chi non sa il vocabolo di un'altra lingua, ch'egli desidera rinvenire come ben rispondente a quello del suo dialetto, e volesse cercarlo in un

Vocabolario disposto solo per ordine di lettere, e con innanzi le voci della lingua che egli ignora, tutto, dalla prima in fino alla voce ch'egli va cercando, gli converrebbe discorrere il libro. Or, come un ponte toglierebbe tutta la fatica a chi avesse a passar quel siume; così i vocaboli del nostro dialetto, che debbono esser certamente saputi da' Napoletani, fatti ciascuno precedere al toscano, quasi ponte per passare all'altra ripa, menano agevolmente ad aggiugnere lo scopo: per la medesima ragione che dal noto si passa agevolmente all'ignoto. Laonde, oltre al seguitar l'ordine alfabetico, disposi in questa guisa le parole napoletane, e m'ingegnai di disfinirle per modo, che chiarissimamente se ne fosse potuto da tutti comprendere la forza e il valore. E così seci non pur per le voci affatto diverse dalle toscane, ma per quelle ancora che da queste differiscono solo pel guasto modo di profferirle; ed eziandìo per quelle altre che, essendo del nostro dialetto, sono pure toscane, ed al medesimo modo de' Toscani sono da noi pronunziate, e però ingenerar possono dubbio se sieno o no prette toscane. Perocchè Amarena, Crisciune, Cerefuoglio, Assignato e molte altre, che per amor di brevità io tralascio, sol per guasto di profferenza differiscono da Amarina, Crescione, Cerfoglio, Assegnato, che sono purissimi vocaboli fiorentini; e Sciancato, per arrecar pure di quest'altre voci un esempio, ed Acchiappare, Ammaccare, Af-

filare, Acconciare, Accomodare sono vocaboli nostrali insieme e fiorentini, e appresso di noi si pronunziano punto non altrimenti che in Toscana. Ma per cansare il brutto suono e la goffezza delle parole napoletane, sempre che abbiam potuto, in luogo di darle tal quale le pronunzia la plebe, le abbiamo scritte come si odono usar da' non plebei che ignorano la lingua, e si Eforzano di ringentilire alquanto il nostro dialetto, ed in luogo di Mbroscenare, di Mbrogliare ed altri simili, abbiamo scritto Imbroscinare, Imbrogliare; ma molti altri vocaboli, quantunque riescano spiacevoli per la lor forma e il suono, gli abbiamo scritti come li profferisce il volgo, non essendoci lecito di sare altrimenti. Dappoichè in qual altro modo avremmo potuto noi dire Acarulo, Arronzare, Ammucechire, e cento altri simiglianti nostri vocaboli? Nè ho trasandato ancora un altro accorgimento; chè, ponendo mente che alcuni avrebbero potuto cercare i Vocaboli spiattellatamente napoletani, ed alcuni altri ringentiliti nella guisa detta avanti, il più delle volte gli ho registrati in amendue i modi, e talvolta/ facendo preceder la più gossa sorma, e tal altra la più gentile, rimandando il lettore dall'una all'altra voce.

Per sar che questo mio lavoro arrecar potesse maggiore utilità agli studiosi della savella ho
dato luogo in questo Vocabolario altresì ad alcune voci, che
per nostra grave sventura son venute di Gallia ad insozzare il nostro.

e tutti gli altri dialetti d'Italia. Ma queste sono non pur poche di numero, ma propriamente quelle che significano obbietti, o usanze passate a noi d'oltremonti, e delle quali non si può e non si dee far senza. Perocchè sono molto frequenti e necessari vocaboli Abbonato, Abbonamento, Associazione, ed altri simiglianti; ma se sono necessari e frequenti, in luogo di usarli tal quale usansi oggi, non sarà util cosa il ricercare se nella nostra favella ci sien voci che a queste si possan ben sostituire? E questo è quello che noi abbiamo tentato di fare. E dappoichè non a chiunque, ma solo ai sommi Scrittoriè conceduto di forbire ed arricchire una lingua, io che non sono di sì bel numero uno, non ho avuto così fatta audacia. Anzi persuaso, come io sono, che il supremo tribunale della favella tra noi Italiani è l'Accademia della Crusca, a que' valorosi uomini ho modestamente proposto i vocaboli che io avvisava potersi sostituire ai barbari, che sono oggi in uso. E l'autorità pure della Crusca ho creduto di dover seguitare in eleggere i vocaboli rispondenti alle voci napoletane; e, dove non ho potuto rinvenirli registrati dall'Accademia, sono ricorso all'uso di Firenze, ma l'uso del popolo presso di cui è viva e purissima ancor oggi la favella. Ma, dappoichè nel Vocabolario della Crusca stampato in Bologna dal Cardinali edal Costa, assai sovente si veggono aggiunti vocaboli e modi di dire tolti dall' Alberti, dallo Stratico, dal Grassi e da altri, i

quali sono di assai dubbia fede; io non ho preso se non quelli ch'eran rifermati cogli esempi di approvati Scrittori, o almeno dall'uso del parlar d'oggidi de Fiorentini. Così dall' Alberti ho preso Ninnare, chè questa voce è stata registrata con un esempio di Frate Jacopone; e Cassa in sentimento del leguo dell'archibugio, da noi detto Teniere; e Paloscio sorta di arma bianca, che se nel Vocabolario sono riferiti senza esempi, sono nondimeno dell'uso di Firenze. E quanto agli esempi son proceduto con molta cura e diligenza; chè, oltre di trascegliere i più spiccati e chiari, e quelli de' migliori scrittori de'migliori secoli della favella, ho voluto innanzi non arrecarne alcuno che torli dal Magalotti, o dal Forteguerri, che pel fatto della purità poco sono da avere in conto. Il qual mio procedimento, che sembrerà a taluno troppo rigido ed austero, non meriterà certo il biasimo che io stimo doversi dare ad alcuni, non so se dir dissennati o audaci compilatori di Vocabolari dell' età nostra, i quali, nelle lor mal digeste farraggini, si avvisarono di cacciare sozzissimi esempi tratti da moderni e lordi trattatelli d'Agricoltura, di Geografia, e da spaventevoli e sozzi romanzi usciti non ha guari in luce. Perocchè questo non è arricchire ma insozzar la lingua, ed arrogarsi un diritto che può conceder solo il tempo ai sommi scrittori, e l'Accademia della Crusca, a cui e con espresso e con tacito comun consenso, han tutti gl'Italiani

questa facultà conceduto. Ma questa mia austerità non mi ha fatto, quando ne ho avuto mestieri, temer di antiporre agli esempi del trecento quelli di alcuno autore del XVIIsecolo.Conciossiachè, dovendo cogli esempi non solo rifermare la purità de'vocaboli, ma mostrare altresì in che modo si ha da adoperarli, quando quelli del 600 sonomi paruti più acconci a questo fine, gli ho preseriti liberamente a tutti gli altri. Nè ho temuto altresì di allargarmi in questa parte; anzi, dove era uopo di far comprendere il diverso uso di un vocabolo medesimo, e per rispetto alle persone, e per rispetto alle cose, sono andato scegliendo luoghi dell'una e dell'altra maniera, e ne ho registrati più insieme.

Non essendomi potuto venir fatto diseguitare il metodo delle categorie, come ho detto avanti, sonomi dato a trovare altre vie che potessero render men difficile il cercar nel mio Vocabolario. Laonde, considerando che il nostro dialetto manca di vocaboli per significar non pochi obbietti, e che quelli posson di leggieri essere ignorati da coloro che desiderano sapere come quelle cose si dicano toscanamente, sonomi argomentato di sopperire a questo disetto in diverse guise. E così talvolta, dopo di aver registrato il nome di un arnese composto di varie parti, o che può essere adoperato a diversi ustici;ne paragrafi e negli av vertimenti sono andato allogando i veri nomi toscamiche quelle hanno, ed ho de-

scritto gli ustici, e recato in mezzo le parole e le frasi che fiorentinamente li significano. Onde, per darne un esempio, avendo in un articolo registrato Botte, ho dipoi descritto con i propri loro nomi tutte le sue parti, ed ho posto nei paragrafi e Cocchiume, e Capruggine, e Zipolo ed altri vocaboli a questo arnese pertinenti. Ma non però di meno per porgere maggior facilità, alcun' altra volta, oltre di aver registrati e dichiarati questi vocaboli sotto un articolo generale, gli ho tornati a registrar pure separatamente nell' ordinario modo alsabetico, rinviando il lettoredall'uno all'altro. Quando non ho potuto in questa guisa aiutarmi, mi son valuto almeno delle relazioni e legami che possono aver le cose traloro. E però, dopo di aver registrato il nome delle frutte, ho posto pure quelli degli alberi che non sono ben distinti nel nostro dialetto; e così dopo di Amarena si troverà in un avvertimento che l'albero che produce questa frutta, il quale non ha nome appresso di noi, dicesi Amarino. E dopo di Allessa si troverà Brodo di Allesse; dopo di Accoppatura si troverà Levare l'accoppatura; dopo insalata si leggerà Coreniello, che è la parte di mezzo e più tenera del cesto della lattuga, o altra simile erba che sa cesto, che di leggieri può essere ignorato. Dopo di Mellone di pane abbiamo registrato Frange, che sono quelle come filamenti o fibre che contengono in sè i semi del Popone, e molti altri. E quan-

do finalmente non ho potuto rinvenire più facil modo, avendo allogato prima il nome sustantivo, o l'addiettivo, o il verbo, o l'avverbio, sono andato di poi registrando il modo avverbiale in che usasi quel nome, o la frase che si compone di que'nomi, di que'verbi, di quegli avverbi. Così, dopo del nome sustantivo Battaglione, ho posto il modo avverbiale A battaglione; dopo il sustantivo Battaglia, la frase Passar battaglia; dopo l'avverbio Allerta la frase Stare allerta, e similmente tutti gli altri. Oltre a questo ho posto somma cura e diligenza non pure in ricercare i vocaboli toscani che perfettamente rispondessero ai napoletani, ma, nei verbi segnatamente, sono stato oltremodo sollecito in distinguerne L'uso proprio e il figurato, ed in far ben comprendere che sovente essi non hanno tutte le medesime significazioni in amendue le lingue, e che per significare un medesimo concetto non si può e non si dee sempre adoperare toscanamente quel nome o quel verbo che, solo in alcune significazioni, ed in certe particolari frasi al napoletano risponde. E basterà a far di questo sede il verbo Alzare, che in generale persettamente risponde al napoletano Aizare, e nondimeno fiorentinamente non si direbbe Alzarsi dal letto, ma Levarsi di letto, nè Alzare il letto per Abballinare il letto. Così pure Racconciare, che generalmente significa lo stesso che Acconciare napoletano, non sarebbe da usare parlandosi del tempo, del-

lo stomaco, dell' insalata; chè del tempo dovrebbesi dire Rasserenarsi; Confortare, Ricreare dello stomaco; Condire dell' insalata. Parimente il vocabolo del nostro dialetto Acciacco, che bene sarebbe adoperato in significar Malsanìa di corpo, non sarebbe con toscana proprietà usato ad esprimere la perdita di parte della reputazione di un uomo per falli commessi, che da noi pur dicesi Acciacco, e dai toscani Macchia, Nota. Nè di patrimonio che avesse gravezze, debiti si vorrebbe dire che la di molti acciacchi, come malamente si odc dire a Napoletani che ignorano la favella,ma Obbligo, Tacca, Taccolo Tecca e simili.E, per non trasandare un esempio ancora di un addiettivo, non ci sarebbe certo da ultimo chi sapesse fior della nostra favella, e adoperar volesse Viscoso, Appiccaticcio per significare Azzeccuso napoletano al senso figurato, come vedesi registrato in un altro vocabolario testè uscito in luce. Perocchè Viscoso, Appiccaticcio sono voci toscane che ben rispondono all'Azzeccuso napoletano in senso proprio, ma ad Azzeccuso in sentimento figurato rispondono i toscani vocaboli Melato, Dolciato, Mellisluo, Lusinghiero. Ancora ho allogato nel mio libro quelle voci semi-toscane usate da coloro, i quali credono di parlar toscanamente dando una veste men brutta egoffa ai brutti vocaboli del nostro dialetto; e credo che, così facendo, non debba certo temere di meritar biasimo. Conciossiachè, sendomi

io proposto in questo mio lavoro di registrar tutte le guaste voci in uso appresso di noi, perchè col loro niuto si potesse cercar le pure e prette toscane, e così agevolare l'imprendimento della lingua; queste ancora andavano registrate. Perocchè, se esse non sono originalmente e propriamente del dialetto napoletano, non sono nondimeno toscane; ed avendo una cotal forma e suono meno spiacevole e rozzo, possono di leggieri indurre in errore chi è poco pratico della lingua. Senza che alcune di queste, e segnatamente quelle, che non essendo frasi, non pertanto non sono una semplice e sola parola, sono o in parte o in tutto non ben congiunte insieme, anzi così accoppiate son puri napoletanismi. E che io mi apponga al vero possono farne certa fede i vocaboli Pleggio, Pleggiare, Beretta, Scivolare, che essendo non di brutta e rozza forma, ed andando per le bocche e per le penne ancora di molti, non in luogo di Pleggio deesi dire Mallevadoria, Malleveria, Pregeria; ed in luogo di Pleggiare, Fare o Dar malleveria, Entrar pagatore, o mallevadore per alcuno; e deesi pur dire Berretta e non Beretta, Sdrucciolare, e non Scivolare. E per arrecare in mezzo alcun esempio di quelle voci che separatamente sono pure e toscane, e congiunte insieme ad esprimere qualche particolare obbietto sono napoletanismi che, essendo adoperati sovente da nobili persone,

potrebbero dirsi nobili napoletanismi; riferirò qui Fronte della gamba, che quasi tutti dicono e scrivono in luogo di Tibia, di Stinco; e Testa di garofano che non pure si ode usar da tutti, ma è stata registrata non ha guari in un Vocabolario, come corrispondente di Capa di carofano. Per le medesime ragioni ho inserite ancora le voci Travagliare, Travaglio, Abbigliare, Abbaglio, lequali, come che toscane, malamente e in gallica guisa sono oggi adoperate da noi. E molti vocaboli ho pur registrati, non perchè fossero diversi nel toscano e difficili a sapere, ma perchè in questo modo solo io poteva registrar le frasi e i modi avverbiali che da questi procedono: come sono Bandiera, Bere, e moltissimi altri di tal sorta. Ho aggiunto finalmente un Catalogo di tutte le voci toscane che sono registrate in questo mio Vocabolario col riscontro delle voci napoletane; e giovanni sperare che questo debba pertanto non sono voci pure; chè tornar non disutile ed a miei Cittadini, ed a Forestieri ancora. Dappoichè a' Napoletani può di leggieri intervenire che alcuno tra essi abbia questo Vocabolario, e manchi di quello della Crusca; e così, leggendo in qualche scrittore una voce che ignora, e che è tra quelle da me registrate, senza questo catalogo egli non avrebbe il modo da cercarla nel mio libro. Ancora potrebbe intervenire che un Napoletano udisse da un Fiorentino, o leggesse in un libro alcunodi que'vocaboli, che ho detto, che non sono regi-

strati nella Crusca, e che gli ho tolti dalla viva voce de'Fiorentini; ed in questo caso, non potendolo rinvenire in altro Vocabolario, solo nel mio il potrebbe cercare, e solamente in questa guisa. E quanto a' Forestieri, oltre a quelli che possono aver vaghezza d'imparare il nostro dialetto, gli altri ancora che dimorano qui tra noi, dovendo intendere e farsi intendere da servidori e da altre persone della plebe, han certamente mestieri di un Vocabolario Domestico, e divisato in amendue le guise che noi abbiam fatto. Dappoichè, se non avessimo aggiunto il testè mentovato Catalogo, quelli potrebbero solo ricercar pel mio Vocabolario le voci che udissero dal popolo, e conseguentemente servirsi di questo libro solo per intendere. Ma coll'aiuto del Catalogo delle voci toscane aggiunto al Vocabolario, essi possono ed uscir di molti dubbi, e comprendere e farsi comprendere da tutti.

In fino a qui ho discorso il metodo da me seguitato nella compilazione di questo Vocabolario,
ed ho recato in mezzo le ragioni che
hannomi indotto a procedere in
questa guisa, e mi sono alquanto
allargato in parole per mostrare altresì a'giovani studiosi della lingua
in che guisa servir si dovranno del
mio libro. Ora mi si dee concedere che io tocchi pure alcun che
della non lieve fatica che mi è convenuto durare in questo lavoro, e
dell' aiuto altresì che da altri mi è
stato porto. E però primamente mi

è forza dire che, quando mi diliberai di metter mano all'opera, elessi tra' miei discepoli alcuni giovani, ai quali, assegnando a chi una, e a chi più lettere del Vocabolario della Crusca, detti il carico di andar ricercando tutti quei vocabeli e modi di dire necessari a significare gli arnesi, le masserizie di casa, e tutti i concetti della mente che possono occorrere nel domestico ragionare. Ma questi valorosi giovani, quantunque avessero posto molto amore e diligenza in questa fatica, pur non di meno,tra per essere di assai fresca età, e perchè molti di essi eran nati in paesi del nostro regno, dove il dialetto si discosta alquanto dal nostro, non poterono farmi quel pro ch'eglino desideravano(a).Non pertanto, secondochè ciascuno di essi era proceduto alquanto innanzi nel suo lavoro, veniva a conferirlo con meco, ed io attesamente, considerando ogni cosa, andava scegliendo le voci ed i modi didire, ch'io stimava acconci al mio fine, e gli altri tralasciava. Così avendo con tutti fatto per più mesi, l'opera de'miei discepoli

<sup>(</sup>a) Non potendo per alcune ragioni, che è meglio tacere, riferire qui tutti i nomi de' giovani che mi han porto aiuto; non voglio e non debbo passarmi tacitamente di Giuseppe Talamo, di Francesco Bax, di Cammillo Longo, dell' Abate Vito Fornari, e di Vincenzo Cosi, i quali più di ogni altro sonomi venuti aiutando in questo lavoro. E se di costoro non debbo passarmi tacitamente, ancora maggior merito di lode debbo dare ad Alessandro Parlati giovanetto che molto è ad aver caro per la purità de'suoi costumi e per l'instancabile amore alla fatica.

giunse al suo termine, ed io mi tro- vedeva sovente la mia barchetta vai di aver già raccolto un non piccol numero di vocaboli, che, uniti a quelli che io già da molti anni andava a questo fine registrando, mi fecerosperare di essere già quasi presso alla mia meta. Ma, essendomi fatto ad ordinar quelle voci, già tutte registrate per ordine di alfabeto, in più stretto ordine alfabetico di ciascuna lettera, e sottilmente considerandole, ben tosto mi avvidi che di grande fatica ancora e di molta pazienza mi era mestieri. Sicchè, senza punto smarrirmi, mi detti io stesso ed a svolgere segnatamente i Comici del 500, ed a rifrustar di nuovo il Vocabolario; e così a mano a mano andai sempre più impinguando il mio tesoro. Il quale mi fu cresciuto e fatto ancora più prezioso dal dono che secemi il mio carissimo fra tello Giammaria, che, amorosissimo come egli è, mi volle sar sempre partecipe di ogni suo bene. Perocchè egli, quando non era ancora ne'magistrati, e dilettavasi de'dolci ozi delle lettere, avea avuto in animo di fare un simigliante lavoro; ed, oltre ad aver registrato non piccol numero di vocaboli del nostro dialetto, e i corrispondenti toscani, avea ancora in quelle sue minute dichiarate le voci napoletane con giudiziose ed acconce diffinizioni, e non avea talvolta tralasciato neppure d'investigarne l'etimologia. Ma quantunque io avessi avuto tutti questi sussidi, e comechè pel lungo ed incessante studio non fossi al tutto soro delle cose della favella, pure

cacciarsi in un pelago sì vasto e sterminato, e pieno di tanti pericoli, che, senza il soccorso di un pratico piloto, non avrebbe potuto non dare in qualche secca, o rompere ad uno scoglio. E dove mai avrei potuto trovar di questi piloti se non in riva ad Arno? E di qual altro paese potea esser esso, se non di quella beatissima terra ove sonò, suona, e sonerà sempre:

#### L'idioma gentil sonante e puro?

Laonde, se non per compiere, per fare almanco meno impersetto il mio lavoro, sarebbemi stato necessario, anzi avrebbemi stretto obbligo, di andarmi a stare alcun tempo in Firenze. Ma non poche e non lievi cagioni mi hanno impedito ora di così sare, e, se è voler di Dio che la sanità non m'abbandoni, manderò ad effetto il venturo anno questo mio divisamento. Sicchè, per sopperire ora in alcun modo a questa parte, sonomi ingegnato di aiutarmi della viva voce di molti Fiorentini che stanziano qui tra noi, e sono ricorso sovente, e non senza mio pro, alle carissime donne di quel gentil paese(a);nè mi è tornato grave d'intrattenermi pur non di rado con servitori, e fantesche di Firenze; chè il minuto popolo di quella nobilissi-

<sup>(</sup>a) Mi è gratissimo di dire che molto mi è tornata profittevole in questo mio lavoro l'amicizia della Signora Maddalena Pelzet, donna non meno da pregiar per gli ornati costumi, che per l'ingegno, e il valore nella comica arte.

ma Nazione è maestro di bel parlare a tutti gli altri Italiani. Ma più che ad ogni altro, stringemi obbligo di esser grato ai tre Fiorentini Ferdinando Pelzet, Gaetano Calamandrei e Gaetano Berti, i quali, con veramente fiorentina gentilezza per molti mesi, in più dì della settimana, sonosi raccolti in mia casa per porgermi aiuto nella difficile e penosa disamina delle voci napoletane e delle toscane.

Quantunque con sì grande amore e con tanta diligenza siami io ingegnato di condurre questo mio lavoro, pur non di meno son certo che in molte parti sarà da molti giudicato difettuoso: e però in fino ad ora prego tutti i dotti uomini ed intendenti della favella che, ponendo mente alle gravi difficultà che hoavuto a vincere, ed al mio buon volere, ed alla grave fatica che mi è stato forza sostenere, debbano condonarmi tutti i miei non lievi falli.Nè di questo solo io mi fo a richiederli; anzi, per l'amore de' buoni studi e dell'incivilimento di questa nostra Patria, io torno a pregarli che, avvedendosi essi degli errori in che certamente mal mio grado sono

trascorso, e porgendosi loro il destro di emendarli, vogliano essermi cortesi di queste loro emendazioni, delle quali io prometto obbligo perpetuo, e sincera gratitudine. Ma a quelli che niente, o assai poco si affaticarono di far tesoro di dottrina, e che sol dall'ignoranza e dall'audacia ebbero diritto di giudicar delle altrui fatiche, a quelli che non iscrissero niente mai, e niente non potranno mai scrivere, é stanno sempre presti ed apparecchiati a tutto, e tutti censurare, a quelli, dico, io non voglio punto raccomandare il mio libro, anzi il do liberamente loro a sbranare, e ne facciano essi quel governo che meglio a lor piace; chè delle loro censure e delle lor satire punto non temo, e non le curo. Pur nondimeno sì grande è in me l'amore del vero, e sì mi è a cuore il render meno impersetto questo mio lavoro, che non temo di prometter solennemente, che se in mezzo alle ciance ed ai sarcasmi, che costoro potranno scagliarmi, io trovi alcun che, che sia utile e non da spregiare, l'accetterò come un dono, come già dissi nel prospetto di quest'opera.

#### AVVERTIMENTO

vantunque nella Prefazione di quest'opera io mi fossi ingegnato di ben dichiarare il fine al quale essa è ordinata, eil modoche tenni e tengo tuttora in compilarla, pure, per quello che ho udito dire, ci ha alcuniche ben non compresero quelle mie parole. E dappoichè il non essere io bene inteso potrebbe proceder da due cagioni, o da difetto di chiarezza nel mio stile, o da poca attenzion posta in leggere quel mio discorso, volendo io innanzi creder mio che altrui questo fallo, prego non sia grave a'miei letttori di leggere queste altre mie brevi parole.

Nel compilar questo Vocabolario sonomi proposto di darea mici cittadini un libro, che fosse acconcio a far cansare gli errori di lingua, ne'quali agevolmente da essi si cade parlando e scrivendo. E dappoichè questi errori possono esser di più maniere, chè o si erra adoperando voci napoletane in luogo di toscane, o usando voci toscane in significazion non toscana, e con costrutti o napoletani o forestieri, o adoperando forestieri vocaboli soli o in modo ancor forestiero, o usando nel parlare e nello scrivere quei vocaboli e quei modi di dire, che io chiamai no-

bili napoletanismi, che non sono usati dalla plebe; ma dalle persone di alto affare della città nostra; a tutte queste voci e false maniere di dire ho dovuto dar luogo nel mio Vocabolario. Laonde, volendo adempiere il mio proponimento, mi è stato forza registrar molte voci le quali sono del nostro uso, ed altresì toscane; che ad alcuno forse, che non pose ben mente a questo, sono parute e parranno da dover esser trasandate. E di tal sorta sono Applitane, Ab-BAGLIAMENTO, ANTIPASTO, ARRIVA-RE, ARRICCIARE, ATTACCARE, BAC-CHETTA, BACILE, BAGNARE, GACCIA, CAMPANA, CAPACE, CASAMENTO, CAvalier servente, Cavicchio, Cèra, CLASSE, CONOCCHIA, CIRCOSTANZA, CHIACCHIARA, CONFIDENZA, ed altre molte, che per amor di brevità tralascio: delle quali alcune sono toscane in tutte le lor significazioni, ed altre in alcune significazioni sono usate toscanamente, e in altre o in napoletano o in gallico modo si adoperano. E queste io dissi, e voglio ora ripetere, perchè meglio mi faccia intendere, sono state da me registrate nel mio Vocabolario, o perchè potevano ingenerar dubbio, se sossero veramente voci pure di Toscana, o perchè mi porgevano

il destro di poter così toccar di certo di riuscirmi gratissimo, e moltealtre cose, che altrimenti non ch'io gli avrò grande obbligo, queavrei potuto fare. Alcune altre voci gli che o non sapranno, o non vordel nostro dialetto sono state da noi tralasciate, o perchè troppo plebee e viete, o perchè non sono napoletane se non in quanto alla pronunzia; e le gentili persone quasi mai avviene che le prosferiscano come la plebe. Ma così dicendo io punto attendere alla forma poro onon intendo di dire che molte non nesta e civile in che sieno espresne abbia o dimenticate, o ignorate; si; e se saranno sol villane parole e anzi voglio sarea tutti noto che solo contumelie, saprò spregiarle al tutall'A ho meglio che sessanta giun- to e dimenticare. Ma perocchè aste preste ed apparecchiate, le quali sai pochi di numero io penso che con le altre, che anderò facendo, debbano essere quelli a cui piacer saranno pur con ordine alfabeti- non debba almeno l'intenzion mia co registrate in fine del libro, e lo scopo del mio lavoro, non votra' vocaboli trovati sopra lavoro. glio rimanermi di pregare tutti i E perchè meglio s'intenda con buoni Napoletani intendenti e praquanto zelo ed amore io m'affati- tichi delle cose della favella, e gli chi in quest'opera, non temerò altri dotti uomini d'Italia, ai quali punto di tornare a pregare i miei venga a mano questo mio Vocabocarissimi cittadini, che vogliano lario, di farsi sottilmente a consiscoprirmene i difetti; e torno pu- derare quella parte in ispezialtà, re un'altra volta a prometter loro dove sonomi ingegnato di ben didocilità somma, e sincera gratitudine. Ed i difetti del mio lavoro, e gnificazione di alcuni vocaboli, che le emendazioni che far ci vorranno, potranno essermi satte mani- che avessero, e non hanno insatti la feste in più modi, ed in quella medesima significazione. Conciosguisa che parrà più acconcia, o siachè quantunque io non mi sia asvoiche oltre che si può per lettera cabolario, nondimeno non ho tra-

ranno usar simili modi, non temano punto dispiacermi in qualsiasi guisa si facciano a correggermi. Perocchè se mi daranno di utili avvisi e consigli, io gli accetterò di buon grado, e me ne gioverò senza stinguere la proprietà e la vera sia prima giunta potrebbe credersi meglio piacerà a chi vorrà farmi sicurato di promettere di voler tutti un così segnalato beneficio. Dap- distinguere i sinonimi nel mio Voo a bocca farmi di simili avverti- sandato, anzi con ogni studio sonomenti, le effemeridi ancora, che si mi sforzato sempre di ben diffinire vanno tra noi pubblicando ad ogni la propria e particolar significaziosettimana, ne porgono a tutti il de- ne di ogni vocabolo. Ma in questa stro. E se chi mi farà accorto dei parte del mio lavoro comechè miei errori e mancamenti con a- io sia proceduto molto cauto, e, morevolezza e cortesia debbe esser come suol dirsi, col calzare del piombo, pure sapendo quanto è facile d'errare in sissatte disamine, un'altra volta mi so a pregare tutti i dotti uomini, perchè debbano specialmente queste cose ben considerare, e farmi accorto de' miei falli, e rassicurarmi dove mi sosse venuto satto di dare nel segno.

Quantunque io non dubiti che di molti mancamenti debba esser tassato questo mio Vocabolario, pure, per la coscienza dell'amore e della diligenza con che il vado compilando, non temo di esortare i giovani di non doverlo adoperar solo per cercare i vocaboli toscani che rispondono a quelli del nostro dialetto; anzi vorrei che fosse per essi un libro da studiarvi entro le più riposte proprietà di quella parte spezialmente della favella che è detta domestica e famigliare. Nè di minor profitto io avviso che debba lor tornare per l'emendazione ancora di quella parte guasta di lingua, che da noi si adopera parlando e scrivendo, la quale procede dall'ignoranza della toscana favella, dalla continua lettura de'libri francesi, e più ancora dalle sozze traduzioni che si va ogni giorno facendo delle forestiere opere. E dappoichè non ci ha altro libro, nè eccellente, nè mediocre, che possa esser di soccorso alla gioventù in questa parte, io mi assicuro di proporre ad essa questo mio, il quale, quantunque imperfetto, pure debbe riuscire a chi si farà a studiarlo di non lieve utilità. Perocchè, oltre all'essermi ingegnato di stillarcin quest'opera il sugo

delle incessanti fatiche di molti anni sopra i classici scrittori, a renderla più utile, non ho schifato di giovarmi de'consigli de'più dotti trai miei amici, ed ancor delle loro fatiche. E molto mi gode l'animo di poter qui dire che il chiarissimo Abate Greco, uomo di antichi costumi, di finissimo gusto, e dotto nelle lettere greche, latine e toscane, ha voluto cortesemente farmi dono delle sue minute d'un Vocabolario domestico, che egli, sono già molti anni, divisava di compilare. Sicchè da queste preziose minute, dove ben si scorge il sommo suo giudizio e la pratica grande ch'egli ha della favella, ho già tratto, e potrò trarre ancora pregevolissime giunte al mio lavoro. E giovami sperare che questo nobilissimo esempio del Greco, col quale sono stretto in dolcissimi vincoli di amicizia dalla mia prima giovanezza, debba essere imitato ancor da altri; i quali, se non potranno farmi un simigliante dono, spero vorranno almeno per l'utilità dell'opera venirmi aiutando con utili ed amorevoli ricordi (a). Nella quale speranza confidando, passerò senza più a dir brevemente de diversi caratteri, de'segni, e delle abbreviature adoperate nel mio Voca-

<sup>(</sup>a) Oltre agli amici ed a' mici discepoli, de'quali parlai nella Prefazione, devo
qui fare onorevol menzione di Bruto
Fabricatore, altro mio carissimo alunno, il quale con sommo amore e diligenza ha preso pure da più mesi ad aiutarmi in questo mio lavoro; ed ora n'è divenuto già sì pratico, che molto mi ricscono utili le sue fatiche.

bolario. E primamente, quanto ai caratteri, per proceder con distinzione e chiarezza, ne abbiamo usati di cinque sorte: chè la prima parola, la quale è la napoletana, è scritta in carattere maiuscolo (come CIAMMIELLO). La dichiarazione della natura di essa è in maiuscoletto tondo ( come susr. masch.). La definizione è stampata in carattere corsivo ( come Equell'uccello che mettesi ligato ec.). Il corrispondente vocabolo toscano è in carattere minuscolo tondo (come Zimbello), Gli esempi, che rifermano i vocaboli corrispondenti toscani, sono stampati nel medesimo carattere di quelli; ed il nome dell'autore e dell' opera ond'è preso l'esempio, è stampato pure in maiuscoletto tondo (come Ar. Sat. 7. Ritrova altro zimbello. Se ec, ), Gli ayvertimenti, che sogliono seguitare o al corrispondente toscano, o all' esempio, sono al-

tresì stampati in caratteri corsivi. Ne' paragrafi la voce o il modo napoletano è scritto in carattere maiuscoletto corsivo (come A CIAN-MIBLLO). Finalmente in ogni articolo, sempre che si ha a ripetere la voce napoletana di quello, o altra nuova, queste sono scritte in carattere maiuscoletto corsivo: e sempre che si ha a ripetere i corrispondenti toscani, o altro vocabolo pur toscano, al quale vogliamo che si ponga ben mente, adoperiamo ancora il carattere minuscolo tondo. Quanto alle abbreviature de'nomi degli autori citati nel nostro Vocabolario, non potendo esser certi infino ad ora quali questi possano essere, abbiamo fermato di darne in fine del libro un compiuto e disteso elenco: ed ora daremo solo la tavola de' segni e delle altre abbreviazioni poste in quest' opera.

## TAVOLA

# DE' SEGNI E DELLE ABBREVIAZIONI DI CUI SI È FATTO USO NELL' OPERA.

| <b>S</b> ···· | • | . Paragi | RAPO.   | •  | • | 4 | • | Masch.      | • | • | MASCHILE        | • | • | • |
|---------------|---|----------|---------|----|---|---|---|-------------|---|---|-----------------|---|---|---|
| Accr.         | • | . ACCRES | CITIVO. | •  | • | • | • | METAF.      | • | • | METAFORA        | • | • | • |
|               |   |          |         |    |   |   |   |             |   |   | METAFORICAMENTE |   |   |   |
|               |   |          |         |    |   |   |   |             |   |   | NEUTRO          |   |   | - |
|               |   |          |         |    |   |   |   |             |   |   | NEUTRALMENTE.   |   |   |   |
|               |   |          |         |    |   |   |   |             |   |   | PARTICIPIO      |   |   |   |
|               |   |          |         |    |   |   |   |             |   |   | PARTECIPANTS.   |   |   |   |
|               |   |          |         |    |   |   |   |             |   |   | Passivo         |   |   |   |
|               |   |          |         |    |   |   |   |             |   |   | PASSIVAMENTE.   |   |   |   |
|               |   |          |         |    |   |   |   |             |   |   | PLURALE         |   |   |   |
| DIM           |   | DIMINU   | rivo.   | •  | • | • | • | SIMILIT.    | • | • | SIMILITUDINE    | • | • | • |
|               |   |          |         |    |   |   |   |             |   |   | SIEGULARE       |   |   |   |
|               |   |          |         |    |   |   |   |             |   |   | VERBQ           |   |   |   |
| FIGURAT.      | • | FIGURA   | TAMENT  | E. | • | • | • | <b>v.</b> . | • | • | VEDI            | I | • | • |

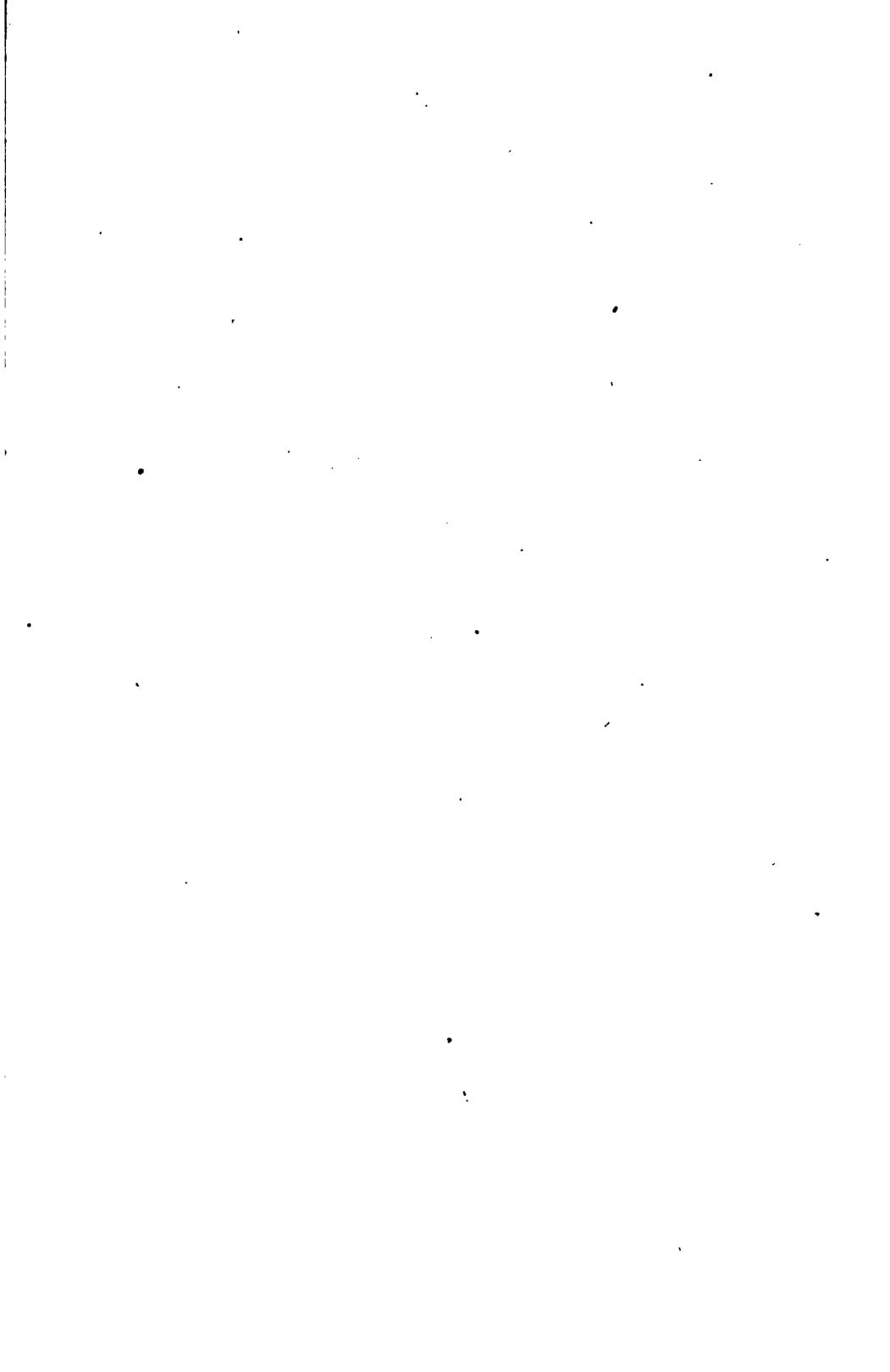

## ADCINOTION

# DOMESTICO NAPOLETANO E TOSCANO

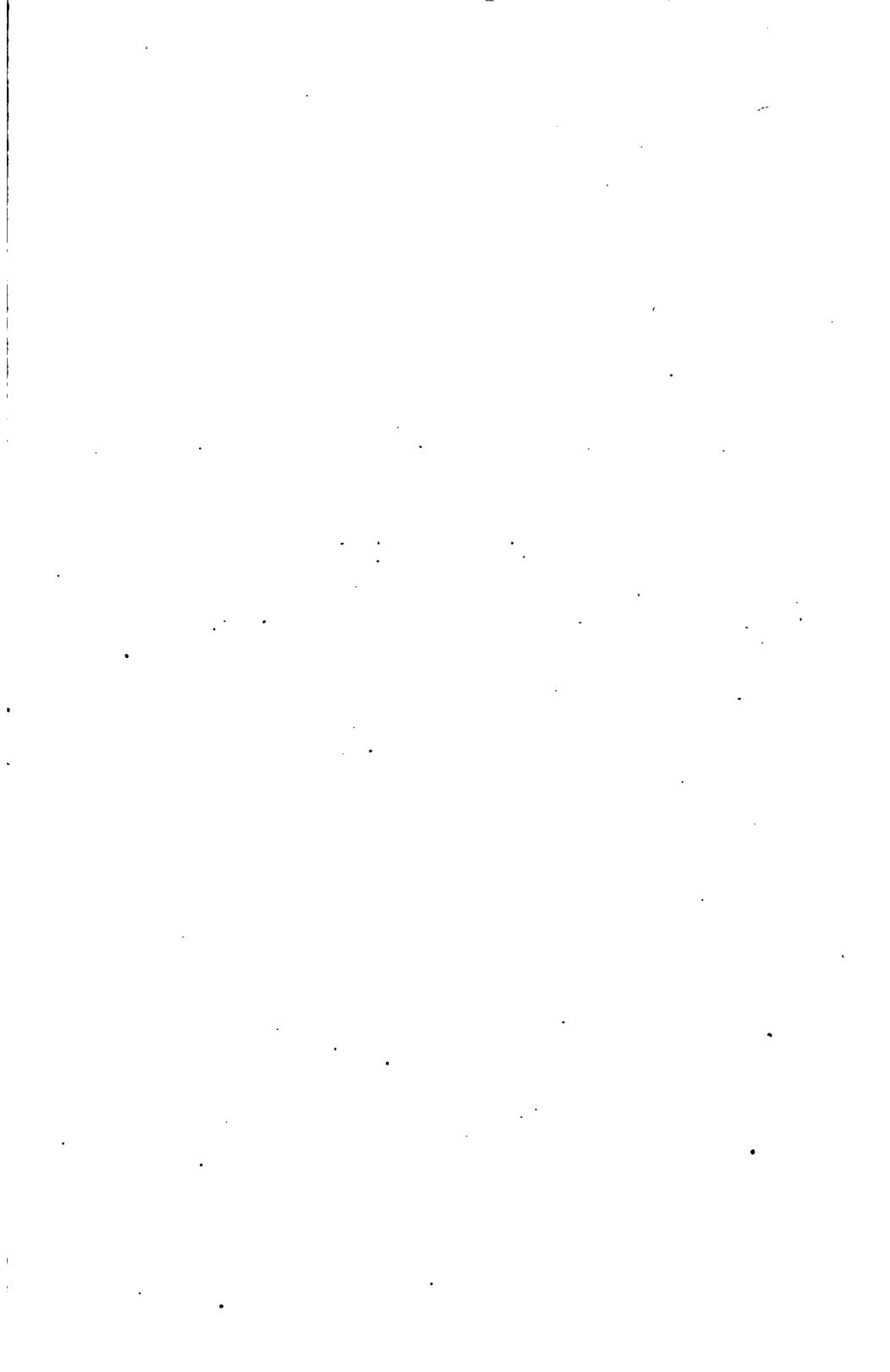

# **VOCABOLARIO**

## DOMESTICO

### NAPOLETANO E TOSCANO.

AB BBAGLIAMENTO o ABBAGLIA-MIENTO. SUST. MASCH. L'abbagliare. Abbagliamento, Abbaglio.

S. Abbagliamento di vista. E l'oscurarsi della vista per un subito male o timore. Offuscamento di vista, offusca-

mento degli occhi.

ABBAGLIARE VERB. ATT. e NEUT. E propriamente l'effetto che fa il sole, o altro. corpo luminoso, quando ferisce negliocchi si, che nol possano sostenere. Abbagliare. petr. son. 40. E il sole abbaglia, chi men fiso il guarda.

S.fig. ABBAGLIARB dicesi dell'intelletto che, non ben discernendo, erra. Abbagliare. SALV. AVV. Crederemmo ... che al Boccaccio ec. venisse quasi abbagliato (si

fosse quasi abbagliato).

ABBAGLIO. SUST. MASCH. E lo stesso che errore. Abbaglio. Errore. Sbaglio. But. Dimanda Virgilio della cagione del suo abbaglio. RED. AVV. DIT. Vaglia il vero, parmi che egli prendesse uno sbaglio, quando disse che ec.

A BATTAGLIONE. v. BATTAGLIONE.

ABBACCARSI. NEUT. PASS. Accordarsi con altri per mal fare, o bestare altrui. Intendersi. Indettarsi. E da avvertire, che Intendersi, Indettarsi toscanamente si adopera in buona, ed in mala parte. M. VILL. 7.61. I castellani del castello di Rezzuolo s'intesero insieme e recaronsi in guardia. TAC. DAV. STOR. 1. 246. Voleva dire, secondo s'erano indettati, che i soldati e tutta la congiura era in punto.

ABBALLATURO. v. BALLATURO.

AB

ABBARRUCARE. VERB. ATT. Gillare checchessia facendo che rovini : gittare con impelo e strepito in modo che quel che si gilla si rovesci per terra. Gittare. Deesi nondimeno avvertire che l'As-BARRUCARE napolelano ha maggior

forza di Gittare.

S. 1. Per simil. Far checchessia alla grossa, e senza diligenza. Gittar via. Acciabattare. Acciarpare. Bocc. n. 14.4. Se spacciar volle le cose sue, gliele convenne gittar via. E. n. 94. 19. Io non ti rendo tua mogliera, la quale i tuoi e suoi parenti gittaron via. But.inf.25.2. Cioè se alquanto lo scriver mio, e il modo del dire, abborra, cioè acciabatta, e non dice così ordinato come altrove, nè così appunto. Lib. cur. MA-LATT. Mostra di essere medici diligenti, oculati e che mai non acciarpano.

S. 2. ABRARRUCARB ALTRUI CHECCHES-814. Dare ad altri, ingannando, cosa che non ha pregio , e che quegli non prenderebbe, se ben la considerasse: e si dice di chi vende, di chi permuta, e di chi fa matrimoni, o altri contratti. Ci è forza dire che o non ci ha, o noi non abbiamo saputo rinvenire un modo toscano, che ben risponda a questo napoletano. Non pertanto proponghiamo di doversi dire Cacciare un porro, Vendere gatta nel sacco. varch. ercol. 78. A coloro che son bari, barattieri, truffatori, trappolatori, ec. vogliono vendere gatta in sacco, o cacciare un porro altrui, si suol dire, per mustrare, che le trappole, ec. e mariolerie loro

sono conosciute, ec. noi conosciamo il melo dal pesco, i tordi dagli stornelli ec.

ABBASCA. SUST. FEMM. Difficultà di respirare per molta fatica, e talvolta per aversi cacciato in corpo molto cibo, vino, o altro liquido. Ambascia. nov. ant. 94. 5. Quegli il disse loro con tanta ambascia, che appena poteva.

ABBASCARE. VERB. NEUT. Ansare. BOCC. NOV. 36. 11. Gabriotto non rispose, ma ansando forte e sudando tutto, dopo non breve spazio, passò della pre-

sente vita.

ABBASCUSO. ADD. DA ABBASCARE. Ansante. Buon. FIER. 4. 5. 1. Par che intanto respirino affannati, tutti ansanti.

ABBEVERATORA, o ABBEVERATURO.

SUST. Dicesi ogni sorta di vaso, ove
beano le bestie. Abbeveratoio. cr. 9. 68.

3. Spargere spesse volte del sale nei
luoghi delle pasture, o mischiarlo con
quel, che pascono, o ne' loro abbeveratoi.

ARBIAREO AVVIARE. VERB. ATT. Mettersi in via, Mettersi in cammino, Avviarsi. M. VILL. 10.43. Spandendosi di ciò la voce per la Provenza, una gran

parte se ne avviò a Marsiglia.

J. I. ABBIARE O APPIARE si usa ancora per indirizzarsi, Prendere, o Dare avviamento, dicendosi per modo d'esempio: M' ABBIO, O APPIO, L' AGGIO, O l' ho avviato pel tribunale. Avviarsi, Avviare cron. Vell. Maltrattato da lui, se n'andò in Cicilia a Filippo mio fratello, e avviollo in mercatanzia, e altre cose. Franc. sacch. nov. 155. Rassettatosi in una casetta, che tolse a pigione in campo torbolino, il meglio che potè s'avviò.

5. 2. Dicesi pure Appiare il cominciare, dar principio: come Abbiare, o avviare a mangiare, parlare, gridare, e simili, toscanamente Avviare. morg. 3. 55. Brunel veggendo avviar la battaglia, Subito verso Rinaldo su ito.

ABBIATO o AVVIATO. add. da ABBIA-RE. Avviato.

ABBIGLIARE. VERB. ATT., e si usa ancora in neut. PASS. Vestire. BOCC. N. 28. 16. Trattigli i suoi vestimenti, e a guisa di monaco vestitolo, sopra un

fascio di paglia il posero. E. N. 80. 11.

Ma poi che tempo parve di levarsi alla donna, fatto venire le schiave, si vestirono. È da avvertire che Abbiglia
bi toscanamente è adoperato e significa Addobbare, Adornare e non mai Vestire, come presso di noi. Fir. dial.

bell. donn. Molto sontuosamente s'abbigli d'oro e di perle, e di ricchissime vesti si ricuopra. Buon. Fir. 3. 4.9.

La casa abbiglia, e fa porte e rimesse.

ABBETIELLO. SUST. MASCH. Dicesi a due pezzoline di forma quadrata, sopra una delle quali è ricamata l'immagine di nostra Donna, o altro santo; e sopra l'altra o una croce, o altro segno divoto: e sono congiunte con due nastri, e si adattano e portansi appese al collo per divozione. Abito, Abitino. Dicesi portar l'abito o abitino della Madonna del Carmine, di Santa Reparata. o di altro Santo, quando si portano sospese al collo di simili immagini così lavorate.

A BIZZEFFIE. MOD. AVV. Abbondantemente, In gran copia. A bizzeffe. A josa. BUON. FIER. Quel quinto è stato al certo Inventor di tal beffe, Ch'usa farne a bizzeffe. MORG. 18. 136. Vedrai s'io so ritrovare ogni cosa, E s'io farò ve-

nir giù roba a josa.

ABBOCCARE, verb. att. e neut. pass. Volgere verso una parte o verso un dei lati. Inclinare. Piegare. SAG. NAT. ESP. 26. Imperciocchè nell'inclinare tutta la canna AC vedrassi l'interno livello F successivamente muovère ec. DANT. PURG. 32. E ferio il cerrodi tutta sua forza, Ond' ei piegò, come nave in fortuna Vinta dall' onde or da poggia, or da orza. Si vuole avvertire che ci ha un esempio del Giambullari nel quale abboccare è adoperato come si usa da' Napoletani. 18T. EU-ROP. LIB. 4. PAG. 268. EDIZ. MILANO 1830. Dando l'acqua alle mani al re suo padrigno, il predetto Conte così pensoso, e abboccando per questo il vaso molto più che non conveniva, il re o per essere bagnato alquanto, o per farlo più avveduto per lo avvenire, gli diede una guanciata.

§. 1. Per metaf. si dice Abboccarsi sopra di un altro per dinotare il giovarsi della

fatica o dell' opera altrui risparmiando se. Giovarsi.

ABBOCCATO. ADD. da ABBOCCARE. Inclinato. Piegato.

S. Agg. a vino vale, come presso i Toscani, Amabile e Soave al gusto.

ABBONARE. YERB. ATT. Parlandosi di conti e di ragioni vale approvare, riconoscere come legitimo un conto, una partita. Riconoscere legittima una partita, Approvare un conto.

S. ABBONARB è quasi perdonare, ma forse è un pocolino meno. Condonare. TAC. DAV. STOR. 1. 253. Agli amici, e liberti buoni senza biasmo condonava; ai contrari ancor con sua colpa chiu-

deva gli occhi.

ABBONAMENTO. v. GALL. Dicesi quella convenzione, che si fa dalle private persone parlandosi di Teatri. Appalto.

ABBONATO. ADD. MASCH. É colui che fa la convenzione coll'appaltatore, o Impresario di un Teatro. Quest'uso e questi vocaboli, pur come noi crediamo, ci vennero novellamente di Francia, e non può trovarsi in approvato scrittore voci che lor ben corrispondano. Però, come abbiamo divisato di fare per molti altri vocaboli, proponghiamo all'Accademia di dovere approvare che dicasi Appalto, ed Appaltato.

ABBORDARE. VENB. ATT. Lo stesso che ARRONZARE: far le cose in fretta e

in furia. v. ARRONZARE.

S. Abbordarb fig. dicesi il farsi incontro ad alcuno per parlargli di checche sia. Questa è metafora tratta dalle navi, delle quali si dice che l'una abborda l'altra per combattere. Abbordare. Investire. Affrontare. È da notare che nei Comici Fiorentini del 500, in huogo di Abbordare si trova sempre adoperato Investire, Affrontare. FIR. TRINUZ. Oh la lupa è nella fayola, eccola qua appunto per mia fè, affrontar la voglio, non perdiamo tempo. E. 2. 6. Bella orrevolezza, affrontar le donne per la via! cecch. dissim. 2.3. Lo vo' io ad investire?

ABBORDATORE. PARTE MASCH. da AB-BORDARE. Dicesi di uomo che fa le cose inconsideratamente, e senza diligenza.

Ciarpone. Acciarpatore. voc. Dis. Da Ciarpone ne viene Acciarpare, che è operare senza diligenza, e senza distinzione.

ABBORRARE. VERB. ATT. È quel leggero -abbruciare le biancherie quando si stira con ferro troppo rovente. Abbronzare. Nel Vocabolario non ci ha esempi acconci a rifermare la significazione di questo verbo, ma così comunemente dicesi oggi in Firenze.

ABBOZZARE. VERB. ATT. Dar la prima forma così alla gressa. Abbozzare. VARCH. RIM. BUR. In somma voi direte

che egli abbozzi.

ABBOZZO. SUST. MASCH. Quahaque cosa abbozzata. Abbozzo. Abbozzamento. Abbozzatura. Bozza. MED. INSETT. Questa gran madre accorgendosi che si fatti abbozzi di generazioni mostruose non erano nè buoni, nè ec.

- o quadro che conducono gli artefici quasi principio di pittura, scoltura, o altro per poi farlo maggiore nell'opera. Bozza. Abbozzamento. Schizzo. vas. vit. pit. Ha lasciato le bozze perfinite tanto a fatica sgrossate, che si veggiono i colpi de' pennelli fatti dal caso, e dalla fierezza. vit. pitt. 81. Che tutti gli altri ec. erano stati studi ed abbozzamenti per disegnare e colorire. dav. tac. Finito no ec. Ma cominciato pare a me, e fattone uno schizzo.
- 5. 2. In sentimento di scrittura non perfetta, toscanamente Bozza. Borg. Vesc. Pron. 416. Lasciando stare che non è quella carta originale, non autentica, non intera, ma una bozza tronca e imperfettissima.

S. 3. Per figura imperfetta. Abbozzatura, ALLEG. 170. lo che sono, come dire, una abbozzatura di Filosofo cincistia-

ta con l'asce grossa.

ABBRANCARE. VERB. ATT. Prendere conforza, e violenza, e viene da brancache vale zampa d'animale, dalla qualimente fu detta branca la mano dell' nomo che afferra conforza e violenza. Abbrancare. BERN. ORL. 2. 10. 25. Vassene a lui e lo scudo gli abbranca.

A BUON MERCATO o A BUON PREZZO.

rosto avv. Vale per poco prezzo rispetto alla giusta valuta. A buon mercato. varch. 6. 37. Per avventura non
desiderò egli di vendere a molti, ma di
vendere caro, e comprare a buon mercato.

A BUONNECCHIUNE. MOD. AVV. In grande quantità, in copia, ed è un poco più

di a bizzesse. v. ABIZZEFFIE.

ABBRUCARÉ. VERB. NEUT. PASS. Perdere alquanto la voce o per infreddatura, o altro. Abrocare, Affiocare, Divenir fioco, o rauco. Salvereg. Con le nostre grida ti muoviamo a compassione, e per questo gridare semo affiocati.

ABBRUSTOLIRE. VERB. ATT. Metter le cose al fuoco per modo che si asciughino, e
non ardano, ma si abbronzino. Abbrostire. Abbrustolire. Abbrustolare. LIB.
cur. MALATT. L'orzo si potrà abbrostire in una padella di rame tenuta sopra carboni accesi continuamente diinenando.

ABBUSCARE. verb. neut. e neut. pass. Procacciarsi con industria, ed ottenere checchessia. Buscare. TAC. DAV. ANN. 3. 71. Domine fallo tristo quel Druso, che non crepò; chè n'avrei buscata altra mancia.

S. 1. ABBUSCARE fig. significa Predare, Foraggiare. Buscare. STO. EUR. 5. 111. Richiamato alla massa che era andato fuori a buscare, si ritirarono in un luogo aperto ec.

§. 2. ABBUSCARB pur significa appresso di noi esser battuto. Toccar del-

le busse.

ACARULO.Sust. MASCH. Arnese da tenere aghi, fatto di legno, d'avorio, o di metallo. Agoraio.

ACCASARE. verb. Att. e neut. pass. È dare, o prender moglie o marito. Accasare. Casare. Ammogliare. Maritare. È da avvertire che parlandosi di donna dicesi Maritare, d'uomo Ammogliare. Boc. nov. 29. 4. Molti ai quali i suoi parenti l'avevan voluta maritare, rifiutati n'avea. Bocc. Vit. dant. 229. Il che assai spesso veggiamo addivenire ai più, li quali o per uscire, o per essere tratti d'alcune fatiche ciecamente s'ammogliano, o sono da altrui ammogliati.

A CAVALLUCCIO. POSTO AVVERB. col verbo porture, stare e simili vale porture ec. uno con farlosi sedere sul collo, e fargli passar le gambe sul petto. Portare uno a pentole, o pentoline. CECCH. MOGL. 2. 1. Addosso, come? A predelline, o a pentole, o sulle spalle.

ACCHIAPPARE. VERB. ATT. Pigliare improvvisamente, e con inganno. Acchiappare. Chiappare. TAC. DAV. AN. 16. 231. E che fa? acchiappa te lettere d'Anteio. BUON. FIER. Per vera brama di chiap-

par altrui.

ACCHIETTARE. VERB. ATT. È l'industriarsi di raccogliere, ed ammassar moneta. Raggranellare, Raggruzzolare. VARCH. STOR. 11. 460. Avvenne, che molti avendo perduto in un punto solo tutto quello, che con grandissima fatica e risparmio aveano raggranellato, e raggruzzolato in molti anni, divennero poveri in canna.

ACCIACCATO. ADD. MASCH. Figuratamente dicesi di uomo divenuto debole per infermità sofferta, e che tutta via soffera. Quasi ammalato, mezzo ammalato. Malsano. Ammalaticcio. Infermiccio. Cagionevole. BEMB. LETT. Quanto mi duole, che egli massimamente così

cagionevole della persona ec.

ACCIACCO. SUST. MASCH. Figuratamente mala disposizione di corpo, infermità. Acciacco, e si usa più comunemente al plurale, come Aver degli acciacchi. È da notare che nel vocabolario trovasi registrato Mascalcia ancora in questo sentimento di Acciacco, ma, oltrechè negli autori vedesi adoperato più comunemente il vocabolo Mascalcia per significare Acciacchi di bestie, e non di uomini; questa voce non è nell'uso d'oggidì in Firenze.

§. 1. Accracco pur figuratamente dicesi di persone che han perduto parte della loro reputazione per falli commessi. Nota. Macchia. DAV. scis. 8. Qual suddito ardirebbe scoprire al Re tanta

macchia?

§. 2. Dicesi ancor figuratam. Accideco in sentimento di gravezza, debiti, obbligazioni che abbia un patrimonio, un eredità. Peso, Obbligo, Tacca, Tecca.

- ACCIARINO. SUST. MASCH. Strumento col quale si batte sulla pietra focaia per accendere l'esca. Acciarino. Acciaiuolo. Fucile.
- S. 1. Acciarino dicesi pure quel pezzo di acciaio che sta sopra il focone dell'archibugio, e nel quale picchia la pietra focaia. Acciarino.
- 5. 2. Acciarino è ancora un istrumento lungo e tondo per affilar ferri comune a molte arti, e specialmente a macellai, e calzolai. I primi lo portano appeso allato pendente da una scoreggia di cuoio, alla quale è ligato con una catenella di ferro, o di ottone; e i calzolai lo tengono insieme cogli altri ferri sul bischetto, e con essi affilano i lor coltelli. Acciarino, o Acciaiuolo.

ACCIO. SUST. MASCH. Pianta odorosa, e grata al gusto che mangiasi o sol con sale, o con olio ancora come insalata. Sèdano. RED. CONS. 2. 100. Si possono bollire le radici di essi sparagi ec. foglie di prezzemolo, di borrana, di

crescione, di sèdani ec.

ACCOMMODO. SUST. MASCH. L'acconciare che si fa le cose, e dicesi più propriamente delle case, e de poderi. Acconcime. Acconciamento. MATT. VILL.
Avendo i dieci del mare lungamente
trattato col comune di Siena di voler
far porto a Talamone; recato l'acconciamento del porto, e del ridotto in
terra ec. PANDOLF. Tutto l'anno alla famiglia accaggiono spese minute per
acconcimi, manifatture ec.

ACCONCIARE, o ACCOMODARE. ver. Arr. Detto dell'insalata vale spargerla di sale, olio, ed aceto. Condire.

- §.1. Acconciare, o accomodare. Richare, o mettere in buon essere le cose guaste o rotte. Racconciare. Bocc. Nov. 72. 9. Egli mi conviene andar sabato a Firenze ec. a far racconciare il filatoio mio.
- S. 2. Accomodana detto del tempo vale restar di piovere, rasserenarsi. Racconciarsi. Gio. VILL. 11. 139. 5. Poi a dì 15 di Maggio si racconciò il tempo.
- §. 3. Acconciant detto dello stomaco vale dargli forza, e vigoria. Ristorare, Ricreare, Confortare, Dare o Pigliar conforto. M. VILL. 9. 51. Di tale varie-

tà (di cibi, di vivande), lo stomaco piglia conforto.

ACCONTO, o ACCUNTO. PARTE MASCH. Dicesi colui ch'è solito d'andare a comperare ad una tal bottega. Bottegaio. Avventore. Buon. Tanc. Perchè quivi sceverata la serbassi Per un amico o un bottegaio vecchio. PIR. RIM. E che la sete tratta tutti noi Molto meglio che il Bugnola in Fiorenza Non usava trattar gli avventor suoi.

ACCONTO. SUST. MASCH. Parte di debito che si paga. Non ci ha nome toscano che corrisponda a questo, ma dicesi Dare una somma a conto, la quale si significa. BEMB. STOR. 4. 50. I Padri ordinarono che senza dimora gli fossero date cento libre d'oro a conto del suo soldo.

ACCOPPATURA. SUST. FRMM. La parle di ciò che riempie, e rimane sopra la bocca, o l' orlo di sporta, canestro, o un vaso qualunque. Colmatura. Borgh. vesc. Fior. 551. Se non che la parola mezzo mostra che porti seco un po'più che la colmatura.

S. Quello che da noi dicesi LEVAR L'AC-COPPATURA toscanamente è dello Scolmare. DAV. MON. 120. Quello stumiare l'altrui metallo, che viene a monetarsi, scandalezza, come scolmare il piattello dell'uova, che vengono a benedirsi.

ACCORCIARE. VERB. ATT. e NEUT. PASS. Avvoltarsi i vestimenti lunghi per tenerli alti da terra, o legarseli sotto la cintura. Accincignare. Alzare. Alleg. 309. lo come un marruffin che vadia a caccia, Una sera cavalco in furia e 'n fretta Accincignata in parte la guarnaccia. Bocc. G. 5. Nov. 3. Alzatevi i panni monna Lapa.

ACCOSTUMATO. ADD. Detto di uomo vale di buoni ed ornati costumi. Accostumato. cr. 1.5.5. E vegghiano molto, e sono male accostumati, e non ubbidienti.

ACCOVARSI. NEUT. PASS. Restrignersi nelle cosce abbassandosi: sedere sulle calcagna. Accosciare. Accoccolare. Porsi coccoloni. Dant. Inp. 18. Di quella sozza, scapigliata fante Che là si graffia, ec. Ed or s'accoscia, ed ora è in piede stante. Cron. Vell. 31. Se avesse

preso qualunque giovane più atante in sull'omero, l'avrebbe fatto accoccolare. Fir. disc. An. 50. Gli ordinò che ogni di gliene montasse addosso certa quantità, quando egli si metteva cocco-

loni nell'acqua.

ACCUONCIO. Add. Detto di uomo vale ben disposto della persona, ben fatto delle membra. Leggiadro, Elegante. Detto di cosa significa ben fatta, lavorata con arte. Leggiadra, Elegante. Bocc. 18.4. Era il detto Gualtieri ec. il più leggiadro, e'l più delicato cavaliere, che aquel tempo si conoscesse. E nov. 25. 15. Si trasse di sotto alla guarnacca una bellissima e ricca borsa, con una leggiadra, e cara cinturetta.

S. Accuoncio dicesi ancora di uomo accomodato ad una qualche cosa. Abile, Adatto, Da ciò. FIAM. 1. 98. E chi non sa egli abile ad imparar bei costu-

mi, e savi ragionamenti?

ACCUONCIO ACCUONCIO. Mod. Avv. Pian piano, Adagio, Adagino adagino. Fin. As. 10. Presolo per la briglia, se lo menò dietro pian piano fino a tanto che egli stallasse.

ACETIERA. SUST. FEMM. Dicesi quell'arnese da tavola o di legno, o di creta, o di metallo, dove sono le ampolle dell'olio, e dell'aceto, per condir l'insalata. Ampolle dell'olio, e dell'aceto.

ACINO. sust. MASCH. Dicesi del frumento, e di tutte le altre biade, ed è il granello, che si genera nelle loro spighe. Granello, Chicco. Bocc. nov. 85. 15. Voi non avreste mai raccolto granel di grano.

5. 1. Acino di Granato dicesi il granello della melagrana. Seme, Chicco.

S. 2. Acino d' una è una delle parti del grappolo, il quale dicesi da noi pigna d'una. Acino. cre. 21.2. Altri le pruovan così (l' uve): d'uno spesso grappolo ne traggono un acino.

ACO. SUST. MASCH. Strumento piccolo, e sottile d'acciaio, nel quale s'infila il refe, la seta, e simili per cucire. Ago. nocc. proe. 8. Perciocchè per l'altre è assai l'ago, il fuso, e l'arcolaio.

S. Aco saccorale. Spezie d'ago grosso col quale si cuce sacchi, materasse, ed altre simili cose. Quadrello, Agucchiot-

to. Questi vocaboli non sono registrati, e noi gli abbiamo raccolti dalla bocca de' Fiorentini.

A COSCIA CAVALLO. Portare altrui in ispalle con una gamba sul petto, e l'altra su la schiena. A cavalcione, A cavalcioni. Bocc. Nov. 85. 19. E saligli addosso a cavalcione.

ACQUA. SUST. FEMM. Acqua.

ACQUA a VENTO sost. FEMM. Acqua accompagnata con gran vento. Acquivento. PALLAD. MARZ. 11. I semi sogliono morire per sole, ed acquivento.

ACQUA di RASO. sust. Pemm. Acqua distillata di resina di alberi, per uso di

dipingere. Acqua di ragia.

ACQUA DOLCE. SUST. FEMM. Dicesi di acqua, che non è nè salata, nè minera-le. M. ALDOMBA.P. N. 18. Voi dovete sapere, che tutte acque in che l'uomo si bagna o elle son dolci, o d'altra maniera.

ACQUA GRANDE. sust. remm. Gran pioggia, e continuata. Acquazzone. cn. 4. 27. 1. Se per li piovevoli acquazzoni molto sopravvegnenti, l'uve ec.

ACQUA SALIMASTRA o SALMASTRA. sust. femm. Dicesi quella che tiene del salso. Acquasalmastra salv. odiss. L. v. 314. Ma quando ringhiottiva la salmastra Acqua di mar, tutta sembrava dentro Rimescolarsi ec.

ACQUAIUOLO.PARTE. MASCH: Dicesi da noi colui che vende acqua gelata girando per la Città, o stando ad una tavola tutta piena, e sparsa, ed adornata di bicchieri d'ogni misura, e di limoni, e

melarance. Acquacedrataio.

ACQUARELLA. Sust. Femm. Pioggia minutissima. Acquerella. Acquicella. Acquolina. Acquerella. Acquitrino. Acquitrina. Acquerugiola. Spruzzaglia. È da avvertire che, quando la pioggia è minutissima e continuata, toecanamente dicesi Acquerugiola, che meglio corrisponde ad Acquarella; e quando è più momentanea e meno minuta, anzi in più grosse gocciole dicesi Spruzzaglia. Tutte le altre voci, se non andiamo errati, rispondono indistintamente ad Acquarella. Fra. Gior. Pred. Cadde dal cielo un' acquetta simile ad una saporita rugiada. Pallad. Quando egli è dopo gran-

de e lungo secco bagnato da piccola acquicella. MAT. FRANZ. RIM. BUR. 2. 136. Poi a Faenza con un'acquitrina Che mi passò dall'una all'altra banda A pranzo mi condusse la mattina. r. GIORD. PRED. E quelle acquerugiole che vengono a ciel sereno. ned. ins. 91. Quelle ranuzze, le quali si veggono, quando viene qualche spruzzaglia di pioggia, hanno avuto il lor natale molti giorni prima.

J. I. Acquarella dicesi pure di vino debole, senza forza, e di poco pregio, e per lo più di colore chiaro. Vino assai leggero, ma in sentimento dispre-

grativo.

§. 2. Acquarella. Cost dicesi ancora de' colori stemperati coll' acqua con che i pittori toccano i loro disegni. Acquerel-10. RAPP. BORG. RIP. 138. Adombrare con acquerello, che si sa mettendo due gocciole d'inchiostro in tant'acqua, quanta starebbe in un guscio di noce.

ACQUARELLARE. v. ATT. Toccare i disegni con acquerelli. Acquerellare-

ACQUASANTA. SUST. FEMM. Dicesi quella, che benedetta colle dovute cerimonie, si tiene o allato alle porte, o in altra parte delle Chiese in pile di pietra, e nelle case in secchioline, acciocche i fedeli se ne possano aspergere. Acqua santa, Acqua benedetta. BOCC.TEST. 2. Il vaso di stagno da acqua benedetta.

ACQUASANTIERA, O ACQUASANTE-RA. sust. remm. Dicesi e a quel vaso di pietra, che si tien nelle chiese per uso di serbarvi l'acqua benedetta, e ad un arnese o di cristallo, o di porcellana, o di metallo dove nelle case pur si ripone l'acqua benedetta. L'una dicesi pila dell'acqua benedetta, l'altra oggidi in Firenze secchiolina. CECCH. INC. 2. 4. Gli basta la Violante dello Stramba. T. Questa mi par la pila dell'acqua benedetta.

ACQUATA. SUST. FEMM. Equel vino leggerissimo che si fa versando acqua sulle vinacce, e tornandole a spremere collo strettoio. Vinello. Acquerello. сессн. ESAT. Il vinello ec. Venderollo per vin, mescolerollo. DAV. COLT. 160. Non pigiar più la vinaccia per niente, ma fav-

vi sopra un buon acquerello.

ACQUAZZA SUST. FEMM. Umore che cade la notte, e sull'alba dal Cielo ne' tempi sereni, nella stagion temperata, e nella calda. Rugiada, Guazza. Doce. G. 6. P. 1. Con lento passo dal bel poggio su per la rugiada spaziandosi s'allontanarono. Alleg. 13. O ciel, tu colla pioggia, Colla guazza, o brinata Accresci queste lagrime che io butto.

ACQUAZZINA. SUST. FEMM. V. ACQUA-

RELLA.

ADACCIARE. VERB. ATT. Dicesi del ridurre il lardo, la carne, l'erbe in minutissimi pezzuoli battendole col taglio del collellaccio. Battere col coltellaccio.

ADACCIATURO. sust. masch. *Coltella* da battere carne, lardo, o altro. Col-

tella.

ADACQUATURO. sust. Mascn. Vase di latta, dal quale esce l'acqua in piccoli getti spartiti, che cadono giù dolcemente, e si assomigliano alla pioggia, per uso di innaffiar piante, o camere pria di spazzarle colla granata (scopa). Annaffiatoio. Innastiatoio. Red. Ann. dit. La cantimplora ha un lungo e grosso collo, che sorge da uno de' fianchi a foggia d'annaffiatoio.

ADDATA. SUST. FEMM. Accordo di due o più persone intorno al modo di menare un negozio non onesto, o almeno che dee tornare in beffe di alcuno. Accordo. Concerto. mong. 3. 69. Poiche l'accordo così si fermava.

ADDAVERO. mod. Avv. Contrario di da beffe, che in napoletano dicesi PE PAZzı∡. Daddovero. Dadovero. Da vero. Da senno. G10. VILL. 12. 8. 16. Chiunque gli rivelava trattato o da beffe, o daddovero, o parlava contro a lui, facea morire.

ADDORINO, o ODORINO. sust. masch. Piccol vasetto, e di stretta bocca, per tenervi acque odorifere. Oricanno. nocc. nov. 85. E tratti dal paniere oricanni bellissimi, e pieni qual d'acqua rosa, di flor d'aranci ec. tutti costoro di queste acque spruzzarono.

ADDORUSO, ADD. da ADDORARE. Che tramanda, che sparge odore. Odoroso.

S. I. Figuralamente ESSERE ADDORUSO vale essere naturalmente, ed abitualmente Bizzarro, Sdegnoso, Stizzoso, Iracondo. BOCC. N. 58. 3. La quale era tanto più spiacevole, sazievole, estizzosa che alcuna altra, che a sua guisa niuna cosa si poteva fare. E nov. 88. 6. Messer Filippo Argenti ec. sdegnoso, iracondo, bizzarro più, che altro.

5. 2. STARE ADDORUSO pur figuralamente significa stare per sorte, per caso, per una particolare cagione, disposto allo sdegno, all'ira, alla stizza. Stare bizzarro, sdegnoso. socc.77.19. Lo scolare sdegnoso, siccome savio ec. serrò dentro al petto suo ciò, che la non temperata volontà s'ingegnava di mandar fuori.

ADDONARSI. NEUT. PASS. Venire al conoscimento di una cosa colla conghiettura di un'altra, o semplicemente accorgersi. Accorgersi. Avvedersi. Scorgere. Bocc. Gior. 16. 17. Più mesi durò avanti che niuna persona s'accorgesse. DANT. INP. 10. Quando s'accorse d'alcuna dimora.

AFFANNARE. VERB. NEUT. ATT. Respirar con affanno ripigliando il fiato frequentemente. Ansare. Bocc. Nov. 36.11.Gabriotto non rispose, ma ansando forte, e sudando tutto, dopo non guari spazio, passò della presente vita.

AFFANNO. SUST. MASCH. Malattia che impedisce la respirazione e fa ambascia. Asma. Asima. cn. 5. 2. 13. Le mandorle amare vagliono contro all'asima e contro alla tosse per cagione di freddo.

AFFATTURARE. VERB. ATT. Far malie, Nuocere con fatture, con istregonerie. Affatturare, Ammaliare. Buon. FIER. 4. INTRO. Forse non succio lor le vene? Non gli affatturo stolidi? Gli scortico indolenti?

AFFATTURATO. ADD. DA AFFATTURA-RE. Affatturato, Ammaliato. M. VILL. 4.18. Ma o che fosse affatturato, o occupato nella mente d'altro peccato, ec. gli si levò da lato.

AFFIAMARE. VERB. ATT. Dicono i cuochi quel mettere alquanto alla fiamma gli uccelli pelati, per tor via quella peluria, che rimane loro dopo levate le penne. Abbrustiare.

AFFILARE. VERB. ATT. È assottigliare il taglio ai ferri taglienti, dare il filo. Il che si fa o sulla pietra, detta tosca-

namente cote,e da noi PIETRA D'AFFI-LARE, o sopra di una striscia di cuoio. Affilare.

AFFILATO. And. Acuto, melto tagliente. Affilato. F. GIO. S. PRED. 15. Conviene, che sia di buono ferro, e bene affilato.

AFFITTARE.verb.che in napoletano si adopera attivamente, e in neut.pass. Allogare, dare in fillo casa, podere, o altro. Affittare. Allogare. Dare in fitto. E da notare che Assitar toscano è solamente attivo, e vale solo Allogare, Dare in fitto. AFFITTARE napoletano in sentimento di prendere in fitto, o a pigione toscanamente dicesi Prendere in fitto, Appigionare, Torre a pigione; ma Appigionare, e Torre a pigione s'adopera solo parlandosi di casa e non di podere. G10. vill. 9.49. Allogò al comun di Firenze per certo fitto annuale. sen. BEN. VARCH. 6. 4. Uno il quale calpestasse il grano, e tagliasse il frutto de' suoi poderi, non avrebbe obbligato colui, a chi egli affittato l'avesse per contratto. Bocc. Nov. 60. 8. In ogni luogo vuol pigliar moglie e tor casa a pigione.

J. AFFITTARE parlandosi di carrozze, barche, ed altre simili cose dicesi Noleggiare, Prendere, o torre a nolo. VARCH. 7. 5. Se io torrò da te un cocchio a nolo, tu arai benefizio da me ec. Se io, che tu in sul tuo carro segga, conceduto t'arò. MALM. 4. 5. E con un bel vestito di broccato, Che a nolo egli ha pigliato dall' Ebreo, Tutto splendente viensene al corteo.

AFFITTATO. ADD. Parlandosi di podere. Assituato. Preso in sitto. Se parlasi di casa dicesi Appigionata. Se poi di carrozze, barche, o altre simiglianti cose Noleggiate, Prese a nolo.

AFFITTO. sust. MASCH. Prezzo che si paga di una cosa presa in fitto, o a nolo. Affitto, o Fitto. Pigione. Nolo.

A FORZA posto avv. vale forzatamente, per forza, a dispetto. A forza. Talvolta toscanamente dicesi pure per crescere efficacia a viva forza, a marcia forza. Bocc. H. 26. 20. Io so bene che oggimal. posciachè tu conosci, ch'io sono, che tu ciò, che facessi, faresti a forza. CAV. DISS. SPIR. Se egli non è oc-

cupato in hene, bisogna a marcia for-

za, ch' ei pensi male. .

AGGARBATO. ADD. Grazioso, leggiadro, cortese. Garbato. RED. LETT. Gli ho consegnato un paniere con due flaschi di claretto di tutta perfezione, e è di quello stesso, che mi ha donato il Gran Duca; or non son io garbato?

 1. AGGARBATO. Detto non di uomo, ma di cosa, vale di bella e grata forma.
 Leggiadra, Graziosa, Elegante. Bocc.
 n. 23. 15. Si trasse di sotto alla grarnacca una bellissima e ricca borsa, con una leggiadra e cara cinturetta.

S. 2. AGGARBATO. Dicesi pure di nomo che fa le cose con diligenza ed amore. Di-

ligente, Solerte, Operoso.

AGGHIAIARE. VERB. ATT. E NEUT. PASS. Sentire e patire eccessivo freddo. Agghiadare, Assiderare. Bocc. Nov. 77. 36. Mi sono io creduta questa notte,

stando ignuda, assiderare.

S. Per similitud. Dicesi ancora AGGHIAIA-RE l'assiderarsi dell'uomo per subito spavento e timore, o per trista ed inaspettata muova. Agghiadare. CAVAI-MED. CUOR. La qual cosa quella misera femmina considerando, per lo grande stupore ag-

ghiadò, e cadde morta.

AGIRE. VERB. NEUT. the certamente dal francese è passato nel nostro divietto, ha due significazioni. Quando dicesi per modo d'esempio: Egli in quel luogo strello non poleva agire ec. vale Fare, Operare. E quando poi si dice: Egli ha agito con me non da galantuomo, non da uomo onesto, ma da villano, e in altri simili modi, vale Operare, Comportarsi, Procedere. LIV. MAN. Voi facesti tanto, che voi avesti consoli i quali mantengono la vostra parte. Oggi malamente appresso di noi si sarebbe detto: Voi agiste tanto che voi ec. 8AG. MAT. ESP. 128. Vedesi con si violenta forza operare il freddo nell'agghiacciamento de'fluidi. E per significare questo concetto si sarebbe detto da Napoletani: Vedesi con si violenta forza agire il freddo ec. circ. gell. 10. 234. Si mi ha preso il tuo parlare, e il tuo procedere tanto modestamente, e come si conviene veramente a filosofo. PANDOI.. 66. Insegnaste voi alla donna, com'ella s'avesse a sare ubbidire, e comportarsi con simile gente rozza, inquieta, inetta? Ancora in questi due esempi si può scorgere che un Napoletano ignorante della lingua in luogo di Procedere, e Comportarsi avrebbe usato Actnu, che non è della nostra favella.

A GIORNATA posto Avverb. Lavorare, o dare a lavorare per un tanto al giorno.

A giornata.

AGGRANCARE. verb. Att. Non poter distendere le membra per ritiramento di nervi. Aggranchiare, Rattrarre, Rattrappare. PAOL. OROS. Essendo sudato, ed entrato a bagnare in flume freddissimo, egli gelò e, rattraendosi i nerbi, fu presso che morto. Bocc. Nov. 77. 20. E quasi tutto rattrappato, come potè a casa sua se ne tornò.

AGGRANCATO. App. da Aggrancare. Aggranchiato, Rattratto, Rattrappito. BOCC. LETT. PR. Ap. 291. Già tenendo noi mezzo Novembre, ed ogni cosa aggranchiata per l'aere fresca e contratta.

AGGRANFARE. VERB. ATT. Fatto per metafora da GRANFA, chevale zampa, granfia, branca armata d'artigli di animale rapace, e significa prendere violentemente, e con avidità. Aggranfiare. Aggraffiare, Aggrappare, Aggrampare. E da notare che questo verbo Aggranflare non è registrato al suo luogo nel Vocabolario della Crusca, ma sotto la voce gransia ce ne ha un esempio che qui riferiremo. SALV. BUON. FIER. Ogni mio acquisto aggranti, cioè aggraffi collegransie, cogli artigli rapaci. FRANC. BACCH. NOV. 207. Ed aggrappato la tonaca e gli altri panni ec. cecch. servi-G. 2. 6. Veggendo questo pippionaccio tenero Potre' aggramparlo.

AGGRAPPARE. VERB. ATT. Congiunger pietre, legni, o altro con GRAPPA, che toscanamente dicesi spranga. Spranga-re. MENZ. SAT.7. Ahimè i qual gelo Di ignoranza ti spranga al ver le ciglia? Abbiamo allegato questo esempio, che è figurato, non avendone potuto rinvenir altro più proprio.

S. Ed in signif. NEOT. PASS. vale Appiccarsi colle mani adunche. Aggrampare. Aggrappare, Inerpicarsi. DAGT. INF 24. D'un ronchion, avvisava un altra scheggia, Dicendo sovra quella poi t'aggrappa. RED. SAG. NAT. ESP. 115. Si provò più volte ad inerpicarsi su per la parete interna del vaso.

AGGRAVOGLIARE, o ARRAVOGLIARE.

ATT. E NBUT. PASS. Dicesi propriamente
di filo, spago, ed altro simile. Aggrovi-

gliare.

AGGRAVOGLIATO, E ARRAVOGLIATO.

ADD. Aggrovigliato. RED. OSS. ANN. 171.

Un lunghissimo ec. filo, che si avvolge in molti e molti giri, e s' intrica a foggia d' una scompigliata matassa di

rese aggrovigliato.

AGGRAZIARE. VERB. ATT. È rimettere la colpa, rimettere in grazia, perdonare, richiamar dal bando, e dall'esilio. Ribenedire, Ribandire. AMBR. COF. 13. E aspettiamo a ognor le lettere Di corte, con una patente amplissima, Che lo ribenedisca. G. VILL. 245. La Città non era in bisogno, nè in iscadimento, che bisognasse ribandire i malfattori.

AGGRAZIATO. ADD. da Aggraziare. Ribenedetto, Ribandito. But. Purg. 6. 1. Non è udito a ragionare infino a tanto che non è rimesso e ribandito.

S.I. AGGREZIATO. Dicesi pure di donna od uomo alquanto bello e leggiadro. Avvenente, Grazioso, Leggiadro, Piacente, Graziato. FILOC. I.217. Ovunque il grazioso giovane e la piacente Giulia erano conosciuti, si piangeva. VARCH. LEZ. lo per me vorrei esser piuttosto graziato che bello.

§. 2. Dicesi ancora di uomo che ha piacevolezza, giocondità, che motteggia e scherza piacevolmente. Piacevole, Gioviale, Faceto. BERN. ORL. Ch'era faceto, e capitoli a mente D'orinali e di

anguille recitava.

AGGUANTARE. verb. Att. Afferrare, o abbracciar cose, o corpo coll'intiera apertura delle mani e col cerchio delle braccia. Afferrare, Ghermire. DANT. INF. 20. E non restò di ruinare a valle Fino a Minos, che ciascheduno afferra. BERN. OR. 1. 5. 63. E l'un coll'altro insieme s'è ghermito.

S. S' adopera pure in significato di raccoguera cose furtive, o comperar da ladri le cose ch' essi rubano, nascondendole, e rivendendole poi sotto differenti forme. Raccettare.

AGGUANTATORE. PARTE. MASCH. IL CUI femminile fa AGGUANTATORA, ed AGGUANTATRICE, Che raccoglie, o rivende le cose rubate. Raccettatore,

Raccettatrice.

AGGUATTARE. NEUT. PASS. Chinarsi a terra il più basso che uom può, senza mettersi a giacere, per non esser visto. Acquattare. DANT. INF. 21. Acciocch' e' non si paia che tu ci sii, Mi

disse; giù t'acquatta ec.

AGLIANECA, o GLIANECA. SUST. PEM. È quell' uva nera da pigiare, che per la sua dolcezza piace fuor di modo ai cani, e però è detta Canaiuola, o Canaiola. Cr. 4.4. 14. E canaiuola, la qual e è bellissima uva, e da serbare. RED. DIT. Dagli acini più neri D'un canaiuol maturo Spremon mosto si puro.

S. La vite che produce l' AGLIANECA dicesi Canaiuolo. DAV. COLT. 160. Per aver vin dolce vermiglio, ec. poni vizzati dolci e carnosi, e alla bocca piacevoli, canaiuola, colombana, mammolo, perugino, bergo, e simili.

- AGLIARO. SUST. MAS. Vaso di lalla, della forma quasi di una caffettiera , largo in fondo, e che va terminando al di sopra, e finisce come con una coppa con coperchio, ed ha un becco che sorge dal basso della parte larga, per uso di tenervi olio, e quinci metterlo nelle lucerne e nelle lampade. Stagnata, Ampolla dell'olio. E da notare che nel Vocabolario si trova registrato Stagnala in questo sentimento; ma oggi in Firenze si usa più comunemente il vocabolo Ampolla dell'olio *per significare questa sor*la di vaso, e Stagnata dicesi ad un ar nese come ad un piatto di stagno, che è sotto ad un vaso colquale s'attigne olio dall' orcio.
- S. AGLIARO, O AGLIARIBLEO. È pure un picciol vaso di terra cotta invetriato, col quale si va dalle donnicciuole a comperare olio alla bottega. Utello. Bocc. L'altra, che veniva appresso, aveva ec. nella mano un treppiede, e nell'altra mano un utel d'olio, ed una faccellina accesa.

AGLIARULO. SUST. MASCH. Bollicina, o tumoretto acquoso, che viene ne'nepitelli od orli delle palpebre dell' occhio. Orzaiuolo. M. PIER. REG. L'aglio sa venire l'orzaiuolo all'occhio.

AGLIO. SUST. MASCH. Pianta, il cui bulbo è di sapore e di odor forte, e mangiasi crudo da' contadini, e si adopera per uso di cucina, e spezialmente si mette sulla focaccia, detta da noi PIZZA COLL'AGLIO. Aglio. BOCC. NOV. 72. 5. E quando le mandava un mazzuol d'agli freschi, ch'egli avea i più belli della contrada in suo orto. Dicesi Capo d'aglio tutto il bulbo, il quale è formato di tanti Spicchi detti da noi spigoli. Lib. Cub. MALATT. Pesta un capo d'aglio, e appiccalo al polso del braccio destro.

AGNELLINO, o AGNELLOTTO. SUST.

MASCH. Mangiare fatto di pasta ripiena di carne battuta, che si cuoce in
brodo per far minestra. Agnellotto.

AGNOLILLO. SUST. MASCH. Verme, che fu la seta. Baco da seta, Filugello. DAV. COLTIV. 188. Nol fare in palude, nè sopra gore, o vivai, perchè la foglia arrugginisce, e i bachi ammazza. SEG. MAN. MAGG. 28. 3. Vien espresso col filugello, che di verme vile diventa farfalla ornata di mille illustri colori.

AGNUSDEI. SUST. MASCH. Cera benedelta, nella quale è impressa l'immagine del-l'Agnello di Dio, messa come in un quadretto o borsa con cristallo, rivestita di seta, e ricamata a fiori d'argento o d'oro. Agnusdei, o agnusdeo. VAR. SUOC. 5. 3. Quanto a Guasparri e Gualtieri, s'è ritrovato, mediante l'agnusdeo, che io portava al collo.

AGRESTA. sust. PEMM. Uva acerba. Agresto. M. VILL. 2. 10. Il maggior sussidio, che avessono, era l'agresto e le

frutta non mature.

5. AGRESTA. Dicesi ancora in Napoletano il liquore spremuto dall' uva acerba, e si usa in salato per condimento. Agresto. sop. colti. 114. L'agresto vuol essere d'uve tutte d'upa fatta, e si deono coghere i grappoli avanti che abbiano punto del maturo.

AGRILLO, o ARILLO. SUST. MASCH. Quel granelletto sodo, che si trova entro gli acini delle uve, ed è il seme della vite.

Vinacciuolo. sonum. court. 100. I vinacciuoli netti e vagliati dagli acini, quando sono ben secchi, si danno ai colombi ed ai polli.

S. ACRILLO. Dicesi pure ad un animale delta specie degli scara faggi. Grillo. non. s. GREG. Il mandorlo fiorirà, il grillo iugrasserà, e il cappero sarà svelto e dis-

sipato.

AGUGLIA. Subt. Frame. Figura di corpo solido a base quadrata, o d'altra forma, che
monta molto in alto, e va a restrignersi
in un sol punto. Aguglia, Guglia, Piramide, Obelisco. F. Giono. L'aguglia
di San Piero, e'l sepolcro di Giulio Cesare, che è alta come una torre, ed è un
sasso intero. dant. conv. 91. La guglia
di S. Piero sarebbe la più nobile pietra del Mondo.

S. AGUGLIA. Dicesi pure una sorta di pesce della forma di una piccola serpe

con un lungo rostro. Aguglia.

AGUZZINO. PARTE.MASCH. Colmi che ha in custodia i galeotti. Aguzzino. ALL. RIM. 120. E la spia sacendo insieme e l'aguzzino.

ALAPPIA. ADD. FEMM. Sorta di mela. Appia, Appiuola, Appiuola, Appiuola and Lett. 2. 51. (Colato il siero) per panno lino fitto, e raddolcito con un poco di

giulebbo di mele appirole.

ALARE. VERB. NEUT. ATT. Aprir la bocca raccogliendo il fiato e poscia mandandol fuora; ed è effetto cagionato da sonno, da rincrescimento, e da pigrizia. Shadigliare, Shavigliare, Badigliare. Bocc. nov. 15. 25. Come se del letto, o da alto sonno si levasse, shadigliava e stropicciavasi gli occhi.

A LAVORO, o A PIEZZO. É dare o pigliare a fare A LAVORO, o A PIEZZO modo di dire che vale lavorare, o dare a lavorare non a giornata, ma a prezzo fermo, dimanieraché chi piglia il lavoro il pigli tutto sopra di sè, e chi lo dà sia tenuto solo a rispondergli del convenuto prezzo. Dare, fare, o pigliare in cottimo o a cottimo. Alleg. 144. Non altrimenti che se egli avesse preso questo lavoro in cottimo.

ALCUOVO o ARCUOVO. sust. FRUM. È quasi una seconda camera più piccola falla in una più grande con un arco, che

poggia su due pilastrini, o colonne, per uso di mettervi letto. Alcova, Alcovo, Alcoa.

A LEVATORE. Posto AVV. Dicesi di cosa che può esser tolta da un luogo e portata in un altro, e dicesi di letto, e di altre masserizie. Portatile. Sinoti, che levatoio, vocabolo registrato nel Dizionario, e che in parte risponde al nostro A LEVATORE, si dice solo dei ponti che possonsi levare, alzare. send. stor. 2. 59. E fannovi fosse, e palancati, o mura, e merli, e ponti levatoi, e porte con cateratte.

ALICE. SUST. FRMM. Piccol pesce di mare.
Alice, Acciuga. MENZ. SAT. 4. Ed ecco
Schinchimurra, che mi dice Un sermoncino, ed anche un madrigale Fatto da
lui mentre vendea l'alice. BURCH.1.126.
Poi darò ceste rotte per acciughe.

mente de' cani, ed ancora degli usmini, e significa respirar con grande difficoltà ripigliando il fiato frequentemente per correr dietro a qualche cosa, che molto si desidera. Anelare, Ansare. TASS. Qual dopo lunga e faticosa caccia Tornansi mesti ed anelanti i cani. Bocc. N. 73. 20. E d'altra parte Calandrino scinto ed ansando, a guisa d'uomo lasso sedersi.

§. Figuralamente. Desiderare vivamente. Anelare. sec. Se io avessi io pure apelato a ciò.

ALLATTARE. VERB.ATT. Nutrir col latte, come fanno le madri e le balie, i piccioli figliuoli. Allattare. Lattare. BOCC. nov. 86.3. L'altro era un fanciul picciolino, che ancora non aveva un anno, il quale la madre stessa allattava.

5. În Sentimento neut. Prendere il latte, Lattare, Poppare, Allattare. com. INF. 29. Vendetta di cento anni tiene i lattaiuoli, siccome il fanciullo, che allatta.

ALLEGR(). ADD. MASCH. Alquanto briaco, che incomincia a imbriacarsi. Brillo, Altetto, Alticcio. MALM. 6. 25. Più là un branco ha messo l'oste a sacco, Sicchè tutti dal vin già mezzi brilli ec.

ALLERTA. Mod. Avv. si dice di chi sta dritto sulle gambe. In piede, In piè. guid. G. 114. Percosse nell'elmo Troilo, ch' era in piedi ec.

S. Stare allerta Stare alterio per os-

servare, o per guardarsi da checchessia. Stare alla vedetta o alla veletta, Stare in sull'avviso. PATAF. 10. Alla veletta stava per pigliarla.

ALLERTARE. VERB. ATT. E NEUT. PASS.

Mettere in piedi, levarsi da sedere, o da
stare sdruiato. Alzare, Rizzare, Levar
su.gio. VILL. 9. 302.1. Messer Ramondo
fece rizzare edifici ec. serb. stor.
4. 162. Ora si poneva a sedere, ora si
rizzava ec.

ALLESSA. SUST. FEM. Caslagna cotta nell'acqua, senza scorza. Ballotta, Balogia. Bellinc. son. 268. Ma or, ch' e' marzapan tornan frittelle, E acqua di baloge la vernaccia. Si avverta che quello, che noi diciamo brodo di allesse, dicesi toscanamente acqua di baloge, o di ballotte.

S. ALLESSA. Figuratamen. detto ad uomo, vale melenso. Balogio. BUON. FIER. 2.
1. 14. Quivi acculati, Ciuscheri, orbi e balogi, Shavigliando briachi o fuor di se.

ALLIFFARE. VERB. ATT. E NEUT. PASS. Vale stropicciare, pulire, ed è proprio quello, che fanno le donne in lisciandosi. Strebbiare, Stribbiare. LASC. STREG. PROL. Quanto più si sforzano vestendosi di seta e d'oro, e ec. ornandosi, lisciandosi, stribbiandosi il volto, di parer giovani e belle, tanto più si dimostrano agli occhi de' risguardanti vecchie e sozze.

ALLIFFATO.ADD.DA ALLIFFARE.Strebbiato, Stribbiato. GAL. 77. Hanno ec. e il viso, e la gola, e le mani cotanto strebbiate. e stropicciate, che si disdirebbe ad ogni femminetta, anzi ad ogni meretrice.

ALLIPPARE. NEUT. E NEUT. PASS. chè dicesi ALLIPPARE, ed ALLIPPARSELA. È fuggire con prestezza e nascosamente. Leppare, Svignare e svignarsela, Darsi e darfa a gambe, Battersela, Prendere le carabattole. CECCH. INCAN. 2. 4. Oh non credere, Che egli svignino. SALV. GRANCH. 3. 13. Per non avere Saputo sì ben far le campane Di S. Ruffello, e tor le carabattole, Ed ambular per la calcosa. È da notare che Tor le carabattole propriamente significa far fardello delle sue cose

per andar via : dappoiché Carabattole é lo stesso che Bazzicature. E poiché quando si va via si mette insieme le Bazzicature, perciò dicesi torre o pigliar le Carabattole per andar via.

Al.LISCIARE. verb. att. e neut. pass. Stropicciare una cosa per farla pulita e morbida. Lisciare. ce. 9. 65. 4. Si dimestichino (i buoi) toccandogli spesso, e lisciandogli, e appianandogli colle mani.

S. 1. Allisciare. Si usa figuratam. per Adornare, Abbellire. Lisciare.

S. 2. ALLISCIARB. Pur metaforicamente usasi in sentimento di Adulare, Piaggiare. Lisciare, Palpare. Fr. Gio.Pred. Il predicatore adunque debbe tagliare e 'ncendere le peccata, e non palpare e lisciare.

ALLISCIATO. ADD. DA ALLISCIARE. Ha

tutti i significati del verbo.

ALLOPARSI. VERB. NEUT. PASS. che da noi si usa solo in modo esortativo, o imperativo, dicendosi ALLOPATI, e vale sfamarsi, mangiare a crepa pelle, tolta la metafora dal lupo. Sfamarsi. BUON. FIER. Ma quando ascolterem Quell'esca apparecchiar, Che ci debbe sfamar.

ALLOPATO. ADD.DA ALLOPARSI, e dicesi essere allopato di uomo che mangi con gran fame, presa pure la metafora dal lupo. Allupare. MALM. Se morte è il fin di tutte le sciagure, Come allupar mi

sento ancor che morto?

ALLUCIGNARE. VERB. ATT. B NEUT. Offuscarsi di mente, Allucinare, Abbacinare, Abbacinare, Abbacinare dicesi Abbacinamento. Buon. FIGR. 4. 4. 10. Un, che con le parole inorpellate, M'incanti, e m'abbacini.

- §. 1. ALLUCIGNARE. Vale ancora intrecciare canapa, lino, cotone, o altro. Allucignolare, Attortigliare, Attorcgliare. FRA. GIORD. Uno di coloro che fanno il mestiere di attortigliare la seta.
- 5.2. ALLUCIGNARE. Significa pure il malmenare, piegar malamente panni lani, panni lini, abili ed altre simili cose. Gualcire, Sgualcire, Allucignolare. BUON. FIER. 2. 4. 11. Le mercanzie ec. S' imbrattan, si stazzonan, si sgualciscono. BUON. FIER. 4. 1. 2. Abili sì

difformi, Lunghi, allucignolati, e pien di specchi.

ALLUMMACANNELE, PARTE, MASCH. Colui che accende le candele. Accenditore.

S. ALLUMMA CANNELE. È ancora quella mazza, o canna nella cui estremità è avvolto uno stuppino per uso di accendere candele. Accenditoio. FRANC. SACCH, RIM. 68. Le grate, e l'accenditoio de'lumini, Perchè il tuo loco più degno s'allumini.

ALLUMMARE E APPICCIARE. VERN. ATT.

E NEUT. PASS. Accendere. E dicesi del fuoco, del lume, e di altre materie combustibili. Appicciare, Accendere. TRAT.

SEG. COS. DONN. Allora quando appicciavo la lucerna col zolfavello, o che

appicciano il fuoco.

J. ALLUMMARE ed ALLUMMARSI. Metaforicamente valgono Accendersi per amore, ira o altro affetto. Arrossare, Accendersi. Bocc. N. 9. Come disavvedutamente acceso s'era, saviamente s'era da spegnere. E N. 83. 8. La donna, che assai onesta persona era, udendo così dire al marito, tutta di vergogna arrossò.

ALO. sust. masch. Shadiglio, Shaviglio, Badiglio. Buon. Firm. 3. 4. 9. Ogni aura, ogni shadiglio, ogni nonnulla ec. Zelanti fan parer caso di stato.

ALVARO, ARVARO, o ERBARO. SUST.

MASCH. È come una cassetta o di legno,
odi mattoni, o di terra cotta, o di fabbrica, che si riempie di terra, e vi si
metton piante o di frutici, o picculi alberi. Cassetta a muro. Non è qui da
tralasciar di dire che cassette diconsi
da' giardinieri in Firenze quegli spartimenti che si fa ne' giardini ornandoli
di bosso, o di mortella.

ALVEARE. sust. masch. Cassella di legno, dove le api ripongono la cera ed

il mele. v. APA.

ALZARE. o AlZARE. verb. Att. e neut. pass. Alzare, Levare. È da notare, che quando si parla di letto, di pranzo, di cena, di sedere, più toscanamente dicesi Levarsi. Onde è a dire levarsi di letto, levarsi di pranzo, di cena, di sedere. bocc. g. 2. fin. L'ora della cena venuta ec. cenarono, e da quella levati ec. e nov. 86.6. Fornito quello perchè levato s'e-

ra, e tornandosene ec, nel letto se n'entrò. e nov. 15. 25. Come se del letto, o da alto sonno si levasse, sba-

digliava ec.

S. ALZARB. Parlandosi di letto, vale piegare e ravvolgere le materasse, affardellarle, metterle l'una sull'altra in guisa, che resti vota parte della lettiera. Abballinare. cetto. 2. Levaronsi lenzuola, e tornaletti e furono disfatti, ( i letti ) e abballinati.

A MANCINA. Posto avverbialmente è lo stesso che a man sinistra. A mancina, A mano manca, A mano stanca, A man sinistra.dant.purg. E vedemmo a mancina un gran petrone, ec. 1NF. 23. Noi ci volgemmo ancor pure a man manca. E 19 Volgemmo e discendemmo

a mano stanca.

A MANO. Posto avv. vale In pronto, Manesco, A mano. Amm. Ant. 9. 5. 6. Suole sare più pro, se tu abbi pochi detti di sapienza in pronto, e iu uso, che non fa se tu hai apparato molte

cose, e non l'abbi a mano.

AMARENA. sust. femm. Sorta di ciriegia piccola d'un vermiglio acceso, lucida, agra, con gambo più lungo dell'ordinario. Si mangia per lo più nel giulebbo. Amarina, Amarasca, Marasca. Buon. Fier. sc. 12. Oh bellezza di fragole, o dovizia Più che altro di prugne, e d'amarasche! L'albero, che in napoletano è detto pure Amarena, dicesi in toscano Amarino, Amarasco.

AMENTA, sust. remm. Pianta odorosa ch'é adoperata ancora per uso di cucina. Menta. cn. 6. 42. 1. La sua polvere s'intrida col sugo della menta, e vi si

ponga suso.

AMMACCARE. VERB. ATT. e si usa ancora nel NEUT. PASS. Acciaccare, alquanto meno che Infrangere. Ammaccare. ca. s. 20. 8. Fassi il vinodelle pere in questa maniera; che s'ammacchino, e pestino le pere, ed in radissimo sacco si mettano, e si soppressino con pesi, e con istrettoio.

AMMACCATURA. SUST. FEMM. È l'atto dell'ammaccare, o l'effetto. Ammaccalura, Ammaccamento. sag. nat. esp. 249. Non già sparandolo contro una pietra, per osservare l'ammaccatura della palla ; ma ec.

AMMAFARARE. VERB. ATT. E il lurar la bolte col MAFARO toscanamente Cocchiume. Turare, Riturare la botte col cocchiume, col tappo.

S. AMMAPARARE. Per metaf. vale Cessar di parlare, e per lo più si adopera in modo imperativo dicendosi AMMA-FARA. Tacere, Turare la bocca, Riturare la bocca, Chiuder la bocca.

AMMAGLIARE. VBRB. ATT. Disfare checchessia co' denti, e spezialmente il cibo. Masticare. Bocc. nov. 76. 14. Ma pur vergognandosi di sputarla, alquanto masticandola la tenne in bocca.

AMMAGLIECARE. VERB. ATT. E propriamente masticare con stento e difficoltà, e dicesi de'vecchi, e di chi non ha denti. Biascicare, Biasciare. Lor. MED. canz. 2. Sempre biascia fichi secchi, Perchè fan della sciliva. Francsaccu. Nov. 185. E così avendole in mano (le castagne) ec. tra via or l'una, or l'altra si metteva in bocca, e quanto più le biascicava, e rugrumava, più indura vapo.

AMMAINARE. VERB. ATT. Ritirar le vele in modo che non operino. Ammainare. buon. fier. 24. 1. lo veggo a riva una barca che ammaina.

AMMALIRE. NEUT. E NEUT. PASS. Assoltigliarsi, Scarnarsi, Estemuarsi. Intisichire. buon fier. 3. 2. 8. Tener là questo giovane rinchiuso Oramai quattro mesi a intisichirsi.

AMMALUTO.ADD. DA AMMALIRE. Intisi-

chito, Sparuto.

AMMALLARE. verb. att. e neut. 1488. Dicesi propriamente delle frutte, the o · maneggiandole e premendole s' amnacchino, o trasportate su carretti ed urtando tra loro diventino flosce i livide, o alcun poco macchiate. Quando Ammallare significa il prenere maneggiando, ed ammaccando le frutte, dicesi Premere, Spremere, Ammaccare. Quando significa il guastarsi delle frutte per gli urti ricevuti nell'essere trasportate, dicesi Essere, esser divenute ammaccate, e peste, esser percosse, maculate. Non avendo prtuto rinvenire esempi propri nel Vocsbolario e negli scrittori, non ne arrechiamo qui in mezzo, ma vogliamo che i leltori si rendano certi che così oggi dicesi dal popol di Firenze, avendocene fatto fede più fiorentini a bella posta, e diligentemente interrogati da noi.

S. AMMALLARE. Figuratamente, parlandosi di uomini, o di bestie, vale batterle, percuoter le aspramente facendo loro lividori. Pestare. BOCC.BOV. 68.15. Dove Arriguecio l'avea detto che tutta l'avea pesta. FIR. LUC. 5. 5. Se voi non lo lasciate, io vi pesterò il ceffo a tutti quanti.

AMMANCARE. VERB. ATT. E MEUT. Ridurre a meno, diminure. Scemare, Menomare. Bocc. Nov. 48. 4. Perocchè così facendo, scemerebbe l'amore, e le spese. Dant. Inf. 12. Sì come tu da queste parti vedi Lo bulicame, che sem-

pre si scema.

AMMARRARE. verb. Att. Ha doppio significato; chè talvolta vale Chiudere interamente, tal' altra Socchiudere. Bocc.nov.15. Prestamente andò a chiudere l'uscio. LASC. GELOS. 2. 1. Però fia buono ritirarmi dentro, sì sì, e tener piuttosto l'uscio chiuso.

S. AMMARRARE. Figuratam. si adopera pure in sentimento di Accecare, e dicesi minacciando o di dare un pugno, o di applicare ad un occhio qualche cosa attaccaticcia, che s'abbia in mano:

MO T' AMMARRO N' VOCCHIO. Questo Fiorentini dicesi ora t'acceco, or ti levo un occhio. Non si arreca esempio, essendo stato preso questo modo dalla viva voce de' Fiorentini.

AMMARRONARE. VERB.ATT. Ed ha doppia significazione. Alcuna volta significazione fica fare inconsideratamente e senza giudizio le cose. Acciarpare, Ciarpare, Abborracciare, Acciabbattare. v. AB-BARRUCARE. Tal'altra vale errare, ma in modo basso, non dar nel segno. Scappucciare. SALV. GRANCH. 2. 2. 0-gnuno ha a scappucciare una volta, e sciorre un tratto i bracchi.

AMMASONARE. NEUT. PASS. L'andare che fanno i polli a dormire. Appollaia-re. cecc. mogl. 5. 2. Ma che ucce' nuovi in su le ventitrè Veggh'io di qua? oh! par che gli abbian voglia Di appollaiarsi.

S. 1. Ammasonare. Dicesi pure degli uo-

mini che si vanno a dormire di buon ora, come i polli. Andare a letto quando i polli. Di questo modo non possiamo arrecare esempi, avendolo raccolto dalla bocca de' Fiorentini.

5. 2. Ammasonare. Adoperato attivam. vale o viccidere, o far cadere in terra in maniera che il gettato, pel colpo ricevuto, resti sbalordito, e quasi privo di sentimento. Uccidere, Stramazzare. Fior. ITAL. D. Vergine Minerva rompi colla tua mano la lancia di questo ladron di Troia, il quale è venuto per turbar questo regno, e lui dinanzi alle nostre porte stramazza.

AMMASSARE. verb. Art. Far massa, Metters insieme, Admare. Ammassare. Bocc. n. 83. 15. Il quale non ad ammassar denari, come i miseri fanno, ma ad ispendere gli ammassati, si è

dato.

AMMATASSARE. vers. Att. Ridure in malassa, e si dice di refe, cotone, spago ec. Ammatassare. matt. franz. mm. surl. 2. 2. 168. Perchè le Parche, che stame vitale Ammatassan filando, il suo tagliorno, Senza riguardo di far tanto male.

AMMATTUGLIARE. VERB. ATT. Confusamente e scompigliatamente avvolgere insieme. Abbatuffolare, Rabbatuffolare.

AMMAZZARUTO. Adn. Dicesi del pane della pasta senza lievito. Azzimo. Astinot. VARG. E mangeranno con essì il pane azzimo.

AMMECCIARE. VERB. ATT. Parlandosi di legname, di pietra, ed altre simili cose vale Congegnare, Commettere l'una dentro dell' altra. Incastrare, Congegnare, Commettere. Lib. ASTROL. Ingangherala, ovvero commettila col capo del regolo. Bes. Cell. Ober. 130. Quegli bellissimi ossi dell' anche, li quali fanno in modo d'un catino ec, li quali incastrano con bellissimo ordine in sull' osso della coscia ec.

AMMECCIATURA. SUST. FEMM. È il luogo in cui si commette, e incastra. Incastratura, Commettitura. BALD. Prese egli due ben grosse travi d'abete, e quelle con una auova invenzione d'incastratura l'una coll'altra collegò sì

forte ec.

AMMENNOLA. SUST. FEMM. Dicesi del seme de' frutti che è rinchiuso nel nocciuolo. Anima. TESOR. 23. Contra la gotta togli amandorle e nocelle, e ani-

me di pesche.

S. Ammennola. Dicesi ancora una fruita di color bianco, di figura conica schiacciata, di grato sapore, che nondimeno talvolta riesce amaro, ed è chiusa in un guscio verde non dissimile da quello della noce, ma più schiacciato. Mandorla, Amandorla. E l'albero dicesi Mandorlo. Amer. 15. Ti serbo gelse, mandorle, e susine.

AMMITTO. sust. masch. Ammitto. zi-BALD. 109. L'ammitto è quel panno lino, che il prete si mette in capo, quan-

do si para.

AMMOLARE. VERB. ATT. Assottigliare il taglio de ferri alla ruota. Arrotare. coll. ss. pad. Vedendolo il garzone fuor d'usanza arrotare il coltellaccio.

AMMOLAFORBICE, o AMMOLATORE. PARTE.MASCH. Colui che arrota i ferri.

Arrotino.

AMMOSCIARE. VERB. NEUT. B' NEUT.

PASS. È quando l'erbe, o i fiori, o i
frutti vanno perdendo del loro umore,
e quasi languiscono. Appassire, Appassare. cr. 4.19.2. E quivi per un'ora,
secondo che a te meglio parrà, le lascia tanto, che alquanto si appassino.

S. Ammosciare figuratamente vale abbandonarsi, ed è dell' animo e del corpo. Abbiosciarsi. ALL. 220. È più dolce, cred' io, stare in segrete Dove almeno un s' abbioscia in su'i pancone.

AMMOCECHIRE. NEUT. PASS. Dicesi dei panni lini, i quali, quando dopo il bucato sono serbati umidi ancora, prendono un certo tanfo spiacevole al naso, ed un color giallognolo. Imporrare, Im-

porrire.

AMMOCECUTO DA AMMOCECHIRE. Imporrato, Imporrito. Di questo addiettivo, e del verbo, ond'egli nasce, non arrechiamo esempi, dappoichè quelli registrati nel Vocabolario non ci son paruti bene acconci, e non ne abbiamo potuto rinvenire negli Scrittori.

AMMUSSARE. NEUT. B NEUT. PASS. Vale essere in collera. Stare in cagnesco, essere in cagnesco. Amb. Furt. 4. 14.

Gli stanno ambedue in cagnesco senza parlarsi.

AMO. SUST. MASCH. Piccolo strumento di acciaio uncinato da pigliar pesci. Amo. ovid. Pist. Ora ingannate gli uccelli con le reti, ora i pesci cogli ami.

AMPOLLINA. SUST. FEMM. Istrumento di vetro con entrovi polvere per uso di misurare il tempo. Oriuolo, Orologio a polvere. or. fur. 19.45. Un sotto poppa, un altro sotto prora Si tiene in mani l'oriuol da polve.

ANCUNIA. SUST. FEMM. Strumento di ferro sopra il quale i fabbri battono il ferro per lavorarlo. Apcudine, Incudine. mor. s. greg. 34. g. Il fabbro solo ficca la ancudine per percuoterla.

ANDITO. SUST.MASCH. Dicesi a quelle bertesche, sopra le quali i muratori stanno a fabbricare, i pittori a dipingere. Ponte. FRAN. SACCH. Su per una colonna del ponte appiccandosi, salì sul ponte del dipintore, e salita sul ponte ec.

ANEPETA. sust. rem. Pianta odorosa che si usa ancora per condir vivande. Nepitella, Neputa. m. Aldobr. Nepitella, pilatro, pepe bianco di catuno mezza oncia, e sieno polverizzati.

ANETRA. SUST. FEMM. Uccello salvatico e domestico, che ha il becco convesso, ottuso ed internamente dentato, e molto ricerca i pantani e l'acqua. Anitra, Anitrella. DANT. INF. 22. Non altramenti l'anitra di botto, Quando 'l fal-

con s'appressa, giù s'attuffa.

ANGINA. Sust. Fem. Testaceo di gratissisimo sapore della forma di un riccio di
castagna, di color tra il nero e'l paonazzo, che dalla parte interna è bianchiccio, ed ha polpa che si mangia,
disposta in filetti a guisa di raggi,talvolta rancio, e talvolta vermiglio. Riccio marino, Riccio, Echino. LIB. CUR.
MALAT. L'uova e le carni del riccio
marino fanno il ventre lubrico.

S. 1. ANGINA. Dicesi ancora l'infiammazione delle fauci e della laringe, che rende difficile il respirare e l'inghiottire. Angina, Squipanzia, Stranguglioni. Tes. CAP. 18. La verbena trita ed impiastrata guarisce la squipanzia.

ANNECCHIA SUST. FEMM. Dicesi al parto della vacca che non abbia passato l'anno. Vitella. Pouz. 1. STAR. 117. E dica ch'ella è bianca più che 'l latte, Ma più superba assai ch'una vitella. v. VITELLA.

ANNEGARE. VERB. ATT. Uccidere altrui sommergendolo, e si usa ancora in neutro passivo. Sommergersi, Annegare, Annegarsi. Gio. Vill. Molti ne annegarono, è ne gittarono in mare ec. Dant. Inf. 30.E quella si annegò coll' altro incarco.

ANNETTAPORTO. sust. Masch. Macchina per pulire e nettare i porti. Ca-

valango, Curaporti.

ANNEVARE. VERB. ATT. Raffreddar l'acqua con la neve. Aggiacciare, Agghiacciare.

ANNEVATO. Add. Agghiacciato, Nevato. Red. Ann. Dit. 69. Questo lusso di freschezza non è per ancora arrivato a tanto che ne' conviti si sia introdotto lavarsi le mani con acqua nevata.

ANNOZZARE. VERB. ATT. E NEUT. PASS. È il fermarsi di alcuna materia nella gola, e non poterla inghiottire. Far nodo in gola. È da notare che questo modo toscano Far nodo alla gola significa l'Annozzare napoletano, ed ancora il sentirsi du convulsione impediti i muscoli della gola in modo da non poter parlare, o rispondere altrui. L'esempio registrato nel Vocabolario è del secondo sentimento, ma possiamo far certi i lettori che oggi in Firenze Annozzare dicesi Far nodo alla gola.

§. 1. ANNOZZARE. Metaforicamente è pure quando non si può conseguire una cosa, e dicesi toscanamente Non ispuntare una cosa, non ispuntaria. Non si arreca esempi; chè quelli registrati nel Vocabolario non ci paiono acconci, e in altri Scrittori non abbiamo potuto rinvenirne; ma certamente così dicesi an-

cor ora in Firenze.

§. 2. Pur quando vuolsi significare che una cosa conseguita, in luogo di utilità o diletto, arrecherà dolore o danno, dicesi da noi T'ANNOZZERA' NCANNA, e toscanamente Questa cosa ti Farà nodo in gola, o ti Resterà in gola.

ANNUTOLO. sust. MASCH. Parto della vacca, il quale non abbia passato l'anno. Vitello. Pallad. Di questo mese

sogliono nascere i vitelli. È da avvertire che al femminile meglio che ANNU-TOLA dicesi ANNECCHIA. V. ANNEC-CHIA.

ANTIALTARE, o PALLIOTTO. sust.

MASCH. É quell'arnese che ricuopre la parte d'avanti dell'altare, e suol essere o di drappo ricamato a seta o ad oro, o di lamina lavorata a fiori ed a figure di basso rilievo. Frontale, Paliotto. Sero. Stor. 5. 204. Portò. a donare ec. un frontale, ovvero paliotto d'altare.

ANTICAMERA. SUST. PEMM. E quella camera, che precede la maggior sala della casa. Anticamera. Salv. Gran. 1. 2. La Clarice si condusse un di A dirmi nella

sua anticamera, Ch'era ec.

ANTIPASTO.sust.masch.Dicesi quel che si mangia prima della minestra o immediatamente dopo la minestra o zuppa, e che precede il pasto. Eda avvertire che oggi solo appresso ai frati ci è il costume di mangiare una vivanda prima della minestra, la quale da essi è della Anti-PASTO ancora al presente; ma ne' desinari delle nobili persone questo An-TIPASTO vien dopo la zuppa, e suol essere pasticcini di varie maniere che, con francese vocabolo son delli HORS D' OBUYRE, e da nostri cuochi, che storpiano questa voce, Ordura di sfoglio o di altra maniera di pasta. Antipasto. Buon.Fien. 5. 4.Ci portò gli antipasti, De' berlingozzi colle melarance, E latticini inzuccherati.

ANTIPATIA. SUST. FEMM. Dicesi quell'avversione che è tra le persone. Antipatia, Spiacevolezza. Buon. Fien. 3. 3. 12. Che s'agli amici tuoi Queste, o tai narri occorse antipatie, Gli tieni in ri-

so e in sesta tutto un die.

ANTIPATICO. Add. Cheha Antipatia, che inspira avversione. Spiacevole, Rincrescevole, Sgraziato. Bocc. 4. Io non credo, che mai in questa terra fossero uomini e femmine tanto spiacevoli e rincrescevoli, quanto sono oggi.

ANTIPORTA o NANTIPORTA. SUST.

MASCH. È quella mezza porta fatta di
sottili assi di legno, che la gente minuta
e le povere donniccivole mettono innanzi agli usci delle loro casette, perché,
stando colla porta grande aperta, entri

3

la luce, e quelli che passano per la strada non possano vedere ciò che si fà den-

tro. Antiporta.

S. Dicesi pure ANTIPORTA, o NANTIrorta quella porta più leggera e men
forte, che suol porsi o sul primo, o sull'estremo scalino dell'ultima branca
della scala, e che precede la porta mastra della casa. Antiporta, Controporta.
Così oggidicesi in Firenze, ma è da notare che nel Vocabolario trovasi registrato Antiporto, ed Antiporta in sentimento di quell'Androne, o Andito che è
tra una porta e l'altra o di casa, o di
città.

ANTRASATTA. Mon. Avv. All'improvvisonente. So, Inaspettatamente, Improvvisamente. Alla non pensata, Alla improvvista. Gio. VII. L. 4. 5. 3. I Fiesolani veggendosi sì subito ed improvvisamente sorpresi da' Fiorentini ec, si rifuggirono alla rocca.

ANTRITE. sust. FEMM. Dicesi a quelle nocciuole secche, che, infilzate ad un fil di refe, sono raccolte in mazzo. Nocciuole a filza. Di questo non arrechiamo alcun esempio; chè l'abbiamo preso dalla lingua viva de' Fiorentini.

APA. SUST. FEMM. Animaletto volatile, che fa il mele. Ape, Pecchia. Fion. di Vin. La pecchia porta il mele in bocca, e il pungitorio nella coda. Diconsi Arnie quelle cassette di legno, dove le api fabbricano il mele. Cr. 12. 3. 3. Affumicar le pecchie, e purgar l'arnie da vermini e dal fastidio.

A PELO. MOD. AVV. Cavalcare a caval nudo. A bisdosso, A bardosso. MAT. FRAN. RIM. BURL. 2. 145. Sebbene allora si corrèa a bardosso, Senza uncino, e colle gambe giùe.

A PIZZI. MOD. AVV. Dicesi di orli di cose

lavorate a denti. Accostolato.

APPANNARE. VERB. ATT. Non interamente chiudere le imposte delle porte, o delle finestre. Socchiudere. Lascu. Gelos, 2. 1. Però fia buono ritirarmi dentro, sì sì, e tener più tosto l'uscio socchiuso.

§. Ar: Annare. Usato in formaneut. PASS. vale Offuscare, Coprire. Appannare, Offuscare, e dicesi di tutte le cose lucide, che si oscurano o per alitarvi dentro, o per

sucideme; e figuratamente dicesi pure della mente, che s'oscura. Dant. Par. 3.1. Che non siano (i vetri) macchiati, nè appannati. Buon. Fier. 4. 4. 21. Non son novelle no, che svolazzando, Appannino il cervel d'uom ch'abbia ingegno.

APPAPAGNARSI. NEUT. PASS. Dormir leggermente, e per poco tempo. Dormicchiare, Dormigliare. Cell. Vit. E molte volte la trovava a dormicchiare do-

po il desinare.

APPARTAMENTO. sust. Masch. Aggregato di più stanze, che forma abitazione libera e separata dal rimanente della casa. Appartamento. Salv. Granch.1.
4. E quello appartamento è quasi un' altra casa.

APPICCIARE v. ALLUMMARE.

APPENNITORE.sust. Masch. Qualunque cosa ove altri possa appiccarsi, o che tenga sospesa cosa appiccata. Appiccagnolo. Valer. Mass. Cadde dinauzi al fuoco la curata, con due appiccagnoli.

APPETITO. sust. MASCH. Desiderio, Voglia di mangiare. Appetito, Appitito. Zib. Andr. 43. Con appitito si leva da mensa.

APPICCICATARO. PARTE. MASCH. Uomo inclinato alle brighe ed alle risse. Rissoso, Garoso, Accatta brighe. Buon. Fier. 4. 4. 3. Ohimè ch'io son sudato Con questo accatta brighe.

APPILAGLIO. SUST. MASCH. Pezzuolo di sughero, di legno, d'argento o d'altro, fatto per turar la bocca di fiasco, guastada, o di qualunque cosa forata. Turacciolo, Turaccio. Lib. Astrol. E poi leva il turacciolo da quel foro, che avevi serrato innanzi nella pila.

APPILARE. vern. Att. Vale chiudere una cosa con turacciolo, o con cera, o altra materia; e cagionare oppilazione, ostruzione. Turare, Oppilare, Ostruire. Cr. 2. 13. 13. Turisi da ciascuna parte ottimamente con cera forte e spessa. Cr. 4. 48. 13. Per la sua grossezza (il vino dolce) agevolmente le sottili vene del fegato oppila. Rep. con. 1. 153. la alcuni de' quali vasi per questa cagione si possono esser formati alcuni polipi, che maggiormente serrano ed ostruiscono.

APPILATO. ADD. DA APPILARE. Turato, Oppilato, Intasato. Lib. cur. MALAT. Si lamentano del naso intasato.

APPOSTA. Usato avverbialmente vale con animo deliberato. A posta, A bello studio, A bella posta. Tac. Dav. ann. 13. 163. Tiberio del pesar le parole aveva l'arte, concetti vivi, oscuri apposta. Fir. Tri. Restò un pochetto addietro

a bella posta.

APPRENZIONE. SUST. FEMM. È il timore di un male o di una sventura, che ci possa intervenire. Apprensione, Agitazione. Sec. Man. Fem. 15.1. Quant'è mai, che egli non sia molto amareggiato, o da inquietudini, o da infermità, o da spaventi, o da liti e da livori, o da tedi, o da ambasce, o da agitazioni, o da rabbie?

APPRENZIVO. PARTE. MASCH. Che leme facilmente e per poco. Timoroso, Timoroso, Timido, Tenero. E dicesi Tenero della sa-

lute, della conservazione ec.

APPUNTAMENTO. sust. MASCH. É l'accordo che si fa tra due, o più persone del tempo e del luogo dove devesi fare alcuna cosa. Posta. Onde Dare, o Fare un appuntamento dicesi in toscano Dare, o Fare una posta. Stor. Atolf. Domani tocca all'abate a dir la messa maggiore, e così diè la posta all'uno e all'altro.

Printer verb. Att. e neut. Pass.

Parlandosi di bottoni dicesi Abbottonare, Affibbiare; di gangheri, che da noi
diconsi ciappette, Aggangherare, Affibbiare: di spilli, o di punti di cucito, Appuntare. Franc. Sacch. Tornando
al detto M. Ridolfo con le man mozze,
disse: Signor mio questo ho io avuto
per voi; ed egli rispose: all'abbottonar te n'avvedrai, se l'avrai avuto o
per te, o per me. Nov. ant. Il discepolo
mostrandosi d'acconciargliele da piede
sì gli appuntò la camicia col farsetto,
e poi disse: tralti.

§.1. APPUNTARE. E ancora il fermar luogo, o tempo per checchessia. Darsi la posta, Appuntare. Bocc. nov. 85. 17. Poco fa si diedero la posta di essere insieme via via. Dav. Ann. Tac. Appuntossi, che facessero massa nell'isola de'Batavi. Si avverta che di Appun-

tare in questo sentimento non ci ha nel Vocabolario che solo questo esempio del Davanzati.

ARBACE. Sust. MASCH. Sorta di panno lano grossolano ch'è di color bianco, ed anche di altro colore, e si adopera per uso di ricoprir le barche, spezialmente quando sono tirate in secco, e per foderare tappeti. Albagio. Salv. Avvent. 1.2.3. Discordanza pur troppo strana e disforme, non altrimenti che se di pauno, albagio, e di scarlatto, screziato divisamento si componesse da chioche sia.

ARCERA. sust. femm. Uvcello di becco lungo, e di penne simile alla starna. Acceggia, Beccaccia. Cant. Care. 459. Le starne, i tordi, l'accegge e i fagiani Non son già buoni in tutte le

stagioni.

ARCHITRAVE. SUST. MASCH. È quell'asse di legno della grossezza di un quarto di palmo o più, che si pone per sostegno del muro che è al di sopra delle finestre e degli usci, e che è cacciato ne'muri laterali. Architrave. Malm. 9. 16. Gli stipiti, le soglie e gli architravi A questo essetto avendo già smurati.

ARCINFANFARO. PARTE. MASCH. Vale capo e primo fra gli scempi e gli stolti.

Arcifanfano. È da avvertire che nel napoletano si suol sempre dire Arcinfanfano, e toscanamente si dice solo Arcifanfano, e significa un uomo che ha stoltezza e vanità.

Morg. 25. 294. E disse: l'arcifanfan di Baldacco È venuto madonna a visitare.

ARCIULO. SUST. MASCH. Vaso di terracotta invetriato, per uso di bere aequa o vino. Orciuolo. TRATT. PECC. MORT. Rompe orciuoli, e nappi, e altri stovigli.

ARCO del violino, della viola, del bassello. Archetto. Fion. s. Franc. 113. Esso menò una volta l'archetto in su

sopra lá viola.

ARECHETA. SUST. FEMM. Erba odorosa che si usa per condir vivande, e spezialmente tra noi si adopera per spargerne le socacce, o tondoni dette da noi pizze al forno. Origano, Regamo, Rigamo, Origamo. Masst. Aldob. Togli polvere d'origano, e dàlla a bere col vin tiepido, e sia sano.

ARENARULO. sust. MASCH. Vaso dove stitiene la polvere per mettere sulle scritture. Polverino.

ARENGA. SUST. FEMM. Pesce in salato di assai poco pregio, che mangiasi dalla povera gente spezialmente di quaresima. Aringa. Burch. 1. 58. Che consigliò il signor M. Pandolfo, Che mangiasse

l'aringhe colla sapa.

ARGATELLA o ARIATELLA. SUST. FEMM.

Strumento per lo più fatto di cannucce
rifesse, sul quale si mette la matassa per
dipanarla, o incannarla. Arcolaio.
FRANC. SACCH. OP. DIV. Gittate gli. arcolai e gli aspi colle rocche. Diconsi Costole dell'Arcolaio le cannucce verticali
o i legni, che sono retti dalle Crociere intorno a cui s' adatta la matassa.

ARGENTIERE. PARTE. MASCH. Dicesi il maestro che lavora di argento. Argentiere. Gli antichi dicevano ancora Argentario, ed Argentaio. Zibald. Andr. Liquore corrosivo ec. si truova nelle of-

ficine degli argentieri.

ARIA. SUST. FEMM. Oltre agli altri significati è pure quello spazio di terra spianato ed accomodato per battervi il grano e le biade. Aia. Cron. Mon. 313. E le ricolte erano tutte nelle biche, e in sull'aie.

ARMATURA. SUST. FEMM. Chiamano alcuni artefici tutte quelle cose ch'ei pongono per sostegno, fortezza, o difesa delle loro opere, come l'ARMATURA delle volte, de' fondamenti o simili, che sono que'legnami che si mettono per sostegno della fabbrica. Armatura, Armadura. Tac.Dav. Post. 427. Sono imbarazzi da levar via, come le centine e l'armadura, quando la volta ha fatto presa.

ARMESINO. SUST. MASCH. Sorta di drappo leggiero. Ermesino, Ermisino. Spea.
Pr. L'ermisino fatto con fila di più
colori perciò è detto cangiante, che
stando fermo nell'esser suo, e sempre essendo ermisino, ad ogni volta e
rivolta di lume e d'occhio cangia l'aspetto, e or giallo, or rosso, or cilestro si fa stimare dai riguardanti.

ARMIERE. PARTE. MASCH. Dicesi chi fabbrica arme. Armaiuolo. E con questo nome Armaiuolo dicesi anche quello, che da noi è detto Scoppettiero. Tratt. Gov. Fam. Richiedesi appresso alla Comunità universale diversi esercizi, come zappatori ec. sartori, armaiuoli.

A ROTTA DI COLLO. Mod. Avv. Precipitosamente, con pericolo di scavezzarsi il collo. A scavezza collo. Bern. Obl. 2. 14. 46. Così ec. Sbuffando, e sospirando, e lagrimando, Giù a scavezza collo urta Baiardo.

ARRAFFARE. VERB. ATT. Afferrare, Strappare di mano, Torre con violenza. Arraffare, Arrappare. Franc.Sacch. Rim. E così ciaschedun di raffa in raffa, Con forza ciò ch' ei puote sempre arraffa.

ARRAGGIATO. ADD. Preso di rabbia. Arrabbiato, Infuriato. Gio. Vill. 12. 16. 17. E pinsonlo fuori dell'antiporto del palagio, in mano dell'arrabbiato popolo.

§. Arraggiato. Detto di colore vale soverchiamente vivo. Acceso. Fir. Dial. Bell. Donn. Il color biondo è un giallo non molto acceso, nè molto chiaro.

ARRAGGIUSO. PARTE. MASCH. Detto de uomo, o di bestia vale facile a trascorrere allo sdegno ed alla rabbia. Sdegnoso, Rabbioso. Bocc. Nov. 88. 6. Uom grande, e nerboruto, e forte, e sdegnoso, iracondo, e bizzarro. Petr. Son. 83. L'orsa rabbiosa per gli orsacchi suoi, Che trovaron di maggio aspra pastura, Rode sè dentro.

ARRAGLIARE. NEUT. ATT. Il mandar fuora che fa l'asino la voce. Ragliare, Ragghiare. Amet. 84. Il quale (asino), ragghiando, fece tutto questo piano risonare. Franc. Sacch. Rim. 2. 192. Che Mario avesse un di la buona sorte ... Mercè un asin gentil, che allegro il ciglio Volse al romano Eroe, ragliando forte, Chi nol crede è in error ec.

ARRANCARE. NEUT. ATT. È il minacciare che si fa di dare o pugno, o guanciata, o colpo di mazza, o altro. Accennare. l'etr. Frott. Mirate com' io
accenno, e non balestro. È da avvertire che Arrancare talvolta non è solo
il Minacciare, Accennare di dar pugno,
guanciata ec., ma ancora il dar colpo
e ferire; e però deesi dire Dar Ceffata,
Mazzata, Calcio, e simili.

ARRAPPARE. VERB. REUT. PASS. Ridurre in grinze. Increspare. Dicesi de' panni lini, e panni lani, e della pelle ancora degli uomini e degli animali, e
di altre cose che s' increspano. Aggrinzare, Raggrinzare, Divenir rugoso.
S. Agost. c. d. E riposta più di trenta dì, fu trovata pur così, e così dopo
l' anno, se non che era aggrinzata e
secca. Cr. 10. 1. 5. Anche sogliono
le formiche guastar la pianta tenera e
crescente ec. e raggrinzar le foglie,
e appassirle, e anche impedire il crescimento de' ramucelli.

ARRAPPATURA. sust. Femm. Il raggrinzare. Raggrinzamento. Volg. Mess. Opera in esso i muscoli raggrinza-

mento e contrazione.

ARRASSOSIA. MODO DI DIRE che vale Vada lontano, sia lontano da me, da noi ec.; e si adopera quando si parla di cosa che si vorrebbe non avvenisse, o di qualche sciagura. Tolga Iddio, Cessi, Cessi Iddio, Guardimi, Guardivi ec. Dio, Dio me ne liberi, ve ne liberi ec. Segn. Pred. 3. 1. Che credete? Che io venga questa mattina ec. ad arringare a favor dei vostri nemici? Dio me ne liberi.

ARRAVOGLIARE. VERB. ATT. B NEUT. PASS. Avvolgere una cosa in sè stessa, o più cose, o una ad un' altra. Avvolgere, Ravvolgere. Bocc. Nov. 42. 4. Ad ogni passo di lana filata, che al Iuso avvolgeva, mille sospiri cocenti

più che fuoco gittava.

S. I. Arravogliare. Parlandosi di filo, seta, spago o altre cose simili. Aggomitolare, Attorcigliare, Attortigliare. Alleg. 153. Cioè che dove quello aggomitolava allotta, questo spesso spesso annaspa.

S. 2. Parlandos i di serpe, o di alcune sorte di pesci. Attorcigliare, Attortigliare.

§. 3. Quando dicesi di mantello. Ammantellare, Rinvoltarsi.

ARRE. Voce, che si adopera per incitare le bestie da soma perché camminino. Arri. Franc. Sacch. Nov. 115. E quando avea cantato un pezzo, toccava l'asino, e diceva: arri.

ARREMEDIARE. VERB. ATT. È lo slesso che ARRESIDIARE. V. ARRESIDIA-

RE.

S. ARREMEDIARE. Figuralamente è il raccozzare, o procurare danari o altro per provvedere ad un bisogno, o per
pagare un debito. Sicche dicendosi per
modo d'esempio da un debitore ad un
creditore: io de'cento ducati, di cui
vi son debitore, non ho potuto ArrimeDIARE se non 10 ducati, significa che
non ho potuto Raccozzare, Procurare
che questi 10 ducati.

ARRENARE. VERB. BEUT. PASS. Dicesi propriamente de' navigli, che danno in secco. Arrenare: ma è da osservare che in toscano ha solo la forma neutra. TAC. DAV. STOR. 4. 338. Una nave di grano era per sorte arrenata non lun-

gi dal campo.

S. Arrenare. Figuralamente dicesi di uomo, che, avendo impreso un negozio, una
faccenda o qualunque opera, al meglio cessa, e non la conduce a termine.
Arrenare. Varch. Ercol. 94. D' uno,
il quale ha cominciato a favellare alla
distesa, o recitare un'orazione, e poi
temendo, o non si ricordando, si ferma, si dice ec, egli è arrenato.

ARREPICCHIO, o REPICCHIO. sust.

MASCH. Cattiva cucitura nella quale sia
raggruppata parte di un pannolino,o di
un drappo, o simile, che doveasi rimendare (RINACCIARE). Groppo, Frinzello.

ARRESECARE E ARRISICARE. VERB.

ATT. Mettere in cimento, in pericolo,
ed in arbitrio della fortuna. Arrisicare, Arrischiare, Risicare, Rischiare,
FILOC. 2. 370. E in ciò arrischierò la
persona e la vita.

§. ARRESECARE, o ARRISICARE in sentimento NEUT. PASS. Avere ardire, avvanzarsi, attentarsi. Arrisicare, Arrischiare, Risicare. Bocc. Nov. 69. 2. E perciò non consiglierei io alcuno, che dietro alle pedate di colei, di cui dire intendo, s' arrischiasse d'andare.

ARRESIDIARE. VERB. ATT. E NEUT.PASS. È dare ordine ad una camera, ad una casa, o ad altro; ben disporre le masserizie. Mettere in assetto, Rassettare, Assettare. Bocc. Nov. 17. 29. Tutti i suoi cavalli, e le sue cose fece mettere in assetto.

§. 1. ARRESIDIARE. Dicesi ancora degli abiti e delle persone. Onde ARRESIDIA-

RE CARRESIDIARSI, è Raffazzonare, e Raffazzonarsi, Rassettare. Cavalc. Pungil. Quelle che s'adornano, e raffazzonano, e fanno balli e canti per piacere agli uomini, peccano mortalmente. Gell. Spor. 4.6. Ma io vorrei bene che in su queste nozze tu ti rassettassi un poco più per onor tuo e mio.

S. 2. ARRESIDIARE. Vale anche fare racconciare abiti, o arnesi di casa, o la
casa stessa. Rattoppare, Racconciare.
BART. As. 1. 29. Nè dall'avviso alla
partenza frappose più che un sol giorno, necessario a rattoppargli una logora vesticciuola. Bocc.Nov.72.9.Egli
mi conviene mandare sabato a Firenzeec. a far racconciare il filatoio mio.

5. 3. Arresidiare. Per metafora futbesca dicesi di chi, entrato in una casa, rubi e prenda quanto gli viene alle mani, e di chi, sedendo a mensa, dà il guasto a tutte le vivande, e divora, e sparecchia tutto. Assettare, Rassettare, Rifinire. È da notare che Assettare e Rassettare dicesi di chi ruba; e Rifinire di chi sparecchia le mense. Fir. Asin. 102. Avendo già ogni cosa strenuamente rassettato, per non perdonare eziandio al letto della dormiente vecchia, presa una coltre ec. Il vocabolo Rifinire l'abbiamo raccolto dalla lingua viva di Firenze.

ARRESIDIO. sust. MASCH. Ha solo il significato del secondo paragrafo. Racconcio, Racconciamento, Rattoppa-

mento.

ARRICCIARE. NEUT. PASS. Sollevare, Rizzare; ed è proprio del pelo, che si solleva e intirizzisce per subitaneo spavento di checche sia, o per istizza, o freddo, che si soffra. Arricciare. Bocc. Nov. 48. 11. Non avendo pelo addosso, che arricciato non fosse.

5. 1. Dicesi anche Arricciare il muso, o il naso, o le labbra quando, con un certo gesto raggrinzando e spignendo il naso e la bocca all'insù, si mostra d'aver qualche cosa a sdegno e a stomaco, e se ne stizzisce. Fir. As. 141. Arricciando il naso cominciano a befeggiare il loro maestro.

S.2. Arricciars. Detto de capelli vale ina-

nellargli con arte per abbellirsi; il che diciamo pure FARE I RICCI. Arricciare, Inanellare, Fare i ricci.

ARRICCIO. SUST. MASCH. Urnamento di tela finissima, o mussolino, o altro increspato, che le donne sogliono portare intorno al collo, e gli uomini dalla parte d'avanti della camicia alquanto sporto in fuori. E da notare che quello delle donne chiamasi ancora con vocabolo francese COLLARETTA, e quello degli uomini con vocabolo parimente francese sciabò. Quest' ornamento si usa pure dai dottori, ed ha pure un nome francese RABA'. Gorgiera, Lattuga, Gala. Corsin. Torraccii. 18. 1. Quando a far bella mostra, a farsi adorno, Gran collari, lattughe, e pennacchiere Fur messe in punto. Lab. 170. Non ti diranno ec. se egli è il meglio alla cotale roba mutar le gale, o lasciarle stare. Buon. Tanc. 4. 1. Porterà al collo una gran gorgiera, E un baver alto come una spalliera.

ARRIVARE. VERB. NEUT. Giugnere, finire il cammino per venire al luogo. Arrivare. Dant. Inf. 14. Dico che arri-

vammo ad una landa.

S. 1. Arrivare. Usato nel neut. e neut.

PASS. e per similit.vale potere o non poter pervenire ad alcuna cosa, che si voglia, ed a cui si abbia inteso l'animo.

Arrivare. Sag. nat. esp. 259. Ma con tutto questo non s'arrivò mai a veder niente di più di quello, s'era narrato.

S. 2. ARRIVARE. Altivamente adoperato come, a modo d'esempio, ARRIVARE UNO, vale raggiugnerlo in camminando. Arrivare. In questo sentimento è registrato nel Dizionario della Crusca,

ma senza esempi.

to, vale Uguagliare, Pareggiare, ed esprime paragone di cose materiali, e immateriali, e nel napoletano si costruisce col dativo e l'accusativo. Arrivare; ma nel toscano forse va solo con l'accusativo. Segn. Man. Magg. 8.4. Quel sunto più lambiccato, che noi pur volgarmente chiamiamo spirito; il più sottile della malvagità... perchè appena ritrovasi chi gli arrivi (i demoni) in ordire inganni. E Agosto.

Paragònati anzi a quei Santi, i quali han fatto per Dio tanto più di te; e vedrai quanto ti resta per arrivarli nella statura, o anche per assomigliarli.

§. 4. Arrivare. Usato neutralm. come ar-RIVARE AD UNA COSA, vale esser tanto grande ch' essa s' aggiunga e possa pigliarsi. Arrivare. Morg. 19.77. Ma perchè i' non v'arrivo con la scala, Morgante, e tu v'arrivi senza zoccoli, E' converrà che stasera tu smoccoli.

5. ARRIVARE. Pur neutralm. usato, come ARRIVARE AD UN TAL NUMERO, o
ALTRA QUANTITA, vale Fare e compire quel tal numero. Arrivare. Segn.
Stor. 14. 366. Tanti altri fra giovani
e vecchi, che arrivarono ec. al numero di più di sessanta, a' quali tutti fu
dato bando di ribello.

ARRIVATO CHE Usato avverbialm.come per modo di esempio Arrivato CHE incominci a parlare, non la finisci più, e in altri simili modi, vale Tosto che, Subito che. Come prima, Tosto che, Tosto come, Subito che. Dant.Conv. E ciascuno animale, tosto ch'è nato, è quasi da natura dirizzato nel debito fine, che fugge dolore, e domanda allegrezza.

ARRONCHIARE. VERB. NEUT. E NEUT. PASS. Ristringere e Ristringersi in se stesso, come fa l'uomo, o altro animale, per freddo o per qualunque altra cagione. Rannicchiare, Rannicchiarsi, Raggricchiarsi. Dant. Purg. 10.116. La grave condizione Di lor tormento a terra li rannicchia. Sagg. Nat. Esp. 118. Apertoli da un diligente notomista il torace, da principio non se gli ritrovarono i polmoni, tanto erano raggricchiati in se stessi per votamento di aria.

ARRONZARE. VERB. ATT. Ha tre significati lontani tra loro. Chè talvolta significa urtar violentemente checchessia in modo da portarlosi appresso o roresciarlo in terra, o almeno rimuoverlo dal luogo ov'era. Urtare, Percuotere. Ma è da notare che Urtare, o Percuotere, non esprimono puntualmente l'Arronzare napoletano, che in certi casi vale propriamente percuotere, urtare fracassando, rovinando. E però volendo

dire toscanamente questo concetto dovrebbesi congiungere Urtare, Percuotere, con Fracassare, Rompere. E tal altra volla Arronzara significa fare con prestezza, e negligentemente le cose. Ciarpare, Acciarpare, Abborracciare, Acciabattare. Da ultimo Arronzare significa ancora raccogliere molte cose insieme con prestezza. Riunire, Raccogliere. Lib. Cur. Malat. Mostrano di essere medici diligenti, oculati, e che mai non acciarpano. But. Inf. 25. 2. Cioè se alquanto lo scriver mio, e 1 modo del dire abborra, cioè acciabatta, e non dice così ordinato, come altrove, nė cosi appunto.

ARRONZATAMENTE. avv. Con negligenza. Negligentemente, Acciarpatamente. Pr. Fior. P. 4. v. 2. Pag. 240. Discorre assai lungamente ec. di mille altre curiosissime materie, henchè, a dire il ve-

ro, assai acciarpatamente.

ARRONZATO. ADD. DA ARRONZARE

Ha ambo i significati di questo verbo.

Nel primo gli corrisponde Percosso, Urtato con fracasso e rovina, o coll'esser rimosso dal proprio luogo; nel secondo gli risponde Acciabattato, Acciarpato.

ARSENALE. SUST. MASCH. Luogo oce si fabbricano i navili, ed ogni strumento da guerra navale. Arsanale, Arsenale, Arzanale, Arzanale, Arzana. Bean. Rim. 1. 60. Stiamo in una contrada, ed in un rio, Presso alla Trinità e all'arsenale.

ARTETICA, o ARTETECA. sust. remm. E il non potere istar fermo; e dicesi in napoletano tenere, o avere l'artetica, o l'argiento vivo ncuollo. Aver l'argento vivo addosso. Morg. 19. 98.
lo credo che tu abbi argento vivo,
Margutte, nei calcetti e negli usatti.

ARTIGLIERE. PARTE. MASCH. È quel soldato, che adopera le artiglierie. Bombardiere. È da notare che si nel Vocabolario della Crusca, e si negli Scrittori il vocabolo ARTIGLIERE è adoperato solo in sentimento di maestro, che getta e lavora le artiglierie. Non però di meno a noi pare che oggi potrebbesi estender l'uso di questa voce a significare il Bombardiere. Serd. Stor. Ind. 11. Con questi erano cinquecento carichi di polvere e di palle, e molti bombardieri.

ARUCULO. SUST. MASCH. Pianta di sapor forte, che mangiasi all'insalata. Ruchetta. Lib. Son. 72. E il prezzemol cantar vi si sentla, Ruchetta e serbastrella tutta in quilo.

ARUTA. sust. femm. Pianta di odore forte, che a molli spiace, e che presso di noi si crede giovevole alle donne sopra parto. Ruta. Cr. 8. 1. 5. La ruta ec. colla sua amaritudine scaccia fuori del verziere i venenosi animali.

ASCIA. SUST. FEMM. Strumento di ferro per tagliare, col manico di legno, fatto in forma di zappa, proprio de falegnami. Ascia, Asce. Fra. Gior. s. Pred. 15. Vedi il Maestro, che coll'ascia taglia, che dei cento colpi non fallirà uno

dov'ei vorrà dare.

ASCIUTTAPANNI. SUST. MASCH. Arnese composto di alcuni legni curvati, che si mette sopra il fuoco per porvi su panni a scaldare. Trabiccolo. Quando poi l'Asciuttapanni è a forma di lamburo, dicesi Tamburlano.

ASCIUTTARE. verb. ATT. Togliere l'umidità alle cose molli. Asciugare.

5. Figuralam. è mongiar solennemente, e con grande avidità. Ingoiare, Ingollare, Ingozzare, Cacchiare, Scussiare. Lib. Segn. Questi sono propriamente ghiottoni, che tutto ingollano, come il nib-

bio sua preda.

ASOLA. SUST. FEMM. Quel picciolo pertugio, che si sa per lo più nelle vestimenta, nel quale entra il bottone, che le affibbia. Occhiello. Fran. Sacch. n. 137. Questi non sono bottoni, ma sono coppelle; e se non mi credete, guardate; ei non hanno picciuolo, e ancora non ci è niuno occhiello.

ASOLATURA. sust. Femm. La parte del vestimento, che si assibbia, e propriamente gli occhielli. Affibbiatura, Occhiellatura. Amer. 23. Egli le ben fatte braccia in istrettissima manica dall'omero infino alla mano aperta, ed in alcune parti con isforzate affibbiature congiunte, in se le loda.

A SPASSO. POST. AVVERB. co' verbi An-DARE, e PORTARE, vale Andare, o Condurre altri a spasseggiare. Andare a spasso, Menare o Condurre a spasso. Din. Comp. 1. 13. E piano se ne andava a spasso per l'orto. Fin. Disc. Bell. Don. Mena ndo meco a spasso il povero Rianchini. E da avvertire che l'usare il verbo Port∡rE in luogo di Condurre, Menare, è brutto napoletanismo; chè Port∡rE non vale toscanamente Condurre o Menare, ma Portare in braccio, in mano, o in su le spalle.

S. STARE A SPASSO. Dicesi di servidore, che non ha padrone. Stare a spasso, Essere a spasso. Questo modo di dire non é registrato, ma è oggi in uso in

Firenze.

ASPRINIA. sust. Femm. Vin bianco, che si fa in diversi luoghi della Provincia di terra di Lavoro, e spezialmente nel contado di Aversa. Asprino. Red. Di-TIR. 6. Quel d'Aversa acido asprino,

Che non so s'è agresto o vino.

A SPROPOSITO. MOD. AVV. Inconsideratamente, a caso. A babboccio, A bambera, A vanvera. ec. Mal. 3. 56. Con le schiere però fatte a babboccio. E 8. 56. Che se a quel luogo a bambera si invia, Potrebbe andare a Roma per Mugello.

ASSE. SUST. MASCH. Dicesi appresso di noi ogni sorta di beni pervenutici dagli antenati; ed è parola latina usata da' nostri giureconsulti nel foro. Patrimonio, Censo. Bocc. Nov. 49. 32. Con lei insieme del gran patrimonio divenne erede. Amer. 40. Trittolemo, uomo plebeo, di nulla fama, e di meno censo, già dato ai servigi di Saturno.

S.Asse Ereditario. Dicesitutto quello, che si eredita. Eredità. Bocc. Nov. 79. 29. Io era pur disposto a venir qua a gran-

dissime eredità, che io ci ho.

ASSENTATO. ADD. Dicesi degli abili che stanno bene alla persona. Attillato, Assettato. Dav. Acc. 142. Compari sulla piazza lo Reggente magnifico degli Alterati in farsettin dorè, calzari snelli ed attillati, e gran berrettone pieno di spennacchi. GALAT. 17. Vogliono essere ancora le vesti assettate, e che bene stiano alla persona.

ASSETTARE. VERB. NEUT. PASS. Dicesi propriamente degli uomini e di alcuni animali quadrupedi, e vale Riposarsi, posando le natiche su qualche cosa. Porsi a sedere. Mor. S. Greg. Sedere è

atto di persona che si riposi, ec. E da avvertire che i Compilatori del Vocabolario stampato in Bologna registrarono il verbo Assettare in sentimento di sedere, togliendolo dall'Alberti, e rifermandolo con due esempi del Boccaccio, ed uno del Forteguerri. Noi crediamo che il Boccaccio ne' due mentovati luoghi abbia usato il verbo Assettare in forma neutra passiva, nel suo proprio significato di Disporsi, Ordinarsi; ed il Forteguerri, alla cui autorità punto non ci fidiamo, par che pure in questo sentimento l'abbia adoperato: e perciò non l'abbiamo registrato come corrispondenie toscano del napoleiano As-SETTARB.

ASSIGNARE. VERB. ATT. Addurre, allegar cagioni o ragioni. Assegnare. Passav. 4. Molto è più grave peccato nel quale l'uomo ricade dopo la penitenza, che non fu il primo, per molte ragioni, che tanti ne assegnano.

ASSIGNATO. ADD. Dicesi di uomo, che spende con regola e misura. Assegnato. Cron. Morel. 241. E mancato la roba e il caldo della giovanezza, è divenuto il più assegnato uomo del mondo, e'l maggior massaio.

ASSO. Sust. MASCH. Ne'dadi e nelle carte

ė segno dell'uno. Asso.

o al quale si sostengono e girano le ruote de carri, e delle carrozze. Asse, Sala. E Sala dicesi propriamente dell'asse di legno. Bracc. Cr. Di gran punte d'acciar le ruote e l'asse. Crr. 5. 61. 1. L'olmo è arbore noto ec. Del suo legno si fanno le travi ec. anche se ne sa sale di carri, e susoli di mulini.

ASSOCIATO. PARTE. Dicesi di chi sottoscrive il suo nome ad un prospetto di un libro, o di un'opera, che si stampa, nel qual prospetto sono espresse le condizioni con le quali sarà stampato il libro, o l'opera, e distribuita a quelli, che vogliono acquistarlo. L'uso di spacciare ed acquistar libri in questa guisa, essendo venuto non ha molto d'oltremonti in Italia, non possiamo trovare negli autori de' miglioni secoli della nostra favella un vocabolo acconcio ad esprimerlo. Non però di

meno vedendo registrate nel Vocabolario della Crusca, ed usate da buoni
Scrittori le voci Soscrivere e Sottoscrivere, Soscrizione e Sottoscrizione, le
quali significano Porre il nome ad una
scrittura qualunque in cui promettesi di
fare o di non fare alcuna cosa, ci assicuriamo di proporre all'Accademia
della Crusca, che noi tenghiamo pel supremo Tribunale della favella, che in
luogo di Associato, ed Associazione
debbasi dire Soscrittore, Soscrizione, allargando il significato di queste voci.

ASSOMMARE. VERB. NEUT. É il venir su delle cose alla superficie dell'acqua, o di qualsiasi altro liquore, dopo di essere state gittate al fondo. Venire a galla. Legg. Inv. Cr. s. B. Dicesi che quello legno venne a galla sopra l'ac-

qua.

ASTEMIO. ADD. Dicesi di chi non bepe vino. Astemio. TRATT. SEG. Donn. Torna a queste donne molto a profitto il vivere astemie.

ASTRICO.sust.masc. Ha doppio significato. Chè talvolta significa la parte alta della casa scoperta. Terrazzino, Terrazzo. Tal altra volta significa quel piano,che serve di palco alla stanza inferiore, e di pavimento alla stanza superiore.Lastrico, Solaio, Solaro, Pavimento. Varch. STOR.9.261. Hanno tutti gli ornamenti, e tutte le commodità che possono avere le case, come terrazzi, logge, stalle, corti, anditi, ricetti ec. Bocc. Filoc. 6. 47. In quella maniera, che detto vi ho, dimorano libere da poter cercare tutta la torre infino al primo solaio. Vir. ss. pp. Piangendo si duramente, che tutto il pavimento bagnava di lagrime.

A TAGLIO, come PENIRE A TAGLIO UNA QUALCHE COSA, O UNA PERSONA, significa appresso di noi avere il destro di una cosa o di una persona. Venire, o Cadere in taglio, o a taglio. Pass. 101. Di che, e come il confessore debba domandare, diremo nel luogo suo più oltre, dove meglio ci cadrà in taglio. Franc. Sacch. Nov. 32. Se io averò tempo, io ne predicherò Domenica mattina, e se io non avessi il tempo, un altro di che mi venga a taglio. È da

4

notare che Taglio toscanamente significa Occasione, Opportunità; e però oltre agli innanzi riferiti modi Venire a taglio o in taglio, ci ha l'altro ancora toscano Venire il taglio, che significa Porgersi l'occasione, il destro, l'opportunità; ma nel nostro dialetto non ci ha altro che VENIRE A TAGLIO.

A TRACOLLA. Mon. AVV. Si dice di collana, benda, o di simil cosa, che, attraversando il petto e le reni, scende da una spalla all'opposto fianco. Ad armacollo. Fir. Nov. 6. 251. Levatasi, e messasi una sua vesticciuola ad armacollo, pian piano se n'andò ad una porticella segreta di sua casa.

A TRAVERSO. MOD. AVV. Obliquamente. A bioscio, A biotto, A traverso. Alleg. 68. Vincenzo si gettò per quel-

le a bioscio.

J. ANDARE LE COSE A TRAVERSO vale alla peggio, in mal modo. Andare a bioscio, a biotto, a traverso.

ATTACCA BUGLIE. PARTE.MASCH. Dicesi di chi va cercando ed appiccando bri-

ghe. Accatta brighe, Garoso.

- ATTACCARE. VERB. ATT. Strigner con fune, o catena o altro legame checchessia, o per congiungerlo insieme, o per rattenerlo; opposto a Scioglibre. Legare, Allacciare. Roc. Nov. 73.4. Nella quale si legano le vigne colle salsièce.
- 5.1. ATTACCARE. Detto di balle di mercatanzie, ed altre cose che si legano con legatura a guisa di rete. Ammagliare. Fir. As. 23. Presa la sune, con che egli era ammagliato, da un canto l' attaccai a un travicello.
- J. 2. ATTACCARE. NEUT. PASS. vale, Contrastare, Venire a zuffa o con parole, o con atti. Azzuffarsi, Accapigliarsi. G. VILL. 12. 16. 2. Gli Adimari e' Medici ec. ordinarono ec. che certi ribaldi e fanti fittiziamente s'azzuffassono insieme, e gridassono: all'arme, all'arme. VIT. ss. pp. 2. 225. Essendosi accapigliati, ed avendosi percossi insieme due cherici, lo santissimo Patriarca gli scomunicò.
- §. 3. ATTACCAR LA MANO, O PIGLIAR LA MANO. Si dice de' caralli che più non curano il freno, e corrono in precipizio. Guadagnar la mano.

ATTACCATURA. sust. FEMM. L'attaccare, e lo spazio ch'è cinto dal legame, e il legame stesso. Legatura, Legamento. Cr. 4.11. 3. E quando il calor del tempo nella legatura entrerà, con alcuno pannicello si cuopra.

S. Non vogliamo tralasciar di qui notare ch' è verbo ancora toscano ATTACCARE, ma in sentimento di Appiccare, Appendere, Sospendere; e che ATTACCATURA in toscano significa solo Appiccatura, e

non Legamento, Legatura.

ATTAPPARE. verb. ATT. B NEUT. PASS.

Chiudersi i pannid' avanti, Avvolgersi
nel mantello, o in altro. Abbottonare,
Ambbiarsi.

- ATTASSARE. NEUT. PASS. Vale agghiacciarsi: e dicesi di uomo, che per paura si senta agghiacciare. In napoletano si dice s'ATTASSA, o gli si ATTASSA il sangue: e deesi toscanamente dire si agghiaccia, o gli si agghiaccia il sangue. Agghiacciare. Dant. Purg. 9. 41. Mi fuggio 'l sonno, e diventai smorto Come sal' uom, che spaventato agghiaccia.
- S. ATTASSARB. Dicesi pure il cessar che fa di bollire una pentola o altro vaso, o per difetto di fuoco, o per acqua aggiunta. Cessare, Restar di bollire.
- ATTENTARE. VERB. ATT. Toccare leggermente alcuna cosa, per chiarirsi di qualche dubbio, che s'abbiq intorno ad essa. Tentare. Bocc. Nov. 17. 9. E or l'una e or l'altra, dopo molto chiamare, tentando, poche ve ne trovò che avessero sentimento.
- ATTENTUTO. ADD. Nero, quasi volesse dirsi attentito, cioè tinto di nero; e dicesi propriamente del livido, che fanno sulla persona le percosse, le ligature, o altro simigliante. Dicesi ancora di Uomo, o d'altro animale, e di cosa naturalmente, o per accidente renduta di color livido e nero. Livido, IIlividito. Bocc. Nov. 73. 20. E nell'un de'canti la donna scapigliata, stracciata, tutta livida e rotta nel viso. Dant. Infer. 25. 84. Così parea, venendo verso l'epe Degli altri due, un serpentello acceso, Livido e nero come gran di pepe. CAVAL. SPECCH.CRO. 168. Questa pelle ec. su tutta illividita ed annerata per li colpi.

ATTIZZARE. VERB. ATT. Ha doppio significato nel napoletano e nel toscano. Chè vale Rimuovere il fuoco per vie meglio accenderlo; e per metafora Eccitare alcuno alla collera. Attizzare, Rattizzare, Aizzare. Vit. ss. pp. Come lo bastone, col quale s'attizza il fuoco, sempre dal fuoco si consuma, così ec. Tac. Dav. Ann. 2.50. Rovinava castella per guerra attizzare. Liv. Man. E più furono aizzati e talentati di combattere, che non vi fosse fatta altra cosa.

ATTOMMARE. VERB. ATT. Riempiere eccessivamente un vase, un'arca, una sporta od altro, per modo che finisse quasi in forma di piramide. Colmare, Ricolmare. Segn. Pred. 4. 3. Le donne dovranno starsene tutte intente a colmar di lini

le casse.

ATTOMMATO. ADD. DA ATTOMMARE. Colmo, Ricolmo. Salvin. Disc. 2. 523. Tenendo nella sinistra mano il corno della Dovizia, d'uve ricolmo e di pomi, si dà a conoscere per l'Abbondanza.

ATTONNARE. VERB. ATT. E corruzion di pronunzia della parola Attondare. Far tondo, dar rotondità. Attondare, Ritondare. Lib. Astrol. Secondo la quantità, che si vuol levare del legno,

per ritondar la spera.

S.Attonnare metaforico è voce di gergo, che unita a pallone, vale Dire esagerazioni, cose da non eredere. Lanciar cantoni, o campanili in aria. Varch. Ercol. 45. Quando alcuno in favellando dice cose grandi, impossibili o non verosimili, ec. s'usa dire: e' lancia cantoni, ovvero campanili in aria.

in commedia. Personaggio, Commediante, Istrione. Ruon. Fier. 3. 4. 9. O beffe, o giuochi, o simili altre baie, Com' usan fare spesso i commedianti. Tac. Day. Stor. 2. 290. Costui prese per istrioni di questa favola schiume di

ribaldi.

ATTORNO. AVV. Co'verbi stare od essere, STARE ATTORNO, ESSERE ATTORNO, è modo di dire che vale Pressare alcuno perch' ei faccia alcuna cosa. Stare alle costole ad alcuno.

ATTRAPPARE verb. Att. Vale prendere con forza. Ghermire. Franc. sacch. Rim. 68. lo son ghermito, Franco, dalle gotte, Venute per sar cose di soperchio.

ATTRASSARE. VERB. ATT. Ha tre significati. Chè talvolta vale non adempiere un obbligo; tal altra non pagare una somma di danaro,ch'è debito di pagare; e tal altra volta ancora fare ingiustizia ad uno per favorire un altro. Nel primo significato, quando Ar-TRASSARB è adoperato a significare di non avere adempiuto un obbligo, un ufficio, corrisponde a Lasciar di fare. Quando significa over trasandato di payare una somma di danaro,corrisponde a Lasciare, o Tralasciar di pagare. Quando significa il torto,che si fa ad uno per favorire un altro , risponde a Lasciare indietro.

ATTRASSO. SUST. MASCH. Dicesi di una somma, o più somme di danaro, o di stipendio, che indebitamente si è tralasciato di pagare. Rata decorsa, Debito decorso, scaduto, arretrato. Guic. Sto. 18. 95. Ma si crede giovasse, più che alcun'altra cosa, la necessità ec. di condurre quello esercito alla difesa del reame di Napoli: cosa impossibile, se prima non era assicurato degli stipendi decorsi, in ricompensa de'quali ricusavano ammettere tante prede ec.

A UOGLIO posto AVVERB. col verbo Por-TARE o simili, vale. Portare alcuno su le spalle, afferrandogli le gambe con le

mani. A cavalluccio.

AUGURARE. vend. Att. Augurare il buon capo d'anno, la Pasqua, o simili. Dare il buon capo d'anno ec. Tac. Dav. 4. 104. Cesare nelle calende di Gennaio per una lettera a' padri, dato prima il buon capo d'anno, disse: ec.

AURATA. sust. Femm. Pesce di mare di bella forma e squisito sapore, con isquame inargentate e dorate. Aurata, Orata. Bocc. 255. lo non t'avrei chiesto uccelli di Colco ec. non i rombi del mare Adriatico, non t'orate o l'ostriche condotte dalla chiusura di Sergio Orata.

AVANTAGGIATO. ADD. Dello di misure, di tempo, di spazio ed altro simile. vale Che supera, che eccede. E così tre miglia AVANTAGGIATE, vale più di tre miglia. Ardito, Vantaggiato. E Ardito non è registrato nel Vocabolario, ma è dell' uso d'oggi del popol di Firenze. Galat. 38. Tu farai dunque delle cirimonie, come il sarto sa de' panni, che più tosto gli taglia vantaggiati che scarsi.

A VOCE. MOD. AVV. Dicesi di cosa, che si fa manifesta colla bocca, e non col partito dello scrivere. A voce, A bocca. CRE. 9. 100. Le pecchie ec. siccome in colonie son mandate, e di questi duchi fanno alcuni a voce, come un seguito di trombe. Cas. Lett. Ch'io possa fare questo ufficio a bocca in Italia.

AZZECCARE. VERB. ATT. E NEUT. PASS. Appiccare, Congiungere una cosa con l'altra, o cucendola, o legandola, o incollandola ec. Appiccare, Appiccicare, Attaccare. Dant. lnf. 25. 60. Poi s'appiccar, come di calda cera Fossero stati. Boc. Nov. 73. 14. Bene avendogli alla coreggia attaccati d'ogni parte, non dopo molto gli empié.

S. AZZECCARE vale ancora nel nostro dialetto Approssimarsi, o Approssimar cosa o altro a luogo qualunque. Accostarsi, Accostarla. Petr. Car. 2. M'accostai lor che l'uno spirto amico Al nostro nome, e l'altro era empio e duro.

AZZECCUSO. ADD. Dicesi di cosa, che facilmente s'attacca. Attaccaticcio, Appiccaticcio, Viscoso. Red. Cons. 1. 217. Ingombrata da qualche acido forastiero, che lo rende viziosamente pungitivo, e più del dovere attaccaticcio. Tes. Br. 3. 2. Sappiate che 'I bitume del lago è si tenente e appiccaticcio, che se l'uomo ne prendesse una ma-

nata, ella non se ne spiccherebbe giammai. Pallad. S'ella (la terra) è viscosa, e appiccasi, sì è segno di grassezza. Cr. 2. 26. 3. Se sarà viscosa e appiccante (la terra), è manifesta cosa ch' ella è grassa.

J. E per metafora dicesi Azzeccuso di persona, che, per piaggiare altrui, sembra che abbia il giulebbe in bocca. Melato, Dolciato, Mellifluo, Lusinghevole, Lusinghiero. Bocc. Nov. 28. 23. Dio gli dea il buono anno a messer Domeneddio ecedalla moglie mia caciata, melata, dolciata. E Nov. 28. 19. Ell'era più melata che'l confetto. Varch. Ercot. 56. Quello che i latini dicono blandiri diciamo noi lusingare, onde vengono lusinghe, lusinghieri, che usò il Petrarca, e lusinghevole.

AZZELLIRE VERB. NEUT. PASS. Detto di persona, vale perdere vigore e nutrimento. Dimagrare, Essere sparuto. Fir. Suoc. 32. lo sono forse dimagrato in modo per la fame, ch'io non paio più desso. G. Vill. 8. 54. 2. Piccolo di persona, e isparuto, e cieco dell'un occhio.

chire, Intristire, Incatorzolire. Cr. 5. 14. 3. Ancora innestata la detta pianta nell'olmo, secondo che dice Palladio, s'appiglia, ma molto intristisce. Rep. Ins. 93. Essendomi stati portati certi ramoscelli di ossiacanta, o spinbianco, i quali sulla propria pianta si erano incatorzoliti, stravolti, rigonfiati, inteneriti, e divenuti scabrosi ec.

AZZELLUTO. ADD. DA AZZELLIRE. Sparuto, Dimagrato, Imbozzacchito.

BA BA

BACCALÀ. SUST. MASCH. Pesce in salato, che ci vien d'oltremari, e che è ordinariamente la vivanda della plebe, e mangiasi ancora condito con salsa, e savori, e se ne fa pasticci per uso delle ricche persone. Baccalà, Baccalare. Franc. Sacch. n. 209. Avvolse la lampreda intorno al cappone ed arrostilli insieme, ponendogli nome il baccalà cinghiato.

BACCHETTA. sust. Femm. Mazza sottile. Bacchetta, Scudiscio, Scuriscio. Bocc. Nov. 22.6. Dall'una mano un torchietto acceso, e dall'altra una bacchetta. Ca. 9. 6. 6. Se temesse di passare per li predetti luoghi, non si dee costrignere aspramente con gli sproni, o con lo scudiscio, ma si meni lusingando con leggier percossa.

5. 1. BACCHETTA è pure quella verghetta di ferro, legno, o osso di balena, colla quale si calca la polvere, e le palle, onde si caricano gli archibugi e le pistole. Bacchetta.

J. 2. COMANDARE A BACCHETTA vale Comandare con suprema autorità. Comandare, Governare, o simili a bacchetta. Buos. Fier. Questa madonna Eufrasia, che governa La padrona a bacchetta.

BACILE. SUST. MASCH. Arnese o di metallo, o di terra cotta, per uso di lavarsi il viso e le mani. Bacile, Bacino, Catinella. È da notare che Bacino si per gli esempi registrati nel Vocabolario della Crusca, e si per quelli, che ci è incontrato di leggere negli autori, par che non si dica se non d'un vaso di metallo per uso di lavarsi, e far la barba. Di Bacile si potrebbe forse dire il simigliante; e Catinella dicesi più commemente di vaso di creta destinato al detto uso; ma ci sono esempi ancora di Catinella in sentimento di vaso di legno per uso di lavarsi le mani e

la faccia. Buow. Firm. 3. 4. 5. Compreresti un bacile! Vir. Plur. Ant. Perciò comandò ad un suo donzello ch'empiesse un bacino d'ariento di acqua, e che l'adducesse mostrando che si volesse lavare le mani. Buow. Firm. 1. 1. 2. lo avrei da contarne delle belle Ch'onestà m'interdice Di vasi, di bicchier, di catinelle. Dial. S. Greg. Andando il fante con una catinella di legno, secondo l'uso della contrada.

BACIOZZO. SUST. MASCH. Bacio dato di cuore, e sodo, e appiccante. Baciozzo. Bocc.Nov.72.12.Dandole i più dolci baciozzi del mondo.

BAFFO. SUST. MASCH. É quella parte di barba ch'è sul labbro superiore, che una volta portavasi sol da' soldati, ed ora è divenuto ornamento di tutt' i bell'imbusti, e vagheggini. Mustacchi, Basette. Cech. Esalt. Cro.3.7. Se già nell' audar giù non t' avvolgessi Ne' mustacchi, ch' egli han fino alla cintola. Fir. n. Va raso e porta le basette all' antica.

BAGATTELLE. SUST. FRMM. Dicesi quella breve commedia, che rappresentano i ciarlatani con fantocci di cenci, e di legno. Burattini. Malm. 2. 46. L'andare il giorno in piazza a' burattini, Ed agli zanni, furon le lor gite.

BAGATTELLARO. PARTE. MASCH. Dicesi colui, che fa le BAGATTELLE. Bagattelliere. Dessi avvertire che loscanamente Bagattelliere significa Cerretano, o maestro di ogni sorta di trastulli e scherzi, come fanno sovente i nostri BAGATTELLARI. BUON. FIER. Avviserete Ai giocoluri, ed a' bagattellieri, Ed a quei che di scherzi e di trastulli Son maestri piu sperti, il nostro spasso.

BAGNARE. VERB. ATT. Dello dell'arrosto, dil gocciolare sopra gli arrosti lardone o simil materia strutta bollente, mentre si girano. Pillottare. Morg. 18 124. S' io tá dicessi in che modo io pillotto ec. Tu mi diresti certo ch' io sia ghiotto.

BALICE. sust. remm. Specie di tasca di cuoio o altro, per uso di portar robs in viaggio. Valigia. Bocc. No2. 12. 18. Rivestitosi de' panni suoi, che nella

valigia erano.

BALICIOTTA. SUST. FEMM. Piccola valigia. Valigiotto. Guicc. Sto. 15.Mandarono 50 cavalli, ciascuno con un valigiotto in greppa pieno di polvere.

BALLA. SUST. FEMM. Quantità di roba messa insieme, e rinvolta in tela o simil materia, per trasportaria da luogo a luogo. Balla. Bocc. Nov. 80. 25. Fece molte balle, e ben magliaté.

BALLATOIO, • BALLATURO. SUST. MASCH. Andare, che è in capo alle scale, ed ha dinanzi le sponde di balaustri, e più sovente di bastoni di ferro lavorati in diversa forma. Ballatoio. M. VILL. 11. 20. Donde venne a Firenze la campana, ch' è posta sul ballatoio del palagio de' Priori.

BAMBACE, BOMBACE, o VAMMACE. SUST. FEMM. Cotone non filato. Cotone. Red. Uss. An. 60. E col cotone turata la bocca del loro collo (delle caraffe) la ricopersi con carta. E da avvertire che quella, che da noi dicesi BAMBACE VERGINE, e che non è filala, fiorentinamente dicesi Cotone, come si vede dall'esempio qui avanti riferito; e quello, che da noi dicesi corronz, ed è ridotto in filo, dicesi Bambagia. v. COT-TONE.

BANCARIELLO. SUST. MASCH. Tavolino sopra di cui si pongono tutti i ferri e i materiali per lavorar le scarpe. Bi-

BANCONE o BANCA. É quella tavola sopra la quale i mercatanti o vendono le loro mercatanzie, o contano il danaro, o scrivono i lor conti; o quello sopra del quale i notai scrivono i loro atti. Bancone, Banco, Tavola. Varch. Stor. 2. Sopra un bancone di una bottega si distese in uno istante una scritta. Eda fare avvertire che dicesi propriamente Tavola quella, che è sostenuta da piedi che sono scoperti; e Bunco,

o Bancone diconsi quelle tavole i cus piedi sono coperti di assi di legno, per modo e che danno a quelle quasi la figura di una cassa.

S. 1. BANCONE parlandosi di quella panca grossa sopra la quale i legnaiuoli, o altri artefici lavorano. Panca, Pancone. Malm. 6. 69. E un diavol legnaiuolo in sul groppone Gli ascia il legname, sega ed impiallaccia, Sicché lo sa servir per suo pancone.

S. 2. Bancone de macellai dove essi la-

gliano la carne. Desco.

BANDA, SUST. FEMM. Dicesi de' sonalori di un reggimento di soldati. Sonatore, Musico. Non si arrecano esempi, poiche non se ne possono trovare negli autori de' migliori secoli della favella, essendoche allora le milizie non erano guidate da altri strumenti che da tamburi, da campane , e trombe.

BANDEROLA. SUST. PEMM. Dicesi quella specie di riparo, che si mette innanzi le lucerne o candele, affinche il loro lume non dia negli occhi. Ventola.

BANNERA O BANDIERA. SUST. FEMM. Drappo legato ad asla, dipinto o ricamatovi entro le imprese de capilani e l'armi de' Principi, e si portano in ballaglia. Bandiera, Insegna, Stendardo. Sen. Ben. Varch. 5. 15. Ora uccisi i cittadini, lugnati del sangue dei vostri medesimi, entrati in Roma colle bandiere spiegate.

S. FAR BANNERA O BANDIERA. Si dice del sarto, quando ruba quel ch'avanza de' vestimenti ch' e' taglia. Far la bandiera. Di questo modo di dire il Vocabolario non arreca esempi, e noi neppure ne abbiamo poluto rinvenire; ma oggi è in uso ancora in Firenze.

BANNITO, o BANNUTO. PARTE. MASCH. Luogo nel quale è proibito il cacciare, il pescare, l'uccellare, per pubblico bando. Bandita. Buon. Fier. 2. 4. 10.Largheggiator di mance Di sottoman, le custodie corrompe Delle bandite, e cucina i fagiani.

BANDOLIERA. Sust. Femm. Équella striscia di cuoio o d'altro, a cui s'appende la spada de' soldati, e de' portinai de'

palagi de' Signori. Bundoliera.

BANNARALE.parte.masch. Oggicon vo-

cabolo francese detto più comunemente TAFEZZIBRE dicesi di chi sa bandiere, paramenti da Chiesa, riveste gli ornati di casa, come seggiole, sosà e simili; e taglia e cuce cortine da letto e da sinestre. Banderaio. Comp. Manz. U Boscolino, e Maso banderaio.

BANNARIOLA. SUST. FEMM. Piccola bandiera, e ce ne ha di diverse maniere e materia. Banderuola. Buon. Fign. 2. 2. 10. Le gambe d'edra, e di sermenti attorte, E in vece di capelli banderuole.

§. 1. BANNARIOLA dicesi pure a quel poco di drappo attaccato alle lance. Banderuola, e più propriamente Pennon-cello.Bocc. Nov. 38. 6. E quel fatto avviluppare in un pennoncello di lancia, comandò ad uno de'suoi famigliari, che nel portasse.

S. 2. Si dice anche BANNARIOLA a quell'istrumento di latta o di serro in sorma di piccola bandiera, che si pone in alto per conoscere qual vento soffia. Banderuola. Buon. Fien. 4. Le banderuo-

de si variano ai venti.

BARATTOLO. SUST. MASCH. Arnese di terra cotta per riporvi e tener conserve, confetture, e simili. Barattolo.

- y. 1. Barattolo dicesi ancora la conserva e confettura ch' è contenuta nel barattolo. Conserva, Confettura, Confezione. Ric. Fior. 1 i 6. Bastano le conserve de'fiori, e de'frutti un anno infino in due. Tratt. Pecc. Mort. Mangiare alcuna piccola cosa, non però pane, ma o frutta, o confezione, acciocchè il vino non dilavi lo stomaco.
- 1. Metaforicamente dicesi BARATTOLO la mancia che si chiede da certi uomini facinorosi, che, facendo del bravo, vanno pe' giuochi e per le biscazze, minacciando i giuocatori di impedire il giuocatori di impedire il giuoco se loro non danno alcun regalo (il BARATTOLO). Mancia: Non abbiamo potuto rinvenirne esempi, ma sappiamo che così dicesi oggi in Firenze.

BARBETTA, SUST. FEMM. É quella parte di barba, che gli uomini si lasciano sulle gote. Oggi in Firenze dicesi Pizzo, Fedina. È da notare che Pizzo negli Scrittori è usato a significare que'fili di barba, che si lasciano sul mento, e che

in napoletano dicesi Napoleone. Sacch. Rim. 2. 117. Che il pizzo e le basette eran decoro Mostra ec. E tanto più che, uniti tra di loro, L'uno per ritto, e l'altro per traverso, Faceano un T che volca dir tesoro.

BARRACCA. SUST. FEMM. Stanza o casa di legno, di tela, o simili per istar coperto, o per farvi bottega, o per albergar soldati. Baracca. Malm. 5. 11. Perchè dalla profonda sua baracca a Malmantil non è la via dell'orto.

BARRACCARO. PARTE. MASCH. Dicesi di chi vende sue mercatanzie in BARRACCA. Baracchiere. Fr. Giord. Pred. Come i baracchieri tengono il commestibile nelle loro baracche.

BARRETTA. SUST. FEMM. Coperta per capo, fatta di diverse fogge e materie, per uso di più maniere di persone. Berretta, e non BERETTA, come malamente dicesi da noi. Gio. VILL. Con berrette in capo, e tutti con usatti in piè.

BARRETTINO. SUST. MASCH. Berretta piccola di refe, cotone, seta o altro, ben combaciente al capo. Berrettino, Berrettina, Berrettuccia. Lib. Son.73. E in capo un berrettin rotto nel tetto, Che del cocazzo uscisse un buon ciuffetto.

BARRUFFA. SUST. FRMM. Contesa di parole e di fatti con confusione e grande strepito, che talvolta si fa per tor via e rubare qualche cosa. Baruffa, Zuffa. Franc. Sacch. Nov. E così in questa baruffa, pigliando i porci il gottoso ec. Bocc. Nov. 68. 9. Essendo fra Arriguccio e Roberto la zuffa, i vicini della contrada sentendola, e levatisi, cominciarono loro a dir male.

BASTONE. SUST. MASGH. Arnese di legno per uso d'appoggiarsi. Bastone.G.VILL. 7.9.7. Allora un Baron del Re lo battè forte di un bastone.

S. BASTONE è pure quello, che usano i pellegrini, il quale propriamente chiamasi Bordone. Maestruzz. 2. 54. Punte il Prete nel tempo dello interdetto benedicere la scarsella e'l bordone de' peregrini?

BASTONCINO o OSSO DI MORTO. sust. MASCH. È certa pasta con zucchero e anici, cotta nelle forme, e acconciavi entro a guisa di bastoncelli. Bastoncello. Buon. Tanc. 5. 7. Farem far berlingozzi e bastoncelli.

BATTAGLIA. SUST. FRMM. Fatto d'arme.

Battaglia.

S. Dicesi in modo avverbiale PASSAR BAT-TAGLIA per avanzare e superar tutto. Passar baltaglia. Lasc. Sibill. L'arrosto

passa battaglia.

BATTAGLIO. SUST.MASCH. Quel ferro attaccato dentro nella campana, che, quando è mossa, battendo in essa la fa sonare. Battaglio, Batocchio. Morg. Con un battaglio in mau d'una campana, Sia che armadura vuol, ch'e' ne fa polvere. Dobbiamo fare avvertire che Battocchio propriamente dicesi quel bastone col quale si fanno la via i ciechi, e per similitudine è stato usato a significare il BATTAGLIO della campana.

BATTAGLIONE. SUST. MASCH. Numero determinato di compagnie. Battaglione.

S. A BATTAGLIONE, posto avverbialmente, vale abbondantemente, in gran copia. A macco, A macco, A fusone. Alleg. 222. Non vi si danno i marzapani a macca, Come si crede qualche nuovo pesce. Tesero. 1. E oltre a questo, pece, olio, e sapone Sopra lo stuol gittavano a fusone.

BATTERE o SBATTERE. VERB. ATT. Delto di panni o di abiti, vale Percuoterli con una bacchetta, che in toscano dicesi Camato, a fine di trarne la polvere. Scamatare. Red. Chè delle giuste censure io non me ne piglio maggior pena di quella che io mi soglio prendere, allora quando da' miei servitori veggio scamatare i miei vestiti per cavarne la polvere, e per assicurarli dalle tignuole.

5. 1. BATTERE dicesi pure il percuotere o rimuovere la piuma delle materasse per farla soffice. Battere, Spiumare, Spiumacciare, Sprimacciare. Arrig. D. È questo il mio letto? che è questo? perchè continuamente male si

batte e spiuma?

S. 2. BATTERE il grano o le biade, vale Levarle della paglia e del guscio, percolendole con un istrumento, che toscanamente dicesi Coreggiata. Battere, e più propriamente Trebbiare. DIAL. S. GREG. M. Avendo egli un di recata all' aia alquanta biada, ch' egli avea segata, per trebbiarla.

J. 3. BATTERE IL FUCILE è il percuotere la pietra col fucile per appicciare il fuoco. Battere il fuoco. Malm. 4. 5. Poi batte il fuoco, e cuocer sa la pap-

Da.

5. 4. BATTERE, parlandosi del Sole, significa il Percuotere co' raggi suoi in un luogo, Arrivarvi colla sua luce, Illuminarlo col suo splendore. Battere. ALAM. COLT. 5. 130. Or dove batta il Sol tra sassi e calce, luarido terren ec.

- S. 5. VEDERE O COMPRENDERE DOV'ELLA VA A BATTERE vale Prevedere e conoscere il successo di checchessia. Battere. Sav. V. Granch. 1. 1. lo comincio a comprendere Dove costui vuol battere.
- §. 6. BATTERE LA RITIRATA è il sonar del tamburo, che si fa perchè i soldati ritornino in quartiere. Battere la ritirata.

§. 7. BATTERE LA DIANA dicesi del sonare che si fa il tamburo, per risvegliare i soldati. Battere la diana.

BATTERIA. SUST. FEMM. Dicesi al battere che si fa con molti colpi o un uomo, o una bestia. Rastonatura, Battitura. Bocc. Nov. 73. 19. Sentirono la fiera battitura, la quale alla moglie dava.

BATTEZZARE, O VATTIARE. VERB.ATT.

Dar battesimo. Battezzare.

S. BATTEZZARE. Dicesi e da noi e dai Fiorentini il Bagnare o Gettare in capo alcuna cosa. Franc. Sacch. Nov. 164. Tit. La mattina vegnente una gatta il battezza collo sterco suo.

BATTIMANO. SUST. MASCH. Parola che viene dal francese BATTIMENT, è il Percuotere agilissimamente che fanno i ballerini un piede coll'altro, ballando e saltando. Scambietto: e il Fare scambietti dicesi Scambiettare. Franc. Sacch. Nov. 82. Fa scambietti, lanciandosi in aria più destro che se fosse stato una lontra. Lor. Med. Nerc. 21. Quand'ella compie il ballo, ella s'inchina, Poi torna indietro, e due salti scambietta.

BATTISTA. sust. FEMM. E una specie di tela finissima. Battista, Batista. Bell.

Bucch. Tesser l'Olanda così sin non sa, E par sì satta di tela batista.

BATTISTERIO. SUST. MASCH. Luogo dove si battezza, e la pila stessa dell'acqua benedetta, dalla quale si prende l'acqua benedetta per battezzare. Battisterio, Batisterio, Batisteo, Battisteo.

BAUGLIO. 878T. MASCH. È una sorta di cassa fatta di assi di legno, ricoperta al di fuori di cuoio di cavallo, e più sovente d'asino, e foderata al di dentro di tela, per uso di portar roba. Baule. Non si vuol tralasciar di notare che toscanamente dicesi Baule ancora a quell'arnese, che toscanamente dicesi Valigua, e da noi Balicia o Valicia. Buon. Fier. 2. 1. 14. E gli scotti aggiustati, Dan spalla a ripor su bauli e ceste.

BAVARO. SUST. MASCH. Quella striscia di panno, velluto, o altro ch'è cucita alla estremità superiore della giubba, o del mantello. Bavero, Pistagna. Ambr. Furt. 4.11. Ha in dosso uno di questi gabbani col bavero, come s'usa. Si dee avvertire che Pistagna è dell'uso d'oggi di Firenze.

BAZZARIOTA. PARTE. Colui che compra cose da mangiare in di grosso per rivenderle con suo vantaggio a minuto. Barullo, Rivenditore, Rivendugliolo. Bur. Vendendo le materie, come vanno per lo contado, li rivenditori. Gell. Spor. 4. 4. E questo si è che non vi è se non trecconi, e rivenduglioli. E da avvertire, che quelle donnicciuole che girano per la città, o che sianno ferme a vendere con una piccola panchetta barbebietole, zucchettine, cipolle cotte, noci, ed altre simiglianti cose, diconsi Rivenditrici, Rivenditore, Trecche, Rivendugliole. Bocc. Nov. 75. Vi possodare per testimonia la trecca mia d'allato. Varch. Encol. 291. Una rivendogliola alla pronunzia solo conobbe Teofrasto, il quale atticissimamente favellava.

S. BAZZARIOTA. Diconsi ancora presso di noi que'macellai che non hanno bottega, e vanno vendendo carne a minuto per la città. Strascini.

BELLO E FATTO. Modo di dire, che si a-

dopera per significare che una cosa, che si offre o si chiede, è presta e compiuta. Bello e satto. Fr. Giord. Pred. 5. I signori del mondo gli trovano bell'e satti.

BENEFICIATA o BONAFFICIATA.sust.

FRMM. Giuoco, nel quale i primi novanta
numeri dell'abaco sono posti alla rinfusa
dentro un'urna, donde poscia se ne traggono a sorte cinque, e colui é vincitore
la cui polizza contiene o in parte o in
tutto, secondo certe regole, i numeri
tratti. Lotto. Buon. Fier. 4. 4. 2. E nell'umore Quel lotto parimente M'ha dato.

S. METTERE ALLA BENEFFICIATA O BO-NAFFICIATA. È giocare al louo. Mettere al lotto. Buon. Firm. 3. 4. 5. Duolmi un giulio, Ch'io gettai via nel met-

ter a un, lotto.

BENSERVI E BENSERVIRE. SUST. MAsch. Licenza, che si dà altrui per iscrittura, con attestazione del buon servizio
ricevuto. Benservito. Tac. Dav. Ann.
15. 210. Fecesi per ordin del Principe, che nei consigli delle provincie
niuno proponesse di ringraziare del
benservito.

BEVERE. VERB. NEUT. ATT. Prendere per la bocca o vino, o acqua, o altro liquore, per cavarsi principalmente la sete. Bevere, Bere.

S. 1. Parlandosi di uova cotte tanto sol che si possan bere, si dice in toscano Bere uova. Lab. 281. Ella stette de' di presso a otto, ch'ella non volle bere uova.

5. 2. Dicesi BEVERE IN GROSSO il non guardare in ogni cosa minutamente, e con attenzione e giudizio: toscanamente Bere grosso. Malm. 7. 86. Ma io, che de' miei di mai bevvi grosso, E le mosche levarmi so dal naso.

5. 3. Quello che da noi dicesi MENARE IN CANNA, e significa Dare ad intendere e Far credere quel che non è, toscanamente dicesi Dare a bere. Bern. Or. 1. 10. 3. Però si dice volgarmente in piazza Per un proverbio: e' gliel' ha data a bere.

J. 4. Quello che da noi dicesi MENARSELA IN CANNA, e vale Credersi una cosa quando è detta, ancorchè non vera, toscanamente vien detto Bersi una cosa. VARCH. ERCOL. 229. Gli altri stanno sospesi, e i volgari se la beono.

5

5. Bevenz a sorso. Centellare, Bere a centellini. Fir. As. 49. Presemi il bicchier di mano, e messorelo a bocca, e riguardandomi così per traverso, dolcemente centellava quel poco che vi era avanzato. Cirif. Calv. 8. 82. A Ciriffo gli piace, e il vetro succia, Senza lasciar nel fondo il centellino.

BIANCHEGGIARE o IANCHIARE. VERB.
ATT. Imbiancare i panni lini rozzi, o il
filato. Curare, Imbiancare. Cant. Can.
85. Donna vorremo trovare Chi ci desse da curare. S. Gir. 10. Lo bucato

imbianca, lo drappo.

BIANCHERIA. SUST. FRMM. Ogni sorta di panno lino di color bianco. Biancheria.

Buon. Fier. 3. 5.7. E vengo Per biancheria di panno ed abiti a Polorgo.

cherie ed abiti a Palazzo.

Biancher To. sust. masch. Quella materia di color bianco colla quale le donne s'imbiancano il viso. Bianco, Biacca.

Lab. 251. E chi non sa, che le mura affumicate, non che i visi delle femmine, ponendovi su la biacca, diventan bianche, ed oltre a ciò colorite, secondo che al dipintor di quelle piacerà di porre sopra il bianco?

BIANCO. ADD. Parlandosi di biancheria vale Pulita, che non è stata usata dopo di essere stata lavata. Netto, Di bucato. Franc. Sacch. Nov. 19. Volendo lenzuola nette, addimando, che mi dea

lenzuola di bucato.

§ Blanco dell'uoro. È quella parte dell'uoro più liquida di color di vetro o cristallo trasparente, nella quale nuota il resso o tuorlo. Bianco dell'uovo, Chiara, Albume dell'uovo. Tes. Brun. 2.35. La ragione, come se il bianco dell'uovo, che aggira il tuorlo, non tenesse, e non lo rinchiudesse da se, egli caderebbe in sul guscio. Cr. 7. In vino biànco solamente la chiara si ponga, pel rosso il tuorlo e la chiara.

BIGLIETTO, BUGLIETTO, o VIGLIETTO. SUST. MASCH. Piccola carta nella quale sono scritti numeri da giocare al lotto. Polizza, Polizza di lotto. VARCH. STOR. 11. 366. Avevano i Fiorentini ec. fatto un lotto de'beni de'rubelli al quale si metteva un ducato per polizza.

BHLANCIA. SUST. FEMM. Strumento che si adopera per conoscere il peso delle cose. Bilancia.

5. 1. Quello che noi diciamo PIATTINO, o PIATTO DELLA BILANCIA, dicesi in toscano Lance, Bacino, Guscio. Gali. 53. E quella (palla) pongo nell'acqua, legando il filo che la regge ad uno dei bracci della bilancia, la quale tengo in aria; e all'altra lance soggiungendo tanto peso, che finalmente sollevi la palla del piombo.

S. 2. FERNO DELLA STADERA, O DELLA BILANCIA dicesi a quel ferro sopra del quale sono segnate le once, e le libbre.

Stilo.

S 3. Dicesi Ago della stadera o della bilancia, quel ferro applicato allo Stilo che, stando a piombo, segna l'equilibrio; e anche lo Stilo stesso della stadera, su cui scorre il romano segnando le libbre. Gall. Mecc. 604. Nell'altra maggiore (distanza) CB, che ago della stadera si dimanda, scorre innanzi e in dietro il romano F.

5. 4. Romano è il contrappeso di piombo rivestito d'ottone ch' è infilato allo Stilo della bilancia, o della stadera, ed indica il peso. Romano. Gali. Sist. 209. Tale è l'effetto del romano verso il grave pe-

so che noi vogliam pesare?

5. Propidiconsi da noi alcuni strumenti di metallo di varia forma, i quali messi in una delle due lance della bilancia, servono per contrappesare e distinguere la gravezza di una cosa. Pesi. Vit. 88. Pr. 2. 209. Mandò eccercando le misure e i pesi, e ordinò e comandò, che nullo tenesse diversi

pesi nè misure.

5. 6. Quella piccola BILANCIA colla quale si pesa e saggia la moneta, dicesi Saggiuolo, e Saggiatore. Ma, se non andiamo errati, par che Saggiuolo si trovi adoperato solo per piccola Bilancetta dove si saggia la moneta, e Saggiatore per la Bilancia dove si pesa e saggia i metalli in generale. DAV. MON. 122 I quali per arnesi portano in seno lor cesoie, e saggiuolo, e non hanno a comhattere che con la lega.SAGG.NAT.Esp. 256. Posta in sulle bilancie dette il Saggiatore due verghette d'acciaio di peso uguali, una infuocata e una fredda, par che questa rimanga più grave dell' altra.

BIRBIA. SUST. FEMM. E quel rumere o fracasso che risulta dallo scherzar sconciamente. Ma è da notare che Bensia può significare giuoco e scherzo di più persone che smodatamente, ed inurbanamente stanno in riso ed in sollaz-20, e che non trasandano i termini dell'onestà ; ed il sollazzarsi ancora delle persone di diverso sesso con offesa dell'onestà e del pudore. Baccano nell'uno e nell'altro sentimento. TAC. DAV. STOR. 3.312. L'apparecchio, e l'allegria, e il baccano, e l'altre cose gli furon dipinti maggiori del vero. TAG. DAV. An. 13. 178. Ponte molle allora era il raddotto la notte d'ogni baccano.

BIRRA. SUST. PEMM. Sorta di bevanda, che si compone per lo più di biada, ed é in uso in que' popoli che non hanno viso. Birra. Malm. 11.53. Qua birre, qua Salcraut, qua cervoge. Dicesi pure Cervogia, ma è questa una parti-

colar sorta, di birra.

BISCIUTTERIA. SUST. FRAM. Lavori di oro e di gemme: come sono Anelli, Pendenti, Goliere, Smaniglie, ed altri simili ornamenti. Minuteria, Doreria. Brs. Cel. Orr. 39. Tutto quello che fra gli orefici si domanda lavorare di minuteria, riconducesi col cesello, le quali minuterie sono anella, pendenti, maniglie ec. Fir. Luc. 4.3. Perchè io mi sono fidata di te, con darti quelle mie dorerie, e tu mi vuoi

giuptare.

BISCIUTTIERE, o CHINCAGLIERE.PAR-Tr. Dicesi oggi gallicamente st quelli che vendono, e si quelli che lavorano d'oro e di gemme, ma che fanno e vendono piccoli e gentili lavori, per ornamento d'uomini e di donne. In Firenze, dove più che altrove ha messo radice il gallicismo, oggi dicesi, e vedesi scritto su le botteghe di colesti mercalanti ed orefici C # 1 N -CAGLIERE, BISCIUTTIERE. Noi non sapremmo mai indurci ad imitare in questo i Fiorentini,e ci staremo contenti a registrar qui il vocabolo che, a significar questa sorta di orefici, usavasi altra volta pur da' Piorentini, e ch' è registrato nel Vocabolorio; e questo è Minutiere. Non pertanto non vogliamo

tralasciar di aggingmere che Minutiere dicen propriamente colui che lavora di Minuterie; e però, chi vende solo e non lavora di siffalli oggetti, potrebbesi dire Mercatante di minuterie o dorerie. E vogliamo non torni grave ad alcuno il vederci troppo allargare in parole; chè noi crediamo nostro debito di far considerare che altra veltu;in tempi più semplici, cran due sole maniere di orefici in Firenze, e quelli che facevano grossi lavori à oro e d'argento eran detti Orefici G**rossieri,** e gli altri,che faceano piccoli e gentili lavori, eran delli Minutieri. Il perchè cresciuto il lueso, esemdoci dipoi cominciati a venir d'oltremonti que lavori d'oro e di gemme e faire e fine, che son dette oggi propriamente Besciur-TERIE, & CHIRCAGLIERIE, ed escendosi pur di là trasferiti alcuni che ne lavoravano a far bottega tra noi, da noi e da tutti gli altri Italiani col nome faron cominciati a chiamare ch'essi aveano al loro paese. Ma noi non sappiamo tollerare questi muovi e barbari vocaboli, e confortiamo tutti e segnatamente i nostri cilladini, ed i Fiorentini a dover finalmente lasciare queste foresteris.

BISCOTTINO. SUST. MASCH. È quel pezzetto di pasta fatta con uova e xucchero, cotto nel forno. Biscottino.

BISECOLO. SUST. MASCH. È un istrumento come un piccolo bastone di bosso ritondo alcum poso ricurvo nel mezzo, sol quale i calzolai lisciano ed allucidano le suole delle scarpe. Bisegolo, Liscia piante, Mazza a lisciare. Nel Vocabolario non sono registrati, e noi prendemmo Bisegolo, e Liscia piante dal Mele, e Mazza a lisciare dal secondo dialogo del P. Bresciani, il quale con grande diligenza e fatica raceolse dalle bocche de' Fiorentini gran quantità di siffatti vocaboli.

BIZZEFFIE., v. A BIZZEFFIE.

BIZZOCHERIA. sust. renem. Astratio de bizzoco, Osteniazione di religione e di pietà, Bacebettoneria, Santocchieria. Send. Stor. 1. 48. lagannano le credule menti degli uomini con gran bugie, e con varie Santocchierie.

BIZZOCO. MARTE. Appresso de nos,

non altrimenti che appresso i Toscani, talvolta si prende in buona, e talvolta in mala parte, e vale o Uomo dato allo spirito e alla pietà, o Uomo che finge di esser pietoso, e divoto. Bizzoco. Nel secondo significato, e prendendosi in mala parte, dicesi più propriamente Bacchettone, Bigotto, Baciapile.Bocc. Nov. 24.20. Che poi essendo tutto dato allo Spirito si sece bizzoco di que-🖖 gli di S. Francesco. Burch. 2. 2. Deh wa che non ci nocci, mal bizzoco.TAc. Sold. Sat. 6. 3. Diventa bacchetton, sposa una fante La scortica, e si vuol far cappuccino. Ancora Bizzoca in Napoli dicesi a femmina che va vestita con abito di monaca o con panni oscuri, e dimessi. Pinzochera. Cronac. Mor. La seconda ebbe nome Elisabetta, e su costei malsana, e pinzochera di S. Francesco.

BOCCA o VOCCA. v. MUSO. BOCCIA. v. BOTTEGLIA.

BOLLIRE o VOLLERE. VERB. ATT. E NEUT. Far cuocere checchessia per lo più nell' acqua, o in altro liquore. Bollire, Lessare. Cecch. Donz. 2. 6. Povera Faustina, to' su quel bel marito di settant'anni; fagli il pan bollito. Bocc. Nov. 61. 6. Ed egli, ed ella cenarono un poco di carne salata, che da parte aveva fatto lessare. Cr. 5. 6. 9. Se s'arrostiscono (le castagne) ec. e se si lessano in acqua ec. generano nel corpo buono umore.

5. 1. BOLLINE O VOLLENE. E il rigonfiar de' liquori, quando per gran calore lievano le Bolle ed i Sonagli da
noi dette CAMPANELLE. Bollire.

J. 2. Figuratamente Bolling o Vollers dicesi delle passioni che si eccitano; del sangue riscaldato da sebbre, o da altro; del popolo di una città che levasi a tumulto. Bolline. Cron. Mor. 254. Pogniamo che gli sangui ti bollano, e che tu desideri essere isciolto, e darti vita e buon tempo. M. VILL. 10. 75. Bollendo e ribollendo ragionevolmente la Città in questo stato dubbioso.

§.3. Quel che in napoletano dicesi scappa-BE A BOLLBRE, toscanamente Grillare. È da notare che Grillare dicesi propriamente del vino, ma si adopera ancora per gli altri liquori.

S. 4. BOLLIRE, O VOLLERE A CAMPA-NELLE. Bollire a scroscio, e a ricorsoio. LASC. SPIR. 2. 5. Io ho l'acqua a scaldarsi, che debbe bollire a ricorsoio.

BOLLITO. sust. MASCH. Dicesi la carne cotta in acqua. Lesso. Bern. Orl. 3.7.51. Sapor, pasticci, lessi, arrosti, e tor-

te.

BOMBO. SUST. MASCH. Voce francese passats con molte altre nel nostro dialello, e significa lo stesso di quello che noi diciamo Dolcr, e dicesi d'ogni lavoro, che si fa da credenzieri, e confettieri. Questi lavori sono di più maniere, e sarebbe troppo lunga e difficil opera il volerne qui registrar tutt' i nomi. Perciò ci staremo contenti a dir solo che quando Bomzó o Dolcz è da noi adoperato a significare o mandorle, o pinocchi, o pistacchi, o curiandole, o simili coperte di zucchero, toscanamente dicesi Confetto. Bocc. Ell' era più melata che 'l confetto. Se si dice d'Intriso di farina con uova e zucchero, corrispondente toscano è Marzapano, Zuccherino. Lasc. Streg. 4. 3. Non vi è egli del marzapan, del trebbiano, dei zuccherini e delle mele cotte? E quelli che noi diciamo Sciroppati a fresco, e sono fruite cotte, e tenute in giulebbe, chiamansi Confetture, Confezioni. Lasc. Sibil. Volete voi confezione? Si potrà mandare ogni volta al vostro Speziale. E quelle frutte conciate pur con zucchero, che noi diciamo Sciruppate 4 succo, diconsi Canditi. Ciriff. Calv. 1. Erano i sassi in zucchero canditi.

BONAMANA. 808T. FRMM. È quella mancia che si dà a' vetturini che menano le carrozze da nolo, e da viaggio; e che dassi ancora al garzone dell' oste partendosi dall'osteria. Benandata. MATT. FRANZ.RIM.BURL. Far conti, pagar osti e benandate.

BONA. ADD. Aggiunto che dato a donna vale Piacevole, Gradevole, Dilettosa. Giovereccia. Questo vocabolo non è registrato, ma noi l'abbiamo tolto dalla lingua parlata di Firenze.

BINE. SUST. FEMM. È quella infermità a cui van soggetti masi tutti gli nomini.

e segnatamente nell'età infantile, quando non ne siano stati preservati dalla vaccinazione. Vaiuole, Vaiuolo. M. VILL. 9. 112. Generale infermità di vaiuolo fu nella state di fanciulli. Bemb. Stor. 2. 18. li re Carlo fo da vainole soprappreso.

BORDACCHE. SUST. MASCH. Voce francese guasta che viene da Brodbouin, e significa stivaletto che viene in fino a mezza gamba. Borzacchino. Sen. Ben. Varce. 7. 21. Un certo della setta di Pittagora aveva tolto a credenza da un Calzolaio un paio di borzacchini.

BORRACCIA. SUST. FRUM. Erba che si mangia cotta in brodo, ed è minestra che suole darsi agli infermi. Borraggine, Borrana. Si mangia pure tuffata prima in un intriso di farina ed acqua e poi frilla, e diconsi da noi ZBPPOLEL-LB DI Borraccia, e toscanamente l'rittelle di borraggine, o di borrana,' o Frittelle erbate. Amer. 47. Ripieno di fronzuti cavoli, di cestute lattughe, d'ampie bietole, e d'aspre borraggini. Ca. 6. 124. 1. Le frittelle fatte della sua erba (giudaica) e di farina, e d'acqua, confortano il natural calore e provocan l'urina.

S. Dicesi pure Borraccia quella fiasca che portano allato i viandanti, ed è per l'ordinario fatta di una zucca secca. Borraccia, Borraccina.Fr.Giord.Paed. R. Viaggia colla sua borraccina al fian-

co piena di vino.

BORRO. SUST. MASCH. Dicesi di scrillura non ancora corrella e copiala. Bozza, ma più propriamente Minuta. Car. Lett. 2. 205. Stanno nel modo medesimo, che il giovane l'ha cavate dalle minute, ed anco peggio, per li sgorbi, e per le rimesse, alle volte poco leggibili, che nelle minute si sanno. v. S. 2. di ABBOZZO.

- BORZA o VORZA. SUST. FEMM. Sacchetto di varie fogge, grandezze e materie, per uso per lo più di tener danari., Borsa. Gio. Vill. 10. 51. 4. E tilti quei danari usciron dalle borse dei Fiorentini.
- S. 1. Dicesi FAR BORZA delle ferite infisiolite, quando saldate e non guarite rifanno marcia, che non si vede. Fare

borsa, Far saccaia. S. Agost. C. D. Avea fatto borsa in luogo nascoso, sicchè non se n'erano accorti i Medici.

5. 2. Borza dicesi pure que' cartoni rivestiti di drappo, in cui si ripone il cor*porole.* Borsa. Cas. Impr. Pi**anet**a nera di dommasco a fiori d'oro con borsa e velo.

BOTTA. SUST. FEMM. Colpo, percossa. Botta, Colpo, Percossa. Benn. Orl. 1.2.46. Si diero una gran botta tanto presta, Che parve i colpi udir che fanno i tuoni.

S. Borra vale ancora Taglio o squarcio fatto nel corpo con arme, dicendosi, a modo di esempio, Ho DATO TRE BOT-TE , HO RICEVUTO DUE BOTTE. Ferita, Goipo. Dant. inf. 12. Qual è quel toro che si slaccia in quella, Ch' ha riœvuto già 'l colpo mortale.

BOTTAZZO o VOTTAZZO. sust. masch. E quel vaso di legno a doghe,cerchiato, di forma lunga e ritonda, per uso di tener salumi o altre mercatanzie. Bariglione. Franc. Sacch. Passando con questo impeto dalla bottega di Caperozzolo, di fuori nella via era un ba-

riglion sur un desco ec.

S. Horrazzo o Vorrazzo e pure una specie di botte da vino di varie forme, ma per lo più lunga e strella. Carratello, Caratello. Loa. Med. Beon. Il suo naso spugnoso e pagonazzo Non cura fiaschi, carratelli o botte.

BOTTE. SUST. FEMM. Vaso di legname nel quale comunemente si conserva il vino e simili liquori,di figura cilindrica, alquanto più corpacoiuto nel mezzo, che nelle testate. Botte, Veggia. Bocc. Nov. 28. 19. Domine falla trista, ch'ella non diede al prete del vin della botte di lungo n muro.

S. 1. Quelle strisce di legno onde è composta la botte, che da noi sono dette Do-CHE, toscanamente diconsi Doghe.

5. 2. La buca per la quale si empie la botte, e che da noi è dello nuco, o parruso della botte, dicesi Cocchiume. Bocc. Nov. 80. 33. E primieramente tastate le botti, che si credeva che piene d'olio fossero, trovò quelle esser piene d'acqua marina, avendo in ciascuna forse un baril d'olio vicino al eocchiume.

5. 3. Il turacciolo col quale si chimis la botte che dicesi da noi Tappo, o maparo, toscanamente dicesi pure Tappo, Cocchiume. Carl. Svr. 10. Qui puntelli, e qui sedili, Scale, e predelle, Docce, e cannelle, Hambage e sugheri, Tappi, e turaccioli, Bicchieri, e ciotole.

5.4. Quelli che da noi sono detti rom AGNI della botte, da' Toscani diconsi Fondi.

5.5. Quel legno bucato a guisa di bucciuolo di canna, pel quale s'attigne il vino dalla botte, dicesi da noi, e toccanamente ancora Cannella.

5. 6. Quel pezzuol di legno, col quale turasi la cannella, è detto da' Toscani Zi-

polo.

5. 7. Quell'intaccatura che si fa all'estremità delle doghe, dentro alla quale si commettono i fondi delle botti o simili vasi, dicesi Capruggine. TRATT. PECC. MORT. Che'l vino esca per la capruggine, chente ch'egli è nella botte.

POTTEGLIA o BUTTIGLIA. SUST. FEMM.

Vaso di vetro con collo stretto, alquanto
allungato, di color chiaro e diafano, o
verdastro che pende al nero, per uso di
riporvi vino, acqua o altro liquore.
Boccia. Sag. Nat. Esp. 238. Le foglie
di rosa ec. Spicciolate si mettano in

boccia di vetro.

motto contro chicchessia. Motteggiare, Sbottoneggiare, Mordere, Proverbiare. Bocc. Nov. 26. Incominciarono con lui a motteggiare del suo novello amore. Varch. Ercol. 69. Shottoneggiare, cioè dire astutamente alcun motto contro chicchessia, per torgli credito, riputazione, e per dargli biasimo e mala voce. Bocc. Nov. 6-7. Con ridevole motto lui e gli altri poltroni avea morsi. Cavalc. Discip. Spirit. Anzi sempre proverbiandogli e schernendogli, non degna pure d'avergli per servidori.

BOTTONIERA. SUST. FEMM. Quantità ed ordini di bottoni, o posti, o da porre in opera per abbottonare vestiti. Abbottonatura, Bottonatura, Rottoniera. Petr. Uom. Ill. Due robe di porpora adornate con bottonatura d'ero. È da avvertire che Bottoniera è aggiunto da' Compilatori, ed è tolto dall'Alberti, dove, come nel Vocabolario di Bologna,

è confermato con un esempio del Magalotti, che noi stimiamo o di poca, o di niuna autorità.

BOZZETTO. SUST. MASCH. E quel piccolo modello o quadro, che conducono gli artefici,quasi principio di pittura,scultura o altro, per poi farlo maggiore

nell'opera. v. ABBOZZO.

BRACA o VRACA. SUST. FEMM. Arnese per lo più di cueio attaccato al basto, che passando per di dietro, cinge i fianchi della bestia. Straccale, Fin. Nov. 4. 228. Ma egli, che già avea allentato lo straccale dell'asino ec.

BRACHETTA o VRACHETTA. SUST. FRIM. Quella parte delle brache, che cuopre lo sparato della parte d'innanzi. Brachetta. Così dicesi pure oggi da' Fio-

rentini.

pamento, o d'oro, o d'altro metallo, talvolta pure gioiellato, che le donne portano ai polsi o alle braccia. Armilla,
Maniglio, Maniglia, Smaniglio, Smaniglia. Onel. S. Grec. L'armilla è un girello in ornamento del braccio, il quale, dovunque si pone, circonda estringe. Serd. Stor. Come gli fu levata dal
braccio la smaniglia d'oro ec. È da avvertire che, parlandosi dimesticamente,
è meglio dire Smaniglia.

BRACIERA. SUST. FEMM. Vaso per lo più di rame, ferro, o argento, dove si accende la brace per iscaldarsi. Caldano, Braciere. SAG. NAT. Esp. 258. E ssondato parimente un bracier di serro, che

pur era di grossa piastrą.

BRACIOLA. SUST. FEMM. È una fetta di carne battuta, o della carne pesta, ed avvolta in forma di un piccolo cilindro, con entro una mescolanza di erbe, di lardo, uova, capperi, pinocchi, e altri ingredienti, che si mangia arrosto, cotta allo spiede, o cotta in tegame. Bracinola ripiena. È da notare che i Fiorentini dicon semplicemente Bracinole a fette di carne arrostite, e Bracinole ripiene quelle descritte avanti.

BRANNA. SUST. FEMM. È quel letto di cui si servono i marinai sulle navi, e ch'è sospeso in aria con funi. Branda. È da notare che questo vocabolo è tolto dal Vocabolario dello Stratico senza esempio, e che a questo Vocabolatio forse non è da aggiustar molta fede.

BRENNA o VRENNA. sust. rum. Buccia di grano macinato, separata dalla farina ch' è stata cernita. Crusca. Tratt. Pecc. Mort. Abburratta la farina, e discevera la crusca dal flore delle gentil forime.

della gentil farina.

BROCCA o VROCCA. SUST. FERM. Che si dice anche FORCINA e FORCHETTA. Piccolo strumento d'argento o altro metallo con più rebbi, col quale s' inflzano le vivande per mangiare con pulitezza. Forcina, ed oggi più comunemente Forchetta. Buon. Fier. 3.

1. 11. Pensa porsi a sedere, Pararsi il petto d' un tovagliolino, Alla forcina ed il cucchiaio dar mano. Salv. Spin. 2. 3. Sono ancora le cose tutte per camera, dove e' tiene le forchette d' ariento. Si avverta che quelli che da noi diconsi Denti delli Rebbi.

BROCCOLO. SUST. MASCH. È il tallo del cavolo, che da noi mangiasi in minestra cotta in brodo di carne, o in olio, e talvolta ancora all'insalata. Broccolo.

J. 1. Broccolo Romano. Dicesi da noi quel tallo del cavolo, ch'è di colore tra il verde e il nerognolo. Cavolo romano. Cn. 6. 22. 1. Sono ancora certi cavoli, che hanno le foglie grandi, e alquanto crespe per tutto, i quali s'appellano cavoli romani.

J. 2. Broccolo di RAPA. È il tallo della rapa che mangiasi in insalata. Raperonzo, Raperonzolo. Pulc. Lui. 13. Se tu vuoi qualche volta un' insalata Di raperonzo, o vuoi di cerconcello.

BRODARO o VRODARO. ADD. Dicesi di chi è vago e ghiotto del brodo. Brodaio, Brodaiuolo. Bocc. Nov. 27. 28. Il quale per certo doveva essere alcun brodaiuolo, manicator di torte.

BRODETTO. SUST. MASCH. È quel brodo nel quale si mescola solo uova dibattute, o uova dibattute con succo di limone. Brodetto. MARSTR. ALDOB, Secondo in che modo elle si cuocono ec. o in brodetto con carne, o ec.

BRODETTATO. ADD. Dicesi di minestra, o altra vivanda condita con brodetto; e appresso di noi si suol fare a questo modo la minestra di carducci, o car-

doncelli, che pure in napoletano diconsi CARDONCIRLLI. RED. Cons. MED. 175. Per desinare si pigli una buona minestra assai brodosa, e può essere o una pappa brodettata, o bollita, o stufata, ovvero un pangrattato, o un pancotto.

BRODO. SUST. MASCH. El'acque nella quale s' è cotta la carne, o il pesce, o altro commestibile, e perció dicesi Brodo di carne, Brodo di Pesce, Brodo di Vallany, allesse ec. ma Brodo detto coel assolutamente appresso di noi intendesi sol del brodo di carne. Brodo. Bocc. Nov. 73. 5. Niun'altra cosa facevano, che fare maccheroni e raviuoli, e cuocerli in brodo di capponi. Lrs. Cun.Malatt. Prenda Ogni mattina sei once di brodo di pesce, e quello dei tonno grasso è il migliore. Alleg. 50. La fava ec. col guscio in capo e sgranata, e fredda e calda, di verno e di state, col brodo e senza, nella pentola e nel tegame.

§. 1. Brodo Lasco. È quel brodo ch' è di picciolissima sostanza per soverchio di acqua, e per averci poco e leggermente fatto bollire entro la carne, o altro. Brodo lungo. È da avvertire che toscanamente dicesi pure Giulebbe lungo, Decotto lungo, e simili. Lin. Cun. Malatt. Potrà cambiare un giulebbo lungo, fatto coll'acqua rosata, alla maniera degli

Arabi.

S. 2. Brodo di sostanza, brodo ristret-TO, BRODO CONSUMATO, CONSUME. Dicesi a brodo, che col bollire rimane scarso di liquore, ecarico della carne che si ci è lessata dentro. Brodo corto, o stretto. Red. Cows. Med. 1. 41. Ma se si ha da fare un decotto corto e stretto, con molta quantità di cina bollita e ribollita, io per me crederei che susse per esser dannoso. Dobbiamo avvertire che abbiamo arrecalo questo esempio st perché non abbiamo potuto rinvenir altro più acconcio al fatto nostro, e st perché Corto, e Stretto dicesi egualmente di decotto, e di brodo. Non vogliamo ancora tralasciar di dire che ci ha differenza tra brodo, e broda detta da noi Brodaglia, della quale non daremo altra diffinizione, se non l'esempio, che qui appresso riferiamo del Boccaccio. Com. DART.

2. 81. Il proprio significato di broda, secondo il nostro parlare, è quel superfluo della minestra, il quale d'avanti si leva a coloro che mangiato hanno.

BRUDACCHE. v. BORDACCHE.

BUVA.sust.femm. Voce puerile, e significa male. Bua. Burch. 1. 81. Per dare e-

semplo ti farem la bua.

BUBOLA. sust. frmm. Dicesi di cosa falsa, e non vera, inventata a bello studio per ingannare o beffare la gente. Fola, Fandonia, Fanfaluca, Favola, Baia, Ciancia, Vanità. Borg. Orig. Fir. 125. Ma Lionardo d'Arezzo, ec. non la credette già baia, ma vi sece su sondamento.

BUCALE. SUST. MASCH. Vaso di terra cotta, per uso e misura di vino, e cose simili. Boccale, Mesciroba. Si noti che Mesciroba dicesi a quel vase, col quale si mesce l'acqua per lavarsi le mani. Buon. Fibr. 3. 4. 7. Un bel boccale? C. Di boccali a bastanza siam provisti. Borgh. Mon. 161. Era l'uso comune delle tavole ec. . . . e per dar l'acqua alle mani bacini, e mescirobe ec.

BUCO, BUSCIO, o PERTUSO. sust.masch. Apertura per lo più rotonda. Buco, Fo-

ro, Pertugio.

§. 1. Buco DELLA BOTTE. Cocchiume. v. §. 2. di BOTTE.

- §. 2. Buco DELL'ABITO. Dove entra il bottone per affibbiarlo. Ucchiello, Occhiello. v. ASOLA.
- 5. 3. Buco che si fa all'imposta dell'uscio, affinche la gatta potesse passare. Gatta-iola, Gattaiuola. Franc. Sacch. n. 83. Io non veggo nè gattaiuola, nè buca.
- BUFFETTA. SUST. FEMM. Arnese composto di uno o di più assi messi in piano, che si regge sopra uno o più piedi, e serve per diversi usi, ma principalmente per mensa. Tavola. VIT. CRI. Che imbandigione non conosciuta sue portata dinanzi a quella tavola!

BUFFETTINO. DIM. DI BUFFETTA. Ta-volino.

S. Quel tavolino fatto proprio ad uso di giuocare. Tavoliere, Tavolieri. Сом. Purg. 6. Quando li giuocatori si partono dal tavoliere, quegli che ha perduto rimane solo ec.

BUFFO. PARTE. Dicesi quell' istrione,

che con motti e facezle fa rider la gente ne'teatri. Busso. Nel Vocabolario non ce ne ha esempi, ma così dicesi oggi in Firenze.

BUGLIO, o TUTERO di CICCOLATA.
sust. Masch. Dicesi ad una quantità di
cioccolatte rassodato, della forma e della
lunghezza di un bocciuolo di canna. Boglio. Red. Lett. Mi prendo l'ardire di
mandarle due soli bogli di cioccolatte.
E appr. Il cioccolatte di gelsomini, che
in dodici bogli le mando, potrà portarlo per omaggio da'suoi amici.

BUCHÈ. SUST. MASCH. Voce francese che significa una quantità di erbe odorifere e di fiori legati insieme. Mazzo, Mazzetto, Mazzettino, Mazzolino. Fir. Luc. 3. 3. Lasciami dare de' piè in terra, e levarmi questo mazzolino de'fiori che io ho nella berretta, che mi diede la signo-

ra.

BULZIA o BOLZIA. sust. FEMM. Infermità che viene a' cavalli. Pulsino, Bulsino, Bolsina; ed oggi più comunemente Bolsaggine. Ca. 20. 9. 1. Questa infermità avviene per caldo, perchè strugge la grassezza, la quale oppila l'arteria del polmone in tal modo, che appena il cavallo può respirare; e conoscesi in ciò, che le nari del naso fanno gran respirare, ovvero gran soffiare, ed i fianchi battono spesso; e questa infermità volgarmente pulsino, o bulsino è chiamata.

BULZO o BURZO. PARTE. Dicesi il cavallo infermo di bolsaggine. Bolso. Bellinc. Con un certo caval bolso e balzano.

BUONBRODE TE FACCIA. Modo dilicto augurio. Buon pro mi, ti ec. faccia. Ambr. Cofan. 2. 1. Tu par si malinconico? orbe' hattisi A dir:buon pro ti faccia?

BUONO ME TOCCO. Parole di buono augurio che si usano in ragionare di qualche mala ventura, e in descrivere un'infermità che altri soffra. Sal mi sia, quasi si dicesse Salvo io mi sia. Buon. Tanc. 11. Basta, che se di questa hai fame Tu ti morrai digiuno, sal mi sia.

BUON PISO.È quel poco di più che si richiede o si dà, oltre del peso, da venditori a comperatori. Buon peso.

S. I. BONA MESURA dicesi della misura

larga, abbondante nelle cose che si misura. Buona misura. Queste voci non sono registrate nel Vocabolario, ma sono nell', uso del popolo di Firenze.

BUSCIA, BUGIÁ, o PEPITOLA. SUST. FEMM. Filamento cutaneo, che si stacca da quella parte che confina coll'unghia delle dita delle mani. Pipita. Cir. M. Guigl. Le pipite delle dita sono alcune parti legate alle circonferenze dell'unghie.

S. I. Buscia, o Bugia. Dicesi a quello strumento a uso di piattellino con bocciuolo per adattarvi una candela, e recarla in qua e'n là nella casa. Bugia.

5. 2. Buscia, o busia a oscio è pure quella lucerna d'argento, o d'altro metallo, adatta a portarsi in quà e in là. Bugia. Non si allega esempi a questi due paragrafi, sì perchè non ce ne ha registrati nel Vocabolario, e sì perchè non abbiamo potuto rinvenirne negli serittori: ma vogliamo si rendano certi i lettori che questi vocaboli sono dell'uso della lingua viva di Firenze.

BUSSOLA A VENTO. SUST. FEMM. Equel riparo di legname o di vetri, che si pone d'avanti agli usci per difender le stanze dal freddo. Bussola, Usciale, Paravento. Buon. Fier. 2. 4. 18. Ma là dentro Appo una chiusa bussola di vetri Che fantocci eran quei ch'io vidi insieme?

BUSSOLARE. VERB. ATT. È il mettere in una borsa i nomi di più persone, scritti sopra altrettante polizze, o per qualche ufficio, o per qualche dovere. Imborsare. Fir. Disc. An. 54. Poichè così ci forza la nostra mala sorte, noi c'imborseremo tutti, e ogni di trarremo uno di noi, e te lo daremo per tuo vitto.

BUSSOLETTO. SUST. MASCH. È quel vaso di metallo ch'è adoperato da' Ciarlata-nine'loro giuochi. Bossoletto. Sen. Pist. Questi sofismi ingannan l'uomo senza danno, siccome fanno i bossoletti e le pallotte, e gli altri strumenti de'trava-

gliatori e de' tragettatori.

BUSSOLO.sust. MASCH. Dicesi il trarre i nomi dalle borse, ad effetto di distribuire uffici, o magistrati, o altro. Tratta. Cron. Morell. 191. Preso di loro sospetto, fu vietata la tratta.

BUTIRRO. SUST. MASCH. E la parle più grassa del latte, separata dal siero col

rimenare. Butirro, Burro. Buon. Fier. 5. 5. i. E vedrassi a' pasticci Dar, verbigrazia, ed a torte e 'nsalate, Butirri, gelatine, la sembianza Pretta di selve, di città, di porti.

S. PANE DI BUTIRRO. Dicesi ad una certa quantità di burro, rassodato in diverse forme e figure. Pane di burro, o di bu-

tirro.

BUTTARE. VERB. ATT. È rimuover da se.

Buttare, Gettare, Gittare.

§. BUTTARE, parlandosi di dardi, pietre, e simili. Gittare, Tirare, Trarre, Lanciare, Scagliare. Ar. Fur. 39. 81. E ferro, e fuoco, e sassi di gran pondo Tirar con tanta e sì fiera tempesta Che mai non ebbe il mar simile a questa.

BUTTASELLA.T. de' Militari. Segnale che si dà colle trombe per avvertire i Cavalieri di montare a cavallo. Buttasella. Red. Lett. Tocca tromba, butta sella,

tutti a cavallo.

BUTTO. SUST. MASCH. É il cadere, ma precipitosamente, e con grave pericolo. Caduta: e dicesi di cose e di persone. Bocc. Nov. 15. 19. E di tanto l'aiutò Dio, che niuno male si sece nella caduta.

S. 1. Butto di sangue dicesi il gettar che fa l'uomo il sangue per la bocca. Vomito, Getto, Gettito di sangue. Non arrechiamo esempi, che non abbiamo potuto rinvenirne propri in alcuno scrittore, e quelli registrati nel Vocabolario

non ci sono paruti acconci.

§. 2. Butto, pur metaforicamente, dicesi quel regalo che si fa di nascosto per corrompere alcuno. Non abbiamo potuto rinvenire un vocabolo o un modo di dire, che puntualmente rispondesse a questo. Non però di meno volendosi dire, per modo d'esempio, che un uomo ha ottenuto alcuna cosa con dare un BUTTo, crediamo che potrebbesi dire Fare un regalo, un presente sottomano, Ugnere le mani. MATT. FRANZ. RIM. BURL. 2. 167. Imprima si comincia dalla serva, E con qualche presente sottomano Se la fa amica e grata in un istante. Bocc. Nov. 6. 4. Il buon uomo per certi mezzani gli fece con una buona quantità della grascia di S. Giovanni Boccadoro ugnere le mani.

CACAGLIA. ADD. Dicesi di chi profferisce con islenlo le lettere ripercotendole in parlando. Troglio, Tartaglione, Tartaglia. Franc. Saccu. Nov. 9. Non considerando alla deformità della sua persona, che era picciolissimo giudice ec. ed era troglio, ovvero balbo. Burch. Son. Mess. Anselm. 71. lo ti rispondo, Burchiel tartaglione, che ti puoi chiamar assai inselice. Non dobbiamo tralasciar di dire che la voce Tartaglia non trovasi registrata nel Vocabolario della Crusca, ed oltreche a noi pare di averne trovati esempi in approvati scrittori, oggi il popol di Firenze dice Tartaglia, e Tartaglione.

CACAGLIARE. VERB. NEUT. È il parlar con istento malamente ripercotendo le lettere. Tartagliare, Trogliare. Lor. Med. Beon. 3. 163. E lui rispose tartagliando in modo Che intender nol potem-

mo il sere ed io.

cacarella. sust. femm. Dicesi il flusso del ventre. Cacacciola, Cacaiuola, Flusso, Flusso di ventre. Fir. Trin. 2. 4. Che venga la cacaiuola a chi mi pose questo nome.

CACARONE o CACASOTTA. PARTE. Voce bassa ed ingiuriosa con cui si rimprovera altrui la sua timidità e

poltroneria. Cacacciano.

CACATELLA o STRUNZILLO di pecora, coniglio, capra, topo o altro animale, che manda fuori lo sterco in forma di picciole pallottoline. Cacherello. Pall. Genn. 14. Sì si taglia l'orbacca dello sterco della capra, cioè lo cacherello della capra.

CACCAVELLA. SUST. FEMM. Vase di terra cotta per uso di cucina. Pentola, Pentolo. Bocc. Nov. 50.8. Ci cacciano in cucina a dir delle favole colla gatta, ed annoverare le pentole, e le scodelle. Non dobbiamo tralasciar di notare che questo vaso da noi detto CACCAVELLA è una specie particolare di pentola, per lo più di maggior capacità dell'ordina-ria pentola; e però potrebbesi dire Pentolona; e Pentoline le piccole CACCA-VELLE.

CACAVO. SUST. MASCH. Équella mandorla di America della quale si fa il cioc-

colatte. Cacao, Caccao.

CACCIA. SUST. FEMM. Perseguitamento ed uccisione di bestie salvatiche, di fiere, e di uccelli. Caccia. Bocc. Nov. 69.3. Teneva costui, siccome nobile uomo e ricco, e cani e uccelli, e grandissimo diletto prendea nelle cacce.

S. I. CACCIA COLLA REZZA, O RETE, O COLLE RETI. È il tendere insidie con le reti agli uccelli per prenderli. Uccellagione. G. Vill. 6. 1. 4. Fece il parco delle uccellagioni al pantano di Foggia

in Puglia.

5. 2. CACCIA. Dicesi pure gli animali salvatichi e gli uccelli che si prendono o uccidono con le reti, e con l'archibugio. Caccia, Cacciagione, Uccellagione, Uccellame. Bocc. Nov. Paesi di ciascuna caccia copiosi. Stor. Eur. 5. 107. Fertile ec. di cacciagioni, e pescagioni, quanto altra terra, che ci sia nota. Cr-RIFF. CALV. 2. 54. Eleggi qual tu vuoi d'uccellagione. Tac. Dav. Ann. 15. 214. Eranvi uccellami, e salvaggiumi di vari capi del mondo, e pesci insino dell'Oceano. E da avvertire che Cacciagione dicesi di animali salvatichi e di uccelli presi con trappole, colle reti, o uccisi con l'archibugio; Uccellagione solo di uccelli presi con reti; ed Uccellame comunemente di quantità d'uccelli morti.

§. 3. CACCIA è ancora il luogo destinato, o acconcio alla caccia. Caccia.

5. 4. Andare a cacciavale perseguitare gli animali salvatichi, o gli uccelli per pigliarli o ucciderli. Andare a caccia. Dant. Inf. 12. Correan centauri armati di saette, Come solean nel mondo andare a caccia.

5. 5. Andark a caccia, vale ancora Procacciare, Andare in cerca, e in traccia di checchessia. Menz. SAT. 8. Ed io, ch'a

caccia vo di sberrettate, ec.

CACCIACARNE. sust. masch. Arnese di cucina per uso di cavar carne dalla pentola.Forchetto.Cant.Cann.218.Tengonogli strumenti Puliti e netti, e per frugar fornelli, Rampi, padelle, forchetti , e rastrelli.

CACCIAMOLA o DENTISTA. PARTE. E quegli che eava, e pulisce i denti per prezzo. Cavadenti. Lib. Cur. MALATT. Se questa medicina non gio-Va,fa di mestieri servirsi del cavadenti.

CACCIA MONNEZZA o CACCIA IMMON-DEZZA. sust. masch. È un arnese di legno a guisa di cassella con un de'lati aperti, sul cui lato opposto è attaccato un bastone perpendicolare che serve di manico, e si adopera per riporvi le Spazzature, delle da noi monnezze o immon dezze, quando si spazza colla Granata, per poi andarle a gittare altrove. Cassetta da spazzare, o da spazzatura. Non arrechiamo esempi per non averne potulo rinvenire, ma è registrato, ed

è in uso oggidi in Firenze.

CACCIARE. VERB. ATT. E il perseguitar gli animali salvatichi, e gli uccelli, o per prenderli colle trappole e colle reti, o per ucciderli coll'archibuso. Cacciare, Uccellare. Bocc. Pr. 7. A loro ec. non manca ec. uccellare, cacciare, pescare, cavalcare, giucare, e mercatare. Din. Com. 2. 24. Il quale avea mono onorato messer Carlo a uno suo bel luogo, quando andava a uccellare coi suoi baroni. Sinoti che Cacciare si dice generalmente della caccia che si fa delle fiere e degli uccelli collereti, o trappole, o coll'archibuso, ed Uccellare solo della caccia che si fa degli uecelli colle reti.

CACCIARE. VERB. ATT. Ediscacciare, mandar via; e dicesi, per modo d'esempio, HA CACCIATO IL SERVIDORE, LA SERVACC. Cacciare, Cacciar via, Discacciare, Mandar via. Cas. Lett. 64. Se Francesco

non vi serve, cacciatelo via.

CACCIASTOPPA.sust.masch.Strumento di serro che si adopera per cavare lo stoppacciolo o altro dall'archibugio. Cavastracci.

CACCIATORE. PARTE. Dicesi di colui che caccia o fiere o uccelli, con reti, trappole, o archibugi. Cacciatore, Uccellatore. Ma Uccellatore dicesi di chi caccia sol con le reti, o con altri strumenti prende vivi gli uccelli. LAB. 277. Di quella ha ...tto un escato, come per pigliare i colombi fanno gli uccellatori.

CACCIUTTIELLO. v. CAGNOLINO.

CADER DI SONNO. È avere inclinazione a dormire, avere sonnolenza. Avere, o Sentir la cascaggine. Lib.Cun. Malatt. Si sentono addosso una grande cascaggine, e dormirebbono volentieri.

CAFONE. PARTE. Uomo di villa, lavorator di terra. Forese, Villano, Contadino. Bocc. Nov. 60. 14. Sentendo la moltitudine grande esser venuta di contadini. Dan'r. Inf. 32. Quando sogna Di spigolar sovente la villana.

CAGLIOSA. sust. Femm. Colpo terribile e forte, e si adopera al proprio, e al figurato. Percossa, Bolzonata. Ceccn. 55. Vuole andar via, acciocche'l pover uomo, Oltre al trovar consumata la roba, Abbia quest'altra belzonata.

CAGNOLINO. SUST. MASCH. Piccolo cane. Cagnolino, Cagnuolo, Cagnuolino, Cagnetto, Cagnuccio, Cagnucciolo, Cagnoletto; e al femm. Cagnina, Cagnuola, Cagnolina e così degli altri. Fin. Asın. 229. Noi portavamo fanciulli, e femmine, portavamo polli, capretti e cagnuolini. Bern. Ort. 1. 25. 8. Eccu una cagnolina tutta bianca Gli venne incontro pel prato liorito.

CAIQLA. SUST. FEMM. V. GAIQLA.

CALAFATARE. VERB. ATT. Riturar le fessure delle navi colla stoppa, e simili materie. Calafatare, Calefarc, Ristoppare.Buon.Fier.4.4.18. E scorgerem pel fiume, Legni arrancar, vogar, legni far vela, Ammainar, dar fondo, Calafatarsi, e d'arbori, e d'antenne Restaurarsi. DANT. INF. 21. Chi fasuo legno nuovo, e chi ristoppa Le coste a quel, che più viaggi sece.

CALAFATO. PARTE. Maestro di catefatare. Ristoppatore, Calafato. Non ab-

biam potuto rinvenirne esempi.

CALAMARO. SUST. MASCH. Quel vasello dove tenghiamo l'inchiostro, e intinghiamo la penna per iscrivere. Calamaro, Calamaio.

S. CALAMARO è pure una sorta di pesce che ha quasi la forma di una borsa, ed ha in sè un certo liquor nero simile all'inchiostro. Calamaio, Totano. Fr. Giord. Pred. 40. I pesci immondi sono quegli, che non hanno scaglie, come il polpo,

il calamaio, e molti altri.

CALAMO. SUST. MASCH. È la seta che sta attorno ai bozzoli, la quale non si cuoce, ma stracciasi e pettina con pettine di ferro; e però toscanamente dicesi Stracci, e Seta stracciata. Dobbiamo avvertire che Filaticcio è il filato di questa seta, e che Stracci in sentimento di CALAMO è registrato nel Vocabolario senza esempi, e che di Seta stracciata neppure si trova esempio, ma è usato dagli Accademici della Crusca nella diffinizione del vocabolo Filaticcio.

CALASCIONE. SUST. MASCH. Strumento altra volta del nostro popolo: ora ce ne ha solo di piccoli, che serve di balocco a' fanciulli, e di que'grandi, ch' eran delli ancora coscia di cavalli, se ne vede talvolta alcuno in qualche paese della provincia di Terra di Lavoro. Colascione. Red. Ann. Ditir. 90. Colascione strumento musicale a due corde accordate in diapente; il Ferrari alla voce Cola par che voglia che colascione, o come esso dice colazone, sia detto da'soli Napoletani che lo sogliono sonare, ma a Napoli non Colazone, o Colascione, ma calascione lo chiamano.

CALZARELLO o CAUZARIELLO. sust.

MASCH. Sorta di calza corta che di poco oltrepassa il malleolo, e che si usa
più comunemente la state. Calcetto, Calzerotto. Morg. 19. 96. lo credo, che
tu abbi argento vivo Margutte ne'calcetti e negli usatti. Calzerotto in questo
sentimento oggi è usato più comunemente in Firenze, ma nel Vocabolario
è diffinito Calza grossa, ossia di grosso
stame o filo.

CALZATURO o CAUZATURO. sust. MASCH. È una striscia di cuoio, o un arnese di corno che si usa per calzar

le scarpe. Calzatoia.

CALZETTARO. PARTE. È quegli che lavora e racconcia le calze. Calzaiuolo, Calzettaio. È da osservare che Calzaiuolo non si direbbe quello che racconcia le calze, ma Calzettaio. Gio. VILL. 7. 13. 6. Mercatanti a ritaglio di panni fiorentini, calzaiuoli, e panni lini, e rigattieri.

CALZONCINO. SUST. MASCH. Dicesi quel calzone di tela, che suole da taluno por-

tarsi sotto ai calzoni. Mutande.
§. Calzone i no dicesi pure le piecole bra-

che de' bambini. Brachine.

CALZONE. SUST. MASCH. Quella parte di abito che cuopre dalla cintura al ginocchio, e più ordinariamente ora dalla cintura al malleolo, e con nome francese è detto pure PANTALONE. Calzone. CAS. RIM. BURL. Forse ch'ei s'ha a dislacciar calzoni. Si noti che i Fiorentini dicono più sovente Calzoni che Calzone, e gli esempi registrati nel Vocabolario sono tutti di Calzoni.

CALZONETTO. sust. MASCH. Piccole brache, ossia calzoni stretti fatti di tela, che si portano di sotto, e si usano in particolare da chi va a bagnarsi. Mutande. VARCH. RIM. BURL. 1. 26. Un orinale è cosa antica, e sciocca, Più che andarsi a bagnar colle mutande.

GAMBIARE. VERB. ATT. Detto della moneta, vale dare monete d'argento per averne di rame, o monete d'oro per averne d'argento. Cambiare, Spicciolare, Barattare, e dicesi Barattare una cosa ad un'altra. È da avvertire che Spicciolare è proprio dell'uso de' Fiorentini, e corrisponde perfettamente a quello che da noi si dice: Cambiare una moneta grossa per averne delle piccole.

- J. I. CAMBIARE. Usalo altivam. e nel neut. pass. è ancora Cavare, o Cavarsi la camicia per metterne altra. Mutare, Mutarsi. VIT. S. ELISAB. 457. Ed ella in persona gli serviva (gl'infermi), e mutava, e lavava ec. Cavalc. Spech. Cr. Avrebbe auto bisogno di mutarsi, ma egli non portava seco nè vestimenti, nè tanti fornimenti.
- §. 2. CAMPIARE O CAGNAR COLORE, O FARSI DI TUTTI I COLORI. È mutar il colore del volto per timore, sdegno o al-

, . . . ,

tro. Mutar viso, Mutare, Cangiar colore, Mutarsi, Farsi, o simile di mille colori, Cambiarsi. Vit. S. Margh. 131. Allora Olibrio mutò colore della sua faccia, e adiratamente comandò ch'ella gli fusse menata dinanzi. Franc. Sacch. Nov. 133. Come il piovano ode costui si mutò di mille colori. E 196. Subito di-. venne di mille colori. E 212. L'Abate udendo costui si cominciò tutto a cambiare, avendo grandissimo timore. Vogliamo che qui si avverta che Cambiare toscanamente, in sentimento di Mutar colore, si adopera solo in forma neut. pass. senza aggiugner colore, come si scorge dall' esempio.

CAMBIATURA o CAGNATURA. sust.

FEMM. Quel vantaggio che si dà o riceve per aggiustamento della valuta di una moneta a quella di un'altra, ovvero per barattare la moneta peggiore con la migliore. Aggio. Buon. Fier. 5.

4. Introd. E' denari contando So va-

lermi dell'aggio.

CAMBIO. SUST. MASCH. È il permulare una cosa con un'altra; e dicesi FARE A CAMBIO, O FARE A CAGNO: chè i Napoletani dicono CAMBIARE e CAGNARE, CAMBIANONETE e CAGNAMONETE ec. Far cambio, Barattare. Bocc. Nov. 100. 28. La fanciulla era guardata da ogni uomo, e ognun diceva che Gualtieri aveva fatto buon cambio.

CAMERA DI COMPAGNIA. E quella camera dove si fa crocchio, conversazione, men grande della sala, che da noi è della GALLERIA. Salotto. LASC. PINZ. 1. 6. T'accomoderò dalla parte di là che v'è un salotto onorevole con tutte

l'appartenenze.

CAMICIA o CAMMISA. SUST. FEMM.

Quella veste bianca di tela di lino, di
canape, o di cotone, per lo più lunga in
fino al ginocchio, che si porta in sulla
carne. Camicia.

S. 1: Delle camice da uomo quella parte che da noi dicesi collo o cuollo, to-

scanamente Goletta, Goletto.

§. 2. Quella che dicesi SPACCATA, ed è propriamente l'apertura d'innanzi dal petto, dove suole mettersi la Gala, delta da noi SCIABBÒ, Sparato e Sparo, che più è in uso oggi in Firenze. §. 3. L'apertura di sopra della camisia da donna, che da noi comunemente dicesi scollatura, Scollo.

§. 4. Quelli che noi diciamo QUADRIBLLI della camicia, diconsi Quaderletti.

5. 5. Quelli che da noi son detti POZINI, e sono propriamente l'estremità e l'ornamento della manica della camicia, che con bottoncino si affibbiano al polso, diconsi Polsini.

5. 6. Quelle che noi chiamiamo FERZE

DBLLA CAMICIA, son delle Teli.

§. 7. Quelle che le nostre donne chiamano SPALLINE, le Fiorentine le dicono Spalle.

S. 8. L' estremità di sotto della camicia, detta da' Napoletani PETTOLA, dicesi

Gherone.

È da avvertire che la più parte di questi vocaboli non sono registrati in Crusca, e che noi gli abbiam tolti da una operetta del Chiarissimo Bresciani, il quale gli ha raccolti dalla viva voce de' Fiorentini; e noi sulla fede di altri Fiorentini gli abbiamo qui allogati.

CAMICIOLA. SUST. FEMM. Sorta di vestimento o di lana, o di cotone, o di lino, che portasi sopra o sotto la camicia per difendersi dal freddo. Camiciuola. RUON FIER. 2. 5. 2. E quanti lor forzati in camiciuola Nuova, e nuovi i cal-

zon fino a'calcagni.

S. CAMICIOLA. Dicesi pure appresso a noi il Panciotto. v. GILÈ.

CAMELE. SUST. MASCH. Animale quadrupede che ha il collo e le gambe asai
lunghe, la testa piccola, corte le orechie,
e una specie di gobba sul dosso. (Amello, Cammello. Tes. Br. 5. 46 Cammelli sono di due maniere: l'una maniera sono più piccoli che gl'altri, i
quali si chiamano dromedar, e sono
molto grandi, e portano sì grandi pesi
che ec.

di pel di capra, e anticamente di cammello, dal quale tolse il nome. Cammellino, Ciambellotto. Pataf. 6. Per non stuccar di cammellin ni vesto. Mil. M. P. In questa città si fa ciambellotti di peli di cammello, li più belli del

mondo.

CAMINO. SUST. MASCH. V. FOCONE.

CAMPA. SUST. FEMM. Verme che rode principalmente la verdura, i fiori, i frutti, i giovani germogli degli alberi. Bruco, Brucio, Bruciolo. Cr. 4. 18.4. Alcuna volta nelle vigne entrano bruchi, che ogni verdezza rodono. E da notare che oggi in Firenze dicesi più comunemente Brucio. E pure qui da avvertire che il verme che rode le biade e i legumi, da noi dello FAPPIc10, dicesi toscanamente Gorgoglio, Gorgoglione, Tonchio, Bigatto, Bigattolo. Alam. Colt. 2.40. Ch'ei sia due volte, e tre vagliato, e mondo (il frumento) Che l'inutil gorgoglio, e gli altri vermi, Ove purgato è più, men fanno oltraggio. Pallad. Cap. 19. Questo cose son nimiche de'gorgoglioni, e dei topi, e d'ogni altro bigattolo nocivo al grano.

CAMPAGNATA. SUST. FEMM. O USCITA IN CAMPAGNA, come dicesi pure da' meno plebei, è l'andare in campagna, per lo più in brigata, per fare o colezione, o desinare, o merenda. Scampagnata, Gita in campagna. Questi vocaboli non sono registrati, e noi gli abbiumo presi dalla bocca de' Fiorentini.

CAMPAÑA. SUST. FEMM. Strumento di metallo fatto a guisa di vaso arrove-sciato, il quale con un battaglio di ferro sospesovi entro si suona a diversi effetti:come ad adunare il popolo e i magistrati, a udire i divini uffici, e simili rose. Campana.

S. L. CAMPANA si dice pure ad un vaso che ha questa forma, per uso di stillare con un beccuccio al fondo lungo 'e torn, donde esce il liquor che distilla. Campana. Red. Sag. Nat. Esp. 31. Alcune ecque stillate a campana di piombo ina bano ne'vasi di cristallo di Pisa.

S. 2. CAMPANA dicesi per similitudine a un vaso di cristallo, o simile, fatto per difenderi dall'aria e dalla polvere i minuti e geztili lavori. Campana. SAG. NAT. Esp. 34. Una fu col coprire il vaso A, e h sua canna con una gran campana di cristallo.

5. 3. CAMPANA dicesi pure ad una sorta di campana fatta di lama di ferro, e mettesi al collo della bestia che guida l'armento e il gregge. Campanaccio. Gli

esempi registrati nel Vocabolario non li riferiamo, perchè non ci son paruti acconci, e non ne abbiamo potuto rinvenire altri.

CAMPANARISTA. PARTE. Dicesi colui che suona, ed ha cura delle campane. Campanaro, Campanaio.M. VILL. 10. 64. Aveva ordinato al campanaro della torre, che per ogni uomo, che venisse a cavallo, desse un tocco.

CAMPANARO. sust. MASCH. Dicesi appresso di noi tutte le interiora del maiale, eccetto il budellame. Interiora, o Interiori del maiale, Frattaglia, Frattaglie. Red. Oss. 64. Un tonno ben netto dall'interiora. Buon. Fier. 5. 3. 8. E le frattaglie tutte Friggersi, e manicarsi de'mendici, Ch'essi avean pasturato co' baroccoli.

S. CAMPANARO è pure quella torre dove si tengono le campane sospese. Campanile. G. VIL. Un giovane degli Uberti ch'era fuggito in su un campanile.

CAMPANELLA. SUST. FEMM. È il rigonfiamento che fa l'acqua piovendo, bollendo, gorgogliando, e così gli altri liquori. Bolla, Sonaglio, Gallozza, Gallozzola. Dant. Inf. 21. Ma non vedeva in essa, Ma che le bolle che il bollor levava.

CAMPANIARE che dicesi pure PAPARIARE. VERB. NEUT. È il vacillare, titubare,
e non andar risoluto e di buone gambe
a far checchessia. Stare ambiguo, Star
fra due, Titubare, Tentennare, Balenare. VARCH. ERCOL. 55. Ogni volta
che ad alcun pare d'aver ricevuto picciolo premio di alcuna sua fatica, e non
vorrebbe fare alcuna cosa, e dubita
se la vuol fare o no, mostrando ch'egli
la farebbe se maggior prezzo dato o
promesso gli fosse, si dice: e' nicchia,
e' pigola, e' miagola, e' la lella, e'
tentenna.

CAMPATORE o MARIUOLO DI CARTE PARTE. Dicesi ad uomo vile e di mala vita, che vive di guadagni illeciti, e frodando al giuoco. Baro, Barattiere, Trussatore, Giuntatore, Fursatore. Franc. Sacch. Rim. 20. Io son venuto qua al pelatoio Tra ladri, traditori, e barattieri.

CAMPOMILLA. SUST. FEMM. Pianta di un odor nauseoso, il cui fiore si fa in decotto, ed è utilissimo a calmare i dolori di corpo. Camamilla, Camomilla. Cn. 6. 28. 1. La camamilla è calda e secca nel primo grado, ed è prossimana alla virtù della rosa.

CANALE. SUST. MASCH. Dicesi quel condotto di lama di ferro o di latta, che dall'alto delle case manda giù l'acqua che cade dal Cielo. Grondaia. Allegr. 116. Nel mezzo della corte sta la fogna, Vi sboccano i condotti e le grondaie.

S. CANALE dicesi pure a un certo lividore che viene altrui sotto l'occhio. Occhiaia. Buon.Fien.3.1.5. Quel ch'io mi veggo incontro star pensoso Con quella grande occhiaia; per qual cagione, Per quale infermità Divenuto è sì magro?

CANARIO. SUST. MASCH. Uccellino gentile di color giallo, che canta dolcissimamente, così detto dall' isole Canarie, donde fu portato in Europa. Canarino. Menz. Sat. 3. E se talvolta un canarino, oppure Udiva un usignuol, si riscuotea, Siccome agli esorcismi le fatture.

CANE. SUST. MASCH. CANE.

S. 1. CANE RICCIO. Dicesi quel cane che ha il pelo lungo ed arricciato. Can barbone, Can da acqua.

S. 2. CANB DI CACCIA. È voce generale che significa ogni sorta di cane adope-

rato per la caccia. Bracco.

5. 3. Quelli propriamente adoperati nelle cacce de' quadrupedi, e che da noi son detti Cani da Pelo, o de Pili. Cane

da aggiugnere, Segugio.

CANESCA. Sust. FEMM. Spezie di pesce, o di cane marino, la cui pelle disseccata si adopera da' legnatuoli per lisciare i loro lavori. Centrina. Red. Oss. Ann. 167. Coperto di pelle aspra, ruvida, simile a quella degli squadri, delle centrine, e di altri simili pesci cartilaginei.

CANGIARRO o PALOSSO. SUST. MASCH.

Spada corta e larga, con taglio e costola a guisa di coltello. Di quest'arma
oggi sono armati i sergenti della Polizia, ed altra volta essa era usata dai
nostri mangia ferri, che soleano portarla
celata sotto il vestito. Cangiaro, Paloscio. È da notare che Cangiaro non è

registrato, e Paloscio è aggiunto dall'Alberti; ma in Firenze così è della ora questa spezie di arma.

CANISTO o CANESTRO. sust. MASCH. Spezie di paniere tessuto di vimini. Canestro, Canestro. Fr. Giord. Pred. Perchè talotta gli presenti un canestro d'uva e di fichi. Fior. Ital. Cosse un cavretto, e mise alquanto pane in una

canestra.

S.CANISTO O CANESTRO. Dicesi pure quell'arnese di vimini nel quale i bambini

umparano ad andare. Cestino.

CANNALE. Sust. Masch. Quella striscia di cuoio che si mette intorno al collo alle bestie, o per tenergli legati, o per loro difesa. Collare. Bocc. Nov. 36. 8. Acciocchè da me non si partisse le mi parea nella gola aver messo un collare d'oro. Vogliamo qui avvertire che per legare i cani si suole infilare nel lor collare o una corda, o una catena, o una striscia stretta di cuoio detto Sovattolo; e questa dicesi da' Toscani Lassa, Lascio, Guinzaglio. Franc. Sacch. Nov. 140. Entrati questi ciechi co' cani e co' guinzagli a mano.

CANNARONE. sust. MASCH. E il canale della gola. Gorgozzule, Canna, Gola, Esofago, Aspera arteria. Red. Dit. 22. Quasi ben gonfio e rapido torrente Urta il palato, e il gorgozzule inonda.

CANNARUTIZIA. SUST. FEMM. Vizio di gola, golosità, avidità di cibi e di bevande dilicate. Ghiottornia. Bocc. 88.

2. E non possendo la sua possibilità sostenere le spese che la sua ghiottornia richiedea ec., si diede ad essere non del tutto uom di carte, ma morditore.

S. CANNARUTIZIA. Si usa pure da noi in significato di vivande esquisite. Ghiottornia. Morg. 19. 136. E perchè vidde Morgante disposto Di dipartirsi, si pensò ancor quello, Che susse da sornirsi dentro il seno Di ghiottornie per due giornate almeno.

CANNARUTO. PARTE. Vizioso di vizio di gola. Ghiotto, Ghiottone, Goloso, Leccone, Leccardo. Agn. Pand. Imperocchè quelli goditori lecconi, i quali eglino reputavano in quelle loro grandi spese amiciec. Fr. Giord. Pred. Come fanno i leccardi, che solamente

pensano ad'ubbidire le brame della

gola e del ventre.

CANNAVACCIO. sust. MASCH. Sorta di tela di canape grossa e ruvida. Canavaccio, Canovaccio. Fir. Rim. Ch'io pur poteva Farti un vil sacco, un canavaccio vile.

S. CANNAVACCIO. Si chiama pure una spezie di broccato o drappo tessuto d'oro, o d'argento. Canovaccio d'oro, o

d'argento.

CANNELA, CANDELA, o CANDELIERE.

SUST. Quando da noi si adopera senza
distinguerne la specie, dicendosi per
modo d'esempio: DAMMI UNA CANNELA, vale Recami un lume. Lume. Bocc.
22. 8. La camera da una camerieratutta sonnacchiosa fu aperta, e il lume preso e occultato.

S. I. CANNELA, CANDELA, O CANDELIERO A UOGLIO. È pure un vase di diversa
maniera, e per lo più di metallo, nel
quale si mette olio e lucignolo che s'accende per far lume. Lucerna. Bocc. Nov.
62. 7. Per potere almeno avere tant'olio che n'arda la nostra lucerna.

vorato, e ridotto in forma cilindrica e con istoppino nel mezzo, per uso di accendere e veder lume. Candela. Bocc. Nov. 40. 9. Gl'incominciò a strignere agramente le carni, ed a cuocerlo con una candela accesa. Vasar. Vit. Considerò che non adoperava cera, ma candele di sego di capra schietto, che sono eccellenti, e gliene mandò quattro mazzi, che erano quaranta libbre. Ci piace di far qui avvertire che una quantità di candele di sego dicesi Mazzo come può vedersi nell' esempio posto avanti.

CANNELORA o CANDELORA SUST.

FEMM. Giorno della festività della Purificazione della Madonna, nel quale si benedicono le candele, e si distribuiscono al popolo. Candellaia, Candellara; ma oggi più comunemente Candelaia.

G. VILL. 10. 7. 10. E ciò fu il dì della

candellaia, anni 1326.

CANNELOTTO. SUST. MASCH. Sorta di candela alquanto più corta delle comunali, di cui propriamente ci serviamo per le ventole e lumiere, e per i candellieri da tavola e da giuoco. Candelotto. CANNELIERO o CANDELIERO. sust. MASCH. Arnese dove si ficcano le candele per tenerlevi accese. Candelliero, Candelliere.

S. CANNELIERO D'OTTONE. È lo stesso che CANNELA. V. S. 1. DI CANNELA.

CANNELLA DEL LAVATIVO. È propriamente il becco del serviziale, dal quale esce l'acqua quando dalla parte di basso si spinge lo Stantusso, che da noi è detto MAZZA DEL LAVATIVO. Cannello. In questo sentimento la voce Cannello non è registrata, ma così dicesi in Firenze.

CANNEVO o CANAPE. SUST. MASCH.

Erba della quale esce filo simile al lino, col quale si fanno corde, funi, e anche tele. Canapa, Canape. Ca. 3. 6. 1.
La canape è della natura del lino, e desidera somigliante aria e terra.

S. CANNEVO, O CANAPE. Dicesi pure la semenza della canape che si dà a mangiare agli uccelli: Semi di Canape o Ca-

napa, Canapuccia.

CANNICCHIO. SUST. MASCH. É lo slesso che Cannarone. v. CANNARONE.

S. CANNICCHIO. Figurat. si adopera pure a significare la voce, e dicesi AIZARE LOCANNICCHIO, per Alzar la voce, Gri-

dare. Vociare, Bociare.

re da quelli che credono saper di toscano, Fronte della gamba, è uno dei
due ossi ond' è composta la gamba, e
propriamente quello che sta dalla parte
d'avanti. Tibia, Stinco, Caviglia. Bellinc. Disc. Sotto il ginocchio, quei
due ossi che seguono in coppia...sono
gli ossi della gamba, e il più grosso si
chiama stinco o tibia, e il più sottile fibula.Buon.Fier.34.2.Da sentirne le botte Nelli stinchi, nel petto, e nella faccia.

CANNOLICCHIO. SUST. MASCH. Sorta di nicchio, che mangiasi crudo e cotto in varie guise. Manico di coltello, Coltellaccio. È da avvertire che chiamasi ancora Pesce cannella; ma in Toscana è detto volgarmente da tutti Coltellaccio.

CANNONE. SUST. MASCH. Strumento da guerra per uso di batter ripari, muraglie o altro, fatto di bronzo o di ferro fuso. Artiglieria, Pezzo, Pezzo di artiglieria, Cannone. Guicc. Stor. Uscito fuora per occasione di questo tumulto, mise in fuga i fanti che guardavano l'artiglierie. Send. Ston. 2.91. Contra le quali da'nostri furono scaricati più volte i maggiori pezzi. Si noti che quell' apertura d'onde si carica da'forti e dalle navi il cannone, dicesi Cannoniera, Bombardiera. Vanch. Ston. 10. 30. Tutti questi bastioni avevano dove bisognava i loro fianchi, i loro fossi, e le loro bombardiere, ovvero cannoniere.

CANNOTTIGLIA. SUST. FEMM. Strisciolina di argento battuto, alquanto attorcigliata, per servirsene ne'ricami. Ca-

nutiglia.

CANNUOLO. SUST. MASCH. Quella parte della canna, che è tra l'un nodo e l'altro. Bocciolo, Bucciolo, e Bucciuolo,

che è più in uso.

- S. 1. Cannuolo, o Tupolo di Ponta-NA, di Pozzi, di Preschiera, e simili. Canaletto di terra cotta, di piombo, o altro metallo, pel quale corre ristretta l'acqua, eva alle fontane, a'pozzi, alle peschiere. Doccia, Doccione. È da notare che questi canaletti, quando sono di terra cotta, propriamente si dicono Docce, Doccioni; quando di piombo o altro metallo, Cannoncelli. Cr. 1. 9. 1. Quando l'acqua si vuole per alcun condotto menare, o per cannoncelli di piombo, o per canali di legno, o per doccioni di terra cotta. v. Tu-FOLO.
- §. 2. CANNUOLO DELLA PENNA. Dicesi quella parte della penna colla quale si scrive. Cannello della penna. Non è registrato, ma è dell'uso di Firenze.
- CANTANTE. PARTE. Si dice di uomo, o di donna che sa professione di canto. Cantatore, Cantatore, Cantatore, Cantatore e Bocc. Nov. 97. 5. Era in que i tempi Minuccio tenuto un sinissimo cantatore e sonatore. Albert. 63. Ebbi con meco cantatori, e cantatrici, e tutti i delicamenti de' figliuoli degli uomini.

cantare La Nonna. È il cantare che si fa perchè i bambini si addormentino. Ninnare. Fr. lac. T. 3. 2. 7. Cullava lo bambino, E con sante parole Ninna-

va il suo amor fino.

CANTARELLA. SUST. FEMM. Strumento

di terra colla in forma d'imbuto, che riceve l'acqua, e la porta ne' doccioni. Cappellina.

CANTARINOLA o CANTATRICE.PARTE. FEMM. Donna che fa professione di can-

to. Cantatrice.

CANTARO, che dicesi pure ROVAGNO.
sust.masch. Equel vase di terra cotta,
per uso delle necessità corporali. Pitale. Buon. Fien. 4. 2. 5. Va, vòta quel
pital, va ch'egli è pieno.

CANTARO o CANTAIO. SUST. MASCH.

Missera di diverse sorte di cose, di peso
a noi di cento rotoli. Cantàro, Cantàre:
e al plurale fa Cantàri e Cantàia. Mil.
M. Pol. Le navi son coperte, e hanno un arbore, ma sono di gran portate, che bene portano quattromila
cantari ec.

CANTIERE. SUST. MASCH. Questa e voce francese, che risponde ad Arsenale. v.

ARSENALE.

cantimplora. sust. femm. Vaso per tener vino, o simili liquori a freddar-si con diaccio. Cantimplora. Red. Dit. 14. Cantinette e cantimplore Stieno in pronto a tutte l'ore.

CANTINA. 808T. FEMM. Luogo sollerraneo dove si liene o conserva il vino. Cantina. CAS. RIM. BURL. Ogni casa era

camera e cantina.

S. I. CANTINA. E pure quell'osteria dove si vende vino a minuto, ed alquanto di camangiare. Bettola. VARCH. ERC. 244. to intendo di un'osteria, o piuttosto taverna, anzi bettola di Firenze.

- S. 2. CANTINA. È altrest quella bottega dove si vende solo il vino a minuto, ed ancora a barili. Cànova. È da avvertire che Cànova si prende pure in significato di Celliere ove si tiene le botti e il vino, e di Stanza ove si ripongono gli òli e le altre grasce; ma oggi in Firenze non si dice altrimenti che Cànove le botteghe dove si vende vino a minuto.
- CANTINIERE o CANTENIERE. PAR-TR. É colui che vende il vino. Vinaio. Malm. 2. 33. Bevve al puzzo una nuova manomessa, Perchè il vinaio avea finito il vino.
- CAPA. SUST. FRMM. che talvolta si profferisce da Napoletani cun un E muta, dicendosi: a modo di escupio, CAPE DE

CHIUOVO, riceve appresso di noi diversi significati, i quali noteremo nei paragrafi di CAPO; chè così più comunemente si dice da' Napoletani. v. CAPO.

CAPACE. ADD. Detto di uomo, vale Abile, intendente, pratico di qualche cosa. Abile, Pratico, Esperto, Da ciò. Din. COMP. 1. 20. Per loro stava là Simone Gherardini uomo pratico in simile esercizio. Bocc. Nov. 21. 12. Ed egli è il miglior del mondo da ciò costui.

S. 1. FAR CAPACE, e FARSI CAPACE. ATT. E NEUT. PASS. Vale Persuadere, Persuadersi. Far capace, Restar capace, Persuadere, Persuadersi. Fir. As. 192. Avevalo fatto capace che egli finalmente svegliasse ec. Cas. Lett. 39. Almeno mi faccia grazia di far capace il prefato oratore. Gal. Sist. 151. E vedete pur di sarmi restar capace de' problemi. Cas. Lett. 20. Prego V. S. IHustriss. che si persuada due cose. Cipiace di qui avvertire che Far capace usato in forma neul. pass. non è modo loscano; e deesi dire Persuadersi, e non FARSI CAPACE: e non si può dire neppure Convincersi, chè il verbo Convincere toscanamente si adopera solo in forma attiva, e significa non già Persuadere, ma Costringere altrui con evidenti prove a confessar vera o falsa alcuna cosa, come si può bene intendere dagli esempi che qui ne arrechiamo. VIT. SS. PP. 301. L'uomo ch' è dato a Cristo può esser morto, ma nou convinto.ATT. Apost. 149. Gli Giudei non lo poteano convincere.

S. 2. FARSI CAPACE. Si adopera ancora in sentimento di Non pigliarsi più pensiero di checchessia, Dimenticarsi, e non darsi più pena di cosa che ne arrechi dolore. Acquictarsi, Acchetarsi, Quictarsi, Darsi pace. Fir. As. Teme, spera, diffidasi, adirasi, s'acquieta. Dav. Scism. 13. Del divorzio di Caterina, e di tali nuove non si potevan dare pace. Dant. Rim. 18. Che sol mi si è posata Entro la mente, però mi do pace.

CAPACITA'. SUST. FEMM. Appresso di noi si adopera in sentimento di Senno, Giudizio; e suol dirsi, per modo di esempio, COSTUI HA CAPACITA, COSTUI NON HA CAPACITA'; e vale Costui ha, o non ha Ragione, Discernimento, Senno, Giudizio. Bocc. Nov. 64. 11. Ben potete a questo conoscere il senno suo. Сессн. Dor. 1. 1. Gli uomini che hanno giudizio, come so che sei tu.

CAPACITARE E CAPACITARSI. VERB. ATT. E NEUT. PASS. Persuadere, e Persuadersi. Capacitare, Capacitarsi. E da fare avvertire che Capacitare e Capacitarsi sono aggiunti da' Compilatori del Vocabolario di Bologna, senza esempi; e però, senza l'autorità di buono scrittore, noi non consiglieremmo di adoperarli. v. CAPACE. S. 1.

CAPACITATO. ADD. DA CAPACITARE. Capacitato, Persuaso. Buon. Fier. 1.1. 2. lo vo'toccar col dito Esser bene informato, Restar capacitato D'ogni fatto,

e ragione.

CAPANO. SUST. MASCH. È una sorta di mantello con maniche, proprio della gente del popolo e de' contadini, che in certa guisa somiglia a quello che oggi è usato da' gentiluomini, e che con vocabolo francese dicesi PALETO. Gabbano, Palandrano, Palandrana. Ambr. Furt. 3. ro. Lasciami andar pe'ferri che occorrono; e fia bene, che io prenda un mio palandrano, per non esser veduto entrare in cotesta casa in abito di medico.

CAPARBIERIA. SUST. FEMM. Fermezza nel suo proprio sentimento eccessiva, e contra ragione. Ostinazione, Caparbieria, Caparbietà. Cecch. Dor. 3.5. Questa è piuttosto una caparbieria per far dispetto a tutti noi di casa.

CAPARBIO. PARTE. Ostinato, Che ha caparbielà.Caparbio, Pertinace, Testereccio. Alleg. 163. Più che i lion feroci, e più caparbi Che gli asini. Varcu. Sen. Ben. 3.37. In questo solo fui pertinace , e testereccio, di non volermi lasciar vincere di cortesia.

CAPARE. VERB. ATT. Scegliere, Pigliare ascella. Eleggere, Scegliere, Cappare. Cant. Carn. 166. Però cappate quello (sparviere) Che sol di coda avanza gli altri uccelli. Ricett. Fipa. 11. Di quelli (semi) che vengonodi fuori, e di quelli lontani bisogna ec. scerre quelli che sono più.

CAPARRO. sust. masch. Parle di paga-

mento della mercalanzia pattuita, che si dà al creditore per sicurtà, la quale, in caso che la mercatanzia non si volesse, si perde. Caparra, Arra. G. VILL. 10. 138.1. E fatto il patto, dieronne caparra 13000 fiorini d'oro. Bocc. Nov. 67. 11. E acciocchè tu questo creda, io ti voglio dare un bacio per arra.

CAPATO. ADD. DA CAPARE. Cappato. SALV. GRANCH. 1. 2. Balia, tu mi dipigni Una persona cappata, ed un uo-

mo Di tutta botta.

cape Cuollo. sust. masch. Grossa salsiccia, che si fa ne' più larghi budelli de' maiali. Salsiccione, Salsicciotto. Bern. Rim. 11. E fansi le salsicce, Cervellate, ventresce e salsiccioni. Buon. Fier. 4. 5. 3. Càpito al pizzicagnol, chieggo un pezzo Di salsicciotto, ed ei

mel taglia a sghembo.

CAPELLIERA o CAPELLERA. SUST.

FEMM. Dicesi o di una chioma naturalmente fatta ed abbondante, o di gran
quantità di chioma posticcia. Capelliera, Capellatura. Stor. Aiolf. In quest'orto era un nomo tutto piloso, con
gran capellatura e gran barba, vestito
come romito. Bart. Uom. di lett. P.
2. Se v'è tocco un capo povero di capelli, ec. non vogliate svellere da'morti i loro, e farvi d'essi una mal acconcia capelliera.

CAPELLIERE. SUST. FEMM. E pianta della quale si fa sciroppo, spezialmente per le donne sopra parto, e chiamasi Sciroppo di capellere. Capelvenere, Sciroppo di capelvenere. Vol. Mess. Il capelvenere, secondo alcuno, si appella capello delle fontane, ma alcuni altri lo appellano coriandro del pozzo.

CAPERE. VERB. NEUT. Aver luogo sufficiente per entrare. Capère, Capìre. Bocc. Nov. 60.14. E tante semmine concorsero nel castello, che appena vi capeano. Vit. SS. PP. 1. 273. Serrò al tutto l'uscio della sua cella, e lasciovvi pure tanta finestra, che vi potesse capire lo pane, e'l cibo, che ricevea di fuori certi giorni.

CAPETIELLO, CAPITELLO, CAPOREL-LO. SUST. MASCH. Estremità, o punta della poppa, onde esce il latte. Capezzolo. Fir. Dial. Bell. Don. 393. La finsero (la natura) una donna piena di
mammelle, delle quali non potendo pigliar l'uomo più che un capezzolo per
volta, non può tirare a sè, se non una
piccola parte per suo nutrimento. È
da avvertire che dicesi pure Capezzolo
la punta delle mammelle degli animali.

5. CAPETIBLLO. Dicesi pure da noi la più alta e la più ornata parte, che è come il capo della colonna, e sopra di cui posano gli architravi. Capitello. Filoc. 2. 183. Le finestre divise da colonnelli di cristallo vi si vedevano; i cui capitelli a d'ora e d'arcenta orange.

telli e d'oro e d'argento erano.

CAPETONE E CAPITONE. SUST. MASCH.

Pesce di fiume e di lago, di figura simile
alla serpe. Anguilla. È da avvertire
che i Toscani dicono Anguilla e a quella
che da noi è detta Anguilla, ed a quella che noi chiamiamo Capitone. Vit.
Plut. Intorno alla città sono alcuni
luoghi bassi dove l'acque si stagnano,
e fannovisi molte anguille.

S. CAPITONE DI TOMACCHIO. V. TOMAC-

CHIO.

CAPEZZA. SUST. FEMM. Fune o cuoio col quale si tiene legato il cavallo, o altra bestia simile, per lo più alla mangiatoia. Cavezza. Tac.Dav.Ann. 1.24. Un cavallo, rotta la cavezza, spaurito dalle grida, correndo s' avvenne in certi, e sbaragliolli.

capezzone. sust. masch. È arnese che si mette alla testa de'cavalli per maneggiarli. Cavezzone. Buon. Fier. 2. 1. 15. E sovattoli, e sferze, e sproni, e pungoli, E freni, e morsi, e cavezzoni.

e suste.

CAPEZZONE. PARTE. MASCH. Dicesi ad uomo principale e di gran potere ed autorità in qualche brigata, in qualche assemblea, ed in qualsiasi altra ragunanza e comunità. Caporale, Maggiorente. Com. Ing. 23. Colla parte Ghibellina, della quale gli Uberti erano caporali. G. Vil. 9. 290. 2. Per sare uccidere il conte Nieri, e più altri maggiorenti, che reggeano Pisa.

CAPIRE. VERB. ATT. E NEUT. É comprendere con l'intelletto. Capire. Lasc. Cen. 2. Nov. 4. Tu l'hai capita, soggiunse Gian Simone, non si poteva pensar

meglio; a colesto modo si faccia.

CAPITANIA. SUST. FEMM. E il valsente delle mercatanzie di un mercatante. Capitale, Corpo. Non arrechiamo esem-. pi; chè quelli registrati nel Vocabolario non ci son paruli acconci.

CAPIZZO. SUST. MASCH. Quella materia grossa e liscosa , che si trae dalla prima pettinatura del lino e della canapa, avanti alla stoppa. Capecchio. Bocc. Nov. 80. 34. Poi sciogliendo le balle, tutte, fuor che due, che panni erano,

piene le trovò di capecchio.

CAPO o CAPA. SUST. MASCH. Parte del corpo dell'uomo o di altro animale, dal collo in su. Capo, Testa. Bocc. Nov. 15. 96. Tentò più volte e col capo e colle spalle, se alzar potesse il coperchio. E Nov. 36. 6. I suoi famigliari ec. voltate le teste de cavalli, quanto più poterono, si fuggirono verso il castello del lor signore.

S.1. CAPO DI CHIODO, O CAPE DE CHIUOro. E la parte superiore del chiodo, che si percuote col martello per conficcarlo. Capo, Cappello del chiodo, o chiovo. VIT. S. Franc. 224. Parea che il capo de'chiovi fosse dentro nelle mani nella palma ec. But. Par. 11. 2. A modo d'uno cappello d'aguto era. Si noti che Aguto è lo stesso che Chiodo, ma è voce antica.

S. 2. Caro d'aglio. Val tutto l'aglio intero, tolte le frondi. Capo d'Aglio. v.

AGLIO.

S. 3. CAPO DI FUNGO, O CAPO DE FUN-GIO. E la parte superiore del fungo, che è presso che a guisa di cappello. Cappello di fungo. Morc. 2. 9. Tu pari un bel fungo; Ma il gambo a quel cappello è troppo lungo.

S. 4. CAPO DELL'ACQUA. È la vena, la polla, il luogo dove scaturisce l'acqua di un pozzo, di un fiume, ec. Capo dell'acqua. Cr. 1.8.8. Caverai il pozzo, e cercherai il capo dell'acqua; e se sono

più capi, raccoglierali in uno.

5. 5. CAPO DELLA MATASSA. E quel primo filo della matassa, che si lega per ritrovarlo. Bandolo. Sen. Ben. VARCH. 5. 12. Colui, che le ha avviluppate, le sviluppa senza fatica nessuna, perchè ta il bandolo, e donde bisogna farsi a snodario.

S. 6. CAPO DI SACICCIO, O'DI SALSICCIO. Ela salsiccia contenuta e legata in una porzione di budella di porco. Rocchio di salsiccia, Salsicciuolo. Викси.2.53. E recami sei rocchi di salsiccia. Franc. SACCH. NOV. 112 Signori, io mi vi scuso, chè v'aveva a dar salsicciuoli, che erano su una finestra a freddare. non ve gli ho trovati.

CAPOFUOCO. sust. masch. Ferramento che si tiene nel cammino, per tener sospese le legna. Alare. Malm. 2: 56. E in su due sassi posti per alare, Sopra

un altro sedendo, i piè distese.

CAPOGIOVANE. PARTE. MASCH. Eil primo de'lavoranți, de'garzoni di una bottega. Proto. E da notare che appresso di noi Proto è detto solo il primo lavorante di una stamperia; ma in Firenze questo nome si dà ad ogni primo lavorante di qualsiasi arte. GALIL. DIAL. 481. Frequento la pratica di questi che noi, per certe preminenze che tengono sopra il resto della maestranza, domandiamo proti.

CAPOLITROMBOLA & CAPRIOLA.su-ST. FEMM. È quel salto che si fa o poggiando il capo in terra, o le mani. Capitondolo, Capitombolo, Malm. 7. 20. Mentre si china, dando il culo a leva, Ei fece un capitombolo nell'ac-

qua.

CAPOMASTRO o CAPOMASTO PARTE. MASCH. Capo de' maestri muratori.Capomaestro. Tac. Dav. Stor. 1. 3. 1. Poco stette a venire Onomastro a dirli che l'Architetto e i capomaestri l'aspetlavano.

CAPONE. SUST. MASCH. Gallo castralo. Cappone. Cr. 9. 86. 11. Polli ec. se si castrano, fien capponi, che meglio che altri polli ingrassano, e sono di lodevole nudrimento. Non vogliamo tralasciar di aggiungere che il Cappone mal capponato, ovvero non ben castrato, dicesi Gallione.

CAPORISMA. SUST. MASCH. Dicesi di quella carta che riesce difettuosa, ed è in parte lacera e ragnata, e suole adoperarsi ad uso di minute. Mezzetto: e al plurale, più comunemente parlando e scrivendo, Mezzetti. Abbiamo tollo questo vocabolo dall'Alberti, ma è dell'uso di Firenze.

- CAPPA o CAPPOTTO DI MONACO. SUST.

  FRUM. Spezie di mantello che ha un cappuccio di dietro, il quale toscanamente dicesi Capperuccia. È veste usata da'
  frati di alcune religioni, e segnatamente da' frati Teresiani e Domenicani:
  Cappa. Dant. Inp. 23. Egli avean cappe con cappucci bassi Dinanzi agli
  occhi.
- S. CAPPA DI CIMINIBRA O CHMBNE-RA. È quella parte che riceve il fumo dal focolare, e'il tramanda alla gola del cammino. Cappa, Capanna. È da notare che Capanna è registrato senza esempi, e Cappa non è registrato punto; ma l'una e l'altra voce sono oggi in uso in Firenze.

CAPPELLA. SUST. FEMM. Luogo nelle chiese o case, dove è situato l'altare per celebrare. Cappella. G. VILL. 7. 98. 2. Nel detto anno si cominciò a rinnovar la badia di Firenze, e secionsi le cap-

pelle e il coro.

S. 1. CAPPELLA. Dicesi ancora una piccola chiesina, o oratorio. Cappella, Chiesetta, Chiesina. Bocc. nov. 65. 9. Ma che non volea ch'ella andasse ad altra chiesa, che alla cappella loro.

- 5. 2. CAPPELLA O CAPPELLUCCIA. Dicesi a quelle piccole cappellette, che sono fatte ne'muri delle strade, dove son dipinte immagini di nostra Donna, o di Santi. Tabernacolo. VAS. VIT. PITT. Per Matteo Strozzi fece alla villa di S. Casciano in un tabernacolo a fresco una pietà con alcuni angeli, che fu opera bellissima.
- CAPPELLO o CAPPIELLO. SUST. MASCH.

  Coperta del capo, fatta alla forma di
  esso. Cappello.
- 1. La materia della quale si fa i cappelli è di peli di lepre, e dicesi toscanamente Feltro.
- S. 2. Quella parte del Cappello, che da noi è detta FALDA, chiamasi Tesa del cappello. Sold. Sat. 5. Dello stesso colore ove è rivolta La tesa del cappel pone una rosa, Un'altra al petto.
- S. 3. La parte che cuopre propriamente la testa, e da noi è detta Fondo o Funno DEL CAPPELLO, dicesi Cocuzzolo, Cocuzzo. Lib. Son. 73. In capo un berrettin rotto nel tetto, Che dal cocuz-

zo uscisse un buon ciuffetto.

5. 4. CAPPELLO BORDATO, O ABBORDATO. Dicesi quel cappello che ha all'estremità della tesa un gallone d'oro, o d'argento. Gallonato. Quello che è guernito d'altra materia, e non di gallone d'oro o d'argento, dicesi Orlato.

S. 5. CAPPIBLLO A TRE PIZZI, O APPUN-TATO. Cappello appuntato, a tre pun-

te, o a tre acque.

S. 6. CAPPELLO DA PRETE, O DE PRE-VETE. Cappello da prete, o Nicchio: ma Nicchio dicesi solo in istile faceto e scherzevole.

- CAPPOTTO. SUST. MASCH. Appresso di noi così dicesi Ogni sorta di vestimenti, che si pone sopra gli altri abiti, per disendersi dal freddo. Ma essendo il Cappotto di diverse sorme, ha diversi nomi, che registreremo ne' paragrafi. Non però di meno dobbiamo avvertire che i vocaboli toscani, che qui accoglieremo, non corrispondono puntualmente, ma a un di presso, a' napoletani o gallico-napoletani che sono oggi in uso.
- j. 1. Capporto alla spagnola. Ferraipolo, Ferraiolo, Mantello.Buon.Fier.
  1.3. 1. Vedete foggia di vestire strana! Un ferraiuol che non arriva al pugno. Varch. stor. 9. 265. Il mantello
  è una veste lunga, per lo più in fino
  al collo del piede.
- S. 2. CAPPOTTO ALLA CRECA CON MANI-CHE, O PALETO. Palantrano, Gabbano, Palantrana. v. CAPANO.
- S. 3. CAPPOTTO DI PRETE, O DA PRETE.
  Tabarro. Bocc. G. 8. Nov. 11. E dice
  il sere (il prete) che gran mercè, e che.
  voi gli rimandiate il tabarro, che I
  fanciullo vi lasciò per ricordanza.

S. 4. Quella che da noi dicesi PELLEGRI-NA DEL CAPPOTTO, è della oggi da Fio-

rentini Bavero, Baverone.

CAPPUCCELLA, NCAPPUCCIATA o IN-CAPPUCCIATA. SUST. FEMM. È quella lattuga che fa il suo cesto in forma simile a quello del cavolo cappuccio. Lattuga cappuccia. È registrato nel Vocabolario senza esempi, e noi non abbiamo potuto rinvenirne alcuno.

CAPPUCCIA. SUST. PEMM. Sorta di cavolo bianco, che fa il suo cesto sodo a raccolto. Cavol bianco, Cavol cappuccio.

Fir. Luc. 3. 1. Dicono ch' egli è ito alle cure; che ne possa fare io una a lui con una costola di cavolo cappuccio. Si avverta che Costola del cavolo, della lattuga, della bieta, e di altre simili piante, è la parte più dura, che è nel mezzo delle loro foglie, e regge il tenero di esse, la quale da noi è detta Turzo. v. TURZO.

CAPPUCCIO. SUST. MASCH. Quella parte dell'abito con che i Frati si coprono il capo. Cappuccio, Scapolare. Bern. Orl. 2. 20. 58. Agraffa i frati per gli scapo-

lari.

§. CAPPUCCIO. Dicesi pure quel pannolino, o quella carta, che si mette dagli speziali nell'imbuto, per uso di colar liquori o sciroppi. Calza. Ner. Art. Vetr. 101. Abbi una calza di panno lino, che sia sospesa sopra una catinella grande capace, e per questa calza di panno lino cola tutta la tintura.

ST. FEMM. Bottega del beccaio, dove s'uccide o vende capretti, agnelli, castrati, e simili. Beccheria. Bocc. Nov. 65. 19. Come si mena un montone per

le corna in beccheria.

CAPRETTARO E CAPRETTAIO. PARTE.

Colui che uccide, taglia e vende agnelli, pecore, castrali, montoni, capretti, e simili. Beccàio, Beccàro. Non
è da tacere che Beccàio appresso i Toscani dicesi ogni sorta di macellaio: ma
essendo che pare che questa voce chiaramente viene da Becco, cioè Capròne,
noi l'abbiamo registrata come proprio
corrispondente di CAFRETTARO.DANT.
Purg. 20. Figliuol sui d'un beccaio
di Parigi.

CAPRIOLA. v. CAPQLITROMBOLA.

CARACO'. SUST. MASCH. Dicesi quella scala che, rigirando sopra sè stessa, si volge attorno a un cilindro, o simili. Scala a chiocciola, Scala a lumaca. Lib. Cur. Malatt. Sopraggiunsero le vertigini, mentre scendea per una scala a chiocciola.

CARAMELIA. SUST. FEMM. Dicesi un poco di giulebbe ben rassodato e secco, che suole prendersi quando si è infermo di tosse. Pasticca. Non dobbiamo tacere che la diffinizione di Pastiglia che leggesi nel Vocabolario della Crusca, a cui da Pasticca è rimandato il lettore, potrebbe parere a taluno che non significhi propriamente la nostra Caravella. Ma noi abbiamo registrato questa voce fondati sull'ultima parte della detta diffinizione, che dice che queste Pastiglie si prendono pure o per dilettare il gusto, o per medicina; e sulla fede ancora di alcuni Fiorentini, che ci han fatto certi che le Caramelle son dette Pasticche in Firenze.

CARAVANA. SUST. FEMM. Dicesi di una moltitudine di gente che accompagni o segua una persona, o per onorarla, o per farle compagnia, o per altra cagione. Compagnia, Comitiva, Frotta, Codazzo. Fiam. 4. 130. In abito tutto al primo contrario, con grandissima comitiva si tornano. Bern. Rim. 1. 99. E han dictro un codazzo Di Marchesie di Conti. Buon. Fier. 9. 2. 18. E dictro un gran codazzo di scolari.

S. CARAVANA. Dicesi pure di una mollitudine di gente che vada tutta insieme per una via ad una festa, a uno spettacolo, a un mercato ec. Moltitudine, Frotta. Franc. Sacch. Rim. Poi venia

maggior frotta di Romani.

CARAVATTOLO. sust. MASCH. È uno strumento da prendere uccelli, fatto in forma di due gabbiuole, l'una posta sull'altra; e in quella di sotto, ch'è chiusa, sta l'uccello che serve di zimbello, ed in quella di sopra entral'uccello ingannato per una cateratta che tosto gli si serra dietro. Cubatto, Cubattolo, Cubattola. Cr. 10.28. 1. Si prendono col cubattolo al tempo delle nevi, ec.

CARBONARO. PARTE. Colui che fa o vende carboni. Carbonaio. Pass. 45. Il quale era buono, e temeva Iddio, ed era carbonaio, e di quell'arte si vivea. È da avvertire che oggi il Carbonaro in Firenze comunemente dicesi Bracino, Braciaiuolo: e Carbonaio si dice più propriamente di chi fa carboni.

CARCARA o CALCARA. sust. FEMM. Edificio murato, o cavato a guisa di pozzo, con la bocca da piede a modo di
forno, nel quale si cuocono calcina e
lavori di terra. Fornace. LAB. 32. A
niuna pietra, divenuta calcina, mai nelle

vostre fornaci non fu così dal vostro fuoco munto.

- 5. I. CARCARA O CALCARA DI CARBONI. E quella fornace dove si fa i carboni. Carbonaia, Fossa de' carboni, o da carboni. Pass. Spec. Ver. Penit. La riprese per gl' insanguinati capelli, e gittolla nella fossa de' carboni ardenti, dove ec. Dobbiamo avvertire che Fossa in questo sentimento non è registrata nel Vocabolario; ma crediamo che basti l'autorità del Passavanti.
- S. 2. CARCARA, CALCARA, O CALCATA DEL VETRO. E una particolare fornace in cui si fonde il vetro, la quale da' Toscani dicesi propriamente Calcara. Nen. Art. Verr. 4. Ben mescolato (il vetro) si metta in la calcara, che per prima sia scaldata bene, perchè se si mettesse a calcara fredda, ec. non si faria.

CARCIOFFOLA. sust. femm. Pianta, il cui frutto si mangia fatto in varie vivande, e comunemente arrostito sulle brace, con entrovi olio, sale; pepe, e spicchi d'aglio. Carciolo. Dav. Cour. Carciofi avrai tutto l'anno, traspo-

nendone ec.

§. Il fondo del Carciofo, a cui sono attaccate le foglie, dicesi Girello. Questa voce ė registrata in Grusca senza esempi, ma cost dicesi in Firenze.

CARDALANA. PARTE. MASCH. Quegli che pettina e scardassa la fana. Cardatore, Scardassiere, Ciompo. Cronichett. D'AMAR. 240. Che i pettinatori, scardassieri, vergheggiatori, lavatori di lana ec. avessero consoli da loro, e non fossero più sottoposti all'Arte della lana. Cron. Morel. 289. In questo si levarono i ciompi, e feciono più

ragunate di loro.

CARDARE. VERB. ATT. Raffinar la lana col cardo. Carminare, Scardassare. Ovid. Pist. Certo, se sia bisogno, per mantenere mia vita, io carmineroe la dura lina. CANT. CARN. 265. Ognun qualche mestier, qualch' arte piglia, Chi più alta o più bassa, Chi purga o tigne, chi lava o scarmiglia, Chi pettina o scardassa. Si avverta che Cardare è anche toscano, ma solo in sentimento di Cavar fuori il pelo a panni col Cardo.

CARDILLO. SUST. MASCH. Uccellello che ha il capo rosso, e l'ali schizzate di giallo e di nero, e canta dolcissimamen*te.* Cardello, Cardellino, Calderugio, Calderello, Calderino. Salvin. Trock. lon. 7. L'allodoletta e il cardellin cantavano, Gemebonda la tortore tubava. Ca. 8. 3. 3. Dove si mettono fagiani, pernici, usignuoli, merli, calderugi, fanelli, eognigenerazion di uccelliche cantino. Ar. Sat. 4. Mal può durare il rosignuolo in gabbia; Più vi sta 1 calderino, e più 'l fanello.

S. CARDILLO. Dicesi pure una certa Erba che mangiasi comunemente in insalata, e che acciaccata si usa ancora per medicar ferile. Cicerbita. Alam. Cour. 5. 130. La cicerbita vil, la porcellana.

CARDO.SUST. MASCH. Scorza spinosu della castagna. Riccio. Cr. 5. 6. 7. Le castagne si colgono allora che la loro maturitade farà cascare i loro ricci in terra.

S. CARDO. Dicesi pure a quello Istrumento con punte di ferro a uncini, col quale si carda la lana o colone. Cardo, Scardasso. Cant. Carn. 284. I nostri curdi son mordaci e vivi, Da pelare ogni lana.

CARDONCIELLO. sust. masch. Erbache mangiasi in minestra brodellula, ed ancora in insalata. Cardoncello, Carduccio.

- CARDONE. SUST. MASCH. E la pianta del carciofo ricoricata. Cardone, Cardo, Gobbo. Alam. Colt. 5. 119. Al pugnente cardon già il tempo arriva Di dar sementa.
- CARICO, CARRICO o CARRECO. sust. MASCH. E quell'arnese di legno o di metallo, dove i caccialori serbano la polvere. Fiaschetta. Questo vocabolo non è registrato in questo sentimento nel Yocabolario, ma è dell'uso de' Fiorentini.
- CARIZZO, sust. MASCH. Ogni sorta di cordiale amorevolezza manifestata con atti e con parole; ma propriamente è quella che si fa lisciando altrui il volto con la mano, e stringendogli dolcemente con le dita il mento. Lusinghe, Vezzi, Amorevolezze, Carezza, e per lo più Carezze nel numero plurale. Bocc. Nov. 15. 8. Esso maravigliandosi di cost tenere carezze, tutto stupefatto rispo-

se.Pass. 7. Faccendogli i parenti e gli amici carezza e festa, non si ralle-

grava niente.

S. Carizzo. Metaforicamente adoperato, vale Danno, Ingiuria che si fa altrui o nella persona o nell'avere. Quando il Danno o l'Ingiuria si fa nella persona d'alcuno, dicesi Fare un mal giuoco, Far giuoco. Bocc. Nov. 65. 16. Desideroso di trovar modo da dovere ec. per fare un mal giuoco ed all'uno ed all'altro. E Nov. 78. 10. Io gli farò giuoco, che nè tu, nè egli sarete mai lieti. Quando poi è nell'avere, dicesi Fare altrui un brutto o un mal servigio. Di questo secondo modo non abbiamo potuto rinvenirne esempi, ma così dicesi oggi in Firenze.

CARNACOTTARO. PARTE. Dicesi a chi netta e vende le busecchie, i musi e i piedi di vitelle, di vacche, di agnelli e di altri simili animali. Ventraiuolo, Trippaio. Bocc. Nov. 75. 6. E se voi non mi credeste, io vi posso dare per testimonia la Trecca mia d'allato, e la Grassa ventraiuola. È da notare che di Ventraiuolo non ce ne ha registrato nel Vocabolario che questo solo esempio usato, come vedesi, al femminile, e di Trippaio non ce ne ha alcuno; chè questa voce non è punto registrata, ma è nel-

l'uso d'oggi di Firenze.

CARNA o CARNE. E la parte polposa di ogni sorta di animale; chè si in napoletano e sì in toscano dicesi CARNE pure la polpa del pesce. Carne. M. Aldoba. Questi cotali pesci son convenevoli a natura d'uomo, perchè la loro carne non è troppo grassa, nè troppo magra: anche è sa vorosa, e nudrisce più che carne di altri pesci. E da avvertire che, quando si vuol direche la carne del lesso o dell' arrosto è dura, dicesi toscanamente Tigliosa; e, quando si vuol significare che è tenera, dicesi Frolla. Buon. Tanc. 1.1. Eh quando l'appetito a un s'aguzza, Non vale a dir che la carde è tigliosa. Car. Matt. Son. 3. Ficca poi due sestuche Nel becco al barbagianni, e come un pollo Fallo pender co'piè, fin ch'ei sia frollo. Ci piace di qui aggiugnere che la carne che non è fresca, e commecia a putire, la quale

da noi è della PASSATA, dicesi pur Passata loscanamente, e Passato dicesi pu-

re il pesce non fresco.

CAROFANO o GAROFANO. sust.masch. Aromato di color rosso cupo, che ha la figura di un chiodetto, e che ci viene dalle Molucche. Garofano, Gherofano. Soder. Colt. 84. E affine che sia odoratissimo, piglia un arancio, o un cedro di mediocre grandezza, ficcandovi dentro tanti garofani buoni, che si tocchin l'un l'altro. Ricett. Fior. 124. Quelli (òli) che sono tratti di frutti odorati, come di noci moscade e di gherofani, conservano la virtù loro assai tempo. Non dobbiamo tacere che Tr-STA O CAPO DI GAROFANO,O CAROFANO è un pretto napoletanismo: chè i Fiorentini dicono in iscambio un Garofano, due Garofani, tre Garofani, e via discorrendo. CRON. MOR. 282. Piglia un garofano, e un poco di cinnamo, o un cucchiaio di treggea, oquattro derrate di zafferano.

J. CAROFANO, O GAROFANO. Dicesi pure un fiore che ha odor di Garofano. Garofano, Gherofano, Viola garofanata. Fir. Dial. Bell. Don. 406. Si metton tanti fiori e tante fuglie, che paion bene spesso un vaso di gherofani, o di persa. Si avverta che Garofano, e Viola garofanata sono dell' uso d'oggi di Firenze.

CAROGNA. SUST. FEMM. Dicesi ad uomo vile e senza coraggio. Poltrone, Vile, Codardo. Liv. Man. Quandunque voi avete pace e riposo, allora siete fieri,

e in battaglia codardi.

S. CAROGNA. Dicesi pure ad uomo, o a donna sudicia e brutta. Carogna. M. Fr. a L. Pucc. Son. Perchè al mondo se' stato una carogna ec. Menz. Sat. 12. Un altro avere una zitella agogna in moglie, e'l Ciel ne prega, e poi conosce Ch'ella infatti non è ch' una carogna.

CAROLA. SUST. FEMM. Verme che si ricoveranel legno, e lo rode. Tarlo. Fion.
Vint. A. M. Siccome il tarlo consuma
il legno ec., così consuma la 'nvidia il
corpo dell'uomo. Non è da trasandare
che quella polvere, che in rodendo fu il

tarlo, dicesi pure Tarlo.

- S. I. CAROLA. Eancora quel piccolo verme che rode la lana, i panni lani, ed altre simili cose. Tignuola, Tarma. Fior. Vir. A.M.Siccome il tarlo consuma il legno, e la tignuola il panno, cioè le vestimenta, così consuma la 'nvidia il corpo dell' uomo. Ci piace di qui avvertire che quel verme che s' ingenera nelle frutte, e le rode, dicesi propriamente Baco.
- S. 2. CAROLA. Per quel segno o margine cheresta altrui dopo il vaivolo. Buttero. v. CARPA.
- CAROLIARE. VERB. ATT. E NEUT. PASS, Ingenerar tarlo, ed Esser roso da'tarli, dalle tignuole. Intarlare, Intignare, Bacare. Dobbiamo fare avvertire che come Tarlo dicesi propriamente del verme che rode il legno, e Tignuola, Tarma di quello che rode le pelli e i panni lani, e Bacodi quello che rode le frulta; cost Intarlare si usa segnatamente parlandosi di legno, Intignare quando si parla di pelli o di panni lani, e Bacare se si vuol dire di vermini ingenerali nelle frulle, e nel cacio. Alleg. 145. Le quali ec., o come i legnami intarlano, o come le pelli intignano. Dav. Cour. 171. Perciò cascano (le frutte) o bucano, ec.

CAROLIATO. Add. Intarlato, Intignato, Bacato. Boom. Fibr. 2. 1. 14. U pomi

che diranno esser bacati.

S. Se si parla di volto di uomo, dicesi Butterato. v. CARPATO.

CAROZZA. SUST. FEMM. Sorta di carro con quattro ruote, ad uso di portare uomini. Carrozza. Si badi bene che toscanamente va pronunziata e scritta con

doppia K.

CARPA o CARPECA. SUST. FEMM. Equel segno o margine, che resta altrui dopo il vaiuolo. Buttero. Dicesi così per la similitudine che ha col segno, che fa la Trottola, da noi detta Strummolo, quando percuote in terra colla sua punla di ferro. L. Pulc. From. Latte d'asina a cogna, Che dicon che bisogna A'butteri e lentiggini.

CARPATO o CARPECATO. ADD. Pieno di butteri; e dicesi del volto dell'uomo nel quale sien rimase le margini del vaiuolo. Butterato. Cron. Vell. 21. Monna Beatrice, che fu ed è la maggiore, fu

bella giovane, ma butterata nel viso. CARRAFA. sust. femm. Vaso di vetro corpacciulo, con collo di mediocre lunghezza, all' estremità arrovesciato al di fuori; e si usa nelle bettole per misurare il vino. Caraffa, Guastada. E da avvertire che la CARRAFA oppresso di noi non ha il piede, come dee, o dovea averlo la Guastada in Firenze, essendo cost diffinita nel Vocabolario della Cru**sc**a.

CARRAFELLA. DIM. DI CARRAFA. AM-

polla, Ampollina.

- S. I. CARRIPHLLE, O CARRAFINE DELLA MBSSA. Ampolle, Ampolline della messa. Quello che da noi dicesi PIATTINO DRLLE CARRAFELLE DELLA MESSA É dello Bacinetto, Vassoio. È da notare che tutti questi vocaboli non sono registrati nel Vocabolario in questo sentimento, ma oggi si usano in Firenze.
- 5. 2. CARRAPHLLE, O CARRAPINE DEL-L'OLIO, & DELL'ACETO. Ampolle dell'Qlio, e dell'aceto, v. ACETIERA.

CARRAFINA. SUST. FEMM. Ampolla, Ampollina.

- S. CARRAFANA D'ACQUA D'QDORE. Boccetta d'acqua odorifera, o odorosa. Rep. Osserv. Ann, 121. Non perché quelle acque come semplici acque le affoghino, ma bensi perchè elle sono acque stillate e odorose. Si avverta qui due cose: una, che loscanamente non si direbbe neppur Boccetta d'acqua d'odore, ma Boccetta d'acqua odorifera, d'acqua odorosa, e che questo sarebbe uno di quei nobili napoletanismi de'quali s'è toccato nella prefazione; l'altra, che Borcetta in questo sentimento non èregistrato nel Vocabolario, ma è dell'uso di Firenze.
- CARRAFONCIELLO. DIM. DI CARRA-FONE. Vaso di vetro, per uso di metterri liquore, e spezialmente vino. Caraffino, Borbottino. Si dee avvertire che Caraffino in toscano è propriamente diminutivo di Caraffa; e CARRAFONE appresso di noi non è accrescitivo di Car-RAFA, ma un nome che significa una particolar sorta di vase. Ancora dobbiamo qui aggiugnere che Borbottino dicesi propriamente ad un Vaso di vetro col collo lungo e ritorto, che, nel ver-

sare il liquore contenuto, par che borbotti gorgogliando; e che questo nome
ben converrebbe a significare que' vasi
di vetro detti CARRAFONCIELLI, o
TREMMONCIELLI, ne'quali si vende il
vino detto Asprino nelle bettole della provincia di Terra di Lavoro, che sono
propriamente fatti col collo attortigliato, come quelli che i Toscani dicono
Borbottini. Red. Dit. 44. Caraffini,
buffoncini, Zampilletti e borbottini.

CARRAFONE. sust. masch. Grosso vaso di vetro per uso di metter liquori, e spezialmente il vino. Caraffone. Caraffone. Caraffoni Da tenere i siroppi e l'acqua-

cotta?

CARRECA. SUST. FEMM. Dicesi delle frutte, quando ce ne ha grande quantità su gli alberi. Abbondanza. Sicchè, come noi diciamo: Quest' anno ci è CAR-RECA di mele, susine, ec.; così si ha a dire Abbondanza di mele, susine, ec.

CARRECO. sust. MASCH. V. CARICO.
CARREGGIATA, INCARRATURA E
NCARRATURA. sust. Femm. Il segno
che fa in terra la ruota. Rotaia.

CARRESE. sust. MASCH. É il Maestro di far carri. Carradore, Carpentiere. Oggi meglio si userebbe Carpentiere. G JID. G. Quivi li legnaiuoli, gli carpentieri, i quali acconciavano li carri colle ruote volgenti.

f. 1. CARRESE. Colui che guida la carretta, o il carro. Carradore, Carreggiatore, Carrettaio, Carrettiere. TAC. DAV. VIT. AGR. 398. Carrettieri e cavalieri lo piano empievano di scorre-

rie e fracassi. Meglio che Carradore, Carreggiatore, e Carrettaio, oggi si dice

Carrettiere.

S. 2. CARRESE. Aggiunto a porta, dicesi propriamente Quella porta de monasteri per la quale entrano carrette e carri di legne grosse, e masserizie per uso del convento. Scaricatoio. Ci duole che, avendo presa questa voce dall'uso d'oggi de Fiorentini, non possiamo arrecarne esempio di scrittori.

CARRETTA. SUST. FEMM. Spezie di carro tirato da cavalli o da asini. Carretta, Carretto. M. VIL. 6. 54. E oltre a ciò il Signore ne sa portare in sulle carrette

gran quantità.

CARRETTONE. SUST. MASCH. Dicesi di carretta che abbia come una cassa al di sopra; e ce ne ha per diversi usi. Carrettone.

S. I. CARRETTONE. Dicesi pure quello con che si avvezzano i cavalli. Carrettone.

S. 2. CARRETTONE. È pure quello col quale si trasportano cadaveri e calcinacci, detti da noi SFABBRICINE. Carrettone.

CARRIARE. VERB. ATT. Éil portar roba da un luogo con carro. Carreggiare. Malm. 1.70: Così carreggia, e giunto a Malmantile, All'aprir della porta la mattina, Scarica in piazza il vino, ed un barile A regalar ne manda alla Regina.

S. 1. CARRIARE. Dicesipure il trasportar robe con giumenti con some. Someggiare. Tratt. Pec. Mort. Dee guardarsi la persona di non lavorare ec. nè di

someggiare, e tagliar legne.

S. 2. CARRIARE. Dicesi pure del portar robe da un luogo ad un altro senza carro, ma sulle spalle, o in altra guisa. Carreggiare. Buon. Fier. 2. 3. 4. Chi porta, chi carreggia, chi straina, Chi

carica, chi scarica, chi posa.

5. 3. CARRIARE, figurat. Talvolta vale Aggirare, Burlare altrui, Condurlo con finzione a far ciò ch'ei non vorrebbe. Menare altrui pel naso come un bufalo. Ambr. Cof. 4. 15. M' hanno aggirato come un arcolaio, E menato pel naso come un bufalo. Tal altra volta vale Beffare, Burlare altrui. Appiccarla, Accoccarla ad altrui. E come noi diciamo, per modo di esempio, Mi ci ha CARRIATO, Ce l'ho CARRIATO, toscanamente si direbbe Me l' ha Appicata o Accoccata; Glie l' ho Appiccata o Accoccata. Lasc. Sibil. 5. 5. Parti ch'ei me l'avessono appiccata? Fin. Trin. 4. 4. Certo che questo trasurello me l'ha accoccata.

CARRIERA o CARRERA, sust. FRMM. Il correre velocemente. Carriera. Lasc. Sibil. 4.6.Dà una carriera sino in piazza. Bern.Orl. 2. 22. 92. Chi fa carrie-

re, e chi l'arme si prova.

S. 1. CARRIERA. Parlandosi di uomo, che si avvia per un'arte, o una professione, è pretto gallicismo; e deesi dire in iscambio Avviamento, Inviamento. Cas. Lett. 96. Se avvenisse che egli pia cesse a' suoi padroni, sarebbe un buono avviamento. Cron. Monte. 2. 25. Stette in Firenze quindici o venti antai, prima avesse inviamento fermo, ec.

S. 2. CARRIERA. Malamente pure si adopera in sentimento di Mestiere, arte o professione; e deesi dire, secondo il bisogno, Arte, Mestiere, Professione. Laonde in luogo di dire, per modo di esempio, Il tale ha eletto una buona CARRIERA, Il tal altro si avanza nella sua CARRIERA, si dee dire Il tale ha eletto una buona Professione, Il tal altro si avanza nella sua Arte.

CARRIOLA. SUST. FEMM. Sedia a bracciuoli con quattro girelle sotto ai piedi, per uso d'infermi impediti de'piedi. Carriuola. In questo sentimento questa voce non è registrata nel Vocabolario.

CARRO. SUST. MASCH. Arnese a due ruote per uso di trasportare, ed è tirato talvolta da uno, talvolta da due buoi.

Carro.

oolta portare un carro. Carro. Carrata, Carpento. Cr. 2. 13. 28. È da sapere che d'un carro di paglia si fanno da quattro infino in sei carra di letame. E 2. 13. 23. Ancora scrive Colummella, che a un iugero bastano ventiquattro carrate di letame, ma nel piano ne bastano diciotto. Pallad. Sett. 1. Dice Colummella, che nel giugere ne basta porre xxiv carpenti.

CARROBINA. SUST. FEMM. Sorta di archibugio, di grandezza tra la pistola e il moschetto, ed è propriamente quella che si usa da' soldati a cavallo. Carabina. Tariff. Tosc. 34. Carabine: vedi

Archibusi.

CARROBINIERE. PARTE. MASCH. Soldato armato di carabina. Carabiniere.

CARROZZABILE. Add. Aggiunto di strada, o simili, vale Da potervisi andare con la carrozza. Carrozzabile. VIV. DISC. Ann. 55. Stradoni ec. carrozzabili in giro dentro al tempo solo di tre o quattro ore.

CARROZZATA. sust. vemm. Camerata di persone che sono portate nell'istessa carrozza. Carrozzata.

CARROZZIATA. SUST. remm. Dicesi di

un'andata a spasso in carrozza. Gita, Andata a spasso in carrozza.

CARROZZIERE. PARTE. MASCH. Artefice, che fabbrica le carrozze. Carrozziere, Carrozzaio. Paos. Fior. 6.254. Contano le storie vecchie di Firenze, che uno ci aveva, che a tutti i carrozzai si fermava eziandio per sentir conficcar nelle ruote gli aguti.

5. CARROZZIERE. È colui che guida la carrozza, lo stesso che Cocchiero. Carrozziere, Cocchiere: ma forse è meglio detto Cocchiere. Dav. Stor. 2. 297.

Attendeva a murare stalle a' cocchieri.

CARRUOCCIOLO o CAMMINARIELLO.

SUST. MASCH. Strumento di legno con
quattro girelle, ove si mettono i bambini, perchè imparino ad andare. Carruccio. Tac. Dav. Post. 427. È oggi
allevata, e si regge, eva senza car-

ruccio e appoggio.

- CARTA PISTA. BUST. FEMM. Dicesi la Carta ridotta in piccoli minuzzoli, e stata a macerar nell'acqua, della quale si fa lavori, come tabacchiere, astucci, ed anche figure d'uomini e di santi. Carta pesta. Buon. Fien. 4. 2. 7. Fatti i suoi cavi Di gessi, e cartepeste, e cere, e terre. Tasson. Son. Questa mummia col fiato, in cui natura Volle imitare un uom di carta pesta, Di Filippo d'Anarni è la figura. Abbiamo allegato ancora l'autorità del Tassoni, quantunque non citato dalla Crusca, perocchè siamo certi che Carta pesta dicesi oggi in Firenze.
- S. 1. CARTA ZUCA, O SUGA Diciamo quella Carta, che per mancanza di colla non regge, ma inzuppa e succia l'inchiostro. Carta sugante. Red. Cons. 1. 155. La colatura subito si ricoli di nuovo per carta sugante, e si serbi per l'uso detto di sopra.
- S. 2. CARTA STRACCIA. Dicesi una qualità di carta cattiva, che non è buona per iscrivere, e si usa da' pescivendoli, pizzicagnoli, trecconi e simili, per farne cartocci. Carta straccia, Carta da straccio.
- 5. 3. CARTAPECORA. Specie di carta fatta di pelle per lo più di pecora, e si adopera a vari usi. Carta pecora, Carta di pecora, Pergamena. Bemb. LETT. Vi mando la Buccolica del medesimo

Petrarca, scritta di mano sua pure in

carta pecora.

CARTARO o CARTAIO. PARTE. Quegli che vende carta, e libri da scrivere. Cartolaio. Fin. Nov.2.212. Lo menò in bottega d'un cartolaio, chiamato Jacopo di Giunta.

CARTARIA E CARTERIA. SUST. FEMM. È la bottega, ove si vende la carta.

Cartoleria.

CARTELLA. sust. Frank. È quella polizzetta, che si dà da gabbellieri a chi porta merci, in segno di averne pagato il dazio. Bulletta. Dittam. 2. 23. Qui si poteva d'uno in altro loco Passar per le cittadi ad una ad una, Senza costar bullette un gran di moco.

5. 1. CARTELLA DELLA COMUNIONE. Piccolo pezzuolo di carta, ove è stampala una breve leggenda, e che si dà da' Parrochi a quelli che hanno adempiulo al precetto della Chiesa. Polizzino della

comunione.

§. 2. CARTELLA. Diceriancora quel Pezzo di cartone di figura rettangola, sopra tli cui sono stampali in diverse caselle diversi numeri, e si adoperano per giocare al lotto nelle case. Cartellipa. Così oggi è dello questo arnese in Firenze.

CARTIELLO.sust.masch. Manifesto pubblico fatto in iscrittura, o per dichiarare la sua volontà, o le sue ragioni intorino a checche sia, o per far noto all universale il titolo di un' opera, di una commedia, o d'altra simil cosa. Cartello, Polizzotto. Tac. Dav. Vit. Agr. 407. Gli bisogna trovare, e pregare chi si degni d'udirlo, leggerle, appiccarne i cartelli, e gli costa qualcosa. Buon. Fier. 4. 2.9. Veggo di gran pitaffi; e polizotti Attaccati sul canto del palazzo,

CARTIERA. sust. resim. El istrumento; e la fabbrica dove si fà la carta. Cartiera. Tratt. Seg. Cos. Donn. Prendi acqua della pila della cartiera.

5. CARTERA. Dicesi pure quella custodia, o coperta, che s'usa per conservare le

scritture, o simili. Gartella.

CARTOCCIO. SUST. MASCH. Massa di cosè ravvolte insieme sotto una medesima coperta. Involto, Involtino, Invogliuzzo Bell. Disc. 2. 3. Ella non vi è gia co-

me in un involto, in un fodero, in una guaina, in una custodia ec. Rep. Lett. 2. 186. Si compiaccia V. S. eccellentiss. a suo tempo darmi avviso, per mia quiete, della ricevuta dello involtino delle medaglie. Benn. Lett. 2.8. 106. Dappoi scritto e chiuso uno invogliuzzo di lettere a voi, e a mad. Giulia, ec.

GARTOLARO. sust. masch. Si dice d'alquanti fogli uniti insieme, e legati dai due estremi, uniti per uso di scriver-vi, o altro. Quaderno. Fr. Jac. T. 2. 29. 12. Elli ciò che fa, scrive al suo

quaderno.

CARTOLARIELLO o CARTOLARET-TO. DIM. DI CARTOLARO.Quadernetto, Quadernuccio.Lier. Cur. Malatt. Come si legge nel quadernetto, compilato da Maestro Antonio fisico.

GARTUCCIO o CARTOCCIO:sust.mascm. È la carica dell'archibugio, che è avvolta in una carta talvolta sola, talvolta con palla. Cartuccia. È da avvertire che la carica di artiglierie più propriamente è della Cartoccio. Questi due vocaboli gli abbiamo presi dal Grassi; chè non ci era da fare altrimenti, ed i Fiorentini altrimenti non dicono.

CARUSIELLO o CAROSELLO. SUST.

MASCH. Vasetto di terra cotta, nel quale
i fanciulli mettono per un picciol pertugio, ch'esso ha, i loro danari per salvargli, non ne gli potendo poi cavare, se
non rompendolo. Salvadanaio. Geli.
Sport. 5. 1. Nascosigli nella cappella
de' Serragli, parendomegli aver messi nel salvadanaio.

CARUSO. SUST. MASCH. Dicesi al capo dell'uomo tonduto. Testa rasa, Gapo raso. G. Vill. 2. 7. 1. L'abito de'detti Longobardi, che prima vennero in Italia, si era, che avevano raso il capo con

lunga barba:

CASA CAUDA o CALDA; CASA MALE-DETTA. Vale la Casa del diacolo, l'Inferno. Casa calda; Casa maledetta, o maladetta. Marm. 6. 13. Questa è la via che mena a casa calda. Fin. Trin. 3. 6. Che so io, che io non mi smarrissi, e andassi in perdizione a casa maledetta?

CASADDUOGLIO o CACIOGLIO PARTE. Dicesi chi vende salami, salumi, cacio,

e altri camangiari. Pizzicagnolo, Pizzicheruolo. Vanca. Enc. 291. Par loro per avventura cosa strana, e non comportevole l'avere a favellare ec. con quella stessa lingua, con la quale favellano i trecconi e i pizzicagnoli.

CASALE. SUST. MASCH. Villaggio, o Mucchio di case in contado. Casale. M.VIL. 4. 91. E striguevano per paura li casali e le ville a portar vettuaglia al

campo.

CASALENO. sust. MASCH. Dicesi di una casa crollante, e per lo più spalcata. Casolare. Bocc. Nov. 15: 27. In un casolare il qual si vede vicino, pianamente ricoverò:

CASAMENTO. SUST. MASCH. Casa grande di più appartamenti, e talvolta Più case unile insieme. Casamento. Bocc. Nov. 85. 3. Tra le altre sue possessioni, una bella n'ebbe in Camerata; sopra la quale fece fare un orrevole e bello casamento. G. Vel. 3. 3. 5. Fu molto bene abituta (la città di Firenze) di genti, e piena di palagi e di casamenti.

CASARIELLO. sust. Masch. È il luogo, dove si tengono i porci ad ingrassare. Porcile. Franc. Sacch. Nov. 146. Chetamente egli e un suo compagno lo trassono del porcile. Non dobbiamo tralasciare di qui avvertire che Casanzi la conference una Piccola stanzetta, dove i contadini tengono ad ingrassare qualche porco, e l'orcile toscanamente significa la Stanza dove sta una intera mandra

di porci.
CASARINOLO: ADD. Di casa, Domestico:
e si prende in molti significati. Casalingo. Così dicesi Uomo, o Donna casalingo. Panzinolo, ec.; e toscanamente Uomo o Donna casalinga, Pane casalingo, Animale casalingo. Taatt. Gov. Fam:
70. L'uno fu casalingo, e l'altro cac-

ciatore.

CASCETTA o CASSETTA. Sust. remn.

Arnese di legno portatile, per uso di
scaricare il ventre. Predella. Marm. 1.
15. E postosi a seder sulla predella,
Con gravità di poi così favella.

5. 1. CASCETTA O CASSETTA. Biccsi pu-

re Quella parte della carrozza, dove siede il cocchiere per guidare i cavalli. Cassetta. Questa voce è registrata nel Vocabolario senza esempi, e noi non ne abbiamo potuto rinvenire alcuno.

5. 2. CASCRTTA, O CASSETTA DI GALAN-TARIARO. È quella scatola o cassetta piena di merci, che portano addosso coloro che le vendono per le strade. Botteghina, Botteghino. Buon. Fien. 1. 1. 3. Quei, che portano addosso il bot-

teghino.

5. 3. CASCETTA, o CASSETTA DEL MULI-NO. Dicesi quell'armese onde esce il grano o la biada che s'ha a macinare. Tramoggia. Fa. Sacon. 199. Messo il grano nella tramoggia, e cominciato a macinare ec.

5. 4. Cascerta o Casserta di legno o di ferro, che serve per uso di accattare o meller limosina. Cassetta, Ceppo. Eda notare che toscanamente Cassetta dicesi quell'arnese di legno o metallo, che portano in mano quelli che van chiedendo limosina; e Ceppo quella Cassetta più grande, pure di legno o di metallo, che si tiene nelle Chiese ligata con catene, dove si mette l'elemosina. Franc. Sacch. Nov. 134. Mettea li danari in un ceppo, che era ivi presso collegato nel legno, a piè di un crochisso.

CASCIA o CASSA. sust. Finin. Arnese ordinariamente di legno, per uso di riporvi entro panni, vestimenti, e simili. Cassa. Bocc. 15. 8. E postisi a sedere insieme sopra una cassa; che a piè del

suo letto era.

5. Cascha, o Cassa. Della di pollo, o altro uccello, è la parte concava del corpo, circondata dalle cottole. Catriosso. Morg. 3.42. Se v'è reliquia, areame, o catriosso Rimaso, o piedi, o capi di capponi.

CASCIABBANCO. susy. Mascu. Cassa a foggia di panca. Cassapanca. Buon. Fien: 4. 2. 7. E casse, e cassapanche.

e padiglioni.

CASCIONE O CASSONE. SUST. MASCH.
ACCR. DI CASCIA. Cassone. LASC. CRN.
1. Nov. 5. E con due di quelle chiavi
le maggiori aperse l'uscio, ed il primo
volo sece in camera, la quale aperta,

se ne andò alla volta di un cassone grandissimo, e tante chiavi provò, che egli lo aperse, e dentro vi vide due forzieri, i quali con gran fatica aperti, l'uno trovò pieno di dorerie, come anella, catene, maniglie é gioie e perle

di grandissima valuta ec.

CASCIONETTO sust. MASCH. Qu'llo spazio di terra ne giardini tra solco e solco, nel quale si gettano e ricuoprono i semi. Porca, Aiuola. Gr. 6. 2. 6. E se alcuna cosa di terra, dura nella superficie sarà rimasa, si triti, e di nuovo. l'aiuole, cioè le porche si cuoprano di jetame. 🖊

S. CASCIÓNETTO. Dicesi ancora di una piccola cassa, per uso di riporvi robe. Cassettino, Cassettina. Fir. Luc. 3.3. Io gli bo (gli scudi) su in ua cassettino, e non vo che la padrona lo sappia.

CASCIOTTA. SUST. FEMM. Cacio piccolo, ordinariamente schiacciato, e di forma tonda. Caciuòla. Vit. S. Ant. E per tal grazia donar volea allo santo Barone

un panieruzzolo di caciuole.

CASINO. SUST. MASCH. Dicesi di Cusu di campagna. Casino, Casino di campagoa, Casina, Villa. Borgh. Ripos. 132. Dal primo piano di questo casino si scende in altre stanze sotto terra. Borr. DIAL. 3. 99. Quando mi venisse talen-· to e comodo di fabbricare la mia casa, ' o il mio casinuccio di campagna, bisognerà ec. Buon. Fier. Intr. 2. 7. E ch'ei non tenga l'orto, E il casin di segreto, Dove per viver lieto Più del bisogno suo trionfi e sguazzi. E da evvertire che Villa in sentimento di Casima di campagna par che non si debba adoperare, se non parlandosi di Casino magnifico e splendido, con poderi, vivai e giardini.

CASO. SUST. MASCH. Il latte delle pecore, capre, vacche, bufale, quagliato, cotto, salato, preparato nelle forme; per lo che si chiama anche Form AGG10. Cacio, Formaggio. Esop. Volg. 15. Avendo trovato il Corbo un cacio, andonne con esso in un alto albero. Bocc. Nov. 73. 4. Eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattuggiato. Si avverta che PBZZA DE CACIO, O DI

FORM AGGIO non si dice loscanamente, ma Un cacio, Due caci, e simili.

S. I. CASO CAPALLO, CASE CAPALLO, EAcio carallo. Sorta di cacio che si fa solo nel nostro Regno. Cacio cavallo. Fr. Sacch. 198. lo farò un' investita di carne salata, e di cacio cavallo.

S. 2. CASO DE QUAGLIO. Dicesi quel cacio che o per tempo, o per altra cagione si sia guasto, ed abbia vermini. Cacio bacato. Questa è di quelle voci che abbiamo preso dall'uso di Firenze.

- CASSAROLA. SUST. FEMM. E un arnese di rame da cucina, nel quale si cuoce vivanda d'ogni sorta. Casseruola. Di questo vocabolo non può trovarsi esempio in scrittore toscano; che questo arnese ci è venulo di Francia, non ha gran tempo; e i nostri buoni italiani del 300 e del 500 cocevano lor vivande in pentole, tegami, ed altre stoviglie di terra colla.
- CASTAGNA. SUST. FEMM. Frullo del castagno. Castagna. E quelle che sono molto grosse diconsi Marroni da' Fiorentini.
- S. 1. Castagne infornate. Martoni al
- S. 2. CASTAGNE delle VEROLE. Bruciate. v. VEROLA.
- S. 3. CASTAGNE delle ALLESSE. Ballotta, Balogia. v. ALLESSA.
- 5. 4. CASTAGNE delle VALLANE. Tiglie, Succiole v. VALLANE.
- §. 5. CASTAGNE SPEZZATE. Son quelle castagne che si fan secoare senza la scorza, e si mangian secche. Marroni secchi.
- S. 6. CASTAGNE DEL PRETE. Son quelle che si seccano col guscio, e si mangiano il Natale. Vecchioni. Salv. Disc. 1.79. Descrive tutti i generi delle castagne, vecchioni, succiole, bruciate.
- §. 7. CASTAGNA. E pure un Istrumento di ferro, fatto in forma di tanaglia, che ha da capo come due castagne, e da piede due anelli dove entrano le dita, come il calcagno delle forbici, per uso di arricciare i capelli. Schiacce. L'abbiamo preso dall'uso di Firenze, e pereiò non ne arrechiamo esempi di scrit-

CASTAGNARO. PARTE. È colui che ven-

de le castagne cotte al formo e in padella. Bruciataio. Malm. 1. 46. Sulle tre ore il venticel rovaio Ha spento il lanternone al bruciataio.

5. CASTAGNARO. Dicesi ancora Quegli che vende legumi d'ogni sorta, e castagne, e frutte secche, e succiole, e baloge. Treccode. Gel. Sport. 4. 4. E questo si è, che ei non vi è, se don treccodi,

e rivenduglioli.

CASTAGNELLA. 8UST. FEMM. Rumore che si fa col dito pollice, e il medio della mano, per segno di gioia ed allegrezza, o ballando la tarantella. Schiocco; e quello che noi diciamo FARE LE CASTAGNELLE dicesi Schioccare oggi in Firenze.

S. CASTAGNELLA, usalo comunemente in plurale, è pure uno Strumento di legno, di due pezzi, che ha diverse sorme, ma per lo più è come una gressa noce, e si adopera ballando la tarantella. Nacchere, Castagnette. Red. Annot. Dit. 81. Si dice eziandio Nacchere nel plurale a uno strumento fanciullesco da suono, sabbricato di legni, o d'ossi, o di gusci di noce, o di nicchi, che posto fra le dita della mano sinistra, si batte con la destra.

CASTELLANA. SUST. FEMM. Quell'edificio di legno, fatto per lo più in quadro e piramidale, che si circonda di fiaccole accese, dove si pone la bara del morto. Catasalco, Catasetto. Buon. Tanc. 4. 1. Mi veggo a pricission pe'cimiteri Per entro un catasalco andare in giustra.

CASTIELLO o CASTELLO. SUST. MASCH.

Fortezza, rocca. Castello.

S.1. CASTIBLLO O CASTBLLO. È arnese fatto di quattro aste di legno ricoperte di tela, di cui si servono i ciarlatani per far le loro commedie di burattini. Castello. L'abbiamo preso dalla viva voce de Fiorentini.

S. 2. CASTIBLEO O CASTBLEO. È pure quel mucchio di tre noccioli, nocciuole, o noci, con uno di sopra, del quale si vagliono i faneiulli in fare al giuoco chiamato LB CASTBLEB. Castellina: e Giocare alle castelline: ma oggi il popol di Firenze dice più comunemente Giocare a cappe. CASTRATO. SUST. MASCH. Agnello gran-

de castreto. Castrato, Castrone. Rep. Inser. 190. Nel fiele, o ne'vasi del fegato de' montoni o de' castrati. Ca. 9. 75. 2. La carne ec. de'castroni è ottima, e di molto e buon nutrimento, se sarà d'un anno.

casuppola. Sust. Femm. Casa piccola e cattiva. Casipola, Casipula. An. Lew. 2. 1. Che venir possa il morbo a mastro Lazzero, Che m'arrecò alle man

questa casipola.

CATAPANO. PARTE. MASCH. Dicesi di Uomo pratico ed intendente, che non per
ufficio, ma per credito ed abilità ha autorità e potere sopra molti altri. Sopracciò, Soprantendente. Ma è da notare nondimeno che Soprantendente, e
Sopracciò appresso a' Toscani par che si
usino per significare Ufficio proprio di
sopraintendere a qualche cosa, e non Autorità, potere, quasi spontaneamente conceduto ad uomo.

CATARATTA E CATARATTOLA. SUST.

FRMM. Apertura fatte per pigliar l'acqua, o mandarla via a sua posta, che si chiude e si apre con imposta di legno, e simili. Cateratta, Saracinesca. Segn.

Fion. Art. Guer. Io ho veduto di queste saracinesche, che voi dite fatte nella Magna di travette, in forma di una graticola di ferro, e queste nostre sono fatte di panconi tutte massicce.

S. 1. CATARATTE DEL CIELO; e dicesi Si cono aperte le CATARATTE del Cielo, volendo significare che fa gran pioggia. Cateratte del Cielo. G. VILL. 11. 2. Crescendo la piova spronatamente, e oltre al modo usato, che pareano aperte ( e forse ch'erano ) le cateratte

del Cielo.

S. 2. CATARATTA. È pure quell'addensamento del cristallino, che appanna la vista, o la toglie affatto. Cateratta. Tac. Dav. Ston. 3. 360. Collegiarono, che la luce non era perduta, e, levandogli le cateratte, vedrebbe.

CATARRO. sust. Masch. Malattia che viene per superfluità d'umore, che ingombra il petto e la testa. Catarro, Infreddatura, Scesa, Corizza. Cr. 1. 2. 3. L'aere freddo fa tornare il calore innato, cioè naturale, in dentro, e genera catarro. Lib. Cur. Malatt. In quei

mesi freddi sopravvengono gli accatarramenti, che infreddature sono appellati. E da avvertire che Scesa è propriamente il Catarro che scende dal capo alle membra; e Corizza è quella specie di Catarro che ingenera intasamento del naso, o distillazione di moccio liquido, ed ancora lo slesso Moccio, che da noi è detto Mucco. Capr. Borr. 1. 12. Potrebbe essere qualche poco di scesa, che fa parere sentire altrui di questi zufolamenti nel cervello. Lib. Cur. Malatt. Corizza è umidità fuor di natura, che discende dal capo per le nari del naso, e sempre cresce per freddo, e per caldo.

CATARRONE. Accr. DI CATARRO. Catarrone. Lib. Cur. Malatt. Si lamentano di un catarrone, il quale sempre

gli tormenta.

CATASTA. sust. remm. Massa o Mucchio di qualsiasi cosa. Catasta. Segn. Prep. 14. 8. Ma quei meschini arderan sempre nel fuoco ec. a simiglianza di una gran catasta di vittime fitte insieme, accumulate e ammucchiate.

5. CATASTA DI LEGNE. Dicesi appresso di noi quella Massa di querciuoli rifessi, o di altro legname, d'altezza e larghezza determinata, secondo i luoghi. Catasta. QUAD. CONT. Lire 27 di piccioli per 6 cataste di legne, che Bindo d'Andrea comperò da lui per suo ardere.

CATENACCIO. SUST. MASCH. Strumento di ferro lungo e tondo, il quale, fiecandosi dentro a certi anelli confitti nelle imposte dell'uscio, le tien congiunte e serrate; ed ha per lo più un manico dall'uno de'lati bucato e schiacciato, nel quale è il bunginello per ricevere la stanghetta della toppa, il qual Bunginello da noi è detto MAPPA. Chiavistello, Chiavaccio, VIRG. ENEID. Dov' erano le porte di ferro con cento chiavistelli. Malm, 7.83. Ma ei non può sarlo, perchè v'è il chiavaccio.

CATILLO. BIM. DI CATO. Bigonciuoletto. CANT. CARN, 17 I. Questi bigonciuoletti, Ch'hanno il manico grosso, e buona presa, Son utili e perfetti, E riesce con

lor bene ogni impresa.

CATO. SUST. MASCH. Vaso cupo, per uso di alligner acqua, con manico ricurvo,

composto di piccole strisce di legno, dette Doghe, sermate con cerchi o di legno o di serro. Secchia, Bigonciuolo. Bocc. Nov. 64. 9. Perchè presa la secchia con la sune, subitamente si gittò di casa per aiutarla, e corse al pozzo. Fr. Sacch. Nov. 92. La sera l'attustò, come tu sacesti questo, in uno bigonciuolo d'acqua. È da avvertire che in Firenze si dice Secchia a quell'arnese di rame o d'altro metallo con che si attigne l'acqua; e Bigonciuolo propriamente a quello che noi diciamo Caro.

S. CATO D'ACQUA. Dicesi pure la quantità d'acqua contenuta in un CATO. Secchiata. Buon. Fien. 4. 3. 5. Oh che secchiata di cose per aria! Guarda, e

non le versar.

CAUCIATA, CALCIATA, CALGIATA. SUST. FEMM. È quella quantità di calci che si dà altrui. Calci. Dawr. Purg. 20. Lodiamo i calci ch'ebbe Eliodoro.

CAUCIO o CALCIO.sust. MASCH. Percossa che si dà col piede dagli uomini e

dalle bestie. Calcio.

CAUDA E CAVORA. BUST. FEMM. E dicesi DARE UNA CAUDA; evale Applicar
fuoco a'metalli per riscaldarli: ed è voce
de' magnani, degli orefici, e di altri che
lavorano metalli. Dar caldo. Benv. Cel..
OREF. 25. Accostisi destramente l'opera al fuoco, e comincisi darli moderato caldo ec. Non bisogna darle tanto caldo, sì che la tua opera s'infocasse.

CAUDARA & CALDARA. SUST. FEMM.

Vaso di rame da scaldarvi ebollirvi entro ehecchessia. Caldaia, M. VIL. 1.98.

E appiè delle mura feciono intorno intorno molti fornelli con caldaie.

CAUDARARO o RAMMARO. PARTE.

MASCH. Facitor di caldaie, e d'altri vasi
simili di rame. Calderaio. Nen. Art.

Vetr. 25. Piglisi ramiua, che è la scaglia che fanno i calderai, quando battono secchie, mezzine, e altri lavori di
rame.

CAUDARELLA. DIM. DI CAUDARA. Caldaiuola, Calderuola. Lib. Cub. Malar. Metti queste cose in una caldaiuola, e cuocile a suoco lento.

CAUDARONE. ACCR. DI CAUDARA. Calderone. Bocc. Nov. 60. 10. Senza riguardare a un suo cappuccio, sopra il

qualé era tanto unturne, che avrebbé condito il calderon d'Altopascio ec.

CAUDO CAUDO o CALDO CALDO. Posto Avvers. vale Subito subito. Caldo caldo. Tac. Dav. Ann. 3. ga. Prisco fu incarcerato, e caldo caldo ucciso. Maln. 4.26. Sendo trovato, vien senza processo Caldo caldo mandato in Piccardio. CAUZATURO. v. CALZATURO.

CAVALCARE. VERM. ATT. E WEUT. Andare a cavallo, Far viaggio a cavallo. Ga-

valcare.

J. 1. Cavalcare senza sella, che dicesi napoletanamente CAVALCARE A PELI O À PILI, è detto da' Toscani Gavalcare a bisdosso, o a bardosso. v. A PILI.

5. 2 Cavalcare con la faccia rivolta verso la groppa, toscanamente dicesi Caval-

care a ritroso.

CAVALCATORE. PARTE. MASCH. Colui che esercita e ammaestra i cavalli, e insegna altrui cavalcare. Cavallerizzo. Buon. Fier. 5. 5. 2. Quell'altro L'unzio tratta del cavallerizzo.

CAVALIER SERVENTE. PARTE. MASCH. Dicesi di Uomo che disonestamente ama una donna. Cavalier d'amore, Cavaliere, Servepte, Drudo, Ganzo. Lis. Morr. Era cavalier d'amore della Marchesa. Bocc. Nov. 97: Perciocche mentre visse, sempre s'appellò suo cavaliere. Pr-COR. G. 21. BALL: Va, ballata amorosa, al mio servente, il qual mi porta tanto vero amore ec. Dant. Purg. 32. Quel feroce drudo La flagellò dal capo insin le piante. Di Ganzo non si arreca esempio, chè è dell'uso di oggidi di Firenze. Vogliamo ci sia lecito di qui avvertir molte cose; e primamente che Drudo si adopera solo in sentimento dispregiativo, e Ganzo si dice liberamente, grazie alla odierna civiltà. Aggiugneremo ancora che il femminile di Drudo è Concubina, e di Ganzo, Ganza; che Innamorato, Amante si dice di chi ama disonestamente, e di chi ama per fine onesto; ed in questo ultimo sentimento si adopera ancora Damo, il cui femminile Dama, è da sapere, che non significa la donzella che amu colui che deve esser suo sposo, che dicesi Fidanzata, Sposa, ma una donna amata di amore da un uomo.

CAVALLETTO. SUST. MASCH. È quello Strumento fatto quasi a similitudine di compasso, del quale si servono i segntori a tener sollevati i legni per segarli. Piedica.

CAVALLONE. SUST. MASCH. Quel gonfiamento delle acque, quando o per venti,
o per crescimento si sollevano oltre l'usato. Cavallone, Maroso, Ondata, Fiotto. Boez. Vanch. 2. P. 2. Può il mare
ora con bonaccia lusingare altrui, e
talvolta con tempestosi nembi ed altissimi cavalloni orrido molto e spaventoso divenire. Val. Mas. P. S.L' onda il gittò fuori della nave, e un altro
maroso, per contraria parte ripercotendolo, lo gittò neila nave. Parlando
e scrivendo familiarmente, è meglio usar Cavallone, Ondatà.

CAVICCHIO. SUST. MASCH. Picciol legnetto, che si adopera per turar buchi nel
legname. Cavicchio, Cavicchia. PALLAD.
FEBB.35. Dissono alquanti che chi forasse il moro di là ejdi qua nel tronco;
mettendo cavicchie di terebinto e lentischio, diventerebbe l'albero più frut-

tifero.

J. 1. Capicanio. E ancora quel buco che si fa alla botte, con una sorta di strumento, detto da noi Vri alla e Vergaza, e toscanamente Spillo. Spillo. Tac. Dav. Post. 457. Con metafora passata in proprietà, diciamo spillare la botte per assaggiarla, traendone non per la cannella il vino, ma per lo spillo, cioè picciol pertugio fattovi con istrumento detto anchi egli spillo.

5. 2. CAPICCHIO. Dicest pure quel Pezzuol di legno fatto per lo più in forma di bischero di violino o di chitarra, detto da noi Pinolo, col quale turasi la cannella della botte e del barile. Zipolo. Non si allega esempi; chè quelli riferiti nel Vocabolario dell' Accademia non ci sono paruti acconci, ne abbiamo poluto

rinvenirne altri.

١

CAVOLOFIORE. SUST. MASCH. Soria di tavolo, di cui si mangia il fiore o all'insalata, o in minestra. Cavolfiore. Manz. Sat. 2. Il figliuol della Togna e della Geva; Che i cavol fiori concimò a Varlungo, Lo mostra il primo che sfognasse d'Eva.

CAZETTA. SUST. FEMM. V. CALZETTA. CAZONE o CAUZONE. v. CALZONE. CAZZAROLA. v. CASSAROLA.

CECAGNUOLO, che con nobile napoletanismo è dello anche MIOPE. PARTE, Dicesi di chi ha bassa e debole vista, e non può vedere se non d'appresso le cose, e guardando ristrigne e aggrotta le ciglia. Losco, Lusco. Bocc. Nov. 80.34. Chi ha a far con Tosco non vuole esser losco. E da appertire che Losco dicesi ancora, alla maniera latina, di chi è cieco d'un occhio. Petr. Cap. 23. Si ch'egli era a vederlo strano arnese Sopra un grande elegante un duce losco. (cioè Cieco di un occhio).

CECARE. VERB. ATT. E NEUT. E COTTE O perder la vista. Cecare, Acceeare. G. VIL. 3. 4. 2. Ma poi il detto Luis su preso a Verona, e su accecato. CAVALC. Esp. Simb. 179. Del quale (Tobia) si degge che acciecò, perchè li cadde in su gli occhi lo sterco. Non dobbiamo tralasciar di qui avvertire che l'esempio di Acciecare in sentimento neutro, l'abbiamo totto dal Vocabolario del chiarissimo ab. Manuzzi, non essendo. cene alcuno in quello dell' Accademia.

CECATELLA. SUST. FEMM. Edicesi. PAZ-ZIARE, O FARE ALLA CECATELLA: GWOco di fanciulli che si fa bendandone uno, il quale deve prendere, così bendato, uno de suoi compagni. Fare a mosca cieca. Franc. Saccu. Rim. 40. Va, fa a mosca cieca, E non seguir più Marte, nè

Ciprigna.

CECATO. ADD. DA CECARE. Cieco, Cecato, Accecato, Orbo. Bocc. Nov. 65. 20. Credi tu, marito mio, ch'io sia cieca degli occhi della testa, come tu se'cieco di quelli della mente? Dant. Purc. 13. Lo mento a guisa d'orbo in su levava.

CECCOLATA E CIOCCOLATA. SUST. . FEMM. Pasta di cacao, zucchero, cannella, e talvolta ancora di vainiglia ed altre spezierie. Cioccolata, Cioccolato, Cioccolate, Cioccolatte. Rep. Annor. Drr. 29. Uno de' primi che portassero in Europa le notizie del cioccolatte, fu Francesco di Antonio Carletti Fioren-Aigo.

S. 1. SBATTERE, O BATTERE LA CIOCCO-

LATA. Frollare la cioccolata, e il cioccolatte. v. SBATTERE.

S. 2. L' istrumento col quale si frulla il cioccol atte, che danoi diceri Mulinini-20, da' Fiorentini è detto Frulo, e Frullino.

CECCOLATERA E CIOCCOLATERA. SUst. remn. Vaso di rame stagnato, in cui si cuoce il cioccolatte. Cioccolattiere, Cioccolattiera. Rep. Cons. 1. 19. Al secondo e al terzo quesito, dico, che si mette in un cioccolattiere di argento, o in altro vaso appropriato sufficiente quantità d'acqua, ec. Eda avvertire che oggi in Firenze dicesi comunemente Cioccolattiera.

CECERE o CICERE. sust. masch. Sorta di legume che mangiasi in minestra. Cece. Bocc. Nov. 88. 5. Primieramente ebbero del cece, e della sorra, e appresso del pesce d'Arno fritto

CEFALO B CEFARO. SUST. MASCH. Ptsce di mare e di fiume, Muggine. Fr. Giord. Pard. S. 40. I pesci mondi erano tutti quegli che non avieno scaglie,

siccome sono muggine ec.

CEFECA O SCHEFIENZIA. SUST. FEMM. Dicesi di cosa spregevole, che spiaccia al gusto, o all'odorato, e che arrechi n susea e fastidio. Sudiceria, Sporcizia, Sporcheria, Porcheria, Fin.Rim.Bunt. 124. Ch'elle non fanno il bever così strano, Come mill'altre porcherie che noi in bocca tutto 1 giorno ci mettiamo.

CEGNA o SOTTOPANZA. SUST. FEMM. Strisci a o fascia tessuta di spago, che serve a diversi usi, e propriamente a tener serme addosso alle bestie la sella, il basto, la bardella, e simili. Cinghia, Cigna. Lib. Mascalc. Il cavallo abbia buone cigne e forti.

CELENTA. SUST. FEMM. Strumento fatto per dare il lucido a' panni. Mangano. Ambr. Furt. 1. 3. Egli è sì misero, che qualsi voglia stretto io o mangano, strignendolo, non ne trarrebbone un

picciolo.

CELENTARE O PASSARE PER LA CE-LENTA. VERB. ATT. Dare il lustro alle tele e a panni col mongano. Manganare. CELESE. Sust. Masch. Materia di color bianco, la quale serve a pittori per colore, a'medici per fare empiastri, ed alle bàlie per metterne alle cosce o altre parti del corpo de'bambini riarse dall'orina. Gersa, Biacca. Lon. Med. Canz. 150. 2. In bianco guarnelletto Umilmente conversa, Solimato nè gersa non adopra. Las. 251. Le mura affumicate, non che i visi delle femmine, ponendovi su

la biacca, diventan bianchi.

CELESTE. ADD. Aggiunto a cotore, significa Quello onde apparisce colorito il Cielo. Celeste, Cilestro, Azzurro, Turchino. Bocc. G. 9. Pr. 1. La luce ec. aveva già l'ottavo cielo d'azzurrino in color cilestro mutato. G. Vil. 4. 3. 2. Quest' Ugo Ciapetta e suo lignaggio sempre portarono le arme in campo azzurro, e fiordaliso ad oro. Borgh. Rip. 241. Il turchino è color mezzano fra l'acqua e l'arià, comecchè più all'aria s' avvicina. E da avvertire che di Celeste aggiunto di cololore non ci ha esempio nel Vocabolario della Crusca; chè gli scrittori usarono di dir sempre Cilestro in questo sentimento. Si vuol por mente ancora che Azzurro e Turchino dicesi propriamente di Cilestro molto carico.

CELLARARIO. sust. MASCH. È quegli tra' monaci, che provvede ed ha cura s governo delle grasce di un monastero. Celleraio, Cellerario. VIT. S. GIOV. GUALB. 294. Un uomo chiamato Alberto, uomo di molto senno e discrezione, il quale fu cellerario e cuoco di

quello monisterio.

CELLARO. SUST. MASCH. Stanza terrena doce si tiene per lo più vino. Cella, Celliere, Cellaio. Segn. Crist. Isrr. 1.10. 6. Se una sposa si mette ogni giorno addosso la sua veste nuziale, e se va con essa in cucina, con essa al cellaio, con essa ad ogni servigio, non mostra di far conto ec.

CELLECARE o TILLICARE. VERB. ATT.

E NEUT. PASS. Stuzzicare altrui leggermente in alcune parti del corpo, che
toccate incitano a ridere ed a squittire.
Solleticare, Dileticare. PATAPP. 7. Solleticando sotto le ditelle. PASS. 370.
Pognamo che alcuna persona sogni di
fare grandi risa, parendole essere dileticata. È da avvertire che da noi si

nsa CILLICARSI in forma neut. pass. e Solleticare, e Dileticare si usano solo attivamente:e volendo significare il napoletano CILLICARSI, si può dire lo temo il solletico, Quegli non solfre il solletico. Burch. 1.117. Questa è cagione ch' io temo il solletico.

CELLECUSO. Ann. Dicesi di chi sente il solletico. Non avendo potuto trovare una voce toscama, che a questa perfettamente rispondesse, crediamo che debba adoperarsi la dizione Temere, o Curare il solletico, dicendosi per modo d'esempio Costui teme, Costui cura il solletico, in luogo di Costui è cellecuso. Burch. 1, 117. Questa è cagione ch'io temo il solletico.

CEMMASA e CIMMASA. Sust. FEMM.

Specie di ornamento, quasi in forma di
cornice, che si mette a muri o ad arnesi
di casa, come a finestre, a quadri, ad
armadi, o ad altre simili cose. Cimazio,
Cimasa. Buon. Fier. 2.4.7. I muri staran saldi in su la base, E poseran dirittamente in piano, Nè penderan capitei
nè cimase, Nè verso questa nè quell'altra mano.

EMMENERA E CIMINIERA. SUST. FEMM. È la rocca del cammino, cioè quella parte di esso che esce del tetto, per la quale esala il fumo. Fumaiuolo. G.VIL. 12. 121. I Nella quale Vinegia rovinarono infiniti fumaiuoli, che ve ne avea assai.

CEMMOSA E CIMMOSA. SUST. FEMM. È l'estremità della tela, del panno lano. Vivagno. But. Vivagno è lo canto della tela lana. Galat. 56. Similmente il vivagno della tela, piuttosto che l'e-

centero. Add. Di poca durezza, Che acconsente al tatto; Che agevolmente si comprime, o cede. Tenero, Morbido, Trattabile, Dilicato, Soffice. Chon. Morel. 246. Ella avea le mani come d'avorio, tanto bene fatte, che pareano dipinte per le mani di Giotto; elle erano distese e morbide di carne, le dita lunghe e tonde come candele. Pallad. Febb. 25. Desiderano le cipolle grasso terreno, soffice, e rigo d'acqua, e letaminato. È da avvertire che da noi si dice Centero di qualunque cosa ch'è

soave, acconsente al tatto; ma Solfice toseanamente si adopera solo parlandosi di terreno, come vedesi nell'esempio, o di guanciali, o di materassi, o coltrici ec.

5. CHNIBRO. Si adopera appresso di noi per antifrasi, parlandosi spezialmente di uomo: dicendosi, per modo d'esempio, Sai com'è CENIERO; che vale come è Caparbio, Testereccio, Puro, Testardo, Ostinato: e toscanamente hassi a dire Sai colui com'è Trattabile, Facile, Arrendevole, Pieghevole.

CENISA. SUST. FRUM. Cenere, e per lo più calda, o che ha del suoco. Cinigia. Benv. Cell. Oref. 25. Mellasi l'opera sopra la cinigia, o veramente sopra un poco di brace accesa, ec. E VIT.3. 380. Piglia la tua opera; e mettila in su le cinige, o sì veramente in su un poco di

brace accesa.

CENNERA R CENNERE. SUST. FRUM.

Quella polvere nella quale si risolvono
le legna, e le altre materie combustibili
arse e consumate dul fuoço. Cenere.

Toscanamente Cenere nel singulare si
adopera maschile e femminile, nel plurale è sempre femminile.

S. CENNERA, O CENNERE DELLA COLATA. Cenere di che si è fatto il bucato. Ceueraccio. Soder. Colt. 65. Con ceneraccio e sugo fatto bollir nell'acqua ec.

CENNERALE. SUST. MASCH. Panno che cyopre i panni sucidi, che sono nella conca del bucato, sopra del quale si versa la cenerata. Ceneracciolo. v. CO-LATA.

CENNERINO. ADD. Colore scuro, con alcuna mescolarza di bianco. Cenerino, Cenericcio, Grigio, Bigio, Cenerognolo. G. VIL. 7. 15. 5. Le robe aveau bianche, ed il mantello bigio. Anno. 60. Appo degli frigidi goti è molto caro, l'aspro mantello foderato di pelle grigia. M. VIL. 3. 74. Lasciandosi dietro un vapor cenerognolo, traente allo stagneo. Si vuole appertire che Cenerognolo ha alcun che di dispregiativo, e suole dirsi di cosa, o di volto di uomo di color simile alla cenere.

CENTIMOLO. sust. MASCH. È una ruota a timpano, intorno a cui sono avvolte delle funi o catene, alle quali di distanze in distanze sono altaccati i cappelletti o cassette che attingono l'acqua, e la portano in alto, spezialmente per irrigazione. Bindolo.

CENTOPIEDI E CIENTOPIEDI. sust.

MASCH. Piccolo vermicello che ha molts
gambe. Filatessera, Centogambe. Fr.
Giord. 238. Fu detto perchè il leosante
ovvero il cammello ... hanno pur quattro gambe; e la zenzara, ovvero la sormica q'ha sei, ovvero la silatessera che
n'ha ben cento de'piedi? Ivr.383. L'Amadigi è un'appiccatura di molti corpi; ha più capi che l'idra, e più piedi
che un centogambe.

CENTRA. SUST. FEMM. Quella carne rossa a merluzzi, che hanno sopra il capo i galli, le galline, e alcun altro uccello. Cresta. Bocc. Nov. 69. 4. Come galli tronfi, con la cresta levata, pettoruti

procedono.

5. Quella carne rossa che pende sotto al becco a'galli e alle galline, che da noi è delta VARFAZZALE, dicesi Bargiglio e Bargiglione. v. VARVAZZALE.

CENTURONE. SUST. MASCH. Cintura di cuoio o altro, da cui pende la spada al fanco. Budriere. Salvin. Iliad. 156. Ma appoggiolla Pallade, Minerva in fondo là dell'epa appunto Dove il budriere aveva cipto.

CÈRA. SUST. FEMM. Sembianza e aria di volto, e Volto semplicemente. Cièra, e Cèra: ma i Toscani dicono e scrivono sempre Cèra. Liv. Man. Egli rassomigliava alla cèra una bestia salvatica.

S. Dicesi FAR BUONA, Q MALA CERA AD ALCUNO; GUARPARE ALCUNO CON BUO-NAO MALA CBRA; e valgono Ricevere alcuno con buono o mal viso, Guardare altrui benignamente, o con aria adirala. Far buon viso, Far onesta accoglienza; Far mal viso, Fare il viso dell' arme, Guardare in cagnesco, Far viso arcigno. Bocc. Nov. 66. 5. La donna, fatto buon viso, il ricevette. Tac. Day. Ann. 6. 127. E baciando con molte lagrime il nipote minore, a lui, che ne saceva viso arcigno, disse, Bocc. Nov. 72. 5. E quando si vedeva tempo, guatatala un poco in cagnesco, per amorevolezza la rimorchiava.

CERA. SUST. FEMM. Materia onde si fa candele e altri sipuli lavori. Cera. Vo-

gliamo avvertire che la Cera non ancora lavorata, che da' Napolitani si dice CHRA VERGINE, cool è della pur da' Fiorentini.

§. 1. Cmm. Dicesi ancora di Tutte quelle cose composte di cera e bambagia per uso di ardere; come candele, torce, e simili. Cera. Bocc. Nov. 79. 11. Ne vi potrei dire quanta sia la cera che vi s'arde a queste cene.

5. 2. CBRA DI SPAGNA. Composizione di resina, spirito di vino, e vermiglione, che si reduce in bacchelline per uso di sigillare. Cera lacca. SAG. NAT. ESP. 52. E sigillata con cera lacca, si metta in un vaso di vetro.

CERASA. sust. Finim. Frutto, della gressezza e figura di un'avellana, di color
rosso acceso, e talvolta rosso bianchiccio, con un gambo assai hunghetto. Cerasa, Ciriegia, Ciliegia. Lab. 191. Dei
quali ella faceva non altre corpacciate
che facciano di fichi, di ciriege, o di
peponi i villani. L'albero disesi Ciriegio, Ciliegio. Bocc. G. G. F. 9. Tutte
di vigne, d'ulivi, di mandorle, di ciriegi, di fichi, e d'altre maniere assai
d'alberi fruttiferi piene.

S. CERASA MAIATECA. Dicesi di quella ciriegia ch'è molto grossa. Ciriegia mar-

chiana. v. MAIATECO.

CERCOLA. SUST. FRAM. Albert grande da bosco, il cui frutto è da noi della GLIANNA, eds' Toscani Ghianda. Quercia. Bocc. G. 8. F. 2. E veggiamo ancora non esser men belli, ma molto più i giardini di varie piante fronzuti, che i boschi ne' quali solamente querce veggiamo.

CEREFUOGLIO. SUST. MASCH. Sorta di ortaggio che si mangia all'insalata, e si mette ancora nelle zuppe. Cerfoglio. M. Aldoba. Cerfoglio è una maniera d'appio, che è caldo nel terzo grado, e

secco nel secondo.

f.i.Charboslio. Dioesi de capelli, o naturalmente ricciuti, o arricoiati con arte. Cersuglio, Cersuglione, Cincinno, Cincinnolo. Bocc. Comm. D. La volatile ed aurea chioma da questa parte e da quella con vezzosi tincinnoli sopra gli candidi omeri ricadente. È qui da notare che Cersuglio e Cersuglione si qdoperano a significare Capelli disordinatamente ricci.

J. 2. CEREFUGLIO. Figural. si adopera pure a significare Gli ornamenti e le rificriture che fanno i senatori ed i cantanti; ma per lo più si prende in cattina parte. Gorgheggi, Trilli, Gruppi. Bellin. Disc. Quel verso ch' essi trillarono, e quei passaggi, e quei gorgheggi, e quelle sughe che secero ec. Buon. Fien. 2. 3. 9. 0 bei trilli, o bei gruppi, o bei passaggi!

J. 3. CHREPUGLIO. Dicesiancora a quelle Introcciature di linee fatte con la penna su la carta. Ghirigoro, Girigogolo, Giricocolo. Galil. Sist. 167. Convertirebbero tutto il motodella penna, cha in essenza è una sola liuea ec. pochissimo inflessa, o declinante dalla perfetta dirittezza, in un ghirigoro.

CERIO. SUST. MASCH. Candela grossa di cera, per uso di Chiesa, che per lo più si mette ne' grandi candellieri che sono accanta all'altar maggiore. Cereo, Cero. G. VII. 11. 41. 2. Dando li detti castelli un cero alla festa di san Gio-

vanni ciascup appo.

S. CERIO PASCALE. Cero, Cereo Pasquale, CERNERE. VERE. ATT. Separare con la staccio, da noi detto SETELLA, il fino dal grosso di checohemia; epiù propriamente dicesi della farma. Cernere, Cerpire, Stacciare. Lie. Cun. Malatt. Pesta la ruta, e cerpila con lo staccio ben fitto. Ricert. Fien. 89. Si stacciano le farine per cavarne la crusca, e la parte della scorza de' semi.

S. CHANERA. Detto di grano e altre simili biade, ed ancor di legumi è Sceverarne col vaglio il mal seme, o altra mondiglia, Crivellane, Vagliare, Taatt. Gov. Fam. Vagliare è discernore il butono dal rio. Mens. Sat. 1. Se la Giannicca altri legumi vaglia, Che del suo giardinier eo.

CERNUTA. sust. remm. Quella quantità di farina che si mette in una sola volta mella staccio. Stacciata. Cecch. Stav. 1. 4. la viglio chequesta ne stacci. l'iù di sette stacciate e più di venti.

CERNUTO, AND NA CERNERE. Cermuto, Cermito: wa oggi in Firenze dicesi da tutti Cermito.

CEROTTO. Sust. Masch. Composto di cera e sostanze odorifere, della forma di un bocciuol di canna, per uso di rammorbidire i capelli. Cerotto. Questa voce è registruta nel Vocabolario in sentimento di Composto medicinale: ma in Firenze dicesiCerotto all'uno ed all'altro composto. RICETT. FIOR. 125.1 cerotti degli antichi sono ec. gl'impiastri de'Greci; e i cerotti de'Greci sono medicamenti fatti con olio e cera, e alcuna volta ricevono medicine odorate.

CERRO o CIERRO, sust, masch. Mucchietto di capelli o di peli. Ciocca, DANT. Inf. 32. lo avea già i capelli in mano avvolti, E tratto glie ne avea più d'una eiocca. Bocc. Nov. 69. 18. La donna cautamente guardò la ciocca della barba che tratta gli avea. Non vogliamo tralasciare di qui aggiugnere che quella Ciocca di capelli, che dalla tempia scende alla gota, dicesi propriamente Cernecchio. Malm. 8. 39. Han sol quei denti, un occhio, e due cernecchi.

S. CBRRO O CIERRO DI LANA. Piccola particella di lana spiccata dal Vello, che da' Napoletani è detto Pelle. (V. PEL-LE). Bioccolo. Fin. As. Tra le frondi del bosco ivi vicino ritroverai alcun

bioccolo dell'aurea lana.

CESTA. SUST. FEMM. Arnese a modo di un gran paniero, da tenersi e da portarvi entro robe, intessuto per lo più di vimini, canne, salci, vermene di oastagno, e simili materie.Cesta.Alam. COLT. 3. 60. Poi la famiglia sua con ceste e corbe, E con altri suoi vasi innanzi sprona Alle vigne spogliar dei frutti suoi.

CESTUNIA. sust. remm. Animal terrestre ed acquatico, che ha quattro piedi, e cammina lentamente, ed è tutto coperto da una durissima scaglia. Testuggine, Testudine, Tartaruga. Tas. Pov. P. S.c. 1. Losangue della testuggine terrena unto genera capelli. v. TARTA-RUCA.

CETRANCOLO. SUST.. MASCH. Sorta di melarancia, di sapore asproe forte. Cetrangolo, Cedrangolo, Melangola, Arancia forte. M. Albora. Mangi permici, cavretti ec. in aceto ec. ovvero con sugo di cetrangoli. Buon. Fien. 5.

5. 2. Aveg per ecchi due mezze melangole. E da avvertire che Melangola ed Arancia forte oggi sono più in uso in Firenze; e che l'albero che produce questi fruiti, secondo la regola generale, dicesi Melangolo, DAV. Colt. 172. Semina melaranci, limoni, e melangoli in questa maniera.

CETRO. SUST. MASCH. Albero noto, il cui fruito ha lo siesso nome. Cedro, Cederno. Alam. Colt. 5. 124. Dico il giallo limon,gli aranci e i cedri.Fran.Sacch. Nov. 2. Ogni anno al tempo de' cederni avea per consuctudine ec. portare al re dall' una mano un piattel di cederni, e dall'altra mele. Si avverta che Cederno è voce antica, e che Cederno e Cedro dicesi della pianta e del fruito.

CETRONATA. Bust. Femm. Cedro conciato con zucchero. Confettura di cedro,

Cedro candito. v. BOMBO'.

CETRULO E CITRULO. SUST. MASCH. Pianta, il cui frutto è della figura d'una xucca, della lunghezza di circa un palmo, di color verde, e talvolta verde e giallognolo, alquanto ricurvo, d'ingrato odore, e di sapore spiacevole a molti. Cetriuolo, Cetriolo, Citriuolo, Citriolo, Cedriuolo. M. Aldoba. Mangiare cocomeri, cetriuoli, porcellane, lattughe, ed altre cose fredde.

S. CETRULO. Dicesi pure per ingiuria ad ~ uomo sciocco e scimunito. Babbeo, Babbaccio, Babbaccione, Babbuasso, Gocciolone, Moccicone, Baccellone, Bighelione, Capassone, ec. Malm. 4. 1. E' ci son uomin tanto babbuassi. Che crederebbon che un asin volassi. Bocc. Nov. 56. 2. Andate via, andate, goccioloni che voi siete; voi non sapete ciò che voi vi dite. VARCH. Suoc. 4. 6. Se tu l'avessi lasciata a lei, non t'avveniva questo, castronaccio, bue, capassone, imbriaco che tu se'. .

CEVARE & CIVARE. VERB. ATT. Mellere il cibo nel becco agli uccelli, che non sanno per loro stessi beccare. Imbeccare. Trs. Brun. 5. 21. Amano (le cornacchie) tanto li loro figliuoli, che, poiché sono grandi usciti del nido, sì li vanno molto seguitando ed imbeccando, siccome fossero piccioli.

S. Cerann. Parlandosi d'archibuso, cannone, pistole ec., è Mettere la polvere nel focone e nello scodellino. Innescare.

CEVATURA. Sust. Fumm. Quella polvere minuta che si mette sul focone e nello scodellino de cannoni, pistole ec. per dar

loro fuoco. Poiverino. -

CEVETTOLA & CIVETTA. SUST. FEMM. Uccello tenuto dal volgo di tristo augurio, Civetta, Coccoveggia. Cn. 10. 16. 1. Il guso e la coccoveggia sono di

una medesima **natura.** 

S. CEVETTOLA. Dicesi anche delle Donne che allettano gli amanti cogli sguardi, e co' lexi a modo di civella, e di quelle che troppo vanamante amoreggiano. Civetta. Mong. 24. 41. Non ti vid' io parlar con Biancardino Nell'orto, e 'n qua, e'n là far la civetta? Sarv. T. B. 2. 9. Quelle che i Franzesi chiamano Coquettes, e noi Frasche dalla vanità e leggerezza loro, le domandiamo anche Civette dallo allettare co' loro movimenti e gesti gli amadori, quasi semplici augelletti ed incauti.

CHIACCHIARA. SUST. FEMM. Not nostro dialetto,come nel toecano,ha diverse significazioni, che per maggior chiarezza anderemo esaminando ne esquenti

paragrafi.

ciarta.

§. 1.CHIACCHIARA.Al singulare significa Cosa che non è vera; dicendosi da'Napoletani. Questa è una Uni accui ara: e toscanamente si direbbe Questa è una Chiacchiera, Ciarla, Ciancia, Fandonia, Favela, Novella. Alleg. 87. Sapplendo certo, ch'egli non l'avrà per male, si perch'ell'è chiacchiera, si eziandio perchè ec. E da avvertire che talvolla CHEACCHIARA al plurale ha questa medesima significazione.

5. 2. CHIACCHEARA. Pure al singulare, dicendosi Che CHIACCHIARA, Che bella CHIACCHEARA ha colui, ha costui! significa che Questa persona è mollo abbondante in parlare: e toscanamente dicesi Aver ta parlantina, Aver buona parlantina, Averbuona ciarla. Vanca. Erc. 52. La qual Ciarla si piglia alcuna volta in parte non cattiva, dicendosi di chi ha buona parlantina : il tale ha buona

5. 3. CHIACCHIARA. Al plurale talvolta

si adopera in sentimento di Discorsi non gravi e importanti, ma leggieri e di poco conto; dicendosi, a modo d'esempio, La sera vado a far due CHIAG-CHIARE con i mici amici; e loscanamente direbbesi lo la sera vado a fare un po' di Crocchio, un po' di Cicaletcio con i miei amici. MAI.M.7.49.Stettero a crocchio insieme tutta notte M. Franz. Rim. Burl, E'nfino a tanto it sonno non l'assaglie, Si trattien con diversi escalecci.Lasc. Cen. 1. Nov. 3. E cosi, tra l'altre, ritrovandosi una sera in camera del Cavaliere sopraddetto a cicaleccio intorno a un buon luoco ec.

CHIACCHIARELLA. DIM. DI CHIAG-CHIARA: e si usa solo nel significato

del S. 2. di CHIACCHIARA.

CHIACCHIARIARE. VERB. REUT. E il discorrer di alcuna cosa. Parlare, Discorrere. Si goveria che del Chiacchiarianz napelelano non è corrispondente Chiacchierare toscano, il quale significa Avoiluppare parole senza conclusione.

CHIACCHIARIATA, Sust. Femm. Talvolta si prende in sentimento dispregiativo, e vale Diceria lunga, vana e disordinata. Fagiolata, Pappolata. Fin. Luc. 5. 3. Viso di pazzo ec. e che fagiolate son queste? Varch. Exc. 91. Quando al cuno, per procedere mescolatamente, ha recitato alcuna orazione, la quale sia stata, come il pesce pastinaca, senza capo, e senza coda, si usa dire a coloro che ne dimandano: ella è stata una perpolata, o pippionata ec. Tal altra non si adopera in senso dispregiativo, ma solo a significare un Discorso, o di cose lievi, o piacevoli. Discorso.

CHIACCHIARONE. PARTE. Si dice di Uomo che parla assai, e di chi promette, e non mantiene la parola. Chiacchierone, Cianciatore, Ciarlatore, Ciarlone, Ciarliero, Parlantino, Bugiardo. Buon. Figa. 5. 3. Un chiacchieron ch' ha di fandonie piene Bolgie e valige. Liv. Man. Furono tra li consoli dette poche parole, perocchè non erano ciarlatori. Cron. Morge. 2. 168. Di' la bugia presso la verità, per modo ti sia creduto, e che in non sii scorto per bugiardo.

CHIACCONE. SUST. MASCH. Dicesi la fo-

ne per mangiate. Macélio , Beccheria.

glia della vite. Pampeno, Pampino. PALLAD. MAGG. 2. Si vogliono spampanar le viti quando son teneri i pampani.

S. CHIACCONE. Figurat. vale Delto libero ed osceno. Parolaccia. VIT. BENV. CEL. 486. Aggiugnendo molt'altre sue

parolacce, ec. gli disse.

GHIAGNISTERIO. SUST. MASCH. Pianto frequente di una o più persone. Piagnisterio. Salv. Granch. 1. 2: Strinsemi con tanti Prieghi, con tante lagrime, con tanti Piagnisteri, che io ec.

CHIAIETARE. VERB. WEUT. Contendere, Contrastare, ed ancora Esperimentar le sue ragioni in giudizio. Contendere, Litigare, Piatire. Pass. 236. Contendendo, o litigando, e pertinacemente le sue parole, o vere, o non vere ch'elle sieno, difendendo, e affermando. Bocc. Concl. 2. Chè non intendo di piatir con voi, chè mi vincereste. Circ. Gel. 2. 49. Nessun buono avvocato piatisce mai.

CHIAIETO. sust. MASCH. É propriamente la Lite che si fa davanti a magistrati, o altro qualsivoglia giudice. Piato. FRAN. SACCH. Nov. 201. Esseudole, si può dire, rubata una sua possessione, e non trovando avvocati a suoi piati che la

disendessono.

S. CHIAIBTO. Figurat. Dicesi di ogni cosa che arrechi noia; solendosi dire, per modo d'esempio, Mi ho posto, Mi hai posto questo CHIAIBTO addosso. Noia,

Seccagine, Fastidio.

chi chi a per indicare il luogo dove si dee fare alcuna aggiunta, o correzione, o annotazione in alcuna scrittura. Chiamata. Vogliamo qui aggiungere che le cose scritte dopo la Chiamata per correzione, o perche non avvertite dallo scrittore, diconsi Rimesse. Car. Lett. 2. 205. Stanno nel modo medesimo che il giovine l'ha cavate dalle minute, ed anco peggio per li sgorbi e per le rimesse alle volte poco leggibili.

CHIANA. SUST. FEMM. Grossa pialla.

Piallone.

CHIANCA. SUST. FEMM. Luogo dove si uccidono le bestie, e vendesi la lor carJ. I. CHIANCA: Figurat. dicesi di Grande uccisione fatta in un combattimento molto sanguinoso; ed ancora di Uccisione e ferite date e ricevute in una rissa tra più persone. Strage, Macello. Cron. Vellur. E per certo si disse; se

gli avesser seguiti, non su mai si gran macello. Car. En. 12. 814. Poscia tra loro Gittossi impetuoso, e strazio e

strage Prosperamente; ovunque si rivolse, Ne sece e tutto corso.

5. 2. CHI ANCA. Pur metuforicam. si usa in sentimento di Cosa sommamente deferme, o difettosa nel suo genere. Orrore. Sall. Catel. R. Quivi è poi una camera fatta ad arcova e a volte di pietra oscura, di tenebre e di mala puzza ripie ne, e a vederla è un orrore.

CHIANGARE LLA o CHIANCOLA. sustr. Femm. Quelle assicelle di legno, che per lo più si fanno di un pezzo di ramo di castagno speccato in due nella sua lunghezza, le quali si mettono ne' palchi delle stanze tra una trave e l'altra per formare un piano, sul quale poi si forma il lastrico; gittandovi su lapillo intriso nella calce, che si batte lungamente per rassodarlo. Corrente, Piana. Bott. Rag. 5. Sommi posto a contare i correnti del palco. Vas. Op. 2.61. Una pergola piena d'uva, i cui legnami di piane squadrate vanno diminuen-

do al punto.

in sentimento di Cervello: e suol dirsi Il tale ha perduto le CHIANCARELLE; e toscanamente, pare a noi; si potesse dire Il tale ha mandato a Rimpedulare il suo cervello: chè i Toscani, volendo dir figuratamente che un uomo ha perduto il senno, dicono ch' egli Ha mandato a rimpedulare il suo cervello; quasi volendo dire che ei non l'ha più presso di sè, avendolo mandato a racconciare, tratta la metafora dalle calze.

CHIANCHIARE. VERB. ATT. È fare in pezzi la curne degli animali già uccisi, per venderla. Tagliare. Si avverta che in Firenze ancora oggi Macellare si adopera solo in sentimento di Uccider le bestie; e Tagliare dicesi quello che noi diciamo Chianchiare, cioè il Ridutre

in pezzi gli animali già macellati per venderne la carne.

CHIANCHIERE. PARTR. MASCH. É colui che uccide le bestie, e ne vende la carne per mangiare. Macellaio, Macellare, Beccaio. È da avvertire che quel garzone del macello, che taglia la carne sul desco, propriamente dicesi Tagliatore.

CHIANELLA. Sust. Femm. Arnese fatto di piccole strisce di legno, nel quale i pescivendoli portan vendendo per la città i pesci. Sportella, Sportellina, Sporticciuola. Fir. As. 32. Egli vistomi la sporticciuola, e rivoltomi i pesci sottosopra, per riguardarli meglio, ini disse: che hai tu compero questo rimasuglio?

CHIANETTA. SUST. FEMM. Colpo che si dà nel capo con la mano aperta. Scappellotto. Buon. Fier. 1. 4. 6. Perchè a queste pelando La conoccchia, e a quelli Scappellotti e frugoni e punzon dando, Non v'era più nessun che non

volasse Di dove egli apparia.

CHIANOZZA. SUST. FEMM. Strumento di legno, che ha un ferro incassato, col quale i legnaiuoli assottigliano, appianano, puliscono, ed addrizzano i legnami. Pialla. Briling. Son. 59. E le cintole ch' escon dalle pialle. Si avverta che quelle strisce sottili di legno che taglia la Pialla, da noi dette Pampuguir, toscanamente diconsi Brucioli. v. PAMPUGLIA.

CHIANTARE. VERB. ATT. Porre dentro alla terra i rami degli alberi, e le piante, acciocchè vi s'appicchino, germoglino, e frultifichino. Piantare. E da avvertire che come noi diciamo in napoletano CHIANTARE, parlandosi di alberi, o di rami di alberi, o di piante; e SEMMENARE, parlandosi di semi: cost i Toscani dicono pel primo Piantare; per l'altro Seminare.

§. CHIANTARB. Dicesi ancora di chi lascia o abbandona chicchessia in un luogo. Piantare. LASC. SIBIL. 5. 5. E mi avevano piantato come un zugo z

piuolo.

CHIANTELLA. SUST. FEMM. Quel pezzo di marrocchino bianco o giallo, che si mette dentro la scarpa, dove posa il pie-

de. Soletta. Questo vocabolo, che è registrato nel Vocabolario senza esempi, l'abbiamo preso, fidati all'autorità del chiarissimo P. Bresciani.

CHIANTELLARE. verb. Atr. Eil metter

la soletta à calzari. Solettare.

CIIIANTUTO. ADD. Dicesi di uomo o di donna di forti e grosse membra. Tarchiato, Atticciato, Compresso. Franc. Sacch. Nov. 14. Avea il detto Alberto una matrigna assai giovane, e compressa, e atticciata. Bocc. Nov. 72. 4. Era pure una piacevole e fresca foresozza, brunazza, e ben tarchiata.

CHIANUOZZIELLO. DIM. DI CHIANUOZ-

ZO. Piallettino.

CHIANUOZZO. DIM. DI CHIANOZZA.

Pialletta, Piallino.

CHIAPPARO E CHIAPPARIELLO. SUST.

in asch. Così diconsi i Fiori non aperti,
ed ancora i Frutti del Cappero, che si
acconciano in aceto per mangiarsi, e per
condirne alcune vivande. Capperi. PalLad. Si traspiantano i porri, i capperi,
la collocassia, e la santoreggia. Tutti
gli esempi, che il Vocabolario arreca
di questa voce, sono dell'albero: ma non
ci ha dubbio che così dicesi ancora il
frutto in Firenze.

CHIAPPINO. v. CHIAPPO. S. i.

CHIAPPO: sust. misch. Funë con che s'impiccano gli uomini. Capestro. G. Viz. 12. 50. 4. E messogli un capestro in collo, e poi spenzolato dallo sporto ec., lo strangolarono.

5. 1. CHIAPPO, CHIAPPINO, È CHIAPPO DE MPISO. Dicesi di Persona maliziosa, scellerata e cattiva, quasi degna del ca-

pestro. Baro, Capestro.

S. 2. CHIAPPO A SCORRIDOIO, O SCORRE-TORE. Specie di cappio, che, scorrendo agevolmente, quanto più si tira, più si serra. Cappio corsoio, o scorso io. Fior. ITAL. Appiccata che ebbe una fune con un cappio corsoio alla trave ec.

CHIARA D' UOVO. v. BIANÇO.

CHIARCHO. sust. MASCH. É quel sudiciume o lordura, che sla su abiti, cappelli, volto, mani, o altra parte del corpo. Untume, Sudiciume, Succidume, Lordura. Bocc. Nov. 60. 9. Senza riguardare a un suo cappuccio, sopra il quale era tanto untume; che avrebbe condito il calderon d'Altopascio.

CHIASSO. SUST. MASCH. Suono disordinato e incomposto. Chiasso, Romore.

- S. CHIASSO. Figurat. è Ammirazione, Maraviglia: e dicesi FAR CHIASSO, di una cosa che ha svegliato maraviglia, ha fatto pompa, o comparsa. Fare scoppio. Pros. Tosc. 1.84. Il medesimo pensiero e discorso, uscendo più da una bocca che da un'altra, fa più scoppio, ed ha maggior forza e valore. v. RUMO-RE.
- CHIATTILLO. SUST. MASCH. Spezie d'insello che s'appiatta tra i peli dell'anguinaia, ed altre parti del corpo dell'uomo. Piattone.

CHIATTO. ADD. V. GRASSO.

CHIATTOLILLO, DIM. DI CHIATTO. Pienotto, Paffutello. TASS. AMINT. I. I. E così vermigliuzza avea la bocca; E così mista col candor la rosa Nelle guance pienotte e delicate.

CHIAVE. SUST. FEMM. Strumento di ferro, col quale, voltandolo dentro alla Toppa, che da noi è detta MASCATURA, si serrano o aprono i serrani. Chiave.

§. 1. CHIAVE MASCOLINA. Equella chiace che ha un bottone o pallina all'estremità. Chiave maschia.

S. 2. CHIAVE FEMMININA. È quella chiave che è trapanata all'estremità. Chiave femmina.

5. 3. Quella parte della chiave che serve ad aprire le serrature, da noi della Spogna, dicesi Ingegno. v. SPOGNA.

5. 4. Quella parte della chiave, che ha da un lato il Capo, e dall'altro l'Ingegno dicesi Fusto, ed oggi ancora comunemente in Firenze Cannello.

S. 5. Chiamasi Capo o Anello della chiave l'estremità del Fusto che è opposta all' Ingegno.

5. 6. Dicesi Materozzolo quel pezzetto di legno rotondo, in punta al quale, con una corda che passa per un buco, si legano le chiavi per non le perdere. V. MAZZARIELLO.

CHIAVECA o CHIAVICA. SUST. FEMM.

Condotto sotterraneo, o Scolatoio comune, per ricevere e sgorgare acqua e
immondizie. Chiavica, Fogna, Cloaca.
Peta. Uom. Ill. Furne trovati nelle
chiaviche circa dumila, i quali con le

proprie mani s'erano morti l'un l'altro, G. VILL. 3.24. Così si chiamò per uno sossato, ovvero sogna, che ricoglieva quasi tutta l'acqua piovana della cittade, e andava in Arno. Bur. Cloaca, cioè ricettacolo di bruttura.

CHIAVETTIERE. PARTE. MASCH. Artefice di lavori minuti e di piccoli ingegni di ferre; come chiavi, toppe ec. Chiavaiolo, Chiavaio, Chiavaro, Magnano. G. VILL. 4.9. 2. Eranvi quelli della Pressa, che stavano tra i chiavaiuoli. Bocc. Nov. 75. 2. Il qual pareva piuttosto un magnano, che altro, a vedere. Non vogliamo tralasciar di qui avvertire che Magnano risponde più perfettamente al napoletano Chiavettiere, che Fabbro differisce da Magnano in questo, che dicesi solo di chi lavora ferri grossi.

CHIAZZATA. SUST. FEMM. É rumore e grida che si fa più frequentemente dalle donnicciuole in mezzo alle strade. Romore, Chiasso, Schiamazzo. Varch. Stor. 15.606. Comechè Salviati facesse più romore e maggiore schiamazzo di tutti, nientedimeno ec.

CHIAZZERA. PARTE. FEMM. Donna che parla molto, e riporta chiacchiere, e sta a tu per tu, volendo sempre aver ragione. Pettegola. Buon. Fier. 4. 2. 6. E rampognarsi e berlingar pettegole.

CHICHTERCHIA. SUST. FEMM. Sorta di legume per alcuni men grato degli altri al gusto. Cicerchia. Pallad. La cicerchia si semina di questo mese in luogo lieto.

CHIENA o PIENA. SUST. PEMM. Soprabbondanza d'acqua ne'fiumi, cagionata da pioggia, o da neve strutta. Piena. G. VILL. C. 4. 2. Essendo venuta una gran piena in Arno, si rivolse una nave ec.

CHIERECA. SUST. FEMM. Rasura rotonda che si fanno i cherici in sul cocuzzolo del capo. Tonsura, Chierica, Chierca. Com. Inf. 7. I quali non hanno in su la chierica copertura di capelli.

CHINO E PIENO. ADD. Dicesi di cosa che ne contiene in sè altre, per modo che non ne può più ricevere. Pieno.

S. 1. CHINO O PIENO. Figurat. parlandosi di uomo, vale Sazio. Pieno, Pin20. Fig. As. 202. Veggendo che tutti i cani erano pieni e pinzi de furti e delle

reliquie della grassa cena.

S. 2. CHINO O PIRNO. Dicesi di nomo grasso, ma non eccessivamente. Pieno, Paffuto. S. Grig: Onel. 1. 5. Nella giovanezza il corpo è vigoroso, ed il petto persevera forte e sano, il collo e le spalle sono nervose e nodose, e le braccia piene.

CHIODO E CHIUOVO. SUST. MASCH. Strumento di ferro, sottile e acuto, con picciolo cappelletto a guisa di fungo dall'una dell'estremità, fatto per conficcare. Chiovo, Chiodo. PETR. CAP. 3. Come d'asse si trae chiodo con chiodo.

S. CHIODO e CHIUOVO. E dicesi da' Napoletani AVER DUE CHIODI in capo, quando si vuol significare di Aver grave dolor di testa. Mal di capo, Spranghetta. MALM. 1. 12. Ella che ancor del vino ha la spranghetta. È da avvertire che Aver la spranghetta dicesi di coloro, i quali, avendo soverchiamente bevuto, sentono gravezza o dolore di testa nello svegliarsi la mattina seguente dal sonno. Queste parole sono del Redi nelle Annotazioni al suo Ditirambo.

CHIRCHIO. SUST. MASCH. Quel legame piegato di legno o di ferro, di figura rotonda, che tiene insieme le doghe di botti, o tini, o altri simili vasi di legno. Cerchio. Cn. 5. 3. 2. Del loro legno si fanno ottimi cerchi da vaselli di vino.

CHIUMMARE. VERB. ATT. Porre a perpendicolo muri o altri edifici. Piombare.

CHIUMMO. SUST. MASCH. Metallo noto. Piombo.

5. 1.CHIUMMO.Dicesi ancora a quel Pezzetto di piombo legato a una cordicella o ad un filo, del quale fanno uso i muratori per piombar muri o altri edifici. Piombo, Perpendicolo, Piombino.Lis. Astroc. Due pesi che sono fatti a modo delli perpendicoli de' maestri che murano. Taatt.Virt.Card.Egli pruova soveute sua corda e piombino, e prende guardia che sua torre non penda nè inchini a destra o sinistra.

5.2. A CHIUMNO. Usato avverbialmente, vale Posto in modo che il disopra corrisponda al di sotto in linea retta per-

pendicolare. A piombo, A piombiso, A perpendicolo. Bern. Ort. 2. 5. 31. Perocchè quel castel da ogni lato A piombo, come un muro, era tugliato. Dav. Oraz. Delib. 147. Ricordami come tutte queste cose ec. stanno ec. a perpendicolo e a piombo sopra le teste nostre. Esp. Pat. Nost. Appresso egli pruova sua opera a corda sovente e a piombino.

5. 3. CADENE'N CHIUMMO. É cader dritto furiosamente, come cade una massa di piombo. Piombare. Non arrechiamo esempi; chè quelli che sono nel Vocabolario non ci sono paruti acconci.

5. 4. Dicesi FARE UNA COSA COL CHIUMno E COL COMPASSO; e vale Farla con
somma cura e diligenza, Procedere
con riguardo e cautela in qualsisia operazione. Andare col calzare del piombo. Cron. Morell. 265. Se ti si curasse bene, e tu veggia di poterio servire, fallo; ma vavvi su col calzar del
piombo.

CHIUVIALE, SUST. MASCH. Ammanto sacerdotale, che copre le spalle, affibbiasi sul petto, e scende fino alle piante. Piviale. Burch. 1. 69. Dicono il mattutino avaccio avaccio, Senza tonaca,

o cotta, o piviale.

CIACCIA o CIACELLA, sust. FEMM. Voce detta per lezio o per vezzeggiare, per significar Carne si di nomini e si di bestia. Ciccia. Alam. Son. 24. Chi chiede bomba, chi pappa, e chi ciccia.

CIACCIONE. ADD. Pieno di carne, Ch' è bene in carne, Coperto di molta carne. Ciccioso, Carnoso. Can. Volg. Long. Avea . . . il torso gentilesco, e morbidamente ciccioso. Cn. 1. 5. 3. I quali, se saranno umidi, saranno gli abitanti grossi, e carnosi, e abbonderanno di molto grasso.

CIALDONE. SUST. MASCH. Composizione di for di farina e zucchero, la cui pasta, fatta quasi liquida, si strigne in forme di ferro, e cuocesi sulle fiamme. Cialda, Cialdone: ma Cialdone dicesi propriamente alle Cialde, quando hanno forma o di un bocciuol dicanna, o di un Cartoccio. Cant. Cann. 19. Non eran prima fatti, che mangiati Da noi, che ghiotti siam, tutti i cialdoni.

CIAMMIELLO. SUST. MASCH. E quell'uccello che mettesi ligato a una bacchetta in mezzo alle reti, con la quale, tirata con uno spago, si fa svolazzare, perchè alletti e tragga gli altri uccelli a gittarsi nella rete. Zimbello. Ar. Sar. 7. Ritrova altro zimbello. Se vuoi **ch**e l'augel caschi nella ragna. E da avvertire che Richiamo è diverso da Zimbello; chè il Richiamo è l'uccello che sta nella gabbia, e il Zimbello è quello che è legato alla bacchetta. v. RICHIAMO.

S. 1. A CLAMMIELLO. Posto avverb. vale In modo che non possa andar meglio, Proprio come si richiede. A capello, A pelo, A pennello. Ambr. Cor. 2. 2. Vi servirò a capello.

S. 2. A CIAMMIELLO. Dicendosi di abito, o d'altra simil cosa, vale Che non possa stare ne più acconciamente, ne meglio: e volendosi dire, per modo di esempio, Quest abito mi va A ciammibleo, si ha a dire Quest'abito mi Sta o mi Va dipinto addosso. Questo modo è registrato nel Vocabolario della Crusca, é si usa

pur oggi in Firenze.

CIAMMUORIO. SUST. MASCH. Infermità det cavallo e di altri animali, che avviene per infreddatura nel capo: e suol dirsi anche degli uomini. Cimurro. Cr. 9. 24. 1. E un'altra infermità che s'appella volgarmente cimurro, la quale avviene quando il cavallo è stato nel capo assai infreddato; per la qual cosa discende per le nari un flusso a modo d'acqua continuamente. Cecch. Comm. Signor mio, guardatevi Dal cimurro, perchè cotesto sole Smuove, ma non risolve.

CIAMPA. SUST. FEMM. Piede, comunemente d'animal quadrupede. Zampa. D. Giov. Cec. Vidi tale, che l'orso gli diè tale della zampa, che gli scorticò tutto il capo.

CIAMPECHIARE. VERB. NEUT. Non trovar modo di camminar francamente.

Ciampicare.

CIAMPRUOSCO E CIANFRUOSCO. PAR-TE. MASCH. Uom di villa, Campagnuolo, e propriamente Villan montanaro, e di più che semplici e rozzi costumi. Villanzone. Red. Annor. Dit. 178.

Villanzone corrisponde alla parola, colla quale sono nominati da' Latini gli abitanti delle rupi, villani nati sulle montagne, Rupices, Rupicones.

S. CIAMPRUOSCO E CIANFRUOSCO. Dicesi ancora ad Uomo scortese, e di rozzi modi ed incivili. Villano, Zotico. Malm. 6. 65. Però s'ei fu villano, ora il maestro Gl'insegna le creanze col balestro. Varch.Stor.8.219.Fu eletto in ambasciadore a Ferrara messer Galeotto di Luigi Giugni, uomo burbero e zotico di natura.

CIANCETIELLO. DIM. DI CIANCIO. Spezie di carezze di femmine o di bambini, che si fa per compiacere ed acquistar la grazia di colui a cui si parta. Parote lusinghevoli accompagnate con carezze per oltenere l'intento o ricoprire un errore. Moine, Blandizie, Carezze. M. Bin. Rim. Burl. Ma chi mi va con sì fatte moine Vorrei potergli sfondolar la pancia. Castigl. Cortig. Lib. 4. In tutto l'aspetto d'alcune donne si vede talora una certa lascivia dipinta con blandizie disoneste.

CIANCIO. SUST. MASCH. Vezzo pieno de mollezza e affettazione, usato per lo più da donne per parer graziose. Lozio, Smanceria, Sceda, Smorfia.Lor. Med. Canz. 63. 3. Sempre mai questa sazievole E in su' lezii e smancerie. Buon. Fier. 2. 2. 6. Sempre con nuove smorfie e nuove scede Insipida ognor

più lasciò scapparsi.

CIANCIUSO. ADD. Dello di uomo o di donna, talvolta si prende in buona, talvolta in sinistra parte: chè alcune volte significa Che ha vezzi , leggiadria , grazie; alcun' altra, Che ha lezi, svenevolezza, leziosaggine. Ciancioso, Leggradro, Lezioso, Vezzoso, Stomacoso, Svenevole. Amet. 21. Quali (capelli) sopra il dilicato collo ricadendo, più la fanno cianciosa. Lar. 159. Ora io non t'bo detto ec. quanto ella nel farsi servire sia imperiosa, noiosa, vezzosa, stomacosa P

CIANGOLIAMIENTO. sust.masch. Mangiar continuo, strabocchevole, e non interrotto. Diluviare, Diluvio. Albert. 54. TIT. Come si dee porre astinenza e temperanza contro la golosità e il diluviare. B 55. Per ragione adunque dei contrapporre alla gola e alla ghiottornìa e allo diluvio ec. la temperanza.

CIANGOLIARE. VERB. ATT. NEUT. B BEUT. PASS. Mangiare con prestezza, con ingordigia, ed assai. Divorare, Trangugiare, Scuffiare; Macinare, Mangiare, e Scuffiare a due palmenti. Bocc. Nov. 50. 11. Molto tosto l'avete voi trangugiata questa cena. Mong. 3. 42. Vedrai com'egli scuffia quei ghiottone, Ch'ei debbe come il can rodere ogni osso. Salv. Annot. T. B. 5. 5. Mangiare e macinare a due palmenti, si dice quando in mangiando s'empiono tutte e due le ganasce, da' palmenti del mulino. Malm. 1.35. Or mentre ch'egli scuffia a due palmenti, Pigliando un pan di sedici à boccope.

CIANTELLA. PARTB.FBMM.*Dicesi a Fem*mina di bassissima condizione. Pettegola, Ciacca, Ciana. Buon. Fign. 2. 4. 15. E le finestre a un tratto, Da canto, di rimpetto, e d'ogni lato, Fur piene di pettegole. CAR. LETT. 1. 20. Una ciccantona di questi paesi, sucida, ciacca, rancida, e la più orsa femminaccia che io vedessi mai.

CIAPPA. SUST. FEMM. Strumento di motallo, che serve per tener fermi ed affibbiar vestimenti, o attro. Fermaglio, Fermezza. Filosta. Ch'esso gli vide un fermaglio nei petto. Posto ivi forse per fibbiarsi il petto. Si osservi che Fermaglio più puntualmente corrisponde alia nostra CIAPPA; e che Fermezza, o Fermezze diconsi propriamente quei Fermagli che, ornati di gioie, e legati con nastro, si portano a'polsi per lo più dalle donne, e da noi son delle Br4c-CIALETTI. V. BRACCIALETTO.

CIAPPETTA E CIAPPETELLA. SUST. ferro, o di altro metallo, adunco, con due piegature da piè simili al calcagno delle forbici, che serve per affibbiare invece di bottone. Ganghero, Gangherello. VARCH. STOR.9.265. Increspata da capo, dove s'affibbia alla forcella del la gola con uno o due gangheri di dentro. Lib. Seca. Cos. Donn. Affibbiano la gonna con gaugherelli d'argento e con fibbiettine. CIARAMELLA. SUST. FEMM. Istrumento da fiato rusticale, che si suona da quei pastoriche da noi son dettiCIARAMELLA-Rr. Ceramella, Cennamella, Cembanella. But. Par. Cominciossi a gloriare dicendo, che egli sonava meglio la ceramella, che Apollo la citara. Alam. RIM. BUBL. Son. 9. Squando cornamuse, e cembanelle.

CIARAMELLARO. PARTE. MASCH. *E' il* sonator di connamella. Cennamella. G. Vir. 11. 92. 3. ) trombadori e-banditori del Comune, che sono i banditori sei, e' trombadori . . . e cenna-

mella e trombetta dieci, ec.

CIARLATANO. PARTE. MASCH. Colui che con sue arti e ciurmerte ou spaccianda prestigi, e oon lunghe intemerate di parole inganna e giunta la mollitudine. Bagattelliere, Tragettatore, Travagliatore, Giocolare, Cantambanco, Ciurmadore, Cerretano, Ciarlatano. Red. Esp. NAT. 21. Infin Apuleio racconta che un bagattelliere nel portico d'Atene ingozzò una spada appuntatissima. Vanсн. Encor. 54. I ciurmadori che cantano in banca, o dànno la pietra di san Pagolo, i quali, perchè il più delle volte sono persone rigattate, e nomini di scarriera, mostrano altrui la luna nel pozzo, o dàuno ad intendere lucciole per lanterne, cioè fanno quello, che non è, parere che sia, e le cose picciole, grandi.

S. CAARLATANO. Dicesi ancor per ispregio ad Uomo che fa male il suo mestiere. Ciurmadore, Cerretano, Ciarlatano. Non arrechiamo esempi a queste voci in questo significato, chè quelli registrati nel Vocabolario non ci son paruti acconci, nè abbiamo potuto rinvenirne

PEMM. Picciolo strumento di fil di GICINIELLI. SUST. MASCH. Pesce minutissimo, il quale, pescato, non sembra altro che carnume, o gelatina: ma, lessato, è bianchissimo, ben conformato, e molto dilicato a mangiare. Latteriui.

> S. CACANIBLEO. Figural. e per similitudine, dicesi ad Uomo molto piccolo, e di poca apparenza e presenza, non senza alcuna deformità. Pigmeo, Pimmeo, Affilato, Allampanato, Sparuto. Bern.Oal. 2. 21. 35. Guardando

quel pigmeo che par lo stento. Malm. 3. 66. Cento suggetti egli ha della sua classe, Anch' eglino pimmei, distorti e brutti. Red. Lett. 1. 411. Con un viso di mummia, sparutello, secco, smunto, allampanato e disteso.

CICOLO. SUST. MASCH. Avanzo di pezzelti di carne di porco, dopo che se n' è tratto lo strutto. Lardinzo, Cicciolo. Min. Malm. 506. Ciccioli: Frammenti di grasso di porco ec., da alcuni detti

ancora Lardinzi.

CICORIA. SUST. FEMM. Sorta di erbaggio, che suol farsi per lo più in minestra. Cicoria, Cicorea, Radicchio.Red. Cons. 1. 40. Il sale di cicoria ha la stessa stessissima natura del sale di salvia. Dav. Colt. 198. Di Febbraio semina cavoli ec., radicchio, senapa, comino.

S. CICORIA SALVAGGIOLA. È quella specie di Cicorie, che è molto più amara delle domestiche o comunali. Radicchio selvaggio, Cicoria salvatica o selvaggia. Red. nel Diz. di A. Pasta. Quando nei brodo si avesse a far bollire qualche cosa, un poco di cicoria salvatica sarebbe forse più opportuna (della borragine).

CIEUZO E CELSO. SUST. MASCH. Albero, le cui foglie servono di alimento ai bachi da seta. Gelso, Moro.Ricett.Fion. Sugo di more di gelso nero, non ben

mature.

١

S. CRUZA o CRISA. È il frutto del gelso. Gelsa, Mora. Cr. 5. 14. 5. Le more sono di due maniere: o agre, non perfettamente mature: o dolci, perfettamente mature. Bur. Purg. 33. Come fu Piramo alterativo del gelso, che avea le gelse bianche, e per lo suo sangue, quando s'uccise, diventarono vermiglie.

CIGNONÉ. SUST. MASCH. Sferza di cuoio con che si percuote altrui. Staffile. Buon. Fier. 1. 1. 5. Cel vorrei far venir collo staffile, Colle funi tirato, strascicato.

CIOCCOLATERA. v. CECCOLATERA. CIONCARE. verb. neur. É divenire attratto, impedito delle membra. Rattrappire, Rattrappare. Lib. Cur. Malar. Per la durata di quelle lunghe flussioni catarrali, rattrappivano.

CIONCATO. ADD. DA CIONCARE. Rat-

trappato, Rattrappito. TRATT. GIAMB. Ha (l'avaro) la man rattrappata a dare, e aperta e pronta a pigliare.

CIONCHIA. SUST. FEMM. Infermità che toglie all'uomo l'uso delle membra, e il rende attratto. Contrattura.M.Aldobr. Si non fa mestier fatica, siccome disse Ipocras, che quest' è mortale, se contrattura è per tutta la persona; ma se la contrattura è in certe parti, si conviene ugnere la schiena.

5. Dicesi APER LA CIONCHIA di uno che non sa star mai fermo con le mani o col corpo. Aver l'argento vivo addos-

so. v. ARTETECA.

CIPPO. SUST. MASCH. Base e Piede dell'arbore tagliato, il quale si adopera o tagliato o tutto intero per bruciare, o per costruirne quello che da noi è detto Presero; cioè Quella imitazion di paese in rilievo, che si suol fare il Natale. Ceppo, Ciocco. Dant. Par. 18. Poi, come nel percuoter de'ciocchi arsi, Surgono innumerabili faville.

CIRCOSTANZA, SUST. FEMM. È voce ilaliana, della quale, per il benefico influsso del gallicismo, si fa molto reo uso, adoperandosi ora in sentimento di Sorte, Stato in generale, ora di Bisogni, Sciagure, Miserie, ed altro. Però vogliamo ci sia lecito di andarne divisando ne' paragrafi tutte le erronee significazioni, e sostituire ad esse i puri vocaboli toscani.

5. 1. CIRCOSTANZA: e per lo più al plurale (Cincost⊿nze). Si adopera malamente a significar Sorte, Stato della persona e dell'animo. Condizione, Sorte, Stato. Bocc. Nov. 13. 12. Al quale Alessandro ogni suo stato aperse. Petr. Son. 203. Che il dolor distilla Per gli occhi miei di vostro stato rio. Dobbiamo avvertire che di Condizione, Stato, non abbiamo polulo rinvenir buoni esempi: ma non temiamo punto di affermare che non si dee e non si può dire diversamente: ed ancora si osservi che chi non sapesse la lingua, negli esempi qui avanti riferiti, in luogo di Stato, adopererebbe malamente Circo-STANZA.

S. 2. CIRCOSTANZE. Si adopera pure a significare il Mancamento, il Difetto di cosa, della quale non si può far senza: dicendosi, per modo di esempio, Le mie CIRCOSTANZE mi hanno sforzato a questo, Tu non sai le mie Cincostanze, Quegli è in CIRCOSTANZB: e loscanamente, in luogo di CIRCOSTANZA, si avrebbe a dire Bisogno, Necessità. Bocc. Nov. 3. 4. Perchè, strignendolo il bisogno, rivoltosi tutto a dover trovar modo, come ec. CAVALC. SPECCH. Cn. Se tu ti ricordi delle fatiche, delle

necessità, delle ingiurie.

S. 3. Gercostanza. Talvolta vale Condizione disavventurata, Infelicità, Calamità: e, adoperandosi in questo sentimento, suole congiugnersi con gli addiettivi CRITICHE, CATTIVE, PESSIME: e dicesi Colui è in CRITICHE, CATTI-VE.PESSIMECIRCOSTANZE; Tu non sai in quali CRITICHE CINCOSTANZE io mi trovo; e simili altri modi: e in toscano hassi a direColui è in grave Calamità, in Miseria, Disavventura, Sciagura, Sventura. Dant. Inp. 5. Nessun maggior dolore, Che ricordarsi del tempo felice Nella miseria. Bocc. Nov. 79. 49. Il medico si voleva scusare, e dir delle spe sciagure.

S. 4. CIRCOSTANZA. Si adopera pure in sentimento di Cagione; chè ci accade sovente di udire, e leggere ancora, per modo di esempio, Per questa Cinco-STANZA io non sono venulo, ec.e dovrebbesi dire Per questa Cagione io non sono venuto. Bocc. Nov. 80, 20. Così incominciarono poi a sopravvenir delle ca-

gioni, per le quali ec.

5. 5. Circostanza. Ancora si adopera a significar Caso, Avvenimento: dicendosi E avvenula una CIRCOSTANZA; Si è data la CIRCOSTANZA; In questa CIRcostanza, ec: e loscanamente si ha a dire E Venuto, Avvenuto, o Addivenuto Caso, o un Caso; Si è dato il caso; In questo Caso, ec. VIT. s. FRANC. 214. Addivenne caso che una volta lo Vicario di Beato Francesco tenea capitolo, ec. Red. Vip. 1. 61. Si dava il caso che elle avessero a lavare i corpi di coloro, che erano fatti morire col veleno. 5. 6. Circostanza. Si adopera ancora a significar le Qualità accompagnanti una cosa, o le Particolarità di un fatto. Ciscostanza, Particolare, Particolarità. Ba. Tes. 8. 11. Ma per meglio schiarire ciò che egli ha detto, dirà delle circostanze. SERD. STOR. 1. 11. !! Cano mandò alcuno de'suoi sotto la scorta degli abitatori del paese alla Corte reale, per informarsi d'ogni particolare. Sago. Nat. esp. 224. Ancorchè in quest' esperienza non ci siamo per anche finiti di soddisfare, in ordine a molte particolarità, che rimangono tuttavia in pendente, in ogni modo ec. Si avverta che Circostanza solo in quest'ultimo sentimento é toscano; e nell'altro ancora di Luogo contiguo. Gvic. Stor. 1. 163. Con speranza di avere a essere rincontrato dal duca d'Orliens nelle circostanze d'Alessandria: ( cioè ne' luoghi contigui ad Alessandria.

CIRCOSTANZIARE. VERB. ATT. Dichiarare una cosa con tutti i particolari s le circostanze. Distinguere, Specificare. Bocc. Nov. 41. 6. Equindi cominciò a distinguer le parti di lei, Iodando i capelli, li quali d'oro estimava, la fronte, il naso, la bocca. Mon. s. Grec. Per tanto dunque volle il Vangelista specificare il tempo, acciocche

dimostrasse ec.

CIRCOSTANZIATAMENTE. Avv. Con distinzione, Con tutti i particolari. Distintamente, Specificatamente, Particolarmente. G. Vil. 4. 22. 3. Ove distintamente si tratta di ciò. Pass. 149. Domandando de peccati, e spezialmente de carnali, non dee troppo domandare specificatamente del le particolari cirslanze.

CIRCOSTANZIATO. ADD. DA CIRCO-STANZIARE. Specificato, Distinto, Particolareggiato o Particolarizzato, Circostanziato. Red. Cons. 1, 140. Gli eccellentissimi signori scrivono nella loro ben distinta ed accuratissima relazione medicinale, che ec. Salvin. Disc. 2. 136. La descrizione, aggiugne, particolarizzata, e minutamente circostanziata delle visioni e de'fantasmi, è difficile.

CIUCCIARO. PARTE. MASCH. Guidator di asini. Asinaio, Fran. Sacch. Nov. 115. Il quale asinaio andava dietro agli asini

cantando il libro di Dante.

CIUCCIO. SUST. MASCH. Animale quadrupede, molto forte, che si adopera spezialmente per someggiare. Ciuco, Asino, Somaro, Somiero, Miccio. ALBERT.
24. Cibo e verga e incarico all'asino,
e pane e disciplina e opera al servo.

§. C<sub>1</sub>ucc<sub>1</sub>o. Dicesi pure ad uomo per ingiuria. Asino, Somaro. Bocc. Nov. 15. 25. Asino fastidioso ed ebriaco che tu

dèi essere.

CIUFFETIELLO. DIM. DI CIUFFO. Ciuffetto.

CIUFFO o TUPPO, sust. MASCH. Parlandosi d'uomo, si dice a' Capelli che soprastanno alla fronte, e che sono più lunghi degli altri. Ciuffo, Ciuffetto, Buon. Fier. 3. 4.10. S' io ti piglio quel ciuffo tuo canuto ec., Ben tel diveglierò.

CIUFOLO. SUST. MASCH. Istrumento fatto di latta, o lamina di ottone sottile, col quale i cacciatori, postolosi in bocca, contraffanno il verso degli uccelli, per farli o discendere nella rete, o avoicinarli a sè, ed ucciderli con l'archibuso. Fischietto, Pispolo. CHIABR.RIM. 4.218. Saravvi Alfesibeo, Che se in bocca riponsi Un picciolo fischietto, empierà l'aria Di mille varie voci Naturali agli uccelli. Pispolo è dell'uso di Firenze; ed è detto forse per similitudine dalla Pispola, la quale è un piccolo uccelletto, che fa un verso nel cantare simile a quello che si fa col Fischietto da'cacciatori.

§. Quel Fischietto col quale i cacciatori; imitando il canto delle quaglie, le allettano ad entrar nella rete, dicesi propriamente Quagliere. Cn. 10. 21. 1. È ancora un' altra piccola rete adattata al capo di una pertica; sicchè stia aperta, la qual s'adopera da un solo uccellatore, e solo col quagliere alle quaglie, il suon del quale è in tutto simile al canto della quaglia femmina.

CIUNCO. e al femm. CIONCA. ADD. Dicesi di Uomo o di Donna, che sia impedita delle membra. Attratto, Attrappato, Rattrappito. Bocc. Nov. 11. 8. Il quale non essendo attratto, per ischernire il nostro santo e noi, qui a guisa d'attratto è venuto.

CLASSE. SUST, FEMM. Dicesi di più cose, come di studi, di scienze, di uomini e

di altro, per indicarne il genere e la specie, o la qualità, la condizione, il grado. Branca, Ramo, Classe, Ordine, Grado. Ci è forza di qui avvertire che, secondo a noi pare , parlandosi di studi, di scienze, di arti, di vizi, di virlù, ed altre simili cose, e volendo significarne il genere o la specie, si abbia ad usare Branca, Ramo: e parlandosi di uomini, e volendosene significar la condizione o il grado, si debba adoperare Classe, Ordine, Grado. Ma dobbiamo pure aggiungere che Classe è registrato nel Vocabolario dell'Accademia sen-. za esempi;é che il Manuzzi ne ha arrecato in mezzo tre, ma due del Viviani ed uno del Salvini. Quanto al vocabolo Ordine, esso non è stato registrato dall'Accademia in questo sentimento, ma l'ha aggiunto il Manuzzi con l'autorità del Segneri e di F. Villani. Noi, per non far più lungo questo articolo, tralasciando i dué mentovati esempi, ne riportiamo uno di Bono Giamboni nel Volgarizzamento del Tesoro di Br. Latini. Lib. 1. C. 12. E perciò che egli (Lucifero) peccò senza nulla cagione, cadette di cielo in terra, senza ritorno, con tutti coloro che lui ubbidiro, che furo bene un ordine di tutti gli ordini mischiati.

CLASSIFICARE. VERB. ATT. Dispor le cose distintamente al lor luogo, e per ordine, secondo la propria loro natura. Ordinare. Non arrechiamo esempi; chè quelli registrati dalla Crusca non ci son paruti buoni, nè abbiamo potuto rinvenirne altri che fossero veramente

il fatto nostro.

clerico. sust. masch. Giovane indirizzato al sacerdozio, o Uomo che veste solo abito ecclesiastico, ed è al servigio di una sagrestia, o di una Chiesa. Clerico, Chierico, Chericotto. Maestruz. 1. 24. L'ornamento dentro istà nelle virtudi, delle quali debbono essere ornati i chierici. Lasc. Cen. 2. 8. Il prete aveva atteso il giorno a spazzare, a parare un pochetto la Chiesa, di poi mandato il chierico a Firenze a casa un prete suo famigliare ec. E Cen. 1. 7. E un altro chericotto teneva ancora a fare i servigi della sagrestia e della Chiesa.

CLERICUOZZO E CLERICUOZZOLO. DIM. DI CLERICO. Chierichetto, Chierichino,

Chiericuzzo, Chericuzzo.

COCCARDA. SUST. PRMM. Contrassegno in figura di rosa, che portano i soldati al cappello oberrettone. Brigidino, Rosolaccio. Menz. Sat. 2. D'ordinanza illustrissima e si degna N'era indizio al cappello un rosolaccio. E da notare che la voce Brigidino non si tropa registrala; ma è niente meno che Rosolaccio in uso oggidi in Firenze.

COCCHIA DI PANE. Due pani attaccati insieme. Coppia di pane: e quando sono più di due, dicesi Piccia. An. Len. 2. 1. Forse una o due coppie Di pane al mese. Викси. 2. 53. Se del pan bianco ancora quivi fosse, Di' al Cibacca, te ne

dia una piccia.

COCCHETELLA DI PANE. Borta di pane bianco, di forma picciolissima,che si

fa a picce. Cacchiatella.

COCCIA o CUCCIA. SUST. FEMM. Dicesi la Mancanza de capelli, la Parte calva del capo, o il Capo calvo. Calvezza, Calvizie, Calvizio. Volg. Mes. Olio di costo ec. conforta i capelli, e non lascia venir la calvezza. Ar. Cas. Proc. Aftri il calvizio Sotto il cuffiotto appiatta. Non dobbiamo tralasciar di ayvertire che Coccia è vocabolo toscano; ma si adopera, in modo busso, a significare il Capo.

COCCIOLA. SUST. PEMM. Sorta di pesce marino, che è chiuso in un guscio, ed è mollo gralo a mangiare : e dicesi pure del guscio solo di questo pesce. Chiocciola, Chioeciola marina. Salvin. Opp. CAC. 2. Ostriche, e frali Apue, e stirpi di chiocciole, testacei, E strombi, e ciò che nasca nella rena. Eirir. Calv. 2. 60. E sonava una chiocciola per corno Di madreperla, ec. Fin. Dial. Bell. Don. 376. Acciocche il suono della voce entro vi cresca, come e' fa nella piegatura di un corno d'una chiocciola marina, o d' una tromba torta.

S. Coeciola della spada. La guardia della mano, posta sotto l'impugnatura della spada. Coccia della spada.

COCCIOLELLA.DIM.DI COCCIOLA.Chiocciolina, Chioccioletta. CAR. LETT. 1. 32. Si veggono per le buche granchiolini, madreperle, chiocciolette.

COCCOLA. SUST. FEMM. E propriamente la Scorza di noci, nocciuole, e simili. Guscio. Bocc. Nov. 60. 18. Schiacciava noci, e vendea i gusci a ritaglio. v. SCORZA.

COCCOVAIA.PARTE.PEMM. Dicesi di Donna grossa , tarchiata, bassa , grassa e deforme. Squarquoia, Befana. Bean. Rim. 1. 105. Non credo che si trovi al mondo funte Più orrida, più sucida e squarquoia. Malm. 4.28. Con dirle che quest'orrida befana, Che già d'un tozzo aveva carestia, ec. In oggi ha di gran soldi in sua balla.

COCERE. VERB. ATT. E NEUT. PASS. L'azione che fa il fuoco nelle cose materiali col calor mezzano, tra lo scaldare s

*l' abbruciare.* Cuocere.

5. 1. Cocere, é pure quell'azione che fa il Sole su'diversi corpi. Cuocere. Bocc. Nov. 77. 54 Il Sole ec. non solamente le cosse le carni tanto quanto pe vedea.

5. 2. Cocersi soave soave. Cugcersi a fuoco lento, Avere il fuoco a ragione. Crogiolarsi. Alleg. 55. In quanto tempo la fava si crogioli E diverso parere: Chi vuol ch'ella si rosoli, E chi la vuol bazzotta riavere. Non pogliamo trasandar di avvertire, che Crogiolarsi dicesi pure toscanamente di chi sta molto nel letto, o ol fuoco, e si piglia tutti i suoi comodi. Buon. Fier. 2. 2. 6. E ch' io mi crogiolava Nel letto a mio talento.

S. 3. Cocere. neut. pass. figurat. vale Apere interesse, curu, affetto ad una cosa. Premere, Essere a cuore, Stare a cuore, Importare. Varch. Suoc. 1. 3. Farei troppo gran torto a me medesimo, e forse a lei, che mi preme più.

S. 4. Cocker. Arr. pur figurat.vale Tormentare, Affliggere, Dar pena. Cuocere. Alleg. 79. Ma perchè io so quanto questa cosa vi cuoce, per non vi far disperare affatto, vel dirò cantando.

S. S. SENTIRSI COCERE di una cosa, vale Sentir dolore, e vergagna insieme di un rimprovero o chiaro o coperto. Sentirsi scottare. Red. Lett. 1. 71. Chi poi si sentirà scottare, tirerà le gambe a sè.

COCOMA. sust. vemm. Sorta di vaso, per lo più di rame, dove si fa la bevanda det caffé. Bricco, Ramino, Cocuma. Rep.

Voc. Ar. Questo nome di Bricco, in questo significato di vaso, nacque dalla voce turchesca Sbriq, con la quale i Turchi appellano tutti i simili vasi che hanno il manico. Lib.Cur. Malatt. Cava dal ramino l'acqua bollente, e butta-

le sopra l'erbe.

COCOZZA. SUST. FEMM. Frutto notissimo, di diversa forma, colore e grandezza; chè ce ne ha delle lunghe, delle men lunghe, delle rotonde, e di altre in forma di fiasco, e bianche, e verdognole, e di un giallo molto acceso. Zucca: e la pianta dicesi ancora Zucca. Cr. 6. 20. 4. La grossezza del picciuolo dimostra per innanzi di che grossezza sarà la zucca. E num. 1. La zucca desidera terra grassa, e ben lavorata, letaminata, e umida.

§. 1. Cocozza, o Cocozzella longa. Specie di zucca, che mangiasi in minestra. Zucca lunga. Questa voce non è registrata nel Vocabolario dell'Accademia; ma così è detta in Firenze, e la Crusca così l'ha chiamata nella diffinizio.

ne di Mellone.

§. 2. Cocozza. Dicesi ancora di Popone, Cocomero, o altra simil frutta, che riesca scipita, e senza sapore. Zucca. Burch. 2. 3. E fa di comperare un buon popone; Fiutalo, che non sia zucca o mellone.

§. 3. Cocozza. Dicesi pure per ispregio ad Uomo sciocso, scipito e di grosso ingegno. Zucca vòta, Mellone. Malm. 1. 73. Ma perdonate a questa zucca vòta, Signori, s'io vi rompa l'uova in bocca. Lab. 232. E te or gocciolone, or mellone, ora sermestola, e talora cenato chiamando, sè quasi ad ogni parola ec.

COCOZZELLO o COCOZZIELLO. SUST.

MASCH. È il Frutto tenero di una particolare specie di zucca, il quale mangiasi in minestra, ed ancora preparato in altre maniere. Zucchetta, Zucchettina. Non abbiamo potuto rinveni-

re esempi acconci.

CODOLA. SUST. FEMM. Quell'osso che sta nella parte inferiore della spina, e le serve quasi di base. Codrione, Codione, Osso sacro. Benv. Cell. Oref. 158. Comincerai a ritrarre un osso bellissimo, il quale va in mezzo alli due delle anche: quest'osso è molto bello, e lo domandano il codione. Rep. Lett. 1. 441. Si potrà parimente ugnere tutta quanta la regione dell'osso sacro.

COFANO o CUÖFENO.sust.masch. Arnese ritondo, col fondo piano, nel quale si portano le cose da luogo a luogo, fatto di sottili schegge di castagno intessute insieme. Cofano, Corbello. Vegez. Hanno ancora cofani corpacciuti, co'quali la terra si porta. Buon. Fier. 2. 4. 30. Zappe, pale, piccon, ceston, corbelli Da cavar terra.

COFENATURO. SUST. MASCH. Vaso di gran concavità, fatto di terra cotta, che serve propriamente per fare il bucato. Conca del bucato. Bartol. Ben. St. Avea la conca del bucato ognora Della.

tavola a' piedi.

COGNETTA. SUST. FEMM. Vaso di legno a doghe, cerchiato, di forma lunga e ritonda, ad uso di tener salumi ed altre cose. Bariglione. Fr. Sacch. Nov. 91. Di fuori nella via era un bariglione sur un desco, con non so che cosa da fare o lattovari o savori in molle.

COGNETTELLA. DIM. DI COGNETTA. Bariglioncino. CAPR. Bott. 1.81. In fare quei tuoi zoccoli, e quei tuoi ba-

riglioncini.

COIETO, CUIETO, QUIETO. ADD. Delto di uomo, vale Pacifico, Di mite animo. Pacifico, Quieto, Pasticciano o Pastricciano. Malm. 4. 30. E bravo si ma poi buon pastricciano, E farebbe servizio infino al boia. È da avvertire che Pastricciano è propriamente del parlar famigliare.

S. 1. STARSI COIETO, CUIETO O QUIETO, vale Non far romore, Starsi tacito. Star cheto, Starsi cheto. Bocc. Nov. 18. 22. Il che il medico sentì incontanente, e maravigliossi, e stette

cheto.

S. 2. Coleto, Culeto o Quieto. Dicesi di luogo, dove ci sia pace e poco o niun romore, e di cosa tranquilla, e che stia in pace. Quieto, Placido. Dant. Par. 16. E ancor saria borgo più quieto Se di nuovi vicin fosser digiuni. Mor. S. Greg. Acciò per loro esemplo io mi ristrignessi, siccome per una sune di ferma àncora, alla placida riva dell'orazione.

COLA. SUST. FEMM. Ucce'lo dicolor nero, più grosso di un colombo, agevole a dimesticarsi. Putta, Gazzera, Gazza. Al-LEG. 165. Marchin, la putta, il pappagallo e il corbo Son poco men che tutti d'una razza. Car. Matt. 8. Tu che in lingua di gazza e di merlotta Gracchi la parlatura a'gazzoloni.

COLABRODO o PASSABRODO. SUST. MASCH. Arnese di cucina, fatto di latta o di rame stagnato, e tulto bucherato, per uso di colar brodo. Passabrodo. Questa voce è presa dall'uso d'oggi di

Firenze.

COLARE. verb. atr. Il passare la cosa liquida in panno o in altro, unde ella esca si sollilmente, che venga nella e purificata dalle fecce che avea in sè. Colare. Lib. Cur. Malatt. Pesta benc le foglie, spremile, e cola lo sugo per uno panno bianco litto.

COLARINO. SUST. MASCH. E il terzo intestino grosso, che va a terminare all'ano. Intestino retto. Red. Oss. an. 164. Come quelli dell'intestino retto del pesce spada, si allungavano, e si

scorciavano a lor voglia.

COLATA. SUST. FEMM. Imbiancalura di panni lini, falla con cenere, e acqua bollente messavi sopra. Bucato. But. Quando uno panno bianco cadesse in un loto, ec. infinché non si mettesse in bucato, non diventerebbe bianco, come era prima.

S. 1. METTERE ALLA COLATA. Mellere in bucato, imbucatare. Zibald. Anda. Avviene a' lavatori o alle lavatrici dei

panni liui imbucatati.

S. 2. METTERSI ALLA COLATA, O FARSE UNA COLATA. figural. dello di uomo, vale Pulirsi, Lisciarsi. Imbucatarsi. Pass. 117. Ben ne venga l'amico mio : certo molto ti sei ben lavato, imbucatato.

S. 3. FARE LA COLATA. Imbiancare i panni lini con sapone, lisciva, ec. Fare bucato, o il bucato. Allega. Avele, so dir

io, fatto il bucato.

5. 4. Colata. Dicesi ancora a quella Quantità o Massa di panni che s'imbucatano in una volta. Bucato. Benn. Rim. S' ei mi vedesse la segreteria ec. Com' io mi adatto a bollire un bucato.

S. S. SPANNERE LA COLATA. È il Distendere e porre i panni al Sole. Tendere il Ducato. v. SPANNERE.

S. 6. Togliere il bucato già asciutto dal Sole. Stendere il bucato: e Il piegarlo, dicesi Rassettare. Mong. 18. 134. Stu mi vedessi stendere un bucato, Direstu che non è donna o massaio, Che

l'abbi così presto rassettato.

3. 7. ASCIUTTARE LA COLATA. Tendere il bucato al Sole, perchè si asciughi. Asciugare il bucato. Malm. 10. 19. E già dell'aria i campi azzurri scorie Quei che i bucati in su'terrazzi asciuga.

5. 8. CENNERALE. Dicesi quel Panno che cuopre le biancherie, poste nella conca ad imbucatarsi. Ceneracciolo. Non arrechiamo esempi, non avendone potuto

fin ora rinvenire.

COLATELLA, dim. di COLATA. Bucatino. Gell. Sport. 3. 3. Ella ha teso il suo bucatino, dove io soglio tendere il

mio

COLAZIONE. SUST. FEMM. E il parcamente cibarsi prima del desinare. Colazione, Colezione. Una. Fecero innanzi il lor mangiare più d'una volta saporitamente colezione. Vogliamo si ponga ben mente che Colezione in toscano dicesi generalmente di Qualunque cibo che si prende suor del desinare e della cena: ma Il mangiar che si fa la mattina prima del desinare, dicesi propriamente Asciolvere; Merenda quello che si fu tra il desinare e la cena ; e quello dopo la cena Pusigno. Alleg. 169. Quattro son l'ore determinate del mangiare usitato, cioè dell'asciolvere, del desinare, della merenda e della cena. Dat. Cic. Fav. Ne'quali tempi non si mangiavano a colazione, a sciolvere, e a desinare, e a merenda, e a cena, e a pusigno.

COLICA. SUST. FEMM. Malattia nella quale si hanno dolori forti degli intestini, e d'altrivisceri. Colica. Ca. 1. 4. 19. L'acqua, che è molto calda, dissolve la colica, cioè il mal del fianco, e le vento-

sità della milza.

COLLA. sust. femm. Composto didiverse malerie, lenace e viscoso, che serve a diversi usi, per allaccare e unir cosc. Colla. Burch. 2. 47. Bevo d'un vino a

pasto che par colla.

84

S. COLLA DI PESCE. Dicesi appresso di noi Quella Colla che si ricava dalla broda de'ritagli di pelle, svaporala al fuoco, e disseccata come vetro. Colla cervona, Colla di cuoio, Colla di pesce. Lib. Astrol. Ingangherale con gangheri di legno, e con colla di cuoio. Benv. CELL. OREF. 105. Pestisi bene, di poi si riduca come savore con colla cervona, o con colla di pesce, che è migliore. Si avverta che Colla di pesce tostanamente dicesi solo di una particolar sorta di Colla, che ricavasi dalle vesciche di alcuni pesci.

COLLARE. sust masch. Equella Striscia di cartone ricoperta di drappo nero, che i preti portano intorno al collo. Collare da prete. Cost dicesi in Firenze, e non abbiamo polulo rinvenirne esem-

pi di autore.

COLLETTA. sust. Penin. Sorta di cesta per uso di portar frutta dal contado in villà, contesta di strisce d'albero, come i corbelli, ma è di foggia lunga, ed ha il coperchio quasi alla maniera di cassa. Cogno. Malm. Perciò per un suo cogno se ne corre, E nell'orto lo porta, dov'è un frutto Che ha i pomi d'oro; e ne comincia a corre.

COLLO o CUOLLO. sust. MASCH. Quella parte del corpo che sostiene il capo. Collo.

5. Cotto o Cvotto. Dicesi pure Quella parte della camicia che virconda il collo, e si rimbocca su' vestimenti. Goletta, Goletto, Collare, Collaretto. Ruccell. OREST. ATT. 2. Avea chiuse le maniche da mano, E l'estremo collare ond'esce il capo, In guisa tale ec. Fin. Luc. 2. 4. Le donne ordinariamente sono come le camice, le quali, come banno sudicio il collaretto, non sono da gentili uomini. Si dee avvertire che oggi in Firenze dicesi più comunemente Goletta e Goletto.

COLOMBRINA. SUST. FEMM. Sorta di artiglieria più lunga e più sottile che i cannoni ordinari. Colubrina. Guic. Stor. i8.59.1 quali vi avevano piantati tre mezzi cannoni, e quattro inezze

colubrine.

COLUCCIO. v. CULUCCIO.

COMBINARE. VERB. ATT. NEUT. E NEUT. PASS. Stabilire che si ha a fare, o come si ha a fare una cosa. Concordare, Convenire, Accordarsi. Ricord. Malesp. 143. Concordandosi con uno suo segreto ciamberlano ec., con uno pimaccio ec. sì l'affogò. Varch. Stor. 9. 220. Potessero per la libertà e salute loro convenire e accordar con Cesare. Bocc. Nov. 21. 16. Poi mutato consiglio, e con loro accordatesi, partefici divennero del podere ec.

S. COMBINARE. neut. e neut. pass. Avvenire, Venir per caso. Avvenire, Intervenire, Accadere, Occorrere, Succe-

dere.

COMBINAZIONE. sust. FEMM. Dicesi di cosa che succede inopinatamente. Caso, Avvenimento, Accidente. Bocc. Nov. 41. 23. Ed erasi il matrimonio per diversi accidenti più volte frastornato. Non bogliatho tralastiar di avvertire che Combinare e Combinazione sono pur voci toscane; ma non hanno punto la significazione che loro si dà da'Napolitani. Perocchè Combinare vale Mettere insieme, Confrontare, o Accozzare più cose insieme coll'immaginazione o col fatto; e Combinazione è Il combinare. Cas. Lett. 68. Nonè altro saper le lingue, che sapere i vocaboli di esse lingue, e la combinazione di essi vocaboli:

COMBRICOLA. sust. remm. Compagnia, o Conversazione di gente che consulti insieme di far male e d'ingannare. Combriccola. Fin. As. 50. Eglici va autorno la notte una certa combriccola di giovani d'alto affare, i quali hanno niesso a soqquadro la pace di questa città.

COMEDIA : COMMEDDIA. sust. FEMM. Poema che rappresenta un'azione di e-

silo piacevole. Commedia.

S. 1. ESSERE UNA COMEDIÃO COMMED-Di 1, dicesi parlandosi di qualche fatto o ridicolo o stravagante. Essere una commedia. Salvin. F. B. 5.4. 6. Questo è un tratto di commedia, e diciamo ancora, questo fatto, questo caso fu propriamente una commedia.

S. 2. FARE LA COMEDIA, O UNA COME-Dia, o Commeddia, vale Dire e Far cose da indurre altri a riso ed a sollazzo. Berteggiare, Buffoneggiare, Piacevoleggiare, Cianciare. Fir. Trin. 2. 5. Berteggia, ch'ella ti va a vanga. Pecor. G. 3. n. 1. Cominciò a dire alcuna canzonetta, e a piacevoleggiare, per cavarli la malinconia. Bocc. G. g. Pr. 2. Cianciando, e motteggiando, e ridendo colla sua brigata.

S. FAR LA COMBDIA O COMBBDIA con uno, o con una. Dicesi di chi amoreggia. Amoreggiare, Fare all'amore, Far

lo spasimato.

COMETA. SUST. FEMM. É quel Balocco che si fa con carla slesa sopra cannucce o streche, il quale viene mandato in aria quando spira un poco di vento, allentando lo spago cui è raccomandato, e che si tiene in mano per tiaverlo a piacere. Aquilone. Così dicesi oggi in Firenze.

5. Il mandare in aria l'Aquilone, che da noi dicesi Annariare la cometa, si

ha a dire Innalzar l'aquilone.

COMO' SUST. MASCH. Arnese, o Masserizia di legname in forma di cassa grande, ma più alta, dove son collocate Cassette che si tirano fuori per dinanzi, ad uso di riporvi entro checchessia. Cassettone. È da avvertire che quello che da noi dicesi Tiraturo o Fodero del Comò; in toscano è detto Cassetta. v. TIRATURO.

COMMARA o COMMARE. PARTE. FEMM.

Donna che tiene altrui a battesimo o a
cresima. Comare, Matrina, Santula.
Bocc. Nov. 32. 19. Essendo madonna
Lisetta con una sua comare. Bur. Purg.
12. 1. La santula, o vero matrina che
lo tenne al battesimo, sognò ec.

COMMARELLA. PARTE. FEMM. Dicesi la Fanciulla tenuta a battesimo o a cresima. Figlioccia, Figliozza. Lib. Sagram. Lo settimo è l'uomo colla sua comare, o a sua figlioccia, o alle figliuole di suo patrigno, o di sua matrigna. Bemb. Lett. 3. 11. 345. Doni a messer Carlo quello che ella dice per la sua Cornelietta e mia figliozza.

COMMENELLA o COMMUNELLA. Sust. FEMM. È propriamente quell'Unione, quell'Accomunamento che fanno ic don-nicciuole.Comunella.Lib.Sun.51.Faven-

do insieme buona comunella.

COMMISSIONE. SUST. PEMM. È il Carico che si dà o prende di far checchessia. Commissione o Commessione, Incombenza o Incumbenza, Comando, Comandamento. Ar. Car. 2. 1. Dove io farò, che le fanciulle t'odano, O altri, a cui mi piaccia di far credere, Ch'io mi voglia partir, ti darò uu numero Grande di commissioni. Bran. Orl. 3. 7. 54. Aveano i servitor commessione Nuove non portar mai triste nè buone. Fr. Gioro. Paro. R. Il vescovo dette l'incumbenza dell'opera al suo Vicario, il quale volentieri accettò quella faticosa incumbenza.

COMODITA'. È lo stesso che COMODO

SUST.

- COMODO. SUST. MASCH. E si usa più comunemente al plurale; dicendosi, per modo d'esempio, Questa casa ha molti Comodi; e significa che Questa casa ha molle parti acconce a poler lenere o serbar cose di diverse maniere: e toscanamente si ha dire Questa casa ha molti Agi, Agiamenti, Ripostigli, Comodi, Comodità. Ar. Fur. 3. 48. E l'ornerò di templi e di palagi, di piazze, di teatri e di mille agi. G. Vil. 7. 49. 2. E piacendo al Papa la stanza di Firenze, si ordinò di soggiornare, e fare la state in Firenze, per l'agio dell'acqua, e per la sana aria, e perchè la Corte avea ogni agiamento. Bern. Rim. 1. 48. E ha più ripostigli e più segreti, Che le bisacce delle bagattelle. Di Comodo e Comodità non abbiamo potuto rinvenir buoni esempi, ma si usano pur oggi in Firenze.
- S. 1. Comodo. Vale anche Utilità, Vantaggio: dicendosi, per modo d'esempio, Egli cerca il Comodo suo; Quegli fu questa cosa per suo Comodo; e simili. Agio, Acconcio. Cavalc. Sp. Cr. Chi se ne vuole andare guardi pure al suo acconcio, perocchè il vostro stare non m'è pro, nè il vostro partire non m'è danno.
- 5. 2. A Comodo, o Al Comodo mio, tuo, suo, ec. vale A mio, tuo, suo ec. Agio. A mio, tuo, suo, ec. Acconcio, Agio. Ar. Len. 1. 1. Verrà a suo acconcio, e tornarà la giovane, Come andarne, e

tornarne ogni dì è solita. Bocc. G. 7. N. 1. Trovati i due capponi, e il vino, e l'uova, a casa se ne gli portò, e cenò a suo grand'agio.

COMODO. ADD. Parlandosi di casa, vale Spaziosa, e Di molte stanze. Agiato. Bocc. Nov. 46. 4. Sopra la quale un

bel casamento e agiato fece.

S.1. Como Do. Detto di vesti, vale Che siano doviziose intorno alla persona. Agisto.

5. 2. Comodo. Detto di uomo, vale Benestante, Che ha non misero censo. Agiato. Nov. Ant. 46. 30. Io non sono si agiato, se il fatto dee così andare, ch'io gli potessi nutricare.

COMPAGNONE. PARTE. MASCH. Uomo gioviale, e di buon tempo. Compagnone. Cron. Morel. Era compagnone, da godere, lieto, e di buona condizione.

COMPANAGGIO. SUST. MASCH. Sidice di lutte le Cose che si mangiano col pane. Companatico, Camangiare. Buon. Fien. 2. 1. 12. I figliuo' nostri Se ne ristoreranno Senz'altro companatico. Non vogliamo tacere che Camangiare si adopera in luogo di Companatico; ma propriamente significa Erbabuona a mangiare o cruda o colta. M. VILL. 11. 60. Cavoli, lattughe, bietole, lappolini, e ogni erba da camangiare, la mattina si trovarono tutte colle costole, e nerbolini tutti bianchi.

COMPARE E COMPARO. PARTE. MASCH.

Quegli che tiene altrui a battesimo o a
cresima. Compare, Patrino, Santolo.
G. VILL. 9. 152. 3. Un suo compare e
confidente il tradì e l'appostò al conte.
MAESTRUZ. 1. 42. Io patrino farò che
costui crederà; e non è inconveniente
che il patrino prometta per lo fanciullo.

S. 1. Compare. É ancora il Padre del battezzato, rispetto a chi lo tenne a battesi-

mo. Compare.

§. 2. COMPARE. Si adopera pure per Denominazione affettuosa, che dinota familiarità ed intrinsichezza. Bocc. Nov. 80. 22. Era quivi in quei tempi nostro compar Pietro dello Canigiano ec.

§. 3. Compare. Dicesi altresi ad alcumo in ischerzo, e forse in certo modo per derisione. Compare. Bern. Orl. 1. 4. 57. Ma ito in altra parte il compar era. COMPARENZA. SEST. FEMM. ASTRATTO DI

COMPARIRE. Comparsa, Appariscenza. Nov. Ant. 58. 2. L'uomo pareva di

non grande appariscenza.

S. Comparenza. Aggiunto ad abito, a pranzo, o ad altra simil cosa, vale Eccellente, Magnifico, Da far onore. Da far
comparsa, Da festa, Da' di delle feste,
Da comparire, Di gala: e parlandosi di
convito, più propriamente Sontuoso,
Splendido, Magnifico. Buon. Fier. 3.
4. 7. Volete voi comprar qualche catena Da far comparsa nobile un alfiere? Bocc. Nov. 72. 8. Lo scheggiale
da' dì delle feste. Ar. Fur. 7. 30. Qual
mensa trionfante e sontuosa Di qualsivoglia successor di Nino Potria a questa esser par ec.?

COMPARIELLO. PARTE MASCH. É il Fanciullo tenuto al battesimo o alla cresima. Figlioccio, Figliozzo. Bocc. Nov. 63. 10. Recatevi in braccio vostro figlioccio. Bemb. Lett. 1. 4. 105. Salu-

tatemi Gabriele mio figliozzo.

COMPARIRE. VERB. NEUT. Appresso di noi ha più significazioni, le quali anderemo esaminando ne' seguenti paragrafi.

S. 1. Comparirb. Si adopera in sentimento di Parere, Mostrarsi quel che non si è; dicendosi, per modo di esempio, Il cotal uomo fa queste cose per Co⊯-PARIR virtuoso, nobile, ec. Parere, Mostrarsi. Bocc. Nov. 12. 2. S'abbatté in alcuni, li quali mercatanti parevano, ed erano masnadieri. Dant. Purg. 6. Che fe parer lo buon Marzucco fortc. Vit. Colomb. 8. Oh quanta fatica si dura, e non si perviene a Gesù Cristo! e quanta poca ne bisogna a trovare questa verità! Certo solamente bisogna sciogliere e liberare noi medesimi dal parere e dall'onorare. Ob onorare e parere maledetto, quanto male ci fai! lo trovo per esperienza che tutto il mondo è accecato sotto il parere.

5. 2. Comparire. Siadopera pure in sentimento di Farsi vedere, Manifestarsi arrivando in alcun luogo. Comparire. Bocc. Nov. 79. 34. A voi si convien trovar modo che voi siate stasera ecaciocchè voi per la prima volta compariate orrevole dinanzi alla brigata.

S. Comparing. È altresi il Far buona mostra di sè in mezzo ad altri, essendoben ciò a dilettarsi d'apparere, e di vestir di buoni panni. Pass. 70. E venuto a povertà, non potendo comparire cogli altri cavalieri, com'era usato, divenne a tanta mestizia e malinconia, che si

volea disperare.

COMPARISEMO o COMPARATICO.sust.

MASCH. Parentela spirituale, Azione per
cui si diventa compare, L'esser compare. Comparaggio, Comparatico. VIT. S.
EUFROS. 398. Fu molto allegro di questo comparaggio. MAESTRUZ. 1. 74. È
da sapere che tre maniere sono della
cognazione; cioè la carnale, che è chiamata parentado; l'altra è spirituale, che
è chiamata comparatico; l'altra è detta
legale, che si chiama adozione.

COMPOSTA. SUST. FEMM. Frutti che si mettono e tengono in aceto per uso di tavola. Composta. Cr. 6. 98.4. Anche se ne fanno composte con aceto, rafano,

senape, finocchio ec.

CONCERTARE. VERB. ATT. E NEOT. É il recitar che fanno gl' istrioni privatamente più volte una commedia o una tragedia, a fine di ben recitarla in pubblico: ed ancora L'apparecchiarsi che fanno i musici per ben sonare e cantare una musica. Provare, Far prova, Far le prove. Sono voci dell'uso di Firenze.

- S. Concertare, Figurat. vale Ordire, e pensatamente ordinar checchessia. Concertare, Concordare, Convenire, Accordarsi. Malm. 3. 35. Ma perchè seco aveva concertato Ch'egli stesso, che sa d'Astrologia, Vuol prima ec. Car. Lett. 1. 23. Con Pippetto ec. concertò quel che le parve. v. COMBINARE.
- CONCERTO o CONCIERTO. SUST. MASCH.

  L'esperimento che si fa da musici e dagli istrioni, prima di cantare o sonare
  una musica, o rappresentare un dramma in pubblico. Prova. Così dicesi in
  Firenze.
- §. Concerto o Concierto. Dicesi pure figurat. per Accordo, Ordine, Appuntamento. Concerto, Concertato, Accordo. Vogliamo avvertire che Concerto significa propriamente in toscano Con-

sonanza di voci e di suoni di strumenti: onde Concertare è L'unire ed Esserbene accordata insieme l'armonia delle voci e degli strumenti musicali. Alleg. 273. Io vi dirò, scrivendo alla carlona, Che mal può giudicarsi del concerto, Quando un solo strumento è quel che suona Car. Long. Sop. 101. Si cantarono canzoni di mietitori, si dissero burle di pescatori: Fileta concertò una musica di sampogne.

CONCHIUDERE. VERB. ATT. E NEUT. Venire alla conclusione, Venire a capo di alcun discorso. Conchiudere, Concludere. Bocc. Nov. 82. 9. In tutt' altra guisa, che satto non avea, cominciò a parlare, e conchiudendo venne.

S. 1. Conchiudere. Dicesi ancora il Ridurre, Recare a fine un negozio. Conchiudere, Concludere. Secn. Stor. 6. 161. Conchiuse il parentado col re di Francia, praticato già molto innanzi, e non conchiuso, e non creduto dall'Imperadore che dovesse seguire

7. 2. Conchiudere. Valepure Deliberare, Stabilire, Determinare. Conchiudere, Concludere, Fermare. Cas. Lett.
11. Sia contenta colla sua somma autorità operare ec., che quello che si è
concluso per comun comodo, abbia la
debita esecuzione prontamente. Dav.
Scism. 5. E papa Giulio secondo, per
lo ben pubblico di fermar tra cotali regni la pace, gli dispensò dalla legge positiva di santa Chiesa. Liv. Dec. 5. Fermò che non fosse la bisogna di trarre
per la lunga.

CONCHIUSIONE. SUST. FEMM. É il Conchiudere: Termine di un'operazione, di un discorso e simile. Conchiusione, Conclusione. Fr. Giord. Pred. Vengono speditamente alla couclusione del loro discorso. Bocc. Nov. 2. 10. Aspettava dirittamente contraria conclusione a questa. E Nov. 71. 4. La donna, dopo molte novelle, venne a questa conclu-

sione.

J. In conchiusions. detto avverb. vale Finalmente. In conclusione Cron. Morell. 270. In conclusione récati a questo di nascondere la roba tua, e'l guadagno quanto t'è possibile.

CONCIA. SUST. FEMM. È la Materia con

la quale si conciano le pelli. Concia. Buon. Fier. 2. 2. 6. Pasticchi, saponetti, delicate Conce di guanti e di

scarpini adorni.

CONCIARE. VERB. ATT. Ridurre le pelli o le cuoia ad uso di vesti, di calzari, e di molte altre cose, usando la concia. Conciare. CIRC. GELL. Se voi volete servirvi delle nostre pelli, e' vi bisogna conciarle.

CONCIACAUDARA. PARTE. MASCH. É quell'Artefice che va girando per le città, per racconciare caldaie, padelle, ed altre simili cose. Rassetta paiuoli e pa-

delle. Così dicesi in Firenze.

CONCIARIOTA. SUST. MASCH. E colui che concia le pelli di animali. Conciatore, Pelacane. Bellinc. son. 138. Ma vada in sua malora a'pelacani, Che gli grattin la rogna col lor rasco.

CONCIATIANO. PARTF. MASCH. È quegli che racconcia pentole, tegami, conche, laveggi, e simili, congiungendone i cocci con fil di ferro. Sprangaio. Questo vocabolo non ha esempi, chè l'abbiamo preso dalla viva voce de' Fiorentini.

J. Quello che da noi dicesi Conciare, Pun-Tiare un vaso di terra colta, toscanamente dicesi Risprangare. Cant. Carn. 414. Se voi avete vasi rotti o fessi, Noi

gli risprangheremo.

CONCIARIA. SUST. FEMM. Luogo dove si conciano le pelli. Concia. Lor. Med. Canz. Ella sa proprio di cuoio, Quando è in

concia, o di can morto.

CONCIMARE: VERB. ATT. Metter letame ne' terreni, per ingrassarli. Concimare, Conciare. Letaminare, Letamare. Dav. Colt. 193. Natura quelli che col tempo consuma, col vento vi risemina, e colle foglie concima. Pallad. Gens. 3. I campi grassi e secchi ec. si possono conciare. E cap.6. Nello letaminar degli alberi si vuole prima rimuovere la terra intornogli. Ca. 1. 12. 5. Proccuri d'aprir la terra intornoagli ulivi, e di letamargli come si conviene.

CONCIME. SUST. MASCH. Paglia infracidata sotto le bestie, e mescolata col loro sterco; ed anche Il puro sterco. Concime, Letame, Concio, Stabbio. Dav. Colt. 157. Alla vigna buona non dar concime, chè fa viu grasso. Soder. Colt. 35. Pongavisi in fondo dello stabbio vecchio, mesticato con terra buona asciutta.

CONCOLA. SUST. FEMM. Vaso di rame, per uso di lavare stoviglie o altro. Catino. Non arrechiamo esempi, non avendone potuto trovare di bene acconci.

CONESSA. SUST. FEMM. Colpo che si dà con mano, o col bastone. Picchiata, Busse. Morgante allora il battaglio più spiana, E dette a uno una picchiata strana. Bocc. Nov. 64. 12. Diedergli tante busse. che tutto il ruppono. Vuolsi notare che in questo sentimento deve usarsi Busse in plurale; chè Bussa al singulare, toscanamente vale Affanno, o Travaglio cagionato per lo più da fatica.

conviene, Adattato, Acconcio. Confacente, Dicevole. Salvin. Disc. 2. 20. Coll'osservazione de' savi intorno a ciò che è onesto, e alla pubblica felicità e a ciascuno in particolare dicevole e confacente, si yennero a for-

mare regole.

CONFARE. VERB. NEUT. È Recar giovamento, Far pro, Esser utile: e si adopera da' Napoletani parlandosi di aria, di alimenti, e cose simili. Giovare, Far pro, Conferire. Red. Oss. An.92 Quelle pietruzze inghiottite dagli uccelli non conferiscono alla loro nutrizione.

Si avverta che Confare è voce ancora toscana: ma solo in sentimento di Convenire, Star bene, Richiedersi, Essere acconcio, adattato, e simili. Bocc. Nov.
42. 19. E donatile doni quali a lei
si confaceano, e accomandatala a
Dio, dalla Gostanza si partì. Lab. 102.
Come si conviene o si confà a te, oggimai maturo, il carolare o 'l cantare?
Fav. Es. 4. Niente hai sapore di biada;
e però non ti confai a me, nè io
a te.

CONFESSIONARIO. sust. MASCH. Arnese, dove i sacerdoti ascoltano le confessionale. Confessionale. Segn. Crist. Instr. 3. 14. 8. Questa è la più vera ragione dell'assidue ricadute di moltissimi peccatori, che si eran pur poc'anzi dal confessionale partiti col capo chino.

confidenza, famigliarità, Domestà. Confidenza, Famigliarità, Domestichezza. Vit. Crist. Perocchè perviene l'anima in una famigliarità e confidenza. Dial. S. Greg. 1.4. Andò un dì a lui con grande famigliarità.

S.I. APERBOTENER CONFIDENZA con uno: vale Essere con alcuno stretto in grande amicizia. Aver confidenza, Avere o Tenere domestichezza o dimestichezza, Aver famigliarità. Red. Lett. 2.141. V. S. sa molto bene che con questo signor dottore io non ho quella confidenza che bisognerebbe aver seco, per poter maneggiar bene un tal fatto. Lasc. Cen. 2. Nov. 10. Di poi entrato dentro al Vicario, con cui teneva stretta domestichezza, operò di maniera che coloro furono licenziati. Fiamm. 1.94. S'ingegnò d'avere la familiarità di chiunque m'era parente.

Acquistarci grande amicizia. Dimesticarsi, Fare o Pigliar dimestichezza, Pigliare famigliarità. Bocc. Nov. 99. Gli venne in desiderio di volersi, se esso potesse, con amenduni, o con l'uno almeno dimesticarsi, e vennegli fatto di pigliar domestichezza con Bruno. E Nov. 209. Con lui s'accontò, e fece in poca d'ora una gran dimestichezza e amistà. Eappresso. Cominciò seco tanta famigliarità a pigliare in pochi dì, che ec. fecero la dimestichezza non solamente amichevole, ma amorosa divenire.

§. 3. PIGLIARSI CONFIDENZA con uno. Trattarei con famigliarità e sicurtà più che non comporta la decenza e il dovere. Apparentarsi con alcuno, Affratellarsi.

Nt.

Ŗ.

MY.

ei

1 1

02

N

M.

ile

§. 4. Confidenza. Dicesi ancora di Communicazione che si dà o si riceve di un segreto. Confidenza, Segreto, Credenza. Vivian. Lett. Se però in confidenza può dirsi e riceversi quello ch'io mi supponevo esser già pubblico per altra via. Bocc. Nov. 27. 30. Un segreto mi vi convien dimostrare.

S. 5. FAR CONFIDENZA ad alcuno di una cosa, o DIRLA IN CONFIDENZA. Confidence, o Dire una cosa per tenerla celata. Porre in segreto, Porre in credenza, Dire in credenza. VIT. COLOMB. 98.

Il Beato Giovanni gli avea poste in segreto molte cose. Bocc. Nov. 75. 13. Perciocchè a lui era stata posta in credenza. Franc. Barr. 34. 13. E chi parola data, Over detta in credenza, dice o spande.

Ci piace di qui avvertire che Confidenza in toscano propriamente significa Speranza grande, procedente da opinion molto probabile. Bocc. Nov. 27. 21. Essi erano in parte assai remota e soli, somma confidenza avendo la donna presa della santità che nel peregri-

no le pareva che fosse.

CONFIETTO. SUST. MASCH. Mandorla, Pinocchio, Pistacchio, Nocciuola, Curiandolo, Aromato, e simile, coperto di zucchero, sciloppato, e cotto. Confetto: e dicesi pure talvolta Confetto al sing. in luogo del numero del più. Bocc. Nov 20. 5. Convenne che con versaccia e con confetti ristorativi, e con altri argomenti nel mondo ritornasse. E Nov. 14. 13. Con alquanto di buon vino e di confetto il riconfortò.

CONFRATARIA. v. CONGREGAZIONE. CONFRATE. PARTE, MASCH. Dicesi di Chi, essendo confratello di una medesima Confraternita, va vestito di un camice, o di tela bianca, o di drappo d'altro colore, con cappuccio in capo simile al camice. Battuto. Varch. Stor. 9. 259. Vanno a confortarlo tutta notte, e il di l'accompagnano, a uso di battuti, colla tavoluccia in mano, sempre confortandolo.

CONGIUNTURA. sust. remm. Dicesi di cosa che interviene, o può intervenire. Congiuntura, Occasione, Caso. Tac. Dav. Ann. 2. 55. Il popolo anche di questo in tal congiuntura si addolorò. Liv. Dec. 3. Affermò ec. lui avere

cerca questa occasione.

CONGREGAZIONE, CONFRATARIA, CONFRATERNITA. SUST. FEMM. Adunanza di persone per opere spirituali. Compagnia, Confraternita, Fraternita. Vanch. Stor. 9. 159. Sono in Firenze settantacinque ragunanze, chiamate compagnie ec. le quali si chiamano ancora fraternite. Segn. Crist. Instr. 3. 33. 10. Sono cresciute le missioni, cresciute le confraternite, cresciute le

congregazioni.

5. Congregazione. Dicesipure il Luogo dove le Confraternite si raccolgono per fare i loro uffici di pietà. Luogo, Compagnia, Confraternita. Sono vocaboli dell'uso di Firenze.

CONIGLIO. SUST. MASCH. Quadrupede che ha le orecchie lunghe, e i piedi più corti di quelli della lepre comune, alla quale i salvatici somigliano nel color grigio, essendo i domestici o bianchi o neri o macchiati. Coniglio. Bocc. G. 3. p. 8. Videro ec. d'una parte uscir conigli,

d'altra parte correr lepri.

S. Coniglio, per la natural timidità di questo animale, dicesi ad uomo d'animo vile e pauroso. Poltrone. Bern. Orl. 2. 9. 9. Rispose tosto il figliuol di Milone: La pazienza è pasto da poltrone. E più famigliarmente adunuomo a cui noi diremmo Tu sei un Conigli in corpo. rentimidicono Tu hai i conigli in corpo.

CONNIMMA.SUST.FEMM. Diconsi Quelle cose che s'adoprano a perfezionare il sapore della vivanda; come olio, sale, lardo, strutto, ec. Condimento. Bart. Ben. Rim. 34. Forse ch' uno star dee con mille stenti Per far la carbonata intorno al fuoco, E ch'ella chiede mille condimenti?

CONNOLA. SUST. FEMM. Arnese di legno, o di vimini intessuti, e ancora di ferro, della forma di un canestro bislungo concavo, fermato su due legnia guisa d'arcioni, in cui si ripone un piccolo letticciuolo, per uso di mettervi a giacere bambini. Cullà, Cuna. Bocc. Nov. 86. 7. La quale allato del letto, dove dormiva, pose la culla, nella quale il suo picciolo figlioletto teneva. Petr. Son. 141. E fera cuna, dove nato giacqui. Si avverta che nel discorso famigliare, ed in prosa è da dir Culla, e non Cuna.

CONNOLIARE. VERB. ATT. Dimenar la culla copra gli arcioni, per far che il bambino si addormenti. Cullare. Fr. IAC.
T. 3. 2.7. Alla man manca Cullava lo

bambino.

CONNUTTO. SUST. MASCH. Canal murato, per il quale conducesi l'acqua da luogo a luogo. Condotto, Acquidotto, Acquedotto, Acquidoccio. M. Aldobr. Tutte queste acque, che di lor natura son dolci, primieramente prendono altra natura per li condotti onde passano, siccome quelle che hanno natura di zolfo. Ricett. Fior. Quelle acque che sono condotte per acquidotti ec., massimamente se gli acquidotti sono di piombo.

S. Connutto. Dicesi ancora a Quello strumento di terra cotta, fatto a guisa di cannella, di cui si fanno i condotti per mandarvi l'acqua. Doccia, Doccione. v. CANNUOLO. E vogliamo avvertire che quello che da noi dicesi Connutto ant luogo comune, è da dirsi in toscano Doccione da cèsso. Fr. Sacch. Nov. 170. Noi ci abbiamo questa nostra usanza di queste gorgiere, o doccioni da cesso, che vogliam dire.

CONOCCHIA. SUST. FEMM. Strumento di canna o legno, sopra il quale le donne pongono lana o lino , o altra materia da filare. Rocca con l'O stretto. Vit. S. Marg. E tilava in sua rocca non so se bambagia o lino o stoppa. Eda avvertire che non si vuol confondere Rocca con Conocchia; che Conocchia è ancora vocabolo toscano, ma non significa la Rocca; anzi significa Pennecchio in su la Rocca: e Pennecchio, o Roccata dicesi Quella quantità di lino, o lana, o simile, che si mette in una volta su la Rocca, per filaria. E perchè ben si comprenda la significazione e la differenza di queste voci, arrecheremo i seguenti esempi. Filoc. 4. 130.0 Lachesis, tien ferma l'ordita conocchia. Com. Dant. Pennecchio si è quella manata di lana che si fila a rocca. Bur. Purg. 21. 1. A filo a filo tira giù della rocca tutto lo pennecchio, e la roccata, e la conocchia, cioè quella parte del pennecchio e della roccata. Non dobbiamo tacere che il Manuzzi ha registrato Conocchia nel suo Vocabolario nel sentimento di Rocca, con due esempi, uno del Boccaccio, ed un altro del Tasso che a noi non paiono ben chiari.

S. I. Inconocchiare, Mettere il lino, la lana o simile su la Rocca. Mettere, o Porre il pennecchio.

S. 2. Sconocchiare, é Togliere il lino, la lana o simile dalla Rocca. Torre il pennecchio.

CONOSCENZA. SUST. FEMM. Scienza, Sapere. Conoscenza. Cr. 9. 79. 2. Sotto un maestro ec. debbono esser tutte, e questi sia maggiore per conoscenza. e più di tutti ammaestrato.

S. Conoscenza, si usa pure per significar Un primo principio di amicizia: onde Aper conoscenza, Far conoscenza, Far conoscenza Incominciare ad essere amico con alcuno. Conoscenza, Far conoscenza. Car. Strac. 1.3. Messer Gisippo, per la conoscenza che avea nell'Isola, sperando di far ricatto ec. Cocch. Matrin. Le superficiali poi (amicizie) colla maggior parte de' suoi uguali, le quali chiamansi piuttosto conoscenze, non possono apportargli gran soddisfazione.

CONSEGNARE. VERB, ATT. Ha presso di noi due significazioni: che o si usa in sentimento di Dare in guardia, in custodia, e simili, e bene, e toscanamente si usa; o in quello di Dare semplicemente, e noi crediamo che non bene si adoperi, e debba dirsi Dare, Porgere. Mong. 10. 69. E tutti i tuoi prigion vo' consegnarti. Abbiamo qui dello che a noi pare che non sia bene adoperato Consegnare in sentimento di Dare, Porgere, dappoichė ė registrato nel Vocabolario, solo con due esempi del Redi. Ma perocché questa voce Consegnare in sentimento di Dare, Porgere, è di quelle usate dal Redi, che noi dicemmo in un ragionamento posto innanzi alle sue Lettere, che non sono da accettore perche non necessarie, e possono ingenerare equivoco, per non mancare di rispetto all'Accademia, e a si elegante scrittore, non l'abbiamo risolulamente riprovata, ma detto solo che crediamo che non sia bene adoperata.

CONSERVA. SUST. FEMM. Dicesi Ogni maniera di frutti, erbe, o altro, confettati nello zucchero, o in altra simil materia, che possa impedirne la cor-

ruzione. Conserva.

S. 1.Conserva di romi dono. Sono i pomidoro cotti, stacciati, e ridotti in pasta, che si adoperano a condir vivande. Conserva di pomidoro. Così è chiamata in Firenze.

5. 2. Conserva di Frutti. Sono quei Frutti che si conservano nello zucchero, o in altra simil materia. Conserva di frutti. Ricett. Fior. 116. Bastano le conserve de' fiori e de' frutti un anno insino in due.

5. 3. Conserva di amarene. Confezione liquida fatta di ciriege aspre o marasche, succhero, e qualche aromato.
Conserva di marasche, Diamarinata.
Ricett. Fion. 133. Le corniole ec. si
mettono in un vaso di terra invetriato
sopra il suoco, rimenandole tanto che
inteneriscano, come diremmo delle
marasche, per fare la diamarinata.

CONSERVARE. VERB.ATT. Tener nel suo essere, Salvare, Mantenere, Difendere. Conservare. Dant. Inf. 23. Come suole esser tolto un uom solingo Per conser-

var sua pace.

S. Conservare. Si adopera pure da noi nelle salutazioni, dicendosi Conservarevi, Si Conservi, e simili, che sono guasti ed erronei modi di dire: evuolsi in iscambio usare State sano, Fate di star sano, Stia sano, Vivete lieto, Vi-

vete felice, ec.

corrita l'arte di tenere conti e ragioni, e far computi. Abbachista, Abbachiere, Computista, Ragioniere. Segn. Stor. 4. 125. Fecionsi conti per diligenti computisti, che s'era speso in quella guerra un milione e dugentomila ducati. Varch. Ercol. 50. Non avete voi quest'altro verbale ragioniere? V. Abbiamlo; e si dice d'uno, il quale sia buono abbachista, cioè sappia far ben di conto, perchè gli abbachieri, quando fanno bene e prestamente le ragioni, si dicono far bene i conti.

CONTABILITA'. SUST. FEMM. L'arte o professione del computista. Computisteria. Baldin. Dec. Il secondo applicò

alla computisteria.

contante. sust. e and. masch. Dicesi
o solo o accompagnato a danaro: e vale
Danaro effettivo. Contante, Danaro
contante, Danari secchi. Bocc. Nov.
13.4. I quali veggendosi rimasi ricchissimi e di contanti e di possessioni ec.
Segn. Stor. 9. 246. Aveva scudi trecentomila di denaro contante. Lasc.

C.1.N. 5. Il quale, secondo la pubblica fama, pensava essere ricchissimo, e

soprattutto di danari secchi.

J. 1. A CONTANTI, DI CONTANTI, IN CONTANTI. Coi danari contanti, Col pagamento pronto e in moneta effettiva. A contanti, Di contanti, In contanti. Bocc. Nov. 80. 15. Avvenne che egli vendè i panni suoi a contanti, e guadagnonne bene. Vanch. Stok. 12. 444. Bisognò che si pagassero loro di presente diecimila ducati in contanti:

§. 2. FAR CONTANTI di una cosa, vale Venderla, ed averne danaro contante. Recare alcuna cosa a contanti. Fr. SACCH. NOV. 117 E ritrovandosi fra rigattieri, poiche con esse (robe) ebbe fatto un pezzo la mostra, le recò a con-

tanti.

CONTARE. vers. Arr. Raccorre per novero. Contare, Numerare, Annoverare, Petr. Son. 43. Se col cieco desir, che il cor distrugge, Contando l'ore non m'inganno io stesso. M. Vil. 1. 56. Lu moltitudine de' Cristiani che andavano a Roma, era impossibile a numerare. Bocc. Nov. 71. 6. E di presente gliannoverò i danari. Petr. Canz. 26. 7. Ad una ad una annoverar le stelle ec. Forse credea.

5. 1. Contarb. E uncora il Riferir pur-Mamente una cosa, per darne notizia ad altruí. Contare, Narrare, Raccontare, Riferire. Petr. Canz. 19. 1. Nè giammai lingua umana Contar poria quel che le due divine Luci sentir mi fanno. Lasc. C. 1. N. 1. Se ne audò fihalmente al suo maestro Mingo, e gli conto della moglie tutta la malattia: **E appresso**. Di che lietissimo il marito ne ando al medico , e ogni cosa gli racconto per filo, e per segno; onde il medico ec. Bocc. Nov. 12. 14. Alla quale Rinaldo per ordine ogni cosa narrò. E Nov. 71. i. Una (beffa) fattané da un uomo ad una donna mi piace di raccontarne. VIT. 88. PP. 2. 57. Questo esemplo solea riferire l'abate Giovanni.

5. 2. Contare neut. ass. Si usa ancora per Avere autorità, credito, esimili, in alcuna cosa: dicendosi a modo d'esempio Egli Conta nel tale ufficio: e toscanamente si direbbe Egli Conta, Ha credito, autorità, potere.

conto o cunto. sust. masch. Operazione che si fa per aggiustar le partite. Conto, Ragione. Malm. 2. 23. Fece conto, e pagò ben volentieri. Pec. G. 3. n. 1. Chiamarono la donna, e fecero ragione con lei, e 'l prete pagò di ciò ch' ella doveva avere.

J. 1. Conto o Cunto. Dicesi pure quel Libro, o Registro dove si scrive il danaro che si dee dare e avere. Conto, Libro della ragione. Borgh. Vesc. Fior. 497. Vennon col tempe ad acquistar propri beni, e far del suo peculio un conto a parte. Instr. Conc. 25. Subito descriverne debitori al libro della ra-

gione.

J. 2. Dicesi Far conto,e Avere in conro uno, o alcuna cosa;e valgono Farne,
o Averla in pregio, in istima. Far conto, Avere in conto, Stimare. Bems. Lett.
De' quali due, dico di voi e di messer
Pietro, io fo quel conto che di due fratelli si dee fare. Bern. Oal. 1.10.2. Arà
uno in buon conto una persona: Ciò che
farà gli par che perle sia. Buon. Rim. 13.
L'immagin dentro cresce, e quella cede, Che in sè non fida, e sua virtù non
stima.

5.3. Conto, o Cunto. È ancora Cosa che si narra. Conto, Racconto, Novella. Lasc. Cen. 1. Nov. 3. La novella raccontata me n'ha fatta tornare una nella memoria, dove una beffa ec.

CONTRABBANDIERE. PARTE. MASCH.

Colui che fa contrabbandi, Chi è uso
a far contrabbandi.Contrabbandiere.

CONTRABBANDO E CONTROBBANDO.

SUST. MASCH. Cosa proibita, e dicesi di
checchessia che si faccia contro a'bandi, e contro alle leggi. Contrabbando.

TAC. DAV. PERD. ELOQ. 422. Essendo
gran differenza d'avere a parlare d'un
frodo, d'uno statuto, d'un contrabbando.

re, Opporsi, Contraddire, Contrastare in fatto o in detto. Contrariare. Sag. Nat. Esp. 36. I narrati avvenimenti, anzi di contrariare, savorivano mirabilmente la loro opinione.

CONTRARIO. ADD. Propriamente dicest di quelle cose, che sono tra di loro in

tutto e per tutto opposte. Contrario. Dant. Inf. 5. Che mugghia come fa mar per tempesta, Se da contrari venti è combattuto.

5. Contrarto: vale ancora Avverso, Disfavorevole. Contrario. Bocc. Nov. 14.
6. Levandosi una sera uno scirocco, il quale non solamente era contrario al suo cammino, ma ancora faceva grossissimo il mare. E Nov. 17. 51. In assai cose ec. gli era la fortuna stata contraria.

CONTRARIO. sust. MASCH. Ciò che è contrario, Cosa contraria. Contrario. DANT. Inf. 32. Ed egli a me: del coutrario

ho io brama ; Lievati quinci.

J. Turr'al contrario, vale Contrariamente, A rovescio, A ritroso. Per contratio, Per lo contrario. Varch. Stor. 12. 428. I vincitori fatti superbi guardavano a traverso, e svillaneggiavano i vinti; i vinti per lo contrario venutl dimessi si rammaricavano tacitamente di Malatesta.

CONTRARRE. VERB. ATT. Significat Acquistar per uso o per pratica: e dicent Contrarre Autotzia, Contrarre servità, contrarre amistà, amicizia, Contrarre servità, ec. Zibalo. Anna. Contrasse amistà con uno di coloro che fanno il mestiere dell'aminogliatore. Red. Lett. 1. 396. Ha egli quella lodevole ambizione, che suole aver chi studia, di contrar servità con

grandi letterati.

CONTRASTARE. VERB. NEUT. E NEUT. PASS.

Quistionare, Contendere con detti, con
parole. Contendere, Bisticciare, Quistionare, Batostare. Sall. Giug. 1.
Chi è che non contenda di ricchezza e di avere, e non di prodezza e
di bontà? Tac. Dav. An. 4. 82. Bisticciando (Druso) a sorte con Seiano,
gli andò colle pugne sul viso. Bocc.
Nov. 19. 11. Il quistionar con parole
potrebbe distendersi troppo. Vir. 8.
Ant. Mentre egli con Satanasso batostava.

CONTRASTO. sust. MASCH. È il Contrastare. Disputa, Quistione, Contesa, Riotta, Batosta. Bocc. Nov. 98.44. A quistion venuti, l'uno, che era più forte, uccise l'altro. E Nov. 45.9. Dopo lungu contesa, Menghino tolse la giovane a Giannole. E Nov. 17. 23. Prima con parole, grave e dura riotta incominciarono. Tac. Dav. Stor. 4. 345. Quel giorno su consumato in batoste e pertinaci òdi.

S. STARE IN CONTRASTO CON UNO, O STAR CONTRASTATO. Essere sdegnato con alcuno per averci avulo a contendere; e questo sdegno talora è più lieve, talora è più grave: se è lieve, potrebbe dirsi Essere in iscrezio con al-

• cuno, Stare ingrossato; se è più grave, si potrebbe dire Essere in discordia, Essere sdegnato con alcuno. Non arrechiama esempi, chè non abbiamo potuto rinvenirne di bene acconci.

CONTRATTARE. VERB. ATT. E NEUT.

Trattare di vendere, comprare, o impegnare, e simili. Contrattare. MATT.

FRANZ. RIM. BURL. In quel cambio d'
argento tanti pezzi ec. Si posson'n un

bisogno contrattare.

CONTRATTO. sust. MASCH. Strumento, Scrittura pubblica, che stabilisce l'econtenzioni. Contratto. Varch. Stor. 408.
Tornarono la sera a sei ore di notte coi
capitoli, i quali furono approvati agli
tundici, e a'dodici si stipulò il contratto. v. ROGARE, STIPULARE.

CONTROBBANDO.v. CONTRABBANDO. CONTROBASSO. SUST. MASCH. Strumento grande, che ha tre corde, e si suona coll'arco. Contrabbasso. CAR. Lett. 1. 32. Il quale (suono) continuato e grave, e più lontano che quei di fuori, a guisa di contrabbasso si tinisce con essi.

CONTROPISO. SUST. MASCH. Coea che adegua un' altra nel peso. Contrappeso.
CONTROPUNTO. SUST. MASCH. L'arte del
comporre di musica, e La composizione
medesima: detto così da'punti che già si
segnavano invece delle note moderne.
Contrappunto. Fir. Rim. 14. Che come
il contrappunto Nell'armonia vocal, se
s'alza punto, Dell'arte apre ogni punto.

CONTRORDINE. SUST. MASCH. Rivocamento della commissione, del mandato. Contrammandato, Contrallettera. G. VILL. 8. 69. 5. La gente che venia al Legato, per suo contrammandato, si

tornarono addietro.

CONTROVELENO. SUST. MASCH. Rimedio contro il veleno. Contravveleno, Antifarmaco, Alessifarmaco, Tac.Dav. Ann. 14. 183. Ella a' tradimenti usata, s' avea cura, e pigliava contravveleni. Red. Vip. 1. 99. Erapo morsicati da serpenti, e per guarire avevano bisogno degli alessifurmachi.

CONTUMACIA. SUST. PEMM. Il disubbidire a'giudici, segnatamente col non presentarsi, o col non farsi rappresentare, chiamato, innanzi a loro. Contumacia. Maestruz. 2. 35. La prima è contumacia, quando alcuno sarà citato ovvero ammonito dal giudice tre volte, ovvero una volta per tre, ed egli sia contumace, ovvero disubbidiente ec.

S. Contumacia, dicesi ancora per Quello spazio di tempo in cui si ritengono nel lazzaretto le persone, e le cose sospelle di pestilenza: onde FAR LA CONTUMA-CIA & STARE IN CONTUMACIA, dicesi delle persone e delle mercatanzie che per alcun determinato tempo si tengono in luogo separato per sospetto di peste. Contumacia, Quarantena o Quarantina. Far la contumacia, la quarantena o la quarantina; Stare in contumacia.

CONTUMACE. ADD. Chi è caduto in contumacia: ovvero Chi disobbedisce a'giudici col non presentarsi, chiamato, innanzi a loro. Contumace. Din. Comp. 1. 16. Cominciarono ad accusare gli amici di Giano, e furonne condannati alcuni, chi in lire cinquecento, e chi in lire mille, e alcuni ne furono contumaci.

CONVALESCENTE. PARTE. MASCH. Chi è uscito novellamente d'infermità. Convalescente. Volg. Nas. II qual colore ne' convalescenti, cioè in quelli che si levano d'infermitade ec.

CONVALESCENZA. SUST. FEMM. Principio di ricoveramento di sanità.Convalescenza. M. Albora. Quando viene a convalescenza, cioè quando la feb-

bre è partita.

CONVENIENZA. sust. Femm. E si usa per lo più in plur. per significar Quelle dimostrazioni scambievoli, che si fanno tra loro le persone privats. Convenienza, Cerimonia, eCirimonia, Convenevole. GALAT. 32. 2. Sono adunque le cirimonie una vana significazion d'onore e di riverenza verso colui a cui si fanno. Ambr. Cof. 1. 3. Potrebbesi Pubblicare ancor oggi il parentado, E andarvi lo sposo, e i convenevoli Far tutti.

CONVENIRE. VERB. NBUT. PASS. *Esset* conveniente, conforme al dovere. Convenire. Bocc. Intr. 35. Faccendosi a credere che quello a lor si convenga,

e non si disdica, che all'altre.

CONVERSAZIONE. SUST. FEMM. Discorso famigliare, e Pratica con amici e conoscenti; e La gente stessa unita, che conversa insieme. Conversazione, Ritrovo, Crocchio.Cas. Lyrr. 53. Per consolazione mi proponeva solo la conversazione di V. S. Tac. Dav. Ann. 4. 104. Fuggivano i ritrovi, i cerchi, e qualunque crocchio.

CONZENZO. SUST. MASCH. Approvazione che si dà a cosa proposta. Consenso, Assenso, Consentimento, Acconsentimento, Assentimento. Vrr. S. Ant. Non dee lo monaco fur cosa **senza lo consenso dell'Abate suo. Bo**cc. Nov. 18. 31. Di pari consentimento deliberarano di dargliele per isposa. M.Vil.3. 107. Mandarono di loro assentimento ambasciadori al gran Cane.

S. DARB IL CUNZENZO ad una cosa, vule Approvaria, Contentar sene. Dave o Prestare il consenso o l'assenso, Consentire, Acconsentire, Assentire. Ar. Fur. 30. 30. Che tale accordo opprobrioso stima A chi il consenso suo vi darà prima. Bocc. Nov. 17.39. Dove in guisa si facesse, che il Duca mai non risapesse che essa a questo avesse consentito, G. Vil. 6. 18.3. Lo'mperadore assenti per dispetto e mala volontà che aveva co' Tempieri.

COPELLO O COPIELLO. SIST. MASCH. Vaso di legno senzu coperchia, composto di doghe, di varie forme e grandezza. Bigoncia. Dav. Colt. 162. Poi mettivi una bigoncia d' uve pigiata e ammo-

stata,

COPERCHIO o COPIERCHIO, sust. MAscн. Quello con che alcuna cosa, come vaso, arca, cassa, e simili, si cuopre. Coperchio. Bocc. Nov. 15.33. Furono all'arca, la quale era di marmo e molto grande, e con loro ferri il coperchio

ec. sollevarono.

5. Il Coperchiodel cesso dicesi propriamente Carello.

conciatura di velo, che portano in capo le monache. Saltero. Bocc. Nov. 82. 6. Credendosi tòrre certi veli piegati, li quali in capo portano, e chiamangli il

saltero, ec.

COPERTA. SUST. FRMM. Arnese di panno lino, o altro, che serve per coprire
il letto. Coperta, Coltra, Coltre. Segr.
Fron. As. 4. Una ricca e candida coperta, Con la qual coperto era il picciol letto. Bocc. Nov. 80. 9. Vi miser
su un paio di lenzuola sottilissime, listate di seta, e poi una coltre di bucherame cipriana bianchissima.

5. 1. COPERTA IMBOTTITA. È quella coltre che è ripiena di cotone. Coltrone. Cart. Carn. 184. Per far coltice coltroni Gran masserizia abbiam di pan-

pi lipi.

5. 2. Coperta del libro. È quella Carta o Cuoio col quale siricopre il libro. Coverta del libro. Bocc. Fiamm. 1. E perciò non ti sia a cura d'alcuno ornamento, siccome gli altri sogliono, cioè di nobili coverte, di colori vari tinte, e ornate, o di polita tonditura, o di leggiadri mini, o di gran titoli.

COPERTINO. SUST. MASCH. Dicesi propriamente presso di noi a quella Coltre, per lo più di cotone, della quale, per la sua leggerezza, si fa uso l'està. Copertina, Covertina. È da avvertire che questi vocaboli son dell'uso di Firenze; e in questo sentimento son registrati in

Crusca senza esempi.

COPERCHIOLA. SUST. FEMM. Quella stoviglia di terra cotta, ritonda, alquanto cupa, con la quale si cuopre la pentola. Copertoia, Testo. Lib. Cub. Ma-LATT. Metti queste cose in una pentola, e cuoprila col suo testo, e fa che il testo serri ec. la bocca della pentola.

COPETA. SUST. FEMM. V. TORRONE.

COPIA. SUST. FEMM. È il trascrivere che si fa di una scrittura o altro: ed ancora dicesi di quadri, statue, e simili.Copia. G. VIL. 11. 12. 2. Metteremo appresso a verbo a verbo la detta dichiarazione fatta sedelmente volgarizzare, come avremo la copia da nostro fratello.

S. Coria, dicesi La cosa stessa copiata. Copia. Cas. Lett. 46. Per gli obblighi che S. E. ha a V. S. Illustriss., come io veggo per la copia della lettera ch'ella si è degnata di farmi mandare.

copiare una scrittura da foglio a foglio. Copiare, Trascrivere. Din. Comp. 2. 33. La lettera venne, e io la vidi, e feci copiare. Bemb. Lett. 4. 214. L'ho faticosamente transcritto di mia mano.

S. Corrarz, dicesi ancore de'pittori, scultori, e simili, quando dipingono ec. non d'invenzione, ma coll'esempio avanti. Copiare. Risc. Malm. Copiare in buona e pulita forma con cartelli, rabeschi e fiorami. Voc. Dis. Copiare o Far copia, Ricavare dall'originale, Far cosa somi-

gliante a cosa fatta.

COPISTA. PARTE. MASCH. Cohei che copia. Copista, Copiatore, Menante, Amanuense. Salv. Avvert. 1. 1. 12. Presso alla fine della quale così lasciò scritto il copista. Borg. Col. Lat. 407. Quanto a'copiatori, dimanderei dond'ei sanno ec. che fussero più accurati quei di Cicerone, che quei di Livio. Buon. Fibr. 5. 4. Il menante avrà luogo ec., l'amanuense, lo scrittore.

COPPA o COPPETTA. SUST. FEMM. Vasetto di vetro che s'appicca sulla pelle,
ponendovi dentro una materia che sta
bruciando, perché, diminuendo la pressione dell'aria interna, ne attira il sanque. Coppetta, Ventosa. Zibald. Andr.
79. Mala cosa è lavarsi il capo, o medicarsi, o radere, o por coppette nel
collo. M. Aldoba. P. n. 34. Le ventose
purgano il sangue sottile, il quale è

nelle vene piccole.

5.1. L'attaccar le ventose, dicesi Ventosare, o Por le ventose. M. Aldobr. P. R. 34.

Non si dee ventosare quello che hae grosso sangue, s'egli non si bagna primieramente. E B. v. Le ventose si voglion porre quando la luna è piena.

S. 2. Coppa o Coppetta a sangue. Dicesi quando la carne, per mezzo loro alzata, poscia si trincia de cerusici per cavar sangue. Coppetta a taglio. cina, che si fa di ferro stagnato, o di altro metallo, fatto a guisa di mezza palla vòta, con manico strettoe sottile. Romaiolo, Romaiuolo, Ramaiolo, Ramaiuolo. Fr. Sacch. Nov. 98. E caccia il manico del romaiuolo nella pentola. E Nov. 155. Essendo appiccato molte grattuge e ramaiuoli, e padelle, e catene da fuoco, dà tra queste masserizie.

5. Coppino. Dicesi ancora Quella quantità di checchessia, che si prende una volta col ramaiuolo. Romaiolata. Cocc. 8. M. Nov. Romaiolata di minestra ec.

COPPO o CUOPPO. e al DIM. COPPE-TIELLO. SUST. MASCH. Recipiente fatto di carta ravvolta in forma di cono. Cartoccio, Cartoccino. Fir. Rim. Felici carte da far de' cartocci. Burch. 1. 49. E più mi manda un cartoccin di seme Di ramerin, di quel che fa frittelle.

COPPOLA, che gallicamente dicesi pure BONÈ. SUST. FBMM. Coperta del capo, fatta in varie fogge, e di varie materie. Berretta. G. VIL. 8. 72. 2. Con berrette in capo, e con usatti in piè.

COPPUTO E ACCOPPUTO. ADD. Dicesi di Cosa che dall'una delle parti sia alcun poco profonda ed incurvata. Concavo. Fir. Dial. Bell. Down. 376. Col mirabile e necessario uso delle mani, ... le quali colla concava palma, e colla flessibilità delle dita sono atte a pigliare, e ritenere ciò che a loro piace.

S. PIATTO COPPUTO, O PIATTO DI ZUF-PA. È quel piattello che ha maggior fondo degli altri, dove si mangia la minestra. Scodella. Bern. Rim. 1.9. Una minestra, Che non la può capire ogni scodella.

CORALLINA. SUST. FRAM. Pianta simile al corallo, piccola e folta come il musco, la quale nasce negli scogli del mare, ed attorno a'coralli. Corallina. Red. Oss. An. 109. Affermano con certa esperienza la corallina esser valorosissima contro i vermi de'fanciulli.

CORATELLA. SUST. FRMM. Dicesi del fegato, ed ancora degli altri visceri contenuti nel tronco verso la regione del cuore, delle pecore e degli agnelli. Coratella. RICETT. FIOR. Le coratelle si sogliono mescolare colle polpe, ma

non già l'uova. Lib. Cur. Malatt. Si può conceder loro una coratellina di pollo. È da avvertire che Coratella in toscano dicesi non sol degli agnelli, ma d'ogni altro piccolo quadrupede, e dei pesci ancora, e degli uccelli.

CORBEGLIA. SUST. FRMM. Cesta intessuta di vimini, o d'altra simil materia. Corba, Cesta. Send. Ston. 6. 227. Riponendoli in alcune corbe fatte di vi-

mini.

CORCARE. VERB. NEUT. PASS. Porsi in sul letto, o simile, a giacere. Corcare, Coricare. Bern. Ord. 1. 19. 62. Ancor di maglia e di schinieri armato Con essa in braccio si corca in sul prato. Bocc. Nov. 68. 17. In questa casa non ti coricasti tu iersera.

CORDA o CORDA ARMONICA. sust. FEMM. Dicesi un Fil di metallo o di mimuge di animali, per uso di sonare. Corda, DANT. PAR. 14. E come giga ed arpa in tempra tesa Di molte corde fan dolce tintinno. Vogliamo avvertire che l'Accomodar le corde ad un istrumento, che da noi si dice METTER LE CORDE ad un istrumento, da' Toscani dicesi Mettere in corde un istrumento, Incordare, Rincordare. Fir. Rim. Burl. 124. Forse si pena a temperarla un anno, Come un liuto, che quando lo vuoi Mettere in corde, è pure un grande affanno. Aut. Adim. Rim. 27. Dimmi, perchè le più non son granate, E perchè son le viole incordate?

§.1. Corda de Bell'orologio. Equella piccola catenella, composta di minutissime maglie, che, caricando l'orivolo, si avvolge a un piccolo cilindro, e svolgendosi, gli dà moto. Catena dell'orivolo. Questa voce non è registrata nel Vocabolatio dell'Accademia, ma l'abbiamo tolta

dalla viva voce de' Fiorentini.

§. 2. DARE LA CORDA all' orologio, è L' avvolger che si fa la catena dell'orivolo attorno a un piccol cilindro, perchè col suo svolgersi gli dia moto. Caricare. Questo vocabolo è aggiunto dall'Alberti, da cui l'ha tolto il Compilatore del Vocabolario di Napoli, e l'ha rifermato con un esempio del Magalotti, che noi non arrechiamo: ma così dicesi oggi in Firenze.

cordella, sust. femm. Fila di canapa o di lino, rattorte insieme, per uso di legare. Cordella, Cordicella, Cordicina. Cr. 2. 23. 22. Con vinco sottile e fesso, o con cordella con poca strettura si leghi. Fr. G:ord. Pred. 17.11 tiranno strigneva loro crudelmente le cosce e le gambe con alcune cordicelle incerate. Agr. Pard. 40. Ed ei sta desto sempre, che se ogni minima cordicina fosse tocra, subito la sente. CORDONCINO. v. LACCETTO.

CORDONE. SUST. MASCH. Funicella piena di nodi, che serve di cintura a' Frati di S. Francesco, e d'altre religioni. Còrdiglio VIT. S. FRANC. 222. Aveva lo còrdiglio, che Beato Francesco avea

portato cinto.

S. CORDONE. E ancora una Linea, o Scavazione di terreno fatta in occasione di sospetto di peste, o altro, che si quarda da' soldati. Cordone.

CORE. SUST. MASCH. Viscere che sta nel petto, e col suo movimento dà vita agli animali. Cuore, Core: ma quest'ultimo

si adopera solo in poesia.

- S. 1. Corb: e dicesi Apar buon corb, Essere di buon core, di chi è cordiale, ed ha cuor sensitivo. Buon cuore. Fr. Giord. Pred. R. Sono effetti veramente d'uomini di buon cuore, e amatori del prossimo. Segrer. Crist. Instr. 1. 30. 12. Aggiunse termini di tanta carità e cortesia, che i soldati ne rimasero al tutto presi, non essendosi in tempo di vita loro trovati mai ad esperimentare in verun uomo del mondo così buon cuore.
- S. 2. Dr core: e più napoletanamente Dr core, unito co verbi Fare, Lavorare, e simili, vale Fare, Lavorare, ee. molto, e di buona volontà. Di forza. Cas. Lett. 77. Tu sai che non puoi vender vesciche; e per fuggir questo, e gli altri disordini, non ci è miglior via che studiare; il che ti priego che tu faccia di forza. Bocc. Nov. 85. 18. Maestri, a me conviene andare testè a Firenze; lavorate di forza. È da avvertire che Di cuore toscanamente non è lo stesso che De core napoletano; ma significa Con affetto, Con amore, come può vedersi dal seguente esempio. S. Giov. Cai-

sost. Amaio di cuore, fagli onore, e priega per lui.

- §. 3. DE BUON-CORE, e DE MAL CORE, vale Di buona, e Di malu voluntà, Volentieri, e Mal volentieri. Di buon cuore, Con buon cuore, Di voglia. Contro cuore, A mai cuore, A malincuore, A malincorpo. Rim. Ant. Dant. Maian. 85. Che non mi lascia dir quant'io la bramo, E quanto di buon cuor l'amo e desio. Vit. Plut. E perché egli non lo facea con buon cuore. Capr. Borr. 2. 24. Dio volesse ch' io non facessi così ancora nelle altre cose, che io non fo più nulla di voglia. Salvin. Enzid. 6. Contra cuor dal tuo lido io mi partii, Regina. Grad. S. Gia. 9. In due maniere sono perdute l'orazioni dell'uomo; se egli le fa a mai caure , o se egli le fa , e non perdona a colui che mal fa. Liv. Dec. 1. E se elli li confortava di fare alcuna cosa, elli la facevano a malincorpo.
- Avere ardire. Aver cuore, Dare il cuore, o l'animo, Bastare il cuore, o l'animo. Din. Comp. 2. Se il nostro signore non ha cuore di vendicare il misfatto a vostro modo, fateci levare la testa. Bocc. Nov. 79. 95. E perciò, se non vi dà il cuore di essere ben sicuro, non vi venite. Sannaz. Argad. Non fu alcuno della pastorale turba, a cui bastasse il cuore di partirsi quindi, per ritornare a'lasciati luoghi. Circ. Gell. Come è bastato già l'animo ad alcun di voi di dire ec.
- 5. 5. Conn, per similitudine vale Centro, Mezzo, Colmo: dicendosi, per modo d'esempio, Nel Conn della città; E il Co-RE dell'està, dell'inverno; Nel Core della fatica; e simili; e tossanamente dicesi pur Cuore, Core. Pecor. G. 17. N. 1. L'Arno corre quasi per mezzo del cuore di Toscana. Tes. Brun. 5. 14. E ciò fa egli nel cuor del verno, quando le orribili tempestadi spgliono essere nello mare. Lasc. Cem. 1. Nov. 6. Ma più per lo aver trovato l'uscio socchiuso, stato lasciato da Prete Pietro a bella posta per lo caldo grande, e cosi la finestra della camera, sendo allora nel cuore della state. Cron. Morell. 280. Nel cuore della moria apparivano a'più per

le carni certi rossori e lividori, e spu-

tavano sangue.

CORENIELLO. sust. Masch. La parte di mezzo più tenera ne' cesti di lattuga, cavolo, e di altre cose siffatte. Garzuolo, Grumolo, Grumoletto. Pallad. Gene. 14. Quando incomincia a producere frondi, si tagli lievemente, cioè fenda un poco il garzuolo entro. Paos. Fior. 6. 97. Se vogliamo cesti, grumoli o foglie, ecco la lattuga, reina dell'altre ec. E6. 101. Massime se, trinciati garbatamente grumoletti di tenera e bianca lattuga, ec. formino corona su gli orli del piatto.

CORIFEO PARTE. MASCH. Evoce toscana, che vale Capo di coro; e malamente presso di noi si adopera a significar Chi fa parte di un coro; nel qual sentimento

si ha a dire Corista.

CORISTA. PARTE.MASCH. Dicesi Colui che

canta nei cori. Corista.

CORISTA. SUST. MASCH. E una Specie di flautino, di cui si servono i musici per accordare e ridurre gli strumenti al tuo-no corista: ed ancora un Istrumento di acciaio con picciol manico e due lunghi rebbi, dal quale, battendolo sopra qualche cosa, si trae il giusto suono per accordare gl' istrumenti. Corista.

CORNACOPIO o CORNOCOPIO. SUST.

MASCH. Certo sostegno, quasi braccio,
che fatto uscire da corpo di muraglia,
o simile, serve per sostener lume, o altro.

Viticcio.

CORNIARE. VERB. ATT. Svergognare alcuno, rimproverandogli i suoi mancamenti. Scornare, Svillaneggiare, Scopare, Dare una scopatura. Fr. Sacch. Nov. 187. Messer Dolcibene un buon pezzo dicendo questa novella per la

terra, scornava forte costoro.

CORNIATA. sust. Femm. Rinfacciamento degli altrui mancamenti, a fine di far vergognare alcuno. Svillaneggiamento, Scopatura. Uden. Nis. 11. Rinaldo e Sacripante si danno del ladrone pel capo; i quali svillaneggiamenti, se non offendono per sorte l'onestà dei costumi ec. Salvin. Vit. Diog. 193. Così gli pose in certo modo alla berlina, e fece loro avere per tutto una solennissima scopatura.

CORNICE. SUST. FEMM. É quell'Ornamento de'quadri, ed altre simili cose, fatto, in certo modo, a similitudine della Cornice degli edifici, che da noi dicesi Cornice degli edifici, che da noi dicesi Cornicione, ed in cui si pongono tele, tavole ec. dipinte. Cornice.

S. Cornicz. Figurat. dicesi di Ciò che di falso o di favoloso si aggiunge alla nar-

razione del vero. Frangia.

CORNICIONE. SUST. MASCH. Ornamento, e quasi Cintura di fabbrica e di edificio, la quale sporge in fuori. Cornice, Cornicione. Vasar. Niuno intagliator moderno ha paragonato gli scultori antichi nelle fregiature, cornici, festoni ec., o altro corniciame intagliato. E Vır. Buon. Avendo già tirato innanzi gran parte del fregio delle finestre di dentro, e delle colonne doppie di fuora, che girano sopra il cornicione tondo. Baldin. Voc. Dis. La cornice o il cornicione, poiché nell'una e nell'altra maniera si denomina, contiene diversi membri ed ornamenti, che sono, la corona, gola, sottogole, gusci o cavetti, gocciolatoio, uovolo, canteri, sottogrondali, dentelli, fusaiuole, capitelli de'triglifi, modiglioni, e quasi ogni altro membro soprannotato.

CORNO. v. CUORNO.

CORNUTO. ADD. Dicesi di animale che ha corna. Cornuto. Bocc. Nov. 79.34. Verrà per voi una bestia nera e cornuta.

S. Cornuto. figurat. dicesi altresi Quegli a cui la moglie fa fallo. Bozzo, Becco. LASC. MOSTR. St. 15. È costui traditore e mariuolo, È becco, e ladro ec.

CORO. SUST. MASCH. Adunanza di cantori. Coro.

- 5. 1. Coro, dicesi pure a un' Adunanza di più interlocutori o cantori insieme nelle commedie, tragedie, e drammi. Coro. Buon. Fier. 9. 2. 14. Come star suol sopra una scena un coro, Che or parla, or sta a vedere, or si rallegra, ec.
- §. 2. Coro, dicesi ancora a Quel luogo nelle chiese dove cantano i preti. Coro. Bocc. Com. Dant. 1. 149. Coro è detto quel luogo nel quale stanno nelle chiese coloro che cantano, il quale ha

fignra di mezzo cerchio.

- CORONA. SUST. FEMM. Filza di pallottoline bucate, di varie materie e fogge, per novero di tanti paternostri e avemmarie da dirsi a reverenza di Dio e della Madonna. Corona, Rosario. Fin. Luc. 4. 5. O Madonna, voi vi siete sillata la corona.
- S. 1. SFILARE LA CORONA. Incominciare a dir male di alcuno, o Incominciare a dir villane e sconce cose. Sfilar la corona. Non se ne arreca esempio, chè questo modo di dire è preso dalla viva voce de' Fiorentini.
- §.2. Corona dell'aco. Dicesi il Foro dell'ago, nel quale s'infila il refe. Cruna. Dant. Inf. 15. E sì ver noi aguzzavan le ciglia, Come vecchio sartor fa nella cruna.
- 5. 3. Quello che da noi dicesi Infilar l'ago, toscanamente è detto pure infilar l'ago. Bur. Purg. 21. La cruna è lo foro, onde s'infila l'ago, che si fa nel grosso dell'ago nel mezzo.

CORPO E CUORPO. SUST. MASCH. La parte corporea del composto dell'animale. Corpo. Bocc. G. 2. Nov. 9. Belia del

corpo, e giovane ancora assai.

- S. 1. DARBO CADERE DI CORPO, O CUOR-PO'N TERRA. Cadere in terra furiosamente: Dar forte del corpo in terra. Cimbottolare, Cadere un cimbottolo, Tombolare un cimbottolo, Fare un tombolo o un cimbottoto, vare un cimbottolo in terra. CIRIFF. CALV. 3. 93. Anzi in un tratto morto ivi cimbottola. Fior. Virt. A. M. Gli prese lo piede, e fecelo cadere un gran cimbottolo sopra un gran sasso. Fig. As. 2.5. Ad ogni passo che noi facevamo, tombolavamo così be' cimbottoli, ch' egli era talvolta da ridere. Varch. Suoc. 2. 1. Gavocciolo alle pianelle, io bo dato un cimbottolo in terra, che sono stata a manco d'un pelo per dinoccolare il collo. E Encol. 70. Come chi volendo far quercia, e cadendo, fa un tombolo, ovvero un cimbottolo.
- S. 2. Corpo o Cuorpo, dicesi ancora del Ventre e della Pancia. Corpo. Bocc. Nov. 1. 31. La mamma mia dolce, che mi portò in corpo nove mesi, il di c la notte.

f. 3. Andar del corpo. Mandar surri gli escrementi del cibo per le parti di sotto. Andar del corpo, Avere il beneficio del corpo, Uscir del corpo. Bern. Orl. 2. 4. 50. Va del corpo una certa cosa molle, Che, come gli occhi tocca, il veder tolle. Lib. Cur. Malatr. Gli stitichi ec. non hanno ogni giorno il benefizio del corpo. Annor. Vang. Faràvi dentro i luoghi da mangiare, e i luoghi da uscir del corpo.

5. 4. Corpo, figurat. si adopera pure a significar La massa insieme unita di molte parti ridotta in una, come Corpo
di città, di soldati, di artefici, e simili. Corpo. Tac. Dav. An. 13. 170.
Dicevasi all' incontro la colpa di pochi dover nuocere a quelli, e non pregiudicare a tutto il corpo degli altri.

- 5. 5. Corpo DI GUARDIA, dicesi il Luogo dove i soldati stanno a guardia. Corpo di guardia. Si avverta che Corpo di guardia toscanamente significa ancora quel memero di soldati che sta a far la guardia. Sero. Stor. 11.443. Rivoltò l'animo a ordinare i corpi delle guardie.
- 5.6. Da corpo a corpo, o Da cuorpo a cuorpo, vale A solo a solo. A corpo a corpo. Segn. Ston. 7. 197. Proviamo amendai a corpo a corpo la nostra fortuna.

5. 7. Conro di Borraga, dicesi di Tutti gli effetti che sono dentro alla bottega.

Corpo di bottega.

- S. 8. Corpo de Cristo. Dicesi la Festa che si celebra in memoria dell'istituzione del Sagramento, dodici giorni dopo la Pentecoste. Corpo di Cristo, Corpusdomini. Marstruz. 2. 42. Quelle feste che il Vescovo col chericato e popolo ordina che si guardino ec., aucora la festa del Corpo di Cristo. Fir. Dial. Bell. Donn. 374. Quella Apoltonia, che voi diceste l'altro di che parve si bella la mattina del Corpusdomini in San Domenico.
- CORPORATURA. sust. remm. Tutto il composto del corpo. Corporatura. Stor. Europ. 6. 147. Vedendovi il conte Garzinfernando molto povero, e mal ve stito, ma grande, formoso, e di bella corporatura ec.

CORPORENTE. And. Grave di corpo, Grasso. Corpolento, Curpulento. Bocc. Lett. Pin. Ross. 276. Il vedersi già vicino alla vecchiezza, corpulento e grave.

CORPUSDOMINI. È lo stesso che CORPO

DI CRISTO. v. CORPO. S. 8.

CORREIA. SUST. FRMM. Striscia di cuoio, acconcia a vari usi. Coreggia, Scoreggia. Bocc. Nov. 73. 14. Faccendo di quelli ampio grembo, bene avendogli alla coreggia attaccati da ogni parte. Fr. Sacch. Nov. 80. Passando uno, ch' era vestito mezzo bianco e mezzo nero tutto da capo infino a piede, eziandio scoregge e scarpette.

CORREIAME E CORRIAMMA. sust. Dicesi propriamente Tulto il cuoio che si
adopera per sostenere una carrozza,
per ornarla, e rivestirne alcune sue
porti. Corame. Questo vocabolo è di
Crusca; ma non abbiam potuto rinvenirne buoni esempi di scrittori per

rifermarlo.

5. Correstante o Curritatid di un soldato, sono le Coregge che portuno indosso i soldati, alle quali sono appiccate la sciabla e la cartucciera. Tracolle.

CORREIULO. sust: MASCH. Striscia di cuoio a guisa di nastro; che propriamente si usa ad allactiare i calzari: Coreggia; Coreggiuolo. PASS. 258. Umiliandosi disse che non era Cristo, è non era degno di sciogliere la coreggia del suo calzare. Circ. Gell. Per avere i coreggiuoli delle starpette al contrario.

CORRENTE: süst. Masch. E lo stesso che

CHIANCARELLA. v.

CORRERE. VERB. NEUT: Propriamente Andare con Estrema velocità. Correre te dicesi presso di noi è in loscato cost dell' uomo come delle bestie, ed uncora delle cose inanimate. Bocc.: Nov. 18. 17: Facendo cotali prove fanciullesche, siccome di correre; di saltare, ec. Dant. Inf. 9. 52: Ed io che riguardai vidi un insegna; Che, girando, correva tanto ratta; Che d'ogni posa mi pareva indegna.

S.Correre, e Non content ; delle delle moneté, e L'essere, o Non essere ricevule. Correre, e Non currere. Fr.Giord. Prep. Il denaio che non è coniato sapete che non corre, e non si spende.

CORRIDORO E CORRETURO. sust.

MASCH. Stanza stretta e lunga, ad uso
di passare. Corridoio, Andito. VARCH.

Stor. 9. Tutte le comodità che possono avere le case, come terrazzi, anditi, ricetti.

S. 1. CORRIDORO, O CORRETURO. Dicesi ancora quello de'conventi de'monaci e delle monache, a' lati del quale sono disposte

per lungo le celle. Corridoio.

§. 2. Corridoro, o Correturo de teatri. È quello spazio vòto, e non impacciato, che è nel mezzo o ne lati de teatri, per

cui si passa. Corsia.

CORRIERE. PARTE. MASCH. E propriamente Colui che porta le lettere. Corriere, Corriero. Bern. Orl. 1.6.46. Orlando, poich'è partito il corriero D'An-

gelica, gli pare esser sicuro.

corrispondente. parte. masch. È colui a cui noi siamo soliti di scriver lettere, e da cui noi pur riceviamo lettere, o per faccende e negozi, o per semplice uffizio di amicizia. Corrispondente. Segner. Pred. 1. 8. A trafficare eleggete i corrispondenti più accreditati. Car. Lett. 1. 213. Mandatemi le lettere per via de'Cavalcanti, sotto coverta a messer Giovan Tommaso Crivelli, lor corrispondente.

CORRIVARE. NEUT. PASS. Muoversi ad ira. Adirarsi, Sdegnarsi; Montare, Entrare, Saltare; Andare, Venire, Essere in bestia. Montar la stizza. Cech. Stiav. 4.5. Che mogliama è così montata in bestia, Ch'ella la caccerà alle forche. Lasc. Rim. E non t'adiri al primo, e salti in bestia? Malm. 11. 15. Or s'egli è in bestia? Malm. 11. 15. Or s'egli è in bestia, dicavelo questo. Varch. Suoc. 3. 5. Ancor tu t'adiri, e vieni in bestia senza proposito. Disc. Calc. 93. Non dee ad alcuno di essi la stizza montare; o sdegnarsi per esser troppo tosto dalla zuffa divelto.

CORRIVATO. ADD. DA CORRIVARE. V.

CORRIVO. Abb.

CORRIVO. sust. MASCH. Ha due signifitazioni; quella, cioè, di Beffa che si fa o si riceve, e quella di Dispiacere o Pena che si ha quando non si è conseguito cosa che si credeva di poter conseguire.

Beffa, Burla, Giarda, Natta, Cilecca.— Pena, Dispetto. Bean. Oal. 1. 12. 84. Da lei ben ti guarda, Ch'ella non ti facesse qualche giarda. Vanch. Ercol. 84. Quando si mostra di voler dare qualche cosa a qualcuno, e fargli qualche rilevato benefizio, e poi non se gli fa, si dice Avergli fatta la cilecca , la quale si chiama ancora natta, e talvolta vescica o giarda. Lasc. Cen. 2. Nov. 7. E lo prego caldamente che pensasse di fargli qualche giarda rilevata, di che se ne avesse a dir mille anni. CAPR. BOTT. 5. 85. L'avere a lavorare un poco sarebbe piacere, ma sempre, come hoa fare io, che ho poco, o nulla, è un dispetto.

CORRIVO. ADD. che dicesi ancora CORRIVATO. Dicesi di Uomo che, per non aver conseguito quello che egli volca, o quanto egli sperava, si rimane dispiaciuto e dolente, e con un pocolino di sdegno. Dolente, Pien di dispetto, Crucciato, Incollorito. Bocc. G. 4. N.1.Dolente di ciò oltre modo, prima gli volle sgridare, poi prese partito di tacersi. E Nov. 77. 19. E con voce sommessa, senza punto mostrarsi crucciato, disse ec. TAC. DAV. STOR. 1. 258. Galba incollorito co'Lionesi, confiscò loro tutte

l'entrate.

CORSÈ. SUST. MASCH. E quella vesta affibbiata e armata di stecche, che cuopre e cinge la vita delle donne. Busto. CAVALC. PUNGIL. 263. Torrà loro le trece e gli ornamenti di capo, cioè le corone, e gli spilli, e le mitre, e i busti, e gli balzi.

CORTE. SUST. FEMM. È il principe con la sua famiglia o parenti. Corte. Red. Lett. Fra poco la Corte andrà al soli-

to degli altri anni a Livorno.

5. 1. Corte, dicesi ancora de'Cortegiani. Corte. Dant. Int. 13. 66. Morte comune, e delle corti vizio.(L'Invidia).

- 5. 2. Corte, è pure il Luogo dove si tien ragione. Corte, Palazzo della ragione. Bocc. Nov. 75. 5. Essendo la corte molto piena d'uomini, Matteuzzo ecentrò sotto il banco.
- J. 3. Corte, si usa ancora in sentimento di Magistrato; dicendosi, per modo di esempio, La Suprema Corte di Giu-

Corte, Corte Suprema, Corte Criminale. Bocc. G. 4. N. 7. Similmente presa, come l'Andreuola fu, non con forza, nè cou virtù, ma con morte inopinata si deliberò dalla corte.

- §. 4. Corte, dicesi ancora de' Ministri della giustizia, come bargello, birri, messi, ec. Corte.
- S. 5. FARE LA CORTE AD UNO. Corteggiare una persona. Far corte, Corteggiare. Alleg. 76. Ch' io non so corte dove non ne spicchi. v. CORTEGGIA-RE.
- CORTEGGIARE. VERB. ATT. Far corte, Accompagnare i signori, e Far loro servitù. Corteggiare, Far corte. Bemb. As. 3. Gran senno faranno i tuoi compagni, se essi questo prence corteggeranno. Si noti che Corteggiare, e Far corte in toscano si usano pure come neut. ass. Benn. Orl. 3. 1. 58. Dieci donzelle a corteggiare avvezze ec. v. CORTE. 5.5.
- CORTELLA. SUST. FEMM. Sorta di coltello alquanto minore del coltellaccio, e
  maggiore di un ordinario coltello: e si
  adopera da' macellai per uso di lor arte, e da' cacciatori per portarla allato.
  Coltella, Coltellessa. Lon. Med. Nenc.
  25. Tu sai eh' io porto allato la coltella,
  Che taglia e pugne.

grande per uso di cucina. Coltellaccio.
MIRAC. S. M. MADD. Abbiendo tolto un

suo coltellaccio di cucina.

CORTELLARO. PARTE. MASCH. Quegli che fa i coltelli. Goltellinaio. Cant. Garn. 238. Canto di Lanzi coltellinai.

CORTELLATA. SUST. FEMM. Ferita di coltello o di coltella. Coltellata. Fr. Giord. S. Pard. 5. L'uomo riceve una parola, e rende una coltellata: riceve una gotata, e da la coltellata.

CORTIELLO O CURTIELLO. SUST. MASCH.

Strumento da tagliare. Coltello.

S. CORTIBLEO DE SCARPARO. Collello col quale i calzolai tagliano il cuoio. Trincetto. Non si arreca esempi di questa voce, chè è stata presa da noi dalla viva voce de' Fiorentini.

CORTIGLIO. v. CORTILE.

CORTILE. SUST. MASCH. È quello spazio scoperto nel mezzo delle case, onde esse

pigliano il lume. Cortile, Corte. Bocc. Intr. 47. In sul colmo della quale era un palagio, con bello e gran cortile nel mezzo. EG. 3. p. 4. Sopra una loggia, che la corte tutta signoreggiava ec., postesi a sedere.

CORTINA. sust. femm. Tenda, che fascia intorno intorno il letto, ed è parte del cortinaggio. Cortina. Bocc. Nov. 31.9. Trovando le finestre della camera chiuse, e le cortine del letto abbattute.

CORTINAGGIO. SUST. MASCH. Arnese col quale si fascia e chiude il letto. Cortinaggio. M. Franz. Rim. Burt. 2. 127. E dormii solo sotto un cortinaggio.

S. La parte superiore del Cortinaggio, che da noi dicesi Travacchino, da' To-

scani è detta Sopraccielo.

CORUOGLIO. SUST. MASCH. Ravvollo di panno a guisa di cerchio, usato da chi porta de'pesi in capo, per salvarlo dalla offesa di quelli. Cercine. Buon. Fier. 2. 5. 8. E con cercine in testa, E gran riscontri abbottonato il petto, E in calzari d'Alluda, Pare il Bascià di Buda.

CORZEIA. SUST. FEMM. Dicesi quella Camera assai più lunga che larga, dove negli ospedali dall'una parte e dall'altra sono disposti i letti degli infermi. Corsia. Non si arreca esempi, chè questa voce è stata presa dall'uso di Firenze.

COSERE. VERB. NEUT. ASS. B ATT. Congiungere insieme pezzi di panni, tele, cuoi, e altro, con refe, o simile, passato per essi per via dell'ago, per adattargli a uso di vestimenti o di checchessia. Cucire. Bocc. Nov. 68. 12. In capo della scala si pose a sedere e cominciò à cucire. Lasc. Cen. 1. Nov. 5. Dicendogli che la fanciulla per cucire, tagliare e lavorare camice e scuffie, era il proposito appunto ed il bisogno della casa.

COSERE.sust.masch. E il Lavoro che si cuce. Cucito. Agn. Pand. 54. Tengono tutto il di il cucito in mano, che

mai viene loro meno.

COSETORE, che dicesi ancora SARTO e SARTORE. PARTE. MASCH. Quegli che taglia vestimenti, e li cuce. Cucitore, Sarto, Sartore. Guid. G. Quivi li cucitori, che faceano le brache e le camice. DITTAM. 4. 4. Perchè tanto mi stringe

a questo punto La lunga tema, ch'io fo come il sarto, Che per fretta trapassa spesso il punto. Dant. Par. 32. 140. Qui farem punto, come buon sartore, Che, com'egli ha del panno, fa la gonna.

COSETORIELLO. DIM. DI COSETORE: e dicesi per ispregio a Sartore che non fa bene il suo mestiere. Sartorello.

COSETURA e CUCITURA. sust. femm. Il cucire, e la Congiuntura del cucito. Cucitura. Quad. Cont. Gli pagava al Riccio sarto per cucitura de' panni

della moglie del detto Andrea.

S. 1. Cosetura e Cucitura. Dicesi pure da noi, non tutto il lavoro di un cucito, ma la Congiuntura di due teli, o di panno lano o di panno lino, che faccia costola, come sono propriamente quelle delle maniche, o d'altra parte di un abito, o d'una camicia, e simili.Costura.Vit.Plut. Com'egli s'ornava di roba, che ciascuna costura avea fregi d'oro fino.

S. 2. SPIANARE, O SCHIANARE LE CO-SETURE O CUCITURE. Dicesi da' sarti il Picchiar, che essi fanno, la costura, per ispianare il rilevato di essa. Spianare le costure. Cecch. Prov. 39. 1 sartori ec. pigiano e stropicciano forte

perchè tal costura si spiani.

Non vogliamo tralasciar di avvertire che è da por ben mente, e distinguere Cucitura, che è tutta l'opera che si fa in un cucito, da Costura, che è la congiuniura di una parte del cucito che fa costola e però non si vuol dire la Costura di una camicia, volendo dire il lavoro del cucito di una camicia, ma Cucitura; e si dirà per contrario Costura quando si vorrà significare la Commettilura con punti, o di una o di più parti di una camicia od altro.

COSTATA. sust. femm. E la Polpa attaccata a quegli ossi che partono dalla spina, vengono al petto, e racchiudono i visceri. Costola. Fr. Sacch. Op. Div. Eva nacque d'uomo, e fu della costola d' Adamo.

COSTATELLA. DIM. DI COSTATA. Costolina. Lib. Mascalc. Come sono le nere le costoline degli animali subito pati.

COSTUMATO E ACCOSTUMATO. ADD. Di be'costumi, Bene creato. Costumato, Accostumato. Bocc. Nov. 5. 6. Gli parve bella, valorosa e costumata.

COTECONE. PARTE, MASCH. Dicesi di Uomo eccessivamente avaro. Sordido, Spilorcio. Tac. Dav. Ann. 3. 71. Il popolo odiava Quirino ec., per essere vecchio, sordide, e strapotente. Buon. Firm. 4. 3. 2. Sospirò lo spilorcio, e il sen s'aperse, Esi trasse una piastra d'un borsello. Ci piace di qui avverlire che Coticone e Cotennone, in loscano diconsi solo ad Uomorozzo e zotico. Fin. Disc. An. 102. Ella era bella e manierosa, ed egli era uno di quei coticoni che non cavano mai il mento del capperone. Min. Malm. 2.64. Un uomo zotico, che si dice Uomo di grossa cotenna, o Cotennone, e Coticone. — Queste due voci risponderebbero perfettamente al napoletano CIANPRUOSCO e CIANFRUO-SCO. v. CIAMPRUOSCO.

COTENA o COTECA. sust. FEMM. Dicesi propriamente la Pelle del porco. Cotica, Cotenna. Cr. 10.95. 1. Sotto il quale si pone un poco di cotenna di porco.

COTÒGNATA. SUST. FEMM. Conserva, o Confettura di mele, o pere cotogne con mèle o zucchero. Cotognato. Cr. 10. 35.

1. Si pone intorno al cotognato i piccioli bruscoli divisi e rotti.

COTOGNO o COTUGNO. SUST. MASCH. E il Frutto del melo cotogno; il quale è più grosso della mela , lamiginoso e alquanto lungo, di color gialliccio, di gusto per lo più afro e acetoso, e di odore assai acuto; e mangiasi ordinariamente cotto al forno, o se ne fa confetture. Cotogno, Cotogna, Melacotogna. Bemb. Lett. 1. 12. 263. Rendovi grazie delle vostre torte di cotogni mandatemi ec. Ca. 5. 7. 7. Ma delle cotogne altre sono afre, e altre sono acetose, e altre sono dolci. M. Aldobr. Siccome di mangiare mele cotogne, pere, e altri cibi pesanti, per le vivande avvallare. L'albero che da noi è detto pure Cotogno o Cotugno, toscanamente dicesi Cotogno e Melocotogno. Ca. 5. 7. 1. Il cotogno è arbore noto ec.

COTRIELLO. SUST. MASCH. Coltrone piccolo, sottile e leggiero, per uso di avvolgervi entro bambini. Coltroncino. COTTA. SUST. FRMM. Breve sopravvesta di panno lino bianco, che portano nell'esercitare i divini uffizi gli ecclesiastici. Cotta. Burch. 1. 69. Dicono il mattutino avaccio avaccio, Senza tonaca o cotta o piviale.

COTTA. SUST. FRMM. È una certa quantità di roba che si cuoca in una volta; e dicesi di cose da mangiare, ed altre ancora che si cuocono per altro uso. Cotta. LASC. CEN. I. Nov. 9. Il marito stava la notte a sollecitar le cotte dei

mattoni e della calcina.

§. Cotta di Pane, è Quel tanto di pane, che può in una volta capire il forno. Infornata. Burch. 1. 33. E di pan bianco piena un' infornata, Si yergognò ec.

COTTONE. SUST. MASCH. E presso di noi la Bambagia filata. Bambagia. Vogliamo si ponga ben mente che Cotone, in toscano è tutto il contrario di quello che intendesi presso di noi: chè quello che noi diciamo Cottone, che è la Bambagia filata, dee dirsi Bambagia; e la Bambagia che noi diciamo di quella non filata, è a d'irsi Cotone. Bocc. Nov. 80. 8. L'una aveva un materasso di bambagia bello e grande in capo. G. VIL. 7. 144. 4. Perchè i Saracini rompessono le mura il dì, la notte erano riparate e stoppate o con tavole, o con sacchi di lana o di cotone. Ma pure non dobbiamo tacere che Colone trovasi alcuna volta adoperato in luogo di Bambagia. M. Aldobr. Prendete due drappi di cotone ovvero di lino.

COTTURA. SUST. FEMM. Il cuocere, L'atto di cuocere, e di far cuocere. Cotto,
Cottura. Fr. Sacch. Nov. 98. È ito a
casa a far trarre il ventre della bisaccia, e metterlo in una pentola a fuoco,
perchè se a vesse manco di cotto, che
si cuoca. Ricett. Fior. Si cuocono a
fuoco lento, tanto che sieno venuti alla

cottura ragionevole.

COVA. sust. femm. Quella quantità d'uova che in una volta cova l'uccello. Covata. Segner. Crist. Instr. 1. 9. 11. Uccelli che col troppo peso della loro grassezza schiacciano le covate in cambio di scaldarle e di schiuderle.

S. Cora, dicesi pure il Luogo dove la chioccia sta a covare. Cova, Covo. Lasc. Nan.

1. 44. Tolse una penna ad un uccello a covo.

COVARE. VERB. ATT. E NEUT. È propriamente Lo star degli uccelli in sall' uova per riscaldarle, acciocchè di esse nascano i pulcini. Covare. Tes. Brun. 5.31. Dicono molti di loro malizie (delle pernici) ch'elle furano l'uova l'una all'altra; e quando sono nate, udendo la boce della diritta madre, sì si partono da quella che l'ha covate. Cr. 9.82.3. Se l'uova-de'pavoni alle galline si pongono, scusa le madri dal covare.

5. Covarb in corpo. Ha due significazioni appresso di noi; che talora significa Sofferire un'ingiuria, un'offesa, un oliraggio, una sventura senza dolersene, e senza desiderio di vendetta: e tal altra significa Celar l'ira, il dolore, la vendella, ed aspettar tempo per dargli sfogo. Nel primo significato si potrebbe dire Ingozzare, nel secondo Dissimulare. LikSon. 5. Tutti i torti non ho, tutto s'ingozza, Quando possa con voglia si raccozza. Cavalc. Frutt. Ling. Eper certo dobbiamo tenere e credere, che chi non sa perdonare e dissimulare discretamente, non sa, nè può punir discretamente.

COVERTA. SUST. FEMM. V. COPERTA. COZZETTO. SUST. MASCH. La parte concava deretana tra il collo e la nuca. Collottola. Varch. Stor. 9. 265. Con una piega dietro, che si lascia cader giù in guisa che cuopre la collottola.

COZZECA. SUST. FEMM. Quella crosta che si fa su la carne ulcerata. Schianza, Dant. Inf. 29. Dal capo a'piè di schian-

ze maculati.

COZZO o CUOZZO. SUST. MASCH. É La parte opposta al taglio del coltello, o d'altro strumento simile da tagliare, o da altre operazioni. Costola. RICETT. FIOR. Si rompono colla costola del coltello grossamente.

CRA CRA. Voce della cornacchia. Cra Cra. Fr. Sacch. Rim. 17. Se la cornacchia c'è, gridi cra cra; Se c'è la quaglia, canti qua qua riqua; Se c'è il corbo,

allor faccia cro cro.

CRAPA. SUST. FEMM. Femmina del becco. Capra. Dant. Inf. 19. Per lo scoglio sconcio ed erto, Che sarebbe alle capre duro varco.

CRAPARO. PARTE. MASCH. Guardiano e Custode di capre. Capraio, Capraro. Bongh. Vesc. Fion. 517. Poi secondo gli uffizi ed esercizi loro, armentai, caprai, porcai, ed altri nomi tali.

CRAPETTARIA. v. CAPRETTERIA. CRAPETTARO. v. CAPRETTARO.

CRAPETTO E CRAPETTIELLO SUST.

MASCH. Figliuolo della capra. Capretto, Caprettino. Capretta, Caprettina.

M. Aldobr. Carne di capretto sopra tutte l'altre carni si cuoce più leggermente. Tratt. Segr. Cos. Donn. Usi il fegato d'una caprettina, la quale sia nata di due giorni.

CRAPICCIO o CAPRICCIO. SUST. MASCH.

Pensiero, Fantasia, Ghiribizzo, Invenzione, Bizzarria. Capriccio. Bern. Rim.
55. È son capricci, Che a mio dispetto

mi voglion venire.

§.1. TENER CAPRICCIO, O VENIRE IL CA-PRICCIO di una cosa, vale Averne desiderio, Averne voglia. Aver capriccio, Venire il capriccio. Bern. Orl. 2. 5. 13. Ma tanto più glie ne viene il capriccio, Quanto le cose son più faticose.

§. A CAPRICCIO. usato avverb. vale Senza ragione, Di propria fantasia. A capriccio, Capricciosamente. Alleg. 154. Ed io senza un briciol di sale nelle mie cose, ed a capriccio scrivo.

CRAPICCIUSO o CAPRICCIOSO. ADD. Dicesi di uomo che opera senza ragione

e di fantasia. Capriccioso.

CRASTARE. VERB. ATT. E NEUT. PASS.

Togliere i granelli: e dicesi si dell'uomo,
e si delle bestie. Castrare. G. VIL. 5. 17.
2. E detto Guglielmo sece accecar degli occhi e castrare. Pallad. Marz. 6.
In questo mese e tempo ogni animale di quattro piedi, spezialmente i cavalli, si castrano.

CRASTONE. sust. MASCH. Tosse e Infreddatura forte. Male di castrone.

CRAVACCATORE. v. CAVALCATORE. CRAVACCATURO. SUST. MASCH. Luogo rialto fatto per comodità di montare a cavallo. Cavalcatoio: ed oggi più comunemente Montatoio.

CRAVATTA. SUST. FEMM. Fazzoletto o Pezzuola di mussolino, di tela batista o di seta, che si porta intorno al collo annodato, e pendente sul petto. Cravatta, Corvatta. SACCH. R.M. E poi corvatte, e poi Corpetto, giustacuor, parrucca e spede

e spada.

CRAVONE. SUST. MASCH. È il legno arso, e spento prima che sia fatto cenere. Carbone. Bocc. Nov. 96. 9. Mi pareva che ec. uscisse di non so che parte una veltra nera come carbone.

- S. 1. A PLSO DE CRAPUNE. A soprobbondante, Soprobbondantemente. A misura di carboni, A misura di crusca. Fir. Luc.3.2. Ma io giuro affè di gran mangiatore, ch' io nonpossa mai più mangiane tordi grassi, ec. s'io non mene vendico a misura di carboni. Mong. 21.5. A misura di crusca e di carboni. Lasc. Cen. 1. Nov. 6. La Mea non capiva nelle cuoia per l'allegrezza, parendole essersi vendicata a misura di carboni.
- 5. 2. Craron z. Dicesiancera a Quel bottone che si genera nell'estremità del lucignolo acceso della bacerna. Fungo, Smoccolatura, Moccolo, Moccolaia. Bart. Rien. 2. 2. Così più d'una volta dicono essere avvenuto in schiuderne alcuno, non tocco da molti secoli addietro, trovarvi le lucerne come testè smorzate, col fungo tuttavia in bragia e fumicante. Buon. Firm. 4. 25. Sì, vo' mandarti le smoccolature Per tua merenda. Salvin. Arnor. F. B. 4. 1. 11. Rendean fungose: nelle lucerne, quando fanno quelle moccolaie.

CRAVONELLA. SUST. FRMM. Carboni di

legne minute spents. Brace.

S. Quegli che fa o vende Brace, dicesi Braciaiuolo. Salvin. Ann. a Salv. Rosa. La favola di Esopo del braciaiuolo e del lavandaro imbiancatore di panni.

CRAVUGNOLO. sust. MASCH. Spezie di fignolo o di ciccione maligno: Enfiato pestilenziale. Carbone, Carboncello, Carbonchio. VARCH. STOR. 7. Fu molte fiate avvertito, che chi, avendo per le gambe ec. bolla alcuna, la grattava, ella convertivasi finalmente in carbone, fra tre di l'uccideva. M. VILL. 4. 25. Gli apparve nella fronte sopra il ciglio un piccolo carboncello, del quale poco si curava.

CREANZA o CRIANZA. SUSP. FEMM. Am-

maestramento di costumi, Buono e mal costume. Creanza. Galar. 85. Questi leggieri peccati di nascosto guastano col numero e colla moltitudine loro la bella e buona creanza.

S.1. Dicesi FARB, o RICEPERE UNA MALA CREANZA, di chi fa o riceve un'offesa, un'onta, in fatti o in parole. Fare offesa, onta, oltraggio, vergogna. Bocc. Nov. 69.7. Io non farei a lui-sì fatto oltraggio. ENov. 4.7. Egli non te vorrebbe aver fatta quella vergogna.

5. 2. CREANZA O CREANZELLA, dicesi ancora di alcun Presente che si fa, o per mostrar gratitudine di qualche beneficio riceruto, o solo per onorare una persona. Regaluccio, Presentuzzo.SAL-vin. Pros. Tosc. 1. 129. Contasi dagli antichi una molto buona e bella usanza ec. il regalarsi e carezzarsi scambievolmente con certe amorevolezze,

e piccioli regalucci.

- CREATURA o CRIATURA. sust. FEMM.

  Dicesi di Felo, di Bambino, e di Figlistolo. Creatura. Bocc. Nov. 94. 4. Le sue più congiunte parenti dicevan sè avere avuto da lei, non essere ancora di tanto tempo gravida, che perfetta potesse essere la creatura. Benv. Cell. Vit. 1. 12. Quella allevatrice ec. pulito che l'ebbe la creatura, ec. Segn. Crist. Istr. 1. 15. 20. Ab! dilettissimi, lasciatevi un poco persuadere una volta dal vostro bene, edal bene delle vostre creature.
- 5. GREATURA. Figurat. dicesi di Colui che è stato sotto la disciplina di alcumo, o allevato e tirato innanzi da lui. Creatura, Creato. G. VILL. 10. 230. 3. Il quale era del paese del Papa e sua creatura.

CREATURELLA E CRIATURELLA. DIM. DI CREATURA. Creaturella, Creaturina.

- CREDENZA. SUST. FRMM. È l'atto del credere, Il fidare altrui sul credito. Credenza. Buon. Fren. 5. 1. 3. Passi quello smargiasso violento, Cui negata credenza dal mercante, ec. Gli fu tra lo sportello stretto il braccio.
- S. COMPRARE, VENDERE A CREDENZA e FAR CREDENZA, e simili, vale Vendere, Comprare ec. senza ricevere o dare il

prezzo subito. Comprare, Pigliare a credenza, a credito; Togliere o Torre a credenza; Vendere, Dare a credenza, a credito; Far credenza, ec. Bern. Rim. Pigliate spesso a credenza, a interesse. Sen. Ben. Varch. 2.21. Un certo della setta e ordine di Pittagora avea tolto a credenza da un calzolaro un paío di borzacchini. Segn. Penit. Istr. cap. ult. Se vendendo a credito avete pigliato sopra il prezzo rigoroso ec. Lib. Son. 135. Compra a contanti, e non far mai credenza. Fr. Sacch. Rim. 69. E vada alla taverna a far doglienza, Mangiando e bevendo a credenza.

CREDENZA. sust. FEMM. Dicesi quella Tavola che s'apparecchia per porvi su i piatti, ed altro vasellamento per uso della mensa. Credenza. Fir. As. 247. Misi sottosopra ciò che era su per le tavole, e su per la credenza, bicchieri,

guastade, ec.

S. CREDENZA, si dice pure l'Assortimento di vasellamenti e piatteria, per servigio della tavola e della credenza. Credenza. CAR. LETT. 2. 201. Il signor duca suo consorte sece fare qui molti disegni di varie storiette, per dipignere una credenza di maioliche in Urbino.

CREDENZIERE, PARTE, MASCH. È Colui che ha la cura della credenza. Creden-

ziere. v. RIPOSTIERE.

CREDITO. SUST. MASCH. Quello che s'ha ad aver da altrui; e per lo più dicesi di moneta; contrario di debito. Credito. Bocc. Nov. 1. 5. In dubbio gli rimase, cui lasciar potesse sufficiente a riscuoter suoi crediti.

5. 1. APER CREDITO. Credere a quello che altri dice. Dar fede, Dar credito. G. VIL. 7. 154. 1. I frati Predicatori, e anche i Minori, per invidia, o per altra cagione, non vi davano fede. Bern. Orl. 3. 2. 62. Danne credito a me, che il ver ti dico.

5. 2. AVER CREDITO, e PERDERE IL CRE-DITO, delto de' mercatanti, vale Essere in buono stato, Essere in cattivo stato. Aver credito, Perdere il credito. G. VII.. 11.87. Del tutto perderono il credito, e fallirono di pagare.

CREMA. SUST. FEMM. Vivanda che si fa

con latte, xucchero ed uova. Crema. È da notare che questa voce è registrata nel Vocabolario della Crusca solo in sentimento di Fior di latte; ma oggi in Firenze dicesi Crema anche la vivanda anzidetta.

CREMMESE. ADD. Aggiunto di colore, vale Rosso acceso. Cremisi, Cremisino, Chermisi, Chermisino. Red. Annor. Der. 49. Dalle parti d'America ci viene una certa altra preziosa mercanzia di vermicciuoli, la quale si adopera a tignere in cremisi, e si chiama cocciniglia. Bemb. Lett. Tom. 2. v. 3.p.102. Faretevi dare ec. l'inventario de' libri niceniani in carta buona, legato in raso cremisino, con la coperta sua. G. Vil. 12. 8. 19. Fece aggiugnere al palio dello sciamito chermisì.

CRESCERE. VERB. NEUT. L'aumentarsi di checchessia per qualsivoglia verso. Crescere. Bocc. Intr. 5. Delle quali alcune crescevano come una comunal mela. E Nov. 18. 18. Violante ec. venne crescendo e in anni, e in persona, e in bellezza. E Nov. 15. 37. Di che la

paura gli crebbe forte.

§. 1. Crescere, è ancora il Rigonflare che fa la pasta, per il fermento o liecito. Levitare, Lievitare, Fermentare. Lab. 170. Nè che troppo abbia il forno la fornaia scaldato, e la fante lasciato meno il pane levitare.

S. 2. Crescere, attiv. si adopera pure da noi in sentimento di Allevare. Crescere. Bocc. Nov. 18. 29. Voi dalla povertà di mio padre togliendomi, come fi-

gliuola cresciuta mi avete.

CRESCIONE. sust. MASCH. Pianta di sapor forte, che suol mangiarsi o coll'arrosto, o coll'insalata. Crescione. M. Aldobr. Crescione è di due maniere, siccome di riviera e di orti.

CRESEMA. SUST. PEMM. Così dicesi il Sagramento della confermazione. Cresima, Cresma. Maestruz. 1. 40. Il giovedì santo consagra il vescovo tre òli; il primo e il principale è la santa cresima, e fassi d'olio e di balsamo ec.

CRESEMARE. VERB. ATT. Conferère il sagramento della cresima. Cresimare. Maestruz. 1. 40. Quale è la forma del cresimare?

S. CRESEMARSI, in forma neut. pass. è Prendere il sagramento della cresima. Cresimarsi. Cron. Morell. 902. Cresimossi il lunedi santo, a di 9 Aprile.

CRESPA E CRESPE al plur. SUST. FEMM.

Diconsi Quelle piccole pieghe, che son
come artificiose grinze, che si fa alle
camioe, e propriamente a' manichini, e
intorno allo sparo: ed ancora ad altre
vesti o da uomo o da donna. Crespa,
Crespe. È da avvertire che questa noce
è registrata nel Vocabolario, ma non in
questo sentimento; e noi l'abbiamo tolta
dalla viva voce de' Fiorentini.

S. LEVARSI LE CRESPE DALLA PANZA.

Mangiar tanto che il corpo gonfi, e si
distenda la pelle. Cavare il corpo di
grinze. Fir. Disc. an. 73. Pur sarebbe
oramai tempo a cavare un tratto il corpo di grinze.

CRESTA. SUST. FEMM. Quella carne rossa a merluzzi, che hanno sopra il capo i galli, le galline, ed alcun altro animale. Cresta. v. CENTRA.

S. AIZARE, O AZZAR LA CRESTA. Venire in superbia: tolta la metafora dal gallo. Alzare, o Rizzar la cresta. Vanch. Suoc. 3. 5. lo dirò il vero; poichè voi avete avuto questo poco di roba più, voi avete alzata la cresta, e fate molto del grande. Tac. Dav. Ann. 5. 123. Trovati i capi, rizzaron le creste.

CRETA. SUST. FRUM. Terra tenace, della quale si fa stoviglie, e si usa da scultori per farne modelli di statue, e statue an-

cora. Creta, Argilla.

CRIATO. PARTE. MASCH. Colui che è al servizio di alcuno per salario. Servo, Servidore o Servitore, Famiglio, Familiare o Famigliare. Taatt. Segr. Cos. Donn. Tengono in casa molti servi e molte serve. Bocc. Nov. 67. 5. Essendosi accontato con l'oste suo, gli disse, che volentier per servidore d'un signor dabbene, se alcuno ne potesse trovare, starebbe. Al quale l'oste disse: tu se'dirittamente famiglio da dovere esser caro ad un gentiluomo di questa terra... il qual molti ne tiene.

CRICCA. SUST. FEMM. Contesa, Competenza ostinata tra due o più persone. Picca, Gara. Salvin. Disc. 2. 997. Non da altro nasce che da virtà, per far

gareggiare e mettere a picca, per così dire, di gentilezza i futuri co' passati. An. Fon. 1.8. Nata pochi di innanzi era una gara Tra il Conte Orlando, ed il cugin Rinaldo.

CRISCIO. ADD. Colore oscuro con alcuna mescolanza di bianco. Grigio, Bigio. Tes. 5. 12. Smerli sono di tre maniere, l'uno che ha la schiena nera, l'altra che l'ha grigia, e son piccoli, e sottili uccelletti.

CRISCITO. SUST. MASCH. Quella pasta che si fa andare in acidità, affinchè, messa in quella fatta pel pane, ne produca coleremente la fermentazione. Lievito, Fermento. Non riferiamo esempi; chè quelli registrati in Crusca sono tutti figurati, e noi non ne abbiam potuto rinvenire altri in alcuno scrittore.

CRISOMOLO E CRISUOMMOLO. SUST.

MASCH. Frutto che viene la state, con
un nocciolo entro di sè, che talvolta ha
l'anima amara, e talvolta dolce. Albicocca. Red. Oss. Ann. 120. Si mastichi
delle mele, delle pere, delle albicocche
e delle pesche. L'albero che produce
questa frutta dicesi Albicocco.

S. CRISOMOLO, O CRISTIOMMOLO SPACCA-RIELLO, dicesi Quell'albicocca che agevolmente apresi in due. Albicocca spic-

catoia.

CRITICA. SUST. FEMM. È Il dir male delle persone. Maldicenza, Maledicenza, Sparlamento. Mon. S. Garg. Distendono contro a essi i rami del loro sparlamento. Cas. Lett. 61. So ben certo che lor signorie clarissime non hanno lasciato luogo alcuno a vera maldicenza.

CRITICANTÉ. PARTE. Uomo o Donna, che volentieri sparla e dice male d' altrui. Maldicente, Maledico, Sparlatore, Biasimatore. Gallat. 41. Ma poi alla fine ognuno fugge il bue che cozza, e le persone schifano l'amicizia de'maldicenti. S. Giov. Gaisost. Per certo sappiate che ec. nè molli ec., nè suri, nè avari, nè ebri, nè maledici, cioè quelli che d'altrui mal dicono, nè rapaci possederanno lo regno di Dio. E Omet.. Quanti abbaiatori si leveranno contr'a te, e quanti sparlatori, e quanti che apertamente ti nimicheranno. Fa. Giord. Pard. R. La semmina cotanto

maligna biasimatrice, volca saguire la **Bu**a costumanza.

CRITICARE. VERB. ATT. Dir male d'altrui. Biasimare, Dir male, Sparlare. G. VILL. 9. 288. 1. Per certi fu lodato, ma per molti biasimato. Alleg. 121. Che là si tien pancaccia, e si tien loggia De'fatti d'altri; e quell'è più valente Che nel dir mal d'ognun si sbraca e sfoggia. M. Vill. 4. 53. Tornato a Firenze da Lamagna avea sparlato contro lui. Si osservi che Sparlare va costruito col Di o col Contro; dicendosi solo Sparlar di uno, o contro uno.

CRITICO. PARTE. V. CRITICANTE. Vogliamo qui avvertire che CRITICA, CRITICO, CRITICANTE, CRITICARE son tutti vocaboli toscani ; ma non gid nella significazione da noi registrata; si bene in quella di Arte di censurare, Censura, o Componimento fatto per censurar checchessia; di Persona che giudica o censura qualche cosa;di Censurare o Giudicare delle opere allrui, notandone i difetti: come si vede dagli esempi che qui ne arrechiamo. SALVIN. DISC. 2. 475. Maledetto sia, e da noi scomunicato chi una cosa si bella e utile, quale è la buona critica, fa divenire pel cattivo uso e maneggio odiosa. E Pros. Tosc. 1.82. Ora questa fredda critica d'un si fatto autore niente tocca simili iperboli. Rep. Lett. 1. 229. Supplico la sua modestia a non isdegnarsi meco, se invece della critica impostami, io le mando una giustissima favorevole sentenza. E Ins. 49. Qual sia miglior lezione, il potran giudicare i critici.  $m{E}$ LETT. 238. Non ho saputo trovarvi cosa veruna da potersi criticare per suo fondamento.

CRITICO. ADD. E suole quasi sempre unirsi a CIRCOSTANZE, CASI, e simili; dicendosi Critich & Circostanza, Cri-TICI CASI, ec. e vale Condizione penosa, miserabile. Aspro, Fortunoso. Bocc. Proem. 9. Nelle quali novelle piacevoli e aspri casi d'amore, o altri fortunati avvenimenti si vedranuo. Pass. 290. Domandando ec. della sua fortunosa condizione, ed ella vie più piangendo dicendola ec., misela dentro.

CRIVO. SUST. MASCH. Istrumento col qua-

le si scevera da grano o biada il mal seme o altra mondiglia. Crivello, Vaglio. Fav. Es. Scorticò il bestiuolo, e conciò il cuoio, e dell'una parte fece un crivello pertugiato ec.

CROCCO. SUST. MASCH. Uncino di ferro, per afferrare e ritenere checchessia. Crocco, Gancio. Lucan. 43. Allora un cavaliere di Cesare gli attaccò un croc-

co, e preselo per l'usbergo.

CROCE E GROCE. SUST. FEMM. Due legni a traverso l'un dell'altro, per solito ad angoli relli, su' quali gli antichi uccidevano i malfattori, e su' quali pati Gesù Cristo nostro Signore. Croce. Bocc. Nov. 1. 30. Se tu fossi stato uno di quelli che lo posero in croce, ec.

5. 1. Crock. Dicesi ancora a Quel segno che fanno i Cristiani, per divozione, o per altro. Croce: e Farsa LA CROCE. Farsi il segno della croce, Seguarsi. Bern. Orl. 1. 6. 20. Fecesi il segno della croce il frate, Di qualche mala cosa dubitando. Cirir. Calv. 103. Aspetta pur che se tu gli vedrai, Ti segnerai con più di cento croci.

§.2. FARSI LE CROCI di checchessia: vale Restarne ammirato. Farsi il segno della croce. Lasc. Sibil. g. 6. L'intenderai, e farati il segno della croce.

5. 3. METTERE IN CROCE alcuno: vale Pregarlo instantemente. Far le croci ad alcuno. Ar. Sup. 2. 4. Anzi pregoti, E te ne fo le croci.

5. 4. Chi canta non porta la crock. Modo proverbiale, che vale che In un medesimo negozio non si può far due parti. Non si può cantare e portar la croce. LASC. Sibil. 4. 2. E non si può portar ia croce e cantare.

§.5. Crock. Per similit. dicesi di Ogni cosa formata a guisa di croce. Croce.Din. Comp. 2. 42. La sera apparì in Cielo un

segno maraviglioso, il quale fu una croce vermiglia sopra il Palazzo dei

Priori.

S. G. CROCE. Figurat. vale Pena, Tormento. Croce. Amm. Ant. 27. 2. 5. 0 grandezza, croce de' tuoi desideratori, come tutti gli tormenti, e a tutti piaci!

§. 7. OCNUNO HALACROCE SUA: vale Ciascu no ha le sue offlizioni. Ognuno ha la

sua croce.

CROCEFISSO. SUST. MASCH. É L'immagine dipinta, o in iscoltura di nostro Signor Gesù Cristo, confitto in croce. Crocilisso, Croce. Tay. Rit. Si ha una cappella guasta, laddove si ha un piccolo Crocilisso. Vit. S. Giov. Gualb. 285. Come la croce gl'inchinò il capo, perchè avea perdonato il suo nimico.

CROCEVIA. SUST. FERM. Luogo dove fanno capo, e s' attraversan le strade. Crociata, Crocicchio. Benv. Cell. Vit. 1. 319. Si erano avviati verso la chiavica ec., e arrivati su di una crociata di strade, le quali vanno in diversi luoghi. Din. Comp. 3. 78. Giunto l'Imperadore su uno crocicchio di due vie, che l'una menava a Milano, l'altra a Pavia ec. alzò la mano, e disse.

Vogliamo avvertire che Quel Canto o Crocicchio dove fanno capo tre strade, dicesi propriamente Trebbio. Fiox. S. Francesco ec., e giugnendo a un trebbio di via per lo quale si poteva andare a Firenze, a Siena e ad Arezzo, disse

ec. ;

CROCIATA. SUST. FEMM. È la bolla che si dà da' Papi a' fedeli, per dispensarli da'cibi vietati nella quaresima. Crociata. Guic. Stor. Lib. 12. Il Pontefice avea conceduto al re di Aragona le crociate del regno di Spagna ec.

CRONICO. ADD. Aggiunto di male, si usa da' medici in significato di Lungo: opposto all' Acuto, che è breve e precipitoso. Cronico. Leb. Cur. Malatt. Di due maniere si è il male; cronico

ed acuto.

CROSTA. SUST. PEMM. È quella corteccia o coperta, che si genera sopra le materie alquanto liquide, le quali o naturalmente svaporando si condensano, o si fanno condensare al fuoco. Crosta.

S. 1. Crosta. Dicesi ancora la Corteccia del pane. Crosta, Corteccia. Fr. Jac.T. 1. 16. 11. Poichè nona è cantata, La mia mensa è apparecchiata, Ogni crosta è radunata, Per empir mio stomacone. Cre. 14. Il pane in forma grande ha la corteccia più sottile, e più dura, e imperò la sua corteccia nutrica poco, e a smaltire è dura. Si vuole avvertire che, parlandosi di pane, più propriamente dicesi Corteccia.

5. 2. CROSTA. Si dice ancora Quella coperta d'escrementi riseccati che si genera naturalmente sopra la pelle rotta

o magagnata. Crosta.

CROSTATA. sust. FEMM. Spezie di torta o di pasticcio, sopra di cui si fanno croste di pasta. Crustata. Fr. Sacch. Nov. 187. E venendo la crostata, dice il piovano; aveteci voi messo alcun pollastro dentro?

CRUCIFIGGERE. VERB. ATT. Conficcare

in sulla croce. Crocifiggere.

J. CRUCIFIGGERE. Figurat. vale Noiare, Dar fastidio, Tormentare. Crocifiggere. M. VILL. 9. 97. Costoro ben trattati dal padre, senza cagione, che eziandio qualunque lieve pena meritasse, lo crocifissero.

CRUDO. ADD. Dicesi di tutto ciò che può cuocersi, e non è cotto. Crudo. Ca. 6. 87. 6. Il porro crudo mangiato vale

altresì contro all' ebrietà.

5. Crudo. Dicesi del vino e delle frutte che non sono giunte a maturità. Crudo. Cr. 4. 48.10. Similmente il vino delle rosse uve fatto, quando nel principio ancora è crudo, e il suo calor mancherà, il colore avrà a bianchezza vicino. Capa. Borr. 7. 134. Le frutte è vero ch'elle son dolci; ma per esser crude, e difficili a digerire, non generano molto buon sangue.

CRUSTINO. sust. MASCH. Felluccia di

pane arrostito. Crostino.

CÚCCAGNA. 838T. FEMM. Era un giuoco che davasi alla plebe, dove, a un segno dato da un magistrato, si concedea facoltà ad ognuno di prendere e rapire ogni sorta di grasce, che stavano a questo fine apparecchiate in una piazza della città. Noi crediamo che fosse stato dato il nome di Cuccagna toscano, ch' è nome d' un paese favoloso, pieno di diletti, e di piaceri, come la contrada di Bengòdi descritta dal Boccaccio: e volendo far menzione di questo giuoco non si può dir altrimenti che Cuccagna.

S. 1. Cuccagna. Figural. dicesi ad una

casa, dove, per istolta prodigalità di chi la governa,ci ha disordine, grande abbondanza di ogni cosa , e chiunque vi giugne vi trova da pranzo, e da cena. Magona: e si direbbe, per modo d'esempio: questa casa è una Magona, o in questa casa è una Magona. Perchè meglio s'intenda la forza di questa voce è a sapere, che Magona propriamente significa Ferriera, Luogo ove si lavora il ferro; e perocchè nelle ferriere ci suole essere, e strepito, e confusione, e rumore, e gran numero di fabri; le case, dove ci ha sempre frequenza di gente, che viene per far desinari e banchetti, sono ancora dette Magone.

5. 2. Cuccagna. Figurat. dicesi pure di una casa, dove, per negligenza e per stollezza di chi la governa, i famiglia-ri prendono e rubano a lor talento.

Ladronaia.

S. 3. Cuccigna. Dicesi ancora l'ingiusta amministrazione d'un'ufficio, dove tutto si fa per prezzo. Mangeria, Ladronaia. Dav. Scism. Riparò alla brutta ladronaia di peggiorar la moneta.

Di Magona, di Mangeria, e di Ladronaia nel sentimento del secondo 5, non abbiamo arrecato esempi non avendone potuto rinvenire di veramente acconci, ma queste voci sono di Crusca, e dell' uso

d' oggidi di Firenze.

CUCCHIARA. SUST. FEMM. Strumento di legno da cucina, il quale si adopera a mestare e tramenar le vivande cotte, o che si stan cocendo. Mestola. Cr. 9. 104. 5. La qual sempre con una mestola, ovvero con alcun bastone, si mesti.

S. Cucchiara. Dicesi pure a quella Mestola di ferro, di forma triangolare, con la quale i muratori pigliano la calcina. Mestola, Cazzuola. Fr. Jac. Ces. E su formato in sorma d'uomo, abbiente nella mano ritta il martello, e nella manca la pialla, e a cintola aveva la cazzuola da murare. Vogliamo avvertire che Mestola è registrato nel Vocabolario in questo sentimento, ma senza esempio; e però noi crediamo che sia meglio adoperar Cazzuola.

CUCCHIARATA. SUST. PEMM. Quella quantità di checchessia, che si prende

in una volta col cucchiaio. Cucchiarata, Cucchiaiata. Rep. Cons. 2. 67. Solamente la mattina, e non la sera se le può concedere due o tre cucchiarate di piccatiglio di carne.

CUCCHIARELLA. DIM. DI CUCCHIARA.
Mestoletta.Benv.Cell.Oref. 91. Il gesso si viene a rappigliare in guisa che
si può poi mettere con una mestoletta

di legno fatta a tal proposito.

CUCCHIARIELLO.DIM.DI CUCCHIAREL-LA. Mestolino. Nen. Art. Vetr. 7. 117. Allora piglierai un mestolino di legno pulito.

CUCCHIARINO. DIM. DI CUCCHIARO.

Cucchiaino, Cucchiarino.

CUCCHIARO. sust. MASCH. Strumento concavo d'argento o d'altra materia, col quale si prende il cibo. Cucchiaro, Cucchiaio. Ca. 5. 36. 1. Del suo legno (del bosso) si fa ottimi pettini, e cucchiai, e manichi di coltellini, e scacchi.

5. Cucchiano. È pure quella Quantità di cibo o di altro, che si piglia in una volta col cucchiaio. Cucchiaio, Cucchiaro, Cucchiarata.Cnon. Monell. 282. Piglia un garofano, un poco di cinnamomo, o un cucchiaio di treggea. Red. Cons. 1. 209. Piglierà ancora ec. un mezzo scrupolo di magistero di madreperle, o d'altre conchiglie marine, o in un cucchiaro di brodo, o pure in un cucchiaro di pappa. v. CUCCHIARATA.

chiaio, col quale si scodella, ovvero si mette la minestra nelle scodelle, da noi dette Piatri copputi, o A zuppa. Cucchiaione: e quando ha la figura di quell'arnese da noi detto Cuppino, dicesi oggi in Firenze Ramaiuolo o Romaiuolo.

CUCCHIERE o COCCHIERE. v. CAR-ROZZIERE. §.

CUCCIA. v. COCCIA.

CUCCIARDA. SUST. FEMM. Sorta di uccello che va quasi sempre a schiera con
altri della sua specie, e suol vedersi il
mese di Settebre ed Ottobre. Allodola,
Lodola, Allodoletta, Allodoluzza, Lodoletta, Lodolettina. Lib. Amor. Più
bella cosa è allo sparviere allodola
prendere nel suo volare ingegnosa, che
prender pigra quaglia nel suo diritto

volare. Fa. Giord. Paed. R. Gli volle offerire un mazzo di lodolettine fre-

scamente pigliate.

CUCCIARE. VERB. NEUT. Dicesi propriamente del coricarsi de' cani, e giacer *dormendo.* Cucciare. Red. Etim. Da<sup>.</sup> questo Coucher credo che sia nato il verbo toscano Cucciare, di cui si servono i canattieri, ed i cacciatori, quando comandano a'cani che si gettino a giacere, e per dirlo più propriamente, che cuccino; e da Cucciare può forse essere che sia nata la voce Cucciolo e Cucciolino. — Ci piace di qui avvertire che il letto nel quale cucciano i cani, dicesi propriamente Cuccia.

CUCCIUTO. ADD. Dicesi di uomo che ha molta ostinazione. Cocciuto, Ostinato, Testardo, Caparbio. Salvin. 4.5. 4. La nostra zucca, si dice anche coccia ec. Onde tromo cocciuto bassamente si dice Ostinato nelle sue cose, e te-

stardo, e caparbio.

CUCCOVAIA. v. COCCOVAIA.

CUCCUTRILLO. SUST. MASCH. Animale anfibio, e di rapina, terribile anche agli uomini. Coccodrillo. Tes. Baun. 4. 2. Coccodrillo è un animale con quattro piedi, e di color giallo, chiamato Corobel, e nasce nel fiume Nilo ec., ed è armato di gran dente, e di grandi unghie; e il suo cuoio è sì duro che non sente colpo di pietra, che uomo gli gittasse con mano.

CUCINA. SUST. FEMM. Luogo dove si cuocono le vivande. Cucina. Sex. Pist. Le cucine de'ghiottoni son piene di cuochi, e digarzoni che apprendono l'arte

di cucina.

CUCINARE. VERB. ATT. E NEUT. Cuocer le vivande, Far la cucina. Cucinare, Cuocere, Rad. Esp. NAT. 102. Senza spesa si può cucinare ogni maniera di vivanda. Ar. SAT. 2. Seseparatamente cucinarme Vorrà mastro Pasquino una o due volte, Quattro o sei mi farà 1 viso dell'arme. Viagg. Mont. Sir. Tutti i cuochi della terra nel tempo della quaresima stanno tutta la notte a bottega a vendere carne, e altre ghiottornie, perchè comunemente i Saracini non cuocono mai in casa.

CUCINATO. SUST. MASCH. Vivanda cuci-

nata. Cotto. Vit. 58. pp. 2. 98. Lasciami mangiare, ch' io mi muoio di fame; chè in tutta questa settimana non

ho mangiato di cotto.

CUCINELLA. DIM. DI CUCINA. Piccola Cucina. Cucinuzza, Cucinetta. CRON. STRIN. 125. E' miei fratelli ebbero in questo palagio una picciola cameruzza,e nel palco di sopra ebbero una cucinuzza.

CUCIVOLE o COCEVOLE. ADD. Aggiunto di civaia, o simile, vale di facil cocitura. Cocitoio, Di buona cucina. Cn. 9. 13. 3. La grande e nuova (lente), e che sia di buona cucina, è migliore; e se la lente si mescoli tra la cenere, meglio si serba, chè non gorgoglia, e diventa di buona cucina.

CUCULO o CUCU'. SUST. MASCH. Sorla di uccello che canta la notte e fa sempre il medesimo verso. Cuculo. Filoc. 3. 215. Il cuculo e il gufo aveano il nido sopra

la dolente casa.

CUCUMERO. SUST. MASCH. Frullo di forma simile al cedriviolo, ma di sapore più scipito. Mellone , Melone. Salvin. Disc. 2. 418. Trovansi pepones e melopepones, cioè i melloni, altrove me-

loni , quasi melopoponi.

CUFFIARE. VERB. ATT. Mettere altrui in ischerzo o in derisione. Beffare, Burlare, Dileggiare, Uccellare, Dar la baia, o la berta. Bocc. Nov. 25. 5. 11 eavalier da avarizia tirato, sperando di beffar costui, rispose. Varcu. Ercol., 54. Se sa ciò per vilipendere, o pigliarsi giuoco, ridendosi di alcuno, si usa dire bessare, e sbessare, dileggiare, uccellare. Bocc. Nov. 88. 9. Paioti io fanciullo da dover essere uccellato? Lasc. C. 1. Nov. 3. Neri allegro, pensando di cavargli delle mani due fiorini ec. per poter poi schernirlo, e uccellarlo a suo piacere Fin. Disc. An. Fra gli altri uccelli per darle la baia, come sanno i fanciulli, quando veggon le maschere. — Quando Cuffiare si adopera in passivo, può toscanamente dirsipure Restar goffo. Lasc. Spirit. 1. 3. lo direi ben d'essere da Ribucia s'io restassi goffo in una cosa tale. E Cen. 2. Nov. 4 Perchè di simili tresche era desiderosissimo, disse loro molte cose, e

molti modi trovarono insieme da farlo trarre, e rimaner gosso.

5. Cuffiare. Talvolta si adopera da noi in sentimento di ingannare, ma non per cose gravi e rilevate. Besfare, Deludere. Vir. S. Gir. 72. Molti sogni vani, per li quali spesse volte la nostra mente è bessata. Dant. Par. 9. Nè quella Rodopea, che delusa Fu da Demofoonte.

CUFFIATO. ADD. DA CUFFIARE. Beffato,

Uccellato, Deluso.

CUFFIATORE. PARTE. Dicesi di colui che burla e fa le baie volentieri. Burlatore, Burlone, Baione. VARCH. ERCOL. 54. Onde vengono cianciatore, ciancione, Burlatore. Car. Apol. 1. 28. Non visi può fare altra risposta di quella che vi ha fatta sopra questo luogo un burlone. Tac. Dav. ann. 13. 178. Avvegnachè a'ministri del principe fosse da certi baioni, seherzando, come si fa, fatta paura. Cecch. Donz. 5. 3. Una cugina mia, ch' è la maggiore Baionaccia del mondo.

CUFFIATURA E CUFFIAMIENTO. ASTR. DI CUFFIARE. Baia, Burla, Uccellamento. Lib. Son. Ch'io n'ho cento vergogne e mille baie. Borgh. Orig. Fir. 263. Hanno cotali adulazioni sciocche

per una spezie d'uccellamento.

CUGLIANDRA. BUST. FEMM. Seme della pianta detta Coriandro e Curiandolo, cho si adopera per condir vivando, e spezialmente si mette nelle salsicce e salsicciotti. Coriandro, Curiandolo. Tes. Pov. P. S. La midolla del pane pesta con sugo di coriandro toglie ogni doglia di capo. Fr. Sacch. Op. Div. 141. Come che fosse, ella (la manna) era come curiandoli che piovessono.

CULARDA. Sust. Femm. Dicesi dai macellai La parle deretana delle bestie che si macellano, separata dai tagli della coscia. Culaccio. I Compilatori del Vocabolario di Bologna presero questa voce dall' Alberti, da cui l'ha presa pure il Manuzzi, e noi la registriamo perchè è dell'uso di Firenze.

CULO. SUST. MASCH. Quella parte di die-. tro del corpo con la quale si siede. Culo, Sedere. Varch. Ercol. 291. lo ho paura che non facciano come un nostro, a cui non vo' dar nome, il quale

si rammaricava, ne poteva sopportare d'avere (con reverenza vostra) il sedere di due pezzi, perchè così l'avevano i fornai.

S. 1. TENERE IN CULO una persona: vale Dispregiarla, Non farne stima. Avere io culo. Malm. 2. 12. Ho in cul la roba, e schiavo son degli uomini.

(. 2. Dare mazzate sul culo. E il battere che si fa i bambini, dandoloro delle mani in sul culo. Sculacciare. Si avverta che dicendo ad un uomo di volerlo Sculacciare, toscanamente significa che si vuol trattarlo da bambino.

S. 3. Colo. Per similit. si dice del Fondo di checchessia: come Culo del fiasco, dell'orcio, del bicchiere, e simili. Culo,

Fondo.

5.4. Cv Lo. Dicesi ancera a Quell'avanzo di vino che occupa il fondo del bicchiere. Culaccino, Centellino. Burch. 1.6. Levandomi il bicchier del vin da bocca, Lasciando il centellin ch'io son toscano.

CULOSTRA. Sust. Femm. E il Primo latte dopo il parto, si delle femmine, e si delle bestie. Colostro. Pallad. Nov. 13. Incontanente nato l'agnello si vuol recare con mano alla poppa della madre, traendone prima un pocodi latte il più spesso, il quale i pastori chiamano colostro. Non rechiamo esempi di Colostro per Primo latte di femmina, che non ne abbiamo potuto rinvenire.

CULUCCIELLO. DIM. DI CULUCCIO. Orlicciuzzo, Orlicciuzzino. Burch. 1. 40. Perché mi ha fatto star tanto alla musa Per un orlicciuzzin, di pan di

rolla?

CULUCCIO. SUST. MASCH. Dioesi la Prima fetta che si taglia di un pane. Cantuccio, Orliccio. Bellinc. Son. 260. Certi novi pietosi mercadoni, Veggendo pur ch' io masticar non posso, Chieggon gli orlicci. Di Cantuccio non si arreca esempio, essendo dell'uso d'oggidt di Firenze.

§. Culuccio. Dicesi pure La prima felta che zi taglia d'un limone, o d'un'salsicciotto, e d'altro simile salame ch'è piana da una parte, e convessa dall'altra. Culaccino. Questa voce è dell'uso di

Firenze.

CULURCIO E CULARCIO. SUST. MASCH.

Parte dell' archibuso, che si appoggia alla spalla, quando si spara. Calce, Calcio.

CUOCCIO. SUST.MASCH. È il non lasciarsi muovere a ragione alcuna. Ostinazione, Caparbieria, Caparbietà, Pertinacia. Fir. Disc.An.80. Piuttosto vuoi rovinar colla caparbietà tua, che esaltarti col buon consiglio di chi ti vuol bene. Vir. S. Anr. Pertinacia è quando la persona in alcuna cosa troppo si ferma nella sua opinione, e per proprio parere, ovvero sua sentenza, non volendo acconsentire al parer d'altri che meglio dice; e questo per non parer men saper di lui, ma altrettanto o più.

CUOCO. PARTE. MASCH. Colui che cuoce le vivande e fa la cucina. Cuoco, Cuciniere. Bocc. 39. 8. Il cuoco gli mando il manicaretto, il quale egli sece porre

davanti alla sua donna.

CUOFENO. v. COFANO.

CUOLLO. SUST. MASCH. Quella parte del corpo che sostenta il capo. Collo.Petr. Canz. 28. 6 Le bionde trecce sopra il collo sciolte

- S. 1. CUOLLO STUDBTO, O COLLO STORTO, dicesi di Celui che ostenta vita spirituale. Bacchettone, Bigotto, Baciapile. v. BIZZOCO.
- S. 2. FARE LO CUOLLO STUDRTO, O IL COL-LO STORTO. Ostentare pietà e devozione. Fare il collo torto, Fare il bacchettone. JAC.SOLD. SAT. 3. E a Longistilla, che fa il bacchettone ec.

5. 3. FAR FARE LO CUOLLO LUONGO, O 1L COLLO LUNGO ad uno, vale Farlo aspettare oltre al convenevole. Fare allungare o dilungare il collo. Lasc. Struc. 4. 7. Andianne a casa, chè noi abbiam fatto dilungare loro il collo.

J. 4. Tinare to cuotto, o it collo a' page, vale Ammazzarh. Tirare il collo. Bocc. Nov. 49. in E però senza più pensare, tiratogli il collo ad una sua fanticella il fe prestamente, pelato, ed acconcio, mettere in uno schidone, ed arrostir diligentemente (il Falcope).

S. 5. Noce de la cuollo, o Nuca del collo. collo, è La parte posteriore del collo. Nuca. Dant. Inf. 32. Così il sovran li denti all'altro pose Là've 'l cervel si

aggiugne con la nuca. Si ponga ben mente che non dicesi Nuca DEL COLLO, ma semplicemente Nuca.

S. 6. Rompersi lo cuollo, o il collo, che dicesi pure Rompersi Langue De lo cuollo, o la nuca del collo, è Restare oppresso in cadendo. Rompersi il collo, Fiaccarsi il collo. Lasc. G. 1. Nov. 8. lo vi dico che egli è pazzo... e se io non era presto, egli si gittava giuso, e rompeva, come testè vi dissi, il collo. Bocc. Nov. 77. 43. Fiaccandoti tu il collo, uscirai della pena nella quale esser ti pare.

5. 7. Cuullo o Collo. Dicesi ancora della Parte più alta epiù stretta delle caraffe, de'fiaschi, e simili altri vasi. Collo. Red. Oss. Ann. 70. L'altre due parti le distribuii in due caraffe, e col cotone turata la bocca del loro collo, la rico-

versi con carta.

5. 8. Cuollo de la Piede, o Collo del piede.

Piede, vale La parte di sopra di esso dalla piegatura al fusolo. Collo del piede.

9. Neuollo, o In collo: e parlandosi di vestimenti e simili vuolsi adoperar solo Addosso, Indosso. Vit. Crist. Qui lo venerabile legno lungo e grosso gli fu posto in collo. Bocc. Intr. 104. Impaurisco, e quasi tutti i capelli addosso mi sento arricciare. E Nov. 60. 18. lo vi giuro per l'abito ch'io porto addosso, che io vidi volare i pennati. Sen. Ben. Varch. 4. 32. Sebbene egli è deforme di corpo, brutto a vedere, e gli piangono in dosso gli ornamenti.

10. TENERS, PORTARE, & PORSE 'ncvollo,o in collouna cosa, vale Tenerla, Portarla di peso, Mettersela addosso. Tenere in collo, Portare in collo, Mettersi in collo una cosa. Sig. Viag. Sin. 49. Sansone trasse le porte della città de' gangheri, e portolle di lungi alla terra in collo parecchie miglia in su uno monte. Lasc. C. 1. Nov. 7. Per la qual cosa spiccatola diligentemente; ancora che con gran fatica, se la mise in collo, e condussela al suo avello, per risotterrarvela. Da ultimo ci piace di qui avvertire che partandosi di madri, di balie, e di bambini, e volendo significare quello che noi diciamo Tanara, Picelara, Portanbia della dire Tenero, loscanamente si ha a dire Tenere, Levare, Arrecarsi, Recarsi, Pigliare in collo; come già facemmo avvertire nellemostre postille a' Fatti di Enca. Vit. S. Eufros. 398. Fecesi arrecare la fanciulla, e levollasi in collo, e più di cento volte la baciòe. Fat. En. 15. 25. E levate le mense, prese il garzone, e arrecosselo in collo. Lasc. C. 2. Nov. 1. Quando Gabbriello preso in collo il figliuolino, baciandolo disse.

CUONCIO. sust. Masch. Materia con che le donne procurano di farsi colorite e belle le carni. Belletto, Liscio. Sper. Oraz. Ove, benchè il belletto sia folto, nondimeno per entro lui lo smorto d'un vecchio vi si discerne, come sotto a poca calcina la lividezza di un muro affumato vi si discerne. Lab. 171. Non ti domanderanno denari nè per liscio, nè per bossoli, nè per unguenti.

CUOPPO. v. COPPO.

CUORE. v. CORE.

CUORNO. SUST. MASCH. Quell'osso duro e acuto che hanno alcuni animali quadrupedi in testa. Corno.

S. 1. CORNA DELLE MARUZZE, E DELLE Cocciole, sono le corna delle lumache e delle chiocciole. Corna. Dant. Inf. 25. E gli orecchi ritira per la testa, Come face le corna la lumaccia.

§. 2. Non VALERE no cuorno, o un corno. Modo di vilipendere checchessia; e significa Non vaior nulla. Non valere un corno.

§. 3. Restare o Trovarsa co no evorno in mano, vale Rimanere scaduto defraudato dalle sue speranze. Rimanere o Trovarsi col culo in mano. Pataff. 9. Col culo in man già si trovò in gabbia.

5. 4. Corne, dicesi pure il disonore che la moglie fa al marito mancandogli di fede: e FARE LE CORNE, è Ramper la fede al marito. Corna. Far le corna, Porre le corna.

5. 5. Fare no cuonno ad uno, dicesi di un' Ingiuria od Offesa volontaria che si fa ad altri a fine di dispiacergli. Far dispetto. Bocc. Nov. 17.35. E mostrò il dispetto a lei satto dal Duca della semmina. 5. 6. Cuonno, dicesi pure Quell'enfiato, che è dello ancor da noi Vnuognozo, che i fanciulli in cadendo si fanno nel capo. Corno, Bernoccolo. v. VRUO-GNOLO.

§. 7. Cuorno, o Corno di caccia. Strumento musicale. Corno di caccia.

CUOTTO o COTTO ADD. DA COCERE. Cotto.

S 1. Cuotto o Cotto, e Innamorato cuotto, dicesi di Chi è svisceralissimo amante di una donna. Cotto, Spolpo, Cotto spolpo, Cotticcio. Cecch.Servic.
1. 2. Ma egli avvien ch' ei debb' esser già cotto Di costei. Buon. Fier. 2. 2.
4. Monna Lena Le sta più dietro a soffiar negli orecchi, S'altri passando, le si scuopre cotto Spolpo di lei. Si avverta che Cotticcio è un poco meno degli altri, che vale Alquanto innamorato. Ambr. Bern. 1. 1. Mi ha fatto richiedere Ch'io gli dia per moglie quella giovane Ch' io tengo in casa, chè forse debb' esserne Un po' cotticcio.

J. Cuotto o Cotto, dicesi ancora di Uomo avvinazzato e ubbriaco. Cotto, Cotticcio Mong. 19.131. E quando egli era ubbriaco, e ben cotto, Ei cicalava per dodici putte. Notici che Cotticcio è meno di Cotto, e vale Alquanto avvinazzato. Red. Annot. Det. 227. Da questa voce Ebrialus di Planto, e dal verbo Ebriulari ebbe origine la voce Brillo in significato di Avvinazzato, Cotticcio.

CUOTTO E COTTO. SUST. MASCH. La parte scottata. Scottatura. Secreta. MAR. Nov. 28. 1. Non dice distintamente nò veleni, nè squarci, nè scottature, nò qualunque altro di quei supplizi ec.

GUPO E CUPETO ADD. Detto di uomo, vale Che tiene in sè le cose che sa, e difficilmente se ne può penetrare l'interne. Cupo. Tac. Day. Ann. 4. 98. Tali parole fecero uscir Tiberio tanto cupo.

5. 1. Curo, aggiunto di colore, è lo stesse

che scuro. Gupo.

5. 2. Cupo, dicesi ancera di Luogo dove sia poca luce. Cupo. Tass. Gen. 41. 10-E sol da quella il parte, e'ne 'l discosta La cupa Giosafà, che in mezzo è posta.

CUPOLA. SUST. FEMM. Volta che, rigirandosi per lo più intorno a un medesimo centro, si regge in sè medesima, usala commencente per copercitio di edifici sacri. Cupola. M. Vill. 3. 42. In questa tempesta una folgore cadde in Roma, e percosse il campanile di S.

Piero, e abbatte la cupola.

Vuolsi avvertire che L'estremità delle cupole, che è fatta con finestre chiuse con
vetri, dicesi Lanterna, Lanternino, Pergamena. Lasc. C. 1. Nov. 8. Questa cupola
ha tanta fama per l'universo ch'è una
metaviglia .... ma la lanterna sopra
tutto è miracolosa e senza pari: Balp.
Dec. Con sua assistenza e modello condusse il lanternino della medesima
cupola.

CUPIELLO. v. COPELLO.

CURA. SUST. FEMM. Dicesi il Curare e Medicare le malattie che fanno i medici. Cura. Bocc. Nov. 83. 12. Lodando molto ec. la bella cura, che di lui il maestro Simone avea fatta.

S. Cura, dicesi ancora de' Medicamenti prescritti dal Medico per curare un infermo. Medicatura. Cocch. Ascl. Par che l'aggravii ancora Aureliano, dicendo che, per invidia, nelle prime sue visite degli infermi levava le medica-

ture degli altri.

CURARE. VERB. ATT. Detto de' medici, è Il tentar ch'essi fanno di guarire le infermità con medicine. Curare, Medicare. Pass. 172. Come al medico non si cela la infermità ec. acciocchè la possa curare, e sanare. Red. Cons. 1. 95. Vorrei che subito ricevuta e letta questa mia diceria, subito l'illustriss. signore si cominciasse a medicare.

CURIA. SUST. PRMM. È voce toscana, ma mal si adopera da noi a significar Quella stanza terrena dove per lo più si sta la maggior parte de' notai a fare il lo-

ro ufficio. Studio.

CURIOSARE. VERB. ATT. E NEUT. Voce pullulata di corto tra noi, non so da qual radice, ma brutta al certo di forma e di suono, e da non adoperare: la quale si usa in significato di Andare attorno vedendo e osservando. Cercare, Andar cercando. Mon. S. Greg. 2. 4. Sono andato intorno intorno alla terra, e cercatala tutta. E appresso. Cercò la terra, è non la passò volando. CURIOSITA'. sust. remu. Vermente de-

siderio di vedere, d'intendere, d'imparur cose miove, pellegrine, singolari. Curiosità. Salvin. Disc. 1. 93. Essendo l'ammirazione ec. madre di filosofia, la curiosità, che similmente dell'ammirazione è figlinota, sarà sorella della medesima filosofia.

- 5. 1. Curiosita', si usa ancora per Desiderio disordinato di sapere le cose altrui sensa suo pro. Curiosità. S. Ant. Confess. Curiosità ec. è cercure, o voler sentire o sapere quel che non glisi conviene; ovvero se gli si conviene, non col debito modo, ma disordinatamente.
- 5. 2. Curiosita, dicesi amcora di Cosa rara, pellegrina e curiosa. Curiosità. Red. Esp. Nat. 3. Da quei persi avendo portate molte curiosità, ebbero l'onore di farte vedere al serenissimo Granduca.
- CURIOSO B CURIUSO. Ann. Dicesi di uomo che ha curiosità, Che è vago di sapere e di vedere. Curioso. Maestruz. 2. 6. 4. Nelle molte opere d'Iddio non sia curioso.
- S. Curioso e Curiuso. Si usa ancora in sentim. di Faceto, Piacevole. Curioso.

  Salvin. Disc. 2. 8. Per un qualche onesto sollievo, e trastullo erudito ec.,
  instituì il curioso giuoco della sibilla.

CURRITURO. v. CORRETURO.

CUSCINETTO. 808T. MASCH. Guancialino di panno o di drappo, nel quale le donne conservano gli aghi, e gli spilletti, ficcandovegli dentro per la punta. Torsello, Guancialino. CECCH. DOT. 1. 2. E tu non conti quanti Torselli, nastri, e cordelline, e custie Ne cavi l'anno. É da avvertire che Guancialino non è registrato in Crusca, ma è stato adoperato dagli Accademici nel diffinir la voce Torsello; ed è da avvertire ancora che oggi in Firenze più comunemente dicesi Guancialino che Torsello.

5. Cuscinutto. E ancora Quel guancialino col quale si prende il ferro caldo per istirare la biancheria, o spianar costure, od altro. Presa. Questo voca-

bolo è dell'uso di Firenze.

CUSCINIERA. sust. remm. Sopraccoperta di panno lino o di drappo, falta a quisa di sacchatto, nella quale si mellono i guanciali. Federa. Bellinc. Son. 252. Non dite più, Teseo sacesse male Per amare una federa ec. Mal sa chi s'innamora del guanciale. Lasc. Cen. 2. Nov. 10. Monna Mea messi quei danari in una sedera, che recata aveva se-

co, e bevuto alquanto ec.

CUSCINO. sust. masch. *Piumaccio di la*na, di capecchio, di cotone, di crine, o d'altro, che è destinato a vari usi. Guauciale, Origliere, Capezzale, Cuscino, Piumaccio. — E da avvertire che quando si vuol significare quello che noi diciamo Cuscino di Lerro, haadirsi. Guanciale, Origliere. Bocc. Nov. 99. 37. Fecevi por suso ec. due guanciali, quali a così fatto letto si richiedeano. E Nov. 36. 14. E postagli la testa sopra un origliere ec., disse alla fante. — Quando si vuol significare quello che noi diciamo con vocabolo francese Traversino, che è un Guanciale lungo quant' è la larghezza del leto, ha a dirsi Capezzale. Lasc. Cen. 2. Nov. 2. Ed essi avevano senza più

un letto di quelli all'antica tanto agiato e così grande, che tutti tre stavano da un capezzale, senza toccarsi un braccio ec.—Quando finalmente si vuol significareQuei piumacci che si mettono su le sedie, o che si adoperano nelle carrozze, per sedere agiatamente, ha a dirsi Cuscino, Piumaccio. Bur. Inf. 24. 1. « Che seggendo in piuma, » cioè per sedere adagio in cuscino o in piumaccio « In fama non si viene « cioè in nominanza laudevole. — Si avverta ancora che Piumaccio è più generale, e trovasi usato ancora in iscambio di Guanciale, Origliere, come può vedersi dal seguente esempio. Ciriff. CALV. 1. 26. E Titope Aveva alzato in sul piumaccio il capo.

CUSTODIA. sust. FEMM. Quel tabernacolo che sta per lo più sul principale altare delle chiese, nel quale si tien l'ostia consagrata. Ciborio. Send. Stor. 2.78. Ordinò che si sacesse un ciborio per uso della Sagrosanta Eucarestia.

CUZZETIELLO. v. CULUCCIO.

DA DA

DA BENE Aggiunto che si dà ad uomo di buoni costumi, e di onesta e pacifica vita. Uomo da bene o dabbene, dabbene uomo. G. Vil. 11. 94. 3. Il quale fu savio, valoroso edabbene. Bern. Orl. 1. 6. 48. Parve al Conte costei donna dabbene.

DAMA. Sust. Femm. Donna nobile. Dama, Gentildonna. Nov. Ant. 51. 7. E sì non dee essere in luogo dove Dama o damigella sia disconsigliata, che egli non la consigli di suo diritto. Fin. As. 36. E arrivato che io fui, vidi una gentil donna da molte fanti e famigli accompagnata, camminare d'assai buon

passo.

S. 1. Ad uomo di gentili e cortesi modi suol dirsi Egli è una Dana, Egli è come una Dana: ed hassi a dire toscanamente Egli è molto Gentile, Urbano, Cortese uomo, Di modi urbani e cortesi, Gentilissimo di costumi e di maniere, Ha molta urbanità, facilità di maniere, costumi ec.Dant. Inf.2. O anima cortese mantovana. Bocc. Nov. 13. 12. Quanto alcun altro esser potesse costumato, e piacevole, e di bella maniera. Fir. Disc. An. 7. Alla gran dottrina aveva aggiunta la vera bontà, e alla bontà e facilità di costumi, una urbanità e una modestia sì grande che ec.

S. 2. DAMA. Dicesi pure una sorta di giuoco che si fa sullo scacchiere con alcune piccole girelle di legno tonde, di due colori, le quali si chiaman Pedine, e sono di numero dodici per ciaschedun colore. Dama: e Il far questo giuoco dicesi toscanamente Giocare a Dama, Fare a Dama. Buon. Fier. 3. 2. 6. M'era parso vederti cogli astanti Fare a dama.

DAMERINO.PARTE.MASCH. Dicesi di Giovane che è molto attento a ben vestirsi ed ornare, ed a fare all'amore. Damerino, Zerbino, Bel cero. Buon. Fign. 3.4.7. Portan quest'oggi Non dico gli zerbini, Non dico Damerini. E. 2. 2. 6. Delizie di zerbin, pregi da dame. Lasc. CEN. 1. Nov. 4. Egli era molto bel cere, ed aveva una delle belle, ben composte e coltivate barbe, che fossero non pure in Firenze, ma in tutta Toscapa, nera e assai lunga. E Crr. 2. Nov. 7. E passando egli per questa cagione assai sovente dall'uscio di lei, cominciò a vagheggiarla fieramente, come se fosse stato qualche bel cero, o figliuolo di alcun ricco e gran cittadino.

DAMICELLA. SUST. FEMM. Dicesi alle nobili donne che sono nella corte delle principesse e delle regine. Damigella. Bocc. Nov. 31. 8. Mandate via le sue damigelle, e sola serratasi nella camera, aperto l'uscio, nella grotta discese.

DAMMAGGIO. BUST. MASCH. Maleche avviene per qualsiasi cosa. Danno, Nocumento. Bocc. Nov. 100. 5. Voi proverete con gran vostro danno quanto grave mi sia l'aver contra mia voglia presa mogliera. Segner. Pred. 5. 2. Veggiamo in prima la gravità, se vi piace, del nocumento cagionato dalle omissioni. E'da avvertire che Dammaggio è voce loscana registrala in Crusca; ma essendo viela e fuori d'uso, non è da adoperare.

DANNARE. NEU'r. 1488. Lasciarsi Iraportare all'ira, allo sdegno. Arrovellare, Arrovellarsi, Scorrubbiarsi, Arrangolare, Arrangolarsi. Ambr. Furt. 9. 11. Chiami, gridi arrovelli a sua posta. Varch. Ercol. 291. Cominciò fortemente tutto alterato a scorrubiarsi e bestemmiare. E Svoc. 4. 6. lo potei ben gracchiare, ciangolare, arrangolarmi, e' mi rispose tutta arrovellata. M. Franz. Rim. Burt. Potetti arrangolar, potetti dire.

S. I. FAR DANNARE UNO, che vale Farlo

grrabbiare, stizzire, dicesi Arrovellare altrui. Gell. Sport. 5. 3. Come ella è in casa, non resta mai di gridare, e d'arrovellare altrui.

5. 2. DANNARSI. Dicesi ancora dell' Andare all'inferno a penare perpetuamente. Dannarsi. Alleg. 308. Come farà mai il Ciel ch'io non mi danni, Dappoi ch' io son tenuto ne' pupilli?

DANNATO. ADD. DA DANNARSI. S. 2. Condannato all'inferno. Dannato. Dant. Punc. 22. Dimmi s'e' son dannati, ed in qual vico? G. Vil. 4. 2. 3. Fugli det-

to che erano anime dannate.

S. Anima dannata. Dicest ad Uomo di pravi e scellerati costumi. Empio, Scellerato. Fr. Giord. Pred. Non ti prenda pensiero di volere emulare agli empi, ed a'perversi. Vir. SS. PAD. 1. 84. Questi così disperato e scelerato, come piacque alla divina-misericordia, essendo una fiata in pericolo della vita per li suoi malefici, fuggì ad un monasterio.

DARE. VERB. ATT. Trasferire una cosa

da se in altri. Dare.

S. 1. DARE, vale talvolta Percuotere, dicendosi, per modo d'esempio, Dalli, Dalli Forth, Dalli con una mazza, ec. Dare, Percuotere. Bocc. Nov. 15. 34. Noi ti darem tante d'uno di questi pali di ferro sovra la testa che noi ti

farem cader morto.

§. 2. DARE, talvolta si adopera propriamente in sentimento di Ferire: dicendosi GLI HA DATO, GLI HA DATO COL COL-TELLO; e toscanamente è a dirsi Dare del coltello, Ferir di coltello, e simili. S. Agost. C. D. 2. 25. A se stesso diede-del coltello, e gittossi morto sopra al corpo del fratello. Lasc. Cer. 1. Nov. 5. Fu, o per malevoglienza, o colto in cambio, affrontato e ferito di un pitgnale sopra la poppa manca.

Non vogliamo tralasciare di avvertire che DARE in sentimento di Ferire usato assolutam, senza accompagnatura di nome di arme non è registrato nel Vocabolario della Crusca, ma noi ne abbiamo trovato un bellissimo esempio nel Lasca che riferiamo qui appresso. C. 1. Nov. 5. lo sono in questa casa solo, e colui che ha ferito Guglielmo, dovette, dato che gli ebbe, faggir via e nasconderse.

S. 3. DARE. Si adopera pure in sentimento di Vendere e sovente si aggiugne il prezzo, dicendosi, per modo d'esempio, lo do questa cosa per 8 per 6, per 10 carlini, e significa che io la vendo per questo prezzo. Dare. Ar. Cass. 1. 5. 10 sarei contento dar per simile Prezzo a chi le volesse le mie femmine.

S. 4. DARE. Pagare, Dare il prezzo. Dare. Bocc. 62. 10. Mia mogliera l' ha venduto sette, dove tu non me nedavi che cinque. Sen. Ben. Varch. 6. 16. E pure è noto a siascuno quanto si dà il giorno a un muratore, che le sa (le mura).

S. 5. DARB, parlandosi di titoli, come DARE CILLUSTRISSIMO, CECCELLENZA ec. vale Trattare alcuno con questi titoli parlando, o scrivendo. Dare dell'IIlustrissimo, Dare dell'Eccellenza, Dare del Signore e simili. CECCH. SERVIG. 4. 10. Ch'oggidì s'usa di dare del messe-

re , e signore ad ogni furbo.

S. 6. DARB, trattandosi di Curare infermi, si dice dell'Ordinare che fa il medico i medicamenti; e dicendosi che il medico ha daro al suo infermo la china, il rabarbaro, ec. significa che ha ordinalo che il suo infermo prenda una di quesle medicine. Dare. Red. Lett. 2. 164. E se Ippocrate dava le bevande calde, perché avremo noi paura di dar le medesime bevande calde ad uno stomaco non febbricitante?

5. 7. Darsi Aconoschre, vale Mostrarsi, Farsi conoscere. Darsi a conoscere. Cron. Morell. 3. 25. A loro ti da a conoscere, a loro ti raccomanda, e ricordà l'operazioni buone de tuoi passati.

S. S. DARE A CREDERE. Persuadere per lo più il falso. Dare a credere. Aubr. COFAN. 3. 7. Voi volete una volta darmi a credere, Che il male mi sia sano.

S. O. DARE 'N CUOLLO, che dicesi pure dulle gentili persone DARE ADDOSSO, vale Assalire, Investire. Dare addosso. DAY. CAST. 163. Come fa un esercito che vedendo l'oste suo recatosi in guardia, con aver le bagaglie abbandonate, non quello investe, ma tià addosso a quelle, e fanne suo bottino.

- 5. 10. Dans 'n cuollo, che labolla dicest pure STARB IN CUOLLO, O ADDOSso di alcuno figurat. vale Assalire alcuno con ragioni per persuaderlo a fare qualche cosa. Essere addosso, Stare alle costole di alcuno, Lasc. C. 2. Nov. 2. Non avendo ne da' lato di padre , nè di madre parenti , gli annici , ed i vicini gli furono addosso, e gli diedero moglie. Di stare alle costole non arrechiamo esempi, non avendone potulo rinoenire di acconci; ma pare, che questo modo di dire significa azione ripetuta nel pressare alcuno a fare checchessia, ed Essere addosso ad uno significa un' allo solo, e più violento.
- 5. 11. DARE AD INTENDERE, Dire ad alcuno cosà falsa ingannandolo. Dare ad intendere. Bocc. Nov. 23. 9. Il riprese dell'intendere e del guardare ch'egli credeva, che esso facesse a quella donna, siccome ella gli aveva dato ad intendere.
- S. 12. DARR A FILARE. Dare altrui lana, lino o simili, perchè fili. Dare a filare. Fr. Giord. Salv. Pred. 74. Quando dà a filare, e quando ricoglie, quando dà a tessere e quando ricoglie.

5. 13. DARE A GODERE. Concedere altrui checchessia, perché lo goda sino al tempo determinato, e collu condizione

stabilita. Dare a godere.

S. 14. DARB L'ANIMA AL DIAFOLO, O AL NEMECO. Disperarei. Dare l'anima al diavolo, o al nemico, Darsi al diavolo. Fin. Trin. 2. 2. E così tutto i di ti fanno dar l'anima al nimico. Orc. 2. 5. 36. le per tuo amor mi sono al diavol date.

S. 15. DARE ARIMO. Ecortare, Invogliare, Incoraggiare. Dare animo. San. Ben. Varch. 6. 17. Ora mi diede animo col lodarmi, e ora coll'avvertir-

mi scacció da me la pigrizia.

5. 16. DARE L'ASSOLUZIONE. È rimettere al penitente la copia de' peccati. Dare l'assoluzione, Dare assoluzione, Assolvere, Prosciogliere. Dane. Inc. -27. Ch' Assolver non si puè chi non si pente. Pass. 122 E che non ogni prete puote prosciogliere da ogni peccato.

- §. 17. DARR UDIRNZA. Udire, ed é proprio de' magistrati, e de' principi. Dare udienza. Fir. Disc. An. 24. Molti giorni sono che vostra altezza ec. non dà udienza a' suoi sudditi.
- 5. 18. Darsi per vinto. Arrendersi, confessandosi vinto. Darsi vinto, Darsi vinto, Darsi vinto, Darsi per vinto. Segnan. 34. 12. E che sarà mai? Non verrà duoque mai di che ci diamo per vinti?
- S. 19. DARE A VITA. Concedere altrui cheschessia per sin ch' egli viva. Dara a vita.
- 5.20. Dane una buona nuova, ed una calliva. Dane una ealda, ed una fredda. Fin. Triv. 3. 2. Tu me ne dài una calda, ed una fredda.
- 5. 21. Dar di volta. Impazzare, Uscir di se, Delirare, Perdere l'uso della ragione. Dar la volta, e dar la volta al canto. Lasc.C.Nov.5. E certi che lo conoscevano ingegnoso e accorto per lo addietro , si pensavano ch' egli avesse dato la volta, e impazzato. Ceccu.Spav.g.3.3.Perch'elle han poco cervello,E ogni poco ch' elle s'affatichino, E' dà Ja volta. Lasc. C. z. Nov. 1. Chimè! Salvestro, e-che vuol dir questo? Sareste voi mai uscito del cervello? E NOV. 3. Alferniavano con giuramento, Neri Chiaramontesi essere uscito del cervello,... e che in casa egli aveva-vokolo ammazzar ia madre , ec. ይ opp. Dove Neri ch' era uscito di sè, ed impazzato si trovava tutt' armato, .e con **una roncola la m**ano.
- §. 22. Dansi a qualcum cosa, vale Applicarsi con somme attenzione a qualche che cosa. Darsi a checchessia, o in checchessia. Bocc. Vit. Dant. 234. E quivi tutto si diede allo studio della Filosofia, è della Teologia. Ciniff. Calv. 55. Varron si dette nell'agricoltura, E Columella, e furonne maestri.
- 5. 23. Darsi a Dio, vale Dedicarsi alle vita spirituale. Darsi a Dio. Amm. Ant. 2. 6. 7. Talora si conviene di lasciare la patria, acciocchè nome possa più liberamente darsi a Dio, ovvere a studio.

DATA. Sust. Femm. Dicesi del tempo in

che fu scritta, e consegnata la lettera, notato nella medesima. Data. Rep. Lett. 2. 129. La lettera che vostra Signoria mi ha mandata, e del Signor Bonomo da Messina in data de'sette di Giugno.

DEBITO. SUST. MASCH. Obbligazione di dare, o restituire altrui checchessia, e s'intende più comunemente di danari. Debito. Red. Lett. Occh. 4. Avendo fatto giornalmente debito sopra debito. Lasc. C. 1. Nov. 4. Hanno un cotal proverbio o ribobolo, dicendo sempre alla barba di chi non ha debito.

DEBITORE. PARTE.MASCH. Obbligato per debito. Debitore. Fran. Sacch. Rim. If creditore preso è del debitore.

DEBOLE SUST. MASCH. La parte in che uno men sa, o può o vale; Quello in che uno suole errare o peccare più facilmente. Debole, Umor peccante. Salvin. Pros. Tosc. 1. 102. Ci vuol sapere contraffare certe piccole deformità, che si scorgono in tutti gli nomini, ritrovare certi difettuzzi, e alcuni loro deboli innocenti. Buon. Fier. 1. 2. 4. In quel modo Che rarissimi son gli umor peccanti.

DE BOTTA. POSTO AVVERB. Di colpo, immantinente, di subito. Di botto. Guid. G. La qual cosa se tu di botto non farai, sappi che senza dubbio tu incor-

rerai in pericolo di morte.

DEBUTTANTE. PARTE. E voce francese di brulla forma, e.d' ingrato, suono, e mal si adopera a significar propriamente un cantalore, o istrione, che canti, o reciti per la prima volta. Nuovo Cantatore, Nuovo Istrione, ovvero Cantalore, Istrione, che canta, o recita per la prima volta. Questa seconda dizione a noi pare che meglio risponda al gallico DEBUTTANTE, che nuovo, può significare si Chi comincia allora allora . a fare una cosa, e si Chi di corto ha incominciato a farla. Se ad alcuno spiacesse il dovere adoperare più parole in luogo di una, se ne richiami coi primi padri della nostra lingua, chè noi puttosto che dir DEBUTTANTE diremmo colentieri tutto l'Amadigi di Bernardo Tasso.

DEBUTTARE. VERB. ATT. Orrido padre del più orrido figliudo DEBUTTANTE.

Recitare, Cantare la prima volta.

DEBUTTO. sust. MASCH. Non so se avolo, padre, o nipote de' mostri registrat; avanti. Prima pruova d'un comme diante, d'una cantatrice ec.

DECINA. SUST. FRMM. Quantità munerata che arriva alla somma di dieci. Decina. Borgh. Mon. 149. Molte decine, e ventine d'anni passarono innanzi che potessero ripigliare le perdute forze.

DECIDERE. NEUT. E NEUT. PASS. Malamente adoperasi da noi a significare, Risolversi, Determinarsi a fare qualche cosa, ed in iscambio si ha ad usare Risolversi, Deliberarsi. SAGG. NAT. Esp. 97. Ci risolvemmo a serrarlo in un vaso, l'aria del quale si cavasse per attrazione. Lasc. C. 1. Nov. 2. Il pedante sbigottito, fuor di quella casa trovandosi, della quale prima gli pareva esser padrone, e..., deliberò di non stare più al mondo, esecesi romito del sacco. Fro. Br. Lett. Le quali avendo considerate, deliberai, per mia divozione, tessere una raccolta delle sue cose degne di memoria.

J. DECIDERE. Bene, e toscanamente si adopera in sentimento di Risolvere, Giudicare quistioni, o liti. Decidere, Diffinire, Sentenziare. Dav. Scis. 18. Alcuni di essi dicevano che questa era lite da decidersi in Roma. Pass. 145. Il Giudice la quistione ec. non saprebbe diffinire, o sentenziare, se prima non conoscesse la verità del fatto. Vit. Plut. Bruto studiava che la quistione

si distinisse per battoglia.

DECISAMENTE: Avv. Con deliberazione, Con animo risoluto. Pensatamente, Deliberatamente, Risolutamente. Ca-valc. Menit. Cuor. 6. Ogni uomo, che ad ira consente, e deliberatamente odia il suo prossimo, o Iddio è in stato di dannazione. Lasc. C. 2. Nov. 1. Ma egli risolutamente rispondendo che voleva stare quattro anni senza (moglie), e che poi ci penserebbe ec.

DECISO. ADD. Dicesi erroneamente di uomo di forte animo, e di fermo proponimento. Fermo, Deliberato. CAR. ENEI. 2. 109. Offerto s' cra per se medesimo in sè disposto, E sermo di due cose una a finire, O quest' opra, o la vita. Сессн. Mogr. 1. A uomo delibe-

rato non bisogna consiglio.

DECOTTO. SUST. MASCH. Quell' acqua, nella quale è rimasta la sostanza di qualche cosa che vi si è cotta dentro. Decotto, Decozione. Lib. Cur. Malat. Usi per tre giorni lo decotto di Aneto.

DECOTTO. ADD. Dicesi di uomo carico di debiti, che ha perduto il credito. Fallito, Indebitato. Malm. 1. 83. Non teme della corte chi è fallito. Esp. Par. N. 25. Come il povero indebitato, ch'è caduto nelle mani dell' usuraio, e che non ha niente onde possa finire suo debito ec.

DECRIARE e RICREARE. VERB. ATT. 6
NEUT. PASS. Dare, o Prendere alleggiamento, conforto e ristoro alle fatiche
durale, agli stenti, o alle pene patite.
Ricreare. Dant.Purg. 31. E quasi peregrin che si ricrea Nel tempio, del suo
voto riguardando. S. Carsost. Piovve
sì grande abbondanza d'acqua, che
tutti furono consolati e ricreati.

DEFALCARE. VERB.ATT. Scemare, Trarre, Cavar del numero. Defalcare, Difalcare, Diffalcare. Cas. Lett. 91. Che difalcato quello che vi tocca per la limosina che si fa ec., fra tutti gli uffiziali, averete circa quaranta scudi.

DEFALCO.sust.masch. Scemamento. Defalco, Diffalco, Defalcamento. TRATT. Gov.fam. Sappi se osservano la regola loro ne' cibi, ec. e l'avanzo senza diffalco.

- DELLICATO e DELICATO. ADD. Contrario di Grasso. Magro, Secco, Gracile. Bocc. Nov. 20. 5. Siccome colui
  ch' era magro e secco, e di poco spirito. Red. Cons. 1. 53. L'illustrissima
  signora ec., spiritosa e vivace, d'abito gracile, di temperamento caldo, ec.
  Deesi avvertire che Magro propriamente è contrario di Grasso, Secco è un
  poco più di Magro, e Gracile dicesi propriamente di chi ha debole complessione.
- §. 1. Bellicato, e Delicato: dicesi pure di chi è di gentil complessione. Dilicato, Delicato. Pass. 10. Chè veggendo io come io era` tenero e dilicato, e che niuna cosa aspra e malagevo-

le poteva sostenere, pensai ec.

- J.2. Rellicato: parlandosi di cose che si mangiano, o di bevande, vale Esquisito, e di buon gusto. Delicato o Dilicato, Fino, Squisito. Bocc. G. 3. p. 10. Con grandissimo e bello e riposato ordine serviti di buone e dilicate vivande. E Intr. 53. Finissimi vini fur presti. Bern. Orl. 1.1.22. Ed ecco piatti grandissimi d'oro Coperti di finissima vivanda. Lasc. G. 1. Nov. 4. Più per ritrovarse insieme e ragionare, che per cura e sollecitudite d'empiere il corpo d'ottimi vini e di preziose vivande.
- S. 3. Dellicaro: dicesi ancora di Lavoro molto artificioso, e di sottilissime parti. Squisito, Fine, Fino, Sottile. Sagg. Nat. Esp. 18. Questa differenza consiste alle volte in minuzie così piccole ed inarrivabili, che la giustezza de' più squisiti oriuoli non può mostrarlo.
- 5. 4. DELLICATO: dicesi pure a Cosa che per la troppa minutezza del lavoro resiste poco, ed agevolmente si rompe. Fragile, Sottile.
- Piovere strabocchevolmente, rovinosamente. Diluviare. Lasc. Introd. Voi udite come non pur piove, anzi diluvia il Cielo.
- S. DELLUTIARE e DILUTIARE: per met.

  Mangiare strabocchevolmente, e disordinatamente. Diluviare. Fir. As. 116. Si inghiottirono quella cena, che la infelice vecchierella avea lor preparato, e mentre ch' ei diluviavano ogni cosa, cominciarono ec. Morg. 18. 162. Vedestù mai, Margutte soggiugnea, Un uom sì bello, e di tale statura, E che tanto diluvii, e tanto bea?
- DELLUVIO e DILUVIO. sust. MASCH. Trabocco smisurato di pioggia. Diluvio, Rovescio d'acqua. G. VILL. 10. 171. 1. Per
  simil modo sue disordinato diluvio nelle
  parti di Spagna. LASC. MADR. 7. Per
  le gran scosse d'acqua, e gran rovesci,
  Che manda il Ciel con nostra doglia imniensa. Ci piace di qui avvertire, che
  Diluvio è una Pioggia rovinosa e
  continuata, e Rovescio propriamente
  si dice d'una Subita e veemente caduta
  di pioggia, che non dura molto.

§. 1. Delluvio e Diluvio universale:
è Quello avvenuto nel tempo di Noè.
Diluvio. Si avverta che toscanamente,
volendo dinotare il diluvio avvenuto al
tempo di Noè, dicesi Diluvio senz'altro
aggiunto. Pass. 334. Quest' è certa
scienzia ec., rivelata in fino dal cominciamento del mondo, e spezialmente
dopo il Diluvio.

S.2. DELLUVIO e DILUVIO: figurat. si dice di Pugni, di Bastonate, di Schiaffi, e simili, dati o ricevuti in gran quantità. Rovescio, Dirotta, Diluvio. Car. Matt. son. 6. Forse ha podagre: oh dàgli una dirotta Di strecole, di sgrugni, e di frugoni. Fir. As. 131. Quei contadini d'in sui tetti delle lor case ...... ci gettavano addosso sì forti rovesci di sassi, che ec.

S. 3. Dellurio, e Dilurio: per Abbondanza, Copia, Quantità grande di checchessia. Dilurio. Car. En. 2. 630. Così ne fu subitamente addosso Un dilurio di

gente.

DELINQUENTE. PARTE. MASCH. Dicesi di Uomo che commette delitto. Reo, Malfattore, Delinquente. S. Ag. C. D.Ciascuno diventa reo per sua propria volontade. Fir. Disc. An. 65. Bene spesso la corrotta coscienza, contra ogni preparamento o consenso del delinquente, suole scoprire i suoi pensieri.

DELIQUIO. SUST. MASCH. Smarrimento di spirito. Deliquio, Sfinimento, Svenimento. Red. Cons. Agitazione, strettezza e deliqui di cuore. Send. Stor. 14. 572. Gli venne subito uno sfinimento, che rimase quasi morto. Tass. Am. 3. 2. Egli respira pure: questo sia Un breve svenimento.

DEMMONIO e DEMONIO. sust. masch. Angelo ribelle. Demonio. v.DIAVOLO.

DENARO.sust.masch.Metallo coniato per uso di spendere.Quattrino,Denaro, Dunaro,Danaio, Moneta. Bocc. Nov. 84.6. Volendo, per andarsene,l'oste pagare, non si trovò danaio. E Nov. 33. TIT. E, per tema di morire, con moneta la guardia corrompono.

§.1. DENARO CONTANTE. V. CONTANTE.
§. 2. FAR DENARI: ha due significazioni appresso di noi: chè vale talvolta Guadagnare, Accrescere il patrimonio; tal

altra Vendere una cosa per cavarne danaro. Nella prima significazione s' ha
a dire Far roba, nella seconda Far danaro. Cart. Carr. Paol. Ot. 63. E per
far roba e allettar presenti, Vi par lecito far tutte le trappole. Fr. Sacch.
Nov. 4. Diliberò quella notte col suo
compagno uccidere l'uno e l'altro (porco), e, per debito che avea, mandarli
a Firenze a un suo amico tavernaio,
e farne danari, e così feciono.

5. 3. FARB una cosa PER DENARI: dicesi del Lasciarsi corrompere per danari. Fare per danari. Sen. Ben. Varch. 4. 25. Vergognamoci che alcuno benefizio si ritrovi, il quale per danari si faccia.

S. 4. DENARO: è pure Uno de'quattro semi onde son dipinte le carte da giuoco. Danaro. Malm. 4. 12. E pria che mamma, babbo, pappa, e poppe, Chiamò spade, baston, danari e coppe.

DENAROSO. ADD. Che ha di molti danari.
Denaroso, Danaioso, Addanaiato. AGNOL. PANDOL. 27. E quando bene fosse addanaiato più forte che il padron
suo, allora più si lamenterà, e dirassi

povero.

DENTE. SUST. MASCH. Uno diquei piccoli corpi durissimi, che gli animali hanno in bocca fitti nelle gingive, e di cui si servono per afferrare, dividere, e triturare i cibi. Dente. Pallad. S. Ne'quattro anni mutano i denti canini.

S. 1. METTERE I DENTI: dicesi del Nascere che fanno i denti in bocca agli animali ea agli uomini. Mettere i denti. Alam. Gir. 14. 155. Vedetel morto là non altrimenti, Che un picciol garzoncel che metta i denti.

5. 2. BATTERE I DENTI. Percuoterli insieme pel freddo, o pel ribrezzo della quartana. Battere i denti. Bocc. Nov. 12. 7. Tremando, e battendo i denti, cominciò a riguardare se d'attorno alcun ricetto si vedesse.

S. 3. Dire una cosa fra i denti: Dirla con voce bassa. Dir fra i denti. Alleg. 220. Fate in segreto pur, dite fra' denti.

5. 4. Mostrare i denti. Mostrarsi ardito e coraggioso, e senza paura. Mostrare il dente, Mostrare i denti. Dant. Pung. 16. L'oltracotata schiatta, che

- s' indraca Dietro a chi fugge, e a chi mostra il dente, Ovver la borsa, come agnel si placa. M. Vil. 9. 31. Tale gente ec. furono per natura vile e codarda, cacciare dietro a chi fugge, e d' innanzi si dilegua a chi mostra i denti.
- 5. 5. Denti, per similit. si dice delle parti di molti strumenti, e d'altre cose fatte a forma di dente. Dente. Cant. Can. 191. Benchè sega non è sì grande e unta, E bene in ordin, come noi l'abbiamo, Limati i denti, e aguzzati in punta.

6. Denti della forchetta. Rebbi.
 v. BROCCA.

S. 7. Dente: dicesi ancora di Quel poco di mancamento ch' è talvolta nel taglio del coltello o altro ferro. Tacca. Fir. Nov. 4. 231. Fattosi dar dal fratello un certo rasoiaccio tutto pieno di tacche, col quale alcuna volta il sabbato la moglie gli faceva la barba, lo mise sul cassone. Benv. Cell. Oref. 139. Si fa ai detti ferrì alcune tacche, coi quali si sgrossa l'opera.

DENUNZIA. SUST. PEMM. Dichiarazione, che si fa presso il magistrato, de' mancamenti di alcuno, accusandolo. Denunzia, Dinunzia, Notificazione. Fr. Saccu. Nov. 163. Disse al cavaliere che facesse richiedere il cappellano, che ponesse la dinunzia. G. Vill. 88. 10. Per la detta accusa, ovvero notificazione, su per contumacia condanna-

to nella persona, e sbandito.

Manifestare le colpe di alcuno a'giudici, per accusarlo. Dinurziare, Denunziare. Rett. Tul. Quando alcuno malificio v'è dinunziato, dite pure: ben faremo. Nov. Ant. 6. 1. Or venne che fu denunziato avanti l'Imperadore, come il fabbro lavorava continuamente ogni giorno.

DENUNZIANTE. PARTE. MASCII. Colui che denunzia. Denunziatore, Dinunziatore.

DEOSTRUIRE. verb. att. E Togliere l'ostruzione, gl' intasamenti. Deostruere, Distasare, Disoppilare. Red. Lett. 1. 454. Fa di mestiero procurare, che la bile si renda più fluida, e che si distasino quei canali pei quali ella deve correre agl'intestini.

DEPOSITARE. verb. ATT. Por nelle mani e in potere di un terzo checchessia, perché lo salvi e lo custodisca. Depositare, Dipositare. Fir. As. 54. Sei ducati saranno depositati. G. Vill. 11. 137. 5. Aveano dipositati loro danari alle compagnie.

DEPOSITARIO. PARTE. MASCH. Quegli presso il quale si melle una cosa in de-

posito. Depositario.

DEPOSITO. sust. MASCH. La cosa depositata, e L'atto del depositare. Deposito, Diposito. G. VILL. 11. 8. 2. E fatto era diposito di cinquanta fiorini d'oro.

- 5. 1. DARB, O METTERE IN DEPOSITO: vale Depositare. Dargin deposito, Mettere in deposito. Ambr. Cof. 4. 8. Voglio i danari che in deposito Ti detti.
- 5. 2. STARE, o TENERE IN DEPOSITO: dicesi del Conservare una cosa, infino a che non sia renduta a chi l'ha messa in deposito. Stare in deposito, Tenere in deposito. Sen. Ben. Varch. 6. 23. Non sono vostre (le cose), ma stanno appresso di voi, come in deposito.
- 5. 3. Deposito, male e gallicamente oggi si adopera a significar il contrario di quel che suona questa voce: che leggesi scritto sopra molte botteghe Deposito di cristalli, di libri, ed altre simili cose, volendosi dire che in quella bottega si vende libri, cristalli ec.; e si ha a dire in iscambio Vendita, Spaccio.

DEPOSIZIONE. sust. FEMM. Attestazione fatta in giudizio dai testimoni. Deposi-

zione.

S.Deposizione, è pare Il riferire che alcuno fa al magistrato un caso avvenutogli, o di furto, o d'ingiuria, spontaneamente, o richiesto. Deposizione. Segnen. Mann. Mag. Ma non sai tu, che in giudizio non è stimata una deposizione a cui manchino testimoni.

DEAURARE. VERB. ATT. Purgare, Far puro: esi dice di cosa a cui tolgonsi quelle materie, dalle quali si giudica fatta impura. Depurare, Purgare.Red.Cons. 1. 138. Senza servirsi nel depurarlo (il siero) di altra cosa, chè delle semplici chiare d'novo. Ci piace qui avvertire che Depurare si adopera solo per significare il Tòrre le impurità dalle cose li-

quide, e che, parlandosi di materie sode,

ÐE

dicen Purgare.

DE RENZA. E dicesi CAMMENARE DE RENZA, e vale Camminare tortamente, obliquamente. Andare sgliembo, Andare a sghembo, a sghimbescio, Andare a sbiescio. Buon.Fier. 3.5.5. Vedeste voi quel tal ec. E l'altro che ec. Andava sghembo e zoppicon?

DERIMENTE. v. DIRIMENTE.

DERIMERE. v. DIRIMERE.

DERITTO DERITTO, DRITTO DRIT-TO. MOD. AVVERB. Prestamente, e senza sviarsi. Difilato. Fir. Luc. 3. 2. Chi sarà costui, che viene così difilato alla volta mia?

DERITTO. ADD. Dicesi di uomo che ha molta sagacità ed accortezza. Dritto., Sagace, Accorto, Avveduto. Bocc. nov. 4. 11. L'Abate, che accorto uomo era, prestamente conobbe costui. ENov.73. 2. Uomini sollazzevoli molto; ma per altro avveduti e sagaci. E da notare che Sagace, Accorto, Avveduto ben si adoperano per lodare una persona, ma Dritto, egualmente che Deritto napoletano, non si direbbe ad uomo che si volesse al lullo lodare.

DEROGARE. VERB. ATT. Togliere, o Diminuir l'autorità; e si dice di fatto, comandamento o altro, con che si ordini alcuna cosa in tullo o in parte contraria a un' altra stabilita, ordinata; o si operi checche sia, che tolga o scemi l'autorità, la forza di una legge, di un contratto, e simili. Derogare. Bocc. Vir. D. 21. E fugli in ciò tanto la fortuna seconda, che niuna legazione si ascoltava, a niuna si rispondeva, nè niuna legge si riformava, a niuna si derogava, se egli in ciò non dava la sua sentenza.

DESERTARE. VERB. ATT.Si dice de'solda-

gendo. Disertare.

DESERTORE. PARTE.MASCH. Soldato che abbandona furtivamente la milizia. Desertore, Disertore, Fuggitivo, e Soldato fuggitivo. Si vuole avvertire che Disertore è propriamente il Soldato che abbandona la sua bandiera e va via, e Fuggitivo o Soldato suggitivo, che abbandona la sua bandiera, e si rifugge all'inimico, e va a militar per lui M.VIL.

7. 24. Capo de ladroni, e guida de fug-

gitivi soldati.

DE SGUINCIO. MOD. AVV. Si dice di cosa tagliala o rotta obliquamente. A sghembo, Aschiancio, Di schiancio, Per ischiancio. Buon. Fier. 4.5.3. Capitoal pizzicagnol, chieggo un pezzo Di salsicciotto, ed ei bene mel taglia Asguembo. CR. 5. 51. 3. Le sue pertiche ( del salcio) ec. si ricidono ritondamente, o almeno non molto a schiancio.

DESCLARE. E voce del nostro dialetto, ed ancora toscana, ma non sempre è bene adoperata da noi. Per poterne distinguere il buono dal reo uso, ne faremo

due paragrafi.

S. 1. DESOLARE. Distruggere, Ridurre a niente, in caltivo stato, in povertà: e dicesi, per modo di esempio, La perdita di quell'ufficio ha DBSOLATA quella casa; La morte del padre ha DESOLATA quella famiglia. Desolare, Disolare. G. VIL. 12. 54. 3. A perdere e disolare la potenza della nostra Repubblica (cioè A di-

struggere la polenza ec. )

S. 2. DESOLARE: malamente si adopera da noi per Affliggere, Gittare nel dolore e nell'amarezza; e dicesi, per modo di esempio, La morte immatura di Giovanni ha DESOLATI tull'i suoi parenti: e significa che la morte di Giovanni hagittato nell' amarezza , ha fatto **spr**ofondare **nel** dolore tutt' i suoi parenti. Affliggere, Amareggiare, Contristare: ma per aggiugnere la forza del DEsolare napoletano, è uopo di aggiungere a questi verbi qualche avverbio.

DESOLATO ADD. DA DESOLARE. in sentimento di Distruggere, Desolato.

S. Desolato, in sentimento di Affliggere, Amareggiare, è solamente napoletano. Afflitto, Doloroso, Sconfortato.

ti i quali abbandonano la milizia, fug- DESOLAZIONE. sust. remu. Non altrimenti che il verbo Desolare si usa bene e male da noi; chè talvolta l'adoperiamo in sentimento di Rovina, Distruzione, e toscanamente si dice ancora Desolazione; tal altra mal si adopera a significare Grande amarezza, Profondo dolore, e loscanamente hassi a dire Amarezza, Afflizione, Dolore profondo. D. G. Cell. Lett. 26. Che potremo noi fare altro, se non di piangere

la nostra desolazione? Booc. Istrob. Perocchè i nostri o morendo, o fuggendo, quasi pon lossimo loro, sole in tanta afflizione n'hanno lasciate.

DESSO. E voce toecana, tescanissima; ma essendo sovente male adoperata da'Napolelani, ci piace di qui registrarla, e mostrare come si dee bene usare.Perocchè si dee sapere che questo pronome è di sua natura asseverativo, e si usa solo con i verbi Essere, Sembrare e Parere, come altributo, e non come soggetto di questi verbi. Onde, per modo di esempio, mal si dice, o scrive, Dasso è mio cugino. D asso ha composto questa scritlura, Desso venne ieri a visilarmi, e simili altri modi. In questi casi non si ha ad usare il pronome Desso, ma i pronomi Egli,Questi,Quegli,e eimili.Perche meglio se ne comprenda il vero e regolato uso, ne arrecheremo i seguenti esempi. Bocc. Nov.83.4. Hai tu sentito stanotte cosa niuna? Tu non mi par desco. Dant. lur. 28. Gridando: questi è desso, e non favella. Peta. Son. 291. Ch'io grido, ell'è ben dessa, ancora è in vita.

DESTERRATO. PARTE. MASCH. Quegli ch'è condannato alla galera. Galeotto, Forzato. M. VIL.2.25. E i galeotti tutti forniti d'armi. Salvin. annor, B. F. Buone voglie: Uomini che si vendono in galea, Forzati, che vi son condannati dalla Giustizia. Vogliamo qui notare che la veste de' galeotti dicesi Schiavina o Giulecco. Menz. Sat. 3. Dunque a Curculion testa di becco Apprestate, o schiavacci, al ponte, a mare la luogo della toga un vil giulecco.

DESTINARE.verb.att. Eleggere e costituire un tempo, un tuogo, una persona, o una cosa, ad un uso, un ufficio. Destinare, Costituire. Red. Ditir. Un tal vino lo destino Per le dame di Parigi. Bocc. Introd. 52. Jo primieramente costituisco Parmeno, familiar di Dioneo, mio siniscalco.

S. DESTINARE, si usa da noi ancora in sentimento di Stabilire, Risolvere, Fermare. Destinare, Stabilire, Risolvere, Fermare. Bocc. Nov.79. 24. A calendi sarà Capitano Buffalmacco, e io Consigliere; e così è fermato. Ar. Fur. 13. 10. E perchè vieta la diversa fede, Essendo egli cristiano, io saracina, Che

al mio padre per moglie non mi chiede, Per furto indi levarmi si destina. Vogliamo avvertire che DESTINARE, in sentimento di Stabilire, Fermare, è stato aggiunto dal Manuzzi coll'esempio del-

l'Ariosto riferito avanti.

DESTITUIRE. VERB. ATT. E voce toscana, ma adoperata male da noi in sentimento di Privare alcuno d'ufficio, d'una dignità, d'un grado, d'un impiego. Deporre, Privare d'usticio, Degradare, Digradare. Pien. Cron. 25. E in quest'anno, la notte di S. Lucia, lo 'mperadore Federico per sentenza scommunicato e diposto ec. si mori. Varcii. STOR. 2. 19. Portava fermissima oppenioue di dovere o morto, o deposto Clemente, essere egli in luogo di lui ec. eletto. E da por mente che Deporre si usa a significar generalmente il Privare alcuno di qualunque sorta di dignità ed ufficio; e Degradare, e Digradare si usano propriamente parlandosi di ecclesiastici e di soldati.

DESTITUITO. ADD. DA DESTITUIRE. Deposto, Privato d'ufficio, Degradato, Di-

gradato.

DETENERE. VERB.ATT. È Tenere alcuno in carcere. Detenere, Ritenere, Sostenere. M. Vil. 6. 64. Vedute quelle lettere, e disaminalo il fante, fece ritenere il podestà e 'l cancellière. Tac. Dav. An. 6. 118. Traesse Druso di palagio, dove era sostenuto. Crediamo esserulile qui l'avvertire che Sostenere dicesi propriamente il Comandare che fa il magistrato che il reo non si parta dalla corle, senza però incarcerarlo. A significar questo stesso concetto, oltre al verbo Sostenere, si adopera anche Guardaro alla cortese, come chiaramente si vede nell'esempio che qui appresso riferiamo. Sallust. Cat. E tutti gli altri presi, fussero tenuti e guardati alla cortese.

DETENUTO. PARTE. MASCH. Colui che sta in carcere. Detenuto, Incarcerato, Carcerato, Prigione. STAT. MERC. Nessuno ber-. roviere possa andare ad alcuno staggimento, o sequestro fare alcuno detenuto, ovvero preso.

DETENZIONE. SUST. PEMM. Il tenere alcuno in carcere. Incarceragione, Incarcerazione, Prigionia. Lugg. B. UMIL.

42. Nel secondo anno della sua incarceraziono ec. il Demonio le stette innanzi, recando corpora di morti.

S. Detenzione, dicesi anche del Ritenere presso di sè alcuna cosa contro le leggi. Detenzione. Band. Ant. Pena, in che fosse incorso per la detenzione dell'ar-

mi proibite.

DETERIORAMENTO. SUST. MASCH. Il deteriorare. Deteriorazione, Deterioramento, Peggioramento.Sfgner. Crist. 18TR. 1. 21. 4. Non passano a ricercar la cagione di tal deterioramento. Lib. Cur. Malat. Quando il medico vede il

peggioramento dello infermo.

DETERIORARE. VBRB. ATT. NEUT. 6 NEUT. PASS. Peggiorare, Recare da uno stato ad uno peggiore. Deteriorare, Peggiorare.Ruccell.Lett.82.O non si dà nel segao, o si apparisce sofistico, o si deteriora, invece di migliorare i luoghi, do**v**e s'ha da ritrovare difetto. Bocc.Nov. 18. 31. Alla qual cosa il giovane non fu contento in alcuna guisa, e di subito heramente peggioro. G. Vill. 146. 1. Da allora innanzi il reame di Francia sempre andò dibassando e peggiorando.

DETERIORATO. ADD. DA DETERIORA-

RE. Deteriorato, Peggiorato.

DETERMINARE. verb. act. c neut. pass. E Prendere un partito, Fermarsi colla volontà in qualche cosa. Determinare, Stabilire, Risolvere, Fermare. Determiparsi, Risolversi. Segner. Pred. 35.20. Tra gli uomini a pro de'quali voi siete morto, non ha da vivere chi non ha oggi determinato di vivere solo a voi. Guic, Stor. 4. 92. Nella quale sentenza si determinò con maggiore animo.

5. DETERMINARE: è ancora Ben distinguere e dichiarare una cosa. Determinare, Specificare. CAVALC. FRUT. LING. Troppo sarebbe lunga materia a determinare per singulo le diverse qualità delle persone. PAss. 154. Conviene che la persona che si confessa dica spressamente, e specifichi in che spezie di peccato ha offeso.

DETESTABILE. ADD. Dicesi di uomo, o di cosa degna di essere detestata. Detestabile, Abbominevole. Com. lnf. 15. Per le quali cose appare quanto sia

detestabile questo vizio.

DETESTARE: VERB. ATT: E Avere in odio alcuna cosa. Detestare, Abbominare, Abbortire. Segr. Fior. Ar. Guerr. lo non credo che susse nei tempi suoi uomo, che tanto detestasse il viver molle quanto egli.

DETO. v. DITO.

DETRONIZZARE. YERB. ATT. Privar del trono. Deporre, Diporre. Pier. Crov. 22. In questo tempo nel quarantacinque più di mille dugento Federigo Imperadore essendo per sentenza iscomunicato e diposto, si fece oste a Parma una terra di Lombardia. Varch. Istor, 19. Portava fermissima oppenione di dovere o morto, o deposto Clemente, esser egli in luogo di lui eletto.

DETTA. Sust. Femm. Dicesi La buona for-

*tuna nel giuoco.* Detta.

S. Essere in detta: vole Vincere al giuoto, ed Avere favorevole la fortuna : **ancora in** allte cose. Essere in detta.

DETTAGLIARE. Bruttissima voce francese, che si ode sulle bocche di molti, e insozzamolle scritture, e mal si adopera a significare il Distinguere con particolariià, Narrar minutamente, Venir al particolare. Particolarizzare, Particolareggiare, Specificare. Buon. Fier. 2.4. Particolareggiate che dell'arte Anche non · giusta uom giusto utile accoglie. Pal-LAV.STIL. 208. Bella ragione perché il particolareggiar di minuzie sia vizio nell'istoria, e virtù nella favola.

DETTAGLIATAMENTE. Avv. Con particorità, Con distinzione. Particolarmente, Spicciolatamente, Distintamente, Minutamente, Per filo e per segno. Cas. Uff. com. 96. Né in questo è da volere che più minutamente se ne ragioni, che non la natura , e la qualità del suggetto permette. Bur. Inr. 34. 1. Descrive particularmente le condizioni di quello.

DETTAGLIATO. ADD. DA DETTAGLIA-

RE. Particolarizzato, Distinto.

DETTAGLIO. SUST. MASCH. Distinzione fatta con ogni particolarità. Particolarità.Bocc.Intr. 14. E acciocchè dietro ad ogni particolarità le nostre passate miserie per la città avvenute più ricercando non vada, dico che eca

DETTO e DITTO. sust.masch. Elo stesso che Parola, Motto. Detto.

S. STARSIAU DITTO, O A DITTO, di uno della gente, e simili, è modo di dire napoletano, che significa Rimettersi, o Stare al parere di alcuno; e perfettamente corrisponde al modo di dire toscano Stare al detto o a detto d'alcuno. Ambr. Cor. 4.5. Lodice monna Laura, Che il vide sola, e noi altre stiamoci Al detto suo.

DETTO FATTO e DITTOFATTO. AVV. Subitamente. Detto fatto. Fir. Disc. Anim. 99. Comandò che intorno all'arbore si accostassero di molte legna, e e vi si mettesse il fuoco ec. e detto fatto vi fur messe le legna, ed attaccato il fuoco.

DEVACARE. VERB. ATT. Cavare il contenuto fuor del contenente; e dicesi di cose sode e liquide. Votare. Bocc. Nov. 50. 10. Sotto una cesta di polli, che v'era, il fece ricoverare, e gittovvi suso un pannaccio di un saccone, che fatto aveva il di votare.

S. 1. DEVACARE: dicesi ancora Il far passar liquori di vaso in vaso. Travasare. CRESC. 4. 35. 1. Conviensi il vino travasare ai venti settentrionali, e non meridionali. Si ponga ben mente che Votare è generale, e dicesi di qual siasi cosa soda, o liquida, che si cava fuori di un vaso, di una cassa, e di altro contenente, per qualunque uso se ne voglia fare; e Travasare dicesi propriamente di liquore che si fa passare da un vaso in un altro.

S. 2. Devacare to sacco, figurat. vale Dire ad altrui senza rispetto, o ritegno, tutto quel che l'uom sa; e talora significa pure Dire tutto quel male che si può dire. Sciorre, Votare o Scuotere il sacco, Sciorre la bocca al sacco, Pigliare e scuotere il sacco pei pellicini o pel pellicino. VARCH. ERCOL. 58. Di coloro i quali dicono tutto quanto quello che hanno detto e fatto a chi ne gli dimanda ec. s' usano questi verbi: svertare, sborrare ec. votare il sacco, e scuotere il pellicino. Salv. Granch. 3. 8. Fa conto ch' io abbia sciolta La bocca al sacco, e presolo, e scossolo Pel pellicino.

DEVENIRE. VERB. NEUT. Mal si usa da noi, parlando e scrivendo, in significato d' Indursi, Condursi a fare o dire alcuna cosa. Indursi, Condursi. Guicc. Stor. 4.99. Sperava che Cesare per non cadere in tante difficultà, si indurrebbe a convertire in obbligazione di danari l'articolo della restituzione della Borgogna. Bocc. Intr. 3. Quasi da necessità costretto, a scriverle mi conduco. Non vogliamo tralasciar d'avvertire che Devenire è voce molto usata nel nostro Foro, ed è un pretto latinismo.

DEVIARE. È verbo toscano, ma mal si adopera da noi in forma neut. pass. in sentimento di Togliersi, Dilungarsi da gravi e molesti pensieri, e Prendere alcuno alleggiamento. Svagarsi, Sollevarsi. Pallad. Giu. 7. Come giovani persone si vanno volentieri svagando.

DEVOLVERE. È voce forense, e significa il Pervenire i beni, per mancamento di linea, ad altri, e spezialmente al Fisco. Ricadere. Mong. 16. 9. Nè crede che voi siate in questo errore Di non sapere a cui ricade il regno.

DEVOLUTO ADD. DA DEVOLVERE. Devoluto, Ricaduto. Guicc. Stor. 4.206. Il Pontefice, pretendendo che quelle città fossero ec. devejute alla sedia apostolica.

DEVOLUZONE. SUST. FEMM. È L'atto del pervenire i beni, per difetto di linea, in mano di altri, e spezialmente del Fisco. Il ricadere de'beni. Non sapendo qual voce toscana fosse da sostituire a questa, ci assicuriamo di proporre all'Accademia della Crusca, che debbasi dire, in luogo di DEVOLUZIONE, Il ricadere de'beni, Il ricadere d'un'eredità, d'un feudo, ec.

DEVOTO. ADD. Detto di uomo, vale Pietoso, Che ha devozione. Devoto, Divoto.

S. Deroto, detto de'luoghi, o d'altra cosa vale Che ispira devozione. Devoto, Divoto. Ar. Fur. 3. 7. La stanza quadra e spaziosa pare Una devota, e venerabil Chiesa.

DEVOZIONE e DIVUZIONE. SUST. FEMM.

Affelto pio e pronto verso Dio, verso
le cose sacre ed i Santi. Devozione e
Divozione. Vit. S. Fran. Per questo
miracolo molta gente vennero in de-

vozione di S. Francesco.

§. Devozione, al plurale si adopera a significar Preghiera indirizzata a Dio, alla Vergine, ai Santi, affine di ottenere qualche grazia. Orazione, Prece.

DIAMANTE. sust. masch. Gioia notissima, epiù dura di niun'altra. Diamante.

§. A PUNTADI DIAMANTE: dicesi di Cosa ch'è lavorata a punte simili a quelle del diamante. A punta di diamante SAG. NAT. ESP. 175. Con bel lavoro quasi a punta di diamante vagamente inta-

gliato.

DIAMETRALMENTE. AVV. che significa toscanamente Per diametro, ed è vocabolo di Matematica; ma oggi da noi mal si adopera a significare Somma opposizione, e contrarietà; dicendosi, per modo d'esempio, Il tuo parere è DIAMETRALMENTE opposto al mio; Tu AGISCI DIAMETRALMENTE opposto alla ragione; Tu hai fatto DIAMETRALMENTE opposto a quello ch'io ti avea detto, ed altre simili gemme. Del tutto, Per tutto, In tutto e per tutto, Affatto.

DIANA v. BATTERE LA DIANA.
DIASCHEVE. Voce che si usa per non dir Diavolo. Diascane, Diaschigni, Diacine, Diacin, Diascolo, Diamin, Diamine.
PATAFF. E che diascane dice la massaia. Fir. Nov. 2. 206. Oh che diacin faresti tu, se tu fossi giovane e gagliardo? Buon. Tanc. 2. 4. Ma coste,

in fine, che diamin ha ella?

DIAVOLA. PARTE. FEMM. Dicesi di Donna oltre misura impertinente e ottosa. Diavolessa. Lasc. Streg. 4.5. È un paradiso abitato da diavoli. C. E da diavolesse, e da versiere.

DIAVOLARIA e DIAVOLERIA sust. Femm. Fastidio, Intrigo noioso e dispettoso. Diavoleria Gell. Sport. 4.1. Qualche diavoleria ci sarà di nuovo, poichè egli indugia tanto a tornare.

DIAVOLO. sust. MASCH. Nome universale degli angeli cacciati di Paradiso. Dia-

volo, Demonio.

S. 1. DIAPOLO, e DIAPOLO SCATENATO: dicesi ad Uomo ed a Fanciullo che mai non si fermi, e sempre procacci di far qualche male. Diavolo, Diavolo scatenato, Demonio, Fistolo, Nabisso. Buon. Tanc. 4. 9. Tornava appunto moglia-

ma dal forno, E aveva in grembo quattro stiacciatone ec. Come nabissi Gliel' acchiapparon tutte. Gell. Sport. 5.3. Ella tornò in casa, ch'ella pareva proprio il fistolo maledetto.

5. 2. Di Avolo, dicesi ancora d'Uomo terribile ed eccellente in qual si sia cosa.

Diavolo.

§. 3. DIAVOLO: è anche parola che talora si dice riempitivamente, per modo di dispregio, da chi è adirato, o per maraviglia. Diavolo. Bocc. Nov. 54.2. Come diavolo non hanno che una coscia ed una gamba?

Essere nelle furie, Imperversare. Avere il diavolo in corpo, Avere il diavolo o il gran diavolo addosso. Bocc. Nov. 21. 5. Elle son tutte giovani, e parmi ch'elle abbiano il diavolo in corpo. Bern. Orl. 1. 17. 16. Quello Agricane

ha il gran diavolo addosso.

5.5. FARE IL DIAVOLO, e FARE COME IL DIAVOLO: vale Imperversare, Entrare nelle furie maggiori. Fare il diavolo, Fare il diavolo e peggio. Ar. Len. 3.

2. Non lo vorrà patir, e farà il diavolo lo. Varch. Ercol. 34. Fare il diavolo e peggio, è quando altri, avendo fatto capo grosso, cioè adiratosi, e sdegnatosi con alcuno, non vuole pace nè triegua, e cerca o di scaricarse, o di caricare il compagno con tutte le maniere ch'egli sa e può ec.

5. 6. Entrare il diavolo: dicesi In questa casa è entrato il diavolo, e significa che in questa casa, e fra queste persone è nata discordia. Benn. Ont.. 3. 2. 20. Come la trasse in mezzo agli animali, il diavol parve ch'entrasse tra

loro.

§. 7. Darsi al diavolo: Crucciarsi, Disperarsi. Darsi al diavolo. Lor. Med. Arid. 1. 1. S' ei sapesse ch' e' venisse la notte in Firenze, o che egli spendesse pure un soldo, si darebbe al diavolo.

DIAVOLONI. Spezie di confetti composti con olii di cannella. Diavoloni, Diavolini. Sono vocaboli dell'uso di Firenze.

DI BASSA MANO. MOD. AVVERB. vale D'umil condizione. Di bassa mano, Di piccolo affare. Sallust. Cat. R. Vedevano che alcuni di Bassa mano erano Senatori.

DIBATTIMENTO. SUST. FRMM. E la Discussione che si fa tra i testimoni, ed un uomo accusato d'un delitto, innanzi al Magistrato del Criminale. Dibattimento.M. Vil. 10.67. La cosa per più giorni stette in controversia ed in dibattimento. Si vuol qui avvertire che questo esempio non è proprio, e che non se ne può rinvenire altro proprio negli scrittori de' migliori secoli della favella, essendosi da pochi anni introdollo l'uso del diballimento nel Foro. Non però di meno questo esempio di Matteo Villani ci dee render certi che questa voce è toscana, e che. essendo stata adoperata a significare da buoni scrittori qualunque sorta di discussione, bene si può ora adoperare per la Dispula che si fa innanzi a'Magistrati.

DIBONA FEDE. MOD. AVVERB. Con sincerità, Con schiellezza d'animo, Fedelmente. Di buona fede. Bemb. Stor. 9. 127. I quali ec. di buona fede a' provveditori, per adoperarsi in tutto quello che

bisognasse, presti fossero.

DI BUON' ARIA. Mod. Avverb. Vale Di buono e giulivo aspetto, e quindi Piacevolmente, e Lietamente. Di buon'aria. Bocc. Nov. 24. 11. La donna ridendo, e di buon'aria, chè valente donna era, e forse avendo cagion di ridere, disse.

DI BUONA VOGLIA. Mod. AVVERB. Vale Con naturale, e non isforzata disposizion d'animo. Di buona voglia, Volentieri. Red. Lett. 1. 232. Ho voluto altresì che la provino alcuni cavalieri miei amici intendenti delle cose della Buccolica, i quali di buona voglia son concorsi nella mia opinione.

DI BUON CORE. v. CORE. S. 3.

DI CASA E DI BOTTEGA. MOD. AVVERB.

E dicesi Mettersi A Fare una cosa
Di casa e di bottega; e vale Porsi
a fure una cosa deliberatamente e assiduamente, Con tutte le forze, Di
proposito. Porsi a casa e bottega, Di
proposito, Mettersi coll'arco dell'osso, Mettersi coll'arco della schiena. Cecch. Esalt. Cr. 1. 2. Come dire, Porsi a casa e bottega per

affatto. Salvin. Pros. Tosc. 1. 220. Perché non si può veramente attendere di fede e di proposito aduna cosa, se non si vaca dalle altre. Tac. Dav. An. 15. 224. Onde altri, e Cervario Procolo coll'arco dell'osso si misero a convincerlo. Buon. Tanc. 4. 6. E volentieri mi metterei io Per amor tuo coll'arco della schiena Fra di qua e di là co'miei parenti, Perchètu dessi in cosa da' tuoi denti. Si ponga ben mente a questi tre modi di dire, i quali sebbene paiono simili, pure tra loro è qualche differenza: ché A casa ed a bottega par che significhi Con assiduità. Assiduamente; Di proposito, Deliberatamente, e senza avere il pensiere ad altro; e Coll'arco della schiena, Con tutte le forze, Con ogni potere.

vano, o Falsa miova, che va per le bocche della gente, o simile. Diceria. Tav. Rir. Noi non abbianio temuto diceria di dame, nè di pustori, nè d'altra gente

che ci 'mpauravapo.

sivo si usa presso di noi a significare lo Scusarsi di qualche colpa; e si ode sovente dire spezialmente dalle donnicciuole, le quali dopo di qualche briga, o rissa avuta, dicono Che si voglion Dichiarare; e intendon di voler Manifestare la loro ragione, la loro innocenza. Scolparsi, Scusarsi, Scagionarsi, Purgarsi. Vinc. Mart. Lett. 1.6. Io non ho luogo da scolparmi con voi, se l'equità vostra non vince la mia pigrizia, e non perdona la mia negligenza.

DI CONSERVA. MOD. AVVERB. Vale lo stesso che Di compagnia. Di conserva. Malm. 4. 15. E dove egli era Di conserva n'andar con gli altri dui. È da avvertire che Di conserva sì in napoletano, e sì in toscano dicesi propriamente de'Legni che vanno insieme, e per similit. dicesì ancora degli Uomini.

DIETA. SUST. FEMM. È il non mangiar niente a fine di sanità. Dieta. M.VIL.25. E per dieta, o per altri argomenti, che i medici facessono o sapessono trovare, non cc.

S. 1. DIETA, per similit. dicesi ancora Il non mangiar niente per qual sia altra

cagione. Digiuno. Bor. Lo digiuno cagiona desiderio di mangiare ec.

S. 2. DIETA, per metaf. vale Privazione di checchessia. Dieta, Digiuno. Bellinc. Son. 254. Ma perchè la mia borsa fa dieta ec.

DIFATTI e DIFATTO. Avv. Effettivamente, In effetto. Di fatto, In fatti, In fatto. Passav. 328. A quello che dicono, che di fatto il diavolo predice le cose innanzi ch'elle sieno, dico ec.

DIFETTOSO. ADD. Dicesi ad Uomo che abbia manco o guasto qualche membro del corpo. Difettoso, Difettuoso. Alleg. 184. Prima che sussino o conosciute, o almanco annoverate, le disadattaggini tutte della difettosa persona. Laber. 319. Nè difettuoso ti veggio in parte alcuna.

DIFFAMARE. VERB. ATT. Torre altrui la buona fama. Dissamare. Gr. S. Gir.D. La carità si è pacifica e buona, non ischernisce altrui, e non dissama per-

sona.

DIFFUSIVO. ADD. Évoce toscana, ma mal si usa oggi a significare Uomo che ha larghezza d'animo, benevolenza, cortesia. Amorevole, Largo, Benevolo. G. VIL. 12.9.3. Questo re Ruberto ec. dolce signore e amorevole fu. Petr. cap. 9. Dall'altra parte il mio gran Colonnese, Magnanimo, gentil, costante e largo.

DI GRADO IN GRADO. MOD. AVVERB. vale Grado per grado, Successivamente. Di grado in grado. G.Vil. 1.36.3. E poi di grado in grado sopra volte andavano allargandosi infino alla fine del-

l'altezza.

DILAZIONARE. verb.att.È il Rimettere ad altro tempo una cosa che si ha a fare di presente. Differire, Indugiare. Fir. As. 75. Differiscasi dunque la mia promessa a un'altra volta. Bocc. Nov. 47.17. Piacciavi di tanto indugiare la esecuzione, che saper si possa, se ella lui vuol per marito.

DIL AZIONATO. ADD. da DILAZIONARE. Differito, Indugiato. Pass. 14. Lascia lo'ncerto della penitenza indugiata in-

fino alla morte.

DILAZIONE. SUST. FEMM. È il Differire, l'Indugiare. Dilazione, Differimento,

Indugio. Stor. Europ. 6. 151. Non indugiate, non differite, chè la dilazione è sempre nociva. Bocc. Nov. 77. 29. Senza più indugio dovesse far quello che detto l'avea. Certamente è una differenza tra Indugiare, Differire, Indugio e Dilazione; ma essa è quasi impercettibile, e noi siamo di credere, che Differire e Dilazione differiscano da Indugiare e Indugio solo in questo, che si differisce, e si chiede od ha dilazione pensatamente, deliberatamente; e s' indugia, e ponsi indugio talvolta almeno senza deliberazione, per negligenza.

DILETTANTE. PARTE. Dicesi di Chi studia una professione, o si esercita in una delle belle arti, o simili, solamente per diletto, non per guadagnare, nè per professarla. Dilettante. Pros. Fior. p. 4. v. 2. Vi veggo divenuto in medici-

na un bravissimo dilettante.

DILUCIDARE. VERB. ATT. È il Risolvere la dissipolità per sar bene intendere il senso d'una sentenza, d'un discorso, d'una scrittura. Dilucidare, Dichiarare, Spiegare, Rischiarare. Salvin. Pros. Tosc. 2. 4. Non mi vorrei levar d'attorno a questo divino Poeta, pria ch'io non l'avessi più che per me si potesse dilucidato e schiarito. Guicc. Stor. 16. 78. Per intelligenza di che, e di molte altre cose che occorsero, è necessario dichiarare più da alto.

DILUCIDAZIONE. sust. FEMM. Astratto di DILUCIDARE. Dilucidazione, Spiegazione, Dichiarazione, Rischiara-

mento.

Esprime aumento di rea qualità o condizione. Di male in peggio. Bocc. Nov. 1.11. Secondo che i medici dicevano, andava di giorno in giorno di male in peggio.

si adopera oggi a significare, o Deporre e Privar d'uffici, o Lasciare uffici: ed in iscambio si ha ad usare Deporre, Privare, Rinunziare. Guicc. Stor. 1. 319. Aveva dimandato che al Cardinal di Valenza, parato a rinunziare alla prima occasione il Cardinalato, il re Federico concedesse in moglie la figliuola.

DIMISSIONE. SUST. FEMM. É l'astratto di DIMETTERE. Rinunzia. Ar. SAT. 3. Mi pregò che a pigliar venisse in corte La sua rinunzia.

DIMOSTRANZA o DIMOSTRAZIONE. sust. femm. Segno di cortesia, di affetto, di
applauso. Dimostranza, Dimostrazione.
Tass. Ger. 1. Poi ch' alle dimostranze
umili e care D'amor, d'ubbidienza ebbe
risposto, Impon ec. Guic. Stor. 4.62.
Benchè da Cesare fosse ricevuto con
tutte le dimostrazioni e onori possibili, e carezzato come cognato; nondimeno ec. l'abborrivano come persona
infame.

Di NUOVO e DE NUOVO. Mod. AVVERB.

Da capo, Un' altra volta. Di nuovo.

Bocc. Nov. 23. 17. E di nuovo ingiuriosamente e crucciato parlandogli, il

riprese molto.

DIO e IDDIO. Sommo bene, e Prima cagion del tutto. Dio, Iddio. Questa parola entrando in molti modi di dire e locuzioni, che sono così nostre, come toscane, le andremo divisando nei seguenti paragrafi.

 J. Per esclamazione dicesi da noi e dai Toscani Dio, Signore Dio, Dio del Cielo. Vit. S. Mar. Madd. O Signore Dio,

che mangiare fu questo.

5. 2. Dio Misericordia, e Signorm Misericordia: esclamazione di preghiera, per dolore, timore, ec. Dio misericordia. Lasc. Parent. 5. 5. Ci sono tanti guzi che Dio misericordia.

S. 3. Per l'amore di Dio: modo di pregare altrui, e vale Per l'amore che si porta a Dio. Per l'amor di Dio. Gell. Sport.2. 5. Per l'amor di Dio non ne

ragionar più.

- 5. 4. Per l'Amore di Dio: figurat. significa Senza pagamento, Senza mercede, Senza aanaro, o simili. Per l'amor di Dio. Gell. Sport. 5. 2. E non vo'che il mio figliuolo tolga moglie per l'amor di Dio, chè ha trovato cento fiorini.
- S. 5. PREGARE IDDIO CHE LA MANDI BUONA: si dice del Pregare Dio, che, in caso incerto e pericoloso, volga in bene il male che si teme. Pregare Dio o Iddio che la mandi buona. Sen. Ben. Varch.

- 3.11. Nell'allevare i figliuoli non può cosa nessuna il giudizio di chi li allieva; bisogna solo pregare Dio che te la mandi buona.
- S. 6. Per Grazia, o Per La Grazia di Dio: modi che si frappongono parlando, per rendere a Dio ossequio di grazia di ciò che allora si ragiona. Per grazia, o Per la grazia di Dio, Per la Dio grazia, Per la Dio mercè, Dio grazia. Cech. Dor. At. 4.Scen.2. Io sono pur qui Dio grazia.
- 5. 7. DIO ME NE LIBERI: dicesi quando odesi nominar cosa della quale si ha timore o orrore. Dio me ne liberi, Guardimi Iddio, Tolga Iddio, Cessi Iddio. Segn. Pard. 3. 1. Che credete? che io venga questa mattina ec., ad arringare a favor de' vostri nemici? Dio me ne liberi.
- §. 8. Dio PB Lo DicA, o Dro PB Lo DicA PER MB: dicesi quando non sappiamo, o non ci piace esprimere da noi quello che vogliamo significare. Dio ve lo dica, Dio vel dica per me. Bocc. Nov. 10. 22. Com'egli mi cangi, Iddio vel dica per me.

S. 9. Dro Lo sa: vale Che sia testimonio Dio. Dio lo sa, Sallo Iddio, Dio il sa. Bocc. Nov. 9. 4. La quale, sallo Iddio, se io farlo potessi, volentieri ti donèrei.

S. 10. PBR Dro: avv. di giuramento per confermare alcun dello o fallo; ovvero per esclamazione, per la quale s'intende invocare Iddio, o che ci aiuti, o che ci dia testimonianza della verità, o simili. Per Dio. Bocc. Intr. Pampinea per Dio, guarda ciò che tu dichi.

DIPENDENTE. In forza di sust. dicesi d'un Amico inferiore, o di Chi ha attenenza, od è in soggezione di aleuno.

Dipendente, Dependente. TAC. DAV. STOR. 1. 242. Molti per disegni propri, questo o quello amico o dependente bociavano che succederebbe.

DIPENDENZA. SUST. FEMM. É Attenenza, Soggezione. Dipendenza, Dependenza. Cas. Let. 32. Avendo esso custi la maggior parte delle sue amicizie e dependenze. Borgh. Col. Lat. 390. Ma dove si vede meglio questa ordinaria dependenzia, che ne' trionsi?

DIPENDERE. VERB. NEUT. Trarre origi-

ne, Apere origine, Aver cagione. Dipendere, Derivare, Procedere. Las. 210. Non altramenti, che se la sua fama, o la sua vita da quel dependesse.

§. DIPENDERE, vale ancora Esser sottoposto all'altrui volere o dominio. Dipendere. Guicc. Stor. 125. Ancora che conoscesse non essere questo partito nè con onore, nè con sicurtà sua, e di quelli che da lui in Italia dependevano.

DI PERSONA. MOD. AVVERB. Per se stesso,
Da se stesso, Personalmente. Di persona,
In persona, In petto ed in persona, Personalmente. Segner. Mann. Apr. 5. 4.
Quando (il Giudice) ti viene in casa a
coglierti di persona improvvisamente,
inaspettatamente, tu sei finito. Fir.
Trin. prol. Mi bisogna questa mattina di buon'ora andare a Firenze in persona. Malm. 1. 81. 2. E de' villaggi, e
d'ogni suo bestiame Prese il possesso
in petto ed in persona.

DI PIANTA. Mon. AVVERB. Dicesi di cosa che si faccia o s' inventi dal suo primo principio. Di pianta. Red. Vip. 1. 37. Quegli autori formassero il loro pensiero di pianta, singendo il morso dato dalla vipera alla mammella della Cer-

via.

S. DI PIANTA: dicesi di bugia, menzogna, che non abbia alcun fondamento di vero. Bugia, Menzogna solenne: ecrediamo potersi dire ancora Bugia, Menzogna di pianta, essendochè Di pianta, come si è detto di sopra, dicesi di cosa fatta, o inventata interamente.

J. 2. DI PIANTA, pure posto avverb.unito ai verbi Togliere. Prendere, Lerare, ec. si dice di chi si vale interamente de' concetti, o de' componimenti altrui. Togliere, Prendere, Levare, Rubar di peso. Bern. Rim. 27.... Ch' io metto quest'esempio Levato dall'Enei-

da di peso.

DI PIATTO e DE CHIATTO. MOD. AV-VERD. Congiunto coi verbi DARE, MENA-RE, ec., vale Percuotere, o Tirar colpi non col taglio, ma col piatto dell' arme. Dare, Menare, Battere di piatto, di piattone. Bern. Orl. 2. 17. 31. Che tra gli armeggiatori era fermato Che si menasser le spade di piatto. E 2. 7. 26. E come volle Iddio no I giunse in piena Di taglio, ma lo colse di piattone.

DI PRIMO LANCIO DE PRIMMO LANZO. MOD. AVVERB. Subito, A prima giunta. Di primo lancio. Imperf. V. Tib. 1.711.85. Alcuna volta quegli spiriti infuriati con tanto impeto si fanno innanzi di primo lancio alla volontà, che essa si lascia tosto svolgere.

DI PROPOSITO.v. DI CASA E DI BOT-

TEGA.

po per ferire non di taglio, ma colla parte aguzza. Di punta. Tas. Gen. 20. 34. D'un man dritto Artaserse, Argeo di punta L' uno a terra stordito, el'altro uccide.

DI QUANDO IN QUANDO. MOD. AVVERB. Vale Alle volte. Di quando in quando. Cr. 9. 80. 2. Dove le lepri di quando in quando nasconder si pos-

sono.

DI RADO. MOD. AVVERB. Poche volte, Con molto intervallo. Di rado, Raro. A-LAM. COLT. 2. 37. Ma perchè avviene

Questo raro, o non mai ec.

DIRAMARE. É verbo toscano; ma mal si adopera altivamente in sentimento di Spargere, Diffondere, Dare: dicendosi, per modo di esempio: IL MINISTERO HA DIRAMATO GLI ORDINI; Il tale va DIRAMAN DO questa notizia ec.:e deesi dire: La Segreteria di Stato ha scritto convenientemente ai suoi ufficiali delle province, Il tale va spargendo questa notizia, questa voce, ec.

di fiumi e simili, ben si adopera, e vale Disgiungersi. Separarsi, Dividersi come in rami. Tas. Gen. 14. 57. Su l'Oronte giunge Ove un rio si dirama, e un'isoletta Formando, tosto a lui si ri-

congiunge.

5. 2. DIRAMARSI, pur figurat. ben si adopera. parlandosi di samiglie, per significare che una famiglia si divide in più altre samiglie. Salvin. Eneid. 8. Cost da un solo sangue si dirama D'ambi la stirpe.

piattone. Bean. Ort. 2. 17. 31. Che DIRE. verb. Arr. Manifestare il suo contra gli armeggiatori era fermato Che cetto colle parole. Dire, Raccontare, Ra-

gionare, Favellare.

S. I. DIRE, si adopera pure in significato

di Confessare, Affermare. Dire. Boc. Nov. 1. 29. A cui il Frate disse: dillo sicuramente.

S. 2. PER DIRE: posto avverb. vals A cagion d'esempio. Per così dire, Dirò così, Mi si permetta di chiamarlo, o chiamarla così, di così dire, ec. Borchin. Orig. Fir. 244. Questa, per così dirla, onesta ambizione di nomi.

5. 3. VENIRE A DIRE: vale Significare; e si dice così di parole, come di fatti. Venire a dire. Bocc. Nov. 59. 6. Quello che egli avea risposto non ve-

niva a dir nulla.

5. 4 DIRE OGNUNO LA SUA. Modo di dire, che vale Ognun ne parla a suo modo, Ognuno vuol farvi sopra le sue chiose. Diré ognuso la sua Fir. Trin. 2. 1. E forse che non è pieno tutto Viterbo, e che ognun non dice la sua?

5. 5. Non c'è GHE DIRE. Maniera che si usa quando si vuole affermar cosa, che non si possa negare, o riprendere. Non

c'è che dire.

J. 6. DIRE A LETTERE DI SCATOLA: vale Dire chiaramente, apertissimamente. Dire o l'arlare a lettere di scatola, di speziale, d'appigiònasi, di camera, o locanda. Dire a lettere maiuscole. Red. Cons. 2. Ma più d'ogn' altro il gentilissimo Cornelio Celso ne parla a lettere di scatola. Vanch. Ercol. 99. Dire a lettere di scatola, o speziale, è dire la bisogna chiaramente, e di maniera che ognuno senza troppa speculazione intendere la possa.

S. 7. DIRE QUELLO CHE VIENE IN PUN-TA ALLA LINGUA. Parlare inconsideratamente. Dire quello che viene su la lingua. Segnen. Mann. Apr. 15. 2. Dicono ciò che loro vien su la lingua, ch'è quanto dire, prima parlano, e poi giu-

dicano.

5. 8. DIRE PAPOCCHIE: vale Raccontar cose grandi, che, non che sieno vere, non abbiano anche del verisimile. Dire farfalloni, scerpelloni, strafalcioni. Varch. Ercol. 98. Dico dunque che Dire farfalloni, scerpelloni, e strafalcioni, si dice di coloro che lanciano, raccontando bugie e falsità manifeste.

5.9. DIRE IN FACCIA, O PARLARE IN FAC-CIA. Parlar liberumente quel che hussi a dire innanzi di colui di cui si tratta. Dire in faccia. Alleg. 120. Lasciar la compagnia delle persone, Che a lui la verità dicono in faccia Per rendersi più grato al suo padrone.

S.10. DIRE L'UFFIZIO. Recitare l'uffizio, o l'ore canoniche. Dire l'uffizio, o l'offizio. Cron. Morel. E per grazia di Dio, compiuto di dire l'uffizio insieme seco ec.

DIREGGERE. Si usa sovente in iscambio di Dirigere, e non nella vera significazione di questo verbo; chè il significato del verbo Dirigere è quello di Dirizzare, Indirizzare, Addirizzare; e Direggere si usa male oggi in sentimento di Governare : ed in luogo suo si vuol dire Regolare ,Ordinare ,Sopraintendere , Esser sopra, Provvedere, Governare. L:B. ASTR. E poi entrerai nella tavola, : che io li reco. Cecch. Prov. 42. Chiamò il bargello, e lo pregò che da sua parte dicesse ai sig. uficiali di Torre, che allora erano sopra il far lastricar le vie, che facesse rilastricar quella. Varch. Lez. 455. Per risolvere questa lunghissima, e difficilissima quistione ec., diciamo che Provvedere non significa altro che indirizzare le cose nell'ordine e line loro, e l'eseguire cotale ordine si chiama Governare.

DIRETTORE. PARTE. MASCH. Quegli che regge, governa, sopraintende. Moderatore, Sopraintendente, Sopracciò. S. Agost. C. D. Esso, come signore e moderatore, lo regge e dispone. Salv. Granch. Prese partito di ricorrere Al sopracciò in dogana. Crediamo nostro debito di qui avvertire, che la voce Direttore è registrata nel Vocabolario della Crusca, ma in sentimento di Colui che regge e regola la coscienza di alcuno, di Confessore.

DIREZZIONE.ASTR.di DIREGGERE O DI-RIGGERE. Oggi son dette DIREZZIONI alcune parti della pubblica amministrazione, sì delle cose civili, e sì delle militari, e gli ufficiali col loro capo che quelle regolano coll'ufficio: e ben si dirà, a modo di esempio, L'ussicio delle poste, l'ussicio di Ponti e Strade; e non già La DIREZZIONE delle poste, di Ponti e Strade. Non arrechiamo esempi, che quelli registrati nel Vocabolario della Crusca non ci sono paruti chiari ed acconci, ne abbiamo potuto rinvenirne negli scrittori.

5. Direzzione, si adopera ancora a significare il Regolare, il Metter in via, Dar la norma ad alcun uomo per alcuna cosa. Indirizzo, Indirizzamento, Inviamento, Regola, Norma, Direzione. Salvin. Disc. 2. 41. Santa e divina cosa è il consiglio; lume, guida, governo, e indirizzo delle azioni nostre. Prat. Giamb. Per dare inviamento a coloro che son più savi di me, di compiere o d'ammendare quello che male o meno per me fosse dello. Si vuole avvertire che Direzione è registrato nel Vocabolario della Crusca, ma sol con due esempi, uno del Segneri, e l'altro del Redi, che riferiamo qui appresso. Seguer. Pred. 17. lo non mi diparto dalla vostra direzione delle liti. Rep. Cons. 1. 249. Molti sono i medicamenti che dalla Signora sono stati fatti sotto la direzione di diversi medici.

DIRIMENTE e DERIMENTE. ADD. Che dirime, Che separa, Che divide. Diri-

mente.

5. DIRIMENTI, diconsi da' Legisti Gl' impedimenti per cui è nullo il matrimonio. Dirimenti. Segner. Parr. Istr. 23. 2. Impedimenti, che sono molti, ma singolarmente quello meno osservato dell'affinità.

DIRIMERE e DIRIMERE. VERB. ATT. Si usa pur dai Legisti, e si dice DB-RIMERE LA PARITA', quando i Giudici d'un Tribunale, seguitando in egual numero, parte una sentenza, e parte un'altra, il Presidente si accosta con una di esse parti, e di esse avanzi l'altra di un numero. Dirimere la parità.

DIRIMPETTO. AVVERB. Di rincontro, Dal lato opposto. Di rimpetto, Rimpetto. Boc. Nov. 7.9. Fu messo a sedere appunto dirimpetto all'uscio della camera. E Nov. 99. 48. Fu appunto messer Torello messo ad una tavola rimpetto

alla donna sua.

DI RITORNO e DE RITUORNO. MOD.

AVVERB. Dicesi di qualsivoglia cosa,
che nel muoversi, trovando intoppo, ritorni indietro. Di rimbalzo. Virg. Es.

M. La lancia gli getta; quella, partita dallo scudo d'Enea, di rimbalzo si ficca nei fianchi d'Antenore.

DIRITTURA. E si usa avverb. A DIRIT-TURA: e vale Dirittamente, Per linea rella. A dirittura, Dirittamente. Soder. Colt. 72. Che dal zaffo del tino, o canale, a dirittura corrispondono sopra il cocchiume delle botti.

5. A DIRITTURA, significa ancora Senza pensare, Subito, Senza fallo, Senz'al-tro. A dirittura.MALM.1.73. Che Mal-

mantile è nostro a dirittura.

DIROTTAMENTE. Avv. Smoderatamente, Fuor di misura, Senza rilegno. Dirottamente. Bocc. Nov. 38. 14. E sopra lui cominciarono dirottamente, secondo l'usanza nostra, a piagnere, e a dolersi.

DIRRUPARE e DERRUPARE. Verbo che si usa attivamente, e in forma neutro passiva, ed ha tre significazioni, che diviseremo in altrettanti paragrafi.

S.I.DERRUPARE attiv. diciamo per Mandar male, o Vendere le cose per mano ch'elle non vogliono, e Impiegarle inutilmente, o simili. Gettar via. Bocc. Nov. 14. 4. Se spacciar volle le cose sue, gliele convenne gittar via.

S. 2. Derruparsi. neut. pass. vale Scendere precipitosamente da un monte, da una scala, da qualunque luogo alto. Diruparsi. M. VILL. 3.41. Allora tutta l'oste si mosse senza attender l'un l'altro, dirupandosi, e voltandosi per le

ripe.

S. 3. DERRUPARSI. neut. pass. è ancora cader precipitosamente. Dirupare. Guid. Giud. E allora per lo forte scontrare, ciascuno dirupò da cavallo. Si ponga ben mente che in questa significazione Dirupare toscanamente si usa in forma neutro assoluta.

DISABITATO. ADD. Dicesi di casa, o di paese privo di abitatori. Disabitato. Boc. Nov. 77. 26. Così ignuda n'andiate sopra d'un'albero, o sopra una qualche casa disabitata. Stor. Europ. 3.69. Se n'andarono subito al monte, e non per la via ordinaria, ma per montagne asprissime, e per luoghi disabitati.

DISAMORATO. ADD. Dicesi di Uomo che

non sente amore, ed è privo d'affetto e di benevoglienza. Disamorato. Gell. Sport. 3. 4. Uh, tu se' di quei disamorati.

DISANIMARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS.

Tòr l'animo, Fare altrui perder l'animo. Disanimare. Segner. Mann. Marz.

10. 1. Ciò che disanima moltodal perseverare nel bene che hanno cominciato, è il figurarsi d'avere a vivere assai lungo.

S. DISANIMARE. neut. pass. Perder l'animo, Perdersi d'animo. Disanimarsi. Segner. Man. nov. 6. 4. Se in queste ancora non di rado cadiamo in fragilità, non ci abbiamo a disanimare.

DIŠAPPLICATO. ADD. Dicesi di Uomo che non attende a studio o ad arte alcuna. Disapplicato. Questa voce è registrata, ma senza esempi, e noi non ne abbiamo

neppure potulo rinvenire.

DISAPPROVARE. VERB. ATT. Contrario di APPROVARE. Non tener per buona o vera alcuna cosa. Disapprovare. Fr. Giord. Pred. R. Malignamente disapprovano le virtuose, opere del prossimo.

DISAPPROVAZIONE. sust. Femm. Il Disapprovare. Disapprovazione. Salvin. Disc. 3. 70. Per formare il giudicio sul sentimento e approvazione o disapprovazione de' più dotti, questa viene ad essere la via potissima.

DISSARMARE. verb. att. e neutr. pass.

Tor via l'armi, Spogliar delle armi,
Privar delle armi. Disarmare, e Disarmarsi. Bern. Orl. 1. 19. 33. Astolio scese in terra, e disarmollo. Non abbiamo potuto trovare esempio di Disarmare in forma neutro passiva; ma si adopera ancora così, come può vedersi nel Vocabolario della Crusca.

S. DISARMARE, parlandosi di nave, vale Tòrne tutti gli arredi. Disarmare.

DISARMO. SUST.MASCH. È Il disarmare; e dicesi di uomini, e di navi. Disarmamento.Fa.Giord.Pred. Lo peccato noi disarma delle virtudi; e quando il nostro nimico vede lo nostro disarmamento, allora tostanamente viene contro di noi. Non avendo potuto rinvenire altro esempio proprio di questa voce Disarmamento, ci siamo stati contenti

a questo che è registrato nel Vocabolario.

DISASTRO. sust. MASCH. Sconcio, Mala fortuna. Disastro. Cron. Morell. Egli è grande nemico del nostro comune; e ben l'ha dimostrato molte volte, a certi disastri avvenuti.

DISASTROSO. ADD. Che porta difficoltà,

disastro. Disastroso.

DISBRIGARE e DESBRIGARE. VERB.

ATT. e veut. Pass. Dar fine con prestezza e speditamente ad operazione
che s'abbia fra mano. Disbrigare, Sbrigare. Disbrigarsi, Sbrigarsi. Vit.
Crist. 135. Disse Messer Gesù a Giuda: isbrigati di far tosto quello che tu
dèi fare. Borghin. Ripos. 51. E poi di
quello che a me toccherà, il meglio
che io saprò, cercherò di sbrigare.

DISCAPITO. SUST.MASCH. Perdita, Danno che si ha in qualche traffico, in qualche negozio, in qualche faccenda. Discapito, Scapito, Scapitamento. Segn.
Paed. 1. 9. Un pericolo grande mai non
dee eleggersi per un guadagno leggiero, perchè ciò sarebbe come appunto
pescar con un amo d'oro, il qual perduto, reca tanto discapito, che non
è compensabile colla preda che ci promette. Pallay. Stor. Conc. 1. 428. E
sentisse ancora lo scapitamento della
riputazione che ivi patia la sede apostolica.

DISCARICARSI. VERB. MEUT. PASS. Mostrar la propria innocenza. Giustificarsi, Scolparsi, Purgarsi. Vinc. Mart. Lett. 1. 6. Io non ho luogo da scolparmi con voi, se l'equità vostra non vince la mia pigrizia. E Lett. 53. Doveva egli ec. se gli pareva d'avermi ingiuriato, purgarsi meco, e non correre ec.

DISCARICO. SUST.MASCH. Giustificazione, Discolpa. Discarico. DAV. Scism. 24. Disse (il Re) pubblicamente non per odio contro alla reina, ma per discarico di coscienza, avere impetrato dal Pontefice questi Giudici.

DISCIFRARE. VERB. ATT. Dichiarare qualsivoglia cosa, nella quale sia difficultà nello intenderla. Diciferare. VARCH. Svoc. 5. 3. Io dirò a loro tutto quello ch'ella ha detto a me; forse lo saperanno dicife**rar**e essi.

DISCIPLINA. sust. FEMM. Si dice Quel -mazzo di funicelle, o di cose simili, con cui alcuni uomini si percuotono per far penitenza. Disciplina. Bean. Ort. Con una disciplina si frustava, Sempre la carne due dita s'alzava.

S. I. FARSI LA DISCIPLINA. Percuotersi con essa, ad effetto di mortificazione. Darsi la disciplina, Farsi la disciplina, Pigliar la disciplina. Seguen. Mann. GIV.8.1. Ti affliggerai con catene; farai delle discipline ancor sanguigne. Bern. Ort. 2. 29. 3. E che la disciplina omai pigliate, Perchè talvolta, adirato il Signore Con voi, della via giusta non vi cavi.

5. 2. Disciplina militare: è La regola colla quale si governano i soldati. Disciplina militare. M. Vrt. 8. r. 1 nobili principi romani, più per savio ammaestramento della disciplina militare, che per arme, o per forza de'lor Cavalieri, domarono l'universo.

S. 3. Disciplina Ecclesiastica. Termine de' Teologi. Quella parte delle leggi della Chiesa, che si riferisce ai riti, ed alle prescrizioni, le quali non riguardano propriamente il dogma. Disciplina ecclesiastica. Maestruzz. 2. 40. Se già non partecipasse con lui nel peccato, o nelle divine cose, come detto è, ovvero in dispregio della ecclesiastica disciplina.

DISCOLO. PARTE MASCH. Dicesi di Uomo di non lodevoli, e guasti costumi/ Disco-Io. Vanch. Stor. 10. Quei giovani discoli, per dir così, e scorretti, de'quali si favellò di sopra.

DISCOSTO. Parpos. Lo siesso che Lontano.

Discosto, VIT. S. MARG. Discosto alla

terra cinque miglia.

DISCREDITARE. VERB. ATT. Levarc il credito:contrario di Accreditare. Discreditare, Screditare. Segner. Confes. Istr. c. 8. Un medico infermo discredita troppo le sue ricette.

DISCREDITATO. ADD. da DISCREDITA-RE. Discreditato, Screditato. L.B. St-MIL. Come sono gli uomini discredi-

tati e di mal affare.

DISCRETO. ADD. Dicesi di Uomo che ha moderazione. Discreto, Moderato. Bocc.

Pa. 2. Quantunque appo coloro che discreti er:mo ec.

S. Prezzo discreto: dicesi di Prezzo proporzionato, e non eccedente il valor vero di una cosa. Prezzo convenevole, conveniente, ragionevole, giusto. Boc. Nov. 14. 16. Che a convenevol pregio (prezzo) vendendole ec., egli era il doppio più ricco.

DISCREZIONE. SUST. FEMM. E quella Moderazione che usano gli uomini ben costumati nel parlare e nell'operare. Discrezione. Alam. Gir. 8. 83. Poichè in voi discrezion non **so trov**are.

DISCUSSIONE. SUST. FEMM. Dicesi la Sottile e minuta disamina di alcun dubbio, fatto, opinione. Discussione. But. PAR. 2. 1. Prudentemente finse l'autore che la discussione di questo dubbio, ch'è filosofico, fosse di Beatrice.

DISDETTA.sust.pemm. Disgrazia, Sventura: onde si in napoletano, e si in toscano Avere disdetta, o Essere in disdetta, si dice nel giuoco quando si perde. Disdetta. Malm. 8.65. Forse che tai preghiere Mi faran, dopo così gran disdetta, Vincer la posta, e porre a cavaliere.

DISGRAZIA. SUST. FEMM. E lo siesso che Scentura, Infortunio. Disgrazia.

S. 1. Per disgrazia: posto avverb. rale Disgraziatamente, Per disgrazia. Rep. LETT. 2.290. Non gli dia fastidio il pericolo che per disgrazia si potrebbe correre, di esser fatto in mare schiavo dai Corsari.

S. 2. LE DISGRAZIE NON VENGON MAY sole: modo proverb. e vale Una tira l' altra, Alla prima vanno per lo più succedendo molte altre disgrazie.Le disgrazie non vengon mai sole. Сессн. Servic.2. 6. In ogni modo le venture. quando Comincian, fanno come le disgrazie: Le non vengon mai sole.

DISGUSTARE. VERB. ATT. Vale Apportare altrui disgusto. Disgustare. Segner. Pred. 2. 11. Come, dico, è possibile che si truovi chi per compiacere a unamico, chi per accettarne gl'inviti, chi per aderirne i consigli, chi per lusingarne i capricci, disgusti Dio, lo disonori, l'offenda?

S. Disgustansi con alcuno: vale Adirarsi, Alterarsi con esso lui. Disgustarsi

con alcuno.

DISGUSTO. SUST. MASCH. È l'astratto di DISGUSTARSI. Dissensione, Cruccio, Discordia. Non abbiamo potuto rinvenirne esempi veramente acconci, chè quelli registrati non sonoci paruti buoni.

DISGUSTOSO. ADD. Che arreca disgusto, noia, fastidio. Disgustoso, Disgustevole, Disaggradevole, Disgradevole, Spiacevole. Segner. Crist. Instr. 3. 18. 1. E che sia disgustoso a prendersi, e che bene spesso non ristori affatto nell'anima tutto il dappo.

DISIMPEGNARE. VERBATT. Siusa a significare l'Adempiere un debito, un ufficio. Adempiere il debito, Far l'usticio. Non arrechiamo esempio, chè non ne abbiamo potuto rinvenire alcuno veramente acconcio. Non vogliamo tralasciar di dire, che nel Vocabolario della Crusca è registrato il verbo Disimpegnare, ma solo in sentimento di Levar d'impegno; e, come non si arreca esempi, non si può scorgere se si può adoperare in forma attiva, come si adopera da' Napoletani, dicendosi, per modo di esempio: Io ho Disimpegnare in forma dicendosi, per modo di esempio: Io ho

5. 1. DISIMPEGNARE: neutr. pass. da noi si usa in significazione di Proceder bene e regolatamente in qualche ufficio, in qualche faccenda, in qualche negozio: dicendosi, per modo di esempio, Vostro fratello si è bene DISIMPEGNATO, o ha saputo bene DISIMPEGNARSI; e si ha a dire Vostro fratello si è ben Comportato, ha Fatto bene il suo debito, ha bene Adempiute le sue parti.

§. 2. DISIMPEGNARE: neutr. pass. è il Liberarsi dalla promessa, dalla parola data. Disimpegnarsi, Scusarsi. Salvin. Pros. Tosc. 1. 576. Sè medesimo trasse fuori d'intrigo, disimpegnandosi dal verificare ciò che scriveva.

DISINTERESSATO. ADD. Dicesi di Chi è senza interesse, Che non cura il proprio interesse. Disinteressato. Buon. Fiem. 4. introd. L'interesse trionsi, e colui muoia, Omicida di sè, Che per paura di giubbette e boia Disinteressato è.

DISINTERESSE. SUST. MASCH. Disistima del proprio utile, Noncuranza di guadagno. Disinteresse. Salvin. Disc. 2.

48. E in sovrano grado possedendo ec. la virtù, tanto necessaria al gindice, del disinteresse e della disapp\isionatezza.

DISOBBLIGANTE. PARTE. Dicesi di Chi spiace per le sue scortesi maniere. Ritroso, Ruvido, Aspro, Incivile, Scortese. Lasc. Cen. 1. N.2. Un vecchietto . . . ritroso, arabico, il più fastidioso e il più fantastico uomo del mondo. Vogliamo avvertire che Disobbligan-re è stato aggiunto da' Compilatori del Vocabolario di Bologna, e dagli altri odierni Vocabolaristi; ma a noi non par da usare; chè, avendo tanta abbondanza di vocaboli per significar questo concetto, non crediamo si debba tòrne un altro in prestanza dai Francesi.

DISOBBLIGARE. È voce toscana, ma male si adopera oggi in sentimento di Rendersi grave e spiacevole, di Fare scortesia; dicendosi, come si ode sovente, Voi DISOBBLIGATE la gente; Voi colle vostre maniere ruvide DISOBBLIGATE i vostri amici: ed in iscambio si ha a dire Voi vi Porgete scortese, Voi colle vostre ruvide maniere vi Rendete grave e spiacevole.

S. Disobbligarsi, è Uscir d'obbligo, Liberarsi da ogni obbligo di gratitudine, di convenienza, od altro. Disobbligarsi, Sdebitarsi. Fiam. 4.3. E così sorse ad un'ora a voi mi obbligherò ragionando, e disobbligherò consigliando. Varch. Ercol. 201. Ma io essendomi sdebitato di quanto vi promisi, seguiterò ec. È da notare che Sdebitarsi propriamente significa Pagare un debito; e figural. si usa, per significare lo Sciogliersi da un obbligo di qual siasi natura, Disobbligarsi.

DISOCCUPATO. ADD. Dicesi di Chi non ha occupazioni, ed è senza faccende. Disoccupato, Sfaccendato, Scioperato. Lasc. Rim. Burl. 3. 316. Or ch'io non dormo, e sono sfaccendato, Tuttavia penso, e giammai non rifino: Ma ec. D. Gio. Cell. Lett. 11. Pareami essere a ragionare con voi, e non m'avvedeva che la lettera cresceva; ma leggetela, quando siete scioporato. Vogliamo avvertire che Sfaccenda-

to e Scioperato può prendersi così in buona, come in cattiva parte, il che non è di Disoccupato, che non si adopera mai per biasimo: e quando si vuole dar solo biasimo ad alcuno, può ancora più propriamente adoperarsi Scioperone. Morg. 28.42. E certi scioperon pinzocherati Rapportano: il tal disse, il tal non crede.

DISOLARE. VERB. ATT. Tagliare, o Levar via il suolo, cioè la parte dell'unghia morta delle bestie da soma. Diso-

lare.

DISPARERE. SUST. MASCH. Contrarietà d'opinione, Discrepanza, Discordia. Disparere. VARCH. STOR. 12. Ed essendo i pareri, o piuttosto i dispareri

molti, e molto vari ec.

DISPENDIARSI. VERB NEUT. PASS. È l'Impiegar danari in alcuna cosa: e dicesi, per modo d'esempio, Io mi sono molto dispendiato; La tal cosa mi ha fatto spender danari; Il mio figliuolo mi ha fatto spender molto.

DISPENDIO. sust. MASCH. Spesa, Quello che si spende in qualsiasi cosa. Dispendio, Spendio. Guid. G. Che ella fosse trasportata col villano navilio sotto tanto dispendio nelli strani regni.

DISPENDIOSO. ADD. Che porta dispendio. Dispendioso. Lib. Cur. Malatt. Le lunghe malattie sono dispendiose.

DISPÈNZA. SUST. FEMM. È la Stanza dove si tengono le cose da mangiare. Dispensa. Agn. Pand. 55. Tenesse appresso di sè solo quelle chiavi che s'adoperano a tutte l'ore; come della volta e cella, e della dispensa.

§. DISPENZA: è ancora una Concessione derogante alla legge per lo più ecclesiastica. Dispensa. LASC. SPIR. Parenti sì, e tanto, ch' io mi dubito che non sia troppo, e che tra questi giovani ci bi-

sogni di dispensa.

DISPENZARE. verb. Att. Compartire, Distribuire, Dar la parte, Dur la porzione, e talvolta anche semplicemente Dare. Dispensare. G. VIL.11. 66. 3. I consoli della detta arte ec. facessero

offerta ec. per dispensare ai poveri di Dio.

5. Dispenzare: si usa ancora in sentimento di Abilitare altrui, liberandolo da impedimento indotto per lo più dai canoni, derogando loro; e si adopera con preposizioni, e senza, come può vedersi negli esempi che arrechiamo. Dispensare. Bocc. Nov. 13. 11. Nel difetto della troppa giovane età dispensi con lui, e appresso nella dignità il confermi. G. V. 7.19. Fece Cardinale messer Piero dalla Colonna, nonostante che avesse moglie, la quale dispensò, e fece fare monaca.

preposto alla cura della dispensa. Dispensiere, Dispensiero. Bern. Ort. 1. 7.70. Tu Carlo servirai per dispensiero, Uggier per scalco, e per cuoco Uli-

viero.

Officsa volontaria fatta ad altrui a fine di dispiacergli, Ingiuria schernevole. Onta, Fastidio, Rincrescimento, Dispetto. Capa. Bot. 5. 85. L'avere a lavorare un poco sarebbe un piacere; ma sempre, come ho a fare io, che ho poco o nulla, è un dispetto.

§. Per dispetto, A dispetto, ec. posti avverb. quasi Per far dispetto. In dispregio, In dispetto. Bocc. Nov. 82. g. I quali poi molte volte, in dispetto di quelle che di lei avevano invidia, vi

fe venire.

DISPETTOSAMENTE. Avv. Con dispetto, Con rabbia, Di mal talento. Sdegnosamente, Dispettosamente.

properties of the parole of th

DISPIACERE SUST.MASCH. Noia, Fastidio,

Dolore, Travaglio. Dispiacere.

DISPREZZANTE. PARTE. Dicesi di Chi tiene a vile e disprezza ogni cosa. Disprezzante, Dispregiatore o Disprezzatore. Salvin. Disc. 2. 202. L'ignoranza del disprezzante è malvagia, ostinata, caparbia. Mor. B. Greg. Per mon udir la voce della verità, certamente non sarà chiamato non sapien-

te, ma dispregiatore.

DISSENTIRE. VERB. HEUT. Discordare, Non convenire, Non concorrere nel medesimo parere, e nella medesima sentenza. Dissentire, Disconsentire, Sconsentire. Guid. G. Dalla loro parte espressamente dissentirono, e ricusarono che così non si facesse.

DISSIPARE. VERB. ATT. Distrarre, Fondere, Mundar male. Dissipare. AR. For. 9. 50. Quei pochi beni che restati M'eran, del viver mio solo sostegno, Per trarlo di prigione ho dissipati.

DISSIPATO. ADD. Detto di uomo, vale Che non ha occupazione alcuna, e va spendendo il suo tempo in cose vane ed inutili. Vagabondo, Bighellone. Pass. 135. Non sia ebriaco ec., non crudele, non rattore, non vagabondo. Vogliamo evertire che Bighellone è registrato in Crusca in sentimento di Sciocco, Scimunito, Scempiato, con due esempi, uno del Sacchetti e l'altro del Salviati: ma oggi in Firenze si adopera a significare un Vagabondo, un Uomo che non ha voglia di far nulla.

pa. Dissipatore. Fa. Giord. Pred. 1. 232. È maggior peccato esser dissipatore del corpo, che delle ricchezze.

DISSIPAZIONE.sust. FEMM. Il Dissipare.
Dissipazione, Dissipamento. Guicc.
Stor. 13. 653. Congiunti ancora con
ismisurata prodigalità e dissipazione
di dagari.

DISSOLUTO. ADD. Dicesi di uomo Licenzioso, Disonesto, Che non prezza e pone in non cale le regole del giusto e dell'onesto. Dissoluto. Bocc. Introd. 35. In tal guisa avvisando scampare, son divenute lascive e dissolute. G. Vil. 12. 181.3. Con sue femmine stando in vita dissoluta.

pissuggellare, Dissigillare, Dissigillare. Calv. 2. 43. Tibaldo il breve del buon re franzese Dissuggellando, il suo parlar gratissimo in arabesco

tutto ben comprese.

DISSUGGELLATO. ADD. da DISSUGGEL-LARE. Dissuggellato, Dissigillato. Di-

suggellato, Disigillato.

DISTACCAMENTO.sust.masch. Eun certo Numero di soldati, che si stacca da
un corpo maggiore, per qualche fazione
particolare. Punta, Presa. Tac. Dav.
Ann. 1. 18. Cesare, perchè le avide legioni predassero più paese, le spartì in
quattro punte.

DISTINGUERE. VERB. ATT. Mal si usa in sentimento di Onorare, di Fare cerimonia. Onorare, Far cortesia, Porgersi cortese. Bocc. Nov. 107. Essi l'avrebber per donna (signora), e onorerebbonia

in tutte cose siccome donna.

S. Distinguere: neut. pass. mal si adopera ancora in sentimento di Bivenir chiaro ed illustre in alcuna coea.
Segnalarsi, Divenir chiaro, Rendersi
illustre, e simili. Stor. Corc. 1. 234.
Ed i medesimi uffici furono continuati
a quelli che s' erano più segnalati in
favor della fede cattolica.

DISTINTO. ADD. da DISTINGUERE. Segnalato, Chiaro, Nominato, Illustre. VARCH. STOR. 11. 359. E di vero pareva vergogna chiunque faceva professione d'arme il non trovarsi in una tanta e tal guerra, o di dentro, o di fuori, dove militavano tutti gli uomini più segnalati d'Italia. Oggi male e gallicamente si direbbe: Gli uomini più distinti d'Italia.

DISTINZIONE. SUST. FEMM. In significato di Preferenza, Stima, Onoranza, è ancora brutto gallicismo da fuggire: e si ha ad usare in iscambio Cerimonia, Cortesia, Preferenza, Onore. Bocc. Nov. 5. 6. Con gran festa ed onore fu dalla donna ricevato.

DISTURBARE. VERB.ATT. Cagionare impedimento, Interrompere. Disturbare, Sturbare. Lasc. Gelos. 1.2. Si sarebbon fatte le nozze a quest'ora, se da nuovi e strani accidenti non fosser state disturbate. Bocc. Nov. 19. 13. S'ingegnavano di sturbar questo fatto.

S. 1. Disturbare: male si adopera in forma attiva e in forma neutro passiva, a significare Alterare, Alterarsi, Communver l'animo e Communioversi nell'animo, per alcuna cosa che dispiaccia: che in simiglianti casi si ha ad usare Turbare, Turbarsi. Bocc. Nov. 52. 9. Non volendola troppo turbare ec. la lasció andar via con l'altre. E Nov. 13.23. Si si turbarono, che se in altra parte ec. stati fossero, avrebbono ad Alessandro, e forse alla donna, fatta villania.

S. 2. DISTURBARE, C DISTURBARSI LO stom aco. Perdere, o Far perdere la buona condizione dello stomaco. Guastare, o Guastarsi lo stomaco. Cron. Morel. Se tu tieni il contrario modo, tu ti guasterai della persona, tu infermerai, tu ti guasterai lo stomaco e le reni.

DISTURBATO. ADD. da DISTURBARE. Si adopera in tutt'i significati di questo verbo: nel sentimento del §. 1. Disturbato, Sturbato; nel sentimento del S. 2. Turbato; del J. 3. Guastato, o Guasto di stomaco.

DISTURBATORE.PARTE.MASCH. Che sturba. Disturbatore, Sturbatore. Segner. Caist. Ista. 1.29.22. Debba esser condannato come uno disturbatore di quella pace che godono nelle tombe. M. Vil. 7. 65. Il popolo si levò a romore e a furore contro al Conte, dicendo che egli era sturbatore della pace.

DISTURBATUCCIO. DIM. di DISTUR-BATO; e dicesi di persona alquanto alterala per ira, apprensione, o altro. Torbidiccio, Turbatetto. Finenz. As. 115. Le quali parole udendo la mala vecchia, piuttosto turbatetta che no, le comandò che ella le dicesse che cosa la premeva di nuovo.

DISTURBO. sust. masch. Astr. di DI-STURBARE. Ha appresso di noi e presso i Toscani una doppia significazione; chè talvolta vale Impedimento, tal altra Scompiglio. Disturbo. Red. Lett. 1. 338. Acciocchè ella possa attendere con vigore, e senza verun disturbo ( cioè impedimento) al lavoro. Buon.

Fien. 4. 4. 12. Bene ascoltato abbiam d'alcun disturbo ( cioè scompiglio ) Per la fiera accaduto.

DITALE. SUST. MASCH. Equell' Istrumento, che tengon nella punta del dito i cucitori per ispigner l'ago. Ditale, Anello, Anello da cucire. Fr. Giord. 242. A fare la gonnella compiuta si richieggono anche l'ago, l'anello, il refe, e più cose. Morg. 24. 19. Sarà come chi insegna al buon sartore Tener l'anello in dito, o far it nodo.

DITO e DETO. SUST. MASCH. Uno de'cinque membretti che derivano dalla mano e dal piè, i quali hanno ciascuno il proprio nome. Dito. Il primo delle cinque dita chiamasi Pollice e Dito grosso, il secondo Indice, il terzo Medio, il quar*to* Anulare *o* Anulario, *il quinto* Mignolo. Vogliamo avvertire che il dito grosso del piede chiamasi pure Pollice o Dito grosso, e non Alluck, ch'è voce latina. È necessario aggiugnere ancora che le congiunture delle dita diconsi Nocca.

S. 1. Drro, per similit. vale Misura della larghezza di un dito. Dito. M. V. 8.65. Con un nastro d'oro largo quattro dita. Red. Ditir. 36. E se a sorte alcun de' miei Fosse mai cotanto ardito, Che bevessene un sol dito (del vino), Di mia

man lo strozzerei.

S. 2. Mostrare a dito: vale Dirizzare il dito accennando verso alcuno che meriti d'esser notato; e si piglia per lo più in cattiva parte. Mostrarea dito. Bocc. Nov. 74. 15. Egli non poteva mai andar per via, ch'egli non fosse dai fanciulli mostrato a dito.

- S.3. SAPERB UNA COSA PER LA PUNTA DEL-LE DITA: vale Sapere una cosa perfettamente bene. Avere una cosa su per le dita, o su per le punte delle dita. Malm. 6. 19. Che l'ha su per le punte delle dita.
- 5. 4. Mordersi il dito, e più propriamente appresso di noi Mozzecarsi Le DETA: dicesi di Chi si pente con rabbia e con dolore di non aver fatto checchessia, e dicesi pure dichiminaccia di vendicarsi. Mordersi il dito. Benni Orl. 🗠 1. 20. 58.E, mordendosi il dito, a Macon giura Di vendicarsi con buona misura.
- §. 5. Toccare il cielo col dito: si dice dell'Ottenere cosa o reputata sopra i nostri meriti, o fuor del nostro credere ed oltre il nostro desiderio. Toccare il ciel col dito. Rep. Ins. 59. Donai questi piccioni avvelenati dallo scorpione ad un pover uomo, a cui parve toccare if ciel col dito.

5.6. Luccarsunu un dera, che appresso di noi dicesi anche Alluccarsi lo musso: vale Piacer sommamente alcun cibo, e figurat. checchessia. Leccarsene le dita. Bern. Rim. 1. 57. E quelle torte, Delle quali io mi lecco ancor se dita.

DI TRATTO IN TRATTO. MOD. AVVERB.

Di quando in quando. Di tratto in tratto. Secner. Mann. Febbr. 2.4.11 Signore
veramente apparisce fra queste tenebre con far di sè di tratto in tratto tra-

lucere qualche raggio.

DI TUTTO PUNTO. MOD. AVVERD. Vale Compiutamente. Di tutto punto. Sero. Stor. 16. 621. Varate subitamente venticinque galèe, e due navi di carico, e fornitele di tutto punto ec. arrivò a Mascat.

- DIUNO e DIGGIUNO. sust. masch. Èil Digiunare, l'Astenersi dal cibo ne'giorni comandati dalla Chiesa. Digiuno. G. VIL. 6. 19. 4. Con tutto il Chericato di Roma, con solenni digiuni e orazioni andò per tutte le principali Chiese.
- S. 1. FARE IL DIGGIUNO. Mangiar quanto e quello che conviene per osservare il precetto di santa Chiesa nelle vigilie e i giorni in che è comandato il digiuno. Digiunare. Marstruz.2.25. A uno Conte che si fosse botato di digiunare il venerdì in paue e acqua, non basterebbe edificare un altare.
- S. 2. Rompere il digiuno: vale Guastarlo. Rompere il digiuno. Nov. Aut. 51. 7. Dev' essere il Cavaliere astinente, e digiunare il venerdì ec. e se rompere gliele conviene, ammendare il dee in alcuna maniera di ben fare.
- DIUNO e DIGGIUNO. Add. Voto di cibo, Chi non ha ancora mangiato. Digiuno. Bocc. Nov. 77. 57. Ed il suo fante, che ancora era digiuno, ne mandò a mangiare.
- S. ALLA DIUNA, e A DIGGIUNO: mod.avverb. vale Senza aver mangiato. A digiuno. Red. Cons. 1. 146. Si potrebbe adoperare il zucchero candi impalpabilmente polverizzato, e soffiato a digiuno nell'occhio.
- DIVAGARE. VERB. NEUT. PASS. Si dice del Nons'applicare del continuo a checchessia, ma divertirsi in altre inutili occu-

pazioni e pensieri. Svagarsi. Moral. S. Greg. 9. 41. Conviene ch'ella sia rattorniata e legata dai nodi della disciplina di Dio, acciocchè essendo essa libera, ella non si andasse svagando.

DIVAGATO. ADD. da DIVAGARE. Sva-

gato.

DIVAGAZIONE. SUST. FEMM. ASTR. di DIVAGARE. Svagamento. Pros. Fion. 5.21. Parve a ini che più lunghe dovessono essere le occupazioni, acciocchè gli uomini stessero intenti, e da ogni svagamento lontani.

DIVARIO. sust. MASCH. Varietà, Differenza. Divario. TAC. DAV. Stor. 3. 306. Da'soldati ai capitani esser divario: a quelli star benissimo il desiderar di combattere; a questi il provvedere e consultare.

DI VEDUTA. MOD. AVVERB. Dicesi di chi ha veduto una cosa con i suoi propri occhi. Di veduta. Com. Inf. Quasi sia testimone di veduta di quelle cose.

- DIVERTIMENTO. SUST. MASCH. Cosa che o vedendola, o udendola, o operandola, ti fa passar senza noia e con piacere il tempo. Divertimento, Passatempo, Spasso. Seguer. Pred. 23. 7. Come il fine principale di andare a queste funzioni fosse in divertimento nostro, non fosse l'onor divino? Fir. Trin. Proc. Poichè questi vostri innamorati non ve l'hanno saputo fare essi, di darvi quest'anno un poco di passatempo, nè d'una commedia, nè d'una canzona ec. io ve ne ho procacciata una. v. SPASSO.
- passo. Divertirsi, Spassarsi. Bellin. Disc. 1. 151. Io vi vo pregare a compiacervi ec. e far conto di essere a qualche commedia a sentir le frottole di qualche servo sciocco, e passare il tempo, e divertirsi colle zannate di lui.
- 5. DIVERTIBE, mal si adopera attiv. in sentimento di Rallegrare, Dur piacere; e deesi dire Dare spasso, sollazzo, diletto; Sollazzare, Dilettare. Sen. Ben. Varch. 5. 2. Qui non avviene come in quei combattimenti, che si fanno per dare spasso al popolo.

DIVORARE. VERB. NEUT. Mangiere con eccessiva ingordigia. Divorure.

DIVOTO. v. DEVOTO.

DIVOZIONE. v. DEVOZIONE.

DOCA. SUST. FRMM. Una di quelle strisce di legno, di che si compone il carpo della botte, o di simili vasi. Doga. CAVALC. Pungil. CAP. 30. Quando la semmina ch'è in porta, tocca certi vaselli, o doghe di tina.

DOCE, Dolce, v. DOLCE, DOCIAZZO, v. DUCIAZZO.

DOCUMENTO. SUST. MASCH. Évoce toscana in significazione di Ammaestramento; ma male pare a noi che oggisi adoperi in sentimento di Pruova: e quantunque in questo senso sia stata registrata dall'Alberti nel suo Vocabolario,
e dai Compilatori di quello di Bologna,
e dal Manuzzi ancora, pure noi crediamo, non essendo rifermata se non con
uno esempio solo del Magalotti, che non
sia da usare, e proponghiamo che si
abbia a dire, in iscambio di Documenro, Pruova, Scrittura, Testimonianza.
Bocc. Nov. 11. 12. E che io dica il vero questa pruova ve ne posso dare.

DOGANA. SUST. FEMM. Luogo dove si scaricano le mercatanzie per mostrarle e gabellarle. Dogana. Bocc. Nov. 80. 2. Il quale (fondaco) in molti luoghi è chiamato Dogana, tenuto per lo comune o per lo signor della terra.

S. Dogana: dicesi pure il Dazio stesso che si paga nella dogana. Dogana. Cron. Morel. 323. Noi ci arrecavamo a dargli oltre alle dogane, e gabelle, e passaggi, trentasei migliaia di fiorini. Crediamo non debba tornar discaro, se noi qui aggiugniumo che ad Una casa abbondante e doviziosa di tutte le cose al vivere bisognevoli, che da' Napoletani si direbbe la Dispenza di questa famiglia, o una Bottega di casa di questa famiglia, o una Bottega di casa di con cioè Pizzicagnolo), toscanamente direbbesi Questa casa è una Dogana.

DOGANIERE.PARTE.MASCH. Ministro della dogana. Doganiere. Ar. Supp. 2. 1. Questi pubblici Ladroni, che doganier si

chiamano.

DOLCE e DOCE. ADD. Aggiunto di sapor temperato, soave e grato al gusto, contrario di amaro. Dolce.

\$ 1. Dolce Di sale: dicesi ad Uomo di poco senno, scipito. Dolce di sale. Ga-

LAT. 50. Non sono adunque da seguitare i volgari modi e plebei di Dioneo ec, nè fingersi matto, nè dolce di sale, ma a suo tempo dire alcuna cosa bella e nuova.

S. 2. Dolcz, aggiunto di acqua. v. ACQUA DOLCE.

5. 3. Dolon, aggiunto a Tempera, dicesi una Tempera di ferro, o simile, più arrendevole, a distinzione dell'altra, che il fa più crudo. Dolce.

5. 4. Dolch Dolch; posto avverb. vale lo stesso che Dolcemente. Dolce dolce.

DOLCE e DOCE. SUST. MASCH. Sapore delle cose dolci. Dolce, Dolcezza. Dittam. 1.29. Or come sai che per natura avviene Che il dolce si conosce per l'amaro, La notte per lo dì, e'l mal dal bene.

DOLCI. Al numero del più, dicesi ad Ogni sorta di lavori di zucchero. Dolci, Zuccherini. Salvin. Pros. Tosc. 111. Vengono ad esser le frutta più saporite, i dolci e le confetture più ricche. V. BOMBO'.

DOLCIAZZO. v. DUCIAZZO.

DOMANI. SUST. MASCH. Il giorno vegnente. Domani, Domane, Dimani, Dimane. VIT. SS. PAD.3.45. Oggi di quella possessione, e domani di quell' altra.

S. 1. D'oggi A DIMANT: modo proverb.

che si adopera conmoltiverbi, per significare Tenere a bada, Ritardare beffando. D'oggi in domani. M.V.L.... 55. E stando d'oggi in domani a speranza dell'aiuto degl'Italiani, il Conte si trovò ingannato.

5. 2. Domani: dicesi ironicamente, per dire Non mai. Domani. Malm. 2.59. Voler ch' i'entri dove son due cani. Credi tu pur ch' io sia così merlotto? Se non gli cansi ci verrò domani.

5. 3. Domani mattina. Domani verso la mattina. Diman mattino, Dimattina, Domattina. Bemb. Lett. T. 2.2. 35. Diman mattino a Dio piacendo me n'andrò a Vinegia. Nov. ant.65.5. Anzi il vediamo domattina, ed averenne parecchi danari.

S.4. Domani a sera. Domani, in verso la sera. Domandassera, Domane da sera, Dimanisera e Dimane da sera. Vit. S. Giov. Batt. 203. Gli angeli lo riguar-

deranno, e riavremio domandascera sano e salvo.

- DOMARE é ADDOMARE. vars. Far mansueto e trattabile; ed è proprio di bestie da cavalcare, da portar soma, e da traino. Domare. Cr. 9.59. 3. Cominciansi (gli asini) a domare e ammaestrare ec. poi che saranno nel terzo anno pervenuti. E CAP. 63. 3. Ancora si debbono domare i buoi nel tempo di tre anni.
- S. Domark: dicesi per similit. degli uomini, i cui vizi si rintuzzano e vincono coi gastighi e colla fatica. Domare. Non si arreca esempi, per non averne potulo trovare di veramente convenienti.
- DOMESTICO. PARTE.MASCH. È voce toscana, ma mal si adopera in sentimento di Servitore; e non sappiamo lodare il Mamuzzi, che l'ha registrata in questa significazione cen tre etempi, uno dell'Adriani, e due del Padre Cesari, i quali pare a noi che milla valgano; si perchè sono da costoro adoperati non in sentimento di Servitore, ma d'Intrinseco, Amico confidente, che è la propria significazione di questa voce; e si perché, T Cesari segnatamente, quantunque dollissimo delle cose della favella, non è certamente testo di lingua Laonde, in luogo di Domestico, si ha ad usare Famigliare, Servitore. Bocc. Nov. 16. 16. Con Currado Malespina si mise per famigliare.

DOMINADDIO e DOMENEDDIO. Dio. Domeneddio. Albora. P.N. 1. Domeneddio per sua grande possanza tutto il mondo stabilio.

- DOPPIA. SUST. PEMM. Sorta di moneta d'oro:e ce ne ha di diverso valore. Doppia, Dobla, Dobla. Red. Esp. NAT. 20. Ne fece scommessa di venticinque doppie, e trovò subito il riscontro G. VIL. 7. 10. 3. Si disse che per bisogno al re Carlo prestò quarantamila doble d'oro.
- DOPPIEZZA. SUST. FRUM. È voce toscana solo al figurato; ed al proprio, cioè quando si usa a significare il contrario di Sottile, male oggi è adoperata, e deesi dire Grossezza. Bemb. Stor. 4. 52. Alcuni craticci fra se congiunti, di larghezza

- per ogni verso dieci piedi, e di grossezza sei.
- S. Doppinzza, figurat. bene si adopera, e vale Dissimulazione, Infingimento.
  Ston. Europ. 6. 128. Ma che non dovea mai riuscirli, per la doppiezza di Eberardo, e per l'ambizione estrema di Giselberto.
- DOPPIO e DUPPIO. ADD. Contrario di Sottile, Che nel suo essere ha corpulenza. Grosso. Bocc. Nov. 42. 15. Gli avversari non potranno il saettamento saettato dai vostri adoperare per le picciole cocche, che non riceveranno le corde grosse.
- S. Doppio, e Doppio: figurat. vale Simulato, Finto, Che non lascia trapelare i muoi sentimenti e disegni. Doppio. Fin. Tam. 3. 6. Oh non sapete voi che si dice; costui è un uomo doppio, quando è uno, e mostra essere un altro?

DOPPIONE. Accn. di DOPPIA. Moneta. Doppione, Doblone.

DORMIGLIONE. PARTE. MASCH. Che dorme assai. Dormiglione. Bocc. Nov. 40. 9. Leva su dormiglione; che se tu volevi dormire, tu te ne dovevi andare a casa tua.

DORMIRE. VERB. NEUT. Pigliare il sonno.
Dormire. Si usa ancora in altre significazioni, ed in altri modi, come vedesi ne' seguenti paragrafi.

- 5. 1. Dormers: usasi a significar cosa, faccenda, negozio ch'è stata tralasciata, e che non si fa al presente; dicendosi, per modo d'esempio: Il tale affare, La tal cosa Dorme; e toscanamente dicesi allo stesso modo: Il tale affare, La tal cosa Dorme. Ric. Malesp. cap. 118. Madonna, i vostri prieghi sono a me comandamenti, e tutte le altre cose dormiranno appetto a questo.
- 5.2. Dormire e Voler dormire sopra a una cosa: dicesi figurat. del Voler fare più lunga considerazione su alcuna cosa. Voler dormire sopra checchessia.
- S. 3. Dorming a quartro cuscing: vale Stare in sul sicuro, Viver quieto. Dormire fra due guanciali, Tenere il capo in mezzo a due guanciali. Buon. Fier. 4. 4. 2. Chi la fortuna ha amica può le tempie Tenere in agio ognor fra due guanciali.

DORMITORIO. SUST. MASCH. Luogo dove molti stanno a dormire, proprio de' Conventi e de' Monasteri. Dormitorio, Dormentorio, Dormitoro. Borgh.Rip.324. Fece ec. nel dormitorio un'istoria del Testamento nuovo. Degli altri non si arreca esempi, perchè voci antiche, e poetiche.

DORMUTA. SUST.FEMM: Il Dormire. Dormita. Lasc. C. 2. Nov. 10. Ma Beco, non potendo affatto ingozzare quella dormita che Nencio aveva fatta... stava anzi che no in grugnetto un poco.

DOSA. SUST. FEMM. Quantità determinata.
Dosa, Dose. Lib. cur. Malatt. È d'uopo aver l'occhio alla dose de' medicamenti evacuanti.

DOTA e DOTE. SUST. FEMM. È Quello che si dà alla donna quando va a marito. Dota, Dote. But. Par. 5. 1. Dote è pregio che si dà dalla moglie al marito, perchè la possa ornare, e ornata mantenere, e però dotare è adornare.

DOZZINA. SUST. REMM. Quantità numerata, che arriva alla somma di dodici.
Dozzina. VIT. PLUT. Fu satta un' oste
di molte dozzine di migliaia. Vogliamo
avvertire che Dozzina toscanamente
non si direbbe già di ogni cosa; che
parlandosi di uova, pane, pere, ed altre cose simili, propriamente dicesi Serqua e non Dozzina. Buon. Fier. 4. 11.
Di vino e di olio un fiasco, o un prosciutto, O d'uova un par di serque,o
pane, od altro.

DOZZINALE. ADD. Comunale, Di bassa condizione. Dozzinale.Bern.Rim.48.La bianca è da persone dozzinali; Quella d'altri colori è da signori. Sen. Ben. Vanch. 1. 11. Vedremo di non donare cose plebee e dozzinali.

DRACONA STIET. BRWW. Ornamento della

spalia de' soldati; e Segno de' gradi della milizia. Spallaccio, Spallino. Queste voci le abbiamo preso dall' uso d'oggidi di Firenze.

DROGHE. SUST. FEMM. Nome generico degl'ingredienti medicinali, e particolarmente degli aromati. Droghe. RICET. FIOR. Nè vi si mettano droghe non buone.

DROGHERIA, SUST. FEMM. Bottega dove si vendono droghe. Bottega di droghie-re, Bottega di Drogherie: ché Droghe-ria in toscano non è la Bottega, ma le Droghe, come vedes i dal seguente esempio. Segn. Stor. 7. 185. Fuorchè di drogherie e di colori, non vi fosse ritrovata cosa da farne stima.

DROGHIERE. PARTE.MASCH. Mercatante di droghe. Droghiere, Droghiero. Red. Let. 1. 128. Credo in buona coscienza che i droghieri se ne sieno serviti per farne cartocci da rinvolgervi il

pepe.

DUCIAZZO o DOLCIAZZO. ADD. Che ha eccessiva e nauseante dolcezza. Sdolcinato, Smaccato: ma quest' ultimo più propriamente dicesi del vino estremamente dolce, e che non ha spirito. Red. Annot. Dit. 17. Di questo sapore sdolcinato può essere che intendesse Plinio. Soden. Colt. 71. Per la troppo maturezza resta il vino torbidiccio, e naturalmente non rischiara affatto, e lo fa troppo sdolcinato, e per la sua troppa smaccata dolcezza ristucchevole.

DUCIENTO. Nome numerale, che vale Due volte cento. Duecento, Dugento. Cron. Morel. 265. S' io avessi dugento fiorini, mi farebbe il cuore a raddoppiarli.

DIJPPIO, v. DOPPIO.

EC ED

ECCELLENTE. ADD. Che ha eccellenza, Che nel suo essere è in grado di persezione: e si piglia sempre in buona parte. Eccellente.

ECCELLENTEMENTE. Avv. Con eccellenza. Eccellentemente.

ECCELLENZA. SUST. FEMM. Il maggior grado di bontà e perfezione. Eccellenza.

- S. 1. PER ECCELLENZA, usato avverb. vale Per antonomasia. Per eccellenza. Ar. Negr. 2. 1. Benchè si faccia nominar lo Astrolago Per eccellenza, siccome Vergilio II Poeta, e Aristotele il Filosofo.
- S. 2. ECCELLENZA: è ancora Titolo di onore di Principi e Signori. Eccellenza. VARCH. LETT. DED. ERCOL. Come giuro a Vostra Eccellenza per la servitù e divozione mia verso lei.

viene Fuor del consueto, e che desta maraviglia e romore: e prendesi in buona ed in cattiva parte. Maraviglioso, Stupendo: e detto di conviti, feste, e simili altre cose, vule Magnifico, Pieno di pompa e splendidezza. Magnifico, Splendido, Sontuoso, Sfoggiato.

ECONOMIA sust. Femm. Moderazione nello spendere, e nel far uso delle cose. Risparmio, Masserizia. Lab. 139. In questi niuno riguardo, niuno risparmio, nè avarizia alcuna in lor si trova giammai. Agn. Pand. Conosco prima, figliuoli miei, in questa mia maggiore età fatto più prudente, la masserizia esser cosa utilissima, e chi gitta via il suo esser matto.

S. Economia politica: è la Scienza per la quale si apprende a bene amministrare i pubblici negozi. Economica. Salvin. Disc. 2. 466. Die tro alla quale ne vengono e l'economica e la politica, umanissime facultadi, contribuenti alla felicità delle case e degli Stati.

ECONOMICO. Add. Di risparmio, Che

serve a risparmio, Falto con risparmio. Economico. VIV. DISC. ARN. 17. Soprantendente generale all'economica e fedele esecuzione di tutti i lavori da me proposti.

S. Economico, detto di uomo, vale Che spende con ragione, Che sa far roba, e la mantiene. Massaio. Agn. Pand. 4. Quelli i quali usano le cose come e quando, e quanto basta, e non più, e l'avanzo serbano, questi dico io massai. Cron. Morell. 241. Mancata la roba e'l caldo della giovanezza, e'diventò il più assegnato uomo del mondo, e il maggiore massaio.

ECONOMIZZARE. VERB. ATT. 8 NEUT.

Amministrar con risparmio, Astenersi
in tutto da alcuna cosa, o dall' uso di
essa; o usarla poeo o di rado, e con gran
riguardo. Risparmiare, Sparagnare,
Far masserizia. Bocc. Nov. 40. 3. Siccome savia e di grande animo, per poter quello da casa risparmiare, si dispose di gittarsi alla strada, e voler logorar dell'altrui. Mon. S. Greo. Volendo fare onesta masserizia, noi caggiamo in peccato di tenacitade.

EDUCANDA. PARTE. FEMM. Donzella che è in serbo in un monastero, per educarsi. Alunna.

EDUCARE. VEBB. ATT. Dare a' fanciulli il costume e l'istruzione. Educare, Allevare, Costumare. Fr. Giord. Pard. Se bene gli educherete, bene a voi e a loro ne avvenirà. Fir. As. 155. Ahimè che tu fusti troppo male allevato nella tua fanciullezza! Bocc. Nov. 100. 15. Pregandola che, senza mai dire cui figliuola si fosse, diligentemente allevasse e costumasse.

EDUCATO. ADD. da EDUCARE. Educato.

§. EDUCATO: dicesi ancora di Uomo che sia Accostumato, Educato nel buon costume. Bencreato o Ben creato, Bene educato, Costumato, Accostumato.

Salvin. Disc. 2. 93. Con ciò si dimostra essere quella buona madre e nudrice di bencreati uomini e costumati. v. COSTUMATO.

EDUCAZIONE. SUST. FEMM. Governo dei fanciulli intorno agli esercizi del corpo, e specialmente a ciò che riguarda i costumi e l'istruzione. Educazione. Fr. Giord. Pred. Renderanno conto a Dio della negligente educazion de' loro figliuoli.

EGOISMO. sust. MASCH. Amor proprio vizioso, per cui l'uomo cerca di ridurre tutto a se stesso, non pensa che di se stesso, e desidera che tutto riesca a suo vantaggio, anche con danno altrui. Amor proprio, Amor di se stesso. l'Ass. 194. Amare sè per sè è amor vizioso, principio e cagione di ogni vizio e di ogni peccato, e chiamasi l'amor proprio.

EGOISTA. PARTE. MASCH. Colui che ha il vizio dell'amor proprio. Amante di se

stesso, Amator di se stesso.

EGUALE. ADD. Che non prepondera ne dall' una parte, ne dall' altra. Eguale,

Uguale.

J. EGUALE, usato come partecipante, vale

Uomo che ha la medesima condizione
di un altro. Pari. Com. Inf. 8. Non rende debita reverenzia alli maggiori, nè
caritativa benevolenza a' pari, nè debita mansuetudine alli minori. Bocc.
Nov. 28. 8. Ma che puote una mia pari, che ad un così fatto uomo, come
voi siete, sia convenevole?

ELASSO. ADD. Detto di tempo, vale Passato, Che non è più. Passato, Trascorso. Bocc. G. 2. n. 1. Diceva che gliele aveva tagliata (la borsa) otto di eran passati. Cas. Lett. 15. Mi mostrerà quella regia affezione che si è degnata profferirmi nella sua umanissima lettera de' 28 dicembre passato.

ELASTICITA'. SUST. FEMM. Proprietà di alcuni corpi, per la quale fanno essi ritorno ad un volume e ad una forma determinata, quando cessano di esser tesi o compressi. Elasticità. Cocch. Disc.

L'elasticità dell'aria ec.

SLASTICO. Ann. Dicesi di corpo che ha elasticità. Etastico.

5. El ASTICO, dello di uomo, vale Che agevolmente è commosso da alcuna passione. Sensitivo. ALAM.GIR. 21. 111. Il cavaliero, Ch'è sdegnoso olum modo e sensitivo, Sentendo il colpo altrui poco leggiero, Anch'ei di carità si sece privo.

EMOLUMENTO. sust. MASCH. Profitto, Guadagno; e propriamente Quello che si ritrae da un uffizio, da una professione nobile, o simile. Emolumento. Fir. As. 197. lo ne penso cavare un gran numero di ducati, senza trarvi di ma-

no tanto emolumento.

EMOLLIENTE. ADD. Aggiunto di una sorta di medicamenti, che ammolliscono le durezze, indeboliscono il tuono de' tessuti viventi, e rallentano i movimenti della vita. Emolliente, Ammolliente, Ammollitivo, Ammollativo, Mollificativo. Red. Cons. 1. 8. Ha posto in opera medicamenti revellenti ec., molti locali emollienti, dolcificanti l'acrimonia, refrigeranti ec. Lib.Cur. Malatt. Giova lo applicarvi sopra il cerotto ammoniacato, e altri medicamenti ammollienti. Cr. 6. 41. 9. Si dee allo 'nfermo-fare alcun cristeo mollificativo.

EMORROIDALE. ADD. Appartenente a emorroide. Emorroidale. Red. Cons. 225. Crederei necessario ec. il cavarne prima (del sangue) qualche quantità

dalle vene emorroidali.

EMORROIDI, e più napoletanamente MUORRUOITI. SUST. MASCH.PLUR. Soolo di sangue pe'vasi dell'ano e dell'intestino retto. Emorroide, Moroide, Moroidi, Morice, Morici. Red. Esp. NAT. Medicina sicurissima a coloro che patiscono di emorroidi. E Op. 4. 172. Muovono e risvegliano sentimento dolorifico nelle moroidi, e ne fanno spicciare il sangue. Burcu. 1. 97. Gli vennon per gran pena le morice. Lasc. Mada. 45. Per le moriei degna medicina. — Si avverta che Emorroide si usa più comunemente in plur. Emorroidi: Moroide, Moroidi, Morice, Morici sono solo plur. e tutti son di genere femninile, come si vede dagli esempi.

effetto, Porre in esecuzione. Effettuare. Fa. Gioad. Paro. Effettuano allegramente le malvage cupiditadi, e dopo averle effettuate se ne gioriano, e tor-

nano ad effetiuarie.

EMPIASTRO. SUST. MARCH. Abedicamento composto di più materie, che si distende, per applicarsi sopra i malori. Empiastro, Impiastro, Cerotto. Lib. Cor. Nalatt. Sia fatto un empiastro, sopra lo siomaco, di laudano, di olio di mastice, e di olio nardino. Bocc. Nov. 79. 17. Ella vi farebbe dimenticare le medicine e gli argomenti, ed ogni impiastro. — Ci piace di qui avvertire che il Porre o Distendere impiastri, dicesi propriamente Empiastrare o Impiastrare: e Quel panno o cuoio, sopra il quale si distende l'impiastro per metterlo su malori, dicesi Piastrello. Voca. Mess. Con mucellagine di psilio, e con sugo di porcellane e di lattughe fa empiastro, e con esso empiastra tutta la fronte. Lin. Gun. Malarr. Il titimaglio, impiastrato con fiele di bue, fa andare liquido. Send. Stor. 6. 232. Vedresti molti ec. con la faccia piena di lividi per le percosse, e coperta di piastrelli.

emulazione. Sust. femm. Gara, Desiderio di eguagliare o di superare altrui in checchessia; oppure Nobile invidia tra persone virtuose, che contendono per l'eguaglianza o per la superiorità del merito. Emulazione. Salvin. Disc. 2. 302. L'emulazione vorrebbe avere ciò che altri possiede, e che ella apprende come bene, col non ispogliarne l'emulo suo: l'invidia non patisce vedere in

altri del bepe.

ENTRAME. SUST. MASCH. È una Leggera vivanda che tramezza due vivande forti di carni o di pesce. Tramesso. Com. Inr. 20. Faceva recar la vivanda, una parte della promessa del Re di Francia, una parte del Re d'Inghilterra, li

tramessi di Cicilia, ec.

ENTRANTE. ADD. Aggiunto ad anno, mese, e simili, vale Il mese, L'anno che dee succedere a quello che corre. Prossimo, Vegnente. Bocc. Intra. 26. Infra I Marzo ed il prossimo Luglio vegnente. Si avverta che Entrante è pur toscano; ma in sentimento di tempo è sust, e vale Principio, Cominciamento: e dicesi ancora Entrata. G. VILL. 12. 74. lu questi tempi all'entrante d'Ottobre morì a Napoli quella si facea chiamare Imperatrice di Costantinopoli. Bocc.

G. S. N. S. Venendo quasi all'entrata di Maggio (cioè verso i primi ec.).

ENTRARE VERB. NEUT. Andare e Penetrare entro. Entrare.

5. Entrare: si usa ancora in significato di Aver che fare, Accordarsi, Adattarsi. Entrare. Malu. 6. 84. Com' entra coll' assedio il dare e avere?

ENTRATA e NDRATA. SUST. FEMM. Propriamente presso di noi si adopera a significar Tutte le rendite particolari, che un proprietario può trarre all'anno de'suoi beni. Entrata. Nov. Ant. 11. 2. Spendo più ch' io non ho d'entrata, 200 libbre di tornesi lo mese.

ENTUSIASMO. sust. Masch. Voce loscana, la quale significa Sollevamento di mente, Furor poetico; ma se ne fa reo uso, e gallicamente si adopera a significare Ogni sorta di caldezza e accendimento di cuore e di mente: e però noi consigliamo, secondo che si hanno ad esprimere diverse idee, ad usare diversi vocaboli; potendosi ora dire Entusiasmo, or Desiderio, ora Foga, Manía, Furore, or Caldezza, ora Ammirazione, ed ora altro. Buon. Fien. 5. 4. 3. Qui tacque, e da quel fisso entusiasmo Rapito, mi lasciò, quasi non visto, Insalutato. Bocc. Nov. 79. 14. In tanto desiderio s'accese di voler essere in -questa brigata ricevuto, quanto ec. Segr. From Disc. 3, 45. Riserbando l'impeto suo nell' ultimo, e quando il nemico avesse perduto il primo ardore del combattere, e (come noi diciamo) la sua foga. TAC. DAV. ANN. 3. 61. Dopo costui Servio e Veranio e Vitellio con pari caldezza, ma Vitellio con più eloquenza, incolparon Pisone. Bocc. Nov. 41.5 Con ammirazione grandissima la 'acominciò intentissimo a riguardare.

EPISTOLA. SUST. FRMM. Parte della messa, recitata dal sacerdote, o cantata dal suddiacono avanti l'evangelio, cavata per lo più dall'epistole di S. Paolo e degli altri apostoli, dal che trasse il nome. Epistola.

EPOCA. SUST. FEMM. Punto fisso da cui si cominciano a contar gli anni, segnalato per lo più da alcuno avvenimento memorabile nella storia: e dicesi ancora di

Quel numero o serie di anni che si contano da quel punto. Epoca , Era. Vir. PITT. 19. Insegna il metodo degli anni olimpiaci, i quali, essendo l'era dei Greci, in queste Vite spesso ci verran-

no alle mani.

EQUIPAGGIARE, verb. att. *Provvedere* un esercito, un naviglio, e simili, di tutto ciò che bisogna per viaggiare. Fornire, Rifornire, Corredare, Arredare, Guernire. Filoc. 5. 48. La for nave secero racconciar tutta, e di vele, e d'albero, e di temoni migliori che li perduti la rifordirono. Nov. Ant. 81. 1. Comandò che quando sua anima fosse partita dal corpo, che sosse arredata una ricca navicella, coperta di un vermiglio sciamito.

J. EQUIPAGGIARE: si usa ancora in sensimento di Provvedere una persona di abili, di ornamenti, e cose simili. Fornire, Rifornire: e si avverta che questi verbi in questo sentimento, vanno con la

preposizione Di.

EQUIPAGGIATO.ADD. da EQUIPAGGIA-RE. Fornito, Corredato, Arredato, Mu-

nito, Guarnito, Guernito.

EQUIPAGGIO: SUST. MASCH. Provisione di tutto ciò che bisogna per viaggiare. Corredo, Fornimento. Perr. Uom. Ill. Finalmente esse furono si sbattute e si rotte, e sì disutili e perduti i suoi corredi, che giustamente questa si dee contare tra le avversità di Cesare.

S. 1. Equipaggio: si adopera pure a significare Quello che abbisogna a un esercito in cammino, e Ciò che è necessario per suo servizio. Fornimento, Bagaglio, Bagaglie, Fardaggio.Tac.Dav. Ann. 1. 23. Si vide il bagaglio nel fango e ne'sossi impaniato. Giamb. 7. 158. Era uscito di Pavia con tutto il fardaggio e bagaglie sue.

S. 2. Equipaggro: dicesi ancora di Tutti i marinai che servono in una nave. Ciurma. G. Vil., 9. 217. 1. Delle dieci galee e di tutta la ciurma non ne scam-

parono che tre galee.

EQUIVOCO. SUST. MASCH. Shaglio che altri prende in che che sia, ingannato da somiglianza. Equivoco, Equivocamento, Equivocazione. Vanch. Encor. 230. Voi siete nella fallacia dell'equivoco,

cioè v'ingannate per la diversa significazione dei vocaboli.

EQUIVOCO. ADD. Che può prendersi in due o più sighificati, e credersi variamente. Equivoco, Equivochesco, Ambiguo. Varch. Lez. 6. Questa non è vera e propria diffinizione, non essendo univoca, ma equivoca, cioè analoga. Buon. Fier. 1. 4. 6. Ritorto di parole Doppie, finte, bugiarde, equivochesche. Pass. 345. Dirà parote mozze e doppie ec., e simili cose ambigue e dubbiose.

ERBA o ERVA. sust. femm. Pianta tenera con radice e fusto, per lo più annuali, come lathiga, endivia, malva, e simili infinite; e assolut. detta, s' intende di quella che produce la terra senza coltura. Erba. Ricert. Fior. 3. L'erbe sono quelle che prima mandano fuori le foglie che il gambo, e mettono il gambo allora che vogliono fare il seme; e fatto il seme, per lo più si seccano,

come il grano e la lattuga.

· J. 1. Erba odorosa. Erba fragrante, Che getta e rende odore. Erba odorosa, Erba odorifera. Bocc. G. 6. n. 2. Quivi essendo già le tavole, ed ogni cosa di erbucce odorose e di fiori seminata ec., si misero a mangiare. E lura. 13. Portando nelle mani chi fiori, chi erbe odorifere, e chi diverse maniere di spezierie.

5. 2. Erba Cetrata. Pianta che ha le foglic sottili, i fiori bianchi, e l'odore simile a quello del cedro; e fiorisce la state. Cedronella, Melissa, Appiastro, Mellifilo. Lib. Cun. Malatt. Vi userai la cedronella, che tiene odore di cedro, e da'maestri viene appellata melissa. Cr. 9. 98. 2. Sì come rose, serpillo, appiastro, papavero, lente, fava, pisello, passilico, cedrangola, che ullissime sono. Alam. Colt. 4. 87: I verdi rami Di timo e rosmarin, dell'aspra galla, Del dolce mellifil, della cerinta, ec.

S. 3. Erba o Erva di muro. Erba a noi comunissima, che nasce su pe'muri. Paritaria, Parietaria, Vetriuola o Vitriuola: e quest' ultima è più in uso oggi in Firenze. Tes. Pov. P. S. cap. 14. Item, paritaria bevuta con vino, o impiastrata, o affumicata, toglie la doglia colica. RED. Esp. MAT. 27. Ho fatto stillare la

vitriuola o parietaria in orinali di vetro.

- S.4. Dicesi Mal Brba, Esser mal Brba, Esser conosciuto come la mal erba, ad Uomo cattivo, e noto a tutti per le sue tristizie. Mal erba, Esser mal erba, Esser conosciuto come la mal erba, Esser conosciuto più che la mal erba. Fin. Trin. 2. 5. Sì sì, dammi pur la madre d'Orlando; tu sai che io ti conosco, mal erba. Cecch. Dissim. 4. 3. Fai bene a tòrti meco quel debito che tu non hai; chè io ti conosco mal erba. Alleg. 218. E per questo egli era conosciuto più che la mal erba.
- S. 5. CRESCERE COME LA MAL ERBA; O LA MAL ERBA CRESCE: si dice quando si vuol mostrare uno di poca speranza, che venga bello e grande della persona. Crescere, Moltiplicare come la mal erba; La mal erba cresce o moltiplica presto. Dittam. 6. 8. Moltiplicava come la mal erba.
- S. 6. FARB D'OGNI BRBA FASCIO. Non distinguere il buono dal cattivo; Operare senza far distinzione dal buono al cattivo. Fare d'ogni erba fascio, Fare fascio d'ogni erba. Cavalc. Espos. Simb. 1. 97. Procurossi di adunare molta roba, per qualunque mai modo, e di far fascio d'ogni erba. DIAL. S. GREG. M. 4. 50. E facendo fascio d'ogni erba, subitamente morì. Ci piace di qui far notare che Fare d'ogni erba fascio, Fare fascio d'ogni erba, in toscano vale pure Vivere alia scapestrala. Fin. As. 242. Erano giunti questi mariuoli, predando piuttosto che predicando, a una certa villa, e d'egni erba facevan fascio. Al-LEG. 213. Per far d'ogni erba, come gli altri, fascio.

ERBAHOLO o ERVAIUOLO. PARTE.

MASCH. Colui che vende erbe medicinali.

Erbaiuolo, Erbaiolo, Erbarolo, Erbelaro.

i diritti di chi muore. Erede. Maestruz.

1. 66. Puote il marito, o suo erede,
nel render la dota, ritenere le spese?

EREDITA'. sust. Femm. Rispetto a chi
muore, è L'avere ch' ei lascia: rispetto

all'erede, è La successione in tutti i beni

e diritti di chi si muore. Eredità. Lan. 273. Di sua dota, nè di patrimoniale eredità sostenersi non avrebbe poteto.

EREDITARE. VERB.ATT. & NEUT. ASS. Succedere nell'avere lasciato da chi muore. Ereditare. DITTAM. 2. 21. Il qual non fu de'veri Ch'ereditar dovesse il patrimonio.

EREDITARIO. ADD. Che viene altrui per ragion d'eredità. Ereditario. Bems. Stor. 2. 14. Conciofussecosachè il suo Re fosse per venire in Italia con esercito, per acquistare il Regno di Napoli, che per ragione ereditaria gli apparteneva.

ergastolo. sust. masch. Carcere ristrettissimo. Ergastolo. Segn. Pard. 1. 6. Un che tollera insieme tutti i tormenti, e di sete e di fame ec., e di quanti mali si possano figurare dentro un ergastolo.

EROISMO. sust. MASCH. Azione straordinaria di virtù:ed ancora Ciò che costituisce un eroe. Grandezza d'animo, Altezza d'animo. Grande animo, Animo eroico.

ESALTARE. Evoce toscana, usata in sentimento di Levare in alto, e di Aggrandire, Accrescere, Magnificare con lodi; ma male e gallicamente si use in sentimento di Commuover l'animo ad alcuno affetto: e si ha in iscambio ad usare Eccitare, Destare, Accendere, Infiammare, Rinfocolare. SEN. BEN. VARCH. 5. 12. Tentano come uno ha sottile ingegno, destano l'animo, e lo fanno attento. Bocc. Nov. 23. 3. In ferventissimo furore accende l'anima nostra. Perr. Canz. 4. 6. Ma talora umiltà spegne disdegno, Talor l'inflamma. Bocc. Nov. 97. 10. E per lo foco ond'io tutta m'infiammo, Temo morire. Si vuole avvertire che tutte questi verbi.quantunque compresi nella voce Esaltane gallicamente usata, pur non di meno non sono perfettamente sinonimi, come ben si scorge dagli esempi ; è però è mestieri di usarli con giudizio, secondo il concello che propriamente si vuol significare.

ESALTAZIONE. SUST. FEMM. Quantunque essa pure voce toscana, similmente, come il verbo Esaltare, male oggi si adopera; e si ha a dire Accendimento, Ac-

censione, Eccitamento, Inflammazione, Rinfocolamento. Comm. Ant. 92. Esiccome il tradimento si oppone alla caritade, la quale è figurata inflammazion d'amore.

ESATTO. ADD. da ESIGERE. Esatto.

S. Esatto: dicesi ancora di uomo Puntuale e Diligente. Esatto. Fr. Giord. Pred. Era uomo esatto in tutte le sue

operazioni.

ESATTORE. PARTE. MASCH. Colui ch'esige. Esattore, Riscotitore. Sen. Ben. Varch. 7. 13. Perché a lui sta sempre sopra il capo acerbo riscotitore, il quale non lascia passare un di in dono. G. VIL. 8. 89. 5. Andandovi l'Ufficiale esattore per lo comune con sua famiglia, i monaci chiusero le porte.

ESAZIONE. SUST. FEMM. Dicesi del Ricevere che si fa il pagamento. Riscossione, Riscotimento, Esazione. Fr. Giond. Prec. Attendeva ingordamente a far le riscossioni de'crediti mal acquistati.M. VILL. 8. 13. Feciono imposta a'mercatanti e agli artefici ben grave, e di presente l'esazione.

ESCA. SUST. FEMM. Quella materia che si tiene sopra la pietra focaia, perchè vi an approchi il fuoco che se ne cava col focule. Esca. Malm. 2. 56. Trovò focile ed esca, e legni vari, Onde un buon fuoco in un cantone accese.

NON METTERE L'ESCA VICINO AL PUOco. Proverbio, che vale Fuggir le occasioni. Non metter l'esca intorno, pres-80, o vicino al fuoco. Ciriff. Calv. 1. 4. Vero è il proverbio, e non si può negare: Non metter l'esca troppo presso al fuoco, E non tentar delle donne la fede, Ch' ella è fallace più che l'uom non crede.

ESCAIUOLO. PARTE, MASCH. Colui che vende esca, solfanelli e pietre focaie. Escaiuolo. Questa voce è dell'uso di Firenze.

ESECUTORE. PARTE. MASCH. Chi eseguisce, Ministro Esecutore. Bocc. Nov. 12. 32. Sicurano, quasi esecutore del Soldano, in quello, rivolto a Bernabò, disse.

5. Dicesi comunemente Esecutore TE-STAMENTARIO Quegli a cui il lestatore commelle la sura di far eseguire l'ulti-

ma sua volonia. Esecutore di testamen to, Esecutore. Bocc. Test. 1. Voglio che gli infrascritti miei esecutori ogni mio panbo, masserizia ec. possano e debbano vendere, o far vendere.

ESECUTORIO. SUST. MASCH. Senienza del giudice, per cui si può costringere il debitore al pagamento. Mandato esecutivo. Car. Lett. 1. 46. Tulta colesta Corte congiurò a farmi un torto che non s' udi più : d' impedirmi un mandato esecutivo di Roma.

ESEQUIE o ASSEQUIA. SUST. FEMM. Pompa di mortorio, Quell'aecompagnamento che si fa in processione da ministri della Chiesa e da altre persone, nel levare il cadavere dulla casa, per trasportarlo alla Chiesa. Esequie: esi usa solo in plurale. Bocc. Nov. 31. 27. Niuna cosa ti mancava ad aver compiute esequie, se non le lagrime di colei la qual tu, vivendo, cotanto amavi.

ESIGGENZA. SUST. FEMM. Cio che conviene, Occorrenza di alcuna cosa. Esigenza, Bisogno. Dant. Conv. 192. Mettendo e vivificando per ciascuna potenzia dell'anima, secondo la esigenzia di quella. Bocc. Pr. 5. Parmi quello doversi piuttosto porgere dove il bisogno apparisce maggiore.

J. Es/GGBNZ4: è ancora Il **riscuolere** den**a**ro proprio, o d'altrui. Riscossione. Fa. Gioro. Preo. R. Attendeva ingordamente a far le riscossi**oni de cre**diti

male acquistati.

ESIGGERE. VERB. ATT. Bene si adopera nel sentimento di Riscuotere danaro dato, e mulamente si usa in sentimento di Chiedere, Far bisagno, Esser conveniente; dicendosi per modo d'esempio: La la l cosa Esigge questo, Si Esigge questo da me, e simili: e si ha in iscambio ad wsare Richiedere, Volere, Aver me-Blieri, e simiglianti. Bocc. Nov. 57. 1. Bella cosa è in ogni parte saper ben parlare; ma io la reputo bellissima quivi saperlo fare, dove la necessità il richiede. E Nov. 74. 5. Chè sapete quanta onestà nelle vedove si richiede.

ESIGGIBILE. ADD. Che pud esigersi, Che può riscuotersi. Riscuotibile, Risquotibile.VARCH.STOR.6. 141. Era obbligato di portare a tutte le poste della decima,

le quali egli giudicasse che fogne non fossero, cioè vane e non risquotibili, quella somma e quantità d'accatto che gli pareva.

ESITARE, VERB. ATT. Fare esito, Vendere, Alienare. Esitare. Zibald. Anda. I mercanti possono felicemente esitare le loro mercanzie.

J. 1. ESITARB: neut. pass. vale Star dubbioso, Dubitare. Esitare. Seguer. Mann. Giugn. 6. 2. Come dunque in questi quattro soli arcani esitò, anzi confessossi ignorante?

§. 2. Esitable: malamente si adopera in sentimento di Deporre il superfluo del ventre. Andar del corpo, Scaricare il ventre, Andare. Lib. Cub. Malat. Il titimaglio impiastrato con fiele di

bue fa andar liquido.

ESITAZIONE. SUST. FEMM. L'esitare, Dubitazione. Esitazione, Esitamento. Segn. Mann. Marz. 7. 6. La sapienza sece che egli senza una minima esitazione la rigettasse ad un tratto da sè. E Dic. 3. 4. Da un tale esitamento procede il non perseverare nell'orazione.

ESITO. sust. MASCH. Tutto ciò che si spende. Uscita. Borgh. Mon. 186. Ma in capo al mese, o quel tempo che piace al padre di famiglia, si mette la somma in una partita a uscita. Esito è ancora toscano, ma vale Fine, Evento. Lib. Cur. MALATT. Difficile cosa è lo pronostica-

re l'esito di questo malore.

S. I. Quello che da noi dicesi LIBRO D' Rsito e d'introito, ed è quel Libro doce si scrivono le spese e le rendite, toscanamente è detto Libro dell'entrata e
dell'uscita. Cron. Morel. Ovvero i due · S.
loro in concordia abbiamo a vedere il
libro dell'entrata e dell'uscita del detto Pagolo.

5. 2. Estro: mal s'adopera in sentimento di Escrementi che l'uomo manda per le vie di sotto, e si vuole usare Evacuazione, Fecce, Escrementi, Sterco. Lib. Cur. malat. Prima di fare l'evacuazione, si preparino ec.; e per questa evacuazione usa le pillole del

Maestro Binde.

ESORBITANTE. ADD. Maggiore del dovere, Eccedente, Eccessivo. Esorbitante. Fia. Disc. An. 106. Udendo il povero padre così esorbitante cosa, cominciò a gridare come un pazzo.

ESPRESSAMENTE. Avv. Per una propria cagione precisa e non altro, Con uno intendimento. A posta, A bella posta, A studio, A bello studio, A sommo studio. Salvin. Disc. 9. 222. L'ottimo stoico Epitteto ec. fa un capitolo a posta della setta Cinica. Fin. As: Emolti che a bella posta venivano a vedermi. E Nov. 5. 233. Corrono a quel romore alcuni che dalla ciurmaglia furono mandati a sommo studio. Si noti che Espressamente è vocabolo toscano, ma non nel senso che gli sidà presso di noi; chê vale Manifestamente, Chiaramente, Spezialmente. Coll. SS. PAD. Ma più espressamente si può dire: la nostra idoneită și è da Dio.

ESSENZIALE. Ann. Che è di necessità, Che importa grandemente. Essenziale, Necessario. Bocc. Nov. 83. 12. Comperati i capponi e altre cose necessarie al godere, insieme col medico e coi compagni suoi se gli mangiò.

ESSENZIALMENTE. Avv. Di necessità, Indispensabilmente. Essenzialmente,

Necessariamente.

- ESTRATTO. sust. Masch. Materia più eletta cavata per mezzo di operazioni chimiche da altre materie. Estratto, Sunto. Sag. nat. esp. 239. L'acqua carica di zafferano, allungata con un poco di estratto di color di rose ec. Segn. Pred. 9. 3. Giungono i chimici giornalmente a cavare con la lofo arte una tal sustanza, la quale è come un picciol sunto del tutto.
- S. Dicesi malamente ancora Estratto la Sostanza in breve di una scrittura. Ristretto, Sommario, Sunto, Epitome, Compendio.Borgh.Orig. Fir. 38. Se si dee credere al sommario di Livio. Galli. Sist. 287. Voi lo vedrete da questo breve sunto che io ho satto di tutte le combinazioni.
- ETA'. SUST. FEMM. Nome generale che si dà a' gradi del viver dell'uomo, come all'infanzia, fanciullezza, giovanezza, virilità e vecchiaia; e vale Numero d'anni. Età. Bocc. Nov. 16. 4. Con un suo figliuolo di età forse di ott'anni ec. se ne fuggì a Lipari.

§.1. Dicesi Uomo DI RTA' ad Uno il quale è attempato, che si accosta alla vecchiezza. Uomo di età. Ar. Fur. 28. 76. Quivi era un uom d'età, che avea più retta Opinion degli altri, e ingegno e ardire.

S. 2. Uono di mezza età: dicesi a Colui il quale sia tra vecchio e giovane. Uomo di mezza, o di mezzana età. Bocc. Nov. 13. 15. Egli era grande della persona, e bello e piacevole nel viso, e di maniere assai laudevoli e graziose, e giovane di mezza età.

ETICHETTA. SUST. FRMM. Costumanze strette e minute delle Corti. Costume,

Stile.

5. 1. ETICHETTA, dicesi ancora di Quelle troppo minute dimostrazioni che si fanno tra loro per onoranza le persone private. Cerimonia, o Ceremonia, o Cirimonia. v. CERIMONIA.

S. 2. FARE O METTERS! IN ETICHETTA: vale Fare o Usar cirimonie. Far convenevoli, cirimonie, Stare su i convenevoli. CAR. LETT. 1. 1. Senza troppo stare su i convenevoli, io mi vi do e dono per amicissimo.

ETTERIZIA. sust. FEMM. Genere di malattia indicata da un colore giallo e verdiccio, o di un verde simile a quello di una fogliamorta, che si spande per tutto il corpo dell' nomo. Itterizia. Rep. nel Diz. di A. Pasta. Il male di S.E. è un' itterizia, o spargimento di fiele che si chiami, accompagnato da'consueti e soliti accidenti di amarezza di bocca, di eccessiva nausea al cibo, di debolezza di forze, di magrezza universale, di colore nelle fecce mutato in bianco, e nelle urine mutato quasi in nero.

per lo più del polmone. Tisichezza, Tisico, Tisicume. Lib. Cur. Malatt. E possono dare nel male del tisico. E appresso. Chi teme di avere a patire di

tisicume, usi il latte di vacca.

ETTICO. PARTE.MASCH. Colui che è preso dal male di tisichezza. Etico, Tisico. Dant. Inf. 70. 50. Faceva lui tener le labbra aperte, Come l'etico sa, che per la sete, L'un verso il mento, e l'altro in su riverte. Buon. Fier. 1. 2. 9. A quell'etico Apparecchia la bara. Cr. 5. 48. 5. In quel medesimo modo si fa il mele violato, e vale a'tisichi che hanno sebbre, dato con l'acqua tiepida.

S. Ettico o Intico: dicesi pure per similit. ad Uomo magro, Debole, Scarno. Tisico, Tisicuccio, Tisicuzzo. Fr. Sacch. Rim. 26. E tu sei tisicuccia, Che

ti criepi la buccia.

FA FA

FABBRICA e FRAVECA. SUST. FEMM. Il Fabbricare, e La cosa fabbricata. Fabbrica. G. Vit. 1. 60. 4. Ebbono in guardia la fabbrica della detta opera di san Giovanni.

S. FABBRICA e FRAVECA, per Luogo dove si fabbrica o lavora checchessia, come ferro, cera, seta, lana, e simili. Fabbrica. G. VIL. 4. 2. 3. Capitò, alla sua visione, a una fabbrica, dove si usa di fare il ferro. Fr. Sacch. Nov. 166. Il Ciarpa, senza partirsi dalla fabbrica, manda un suo garzone per uno spa-

ghetto incerato.

FABBRICANTE. PARTE. MASCH. Dicesi di Chi fa grandi ed artificiosi lavorii. Fabbricatore, Artefice. DANT. CONV. 209. Ciascuno buon fabbricatore, nella fine del suo lavoro quello nobilitare e abbellire dee in quanto puote, acciocchè più celebre e più prezioso da lui si parta. Bocc. Nov. 23. 3. Costei adunque, d'alto legnaggio veggendosi nata, e maritata a uno artefice tanaiuo-10. Ci piace di qui avvertire che la differenza tra Artefice e Fabbricatore e, se noi non andiamo errati, che Fabbricatore è propriamente il Capo, il Principale d'una fabbrica, e Artefice è un Maestro, che lavora, o solo, o con altri, in una fabbrica, in una bollega.

FABBRICARÉ e FRAVECARE. verb. Arr. Dicesi il Costruir case, od altri edifici. Fabbricare, Edificare, Costruire. Segner. Incred. 1. 2. 4. Nella casa di tanto costo da lui fabbricata per essi. Red. Esp. Nat. 15. Onorato uomo, e valente molto nel suo mestiere di fabbricare orologi. Passav. 194. Santo Agostino dice che l'amor proprio, per lo quale si spregia Iddio, edifica la città dell'inferno. Pallad. Cap. 39. Sieno sì costrutti i bagni, che ogni loro lavatura e loto scorra nell'orto. E necessario avvertire che, quantunque Fab-

bricare, Edistrare, Costruire si adoperino scambiando l'uno con l'altro, pur non di meno Fabbricare è vocabolo generale, che significa il Far qualunque sorta di lavoro con arte; Edistrare propriamente significa Far case o altri edisci; e Costruire il Comporre o Unire insieme più cose per far qualunque luvoro di più parti, e di diverse o simili materie. Il che si può ravvisare negli esempi allegati.

S. FABBRICARBO FRAVECARB: mal si adopera neutral. a significare il Commellere insieme sassi o malloni con la calcina, per far muri od edifizi; e toscanamente si ha a dire Murare. Bocc. Nov. 73. 20. Calandrino, vuoi tu murare, che noi veggiamo qui tante pietre? Non ci par disutile di qui soggiugners, che il Murare senza calcina, in toscano dicesi Murare a secco;e Murare a secco figurat. e in ischerzo, vale Mangiare da secco, che da noi dicesi Frarecare SENZ'ACQUA. MALM. 9. 7. Dove, per aver meglio il suo dovere, Fece in principio un bel murare a secco; Quando fu pieno, alfin chiese da bere.

FABBRICATO. ADD. da FABBRICARE. Fabbricato, Edificato, Costruito.

FABBRICATO. SUST. MASCH. Dicesi di Casa molto grande. Edifizio, Edificio, Casamento. Tass, Gen. 19. 56. In tanto noi signoreggiar coi sassi Potrem della città gli alti edifici. Bocc. Nov. 85. 3. Tra l'altre sue possessioni, una bella n'ebbe in Camerata, sopra la quale fece un orrevole e bello casamento.

FABBRICATORE e FRAVECATORE.

PARTE. MASCH. É presso di noi quell'Operaio che unisce insieme le pietre, i mattoni d'un edificio, e li lega con calcina. Muratore, Maestro di cazzuola. Bocc. Nov. 62.3. Ed esso coll'arte sua, ch'era muratore, ed ella filando ec. la lor vita reggevano. Varch. Ercov. 85

Onde se un maestro di cazzuola chiedeva, verbigrazia, calcina, o sassi, i manovali gli portavano rene o mattoni.

FACCETTARE. VERB. ATT. Lavorare un corpo solido in maniera che abbia più faccette, come si fa spezialmente del diamante, e delle altre gioie. Affaccettare, Sfaccettare. Bellin. Disc. 1. 16. Così fa ... il segatore con la sega nel far assi delle sue travi, e il gioielliere con la ruota nello sfaccettar le sue gemme, ec.

FACCHINO. PARTE.MASCH. Quegli che porta pesi addosso per prezzo. Facchino, Portatore, Zanaiuolo. Ambr. Cof. 4. 10. Vegg'io qua carico Un facchin d'un forziero. Dep. Decam. 36. La voce Portatore ec. importava in quella età quel che noi oggi con voce forestiera diciamo Facchino. Vogliamo qui avvertire che Zanaiuolo dicesi propriamente il Facchino che serve a' cuochi, e che porta lor dietro la sporta, la quale dicesi propriamente Zana, con entrovi robe da mangiare.

FACCIA. SUST. FEMM. La parte anteriore dell'uomo dalla sommità della fronte, all'estremità del mento. Faccia.

5. 1. FACCIA, melafor. si usa in significato di Presenza: dicendosi da noi e dai Toscani in faccia mia, In faccia sua; per dire Alla presenza mia, Alla presenza sua. Faccia. Mor. S. Greg. 2. 21. Vedrai se egli renderà benedizione nella faccia sua.

S. 2. Dicesi Uomo Senza faccia, o Che haPerdutala faccia, di Uomo sfacciato, e senza rossore. Senza faccia. Ambr. Furt. 4.7. Perchè egli è uomo senza faccia e senza vergogna.

J. 3. Dicesi AVER FACCIA, per Aver l'ardire, la sfacciataggine. Aver faccia. TAC. DAV. ANN. 15. 222. Pur di dare il comandamento a Seneca non ebbe faccia nè voce.

S. 4. DIRE IN FACCIA. Parlar risolutamente e senza ritegno alla presenza di alcuno. Dire in faccia. M. VIL. 9. 46. Li quali errori li furon detti in faccia.

S. 5. PRRDER LA FACCIA. Perdere il rossore, la vergogna. Perder la faccia. Fr. Giord. Pred. 219. Vedete la meretrice che ha perduta la faccia..., e non si cura di parere male.

5. 6. A PACCIA A PACCIA. Presentemente, A viso a viso. Faccia a faccia, A faccia a faccia. CAVALC. Espos. SIMB. APOST. 2. 26. Al quale (Moisè) Dio parlava faccia a faccia. S. Grisos r. Dove l'anima tornando alla propria gentilezza, con fiducia potrà vedere a faccia a faccia lo suo Signore.

S. 7. FACCIA DR SCHIAFFI. V. SCHUAF-

FIATA.

5. 8. Dicesi Facciatosta ad Uomo senza pudore e vergogna. Sfacciato, Sfrontato. But. Purg. 23. 2. Chi non si vergogna, si dice sfacciato, imperocchè ec. Coll. Ab. Isac. cap. 30. Gli sfrontati e gli svergognati saranno senza la fiamma dello Spirito Santo.

S. 9. FACCIA DE MATERAZZO: sono quei due Teli cuciti insieme, che tengono la lana di un materasso. Traliccio vòto.

Così dicesi in Firenze.

S. 10. FACCIA DE CUSCINO: è lo siesso che

CUSCINIERA. v.

FACCIATA e AFFACCIATA. SUST. FEMM.

L'aspetto principale di qualsivoglia edificio: ed anche Lato, o Muro laterale
di esso. Facciata, Faccia. Buon. Fier.

2. 3. 17. Che pur stando a mirar fabbriche e mura, E armi alla facciata del
palazzo. Bern. Orl. 1. 6. 52. Posesi
il Conte la loggia a guardare, Che ha
tre facciate, e ciascuna dipinta. M.VIL.
1. 45. Nella città di Napoli fece cadere
il campanile e la faccia della chiesa del
vescovado.

S. FACCIATA O AFFACCIATA: dicesi ancora di Ciascuna banda di un foglio. Facciata, Faccia, Pagina. VARCH. ERCOL. 225. Leggete quello che di questo fatto dice messer Annibale a facce 151, e molto più chiaramente a facce 167. Red. Lett. 85. Volti l'altra facciata, e mi onori di farmi il favore che in essa con ogni maggior premura le chieggio.

FACCIOLETTO. SUST. MASCH. Pannolino da soffiarsi il naso, o da asciugarsi la faccia, o da altrouso. Fazzoletto, Moccichino, Pezzuola. Fir. Nov. 3. 219. Quando sarete al dirimpetto dell'uscio nostro, soffiatevi il naso con questo fazzoletto. Lasc. Cer. 2. Introd. Acconcia e ornata semplicemente, ed in

quella maniera che per in casa usano d'acconciarsi e ornarsi le nostre vedove, con un fazzoletto sottile in capo e un altro al collo. Galat. 9. Non si vuole anco, soffiato che tu ti sarai il naso, aprire il moccichino, e guatarvi entro. Buon. Fier. 9. 4. 10. Come se avvien che scappiti di tasca La borsa in trarne i guanti e la pezzuola, ec. Si vuole avvertire che Fazzoletto e Pezzuola sono più generali che Moccichino; il quale dicesi solo a quel Fazzoletto con che ci soffiamo il naso.

FACCIOMMO. SUST. MASCH. Sorta di uccello notturno, che è così detto da noi per la forma del suo capo. Barbagianni. PASS. 352. Per lo cantar del corbo e del barbagianni, o dell'assiuolo.

FACENNA. sust. FEMM. Affare, Cosa da farsi o da compirsi. Faccenda. Bocc. Nov. 75.9. Lasciata ogni altra sua faccenda, quasi correndo n'andò a costoro.

FACENNERA. remm. di FACENNIERO. Faccendiera. Buon. Fien. 4.5. 16. Questa donna mi pare una di quelle Donne saccenti, che noi troviam spesso Per queste e quelle case Far delle medichesse, E delle faccendiere, Salamistrando.

FACENNIERO. PARTE. MASCH. Dicesi ad Uomo che volentieri s' intriga in ogni cosa. Faccendiere, Faccendone, Ser faccenda. Fir. Aș. 12. Perciocché Lupo, che è uno dei primi faccendieri di questo paese, l'aveva il di innanzi mercatato.

FACOLTOSO. ADD. Dicesi di uomo che sia molto agiato de'beni della fortuna. Facoltoso, Facultoso. TAC. DAV. STOR. 1. 252. Il facoltoso era più crudamente angariato per fario uscire a comperarlo.

FAGGIOLO e FASULO. SUST. MASCH. Civaia notissima, che è il seme della pianta dello stesso nome. Fagiolo, Fagiuolo. Amet. 46. Nei quali solchi si vedevano gli alti papaveri, utili a'sonni, e i leggieri fagiuoli, e le cieche lenti.

FAGLIARE. VERB. NEUT. ASS. Non aver del seme di cui si giuoca. Fagliare.

FAGLIO. SUST. MASCH. Mancanza di un seme sra le carte del giocatore. Fuglio.

S.1. FAR FAGLIO; è lo stesso che FAGLIA-RE. v.

S. 2. FARSI UN FAGLIO. Dar via tutte le carte di un seme. Farsi un faglio.

FAIENZA. SUST. FRMM. Sorta di terra, di cui si fanno vasi, piatti, od altro. Maiolica. Malm. 8.22. Di maiolica nobil di Faenza.

FAIENZARO. PARTE. MASCH. Colui che lavora o vende stoviglie; come piatti ed altri vasi per uso di tavola e di cucina. Stovigliaio. Buon. Fira. 2. 1. 7. Gli ortolani, altrimenti gli erbolai, E i pentolai, o stovigliai, ch' io dica, Son venuti a contesa.

FALBALA'. SUST. FEMM. Guarnizione o Fornitura che s'interpone verso l'estremità delle vesti da donne. Gherone, Balzana. Bocc. Nov. 73. 14. Alzandosi i gheroni della gonnella ec. non molto dopo gli empiè. Allec. 270. Al qual saran baciati Da voi gli orli per me della sottana , 1.7 impunture cioè della balzana. Si noti che Falbaba' fu aggiunto dall' Alberti, ma con un solo esempio dell'Adimari; e il Compilatore del Vocabolario di Napoli l'ha pur registrato, rifermandolo con altri due esempi, uno del Faginoli, ed un altro del Magalotti, a' quali, come abbiamo dello più volle, non aggiustiamo fede.

FALDA. SUST. FUMM. È presso di noi Quella parte del cappello, che si stende in fuori sotto del cocuzzolo, e che fa

\*\*nolecchio. Falda , Tesa.

S. FALDA DI GIAMBERGA, O SOPRABITO; è Quella parte di esse, che pende dalla cintura al ginocchio. Falda. Frac. 2. 277. Fattogli metter le maniche, e cigner le faldé, gli mise la gorgiera.

FALEGNAME. PARTE. MASCH. Artefice che lavora di legname. Falegname, Legname, Palegname, Legname, Maestro d'ascia. Varch. Excol. 106. Quando un legnainolo, che gli altri dicono falegname, o marangone, avendo confitto un aguto ec. E 86. Se un maestro d'ascia addimandava legni o aguti, gli erano portati sassi o calcina.

FALLENZA e FALLIMENTO. sust. Mancamento del danaio a' mercalanti, pel quale non possono pagare. Fallimento. G. VIL. 11. 137. G. Per li detti fallimenti delle compagnie, mancaro si i danari contanti in Firenze, che appena se ne trovavano.

FALLIRE. VERB. NEUT. Dicesi del Cessar che fanno i mercatanti dal pagar le somme dovute. Fallire. Menz. Sat. 1. Non san fallir dopo ch'egli abbian speso.

FALLITO. ADD. Termine mercatantesco; e si dice di chi, non pagando ai debiti tempi, si dichiara di non potere. Fallito. Malm. 1. 33. Non teme della corte chi è fallito.

5. FALLITO: dicesi pure ad uomo ch' è rimaso senza beni di fortuna ed in grande miseria. Fallito. Lasc.C.1.Nov. 4. Perciocchè stando tutto il giorno in sulle taverne, consumerebbono, come si dice, la Tarpea di Roma, e così sono tutti rovinati e falliti.

FALZARIGA. SUST. FEMM. Foglio rigato, che si pone sotto quello che si scrive, per andare diritto. Falsariga. Questa voce è di Crusca, ma è confermata con esempi, che non ci son paruti acconci.

FALZARIO. PARTE. MASCH. Chi fa falsità. Falsario.

FALZIFICARE. VERB. ATT Contraffar checchessia per ingannare. Falsificare, Falsare.

FALZO e FAUZO. ADD. Non vero, Contraffatto. Falso. TRATT. PECC. MORT. Tale uomo sa salsa moneta, e porta salsa lettera, sarà egli giudicato per salso monetiere?

S. FALZO e FAUZO: detto di persona, vale Chi dice bugia. Chi mentisce. Falso. Dant. Inf. 30. L'una è la falsa che accusò Giuseppo; L'altro è il falso Simon greco da Troia.

FAMIGLIO. PARTE. MASCH. Servo che ha l'ufficio di custodire e governare il cavallo. Ragazzo, Famiglio da stalla, o da cavallo. Dant. Inf. 29. 77. E non vidi giammai menare stregghia Da ragazzo aspettato da signorso, Nè da colui che mal volentier vegghia. Fr. Sacch. Nov. 59. Chiamò uno de' suoi famigli da cavallo, e disse: ec. Si avverta che in toscano Famiglio significa propriamente Servo di casa.

FANGOTTO. sust. masch. Involto di varie robe falto per trasportarle. Fagotto, Fardelletto, Fardellino. Buon. Fier. 4.5. 4. Chi sotto ha alcun fagotto, chi in ispalla Una valigia, un rivolgolo, un gruppo. Salv. Granch. 3.8. Per ogni buon rispetto aveva fatto Un fardelletto manesco del mio Miglioramento.

FANNONIA. SUST. FEMM. È lo stesso che Bugia, Chiaccherata vana, Favola. Fandonia. Buon. Fifr. Quante pastocchie, panzane e fandonie.

FANTASIA. SUST. FEMM. Si usa in sentimento di Pensiero. Fantasia.

§. STARE IN FANTASIA: è Aver malinconia, Aver gravi e tristi pensieri per la mente. Star malincopico, Star manincoposo.

FARE. VERB. ATT. Operare attualmente, Dar forma a checchessia, Creare, Comporre. Fare.

S. I.FARE, si usa ancora in significato di Adoperarsi, Interporsi presso alcuno. Fare. F: OR. S. FRANC. 82. Feciono tanto col Generale, che gli mandòe l'obbedienza di tornare nella Marca.

§. 2. FARE, in sentimento di Credere, Affermar con ragioni. Giudicare, Fare. VIT. PITT. 44. Tuttochè alcuni erroneamente lo facciano Ateniese.

§. 3. FARE, significa pure Divenire, Diventare. Fare. Dant. Inf. 25. 111. E la sua pelle Si sacea molle, e quella di là dura.

S. 4. FARE, si usa ancora per Eleggere. Fare. G. VIL. 2. 12. 3. I Baroni di Francia ec. fecero Re di Francia Ugo ec.

§. 5. FARE, si adopera pure in sentimento di Giocare. Fare. Vend. Crist. 12. Una fiata era molti fanciulli della cittade di Bari, e facevano alla palla.

S. 6. FARB, significa altrest Partorire. Fare. Fr. SACCH. Nov. 28. Ella fece istanotte un fanciul maschio.

ficare l'Imitar che altri fa una persona nel gesto, nel portamento, nella voce, ne' modi, per rallegrar le brigate: e talvolta ancora per Imitare la voce degli animali. Contraffare, Imitare. LASC. C. 1. Nov. 2. Soffiando e miagulando, come se propriamente una gatta stata sosse, la quale egli sapeva meglio contraffare che altro

uomo del mondo.

§. 8. FARE ACQUA. vale presso di noi Mandar fuori l'orina. Fare acqua. Fa. SACCH. Nov. 167. E quelli rispose: è l'avanzo dell'acqua ch'io feci.

9. 9. FARB A POSTA. Fare, Operare con un proprio e determinato fine. Fare a posta, o a bella posta, Fare, Operare a studio, o a bello studio. Cant. Cars. 154. Non di lungi dal bosco è un ricetto, A posta fatto per questo rispetto. Alleg. 34. Stimandolo cagione Di ciò che fanno a studio le persone.

S. 10. FARE A PROPOSITO. Tornar bene alla materia. Fare a proposito. Red. Lett. 1.15. Fanno ancora a questo proposito quell'altre parole del terzo pur

della metamorfosi.

S. II. FARE A VEDERE: vale Simulare, Fingere. Fare vista, Fare viste, Fare le viste. Bocc. Nov. I. 8. La donna, che molto meglio di lui udito l'avea, fece vista di svegliarsi. Cecch. Mogl. 5. 8. E' fa le viste di non udir questo Ribaldo.

S.12. FARE BELLA FITA: vale Vivere laulamente. Fare bella vita, Fare buona vita. Bocc. Nov. 48. 5. Cominciò a fare la più bella vita, e la più magnifica che mai si facesse. Lasc. C. 1. Nov. 1. Così Salvestro ha usato medicandola, e facendole fare buona vita... in quattro o cinque giorni si uscì del letto.

S. 13. FAR BENE. Fare elemosina. Far bene. Bocc. G. 3. N. 1. Il quale un di questi di ci venne per limosina, sì che io

gli ho fatto bene.

5. 14. FAR BENE ad alcuno. Aiutarlo, Beneficarlo. Far bene, o del bene altrui. Segr. Fior. As. 3. Il mio tacere Nasce non già perch' io non sappia appunto Quanto ben fatto m' hai, quanto piacere.

S. 15. FARB BUONO. Menar buono. Far buono. Bemb. Stor. 11.162. Quelli denari da essi camerlinghi fatti buoni gli

siano con la decima.

§. 16. FARE CARITA'. Esercitare atti di carità, limosine, o simili. Far carità, Far bene. Gr. S. G.R. 3. Maggiore carità non può fare uomo, che dare la sua anima per lo suo amico.

S. 17. FAR CASO. Importare. Far caso.

CECCH. Coan. 1. 3. lo la fo fatta, che l'avere io detto Della bestialità non farà caso.

- 5. 18. FARE CASTELLI, O CASTIELLI IN ARIA. Fare disegni vani, Pensar cose vane e impossibili. Far castelli in aria, Far castellucci, Far castellucci in aria. Malm. 10. 7. Così la strega in cella solitaria Attende a far mille castelli in aria.
- S. 19. FARCOMPLIMENTI. Complire, Dir parole di cirimonie. Far complimenti. Alleg. 262. E fatti i complimenti alla gentile, Monsignor tutto allegro a'snoi domanda, S'altri viene a appoggiarsi al campanile.

S. 20. FAR CONFIDENZA. v. CONFIDENZA. S. 21. FAR CONOSCENZA. v. CONOSCENZA.

§. 22. FAR CONTO. V. CONTO. §. 2.

S. 23. FARE DOIE FOCETELE A NA BOT-TA, O FARE A NA BOTTA DOIE FOCE-TOLE: vale Con la slessa operazione condurre a fine due negozi. Fare un viaggio e due servigi. Fin. Disc. Lett. 329. Per far, come si dice, un viaggio e due servigi.

S. 24. FARE A NA BOTTA DOIN FOCKTE-LE: vale ancora Ingannar con un sol tiro, stratagemma, o allettamento, più persone. Pigliar due colombi ad una fava, Pigliar due rigogoli ad un fico. Morg. 7. 26. E come il tradimento doppio andava Per pigliar due colombi ad una fava. Ciriff. Calv. 1. 35. E certa trappoletta hanno ordinata Da

pigliar due rigogoli ad un fico.

5. 25. FARE FATTA una cosa. Giudicarla fatta. Far fatto. Lasc. Gelos. 4. 1. Ed io me lo son creduto, vedendo ec.,

tanto ch' io la feci fatta.

S. 26. FARE FATTI. Operare. Fare fatti. Fr. IAC. T. 4. 38. 10. Egli è tempo fare fatti, Non parole come matti.

S. 27. FARE FATTOCCHIARIE. V. FAT-

TOCCHIARIA. S.

5. 28. FARE FORTUNA. Guadagnare, Arricchire. Far fortuna.

- S. 29. FARE FRANCO. Pattuire con un altro del giuoco di non esigere scambievolmente il denaro della vincita. Fare a salvo.
- 5. 30. FAR FRUSCIO: dicesi giuocando a primera l'Aver sutte quattro le carte

del medesimo seme. Fare frussi.Cecch. Dor. 3. 1. Tira a te; tu hai frussi di cuori.

5. 31. FARE IL CALLO in una cosa. Assuefarvisi. Fare callo o il callo. Rocc. Lett. Nelle quali cose essendo indurato, e callo avendo fatto. Alleg. 125. Sa ben ch'e' non si debbe mai lodare Bella moglie, vin dolce, e buon cavallo; Perch'io ci ho fatto il callo, Vi lascio dire, e mi vi raccomando.

3. 32. FARB IL FATTO SUO. Proceurare il proprioutile. Fare il fatto suo. Сессн. Donz. 2. 5. E' mi bisogna avere Pa-

zienza, per fare il fatto mio.

S. 33. FARB I FATTI SUOI. Amministrare le sue faccende. Fare i fatti suoi. Bocc. Nov. lo ho sempre di bene in meglio fatti i fatti miei.

5. 34. FARE IL LETTO. Raccomodare il letto, Spiumacciarlo. Fare il letto. Bocc. Nov. 80. 10. In collo levatigli, amenduni nel letto fatto ne gli portarono.

S. 35. FARE INTESO. Informare, Far consapevole. Fare inteso. Nov. Ant. 83. Allora il giudice se ne accorse, e

fecelne inteso, ma non valse.

5.36. FARE L'AMORE, O ALL'AMMORE. Amoreggiare. Fare l'amore, o all'amore. CECCH. STIAV. PROL. E ciò fia col mostrarvi ch'alli vecchi S'avvien così 'l fare all' amore come All'asino il sonar di lira. CAR. Apol. Quella bella gentildonna, con chi quell'amico faceva all'amore.

S. 37. FARB LABARBA, e FARSI LA BARBA. Radere, e Radersi la barba. Fare, e Farsi la barba. Fin. Nov. 4. 231. Fattosi dare dal fratello un certo rasoiaccio tutto pieno di tacche, col quale alcuna volta il sabato la moglie gli faceva la barba, lo mise sul cassone.

S. 38. FARE LA BOCCA A RISO. Dar segno di voler ridere, Sorridere. Far bocca da ridere Bocc. Nov. 63. 7. La donna

fece bocca da ridere, e disse.

5. 39. FARE LA CALZETTA. Fare la calza. 5. 40. FARE LA CERCA, O LA CERCHETA. Andare limosinando per la Chiesa.Fare la cerca, o le cerche. Gell. Sport. 3. 3. Io non fu' stamane prima tornato da far le cerche con la cassetta, ec.

li, che vale Dormire. Fare la nonna. Lasc. C. 2. Nov. 2. E quando egli voleva dir dormire, e andare a letto, sempre diceva a far la nonna.

S. 42. FARE LA SPIA: è il Mettere il capo destramente dentro da una finestra, o da un uscio, in modo che difficilmente si possa essere veduto; per vedere od intendere ciò che si fa o si dice. Far capolino. Buon. Fier. 1.2.4.Sta, ch' io n' ho vedut' uno Far capolino,

e porgerci l'orecchio.

 43. FARE LE SUE. Fare o Cavarsi ogni suo piacere, senza freno e ritegno. Correre, o Scorrere la cavallina. VARCH. Svoc. 2. 1. E' non bisognerebbe altro a voler far correr la cavallina, se non che o io fossi bella e giovane, come se'tu, o tu fossi scaltrita e scozzonata, come sono io. Malm. 1. 66. Scorse in Firenze ognor la cavallina Ne' lupanari con gran pompa e fasto.

S. 44. FARE LO SCEMO. Fare il semplice; Fingered ignorare. Fare lo gnorri. Red. LETT. 1. 229. Il buon gobbo da Peretola, facendo lo gnorri, se ne stette zit-

to zillo.

S. 45. FARB LO ZIMBO: è Fingere di non sentire, o di non intendere. Fare il nescio, Fare il serfeducco, Fare lo guorri. Salv. Granch. Facendo 'l babbione., E 7 serfedocco, far vista di avere Pensato ec.

- S. 46. FAR LUMB. Mostrar la via con torchio, o cosa simile. Far lume. Bern.Ori... 1. 14. 71. E gli altri fanno lor, come dir, lume, E spalle, e scorta, e mostrau lor la via.
- S. 47. FARE L' VOCCHIO A ZINNARIELLO. Accennare, e Far segni coll'occhio. Far d' occhio, Far l' occhiolino, Ammiccare. Varch. Ercol. 36. Solemo ancora, quando volemo esser intesi con cenni senza parlare, chiudere un occhio, il che si chiama Far d'occhio, ovvero Far l'occhiolino ec. cioè accennare cogli occhi, il che leggiadramente diciamo ancora noi con una voce sola, usandosi ancora oggi frequentemente il verbo Ammiccare, nella stessa significazione in cui l'usò pure Dante.
- S. 41. FARE LA NONNA. Voce de fanciul- S. 48. FAR MALA VITA. Vivere in istret-

tezza, ed in miserie; Vivere sottilmente. Far mala vita, Far vita sottile. Bocc. Nov. 63. 5. Credonsi che altri non conosca, oltr'alla sottil vita, le vigilie lunghe, l'orare, e il disciplinarsi dover gli nomini pallidi e afflitti rendere.

§. 49. FAR BUONA, O MALA VITA: vale pure Menar una vita di buoni, o di rei costumi. Far buona, o mala vita.

S. 50. FARE PENITENZA, O LA PENI-TENZA. Soddisfare penalmente ai falli commessi; e anche Sopportar la pena. Fare penitenza, o la penitenza. VARCH. Suoc. 4. 1. Il tempo ne sa ben far loro la penitenza egli, e cava i grilli del capo altrui.

5. 51. FARE SCRUPOLO. Menar dubbio; ma si dice più particolarmente in materia di coscienza. Fare scrupolo. Erod. Cecch. Spir. 5. 5. Nè vi faccia scrupolo Ch' Aldobrando e l'Emilia già fossero Schiavi.

S. 52. FARE STIMA. Stimare. Fare stima. Bocc. Nov. 47. 4. Faccendo de'suoi costumi e delle sue opere grande stima.

S. 53. FARE TORTO. Offendere. Far torto. Tes. Brun. 7. 52. Chi fa torto a uno, minaccia più persone, e fa paura a molte genti.

- S. 54. FARE UNA TERRA A CONTO PRO-PRIO: si dice quando il padrone di una terra non la dà a lavorare a metà, ma la fa lavorare a opere, cioè a contadini, che son pagati giornalmente. Fare a sua mano. Dav. Cour. 134. Chi lo vuol buono (il vino), ponga vigne nel monte e nel sasso. Ma perchè egli è poco, ai contadini rincresce il lavorarle bene, e tirano loro il collo; però bisogna farle a sua mano.
- S. 55. FARE UN CAVALLO: è il Gastigare che fa il maestro gli scolari; detto così dal far prendere colui che si dee gastigare da un altro sulle spalle, per percuotergli le natiche. Dare il cavallo. Dav. Accus. 141. Fatto salire in cattedra Messer Giovanni Dati a darci la materia di ragionare, che tanto è a dire quanto a darci l'orma, e il latino, anzi il cavallo.
- S. 56. FAR VEDERE. Insegnare, Mostrare. Far vedere. Fr. BARBER. 62. 1. E

faccioti vedere Che questi sono spiacevoli detti.

5. 57. FARSELA CON uno. Avere con alcuno stretta dimestichezza, stando sempre
insieme. Esser pane e cacio con alcuno.
VARCH. Suoc. 1. 2. Da prima erano come pane e cacio, e stavano sempre insieme tanto, che ognuno se ne maravigliava.

G. 58. FARSBLA CON und donna: dicesi di chi amoreggia con una donna, e che ha pratiche amorose con esso lei. Intendersi in una donna, Intendersi d'amore con una donna. Ovid. Rem. Am. Chiamasi rivale quello cotale che s'intende in colei con la quale tu ti intendi tu. M. Vil. 5. 5. Avvenne che M. Giovanni s'intendea in Milano di amore con alcuna donna, la quale nel segreto era al servigio di M.Galeazzo.

S. 59. FARE, e FARSI LACAPO: è Ravviare i capelli, e Pulire il capo col pettine. Pettinare, Pettinarsi. Petr. Son. 183. Pettinando il buon vecchio i bianchi velli.

§. 60. FARSI NA PANZA, O NA PANZATA di qualche cosa: vale Mangiare abbondantemente, in grande quantità. Fars corpacciata, o scorpacciata, Fare una corpacciata, o una scorpacciata, Tòrre una satolla. Bocc. Nov. 73. 6. Io vi verrei una volta con esso teco pur per veder fare il tomo a quei maccheroni, e tormene una satolla.

FARINARO. PARTE. MASCH. Venditor de farina. Farinaiolo, Farinaiuolo. Buox. Fier. 5. 5. 6. lo mi ricoverai ec. N'una bugnola d'un farinaiolo.

FARINATA. SUST. FEMM. Vivanda fatta d'acqua e farina, per lo più di gran turco, usata da'poveri uomini e da'contadini. Farinata, Paniccia, Polenta. VIT. SS. PAD. 1. 68. Ogni di si faceva fare una scodella di farinata liquida. PALLAD. Coll'elleboro nero mescolerai pane, cacio, o lardo, o polenta.

FARINOLA. SUST. FEMM. Pezzuolo d'osso di sei facce quadre e uguali, in ognuna delle quali è segnato un numero, cominciandosi dall'uno infino al sei, e si ginoca con esso a vari ginochi di sorte. Dado, Aliosso. Maestruz. 2.11. Se commise in esso ginoco inganno, metten-

do dadi falci, ovvero volgendoli male, e ingannevolmente gittandoli. Cnon. Moret. 276. Fa li ginochi che usano i fanciulli, agli aliossi, alla trottola, ec.

FARMACIA. SUST. FEMM. Bottega dello speziale, o Luogo dove si conservano e vendono medicine. Spezieria. Salv. Spin. 4. 2. Dicendoli di volore ir correndo alla spezieria. Vogliamo avvertire che Farmacia è pur vocabolo toscano, ma non già nel senso che gli si dà presso di noi; chè vale Arte di scegliere, preparare e comporre i rimedi. Red. Lett. 1. 444. Tre sono le parti della medicina somministranti i rimedi; cioè la chirurgia, e la farmacia, e la dieta.

FARMACISTA. PARTE. MASCH. Quegliche compone e vende le medicine in bottega. Speziale. Bocc. Nov. 63. 5. Non celle di frati, ma botteghe di speziali o d'unguentari appaiono piuttosto a' riguar-

danti.

FARRO. SUST. MASCH. Specie di biada simile al grano, che mangiasi in minestra. Farro, Farre. VIT.SS. PAD. Mangiava due volte la settimana, e non più, ed allora mangiava farinata di farro.

FARSUSO. v. SFARZUSO.

FARZA. SUST. FEMM. Dicesi da' cuochi ad una Mescolanza di carne, erbe, uova, ed altri ingredienti minutamente tritati, e conditi. Ripieno. Questo vocabolo è dell' uso di Firenze.

FASCETELLA. DIM. di FASCIA. Fasciuola, Fasciuoletta. Fior. S. Franc. 119. Le quali fasciuole a tempo d'infermitade egli si lasciava mutare ispesso.

FASCETTA. v. CORSE.

FASCETTE, al plur. diconsi dagli archibusieri Quelle lastrucce di ottone, o d'altro metallo, che tengono congiunta la canna alla cassa dell'archibuso. Fascette.

FASCIA. SUST. FEMM. Striscia di pannolino o altro, lunga estretta, della quale si fa diversi usi. Fascia.

S. FASCIA, dicesi ancora a Quella striscia di panno lino onde si avvolgono i bambini. Fascia: ma toscanamente va usato sempre in plurale, Fasce, Petr. Carz. 39. 4. Questo, d'allor ch'io m'addormiva in fasce, Venuto è di di in di crescendo meco.

FASCIATURO. SUST. MASCH. Pannolino onde ravvolgonsi i fanciulli in fasce. Pezza. Questa voce è dell'uso de' Fiorentini.

FASCINA. SUST. FEMM. Piccolo fascello di legne minute e di sermenti. Fascina, Fastello. Fir. As. 173. Tu riscontrerai uno asino con una soma di legne, con un vetturale ec., il quale ti pregherà che tu gli ponga alcune fascine della cadente soma. Pass. 22. Tagliava legne; e fattone un gran fastello, s'ingegnava di portarlo.

FASCIO. sust. MASCH. Qualunque cosa aecolta insieme, e legata. Fascio. Bocc. Nov. 28.16. Sopra un fascio di paglia

il posero.

5. 1. FASCIO DE SPICHE: è Quel fascio di biade che si fa dai mietitori nel mietere. Covone. Moral. S. Greg. Giuseppe avea veduto in sogno che ad un suo covone di grano s'inchinavano i covoni degli altri fratelli. Vogliamo qui aggiungere, che dicesi Manipolo, Manello, e Manella Quella quantità di biada che ad ogni volta, afferrandola con la mano, sega il mietitore. Leg. S. B. V. Avea uno grande fascio di manelle di grano.

S. 2. FARE D'OGNY ERBA FASCIO V.ERBA. FASTIDIO. SUST. MASCH. Noia, Tedio, Rincrescimento. Fastidio. Bocc. Nov. 32. 8. Disse tante cose di questa sua bellezza, che su un fastidio ad udire.

FASTIDIOSO e FASTIDIUSO. ADD. Noioso, Che arreca noia, tedio, fastidio.
Fastidioso. Fir. Luc. 5. 3. Quella giornata mi è riuscita più infelice e più
fastidiosa, che giornata ch' io avessi
mai alla vita mia.

S. FASTIDIOSO e FASTIDIUSO: dicesi ancora di Uomo sdegnoso, istizzoso. Fastidioso. Bern. Orl. 1. 2. 69. Il Re, ch'era per altro fastidioso, Va via, rispose, per amor di Dio.

FASULO. v. FAGGIOLO.

FATALE. ADD. Male si adopera oggi da molti questa voce, a significar cosa trista, dannosa: dicendosi, a modo d'esempio, Questo avvenimento ec. è stato FA-TALE per me ec., volendo dire, che ne abbia arrecalo dolore, danno: e si ha a dire Triste, Dannoso, Doloroso, Funesto; che Fatale in toscano significa Voluto dal fato, Destinato, Inevitabile. Petr. Cap. 5. Subito ricoperse quel bel viso Dal colpo, a chi l'attende, agro e funesto. Dant. Inp. 5. Non impedir lo suo fatale andare: Vuolsi così colà dove si puote Ciò che si vuole, e più non dimandare.

FATICA. È voce toscana, ma mon nel senso in che si adopera da noi, che l'usiamo a significare Opera fatta, o che si fa, o da farsi; nel qual sentimento si ha a dire Lavoro: e Fatica toscanamente significa Affanno, Pena che si sente e si patisce nell'operare: e potrebbe adoperarsi in sentimento di Opera, Lavoro, ma quando questo è molto penoso e difficile.

FATICA, si adopera a significare il Premio dell'opera; dicendosi, a modo di esempio: Voglio le mie FATICHE, Non mi toglier le mie FATICHE; e in toscano ben si dirà pure Fatica. Fion. S. Franc. 47. Voi, ladroni, ec. bon vi vergognate di rubar le fatiche al-

trui, ma eziandio ec.

FATICARE. VERB. NEUT. ASS. Si adopera malamente du noi in sentimento di Far lavoro di mano o di mente. Lavorare. Bocc. Nov. 42. 11. E tutte di diverse cose lavoravano di lor mano ec., e con loro insieme cominciò a lavorare.

- S. FATICARE, in sentimento di Far lavoro grave, penoso. Faticare. SAG. RAT. ESP. 236. Ma di dar semplicemente un cenno di quelle cose, sulle quali abbiamo maggiormente in animo di faticare.
- FATICATORÉ. PARTE. MASCH. Colui che molto e di buon animo lavora. Faticatore. Salvin. Disc. 2 48. Solleciti gli farebbe, e pronti e vigilanti, e, pel riposo degli altri, faticatori indefessi.
- 5. FATICATORE, e talvolta FATICATORE DI CANPAGNA: è Quegli che lavora la terra. Lavoratore, Contadino. Bocc. Nov. 20. 16. Se voi aveste tante feste fatte fare a' lavoratori che le vostre possessioni lavorano, quante ec. Bongh. Vesc. fior. 518. Contadino è tutt' altra cosa, ed assai dall' una e dal-

l'altra diversa, sebbene da pochi auni in qua una gran parte de' nostri abusandola, la pigliano per Lavoratore.

FATTO. SUST. MASCH. Cosa che si narra. Conto, Racconto, Novella. Bron. Fien. 1. 3. 12. Ella ... gli contava novelle, E il trattenea con ciance e bagattelle.

5. 1. Farro, si usa ancora per Negozio, Faccenda. Fatto. Nov. Anr. 94. 13. Ragunossi il parentado di ciascuna delle parti, e il fatto andò innanzi.

5. 2. FATTO, vale ancora Proposito, Materia. Fatto. Bocc. G. 9. n. 10. Ma pure ai fatto dell'albergo, non avendo compar Pietro se non un picciol letticello ec., onorar noi poteva come voleva.

5. 3. FATTI, al plur. vale Affari, Biso-

gne, Cose famigliari. Fatti.

5. 4. ANDARE PE' FATTI SUOI. Andare facendo i falli suoi, Attendere alle sue faccende. Andare pe'fatti suoi, Andare per le sue faccende. Nov. Ant. 56. 4. Allora si parti da lei, e andossi per li fatti suoi. Buon. Tanc. 2. 8. Va per le tue faccende, e fa che mai Non t'abbia a veder più presso a costei.

S. 5. ANDARE PE' FATTI SUOI: vale ancora Partirsi. Andare pe' fatti suoi. Bocc. Nov. 47. 13. E mangiato, e be-

vuto, s' andaron pe' fatti loro.

S. 6. FARE IL FATTO SUO. V. FARE. S. 32. S. 7. FARE I FATTI SUOI. V. FARE. S. 33.

5. 8. Dicesi avverb. Fatto sta, o Il Fatto sta, Fatto st è, o Il Fatto si è;
ed è maniera di concludere o di esporre
in breve la somma della cosa e del fatto;
quasi si volesse dire L'importanza si è,
Caso è, La cosa è a questo modo. Fatto sta, Fatto è. Tac. Dav. Ann. 2. 26.
Fatto sta che tal nomo non era tenuto
da guerra. Ston. Ton. 12. Stando continuo in orazione con lagrime, pregava il Signore che da questo vituperio
del Diavolo la liberasse. È fatto è, che
il terzo dì, quando ebbe compiuta l'orazione, ec.

FATTO. App. da FARE. Fatto.

5.1.Farro, significa ancora Atto, Acconcio, Appropriato. Fatto. Ca.9.63.2. Si ricidano (i granelli del vitello) con ferro fatto a ciò, a similitudine di coltello.

5. 2. Dicesi Uomo Fatto e Donna Fatta, ad Uomo e a Donna che ha passato l'adolescenza, e non è ancora pervenuto alla recchiezza, e che ha consiglio e prudenza. Uomo fatto, Donna fatta. Cech. Dissim. 5. 8. Ben vi ricordo all'uno e all'altro, che voi siete oggimai uomini fatti, e tu se'padre di famiglia; però ricordatevi chi voi siete.

S. 3. Dicesi Cosa fatta, di un Negozio terminato, compiuto. Cosa fatta. Malm. 1. 69. E finalmente colorisce e tratta

Questo negozio come cosa fatta.

§. 4. Frutti, Biade, esimili, FATTE: sono le Frutte, le Biade che sono giunte a maturità. Frutte ec. Fatte. Lib. Cur. Malart. Le frutte vogliono esser colte al loro tempo, e fatte; le acerbe sempre soranno dannose.

5. FATTO, usato assolut. avanti a un nome, ha forza di preposizione, e vale Dopo. Fatto. Cas. Lett. 63. lo disegno andare a Benevento adesso, e star là fino a fatto Natale.

FATTOCCHIARA. PARTE. FEMM. Donna che fa malie, fattucchierie. Fattucchiara, Fattucchiera, Strega, Maliarda, Ammaliatrice. Bern. Orl. 1. 20. 48. Sappi ch'egli è una donna in quel castello, Ribalda, fattucchiara e incantatrice. Fr. Giord. Pred. Cotali fattucchiere e maliarde sieno esiliate.

FATTOCCHIARIA. SUST. FEMM. Spezie d'Incantamento che si fa dalle maliarde. Fattucchieria, Fattura, Affatturazione, Affatturamento, Malia, Ammaliatura, Ammaliamento, Stregoneria. Tratt. Pecc. Mort. Si chiama maleficio, o fattucchieria; le quali cose fanno nocimento alle persone. Com. Inf. 20. Fecero malie e affatturamenti e legamenti, con erbe e con immagini, siccome facea Medea. Fr. Giord. Pred. Per instigazione del demonio pensò di fare a quella fanciulletta una infernale ammaliatura.

§. FAR FATTOCCHIARIE. Affatturare, Ammaliare. Far malie, ammaliature, stregonerie, fattucchierie, fattura.

FATTORE. PARTE. MASCH. Agente che fa i fatti e i negozi altrui. Fattore, Castaldo. Bern. Ort. 1.7.3. Un Re, se vuole il suo debito fare, Non è Re

veramente, ma fattore Del popol che gli è dato a governare. Bocc. Nov. 21. 5. Anzi mi pregò il castaldo loro quando io me ne venni ec.

FATTURA. E lo stesso che FATTOC-

CHIARIA. v.

FAVA. SUST. FEMM. Legume noto. Fava. Bocc. Nov. 92. 7. S' accorse l'abate aver mangiate fave secche.

S. FAVE FRANTE. Vivanda grossa di fave sgusciate, cotte nell'acqua, condite con olio o altro, ammaccate e ridotte in tenera pasta. Macco. Mong. 3. 42. E dà pur broda e macco all'uom ch'è

grosso.

FAVO. SUST. MASCH. Pezzo di cera lavorata a cellette, che le api a bella posta formano per deporvi le loro uova, e depositarvi il mele. Favo, Fiale. Rucell. Ap. 214. Così disse egli; e poi tra labbro e labbro Mi pose un favo di soave mele Ricett. Fior. 128. Spremi il mele da'fiali, e cuoci in vaso di terra, tanto che la schiuma e la parte cerosa si separi.

FAVORE. sust. MASCH. Grazia che si conferisce altrui, Dimostrazione di buona volontà. Favore. Cas. Lett. 18. Confidato ec. in V. E. e nel favore che

sperava da lei.

FAVORIRE. verb. Att. Far grazia o piacere, Usar cortesia. Favorire.Red. Lett. 4. 39. Quando V. S. Illustriss. se ne sarà servito, potrà favorirmi di rimandarmelo.

FAVORITO. ADD. Dicesi di Chi è in grazia e favore di alcuno. Favorito. Fir. Nov. 5. 237. Essendo stata innamorata ec. di un giovane perugino, nobile e ricco molto, e favorito grandemente di Gio. Paolo Baglione.

FAZZIONE.sust. FRMM. Statura, Effigie, Cèra, Fattezza, Forma. Fazione.Nov. ANT. 21. 2. Ditemi, disse lo 'mperadore, di che fazione era vestito, e di che guisa? Messere, egli era canuto,

e vestito di vergato.

§. FAZIONE, mal si adopera in sentimento di Soldato che fa la guardia. Sentinella, Scolta. Car. En. 9. 237. Indi a Messapo incarco Si dà, che sentinelle e guardie e fochi. Disponga anzi alle porte e 'ntorno al muro. Guicc. Stor. 17. 554. Al primo tumulto, quando dalle scolte su significata la venuta de' nemici.

FECATELLO. SUST. MASCH. Pezzo di fegato rinvolto nella rete del suo animale. Fegatello, Fegatellino. Bellino. Son. 330. Come sta nella rete il fegatello.

FECATO. SUST. MASCH. Una delle principali viscere del basso ventre dell' ani-

male. Fegato.

FECCIA. sust. femm. Parte più grossa e peggiore de' liquidi, che rimane al fondo dei vasi. Feccia, Posatura, Fondigliuolo. Bocc. Nov. G2. 10. Il doglio mi par ben saldo; ma egli mi pare che voi ci abbiate tenuto entro feccia. Soder. Colt. 110. E sopra tutto raccogliendo i fondigliuoli delle botti del vin greco. E 75. Ma se conviene mutarli (i vini) o a Novembre, o passato Marzo, levata via tutta la lor posatura e sporcizia, tramutarli in vaselli ben netti, spazzati, puliti, e mondi.

FEDELINI. SUST. PLUR. MASCH. Sorte di Pasta sottilissima, che mangiasi cotta in brodo. Capellini. Questa voce è del-

l'uso di Firenze.

FELARIELLO. SUST. MASCH. Strumento di legno da filar lana, lino, seta, e simili, che ha una ruota, colla quale, girandola, si torce il filo. Filatoio. Bocc. Nov. 72. 9. Mi conviene andare sabato a Firenze a vender lana, che io ho filato, ed a far racconciare il filatoio mio.

FELBA. SUST. FEMM. Drappo di seta col pelo più lungo del velluto. Felpa. Imperf. V. Tusc. Le felpe e i velluti, quantunque d'uno stesso colore, più oscuri appaiono che gli ermisini e i rasi non fanno.

FELE. SUST. MASCH. Umore per lo più giallo, che sta in una vescica attaccata al fegato, d'amarissimo sapore. Fele, Fiele. Stor. Tob. 37. Tobiuzzo tolse di quello fiele del pesce, e sì ne fregò agli occhi del padre suo.

FELINIA. v. FULINIA.

FELLA. sust. FEMM. Particella d'alcuna cosa tagliata sottilmente da l tutto, come di pane, carne, e simili. Fetta. Boc. nov. 92.6. Gli portò due sette di pane arrostito.

S. FELLA DE LEGNAME, O FELLA semplicemente. Legno seguto per lo lungo dell'albero, di poca grossezza. Asse. Bocc. Nov. 75. 4. Vider rotta l'asse la quale messer lo Giudice teneva a' piedi. Si noti che in questo sentimento Asse è femm., come vedesi dall'esempio.

FELLARE. VERB. ATT. Tagliare in fette checchessia. Affettare. Nov. Ant. 65. 7. E quando ella cominciò ad affettare il pane col coltello, alla prima fetta cadde in sul desco un tornese d'oro.

FELLIARSE. VERB. NEUT. PASS. Dicesi del Rompersi che fanno i drappi, o simili, in sulle pieghe. Ricidersi. Questa voce è registrata nel Vocabolario della Crusca senza esempi; e noi non ne abbiamo in pronto alcuno.

FELLUCA. SUST. FEMM. Sorta di Nave assai piccola; che va a vele e a remi. Feluca. Segner. Mann. Ort. 12. 1. Come sarebbe un galeone incalzato da

una felura sull'oreano.

FEMMENA e FEMINA. SUST. FEMM. Dicesi così degli uomini come degli animali; ed è Quella del sesso opposto al
sesso de' maschi. Femmina: e, parlandosi della specie umana, ancora Donna.
Deesi avvertire che quando si mette l'un
sesso in contrapposto dell'altro, non si
può dire, per modo d'esempio, parlandosi di due fanciulli, Questi è maschio,
e questa è donna, ma femmina; chè
Donna non indica propriamente il sesso.

S. FEMINA, o DONNA DI MONDO: mal si adopera a significare Donna savia, prudente epratica del mondo; chè toscanamente suona male, e vale Donna che vive di peccato del suo corpo: e nella significazione in che da noi si adopera, si ha a dire Donna pratica, esperta del mondo, Donna savia, prudente, sperimentata.

FEMMENELLA. DIM. di FEMMENA.
Femmina di bassa condizione; e dicesi
ancora a Donna per dispregio. Femminella, Femminetta, Femminuccia, Donnicciuola. Nov. Ant. 36. 1. Albergò
una notte in una casa d'una femminella.

FEMMENIERO e FEMINIERE. PARTE.

MASCH. Uomo che ama smoderatamente
le donne. Donnaio, Donnainolo. Tac.

Dav. An. 5. 108. Riprese in no capi-

tolo della fettera questi tanto donnai. FEMMENONA. ACCR. di FEMMENA. Femminoccia.

S. FEMMENONA, si dice ancora a Donna molto abile in governar la famiglia.

Massaia, Buona massaia.

FENOCCHIELLO. SUST. MASCH. È il Seme del finocchio, di cui si fa vari usi; e spezialmente si mette nelle salsicce, nel biscotto, ed altre cose simili. Finocchio. Benn. Onc. 2. 10. Tre once arà Rinaldo di mal peso Di biscottel, che fia senza finocchi.

FENOCCHIETTO e FINUCCHIETTO. sust. masch. Verga con la quale si batte i panni, per trarne la polvere. Cà-

mato.

FENUCCHIO. SUST. MASCH. Erbaggio noto. Finocchio, Finocchio dolce. ALAM. COLT. 5. 119. Orquei ch'abbiam nelle seconde meuse Di ventosi vapor salubre schermo, E l'anicio, e'l finocchio, e il coriandro ec.

FERA. v. FIERA

FERMARE. VERB. ATT. e NEUT. PASS. Terminare il moto. Fermare.

§. FRRMARSI, neut.pass. detto dell'oriualo, vale Sospendersi il suo moto. Fermarsi. Questa voce in questo sentimento non è registrata in Crusca, ma cost dicesi in Firenze.

FERMATA. Sust. femm. È il Fermarsi,

Fermata, Pausa.

J. FRRMATA, dicesi da'viaggiatori L'atto del fermarsi, ed il Luogo dove si alberga per riposarsi. Fermata, Posata. Tac. Dav. Stor. 3. 305. Venne con tutto l'esercito in due posate da Verona a Bedriaco. M. Franz. Rim. Burl. 2. 138. Parermi sempre di trovarmi presso Alla posata, ed esservi lontano, E pur di nuovo dir: quanto c'è adesso?

FERMO. ADD. Dicesi di Uomo di membra forti e gagliarde. Forte, Gagliardo, Robusto, Aiutante, Poderoso. Bern. Ort.. 1. 1. 65. Voi dovete saper che Astolfo inglese Fu del suo corpo bello e aiu-

tante.

FERRACAVALLO. PARTE. MASCH. Quegli che fa e mette i ferri a' cavalli. Maniscalco. Buon. Fira. 1. 3. 2. Però passato oltre a quel maniscalco Che ferra que' puledri, giugnerete Sulla riva del fiume.

FERRAMENTO. sust. MASCR. Dicesi dai legnaiuoli, carradori, magnani, Tutto il ferro che si mette in opera per armatura di porte, finestre, carrozze, bauli, e simili. Ferratura.

S. FERRAMENTO, in sentimento di Ferro

da lavorare, v. FERRO. S. 1.

FERRARE. VERB. ATT. Munir di serro checchessia; e parlandosi di bestie, vale Consicoar loro i serri a' piedi. Ferrare. G.VIL.12.15.5.E per sospetto sece serrare le finestre del palagio. E 132. 1. Fece serrare i suoi cavalli a ritroso.

FERRARO, PARTE. MASCH. Artefice che maneggia o lavora ferro. Ferraio, Magnano, Fabbro. DIAL. S. GREG. 4. 37. Io non ti comandai che mi menassi costui, ma Stefano ferraio. v. CHIAVET-TIERE.

FERRETTO. sust. MASCH. Fil di ferro piegato, che le donne usano a sostener le trecce. Forcina. Questo vocabolo non è registrato, ma è dell'uso di Firenze.

f. Ferretto, dicesi ancora ad una Mazza lunga, ad una delle cui estremità è conficcato un ferro bene appuntato, e si usa da guardiani di animali bovini, ed ancora si adopera nelle cacce delle bu-

fale e de' tori. Spuntone.

FERRIATA. SUST. PEMM. Lavoro fallo di ferri, disposti in guisa opportuna, per victare l'ingresso per finestre o altro. Ferriata, Ferrata. Buon. Fier. 1.
1. 3. Le mercanzie trarrebber coll'oncino Dentro le ferriate i carcerati. Bern. Onl. 2. 2. 17. Trovai la torre finalmente, e quello Ponte che per traverso era serrato D'una ferrata.

S. FERRIATA, dicesi ancora a quel Riparo fatto di bustoni di ferro che si melle a' baleoni ed a' ballatoi delle case. Kin-

ghiera

FERRO o FIERRO. SUST. MASCH. Metallo noto. Ferro.

S. 1. Ferro, si dice ancora di Istrumento meccanica o Qualsivoglia arnese di ferro. Ferro: ed in questo sentimento si usa sempre in plur. Bocc. Nov. 62. 6. lo ti veggio tornar co' ferri tuoi in mano.

S. 2. FERRO DA STIRARE. Quello strumento con cui, ben ben riscaldato, si distendono le biancherie. Ferro da stirare, Liscia. Carr. Carr. 188. Per distender le crespe, questa liscia, Quand'egli è poi rasciutto, Gagliardamente in qua e'n là si striscia, Spianando ben per tutto. Ci piace di qui aggiugnere, che Quel guancialetto col quale si prende il ferro da stirare, da' Fiorentini è detto Presa.

5. 3. Ferro e Fierro de Cazetta. Ferro da lavorar calze. Ferro da calza. Con dicesi in Firenze.

5.4. Ferro FILATO, e FIErro FILATO: dicesi del Ferro ridollo come in filo, che si adopera a vari usi. Fil di serro.

5. 5. Ferro, dicesi pure Quello che si mette sotto a'piedi de' cavalli, asini e buoi. Ferro. G. VILL. 9. 241. 2. I loro cavalli sono piccoli e senza ferri.

5. 6. Esser di Ferro: si dice figurati di chi nel suo operare dimostra, fortezza grande, o di animo, o di corpo. Esser di ferro. Arrigh.69. Contro alla fortuna sii fermo, sii paziente, sii di ferro.

FERROVECCHIO e FIERROVIECCHIO.

PARTE. MASCH. Colui che compera e rivende ferri usatie vecchi. Ferravecchio.

VARCH. ERCOL. 97. Si favellano ec. non
dico da' fattori de'barbieri e de'calzolai, ma da'ciabattini e da' ferravecchi.

FERZA. SUST. FEMM. Pezzo di tela che cucito con altri simiglianti, compone vesti, lenzuola, e cose simili. Telo.

FESCENA. sust. remm. Sorta di paniere, che va a terminar con una punta, del quale si servono i contadini in coglier fichi ed uva. Fescina. Dobbiamo avvertire che non abbiamo potuto rinvenire nò nel Vocabolario della Crusca, a cui solo crediamo, ne in approvato scrittore, në nell'uso d'oggidi in Firenze il nome proprio di questo arnese; e non potevamo rinvenirlo, dappoiche da' Fiorentini siamo stati fatti certi che nel contado di Firenze non si usa paniere proprio fatto a forma della nostra Fz. scena, per coglier fichi ed uva. Nondimeno, essendo questo vocabolo puramente latino, a noi pare che si possa usare come pur l'uso il nostro Tansillo, e il Sannazzoro nella sua Arcadia.

FESINA. SUST. FEMM. Vaso di terra cotta, per lo più da tenere olio. Orcio. Fr. SACCH. Or. Div. 59. Dicendo, che quan-

do dava dell'olio per Die, sempre pareva che crescesse nell'orcio.

FESTA. sust. Femm. Giorno solenne festivo, e nel quale non si lavora. Festa.

- S. 1. FBSTA D'OBBLIGO. Quel giorno in cui è vietato dalla Chiesa di lavorare, e comandato di udir la messa. Festa comandata. Vanch. Ston.9.259.Quelle de' fanciulli, che si ragunano ogni domenica, e tutti i giorni delle feste comandate, a cantare il vespro ec., son nove.
- S. 2. FESTA, dicesi anche a certi Spettacoli pubblici, che si danno al pepolo
  per dimostrazion di gioia in certi tempi o in certe occasioni straordinarie.
  Festa. Fir. As. 103. Chi avrebbe mai
  tanto ingegno, chi tanta facondia, il
  qual potesse con sufficienti parolo
  esprimere il magnifico apparato di
  quelle feste?
- 5. 3. GUARDARE LA FESTA. Astenersi dal lavorare, per onorare il giorno festivo. Guardare la festa. Bocc. Nov. 20. 21. Seuza mai guardar festa o vigilia, o far quaresima ec.
- S. 4. FAR PESTA. Non lavorare, Cessar di lavorare. Far sesta.
- 5. 5. Cosa di Festa, come Vestito, e simili: vale Cosa di qualche eccellenza. Cosa dal di delle feste.
- S. 6. Acconciand uno per le peste.

  Trattarlo eccessivamente male, Disertarlo. Concinre o Acconciare pel di delle seste. Cecch. Stiav. 4. 3. lo ti so dir che tu m'hai concio, Ve', pel di delle seste. Ambr. Bern. 2. 6. Mi acconceresti pel di delle seste.
- S. 7. IL PAZZO FA LA PESTA E IL SAVIO SE LA GODE, o, per meglio piacere ad alcuno . . . , O PAZZO FA A PESTA, E O SAVIO SA GORE. Proverb. che dicesi di Chi spende il suo, per dar sollazzo ad altrui. I matti o i pazzi fanno le seste, e i savii se le godono.

FESTINO. SUST. MASCH. Trattenimento di giuoco o ballo, per lo più fatto di notte. Festino. MALM. 2. 46. Ogni sera facevansi festini Di gioco, e di ballar veglie bandite.

FETECCHIA. SUST. FEMM. Leggero fialo che esce dalle parti diretane. Vento. Berr. Ort. 2. 11. 34. La coda aixava

nel faggire spesso, Chè non aveva il ribaldo mutande, E sospirava un vento profumato, Che il diavol non l'arebbe sopportato.

FETENTE. ADD. Che ha fetore, Puzzolente. Fetente. Esp. Salm. E di cosa

vile e fetente leva il povero.

S. FETENTE, dicesi ancora ad Uomo che niente non tollera, e facilmente s' adira. Iroso, Iracondo, Stizzoso, Colloroso. Coll. SS. Pad. Impertanto sarò impaziente, o iroso, o invidioso, o superbo. Bocc. Nov. 58. 3. La quale era tanto più spiacevole e sazievole e stizzosa, che alcuna altra, che a sua guisa niuna cosa si poteva fare.

FETIRE. VERB. NEUT. Mandar cattivo

odore. Puzzare, Putire.

FETTUCCELLA. DIM. di FETTUCCIA. Nastrino.

ta, di filo, di lana ec. sottile, di lunghezza indeterminata, e che per lo più non oltrepassa la larghezza di mezzo palmo. Nastro, Fettuccia. M. VII. 8. 65. Era di due finissimi velluti chermisi, con un nastro d'oro largo quattro dita, coll' arme del populo e del Comune. Bern. Rim. 48. Che vi vogliono attorno quei lavori, Cioè frange, fettucce, e reticelle.

FIACCHEZZA. SUST. FEMM. ASTR. di FIAC-

CO. Debolezza, Fiacchezza.

FIACCO. ADD. Fievole, Stracco. Fiacco.

5. Fiacco, aggiunto di vino, vale Che ha poca forza. Leggero, Debole.

FIASCA. SUST. FEMM. Vaso di terra, di metallo, e per lo più di vetro, di forma schiacciato, che i cacciatori e i soldati sogliono portare allato. Fiasca. Red. Dit. 43. Son due belle Fiasche gravide di buon vino.

FIASCO, che dicesi pure IMPAGLIATO. SUST. MASCH. Vaso ritondo, per lo più di vetro, col collo siccome la guasta-

da, ma senza piede. Fiasco.

FIBRIA. SUST. FEMM. Strumento di metallo, che serve per affibbiar vestimenti, o altro. Fibbia. G. Vil. 12. 4. 3. Una correggia, come cinghia di cavallo, con isfoggiate fibbie.

§. Quel ferruzzo appuntato, che è nella fibbia, che da noi dicesi PUNTALE, va

detto Ardiglione. Dittam. 2. 31. Ecco la fibbia ch'è senza ardiglione, Ecco la ricca e bella mia cintura, Che per gli antichi sì rara si pone.

FIBBIELLA. DIM. di FIBBIA. Fibbietta,

Fibbiettina.

FICA. SUST. FEMM. Il frutto del fico, che è molle, assai dolce, e pieno di piccoli granellini; e ce ne ha di più specie. Fico. LAB. 191. De' quali ella faceva pon altre corpacciate, che facciano di fichi, di ciriege, o di poponi i villani.

S. 1. FICA IENTILE. Sorta di fichi, che sono de'primi a maturare. Fico gentile.

S. 2. Frc. D' INDIA. Frutto noto. Fico d'India.

§.3. Fica stracciata: dicesi al fico che, per essere estremamente maturo, ha la buccia tutta lacera. Fico crepolato.

S. 4. Fica lardata. Altra sorta di fichi, che hanno la buccia nera, e sono rossi

dentro. Fico lardaiuolo.

S. 5. FICA. PROCESSOTTA. Specie di fico nero di grossa buccia, che matura verso la fine di Settembre. Fico brogiotto Car. Com. 27. E' mi par di vedere ec. quei brogiotti fini come piropi con le lor lagrimette rilucenti come cristalli.

§. 6. Fica santo pietro. Sorta di fico, che suol maturare al tempo della festa di S. Pietro. Fico sampiero. Morg. 18. 137. Mi sdrucciolan giù proprio per la bocca, Come i fichi sampier, quei ben maturi.

§. 7. FICA OTTATA, e VOTTATA. Sorta di fico primaticcio, ed anche settembrino. Fico dottato.

§.8. FICATROIANA. Sorta di fico, che ha la buccia verde che pende al bianco, cd è rossa al di dentro. Fico albo. DAV. Colt. 196. Fichi senza fine, albi massimamente.

5. 9. Fica secca. Il fico frutto, secco al sole, o in forno. Fico secco o Ficosecco. Cr. 5. 23. 8. Tuttavolta son più digestibili (i dattili) de' fichisecchi, e più

provocano l'orina.

§. 10. Fiori e Fiuri de Fiche. Sorta di fichi, che prima degli altri maturano. Fichi fiori. G. Vil. 7. 92. 4. Quei di Sorrenti mandarono una lovo galea ec. con quattro cofani pieni di fichi fiori.

- 5. 11. Fica, dicesi ancora l'Albero che produce fichi. Fico, Ficaia. Nov. Ant. 73. 1. Vide in su la cima d'un fico un bello fico maturo. Fn. Saccu. Nov. 141. E hammi guasta, e rotta una mia ficaia ch' io avea nell'orto.
- §. 12. LATTE DELLA FICA. Quell' umor bianco e viscoso ch'esce dal picciuolo del fico quando non è ben maturo, e dalle altre parti della pianta quando è in succo. Lattificcio. Alleg. 98. 91. Fico accerbo ha sempre il lattificcio.
- §. 13. Musso, Mussillo o Pertuso de LA FicA: è il Foro che hanno i fichi al bassò, donde gocciolano. Recco. Fr. Sacch. Nov. 118. Il vostro buon garzone va troppo bene al fico dove voi il mandate, e quelli belli, che voi vorreste, e che al becco hanno la lagrima, tutti gli manuca per sè.

S. 14. LAGRIMA, e LAGREMBLIA DE LA FICA: è quell'Umore ch'esce del becco del fico quand'è maturo. Lagrima, Gocciola.

- §. 15. Fic., si dice ancora Quell' enfiato che i fanciulli in cadendo si fanno nel capo. Corno, Bernoccolo. v. VRUO-GNOLO.
- 5. 16. Fich, e si dice Far La Fich, na Fich, o LB Fiche, a Quellato, che si fa in dispregio altrui, ponendo il dito grosso tra l'indice ed il medio. Fare le fiche, Fare le castagne. Bern. Oal. 2. 10. 58. Egli a lei fa per besse e strazio e scorno, E cesso, e crocchi, e cento siche in saccia. Buon. Fier. 1. 5. 8. Vedeste voi, compagni, Che bel menar di gambe, E come rivoltandosi Indietro ci sacevan le castagne.

FICCANASO. PARTE.MASCH. Dicesi di Uomo che per forza vuole intromettersi nei fatti altrui, o che vuole ad ogni conto farsi famigliare e dimestico delle persone. Ficcone. Questa voce è dell'uso d'oggidi di Firenze.

FICCARE. VERB. ATT. e REUT. PASS. È il Metter cose in altra con alquanto di forza e violenza. Ficcare. G. VIL. 11.65. 2. Lanciata gli fu una corta lanciata manesca, la quale il percosse alla giuntura delle corazze, e ficcòglisi per lo fianco.

S.1. FICCARB L'UOCCHIO a una cosa: è Vol-

gere gli occhi ad una qualche cosa per considerarla attesamente. Ficcare gli occhi. Dant. Purg. 23. Mentre che gli occhi per la fronda verde Ficcava io così come far suole Chi dietro l'uccelliu sua vita perde.

5. 2. Ficcarla ad uno: vale Fargli o burla, o qualche cattivo scherzo, che ei non se l'aspetti. Barbarla ad uno, Calarla, Accorcarla. Buon. Fien. 4. 3. 5. Ce l'ha barbata; Ma più barbata l'ha egli alle donne. Varch. Encol. 93. E se ha detto o fatto quella tal cosa, gli rispondiamo: tu me l'hai chiantata, o calata, o appiccata, o fregata.

FIDATO.ADD. Dicesi di persona Leale e sincera, da fidarsene sicuramente. Fidato. Vinc. Mart. Lett. 63. Ma occorrendo che il presente Amerigo viene a servire V. E., mi è parso, perchè è persona fidata, scrivere quanto di pot sopra la commissione datami bo eseguito.

FIELECE. SUST. MASCH. Pianta erbacea, nelle cui foglie si suole ordinariamente meltere la giungata. Felce. PALLAD. CAP. 9. E se porrai sopra esse paglia o felci, non verrà mai l'umore della calcina a esse.

FIENO. sust, MASCH. Erba secca, segata da prati, per pastura de bestiami. Fieno. Cr. 11. 38. 1. Il fieno si dee segare a tempo caldo e chiaro.

FIERA. SUST. FEMM. Gran mercato, doce si vendono tutte le sorte di meratanzia, che si fa in certi determinati tempi e luoghi, una o più volte l'anno. Fiera. Dav. Camb. 97. Fiera è un concorso di molti da molte bande in alcun luogo per vendere o comperare con franchigia di gabella, che dura alquanti giorni.

FIERRO. v. FERRO.

FIERROVIECCHIO.v. FERROVECCHIO.
FIETO. sust.masch. Odore corrotto spiacevole. Puzza, Puzzo, Fetore, Lezzo,
Tanfo, Sito. Belc. Vit. Colomb. 36.
Or non vedi e senti tu la puzza che
costui getta, che pur testè non la posso patire? Bocc. Nov. 50. 14. Come
aperto l'ebbe, subitamente n'uscì fuori il maggior puzzo di solfo del mondo. Vit. SS. Pad. Voleva allor sostener quel puzzo, acciocchè Dio lo libe-

rasse nel di del giudicio dal fetore orribile dello 'nierno. Dant. Inf. 10. Che 'nfin lassù facea spiacer suo lezzo. Send. Stor. 12. 464. Il pestifero puzzo della sentina, e il tanfo e il succidume affligge e corrompe i corpi. Cr. Il vasello che ha preso un mal sito, nol

può agevolmente lasciare.

Dobbiamo qui fare avvertire che queste voci non hanno tutte la medesima forza; chè, come si può comprender dagli esempi, Puzza e Puzzo par che sieno vocaboli generali, acconci a significare Odor grave e fastidioso; che Fetore e Lezzo sieno voci più particolari, e significhino un Odore più fortemente corrotto e spiacevole; e che Tanfo e Sito abbiano minor forza de'precedenti; e che Tanfo sia propriamente Quell'odore che vien dalla muffa, o che ha lasciato una cosa corrotta in un vase qualunque; e che Sito sia meno di Puzza o Puzzo, e più di Tanfo.

FIGLIANO. PARTE. MASCH. Che è sotto la cura di una parrocchia. Popolano, Parrocchiano. Bocc. Nov. 37. 13. Furono nella chiesa di san Paolo seppelliti, della quale peravventura erano popolani. Pass. 121. Non può però questo prete parrocchiano assolvere i suoi parrocchiani da ogni peccato, perocchè la Chiesa riserva certi peccati più gravi. Si avverta che toscanamente Parrocchiano dicesi così a quello che noi diciamo Figliano, come al Prete rettor della parrocchia, il quale da noi

è pur detto. Parrocchiano.

FIGLIARE. VERB. NEUT. ASS. Mandar fuori del corpo il proprio figliuolo. Fighare, Partorire. Ma si ponga ben mente che Figliare dicesi toscanamente sol delle bestie, e Partorire delle donne. FAV. Esop. E quando ebbe fatto i suoi figliuolini, cioè i cagnuoli, e figliato di più dì, chiamolli a sè, e informolli che fossono prodi, e valenti. Bocc. Nov. 16. 4. E quivi partori un altro figliuolo maschio, il quale nominò lo Scacciato. Dant. Pung. 20. 19. Udii, dolce Maria, Dinanzi a noi chiamar così nel pianto, Come sa donna ch' in partorir sia. Si noti che Partorire è att. e neut. ass., come si vede dagli esempi.

FIGLIASTO. SUST. MASCH. Fighiuolo del marito avuto d'altra moglie, o della moglie d'altro marito. Figliastro. LASC. C. 1. Nov. 1. Per ristorarla del beneficio ricevuto, la diede per moglie a uno figliastro d'un suo lavoratore.

FIGURARE. VERB. NEU'T. PASS. Immaginarsi, Credere. Figurarsi. Segner. Pred. Qui figuratevi un principe po-

tente al pari e pietoso.

FILA. SUST. FEMM. Serie di cose che l'una dietro l'altra si seguitino per la medesima dirittura, o per lo stesso cammino, o stiano a un pari. Fila, VIT. S. GIROL. Imperocché in quelle contrade è usanza, che quando vanno lontano con molti cammelli, acciocché vadano più alla fila, mettono loro avanti un asino per guida, con una funicella legata al collo.

S. 1. A FILA: vale presso di noi Di seguito, Successivamente, Uno dopo l'altro, Senza intermissione; e dicesi di persone e di cose. Alla fila, In fila. Malm. E dice che il demonio lo staffila, Poichè gli fa fallir due colpi in fila. Vasar. Camere che sono in fila. Man. Lez. Ling. Tosc. Es. Non può credersi se non in ischerzo, cioè nello starnutirsi tre volte alla fila il dirsi i o ho da essere regalato.

S. 2. FILA, dicesi ancora a Quel rigo che separa i capelli in due parti per mezzo la testa. Dirizzatura, Addirizzatura, Scriminatura, Discriminatura, Eir. As. 44. Raccoltili (i capelli) un poco insieme intorno al fine con un benigno nodo, ne gli aveva ritirati insino in su la sommità della dirizzatura. Brms. Asol. 2.123. La quale (treccia), lungo il soave giogo della testa dalle radici egualmente partendosi, e nel sommo segnandolo con diritta scriminatura, per le deretane parti s'avvolge in più cerchi.

FILAIUOLO. PARTS. MASCH. Colui che vende refe. Refaiuolo. Lib. Sagn. Refaiuoli e pizzicagnoli, che mai non

dànno diritto peso.

FILARE. VERB. ATT. e NEUT. Unire il pelo di lino, o lana, o simil materia, torcendogli e riducendogli alla maggior sottigliezza possibile. Filare. Boce. Noy. 72. 9. Egli mi conviene andar sabato a Firenze a vender lana ch' io ho filata. E Nov. 62. 3. Esso coll' arte sua, ch' era muratore, ed ella filando ec., la lor vita reggevano.

f. 1. FILARB, neut. dicesi pure di cose dense e viscose edi liquori che faccian fila. Filare, Far filo. Buncu. 2.6. E fila, come cacio parmigiano. Cr. 5. 48.10. E quando comincerà quasi a far filo (lo sciroppo), se lo toccherai col dito, o che pendente si tenga alla mestola, sarà cotto.

S. 2. FILARE SOTTILE, che dicesi pure Soncare demitto: valgono Eseguir puntualmente quello che è stato imposto di fare. Filare stoppini, Arar dritto. Car. Lett. 1. 57. Vi prometto che ancora che sieno qua, fileranno stoppini, tal saggio hanno avuto di lui questi pochi giorni: Tac. Dav. Post. 430. Onde conveniva a'poveri Senatori arur

5.3. FILARSBLA, vale Partirsi in fretta. Battersela, Svignare. Bron. Fign. 2. 4. 4. Color l'han visto, ed ci se l'è battuta. Malm. 11.7. Bel belio svigna, e vanne alla rifrusta D'un luogo da salvarsi da tal mischia.

molto dritto.

FILASTROCCA. SUST. PEMM. Dicesi di un Ragionamento lungo e vano. Filastroccia, Filatera. Malm. 1.
86. Perchè non gli moria la lingua in bocca, Ricominciò quest'altra filastrocca. Fir. Luc. 4. 1. Non mi dicesti tu villania quando tu venisti fuori, e che eri un forestiero, e mill'altre filastroccole? Bart. Geogr. 7. Dopo averlo infastidito con una filatera di ciance, da non ne venire a capo di li a Dio sa quando.

FILATO. ADD. da FILARE. Filato.

FILATO. SUBT. MASCH. Stoppa, Capecchio, Canapa filata, e non aggomitolata. Filato, Accia. Pass. 360. La donna imona massaia sogna lino e 'l buon filato, e la tela ordita e tessuta. Lab. 179. Non si metteranno in disputare o discutere quanta cenere si voglia a cuocere una matassa d'accia.

FILERA. SUST. FEMN. Fila: ma si dice solo degli alberi e delle cose inanimate. Filare. Pallad. FEBR. 18. Sarà meglio so gli ulivi si pongano ordinati per filari.

FILETTO. sust. masch. Quella parte del corpo degli animali dalle spalle alla groppa; e dicesi per lo più quando è staccata dal corpo. Lombo, Lombata, Schiena, Arista. Fr. Saoch. Nov. 124. Avendo mandato un tegame con un lombo è una àrista al forno. Si avverta, che lambo è vocabolo generale, e Arista è propriamente la Schiena del porco.

FILO. SUST. MASCH. Quello che si tras filando da lana, lino, e simili; ed anche Ogni cosa conformata, o che si riduca in forma di filo. Filo. Bocc. Nov.
96. 9. Entrarono due giovanette di
età forse di quindici anni l'una, bionde come fila d'oro. Fr. Giord. Pred.
35. Un filo di paglia vale qualche cosa. Segrer. Mann. Marz. 26. 2. Ogni
terra in genere, per fertile ch'ella sia,
non può da sè produrre peppure na
fil d'erba senza il benefizio dell'acqua.

S. 1. Filo di canape o lino, per escire.
Refe. Vir. S. Gio. Barr. 219. Non hand ago, nè refe, e non ha forbice, nè coltellino.

fila nella cruna dell'ago per cucire, di lunghezza al più per quanto si può distendere il braccio. Agugliata, Gugliata. Red. Vip. 1.83. Avendola il valente notomista Tilmanno ferita in pelle in pelle ec. con un ago infilato d'una agugliata di refe inzuppata in quell'olio.

5. 3. Filo suoccio: vale Filo eguale per

tutto. Filo agguagliato.

S. 4. FILO DI PERLE, DI CORALLI, osimili: vale Vezzo, o Collana disimili cose. Filo di perle, di corallo, ec. G. VII.. 10.154.

1. Con fregi di perla e di bottoni d'argento dorati spessi, a quattro a sei fila accoppiati insieme, e affibbiàgli di perle.

§. 5. FILO DE'RENI, O DE LI RINI. Serie di piccioli ossi, detti Vertebre, che si estendono dal capo fino all' osso sacro. Filo delle rene o reni, Filo della schiena, Spina. Bellin. Disc. 3.144. Quello che noi chiamiamo il fil delle rene ec.; e gli anatomici non chiama· no fil delle rene questa tal dirittura, ma bensi spina del dorso, o della schiena.

5. 6. FILO DELLA LINGUA. Legamento posto nel mezzo della parte di sotto della lingua. Filetto, Scilinguagnolo. VARCH. Ercol. 76. D' uno che favella assai, , s' usa di dire: egli ha rotto, o tagliato lo scilinguaguolo, il quale si chiama ancora filetto, che è quel muscolino, che tagliano le più volte le bàlie sotto la lingua a' bambini.

5. 7. DE FILO, posto avverb. vale Per forza. Di filo, Per filo. Car. Lett.2. 138. E perché non son uomo da esser fatto fare per filo, per risposta poche parole, è brava risoluzione. Segnea. Paed. Non prima sente dire Tolle lapidem, che gli si oppone di filo.

5.8. Pigliary De Filo alcuno: vale Costrignerlo a fare alcuma cosa per forza. Pigliar di filo.

FILONNENTE. sust. masch. Sorta di tela rada, e tessula di grosse fila. Filon-

FILOSCIO. SUST. MASCH. Velo che si porta dalle donne sul capo, o sulla cuffia, o sul cappello. Baiza. Poliz. Rim. 96 Non porta che la copra Balza, cussie, e gorgiere, Come voi, donne altiere, E superbe.

FILTRARE. YEAR. ATT. Si dice de' liquori,quando con un panno piegato a guisa di sifone se ne cava la parte più solule. Feltrare. Ar. Vetr. Ner. 1. 3. Si feltrino queste liscie, e seltrate si lascino stare in catinelle ec., poi si tornino a feltrare di nuovo.

FINANZE. SUST. FEMM. PLUR. Il denaro e le rendite dello stato. Finanze. Dat. Vit. Pit. Paer. Intendente delle Finanze, e Ministro di Stato di S. M. Cristianissima.

S. FINANZE, pure al plur. mal si adopera per i Beni di fortuna, per l'Avere di una persona : dicendosi, per modo d'esempio, Le mie FINANZE non non mi permettono di far questa spesa: e deesi dire in iscambio Il mio Avere, Le mie Facoltà non mi permettono di far questa spesa.

FINEZZA. sust. femm. State, e Qualità di ciò che è fino, squisito, ottimo nel

suo genere; ed ancora Isquisitezza di lavoro. Finezza. Vasar. Ancorché non ci fosse la finezza, ed una certa grazia, e appunto nelle cornici, e certe pulitezze nell'intaccar le foglie.

S.FINBZZ⊿,si adopera ancora a significare Cortesia, Gentilezza, Vezzi, Carezze. . Finezza. Salvin. Annot. Mur. 1. 737. Si facevano le cose cordialmente e alla buona, o pure per far questa finezza d'adoperarsi da sè medesimi in fa-

re ai forestieri amorevolezza.

FINGERE. VERB. NEUT. Mal si adopera in sentimento d'Importare, Esser d'interesse; dicendosi, per modo d'esempio, Questo uon Finge; e si ha a dire Questo non Monta, non Importa, non Rileva niente. Sex. Pist. Non per tanto il luogo non monta nè fa gran fatto al riposo.

FINIMENTO. SUST. FRMM. Vale Compimento, Ornamento. Finimento, Fregio. Benv. Cell. Orep. 59. La quale (terra da gellare) è in uso appresso gli ottonai e borchiai, che gettano finimenti da mule e cavalli. Bart. Uom. Lett. 3. 2. Mettetelo in una casa guernita di tutti gli arredi, di tutti i più nobili finimenti ec.

FINO. ADD. Che ha poco corpo, Che è di *poco corpo: contrario di Gross*o. Fino, Fine, Sottile. ZIBALD. ANDR. 22. Non si vestiva, quando era caldo, se non di

pannolino tine.

S.1.Fino, dicesi anche delle cose che sono eccellenti nel loro genere. Fino, Fine. G. VIL. 9. 9. 3. La detta corona si dà in Milano, ed è di fino acciaio forbito a spada. E 4. 18. 3. Avendo ornato il suo cavallo di freno d'oro fine, e ferrato di fine argento. Bocc. Intr. 53. Finissimi vini sur presti. E Nov. 27. 18. Le fanno larghe, e doppie, e lucide, e di finissimi panni.

S. 2. Fino, dicesi ancora di Persona, che sia astula e sagace. Fino, Fine. DAV. Scism. 11. Di tutti li scelleratissimi cortigiani, onde era la Corte piena, il

più line.

FINTA e FENTA. SUST. FEMM. Capelli poslicci, che si mellono per coprir la calvizie della sola fronte e non di tutto il capo. Capelliera: e, come più

priamence dicesi oggi in Firenze, Fintino. Cant. Cann. 324. Che queste barbe, e queste capelliere, Ci fan fuor del dovere Vecchi parere, i i i i e sgarbati.

FINUCCHIELLO. v. FENOCCHIELLO. FINUCCHIETTO. v. FENOCCHIETTO.

FINUCCHIO. v. FENUCCHIO.

FIOCCARE e SCIOCCARE. VERD. NEUT. È Cascare la neve dal Cielo. Fioccare. Petr. Cap. 6. Più che neve bianca, Che senza vento in un bel colle fiocchi.

Frocco. sust. masch. Dicesi all' Unione di più fili di seta, lana, e simili, legati insieme in guisa che formano un mazzocchio, e si melle per arnamenta a reti, a cordoni di tende, a berrette, ed a vesti. Fiocco, Nappa. Ar. Fur. 5. 47. E con rete pur d'or, tutta adombrata Di bei flocchi vermigli, al capo intorno. Sero. Isr. 15. 585. Portavano un baldacchino di seta rossa colle mazze dorate, colle sappe pendenti di seta attorta.

5. 1. Frocco de Neve: dicesi a Quei larghi e sottili pezzi di neve, che cadono dal Cielo. Falda. Dant. Rim. 32. E poi si solve, e cade in bianche falde Di

fredda neve.

5. 2. Frocco; e dicendosi FARB o ESSRRB una cosa cor Froccu 1, vale Cosa grande, solenne, magnifica. Fare, o Essere una cosa co' fiocchi.

FIONNA. SUST. FEMM. Istrumento falto d'una funicella, di lunghezza intormo a due braccia, nel mezzo alla quale è una piccola vete fatta a mandorla, dove si mette il sasso per iscagliare. Fionda, Fromba, Frombola. Bern. Orb. 2. 14. 33. Così s olea mella milizia antica ec. Intorno al capo la fionda girare. Si avverta che Frombola si dice anche il Sasso che si scaglia cun la frombola. Cirif. Calv. 3. 91. Sicchè la nave qual per l'aere frombola Volando si vedeva l'onda fendere.

FIORARO. PARTE. MASCH. È Colui che vende fiori. Fioraio. È vose dell'uso di

Firenze.

FIORATO. And. Dicesi di cosa ricamata, o tessuta a fiore. Fiorato. Salvin. Cas. 67. E la clamido, o felpa fiorata, e'i

mantello vermiglio.

FIORE. SUST. MASCH. La parte più scelta e sottile della farina. Fiore di farina. Pallad. Cap. 26. Fichi secchi pesti mescolati con fiore di farina.

FIORETTO. SUST. MASCH. E Quella spada senza punta, con la quale s'impara

a tirar di spada. Fioretto.

FIRMA. sost. Femm. Il Nome di una persona scritto sotto alcuna scrittura, per
autenticarla. Soscrizione, Sottoscrizione. Guicc. Ston. 2. 188. Non intendersi perfettamente conceduto il sulvocondotto insino a tanto non fosse
corroborato sol sigillo regio e con le
sottoscrizioni de'segretari, edipoi consegnato alla parte.

FIRMARE. VERB. ATT. e REUT. Scrivere di propria mano il suo nome sotto a qualunque scrittura, per autenticarne il contenuto. Sosurivere, Sottoscrivere. Amba. Furt. 5. 13. E bench'io abbiasottoscritto la scritta ec., ogni cosa

tornerà a' suoi termini:

FISCATA. SUST. FEMM. Ischerno, Derisione falta con istrepito, fischi, grida; o simili. Fischiata. TAC. DAV. Stoa. 4. 30. Passavano per Roma in lunga fila.... saldi agli scherni, e alle fischiate del

.volgo.

FITTO. ADD. Dicesi di Uomo che chiede e vuolt incessantemente la medesima cosa, annoiando cost e arrecando fastidio. Importuno, Impronto, Seccatore, Seccafistole, Mosca culaia, Mignatta. Buon. Firm. 4. 2. 7. E uomin mestatori e impronti ec. Essere a questo e a quel mosca culaia.

Che non cessa, Che non rifina. Conti-

nuamente, Incessantemente.

FIUMARA. SUST. FEMM. Fiume grande, e Grande allagagione di acque. Fiumara, Fiumana. Danz. Inf. 2. Su la flumana ove il mar non ha vanto. Bur. Inf. 2. Fiumara è più che flume, cioè allagagione di molte acque.

Chi ha malinconia. Malinconico, Melanconico, Ipocondrico, Ipocondrico, Ipocondriaco.
Buon. Fien. 4. 4. 7. lo cedo, io son fantastico, sofistico, Fanatico, ipocon-

drico, eteroclito: Pros. Fron. P. 4:10 non dico queste cose per consondervi la mente, per essere alquanto ipocondriaco; la qual cosa non vorreste che si diresse.

FLEMMA. SUST. FEMM. Talvolla vale Pazienza e Moderazione; tal altra Tardità o Lentezza. Flemma. Marm. 4. 45. Ed anche andar con flemma e con giudizio. E6. 97. Abbiate un po' più flemma in cortesia.

FLEMMATICO. ADD. Dicesi di uomo Paziente, Posato, Moderato, Che difficil-

mente si adira. Flemmatico.

FLUSSIONE. SUST. FEMM. E lo stesso che CATARRO. Flussione. Buon. Firm. 1. 2. 2. Onde in più grave età prova gli affanni E de'catarri, e delle flussioni.

FOCETOLA FICETULA e FUCETOLA. SUST. FRMM. Uccelletto che viene alle nostre parti al tempo de'fichi, di grato sapore. Beccafico. Ant. Alam. Rim. Aspettando alla ragna i beccafichi.

S. FARE A NA BOTTA DOIB FOCKTOLE. V.

FARE. J. 23 e 24.

FOCOLARO, SUST. MASCH. Luogo nelle case sotto il cammino, dove si fa il fuoco. Focolare. Bocc. Nov. 50. 6. Da che diavol siam noi poi, da che noi siam vecchie, se non da guardar la cene-e intorno al focolare?

FOCONE. SUST. MASCH. Nelle armi da fuoco è Quel buco pel quale si da loro fuoco. Focone. Serd. Stor. Ind. Lib. 13. Mentre ec. coglieva la mira per tirare a' nemici, venne una palla, ediede nel focone del suo archibúso, e rot to l'impeto gli cavò l'occhio col quale pigliava la mira.

S. Focone, è ancora Quel luogo nelle case dove si fa il fuoco, non per cuocer le vivande, ma per riscaldarsi. Cam-

mino.

FODERA e FOTARA, sust. femm. Quella tela, drappo, o altra simil materia, che si mette dalla parte di dentro dei vestimenti, per difesa o per ornamento. Fodera, Fodero, Soppanno Pass. 42. Vedi tu il fodero di questa cappa? tutto è bracia e fiamma d'ardente fuoco penace. Vogliamo anvertire che oggi Fodero a noi non par da usare in questo sentimento.

FODERARE e FOTARARE. VERB. ATT. Soppannare i vestimenti di tela, drappi, pelli<sub>f</sub>e simili. Foderare, Soppannare. Ca. 9. 80. 5. Le pelli son buone per soderare delle vestimenta. Send. Stor. Inc. 15. 614. La soppannò di dentro di dommasco, e di suori la copri di teletta d'oro.

FODERO e FOTERO. SUST. MASCH. SITUmento di cuoio, o di ferro, o d'altra : materia, dove si tengono e conservano i ferri da tagliare, come coltelli, forbici, spade, pugnali, e siffatti. Fodero, Guama. Nov. Ant. 19. 4. Allora il figliuolo trasse la spada del fodero.

FOGLIAMOLLA. SUST. FEMM. Erba nota, che suole mangiarsi dalla povera gente falla in minestra; e più comunemente si usa per governar le piaghe, e spezialmente i vescicatorii. Bieta, Bietola. AMET. 47. Il suolo era ripieno di fronzuti cavoli, di cestute lattughe, e di

ampie bietole.

FOGLIETTA. SUST. FEMM. Dicesi ad Un sollile asse di legno, per lo più di faggio, di cui si fa scattole. Stecca. Non arrechiamo esempi, chè l'abbiamo pre-

so dall'uso d'oggidi di Firenze.

FOGLIO. SUST. MASCH. In sentimento di ·Lettera, è una scempia eleganza d'oggigierno ; e si ha a dir Lettera. E ci piace ancora di qui aggiugnere che mal si usa pure di dire In riscontro Al SUO VENEBATO FOGLIO, e simili; e deesi dire in risposta alla sua lettera, Per rispondere alla sua lettera, Rispondendo alla sua lettera, e simili.

FOLIARE. VERB. ATT. Parlandosi di libro, vale Guardarlo carta per carta, per vedere se alcuna ne manchi, o per rinvenire alcuna cosa che si vuol rinvenire. Carteggiare. Buon. Fien. 3. 2. 12. Rimasa erami in man questa poetica: Carteggereremla un poco.

5. FOLIARE, è ancora Meltere il numero a ciascun foglio d'un quaderno o di un libro. Numerare. Questo vocabolo in questo sentimento non è registrato, ma

è dell'uso di Firenze.

FOLIAZIONE, sust. femm.Astr. di FO-

LIARE. S. Numerazione.

FOLLA. SUST. FEMM. Elo stesso che Moltitudine. Folia, Folta, Caka, Pressa.

Boos. Fren. 2. 2. 5: Chi v'è di guardia Non busta per reprimer la gran calca, O stare a tanta pressa, Resistant alla falla Del parale

stere alla folla Del popolo.

FOLDACA. SUST. FEMM. Uccello acquatico, di piuma nera, col capo simile alla gallina. Folaga. Red. Cons. 60. E ciò verrebbe riconfermato dall'avergli fatto ferire il giorno seguente una folaga.

FOLLERO. SURT. MASCH. Quel gomitolo ovato, dove si rinchiude il baco filugello, fucendo la seta. Bozzolo. Brll. D. Anat. 2. 28. Nell'istessa maniera che il nostro baco da seta ec. da per se stesso s' intesse quel gentil nascondiglio, che noi bozzolo addimandiamo.

FONDACARO e FUNNACARO. PARTE.

MASCH. Chi ha fondaco, Maestro di
fondaco. Fondacaio, Fondachiere. Fr.

SACCH. Nov. 174. Il fondacaro, come
saggio e avveduto, dice: per certo che
io non gitterò fiorini cinquanta.

FONDACO e FUNNACO. sust. MASCH.

Bottega dove si vendono a ritaglio panni e drappi. Fondaco. Bocc. Nov. 67.

2. Non l'aveva il padre voluto mettere

ad alcun fendaco.

FONDERIA e FUNNARIA. sust. frame.

Luogo dove si fonde metalli. Fonderia.

Segner. Pred. 10. 2. Penetrando entro a quelle vastissime fonderie, in cui tuttodi si lavorano puovi folgori.

FONDO e FUNNO. SUST. MASCH. La parte inseriore di checchessia. Foudo.

- §. 1. Fon do e Funno del mare, del fiume, e simili. La parte più bassa per rispetto alla superficie. Fondo. Bocc. 6. F. 10. Questo laghetto ec. chiarissimo il suo fondo mostrava.
- §. 2. ANDARE A FONDO E A FUNNO: 6-lo stesso che Affondare, Sommergersi. Andare a fondo. Ca. 9. 86. 5. L'uova piene ec. vanno a fondo, e le sceme nuotano a gallo.

S. 3. Fon Do, per Beni stabili, Capitali.

Fondo.

5. 4. Fondo, e Funno d'un quadro, d'un muro, ec. dicesi da' pittori di campo, d'un quadro, d'un muro, in cui sien dipinte figure, ed ornamenti d'ogni maniera. Fondo.

FONGO. v. FUNGO.

FONNACARO. v. FONDAGARO. FONNACHERA. v. FUNNACHERA.

FONTANARO. PARTE. MASCH. Custods dell' arqua delle fontane e de' pozzi, e che sopraintende al loro mantenimento. Fontaniere. Impar. A simiglianza delle fontane, dove con vari artificiosi ordigni i fontanieri fanno mutar foggia, e scherzi agli spilli dell'acqua, che vi trapassano.

FONTANELLA. dim. di FONTANA.Fon-

tanella.

S. FUNTANBLIA DE LA CANNA: si dice Quella parte della gola deve ha principio la canna. Fontanella della gola. Trs. 18. A sospendere l'ugola lega in uno panno sale caldissimo, e poni in sulla fontanella del collo.

FORAGGIARE. VERB. ATT. Dicesi delle milizie, che vanno a raccoglier vettovaglie per le campagne per forza d'arme. Foraggiare. Gutt. Lett. Per le crudelitadi delle sue masnade che so-

raggiavano per la campagua.

FORAGGIO. sustimascu. Dicesi L'orzo, La biada, Il fieno, che si da alle bestie da cavalcare e da soma d'un esercito. Profenda. Libr. Amon.69. Nel detto luogo era una conca d'argento purissimo, nella quale stavano profende di cavalli da mangiare e da bere sufficientemente. Oggi dicesi Foraggio; ma Foraggio toscanamente vale Tutte le vettovaglie d'un esercito, degli uomini, e degli animali.

FORAGLIARO. SUSTI MASCH. Strumento di ferro, che si mette agli usci, per lo stesso scrvigio del chiavistello, ma di forma schiacciata, a guisa di un regolo. Paletto. Ambr. Bern. 3. 9. Fuori è il paletto, onde serrasi La camera di

fuori.

FORASTIERO e FURASTIERO. PARTR.
MASCH. D'altra patria, D'altro luogo,
che di quello dove si ritrova. Forastiere, Forestiere, Forestiero. Bocc. Nov.
15.24. Non altramenti che ad uno can
forestiere, tutti quelli della contrada
abbaiano addosso.

§. For astibro, dicesi pure Quello che viene di fuori di casa tua ad alloggiare o mangiar teco. Forestiere. Bocc. Nov. 54. 4. Essendo poi d'avanti a Carrado,

e ad alcun suo forestiere messa la gru senza coscia ec.

FORBICE & FUORFECE. sust. Strumento di ferro da tagliar tela, panno, e simili. Forbice, Forbici, Cesole. Voc**o.Mes.La cura è tagliarlo allato alla** radice, colle forbici. Si vuole avvertire che questo vocabolo si usa più comunemente al plur. dicendosi non la Forbice, ma le Forbici, ed ancera Un par di Forbici, Forbicette, Forbicine; 6 che Quei due come anelli che sono al-· l'estremità di sotto, dove si metton le dita per adeperar la Forbice, diconsi Calcagni.

FORCA. SUST. FRMM. E il Patibolo dovo s'impiccano per la gola i malfattori. Forca. G. Vil. 4. 30. 3. E in quello rizzaron le forche, e fecero la giustizia.

FORCELLA. E la Bocca dello stomaco. Forcella.

FORCHETTA. Elo stesso che BROCCA.v. FORCINA. SUST. FEMM. E quella Mazza hinga forcula in punta; e si adopera a vari usi, e specialmente dalle lacandais per sosienere le corde dove si lende il bucato. Forcina. Buon. Firm, 3 1. 11. E'nfino ieri Parecchi scroccatori, A furor di stallili e di forcine ec.

FORENZE. ADD. Del Foro, Appartenente al Foro: e dicesi di cosa e di persone. Forense.

FORESE, PARTE. Che sia fuor la cillà. Forese, Contadino. Fr. Sacch. Nov. 28. Si vestì come una forese, e ec.

FORESTERIA. SUST. FEMM. Luogo, o Stanze, dove si mettono ad alloggiare i forestieri; e si dicon propriamente quel*le de frati ne loro conventi*. Foresteria. Vit. SS. Pab. Allora l'abate la fece menare nella foresterià fuori del monistero.

FORESTICO e FORIESTECO. ADD. Dicesi ad uomo, o donna che fugge ogni compagnia. Forastico. Sestore dell'anime apparirà sempre solingo nel vivere, sempre fuggitivo, sempre forastico ec. per lo meno egli non avrà sembiante amabile di pastore.

FORFORA. SUST. PEMM. Escremento secco, bianco, e sottile, che si genera nella cius del capo sotto i capegli. Fortora, Forfore. Cn. 6. 33. 2. La sua cenere (*del capelvenere*) con ranno è utile alla forfore del capo, e la consuma, e diradica.

FORGIA. SUST. FEMM. E voce francese, che mat si adopera in luogo di Incudi-

ne. v. ANCUNIA.

S. Forge, diconsi i Buchi del naso. Narici : e si avverta che de' cavalli si dice Froge. Lib. Cur. MALAT. Quella materia che cola giorno e notte dalle narici. Salvin. Geor.Lib.3. E raggira alle

froge il chiuso fuoco.

FORMA. SUST. FEMM. Dicesi generalmente dagli artefici a Quella cosa. o sia di gesso, di terra, di cera, o d'altra materia, nella quale si gettano o metalli, o gesso, o cera, o altra cosa, per fare statue, e altre lavore di rilieve. Forma, Cavo. Buon. Fier. 4. 2. 7. Fatti i suoi cavi Di gessi, e cartapeste, e cere, e terre.

§. Form∡,per Pezzo di eacio fallo in forma circolare. Forma. Red. Lett. 1. 392. Vassi bucinando che in essa, tra l'altre cose, sia stata noverata quella badial forma di cacio parmigiano.

FORMAGGIO: sust. mascr. $oldsymbol{E}$  lo slesso che Cacio. Formaggio. y. CASO.

FORMALE. SUST. MASCH. E lo siesso che Pozzo. V., PUZZO.

FORMALITA. SUST. FEMM. Maniera formale,espressa,di procedere in ognicoso. Formalità. Fr. Giorn. Paed. Nella giustizia umana se lo processo sia fiitto cohe necessarie formalità, vi può essere qualche sotterfugio di tempo per lo reu ; ma nella ginstizia di vina. non si guarda a tante formalità.

FORMELLA. SUST. FEMM. Quel pezzello di legno, od osso, di forma circolare, con un buco in mezzo, che si adopera a fare i bottoni degli abiti. Anima,

Coppella, Fondello.

GNBR. PARROC. ISTR. 1. 19. Se il pa- FORMICA e FORMICOLA. sust. FEMM. Piccolo insetto noto. Formica, Formieola. M. Vir. 8. 58. E a medo delle formiche, ciascuno ne portò via la parte sua. Lib. Seon. Cos. Donn. Vanno. per i campi sterrati cercando i ripostigli delle formicole.

FORMICARO. SUST. MASCR. Mucchio di

formiche, ed anche Il hoogo dove elle si ragunano. Formicaio, Formicolaio. Dir-TAM. 5. 22. Grande è il paese, e sonvi genti tante, Che pare un formicaio.

FORMICHELLA. DIM. di FORMICA. FOrmichetta, Formicuzza, Formicuccia.

FORMICOLIO. SUST. MASCH. Brulichio, Informicolamento. Formicolio. Buon. TARC. 3. 11. Deb sta un pò, che 'l cuore ancor mi duole: Mi sento addosso un gran formicolio.

FORMICONE. Acca. di FORMICA. Formica grande. Formicone. Bens. Ont. 2. 30. 10. Come sopra una mensa apparecchiata La state mosche, o in quer-

eia formiconi.

FORNACE. SUST. PEMM. V. CARCARA.

FORNACELLA. SUST. FEMM. Dicesi melle cucine Quella specie di piccola fornace, falla dimalloni, con al di sollo una graticola di ferro , sopra della quale poggiano i carboni, che ha una bocca o circolare o quadra, ove si pone le casseruole o le pentole, per cuocere le vivande. Fornello.

FORNACIARO. PARTE. MASCH. E Colui che fa, ed esercita l'arte di cuocere nella fornace. Fornaciaio, Fornaciaro. Nov. Ant. Il Re mandò per un fornaciaio, e comandògli che il primo messo, il quale egli mandasse, il dovesse mettere

nella for**n**ace arzenie.

FORNARO. PARTE. MASCH. Quegli che fa

il pane, e lo cuoce. Fornaio.

FORNIRE. VERB. ATT. E voce purissima toscana, che vale Somministrare, Provvedere ; ma si adopera male quando la cosa che si somministra ad alcuno si pone nel quarto, e non in secondo caso; dicendosi, per modo di esempio: Io vi Pornirò la carta per iscrivere; e deesi dire lo vi fornirò della carta per iscrivere. Giov. Vil. 7. 103. 1. Lo Re sece fornire la terra di vittuaglie, e di sua gente.

FORNITORE.PARTE. MASCH. Quantunque sia voce toscana, malamente si adopera a significare Chi ha un appallo di somministrare alle milizie o vettovaglie, o divise, o altre simili cose; e deesi dire

Appaltatore.

FORNITURA. E voce toscana, e vale lo stesso che Fornimento, ossia Tulto ciò

che fa di bisogna altruiper qualeke particolare impresa o affart; ed oggi malamente si usa in sentimento di Appatto? dicendosi, per modo di esempio, Il tale ha la Kornitura del pestiario, il tal altro ha la Form i Tura degli sciaccd; e déesi dire Il tale ha l'Appalto delle divise o delle vesti de'soldati, *Il* tal altro ha l'Appalto de' caschetti.

FORNO e FURNO. sust. mascn. Luogo di figura rilonda , fallo in volta , per uso di cuocere il pane, o altro. Forno. PAL-LAD. MARZ. 21. Scaldato il forno in

modo da cuocere il pane.

5. 1. L'apertura del forno, onde s'inforna il pane, dicesi Bocca del formo. Cavalc. Fautt. Ling. C. 36. Per la bocca del sorno su vedata uscire da moiti una colomba bella e bianca, e volare a cielo.

S. 2. Forno e Furno, si chiama anche La bottega dove è il forno. Forno. Bocc. Nov. 52. 4. Dove Cisti fornaio il suo

forno aveva.

5. 3. Forno o Furno di pane: è lo stesso che Cort⊿ di pane. v. COTTA 5.

5. 4. Forno di campagna. Specie di legghia per lo più di ferro, con coperchio a guisa di campana, per uso di cuocervi entro frutte, pastiocerie, e simili. Forno di campagna. Così dicesi in Firenze.

FORTE. SUST. MASCH. For lifectione, per guardure un passo o un sito. Forte. Sen. Ben. Vanch. 7.3.A costui ec. non gli conviene metter le guardie nei forti.

5. Forth, dicesi ancora per Abilità, Capacilà maggiere, che uno abbia in alcuma scienza o arle. Forte.

FORTE. ADD. Che ha fortezza. Forte.

S. 1. FORTE, detto di Vino,vale Generoso. Forte. M. Aldoba. Vido forte, cioè troppo alto e potente vino, **mischi**at**o** in acqua, inebria più tosto che non fa il puro.

S. 2. Fort z, dicesi pure di sepore Acre ed aspro, come di aceto, di agrumi, di cipolle, agli, radici, pepe, ed altre simili cose. Forte. Trs. Pov. 13. Bagna in aceto forte la cedulla, e poi l'involgi in istoppa anco in forte aceto bagnata.

S. 3. FORTE, aggiunto di Panno, Drappo, e simili, vale Sodo, Di hunga durata. Forte. Fr. Barber, 246, 42. Fa panni... Forti, e non d'apparenza.

FORTORE. SUST. MASCH. Sapor forte. Fortore, Forzore. Soder. Colt. 110. Se ne trovano di quelle, che hanno preso tanto il fortore, che ogni vino, che vi si ponga dentro, fa inforzare.

FORTUNA. SUST. FEMM. Voce toscana, che male oggi si adopera a significare Avere, Roba: dicendosi sovente Il tale si ha fotto una Fortuna, Il tal altro ha dissipato tutte le sue Fortuna, e simili; e si ha a dire Il tale si ha procacciato molto Avere, Roba; Il tal altro ha dissipati tutti i suoi Beni, tutte le sut Sostanze.

S. FAR FORTUNA. V. FARE. S. 28.
FORZATO. PARTE. MASCH. E lo stesso che
GALEOTA. V.

FORZUTO. ADD. Che ha forza, Gagliar; do. Forzuto. Tac. Dav. Ann. 1. 2. Agrippa Postumo, nipote unico, idiota sì, forzuto, e furibondo, ma innocente.

FOSSA. sust. femm. Sepoltura. Fossa. Bern. Orl. 3. 2. 1. Che come della fossa è messo al fondo Un morto; e noi voltate abbiam le piante.

J. 1. Starb co' piedi nblla possa: dicesi di Uomo che sia vecchio e decrepito. Aver l'un piè nella fossa, Essere col capo nella fossa. Cech. Dot. 1. 1. Mi dolgo forte di te, che ec. vecchio, coi piedi oramai nella fossa, tu ti sia dato così in preda all'avarizia.

5. 2. Fossa, vale ancora Buca da grano. Fossa. M. Aldoba. 102. Il grano ec. sia tenuto nettamente, e non in fossa cc.

FOSSETIELLO. DIM. di FOSSO. Fossetta, Fossicina, Fossicella, Fosserella.

S. Fossetible d'acqua. Buea in alcun luogo ripiena d'acqua. Pozzanghera.

FOSSO e FUOSSO. sust. MASCH. Spazio di terreno vòto, o naturalmente, o cavato con arte. Fossa, Fosso. Cr. 11.
12. 1. L'acqua miglior di tutte a innaffiare i campi, e a maturare il letame, è la paludale, ovvero delle fosse. Dant. Inf. 22. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso Stanno i ranocchi pur col muso fuori. Lasc.C. 1. Nov. 5. Prese subite di peso colui morto, e andosse-

ne con esso nella volta, e con strumenti a ciò in un canto di quella cavò e fece una fossa quattro braccia a dentro, e tre lunga, e due larga.

FOTARA v. FODERA.

FOTARARE v. FODERARE.

FOTERO. v. FODERO.

FRABBOTTO e FRABBUTTO. PARTE.

MASCH. Uomo coperto e che sa ingannare. Furbo. Malm. 2.42. Ma quei ch'è
furbo, a un tempo fa civetta.

FRACASSARE. v. SFRACASSARE.

FRACASSE. SUST. MASCH. Vivanda che si fa di pollo e di agnello tagliati in piccoli pezzi, e ponendo nel brodo uova e succo di limone. Fricassèa. Fr. Giord. Pred. La cuocotto in zizimo e in fricassea.

FRACASSO. sust. masch. Rovina. Fracasso. M. Vil. 6. 84. E questi medesimi tremuoti fecion nella Magna grandi fracassi.

S. 1. Fracasso, si usa in sentimento di Strepito, Fragore, Romore. Fracasso. Malm. 1. 51. Or ch' ei fa moto, fa si gran fracasso, Ch' io ne disgrado un diavol'n un canneto.

J. 2. FARE PRACASSO: dicesi il Fare strepito, Far rumore. Fare fracasso. Fr. IAG. T. 5. 22. 23. Chi ne cadesse a basso Faria grande fracasso.

S. 3. FAR PRACASSO: vale ancora Far comparsa, pompa. Fare fracasso. Cecch. Donz. 11. E quei che fanno qua maggior fracasso, Bene spesso son là i peggio stanti.

FRACASSOSO e FRACASSUSO. ADD. Che fa fracasso, Strepitoso. Fracassoso. Inn. Omer. 564. Andando al molto venerabil luco Casto del fracassoso Tieniterra.

FRACCOMMODO. PARTE. MASCH. Dicesi di Uomo che fa le cose a suo bell'agio, ed è pigro e lento nell'operare. Adagiato, Agiato. Buon. Fier. 2.4. 11. Compagno agiato e mercante di fretta, Questo rado fa ben, quel sempre male.

FRACETO e FRACITO. ADD. Putrefatto, Corrotto, Infracidato. Fracido, Fràdicio. Tratt. Piet. I membri fracidi corrompono i sani.

FRACITUMMA. SUST. FEMM. Si dice un Aggregato di più cose fracide insieme,

ed il Fracido stesso. Fracidume, Fradiciume. Cn. 5. 5. 4. E deesi potare il seccume e 'l fracidume, che in esso fosse.

S. Fracituma, dicesi ad Uomo infermo ed impiagato. Fracidume. Lasc. Parent. 4. 6. Purmi si levò dinanzi questo fracidume.

FRAGNERSI. verb. neut. pass. Constmarsi di rabbia. Rodersi. Bocc. Nov. 88. 8. Era rimaso fieramente turbato, e tutto in sè medesimo si rodea.

FRAGOLA e FRAVOLA. sust. remm. Fruito noto. Fragola, Fravola, Frago; ma Fraga ben si userebbe solo in poesia. Lor. Med. Nenc. 96. Recherotti un mazzo, quando torno, Di fragole, se al bosco ne saranno.

FRANCIATO. ADD. Ornato di frange.
Frangiato, Frangionato. Bellin. Bucch. 112. Sì frangionato e gallonato d'oro, Ch'ei n'ha per ogni dito un

gran tesoro.

FRANCO. ADD. Talvolta si use a significare Persona che non ha timore, nè rispetti; tal altra Uomo che ha sincerità d'animo, e dice liberamente quel che pensa. Nel primo sentimento è a dire Franco, Ardito; nel secondo propriamente Schietto, Sincero, Ingenuo. Dant. Inf. 2. E tanto buono ardire al cor mi corse, Ch'io cominciai come persona franca. Varch. Quest. Auch. 60. Averrois ec. su nomo ingenuo, e che molto, secondo il parer nostro, cercò di giovare al mondo, dicendo liberalissimamente quanto sentiva, senza rispetto di persona o cosa alcuna.

S. 1. FRANCO, vale ancora Che si ha sen-

za prezzo. Gratuito, Grazioso.

5. 2. Franco di Posta: dicesi delle lettere, involti, e simili, quando sono francate da chi le manda. Franco di porto. Red. Lett. 2. 25. Al Salvadori, procaccio di Firenze ho conseguato una cassetta a V. S. Illustrissima franca di porto.

5. 3. Franco, si usa talvolta avverb. e vale Per grazia, Senza prezzo. Gratui-

tamente, Graziosamente.

FRANCENTE. SUST. MASCH. Accidente difficultoso e travaglioso. Frangente. STOR. EUR. 2. 40. Labasso vedutosi in

questo frangente, e coi nemici da tante bande, si mostrò bramoso di accordi.

FRANGIA. SUST. FEMM. Ornamento che suole appiccarsi a vesti da donne, e a tendine, ed a coltri, ed altre simili cose. Frangia. Bern. Rim. 48. Che vi vogliono attorno que' lavori, Cioè frange, fettucce, e reticelle.

FRANTUME e FRANTUMMA. sust. Tritume, Quantità di frammenti. Frantu-

me.

FRASCA. sust. Fram. Ramucello fronzulo di alberi. Frasca. Bocc. Nov. 48. 6. Vide venire una bellissima giovana ignuda, scapigliata, e tutta graffiata dalle frasche e da' pruni.

FRASCHELLA. DIM. di FRASCA. Fra-

schetta, Frascolina.

FRASCHETTERIA. SUST. FEMM. Vanità, Bagattelle, Cose di poco conto, e poco giudizio. Frasche, Frascheria, Fantoc-ceria. Cror. Morel. 277. Tutte l'altre cose vi parranno frasche ed inutili.

FRASCHETTO. PARTE. MASCH. Dicesi add Uomo giovane e leggero, e di poco giudizio. Fraschetta, Fraschiere, Frasca. VARCH. Sunc. 2. 1. Non ti diss' io che quella fraschetta non farebbe nulla di quello che tu mi commettesti che io

gli dicessi da parte tua?

paffuto, grassotto, carnacciuto; e si dice quasi per disprezzo e beffa. Fratacchione. Bern. Ort. 2. 9. 37. Voi fate com'ei fa, nè più nè meno, E sieto per mia fe quel fratacchione, Che lodava il digiuno a corpo pieno, Ed era gran devoto del cappone.

FRATE, PARTE. MASCH. E lo stesso che Fratello.Frate, Fratello: ma Frate non

è oggi da usare se non in poesia.

5. 1. FRATE CARNALE. Figlinolo dello stesso padre e della stessa madre. Fratello carnale. Ovib. Pist. 76. Allora piangeva l'avolo, piangeva la sirocchia, piangevano li fratelli carnali.

5. 2. FRATI CUCINI: diconsi Quelli i cui padri o madri furono fratelli e sorelle. Cugini, Fratelli cugini. Buns. Asol.

1. Uccise il suo fratel cugino.

5. 3. FRATELLO UTBRINO: si dice Quegli che della stessa madre, ma d'altro padre sia nato. Fratello uterino.

5. 4. Fratz, si dice ancora in parlando, per significazione di affetto. Fratello. Cron. Morel. 328. E disse ioro: fratelli, io sento che il Signore ec. Ar. Fur. 21. 14. Quivi divenne intrinseco e fratello D'un cortese Baron di quella corte

FRATIELLO e FRATELLO. PARTE. MASCH. Dicesi Colui ch' è di una medesima confraternita. Confrate, Confra-

tello.

FRAVECA. v. FABBRICA.

FRAVECARE. v. FABBRICARE.

FRAVECATORE. v. FABBRICATORE. FRAVOLA. SUST. FEMM. v. FRAGOLA.

FRECOLA. SUST. FEMM. Minuzzolo di checchessia; e propriamente Minuzzolo che casca dalle cose che si mangiano, ed è per lo più del pane. Briciola, Briciolo: e al diminutivo Bricioletto, Briciolo: e al diminutivo Bricioletto, Briciolino. Omel. S. Giov. Gris. 245. Lazzaro, che moriva di fame, non poteva aver pur delle briciole che si gettavano via. Zibald. Andr. Domandano per amor d'Iddio qualche briciolino di pane.

FREDDEGLIUSO e FRIDDIGLIUSO. ADD.

Dicesi Colui che sente freddo. Freddoloso, Freddoso. Fr. Giord. Pred. Siccome gli uomini di magra corporatura
nella vecchiaia sono freddolosi.

FREDDURA. sust. remm. Cosa di poco o niun confo. Miscèa, Ninnolo, Bagattella, Chiappoleria. Sag. nat. esp. 170. Non è da tacersi una bagattella osservata quest'anno? chè per bagattella che sia, non lascia ec.

che sia, non lascia ec.

§. Fredoura, vale ancora Molto senza grazia e spirito. Freddura, Scipitaggine, Scipidezza, Scipitezza. Salvin. Annor. Perf. Poes. 1. 289. I concettini e le arguziole sono sempre freddure. Borgh. Mon. 183. E cotati altre scipidezze, che egli vi adduce.

FRENESIA e FRENNESIA. sust. femm.

Umore, Pensiero fantastico. Frenesia.

Petr. Son. 206. Ch'i' sono entrato in simil frenesia. Malm. 4. 16. Poi tutto lieto, postosegli accanto, Per cavarlo

di quella frenesia.

FRENETICO e FRINETICO. ADD. È voce toscana, la quale significa propriamente Infermo di frenesia, Delirante; ma oggi malamente si usa a significare Uomo

stravagante, bestiale: e deesi dire Fantastico, Pazzo. Bocc. Nov. 27. 23. Adunque come per detto d'un fraticello pazzo, bestiale e invidioso, poteste voi alcun proponimento crudele pigliare contro a lui?

FRESCHEZZA e FRISCHEZZA. SUST. FEMM. ASTR. di FRESCO, contrario di Stantia Erosphane

Stantio. Freschezza.

FRESCO e FRISCO. SUST. MASCH. Freddo temperato e piacevole, e che conforta. Fresco.

S. Fresco e Frisco, dicesi anche l'Ombra che è in luogo non percosso dal Sola Rezzo. Ar. Cant. Agg. 1.75. La cui bell'ombra al Sol sì i raggi tolle, Che al mezzodì dal rezzo è il calor vinto.

FRESCO e FRISCO. ADD. Che ha in sè

freschezza. Fresco.

I. Fresco, è pure contrario di Stantio; e dicesi delle carni, de'pesci, uova, e di altre simili cose. Fresco. Rocc. Nov.61.
 Fece portare in una tovagliuola bianca i due capponi lessi, e molte uova fresche. Vrr. Plur. Incontrò un suo conoscente, il quale portava carne fresca.

J. 2. Fresco, detto di Pane, vale Cotto di pochissimo tempo. Fresco. M. Aldoba.
 J. Il pane, che è ben cotto, e ben lievito e fresco, d'un giorno fatto.

S: 3. Fresco, dicesi anche di persona non affaticata. Fresco. Stor. Eur. 1. 9. Fiancheggiando sempre gli eserciti uno dell'altro, ora a destra ed ora a sinistra colla cavalleria e colle genti posate e fresche, riserbate per questi effetti nelle retrognardie.

J. 4. lo sto fresco, To stal fresco, Quello sta fresco: maniere significanti, Che altri non è per aver quel che e vorrebbe, o Che è per incogliergli qualche sinistro. lo sto fresco, Tu stai fresco, Quegli ec. Lib. Son. 15. Povera moglie tua bene sta fresca! Car. Apol. 4. Se voi non vi collegate con me, state fresco; perchè l'affronto che avete fatto al Caro v'ha messo alle mani una mala gatta a pelare.

FRESCURA e FRISCURA. SUST. FEMM. E lo stesso che FRESCO SUST.: ma s'avvicina un po' più al Freddo; ed è Quel freddo che è piacevole, a differenza del freddo che reca noia. Frescura. Lon. Mrd. Canz. 73. Venite alla frescura Delli verdi arbuscelli.

FRESELLA. sust. Femm. Cibo di farina, fatto a guisa di anello, e stiacciato. Ciambella. Dobbiamo qui avvertire che Ciambella appresso i Fiorentini è lo stesso che la nostra FRBSBLLA; ma la farina è intrisa con vova, e talvolta con

un po di zucchero ancora.

FRESELLINA.DIM. di FRESELLA. Ciambelletta, Ciambellina, Ciambellino: 6 questi vocaboli corrispondono, meglio che Ciambella a Fresella, alle nostre  $oldsymbol{F_{RBSBLLINB}}$ . Tratt. Segr. Cos. Don. Come teneri bamboletti vogliono com frequenza le ciambelline, gli zuccherini, ec.

FRESILLO. SUST. MASCH. E lo siesso che

FETTUCCELLA. v.

FRICCICARE. VERB. ATT. Muovere in qua

e in là. Agitare.

5. 1. Friccicarsi, neut. pass. è Muoversi in qua e in la, e Muoversi semplicemente. Muoversi, Agitarsi. TAC. DAV. Vit. Aga. 398. E benché recassero spavento, e per la strettezza delle schiere e asprezza del luogo, non potevano agitarsi.

5. 2. Friccicare, ed ancora Tocoliare, neut dicesi pure delle cose che non istanno salde, e minacciano di cadere. Vacil-

lare.

FRICCICARIELI.O. ADD. Dicesi a Persona che molto e facilmente si muove, e fa atti e gesti con manie con altre parti del corpo. Atteggevole. VIT. S. ANT. Era una giovane balda, e tutta piena d'arditezza, e tutta assettatuzza, ed

atteggevole.

S. FRICCICARIELLO, dicesi pure per simikit. di Uomo che sacilmente è mosso da alcuno affetto o appetito. Sensitivo, Vispo: e quando Friccicarierio si dice di Uomo inclinato e pronto a dare o a menar le mani, dicesi propriamente Manesco. At. Am. Gtr. 25, 111. H Cavalie. ro, Ch'è sdegneso altramodo e sensitivo, Sentendo il colpo altrui poco leggiero, Anch'ei di carità si sece privo. Bean. Ort. 3. 5. 4. Tanta insolenzia, tanto esser manesco, Tanto fumod'arrosto caverebbe Le cessate di mano a san Francesco.

FRIERE & FRIGGERE. YERB. ATT. Cuocere checchessia in padella con olio, lardo, e simili. Friggere. RICETT. FIOR. Il friggere si sa in padella o in tegame.

S. 1. FRIERE e FRIGGERE, in forma neut. ass., vale Ribollire, Cominciare a botlire; e dicesi dell'olio, del burro, strutto, e simili. Friggere. RICETT. FIUR. 80. La cera e le gomme hanno bisogno di maggior caldo, ma non però tanto che friggano.

S. 2. FREERE O FRIGGERS Juna cosa: dicesi quando l'uso della medesima torna inutile. Friggersi. Rep. Lett. 53. Costuit al certo averà detto tutto quello ch'io in molti anni aveva osservato, e le mie osservazioni fatte con tanto stento espesa me le potrò friggere.

5. 3. FRIBER le mani: significa Aver gran desiderio di battere qualcheduno. Pizzicar le mani. Non abbiamo poluto rinvenir di buoni esempi.

3. 4. ESSER FRITTO, STAR PRITTO: vale Esser rovinato, perduto. Esser fritto. Aver fritto. Buow. Fier. 3. 1. 5. E sele dà qualche pertuso, Ond'ella esali un po', l'amante è fritto. Malm. 11-54. Addio, cucina, dice, ch'io ho fritto.

FRISCHETTO. SUST. DIM. & FRESCO. Leggiera frescura dell' aria. Frescolino. Bellin. Bucch. 77. E. con led perde, se cou lei combatte, 11 frescolin dell'alba mattutina, Chè il verno è padre della gelatina.

FRISCO. v. FRESCO.

FRISCOLILLO. DIM. di FRESCO. Freschetto, Frescoccio, Frescozzo. Fa. Giord. Pard. Per quella pianura correva un chiaro e freschetto fiumi-CHO.

FRITTA. 80**81**. FEMM. Tulla quella quantità di roba che in una volta si cuoce nella padella. Padellata. Lib. Son. 32. Luigi, io ebbi, fa poche mattine, Una

ura padellata di frittelle.

FRITTATA. SUST. FEMM. Vi**vanda d'uo**va dibattute, e fritte nella padella. Frittata, Pesceduovo, Pesceduova. Malm. 9. 49. A cena ec. Si sece una gran suria di frittate. Lasc. Rim. 2. 69. Tra quanti for soggetti vecchi e nuovi Lodati al mondo, non ne su giammai Un tanto degno quanto i pesqeduoviSi avverta che quando nella frittata si mette prosciutto, provatura, o altre cose simili, si dice Frittata in zoccoli, o coi zoccoli. Allega. 81. Ordinammo alla fante, che spacciatamente facesse una frittata in zoccoli in quel mentre che l'un di noi l'intratteneva.

S. FARE UNA FRITTATA: dicesi in sentimento di Avere sbagliata in fare una faccenda. Fare una frittata, Fare la

zuppa nel paniere.

FRITTO. ADD. da FRIERE. Fritto.

FRITTO. SUST. MASCH. Peeci o Sottigliumi di earnaggi, come cervella, granelli, o simili, che si friggono in padella. Frittura. Buon. Fier. 3. 19. E son frit-

tura per ogni padella.

Morbido. Prolo. Floscio, Tenero, Mencio Sollo. Bell. Disc. 1. 20. Diconsi arrendevoli (le parti), codenti, ricascanti, flosce, mencie, lonze, tenere, liquide. Buon. Fien. 4. 2. 5. Fatta spugna d'un pan leggieri e sollo. Si des avvertire che Frolto toscanamente dicesi solo della carne di qualunque animale, che abbia ammollito il tiglio, e sia diventata tenera, contrario di Tiglioso Car. Matt. Son. 3. Ficca poi due festuche Nel becco al barbagianni, e come un pollo Fallo pender co' piè, fiuchè e' sia frolto.

FRONNA e FRONDA. sust. FRMM. Quella parte delle piante che le adorna. Fronda, Foglia: ma si ponga ben mente che Fronda in toscano vate propriamente Ramuscello, e Virgulto con foglie; e quando si usa per Foglia semplicemente, dicesi sempre di foglia d'albero, di virgulto, o di pianta che abbia rami; comechè se ne trovi qualche esempio in contrario. Dant. Inc. 3. Come d'autunno si levan le foglie L'una appresso dell'altra; infin che il ramo Rende

- so dell'altra; infin che il ramo Rende alla terra tutte le sue spoglie. SAGG. NAT. ESPER. 78. Cadendo a gocciole sopra alcune foglie di cavolo. Cn. 5. 43. 1. Il frassignuolo è arbore simigliante al frassino nel legno e nelle fronde.
- S. Quella parte più dura, che è nel mezzo delle foglie di cavolo, lattuga e ultre simili piante, e regge il tenero di esse,

eicesi Costola. Marr. VILL. 41.60. Dove (i grilli) presono albergo, cavoli, lattughe, bietole, lappoloni, e ogni erba da camangiare, la mattina si trovarono tutte colle costole e nerbolini tutti bianchi.

FRONTIZZA. SUST. FEMM. Spranga di lama di ferro, da confecar nelle imposte d'uscio o di finestre, che ha nell'estremità un anello, il quale si mette nell'ago dell'arpione, che regge la imposta. Bandella. Ving. Ensid. M. Tolta una mannaia a due mani, taglia le dure porte, e li ferrati arpioni delle bandelle.

FRUGOLO. SUST. MASCH. Sorta di fuoco lavorato, che scorre ardendo per l'aria; e si usa comunemente in occasione di fette d'allegrezza. Razzo. Ar. Fur. 21.

9. Non van si presto i razzi suor di mano, Che al tempo son delle allegrez-

ze tratti.

§. Frueozo, dicesi pure a Fanciullo che

non istà mai fermo. Frugolo.

FRUNGILLO. SUST. MASCH. Uccello noto, che ha la coda e le ali nere con istrisce bianche, ed il colore del corpo baio fosco; e si tiene in gabbia per cantare. Fringuello, Pincione. Fr. Sacch. Rim. 13. S'e' c'è il pincion, canti quin quiriquin.

FRUSCIARE. VERB. ATT. Spender profusamente, dissipando e fondendo le proprie facultadi. Scialacquare. MIRAC. MAD. M. Costui, per iscialacquare il

suo, venne in povertà.

- S. 1. Frusciare alcuno, o Esser Frusciaro da alcuno, che dicesi talvolta Frusciare il culo ad alcuno:valeRecare o Aver noia, fastidio. Annoiare, Infastidire, Aver fradicio. Vit. Cell, 2. 528. La Duchessa con gran collera mi disse che io l'avevo fradicia. Fir. Luc. 6. 4. Che sarà delle nostre cervellinaggini, che ci avete oggimai fradicio.
- S. P. Ruscians, ha diverse significazioni non molto dissimili tra loro; che talvolta significa lo Studiarsi che l'uomo fa di parere importante, accetto, che ha potere, il Riputarsi e mostrar di essere un gran fatto; e a noi pare che si potrebbe sostituire al Fau-

sciansi, Aver boria, Mostrar boria, e più propriamente Far del grosso, Far del grande e del grosso : tal altra volta significa lo Studiarsi che sa alcumo di piacere a qualche donna; e par che in questo sentimento potrebbe sostituirsi Affaccendarsi, Arrabbattarsi, Ficcarsi: tal altra volla vale il Mostrar di esser famigliare, intrinseco, di aver potere sull'animo di qualcheduno; e potrebbe dirsi 0stentar famigliarità, intrinsichezza con alcumo. Cavalc. Esp. Simb. 13. Sagliendo in alcuno grado di onore, par che si dimentichino delli compagoi e amici di prima, e fanno sì del grosso, che non par che tocchino terra, ne che si ricordino che egli sono uomini, Lin. Son. 59. Ben facevi per Pisa il grande e'l grosso.

FRUSCIO. SUST. MASCH. Strepito che fa l'acqua cadendo o correndo. Scroscio, Stroscio. Bur. Inf. 17. Stroscio, cioè suono di cadimento d'acqua pauroso.

S. Fruscio, dicesi ancora al giuoco della primiera, quando le quattro carte che si danno sono del medesimo seme. Frussi, Frusso. v. FARE. S. 30.

FRUSTA. sust. Fram. Bacchetta sottile.
Frusta, Sferza, Scudiscio. Bern. Ort.
2. 9. 12. Perchè accostata con la sferza in mano Sconciamente di dietro lo batteva. Cr. 9. 6. 6. Se temesse di passare per li predetti luoghi, non si dee costrignere aspramente con gli sproni o con lo scudiscio, ma si meni lusingando con leggier percossa.

S. I. FRUSTA PER BATTERE I PANNI. Camato. v. FENOCCHIETTO.

S. 2. FRUSTA, dicesi ancora a Quella sorta di gastigo che si dà a'malfattori, facendoli battere dal boia, e per lo più menandoli a cavallo a un asino con la mitera in oapo. Scopa. LASC. PINZ. 4.

2. Così sarete liberate dalle scope e dalla mitera, ed egli dal remo.

FRUSTARE. VERB. ATT. Percuotere con frusta o sferza; ed è Spezie di gastigo infame, che dalla giustizia si dà a'malfattori. Frustare, Scopare. Bocc. Nov. 47. 12. Per la terra frustato fosse, poi appiccato per la gola. Buon. Fibr. 4. 5. 3. Ti possa condannare, Miterare, scopare.

FRUSTATA. SUST. FEMM. Colpo di frusta. Sierzata. Fr. Sacch. Nov. 195. E io, disse il Re, dono a questo cittadino cinquanta sierzate a carni nude.

FRUSTINO. SUST. MASCH. Quella frusta che portano in mano coloro che vanno a cavallo. Frustino. TARIF. Tosc. Fruste e Frustini semplici, o con ornamenti, borchie, o altri lavori.

FRUTTAIUOLO. PARTE. MASCH. Colui che vende le frutte. Fruttaiuolo, Fruttaiolo. CANT. CARN. 404. Noi siam, come vedete, fruttaiuoli, Che varie frutte vi portiamo e belle.

FRUTTO. SUST. MASCH. Il prodotto degli alberi, e di alcune pianterelle. Frutto, Frutta. Bocc. Nov. 96. 11. Con due grandissimi piattelli ec. pieni di frutti. MATT. VILL. 2. 10. E il maggior sussidio, che avessono, era l'agresto, e le frutte non mature.

5. 1. Frutto, vale ancora Rendita, Entrata, Profitto annuale. Frutto. Bocc. Nov. 29. 6. Nè di nostra arte, e di alquanto frutto, che noi d'alcune possessioni traiamo, avremo da poter pagare per l'acqua che noi logoriamo.

S. 2. Frutto Dell'occhio: dicesi l' Occhio medesimo. Bulbo dell'occhio. Ren. Cons. 1. 9. Ma il bulbo dell'occhio non ne patì mai offesa veruna.

S.FRUTTO DELL'OROLOGIO: d'Tulta la macchina dell'oriuolo. Castello dell'oriuolo. Cost dicesi oggi in Firenze.

FUCETO e FUCITO. ADD. Propriamente dicesi presso di noi al ravanello e ad altre simili cose, quando, per esserne il succo inaridito, diventano entro quasi spugnose. Stopposo. Questo vocabolo è registrato nel Vocabolario, ed è anche oggi usato dal pepolo di Firenze.

FUCETOLA. v. FOCETOLA.

FUCILARE. VERB. ATT. Uccidere con colpi di archibugio; ed è Pena capitale dei soldati. Archibugiare, Passar per le armi, Moschettare. Baldin. A Monterchi su capitano il Melagari genovese, che poi lo moschettarono in Arezzo.

FUCILATA. Sust. FEMM. Colpo di palla, lanciata dall'archibuso. Archibusiata, Archibusata. Lasc. State. 3. 1. Far-faricchio, io son ferito a morte; un'archibugiata nelle tempie. Segn. Stor.

4. 114. Ritirandosi esso signor Cammillo, fu morto, e si disse d'un' archibusata.

FUCILE e FOCILE. SUST. MASCH. Piccolo ordigno d'acciaro, col quale si batte la pretra focaia, per trarne le faville di fuoco, ed accendere l'esca. Fucite, Focile, Battifuoco, Acciaio, Acciaiuolo, Acciaruolo, Acciarino. Bocc. Com. INF. 14: Il focile è un istrumento di acciaro, a dovere delle pietre, le quali noi chiamiamo focaie, fare, percotendole, uscire faville di fuoco. Com. Inp. 14. Quando la falda vi cade suso, s'appiglia in modo che sa l'esca sotto l'accia iuolo.

S. Fucile, dicesi ancora a Quello strumento da ferire, simile all'artiglierie, ma di ferro, e maneggiabile da un uomo solo. Archibugio, Archibuso, Schioppo, Scoppio, Scoppietto. SAG. NAT. Esp. 249. Noi abbiamo fatto questa pruova con un archibuso rigato. Serb. Stor. 4. 829. Vennero armati d'archi e di schioppi. Ar. Org. For. 11. 24. E qual nomina scoppio, Qual semplice cannon, qual cannon doppio.

FUCITO. v. FUCETO.

MUINA. SUST. FEMM. Animale rapace simile alla donnola, ed è della grandezza di un gallo. Faina. Ca. 9. 90. 3. Sono offesi (i colombi) dalle faine, donnole e gatte, e da altri apimali che vivono di rapina.

FULINIA e FELINIA. sust. pemm. Materia nera, che lascia il fumo ne'cammimi. Fuliggine, Filiggine. PATLAD. F. R. Contro le zanzare e le lumache noi aspergeremo o morchia bollente, o

filiggine di cammino.

5. FULINIA, dicesi ancora La tela che fanno i ragni. Ragnatela, Ragnatelo, Ragna, Ragno. Fr. Sacch. Nov. 159. Costui esce fuori tutto pieno di paglie e ragnateli. San. Pist. 121. Tu vedi come egli (il ragnatelo) fa le sue ragne per diverso modo. Malm. 79. Salito alla sua sbieca residenza Di stracci, e ragne, e drappelloni adorna.

FUMARE. VERB. BBUT. Trar col mezzo della pipa, o del sigaro, per bocca il fumo del tabacco, o altra cosa. Pipare, Fumare. Non si arreca esempi, chè, essendo quest'uso di fumare nuovo, non si può trovar questa voce usata dagli ecrillori: ma cost dicesi in Firenze.

FUMARSELA. Si dice del Partirsi con prestezza e nascosamente, quasi fuggendo e scappando via. Sblettare, Sbiettarsela, Spulezzare. Cirif. Catv. 4. 113. A questo modo la brigata sbietta Verso la porta. Lib. Son. 55. Arranca, sbietta, , spulezza , calcagna.

FUMICITA. SUST. FEMM. Diconsi i Vapori che manda lo slomaco al capo. Fuméa, Vapore, Fumo. Ca. 3. 8.7. Della quale il fumo al capo salendo, al celabro

nuoce.

FUMMECHIARE. VERB. NEUT. Far framo, *Mandar fumo*. Fumare, Fumicare. Fr. SACCH. Nov. 124. E non ardiva, veggendolo tanto fumicare, appressarlosi alla bocca.

FUMO e FUMMO. Sust. Masch. Vapore più o meno spesso che mandano fuori le legna, o altro, quando son poste ad

ardere. Fumo.

S. Funno e Funo: si usa ancora in sentimento di Fasto, Superbia, Vanagloria. Fumo. Bern. Ort. 1.7. 68. Tanto eri altiero, superbo, insolente; Ora il tuo fumo, e 'l tuo rigoglio è rotto. Salvin. F.B. 1. 2. 2. A me salgono alla testa t

fumi della superbia.

FUNA e FUNE. SUST. FEMM. Cordadi varie grossezze, per lo più di canapa. Fune. Lasc. C. 1. Nov. 7. La prese in ispalla ( la morta ), e portatala dietro all'altar grande, dove venivano allora le funi delle campane, la legò con suoi artifici alla fune di quella campana ec.

S.FATTE A CHIAFA NA FUNE NCANNA, CHIAVATE NA FUNE NCANNA, e simili: vale Va a farti impiccare. Va alle forche, Alle forche, Va ad impiccarti. Ar. Negr. 5. 2. Ora col diavolo Va ladroncello; và alle forche, e impiccati. E Sup. 5. 6. Va alle forche, lievati Di qui.

FUNARO. PARTE. MASCH. Colui che fa e vende fumi. Funaio, Funaiuolo, Funaiolo. Cronichet. d'Amar. 242. Aucorachè ec. Andrea di Feo lastraiuolo, e Maso fanaiuolo ec. sussero scimu-

piti.

FUNGIO e FONGO. SUST. MASCR. Pienta senza stipite, che sa su pe tronchi de' saggi, dei pioppi, degli olmi, e simili. Fungo. LASC. C. 1. Nov. 7. Aperse una sepoltura, dove era stata sotterrato il giorno una sanciulletta, che era morta in sei ore, per lo avere mangiati sunghi velenosi.

FUNICELLA. DIM. di FUNE. Corda sottile. Funicella, Funicina. Fr. Giord. Pard. E tutti ci atterremmo a una funicella. Varch. Stor. 11. 198. Tostochè il manigoldo, legatagli la funicina al collo, gli ebbe data la spinta, fu gridato da alcuni ec.: taglia, taglia.

FUNNACARO. v. FONDACARO.

FUNNACHERA. PARTE. FEMM. Propriamente è Donna che abita in fondaco: e Fondaco e Funnaco appresso di noi dicesi non solamente a Boitega, come presso i Toscani, ma ancora ad un gran Casamento tutto composto di piccoli e miserabili abituri, al quale ordinariamente si entra per archi o volle. Noi siamo di credere che Funnaco in questo sentimento di Gran cassmento dove abus minuta ed infima plebe, sia una derivazione dal latino Furnix, non solo per la similitudine delle due parole Fornice e Funnaco, ma ancora perchè Fornices eran detti appresso gti antichi Quei luoghi dove abitavano le donne misere e di mal affare. E se appresso di noi questi siffatti luoghi non sono propria abilazione di donne di mondo, pur nondimeno e quivi che stanno a casa le genti più misere ed abbiette. Non abbiamo potuto rinvenire in alcumo autore voce che ben corrisponda a questa nostra, e non abbiamo potuto rinvenirne neppure alcuna della lingua oggi parlata in Firenze, e non sarà certamente possibile ad alcuno di ritrovarla, non essendo di simili luoghi in Firenze. Però crediamo che poesano direi Fornici o Fornice, o da ultimo anche Fondachi, come propriamente son da noi detti. Non cost è a dir di Fonnachera; chè questo nome per similitudine si dà a Donna di rozzi e plebei costumi, che facilmente contende e si azzaffa, e che grida per tutto e fa rumore; ed ad una simil donna i Fiorentini dicono oggi Ciana e Camaldolese.

FUÑNACO. v. FONDACO.

FUNNARIA. v. FONDERIA.

FUNNARIGLIA. Elo stesso che FECCIA. v. FUNNIELLO. sust. Masch. Quella parte de' calzoni che corrisponde alla forcatura dell'uomo: ed ancora le Toppe che si mettono per racconciare i calzoni rotti alla parte che corrisponde alla detta inforcatura. Fondo. Bocc. Nov. 75. 4. Un paio di brache ec., che il fondo loro infino a mezza gambo gli aggingnea.

FUNNO. SUST. MASCH. V. FONDO.

FUNZIONARE. VERB. MEUT. Stare in un ufficio, Exercitarsi in un ministero. Fa-re uficio o ufficio o officio, Fare l'ufizio o l'uffizio o officio.

FUNZIONARIO. PARTE. MASCH. È sozzo gallicismo, che, non pur si adopera parlando, ma ancora scrivendo, oggi, da moltissimi; e significa Uomo che tiene ed esercita un ufizio: e vuolsi in iscambio dire Ufficiale. Bocc. Introd. 4. Fu da molte immondizie purgata la città da uficiali sopra ciò 'ordinati. Maestra. 2. 29. Che diremo del prelato, che ha giuridizione temporale, e impone al suo ufficiale che sopra tale e tale maleficio cerchi la veritade ec.

FUNZIONE. SUST. PEMM. Culto esteriore intorno alle cose attenenti a Religione. Ceremonia o Cerimonia o Cirimonia, Funzioni sacre. Fr. Sacch. Or. Div. 59. E nell'altre città non sono di que-

ste così fatte cerimonie?

FUOCO. SUST. MASCH. Dicesi presso di noi a Quel fuoco che con artifizio si lavora per alcuna festa. Fuoco lavorato, Fuoco artifiziato.

FUORFECE. SUST. FEMM. È lo stesso

che FORBICE. v.

FUORFECE & AMMOLAFUORFECE.

SUST. MASCH. Bacherozzolo, che particolarmente si nasconde ne'fichi, di coda
biforcata a guisa di forbici. Forfecchia.
Lor. Med. Canz. 34. Quando il fico è
un po' aperto Vi sta dentro la forfecchia.

FUOSSO. v. FOSSO.

FURASTIERE. V. FORASTIERO.

FURIA. SUST. FEMM. Quantità di cosa che venga in un tratto, o con abbondanza, ma passi tosto: e dicesi, per modo d'esempio, Furia di vento, Furia d'acqua; e si ha adire Folata di vento, Folata d'acqua, e simili. Tac. Dav. An.
1. 12. Nè uscir delle tende poteasi, nè ragunarsi; a fatica le insegne campare dalle folate del vento e dell'acqua.

S. 1. Furia, vale ancora Fretta grande:
e dicesi Camminare di Furia, Farz
una cosa di Furia; e toscanamente dicesi anche l'uria, Camminare di furia,
iu furia, a furia, ec. Vit. SS. Padr. 2.
102. E vedendolo un suo vicino antico e discreto monaco andare in furia,
andògli dietro. Tac. Dav. Stor. 3.
315. Fabbricò galee a furia.

S. 2. ANDARE IN FURIA: vale Infuriarsi,

Incollerirsi Dare nelle furie.

FURTICILLO. SUST. MASCH. Strumento di legno, o altro, ritondo, bucato nel mezzo, il quale si mette nel fuso, acciocchè, aggravato, giri più unitamente e meglio. Fusaiuolo, Fusaiolo.

FURIOSO e FURIUSO. ADD. Pien di fu-

rore. Furioso, Furibondo.

FURUNCOLO. È lo stesso che CRAVU-GNOLO. v.

FUSCELLA. SUST. FEMM. Arnese intessuto di vimini, dove si mette cacio o ricotte. Fiscella. Tass. Gen. 7. 6. E vede un uom canuto all'ombre amene Tesser fiscelle alla sua greggia accanto.

FUSCO. ADD. Dicesi di Color quasi nero, che tende all'oscuro. Fosco. Dant. Inf. 13. 4. Non frondi verdi, ma di color

fosco.

FUSILLO. DIM. di FUSO. Fusarello, Fusellino, Fusetto.

FUSIONE, e dicesi Mettere o Tenere
in fusione; e vale Mettere o Tenere

Mettere in molle, Tenere in molle. Beav. Cell. Orer. 34. Subito poi mettere il detto smalto in molle in tanta acqua forte, ec. Red. Esp. Nat. 4. Affermava no que'buoni Padri, esser necessario lavarle col latte munto di fresco, ed in quello tenerlo in molle.

FUSO. SUST. MASCH. Strumento di legno, lungo comunemente intorno a un palmo, per uso di filare. Fuso. Lab. 144. Quante fusa logori a filare una dodici-

na di lino?

S. 1. Quella parte del Fuso, che da noi è detta Furticillo, o Verticello, di-cesi Fusaiuolo è Fusaiolo. v. FURTI-CILLO.

§. 2. Quella che dicesi Moscoza, in toscano vien detta Cocca. v. MOSCOLA.

FUSSETIELLO. v. FOSSETIELLO.

FUSTANIA. sust. FBMM. Sorta di tela di cotone, di che si fa camiciuole, e fodere di vesti, per aver caldo. Frustagno. Buon. Fier. 4. 5. 14. Anzi a te quel frustagno Doverrebbe bastare.

FUSTO. SUST. MASCH. Specie di botte assai grande. Non facendo uso i Toscani di questa sorta di botti per riporvi entro il vino, non si può presso di essi rinvenire alcun vocabolo corrispondente, il quale significhi propriamente il nostro Fusto; e però volendo significar questa particolar sorta di botti, crediamo che non si possa e debba dire altrimenti che Fusto.

FUTO. ADD. Che ha profondità, Cupo, Basso. Profondo, Fondo. Bocc. G. 6. F. 10. Era questo laghetto non più profondo, che sia una statura d'uomo insino al petto lunga. Salvin. Inn. Omer. E sotto corre un'aspra e fonda

vaile.

GA GA

GABBARE. VERB. ATT. Fare inganno, Burlare, Far beffa. Gabbare, Beffare. G. VIL. 8. 75. 5. E per questo modo sovente gabbavano i Fiamminghi.

GABBATORE. PARTE. MASCH. Colui che gabba. Gabbatore. Buon. Fien. 4. 23. Truffator, gabbator, ladri, rattori.

GABBO. SUST. MASCH. Burla, Beffa, Giuoco. Gabbo. Sen. Pist. Perchè mi vai tu facendo questi gabbi? E' non è tempo da ginocare.

S. FARSI GABBO di una persona, o d'una cosa: vale Non farne conto. Ridersene, Farsi gabbo. Liv. M. I Consoli medesimi si faceano gabbo di loro povertà.

- GABBELLA. SUST. FEMM. Quello che si paga al Principe per le cose che si comprano o si vendono, o di quelle che si conducono o trasportano. Gabella, Dazio, Dogana. M. VIL. 6. 48. Innanzi ch'ei volessono comportare un danaio di dazio o di gabella dai l'isani. v. DAZIO.
- S. GABBELLA, dicesi ancora il Luogo dove paganri le gabelle. Gabella. Franc. SACCH. Nov. 146. Va, ec., dicono i gabellieri, e mandanlo alla gabella con l'asino e con la soma.
- GABBELLIERE. PARTE. MARCH. Dicesi Colui che riscuote le gabelle. Gabelliere, Stradiere, Doganiere. Buon. Fier. 4. Intr. E che nell'arrischiarti ai contrabbandi, Gabellieri, stradieri, doganieri, Birri, grascini, spie, Non sospettino in te malizia alcuna.

GABBELLOTA. PARTE. MASCH. É l'Appallatore delle gabelle. Gabelliere.

GAGLIARDEZZA. SUST. FEMM. Possan-- za, Vigore, Forza, Robustezza di corpo. Gagliardezza, Gagliardia. Circ. Gell. 2. 52. Della bontà e gagliardezza della complessione ec. non vo'io ragionarti.

GAGLIARDO. ADD. Robusto, Possente, Forzuto, Che ha gagliardia. Gagliardo.

5. GAGLIARDO, aggiunto di vino, vale Forte, Poderoso. Gagliardo. DAV. COLT. 154. Per lo contrario i contadini del piano fanno più vezzi alle vigne, perch' elle fanno il vino più gagliardo.

GAIOLA. SUST. FEMM. Strumento, Ordigno, Arnese di varie forme, per uso di rinchiudervi uccelli vivi. Gabbia. Fr. Sacch. Nov. 6. Basso, io vorrei qualche uccello per tenere in gabbia, che cantasse bene.

5. 1. I vimini ond' è composta la gabbia, diconsi Gretole. Fin. Disc. An. 26. Guarda adunque quelle gretole, che son sotto l'abbevaratoio della vostra gabbia.

5. 2. Quei regoletti, pei quali passano o sono confitte le gretole, son detti Staggi.

- 5. 3. Quello che noi diciamo ABBRY BRA-TURO, O VEVERATURO DE L'AUCIELLO, dicesi Abbeveratoio, Beveratoio.
- 5. 4. GAIOLA, & CAIOLA D' AUCIBLLI, O CHIBNA D' AUCIBLLI: dicesi ad una Quantità d'uccelli rinchiusi in una gabbia. Gabbiata. Fa. Sacch. Nov. 187. Ordinò con un suo fante, che una gabbiata di stornelli giovani, mescolatovi alcuno pippione, recasse dopo desinare, quando lo vedesse col piovano al frascato.

GAIOLARO e CAIOLARO. PARTE. MASCH. Facitor di gabbie. Gabbiaio.

- GAIOLELLA e CAIOLELLA. DIM. di CA-IOLA. Gabbiuola, Gabbiuolina, Gabbiuzza.
- GAIOLONE e CAIOLONE. ACCR. di CA-10LA. Gabbia grande, ove si racchiudono insieme più uccelli, od altri animali. Gabbione. Fir. Trin. Prol. Oh che bel passerotto! ecci chi abbia il gabbione per mettervelo?

GALA. SUST. FEMM. Pompa che si fa nei di solenni, ed in occasioni di feste o pubbliche o private, in abiti, in addobbi, in ornamenti, ed in altre cose simiglianti. Gala, Pompa. Bocc. Nov. 41. 29. La pompa su grande e magnissica, ed ogni parte della casa de'due fratelli su di lieta sesta ripiena. Di Gala non si è potuto rinvenir buoni esempi.

GALANTARIARO. v. CHINCAGLIERE. GALANTE. Add. Gentile, Grazioso. Galante. Lasc. Rim. 1. 54. Stradin, gli uomin galanti Mantengon sempremai

le lor parole, E le promesse.

S. I. FARE IL GALANTE; vale presso di noi Fare il zerbino, il bello, l'attillato. Fare il galante. Bern. Ort. 2. 7. 39. Il Conte Orlando par che sia in Levante A far con orsi o con tori quistione, E là è innamorato, e fa il galante.

§. 2. FARE IL GALANTE; dicesi pure presso di noi di Uomo che fa l'invamorato. Fare il vagheggino, il cascamorto.

GALANTERIA. SUST. FEMM. Dicesi di Amore non casto e puro. Galanteria. Salvin. Disc. 1. 189. Solone ec. aveva
proibito loro l'amare, come ec. che in
petto d'uomini barbari ec. non potesse capire la greca galanteria.

§. GALANTERIE, al plur., diconsi anche Gli oggetti di lusso e di lavoro gentile. Galanterie. Salvin. Disc. 2. 25. Gicerone si fea provvedere di tali galanterie, fatte di mano d'eccellenti artefici.

GALANTOMO e GALANTUOMO. PARTE.

MASCH. Appresso di noi si usa in sentimento di Uomo, non della plebe, ma civilmente nato. Uomo civile. VARCH.

STOR. L'ambizione molte volte, e l'avarizia troppo più lo trasportavano (il
Guicciardini) che ad uomo civile e
modesto non convenivano. Dobbiamo
qui avvertire che Galantuomo toscanamente si usa solo in sentimento di Uomo dabbene ed onorato. Red. Lett. 1.
63. Il Signor D. Ciccio ha parlato per
V. S. altamente, e da vero uomo da
bene e galantuomo.

GALERA. SUST. FEMM. È la prigione dove si tengon rinchiusi i malfattori, condannati a stare in catena. Galera, Ergastolo, Bagno. Segnea. Pred. 9. 6. Un che tollera insieme tutt'i tormenti, e di sete, e di fame ec. e di quanti mali si possono figurare dentro un ergastolo. Malm. 6. 57. Veduto il tutto. Nepo la conduce Al bagno, ove ogni schiavo e galeotto Opra qualcosa: un fa le calze, un cuce, Altri vende acquavite, altri il biscotto. Di Galera non possiamo arrecare esempi, chè son pochi anni passati, che questo vocabolo, che significava una Sorta di nave dove la ciurma era tutta composta di condannati al remo, è stato detto alla prigione, in cui sono oggi rinchiusi questi sciagurati.

GALESSA. SUST. FEMM. Sorta di carro fatto per uso di portare uomini, con due ruote, e con due stanghe d'avanti per essere sostenute e tirate dal cavallo. Calesso. Red. Lett. 2, 73. Se non vi sono calessi di ritorno, non importa;

ne tolga uno a dirittura.

GALIERO. SUST. MASCH. Animal salvatico, di colore e di grandezza simile al
topo, ma di coda pannocchiuta, il quale,
senza mangiare, dorme tutto il verno,
e si desta di primavera. Ghiro. Red.
LETT. 2.74. La vipera ammazza più
facilmente ec. uno scoiattolo, un ghiro, ed altri uccelli, ed animaletti piccoli, che un animale grande.

GALIOTA e GALEOTA. SUST. MASCH.

Uomo ch'è condannato, e che sta in galera. Galeotto, Forzato. Buon. Fier. 2.

4. 15. Chè il Signor nostro Vuol uomin buonevoglie, e de'forzati, Perchè

di poca fede, non fa stima.

GALLERIA. BUST. FEMM. Stanza principale: la maggiore della casa. Sala. Bocc. 45. 8. Trovata la giovane nella sala, la presono.

GALLETTA. SUST. FEMM. Dicesi ad un Pane tondo e schiacciato, fatto molto disseccare nel forno, che si usa da quelli che navigano. Biscotto. Bocc. Nov. 76. 16. E quando tu ci avesti messi in galea senza biscotto, e tu te ne venisti.

GALLIARE: verb. weut. È Mostrare allegrezza e contento cogli atti e colle
parole, come fa il gallo, che va tronfio e pettoruto, colla cresta levata,
quando è lieto. Tripudiare, Trionfare,
Ringalluzzare. Salvin. Annot. F. B.
4. 3. 4. Quando uno si rallegra e si
boria più dell' ordinario, diciamo
Far galloria, e Ringalluzzarsi. Degli altri due non arrechiamo esempi, chè non ne abbiamo potuto trovare di bene acconci.

CALLINA. BUST. FRMM. Uccello domestico che è la Femmina del gallo. Gallina. Bocc. 61. 10. Troverai unto, bisunto, e cento cacherelli della gallina mia.

5. 1. GALLINA STORZA: diesei di Gullina più grossa dell'ordinario, e che ha po-

ca cresta. Gallina padoyana.

5.2. GALLINA TORCA E TORCH BSCA. Sorta di galline, che è venuta dalla Barberia. Gallina di Faraone. Red. Ins. 156. Di tre diverse fogge ne trovai nell'ustore, e nella gallina di Guinea, volgarmente detta gallina di Faraone.

5. 3. GALLINA TOPPUTA: è Quella che ha molte penne a guisa di cappello sul capo. Gallina cappelluta. Ceccu. Esalt. Ca. 1. 4. Il civanzo di monua Ciondolina Che dava tre galline nere grandi Per averne due nane e cappellute, Perchè eran brizzolate.

S. 4. GALLINA PENTIATA. Sorta di gallina che ha le penne macchiale e mescolale di più colori sparsi minulamente. Gallina brizzolata.

5. 5. Il gridar della gallina dopo di aver fatto l'uovo, dicesi Schiamazzare. v.

SCACATIARE.

GALLINACCIO. sust. MASCH. Sorta di uccello domestico, alquanto più grosso che il gallo. Pollo o Gallo d'india, Tacchino. Buon. Fien. 4. 4. 7. Passi, e gonfi, E spieghi gallo d'india a suo talento Le ruote del suo fasto. Salvin. Buon. Fien. In Lombardia i polli d'india si chiaman pitti, cioè dipinti; altrimenti tacchini, cioè macchiati, dal franzese tache.

stanno le galline. Gallinaio. CAR. LETT.

2. 104. Gli alleverete per modo che debbano essere l'onore e la speranza

del vostro gallinaio.

GALLINELLA. DIM. di GALLINA. Gallinella, Gallinetta. Bocc. Nurr. Fies. 63. E qual fanno le pure gallinelle Quando elle son dalle volpi assaltate.

GALLO. sust. mascu. Il maschio della

gallina. Gallo.

GÄLLONE. SUBT. MASCH. È una Sorta di tessuto d'oro o d'argento, per usa di guarnizione. Gallone.

GAMMA. sust. FEMM. La parte dell'animale, dal ginocchio al piede. Gamba. S. GAMME A TRAPANATURO, O GAMBE STORTE. Gambe a balestrucci.

GAMMARO.sust.masch. Animale acquatico, che è come una assai piccola ragosta. Gambero. Mong. 14.66. Il muggin colla trota e col carpione, Gambero, e nicchio, e calcinello, e seppia.

GAMMAUTTO. SUST. MASCH. Strumento chirurgico, che serve per aprire i tumori grandi. Gammautte. Mong. 27. 22. Perchè le dita gli tagliava tutte, Salvo che al primo resta il gammautte.

GAMMELLOTTO v. CAMMELLOTTO.

GAMORRA. SUST. FEMM. È Giuoco proibito dalla legge, che si fa da vili persone; ed anche il Luogo stesso dove si giuoca. Biscazza, Biscaccia. Fir. Disc. An. 83. Tornando dalla taverna furiosi, or dalla biscazza disperati, or ec.

GAMURRISTA. PARTE. MASCH. Colui che giuoca nelle GAMORRE. Biscaiuolo, Biscaiuolo, Biscaiuolo Malm. 6. 27. Uom vile su, ma biscaiuolo e ghiotto. Albert. 30. Si sa l'uomo ladro, ghiotto, sussurioso, cupido, avaro, superbo, biscazzic-

re, e pieno di tutti i mali vizi.

GANIMEDE. PARTE. MASCH. Dicesi ad Upmo che si strebbia, e va tutto attillato, e profumato. Ganimede, Cacazibetto, Profumino, Zerbino, Zerbinotto. Buov. Fien. 4. 4. 21. Quando alcuno di questi profumini ec. Passar mi veggo presso. v. DAMERINO.

GARANTE. PARTE. MASCH. Quegli che promette per altrui, obbligando sè e il suo avere. Mallevadore. Sen. Ben. Varche. 4. 39. lo t'entrerò mallevadore, perchè te l'ho promesso, insino a una certa somma.

GARANTIRE. VERB. ATT. Appresso di noi ha due significazioni; quella di Promettere di pagar per altri, e quella di Difendere, Proteggere. Nel primo sentimento si dee adoperar solo Dar malleveria, Entrar mallevadore, Entrar pagatore per alcuno, e non GUARENTIRE; nel secondo si adopera bene Guarentire. Ricord. Malesp. 198. Facendo basciare in bocca i sindachi da ciascuna parte e dare malleveria e statichi. Nov. Ant. Guarentire il povero contro al ricco e il fievole contro al forte, perchè il forte non lo sormonti.

GARANZIA. SUST. FEMM. E La promessa di pagar per altri che fa il mallevadore. Malleveria, Mallevadoria. CROW. VELL. 38. Dovendo dare ec. per una malleveria ch'entrò per lui ec., fiorini 30. Si vuole avvertire che in luogo di Malleveria non si dee usar Guarentigia; chè la significazione di questa voce non è altro se non Salvezza, Protezione, Difesa.

GARBARE. verb. neut. Si usa in sentimento di Soddisfare, Credere; e dicesi a modo d'esempio, Questa cosa mi GAR-BA, o non mi GARBA: Questo tuo discorso mi GARBA, non mi GARBA: e vale Questa cosa mi Soddisfa, o non mi Soddisfa; Credo o non Credo questo tuo discorso. Soddisfare, Credere, Entrare. Fir. Luc. 1. 3. Che dirai 'tu che

questa cosa mi entra?

GARBIZZARE. VERB. NEUT. Soddisfare, Contentare, Persuadere, Esser secondo il desiderio, il piacere. Garbeggiare, Garbare.Cecch. Conn. 2. 7. E per quell'acqua ancora(andare)Non mi garbeggia.

GARBO. SUST. MASCH: E voce toscana, e •si usa da noi in varie significazioni tal-

volta bene, talvolta male.

S. 1. G∡rbo, si usa da noi a significare Abilità, Attitudine congiunta con una certa grazia e leggiadria a far qualche cosa. Garbo. VARCH. Lez. 564. Chi negherà che Ciano profumiere così gobbo non abbia grazia,o, come noi diciamo volgarmente, garbo in tutte le cose?

S. 2. Uomo de Garbo, malamente si adopera da noi a significare un Uomo che abbia giudizio, saviezza; che toscanamente Uomo di garbo vale Onorato, Galantuomo, Dabbene: e si ha a dire Uomo di senno, Assennato, Savio, Giu-

dizioso.

S. 3. GARBO, dicesi anche per Modo di trattar colle persone. Garbo, Modo, Maniera. Red. Lett. 9. 9. Ho potuto ricavare da alcune notizie, avute questa state prossima passata da un nomo di ottimo garbo. Bocc. Nov. 13. 12. Quanto alcuno altro esser potesse costumato e piacevole, e di bella maniera.

S. 4. GARBO, si adopera ancora per Forma, Figura; ed hassi a dire Forma,

Figura: che Garbo in toscano significa propriamente Curvatura, Piegamento in arco di alcune opere.

GARGIA. SUST. FEMM. E Quella parteche è al di dentro del capo del pesce,la quale è a foygia di una trina rossa, e che si toglie via quando si cuoce. Garza. Questa voce in questo sentimento non è registrata, ma così oggi si dice in Firenze.

GATTA. SUST. FEMM. La femmina del

gatto. Gatta.

5. 1 GATTA CECATA. Sorta di giuoco che si fa d'a fanciulli: ed è lo stesso che CECATELLA. v.

S. 2. GATTA FRUSTATA: dicesi per ischerzo ad Uomo,quando, trovandosi in alcun luogo dove sia molta gente e di alto affare, sta tutto confuso e come sbalordito, e non osa accostarsi ad alcuno, nè parlare. Gatto frugato: MALM. 9. Ma quando e'vede con la sporta piena Giugnere alline il suo gatto frugato.

GATTARO. SUST. MASCH Buco che si fa alle imposte dell'uscio, affinchè la gatta possa passare. Gattaiola, Gattaiuola.

v. BUCO.

GATTELLA e GATTILLO. DIM. di GAT-TA e GATTU. Gattina e Gattino.

GATTO. SUST. MASCH. Animal noto.

5. Gatto maimone. Specie di scimmia con coda. Mammone, Gatto mammone, Gattomammone. Pass. 361. Dicendo ch'è un animale a mode d'un satiro, o come un gattomammone che va la nolte.

GATTONE, ACCR. di GATTO. Gattone.

GAVINA. SUST. FEMM. Uccello acquatico che ha lunghe ali, e che in tempo di tempesta si vede volare sul mare. Gabbiano. Red. Oss. An. 148. Ma che rammento ec. le cicogne, i gabbiani, o mugnai, le garavine, i palettoni?

GELARE, in sentimento di Divenir freddo e gelato, appresso di noi si usa solamente in forma neutro passiva, e toscanamente ha la forma neutra e la neutro passiva. Gelare, Gelarsi. PALLAD. CAP. 9. A piedi scalzi ... vi possano andare senza gelare i piedi.

S. 1. GELARE, in forma neut. pass. mal si adopera a significare il Congelarsi

dell' acqua, ed altre cose liquide, per lo freddo. Ghiacciare. G. VIL. 8. 81. 4. Ghiacciò il Rodano, sicchè vi si poteva passare a piedi.

S. 2. GELARE, oll., dello del vino, e dell'acqua. Ghiacciare, Agghiacciare. v. AN-

NEVARE.

S.3. GELARE' I DENTI: dicesi di Quell'effetto che famno le cose agre o aspre ai denti. Allegare, ed Allegarsi i denti. Mor. S. Greg. Li denti di ciascun uomo, il quale mangerà l'uva acerba, si

allegheranno.

GELATINA. SUST. FEMM. Brodo rappreso, nel quale sieno stati, per lo più, colli piedi, capo, e cotenne di porco, o altra carne viscosa, e infusovi dentro aceto, o vino, e spezierie. Gelatina. Malm. 6. 27. Perch'io non ho qui roba da gabella, Se non un po' d'alloro a Proserpina Porto, perch'ella fa la gelatina.

GELATO. Sust. Masch. Soria di bevanda congelata. Sorbetto. SALVIN. PROS. Tosc. 1. 361. L'ingegnoso lusso, e sorbetti, e gragnolate, e cantieri, e tante dilicate ghiacciate beyande ha inventate,

e messe in uso.

GELONE. v. ROSOLA.

GELOSIA. SUST. FEMM. E Quell' ingraticolato, che si tiene alle finestre, e per lo più de monasteri, per vedere e non esser vedule. Gelosia. Cecch. Donz. 1. 2. Innamorato Ch' arde le gelosie col fiato, e fora Le impannate con gli occhi.

GEMELLO. Add. Quegli che é nato con un altro in un medesimo parto. Gemello, Binato. That. Segn. Cos. Don. Uno di questi binati morì subito, l'altro bina-

to campò; sano lungo tempo.

GENERALITA. SUST. PEMM. Evoce loscana , che mal si adopera a significare La maggior parte degli uomini: e si ha a dire: Il comune degli uomini, o della gente, e simili. Segner. Par. Instr. 11. 1. Da ciò anche procede, che il comune della gente più si lasci convincere dagli esempi.

GENEROSO. ADD. Che ha generosità. Ge-

neroso.

S. GENEROSO, aggiunto a vino, vale Poderoso, Che ha molta forza. Generoso. Red. Cons. 2. 14. Tutto quel vino più generoso, e più forte ec.

GENIO. SUST. MASCH. E voce los cana, che mal si adopera oggi, e gallicamente, a significare Uomo di allo e sublime ingegno; e si vede dato pur sovente questo nome a sciaurati che mai non fur vivi: e st'ha a dire toscanamente Uvmo di grande, alto, sublime ingegno. Lab. 21. Delle quali a pena le particelle estrėme si possono dai più sublimi ingegni comprendere.

5. 1. GENIO, per Inclinazione d'animo, Affelio. Genio. Red. Esp. Nat. 108. Vi assicuro che il mio genio nell'inchiesta del vero, altro diletto, che impa-

rar bob trova.

5. 2. ANDARBA GENIO; vale Piacere, Aggradire. Andare a genio. Rep. Cons. 2. 17. Pigli brodo di qualsivoglia sorta,

che più gli vada a genio.

5. 3. Com Gento; vale Volentieri, Di buona voglia. Con genio, Di genio. Satvin. Pros. Tosc. 1. 130. (W non vi ha cosa al mondo a cui l'uomo .... più di genio si renda e di buon grado che alla virtù.

GENTAGLIA. sust. Femm. Gente vile ed abbietta. Gentaglia, Canaglia. CRONICH. 166. Al quale molta gentaglia gli andaro dietro inverso Roma.

GENTARELLA. SUST. FEMM. Gente di poco pregio e nome. Genterella. Gecch. Dissim. 1. 2. Queste son genterelle, che con danari si fanno fare ogni cosa.

GERGONE. sustr. masch. Spezie di diamante di pochissimo pregio. Giargone. Zinald. Andr. 103. Diamante, giargoni ec. queste sono le pietre

vertudiose.

GESSO e 1880. sust. masch. Sorta di pietra cotta, della quale si fa vari usi.Ges-80. Baldin. Voc. Dis.II gesso da sarti, prima sorte, serve anche ai nostri artefici per fare i chiari nei disegni, che fanno di matita rossa o nera su i fogli colorati.

S. GESSO & ISSO DI PRESA. Quel gesso che serve agli scultori e gettatori di metalli, per formare i modelli dell'opere che delbono gettare, e per formare cose di rilievo artificiali e naturali. Gesso da far presa, Gesso da muratori. Bac-Did.

GHERMINELLA. sust. FEMM. Inganto,
Baratteria. Gherminella. Cecch. Dor.
5. 1. Gli servitori hanno di propria natura il far di queste gherminelle.

GIACCHETTO. PARTE. MASCH. Giovane servitore, che sovente i signori, cavalcando, si menano dietro pure a cavallo.

Fantino.

GIALLUOGNO e GIALLUOGNOLO. ADD.

Che pende al color giallo; ed è propriomente un Giallo scolorito. Giallogno,
Giallognolo. Red. Vir. 2. 8. Il veleno
viperino non è altro, che un certo liquore giallognolo.

GIALLORE. SUST. MASCH. ASTR. di GIAL-LO. Giallore, Giallume, Giallezza. Volg. Ras. Molte infermitadi avvengono della collera rossa, siccome itterizia, cioè giallore, e pustole rosse.

GIAMBERGA. SUST. FEMM. Sorta di abito da uomo, che giugne fino alla piegatura del ginocchio. Giubba, Giubberello. È da avvertire che Giubba altra
volta significava un' altra maniera di
veste al tutto diversa da quella di oggigiorno; ma oggi in Firenze Giubba
non altro suona che la nostra GIAMBERGA.

GIARRA. SUST. FEMM. Sorta di vaso di cristallo, per uso di bere. Giara. Red. Annor. Dir. Giara, vaso di cristallo senza piede, con due manichi, per uso del bere. È voce portata in Italia dagli Spagnuo!i.

GIARRETELLA & GIARRETTA. D.m. di GIARRA. Giaretta. Red. Cons. 1. 163. Se la notte si svegliasse, e avesse sete, bevesse un'altra giaretta d'acqua.

GILE. sust. MASCH. Sottoveste che cuopre il petto, ed ha due tasche davanti. Panciotto.

stato bollito zucchero, chiarita con albume d'uovo. Giulebbe, Giulebbo. Recett. Fior. 95. I giulebbi, e gli sciroppi con zucchero e con mele si colan pel feltro, o altro panno lano.

GINELLA e INELLA. sust. Femm. Dicesi presso di noi ad Una piccola e sottil trave, che serve per vari usi. Travi-

cella, Travicello.

GINGIVA. SUST. FEMM. La carne che ricuopre e veste gli ossi delle mascelle. Gengiva, Gengia, Gingiva, Gingia. Cr. 5. 2. 13. Se si mangiano (le mandorle) verdi, innanzi ch'abbiano cortecce, confortano le gengive.

GIOIA. sust. ramm. Pietra preziosa.

Gioia.

5. 1. Grota, figurat. si dice ad Uomo, o Cosa molto da pregiare, e di molto valore. Gioia. Dant. Rim. 3. Ciò che m'incontra nella mente muore, Quando vegno a veder voi, bella gioia.

5. 2. Giota, e Bella giota: si dice all'Uomo ironicamente, quasi tacciandolo di malizia, o di dappocaggine, o di qualsivoglia altro vizio, o mancamento. Giota, Bella giota. Bocc. Nov. 68. 21. Ed essi volton pur darti a questa bella giota.

5. 3. Grosa, si dice pure ironicamente a cose inanimate, che son brutte, e di po-

co pregio. Gioia.

§. 4. G1011, vale anche Allegrezza, Giubbilo, Giocondità. Gioia. Dant. Inf. 1. Perchè non sali il dilettoso monte, Ch'è principio e cagion di tutta gioia?

GIORDE. v. IORDE.

GIOVEDI' MORZILLO. È l'Ultimo giovedi del Carnovale. Berlingaccio. Lasc. Introd. Stasera è giovedì, e, come voi sapete, non quest'altro che verra, ma quell'altro dipoi è berlingaccio,

GIOVEDI' DE' PARENTI. È il Penultimo giovedi di Carnovale. Berlingaccino,

Berlingacciuolo.

GIRARE. VERB. NEUT. Roleare, e Muoper-

*si in gir*o. Girare.

5. 1. GIRARE un luogo: vale Aggirarsi per esso, Andarvi attorno. Girare un luogo. Salvin. Semor. 5. 98. Quivi essendo Abrocome, pensò di girar l'isola, e far ricerca d'Anzia, se a sorte ne intendesse novella.

S. 2. GIRARE danari, o polizze ad alcuno: vale Assegnarle in pagamento ad alcuno. Girar danari, pòlizze. Vinc. Marr. Lett. 26. Delli quattromila ducati della mercè di Sua Maestà se ne girava una parte a Fabrizio, l'altra al baron di Corneto.

GIUDICATO. sust. MASCH. È voce toscana, che ha diverse significazioni, che non accade di qui registrare; ma mal si adopera oggi a significare il Luogo dove il giudice tiene ragione: e dessi dire Corte. v. CORTE.

GIUMENTA e IOMMENTA. sust. fram. La femmina del cavallo. Giumenta. Ott. Com. Inf. 30. Lascio a Gianni Schicchi de' Cavalcanti la giumenta mia.

GIUNCATA e IONCATA. SUST. FEMM. Latte rappreso, che, senza insalare, si pone tra giunchi, o tra le foglie di felci

o d'altro. Giuncata.

GIUNCO e IUNCO. SUST. MASCH. Pianta di stelo diritto, flessibile, e senza nodi, la quale cresce ordinariamente presso l'acqua, ed anche nell'acqua stessa: ese ne fa legami, stuoie, ed altre simili cose. Giunco. Ott. Com. Purg. 1. 65. Giunco si è una pianta, la quale non porta foglie nè bronchi.

GLIUOMMERO.sust.masch. Palla di filo ravvolto ordinatamente, per comodità di metterlo in opera. Gomitolo. Buach. 1. 67. Chi cercasse con pena Per ritro-

vare il capo di un gomitolo.

GLORIOSO. ADD. Suole adoperarsi unito a'nomi Testa, Cervello, e simili; dicendosi Questi ha una testa, ha un cervello Glorioso; e vale che egli è Stravagante, Capriccioso; e si ha a dire Testa Bislacca, Bisbetica; Cervello bislacco, Cervel balzano. Bern. Orl. 2. 3. 32. So ben che Rodomonte non lo crede, Ch'e' se ne ride quel cervel balzano. Pros. Fior. 6. 200. Il suo capo si converti in una arcimaestosa padella, onde egli ebbe campo di friggere anche dopo morte quel suo cervellone bislacco.

GNUOCCOLO. sust. masch. Sorta di pastume, che mangiasi o cotto in brodo,

o incacialo. Gnocco.

§. Gnuoccolo, dicesi pure ad Uomo grossolano, tondo, grosso. Gnocco.

GOLIO. SUST. MASCH. Desiderio che si ha di alcuna cosa. Voglia, Volontà, Desiderio, Brama. È da avvertire che Voglia e Volontà esprimono solu Un semplice movimento dell'animo verso una cosa; che Desiderio è più di Voglia; e Brama significa un Appetito ancora più forte.

S. Gollo, dicesi anche a Quella macchia, o altro segno esteriore, nato all'uomo in qualche parte del corpo, e che da alcu-

ni si crede ventre da soverchio appetito della madre, mentre era gravida, di quel cibo, bevanda, o altra simil cosa rappresentata da quella macchia. Voglia. Cecch. Spir. 5. 5. E' mi torna a memoria che Eusebio, O Aldobrando, ha sulla spalla qui Una voglia di un fungo.

GOLIUSO. ADD. Dicesi appresso di noi propriamente a Colui cui facilmente vien voglia di cibi e bevande che egli vegga, o delle quali ode parlare. Goloso,

Ghiotto.

GOMENA. SUST. FEMM. Grosse funi che si adoperano nelle navi, spezialmente ad attaccar le ancore. Gomena. Segnen. Crist., Istr. 3. 24. 7. Minore assai, che non è fra le tele de'ragni, e le gomene delle navi.

GOMITO, GUMMETO e VUTO. sust. masch. Congiuntura del braccio dalla

parte di fuori. Gomito.

GOMMA. SUST. FEMM. Sostanza viscosa, che esce da alcuni alberi per la scorza. Gomma, Orichicco. SAG. NAT. ESP. 66. Si potranno sopra ciascuno di essi appiccare esteriormente con gomma due striscette di cartapecorn.

S. I. GOMMA ARABICA, GOMMA AMMO-NIACA, GOMMA BLASTICA: sono diverse specie di gomme; e toscanamente sono

pur dette all'istesso modo.

S. 2. GOMMA, dicesi anche ad Una sorta di male, che si dimostra con enfatelli o tumori in varie parti del corpo. Gomma. Fir. Rim. 139. Non dorma mai la notte per le doglie, E sia ripien di gomme d'ogn' intorno.

GONFIORE. SUST. MASCH. El'Ingrossare, e Rilevarsi delle carni, proprio de'corpi, e delle loro membra. Enflatura, Enfiagione. Buon. Fier. 4.5. 15. Guarda com'io Più del solito son qui ricresciu-

ta; Questa è tutta enflagione.

GONNELLA. SUST. FEMM. Veste femminile, che dalla cintura giunge alle calcagna. Gonna, Gonnella. SERM. S. Ag. Questa è vesta senza tignuola, gonnella senza macula.

GORGA. SUST. PEMM. Dicesi Una certa pronunzia aspirata e gutturale, come in certe parole sarebbe quella de'Fiorentini. Gorga, Gorgia. Salvin. Annot.F.

B. 2. 3. 11. Come chi dice Granduca, per issuggire la gorgia di quello che dice Granducca.

GOVERNARE. VERB. ATT. Detto di cavalli, cani, polli, uccelli, ec., vale Averne cura, dando loro mangiare e bere. LASC. Pinz. 5. 9. Carletto, vanue in casa, e corri all'uscio di dietro che v'è legata

la mula ec. e governala.

5. Governare, trallandosi di terreno, e di pianta, vale Concimare. Governare. VETT. COLT. 55. Mi sono proposto ec. di celebrare la pianta in sè, e mostrare la gentilezza e leggiadria dell'ulivo, e come si debbano governare.

GOVERNATA. SUST. FEMM. Quella quantità di biada, che si dà in una volta ai cavalli, o allri animali. Prebenda; e più propriamente Profenda. Cr. 9. 5. 3. Anche è util cosa che il cavallo spessamente mangi in terra allato ai piè d'innanzi, sicchè appena possa la profenda e 'l fieno pigliar con bocca.

GOZZOVIGLIA. SUST. FEMM. Stravizzo, Mangiare che si fa in allegrezza e in - brigata. Gozzoviglia, Gozzoviglio.Loa. Med. Bron. 2. Piace molto a costui la malvagia, E ritrovarsi in gozzoviglia e in tresca. Buon. Fier. 4. 1. 11. la sul buono Del gozzovigliolor, quando più pro Facea lor lo stravizzo.

GOZZOVIGLIARE. VERB. NEUT. Fare gozzoviglia. Gozzovigliare. Rep. Dit. 32. E tra noi gozzovigliando, Gavazzando,

Gareggiamo a chi più imbotta.

GRADA é lo stesso che GRADIATA. GRADIATA. SUST. FEMM. Ordinanza di più gradini. Gradinata, Scala, Scaléa, Scalere, Scalinata. Dant. Par. 17. E com'è duro calle Lo scendere, e'i salir per l'altrui scale. Vogliamo qui notare che Scalere, e Scale dicesi propriamente delle Chiese, od altri grandi edifici. Benv. Cell. Scontrato un acquaruolo ec. chiamatolo a me, lo pregai che mi levassi di peso, e mi portassi in sul rialto delle scalere di S Pietro.

GRADO. SUST. MASCH. Quella parte della scala, su la quale l'uomo pone il piede per salire o per discendere. Grado, Scaglione, Scalino. Bocc. Nov. 15.7. Alla quale come Andreuccio fu presso, essa incontrogli da tre gradi discese. Fa.

SACCH. Nov. 151. Quante volte il dì hai salito e sceso la scala tua? ec. Or mi di' quanti scaglioni ha ella? Si dee avvertire che Grado, Scalino, e Scaglione si dice di ogni sorta di scala ; e Gradini si dicono solo quelli de' troni e degli allari.

5. 1. Grado, significa pure Posto, Dignità, Stato. Grado. Ambr. 72. Le poste mense nulla altro espettanti, si riempierouo d'uomini e di donne, e ciascuna tenne; secondo il suo grado, lo scanno. Tass. Gen. 5. 14. I gradi primi Più meritar, che conseguir desio.

S. 2. STARE AL SUO GRADO: vale Serbat la propria dignità. Tenere il suo grado. Lasc. Sibill. 3. 1. Se voi fate tanto conto dell'onore, tenete il grado vostro.

GRADUARE. VERB. ATT. Conferire alcun

grado o dignità. Graduare.

GRAGNO, GRANCIO & RANCIO. SUST. MASCH. Inselto noto, che suole appiattarsi negli angoli de' muri a tessere la ragna. Ragno, Ragnatelo. Circ. Gell. 8. 188. Dove tu vedrai ec. i ragni tendere molto consideratamente i lacci, per prendere alcuni animaletti, per cibarsene. Ott. Com. Inf. 17. 316. Pallas la percosse, e di femmina la converti in ragnatelo, e la sua tela in tela di ragnatelo.

S. Quella tela che tessono i ragni, la quale da noi è della Eulinia e Teladi Gra-GNO; dicesi in toscano Ragnatela, Ragnatelo, Ragna, Ragno. v. FULINIA.

GRAMMEGNA. sust. Frum. Pianta che nasce ne' terreni spontaneamente, moltiplica presto, e si dà a mangiare a'cavalli. Gramigna. Amer. 45. Në è di quella via il suolo dall'arido paleo occupato, nè in tutto la cuopre l'abbracciante gramigna.

GRANATIGLIA. sust. Femm. Sorta di gioia del color del vin rosso, della quale si fa ordinariamente collane e pendenti da donne. Granata, Granato. Buon. Firm. 4. 2. 7. Ozingana, quel vezzo di granati Che tu sciogliesti, eh barona, dal collo L'altr' ier di quel bambin.

GRANATO. sust. masch. Frutto buono a mangiare, che racchiude in sè granellini rossi e vinosi, divisi da una pcllicola gialla in più luoghi. Granato, Melagrana, Melagranata. Alam. Colt. 1. 19. Veggia il granato pio, che dentro asconde Si soavi rubin. Vit. SS. Pad. 1. 205. Portando uve passole, e melagrane, e altre cotali cose. Volg. Mes. Togli ec. granella di melegranate acetose arrostite.

S. 1. Quelle che da noi son dette ACINE DI GRANATO, diconsi Granellini, e propriamente Chicchi. SALVIE. CALLIM. O fanciulle, il rossor corse, qual have Colore rosa mattutina, o chicco Di melagrana.

§. 2. I fiori del melogranato sono propriamente detti Balauste, Balaustre, e Balaustri. M. Aldoba. Prendete galla muschiata ec., scorze di melegranate, e balauste, cioè fior di melegranate.

S. 3. L'albero che produce la Melagranata, il quale da noi vien detto pure Granato, in toscano dicesi Granato e Melogranato. Filoc. 7. 85. E per mezzo a fronte al marmo un bellissimo me-

logranato.

GRANAVUOTTOLO e GRANAVOTTO-LA. SUST. Animale tenuto come velenoso, di forma simile al ranocchio. Rospo, Botta. Fr. Sacch. Op. Div. 90. Botta è una fierucola che vive di terra, e per paura ch'ella non le venga meno, non ardisce mai di tòrsi fame.

GRANCEFELLONE. sust. Masch. Grosso e massiccio errore. Granchione, Scerpellone, Strafalcione, Farfallone. Car. Apol. 191. Vedete che granchioni son questi; e quanti se ne son cavati d'un sol bucolino di questo vostro sapere. Vanch. Ercol. 98. Dire farfalloni, scerpelloni, e strafalcioni, si dice di coloro che lanciano, raccontando bugle e falsità manifeste.

GRANCIO e RANCIO. SUST. MASCII. Animale del genere de' crustacei, che vive nell'acqua. Granchio: e la femmina del granchio dicesi Granchiessa. Alam. Colt.5.135. Chi del fiume corrente intorno appende i tardissimi granchi.

S.1. PIGLIARE NO GRANCIO, O NU RANCIO: vale Pigliare errore, Ingannarsi. Pigliare un granchio, Pigliare un granciporro, Fare un mazzo di granchi, Pigliare un granchio a secco. Bern.

ORL: 1. 15. 3. In nessun' altra cosa l'uom più erra, Piglia più granchi, e fa maggior marroni Certo, che nelle cose della guerra. E Rim. 7. Perchè m' han detto che Virgilio ha preso Un granciporro in quel verso d'Omero, Il qual non ha, con riverenza, inteso. Rep. Let. 1. 138. Anco in questo il Blasio piglia un granchio a secco, e s' inganna fortemente.

S. 2. GRANCIO, dicesi ancora al Ragno.

v. GRAGNO.

GRANCITIELLO. Dru. di GRANCIO. Grauchietto, Granchiolino.

GRANCITO e RANCITO. ADD. Dicesi di Cosa che per vecchiezza comincia ad ingiallire, e divenir putrida; e dicesi segnatamente del lardo, e del salame. Rancio, Rancido, Vieto. Morg. 1.12. Acciocchè questa carne non s'insuli, E che poi secca supesse di vieto.

GRANFA. SUST. FEMM. Piede comunemente d'animal quadrupede. Grantia, Zampa. Salvin. Buon. Fier. Ogni mio acquisto aggraffi, cioè aggranfi colla granfie, con gli artigli rapaci. Burcii. 2. 18. E'l gatto, come accorto, Tel prese con le zampe pel ciussetto.

GRANFATA. sust. Femm. Colpo di zam-

pa. Zampata.

GRANITA. SUST. FEMM. Sorbetto di limone o arancia, non perfettamente condensato, ma alquanto liquido. Gragnolata, Gramolata: ma oggi più comunemente dicesi in Firenze Gramolata. Salv.
Pros. Tosc. 1.361. L'ingegnoso lusso
e sorbetti, e gragnolate, e cantieri, e
tante delicate ghiacciate bevande ha
inventate, e messe in uso.

GRANODINIA e GRANONE. SUST.MASCII.

Sorta di biada, di cui si fa pane pe contadini, e dassi mangiare a porci per ingrassare. Formentone, Gran turco,

Gran siciliano.

GRANOLIATA e GRANDINATA. SUST. FEMM. Pioggia furiosa di grandine. Gragnuola, Grandine. Booc. Nov. 47. 5. Dopo molti tuoni, subitamente una gragnuola grossissima e spessa cominciò a venire.

GRANOLO, e più comunemente GRA-NOLI in plur. Acqua che, congelata in aria dal freddo, cade in granelli. Grandine: ed il piover che fa la grandine, dicesi Grandinare. Ott. Com. Purg. 23. Grandine è una congelazione di gocciole di pioggia, satta in aere per asprezza di sreddo e di vento. Si avverta che toscanamente non si dice I GRANDINI, ma La grandine in sing. femm.

GRANONCHIA e RANONCHIA. sust. FEMM. Piccolo animale quadrupede, che abita per lo più ne'pantani. Rana, Ranocchia, Ranocchio. Dant. Inf. 32. E come a gracidar si sta la rana Col muso fuor dell'acqua. E 22. Come all'orlo dell'acqua d'un fosso Stanno i ranocchi

pur col muso fuori.

S. Il gridare che fanno i ranocchi, dicesi Grucidare. Pass. 43. lo lascio alle rane il gracidare, ai corbi il crocitare.

GRAPPA. SUST. FEMM. Ferro che si conficca a traverso, per tenere insieme unite le commessure. Spranga. Dant. Inf. 32. Con legno legno spranga mai non strinse Forte così.

GRAPPOLO e RAPPO. SUST. MASCH. Dicesi appresso di noi Una piccola parte del Grappolo dell'uva, il quale da noi è detto Pigna d'uva. Gracimolo, Racimolo. Vogliamo avvertire che ne' Vocabolari queste voci sono registrate confusamente, ma in Firenze dicesi Grappolo quello che noi diciamo Pigna d'u-va, e Gracimolo e Racimolo al nostro Grappolo o Rappo.

GRASSA. SUST. FEMM. Contrario di Scarsezza. Dovizia, Copia, Abbondanza. G. VIL. 1. 7. 4. Onde la cittade avea grandissima abbondanza.

GRASSEZZA. sust. FEMM. Astrotto di Grasso. Grassezza.

§. GRASSEZZA, dicesi pure della terra, e vale Fertilità, Fecondità. Grassezza. Pallad. C. S. Fa una fossa, e poi la riempi di quella medesima terra che tu ne traesti; e se la terra è soperchia, è segno di grassezza, se vien meno è magra, se torna in capo è mezzolana.

GRASSO. SUST. MASCH. Materia nel corpo dell'animale, bianca, uniussa, e priva di senso. Grasso. As. Fun. 17. 54. Ci ungemo i corpi di quel grasso upimo Che ritroviamo agl'intestini in-

torno.

GRASSO. Ann. Si dice a tutt'i corpi animati che sono carichi di grasso, e pieni di carne. Grasso. Bocc. Nov. 54. 2. Avendo un di presso a Peretola una gru ammazzata, trovandola grassa e giovane, quella mandò a un suo buon cuoco.

§. 1. GRASSO, detto di terreno, vale Che produce molto, Fertile. Grasso. Alam. Colt. 1. 23. Ov'è grasso il terren, più spessa pianti L'eletta vigna sua.

§.2. GRASSO, si dice per antifrasi ad Uomo avaro, e che non dà niente del suo. E volendo dir toscanamente quello che da' Napoletani dicesi: Sai com' egli è GRASSO: oppure Oh come è GRASSO colui! si ha a dire Sai com'egli è Largo, Liberale, Generoso, Spendente; Oh com' egli è largo, ec.

GRASTA e GRASTOLA. SUST. FEMM.

Pezzo di vaso rotto di terra cotta. Coccio Pallad. Pongansi in terra scavata,
ponendo loro sotto cocci ed alga ma-

rina.

S. Grasta, dicesi anche a Vaso di terra rotto, ma non interamente, e che
può adoperarsi a qualche vile uso.
Greppa, Greppo. Com. Inr. 30. Greppo è un vaso rotto dalle latora; e
perchè è tolto dagli altri usi della
casa, vi si dà entro bere o mangiare
a galline, o simili cose.

GRASTONE. v. CRASTONE.

GRATA. SUST. FEMM. Sorta d'inferriata che si mette ne' parlatòri de monasteri, dove si viene a parlar con le monache. Grata. Cecch. Prov. 24. Grate sono quelle finestre ferrate di ferri spessi, che sono nei parlatòri del le monache per donde si parli loro.

GRATIGLIA. SUST. FEMM. Strumento da cucina, sopra il guale si arrostiscono carne, pesce, e simili cose da mangiare. Graticola, Grata. Fir. Luc. 3. 2. Ch'io non possa mangiare ec. coda di mannerino in sulla graticola col pepe e con lo aceto rosato, se io nou me ne vendico a misura di carbone.

§. GRATIGIAA, dioesi ancora in generale ad Ordigno fatto a guisa della graticola di cucina. Graticola, Grata. Bald. Dec. Prese a fare per la stessa chiesa la graticola di bronzo per darsele luogo d'avanti all'altare ec.

GRATIS. Voce che significa Gratuitamente. Gratis. Buon. Fira. 2. 4. 18. Che non fan gratis gli uomini ai signori I donativi lor.

5. GRATIS AMORB, val quanto Gratis.
Gratis et amore. Cecch. Assivol. 9.
2. Il primo piato che v'è mosso contro, venite a me, ch'io vi consiglierò

la causa gratis et amore.

GRATTACASA. SUST. FEMM. Arnese fallo di lamiera di ferro, bucata e ronchiosa da una banda, dalla quale vi si stropiccia e fregu su la cosa che si vuol grattugiare. Grattugia. Fr. Sacch. Ed essendo appiccate molte grattuge, e paiuoli, e padelle, e catene da fuoco, dà tra queste masserizie.

GRATTARE. VERB. ATT. 6 NEUT. Stropicciare, e Fregar la pelle con l'unghie, propriamente per attularne il pizzicore. Grattare. Buon. Tanc. 3. 12. P. Che si può fare? A. Grattar un po' le rene, Spruzzarle il viso coll'aceto forte.

J. GRATTARH, dicesi pure del cacio, o d'altra simile cosa, che si sbriciola, fregandolo alla grattugia. Grattugiare. Ricet. Fior. 91. I sughi ec. traggonsi ancora da certi frutti grattugiando-li, come dalle cotogne, e da altri, che sono da grattugiare.

GRAVANTE. ADD. Dello di uomo, si usa male per Corpulento. v. CORPO-

RENTE.

GRAVIDANZA. SUST. FEMM. Lo stato d'una donna incinta, o La durata di tale stato. Gravidanza, Gravidezza, Pregnezza. Tratt. Segr. Cos. Don. E particolarmente quando le donne si truovano nella gravidanza.

GRAVIDO. Add. Dicesi delle femmine che sono in gravidanza. Gravido, Pregno. Fr. Sacch. Nov. 117. Al presente era gravida di sette mesi. Guid. G. Se n'andaro insieme con Andromaca

pregna di Pirro.

CRAVIUOLO e RAVIUOLO. SUST. MASCH. Vivanda che si fa di pasta in piccoli pezzetti, ripiena di ricotta, uova, od altri ingredienti, che mangiasi o cotta nel brodo, o condita con cacio e burro. Raviuolo. Bocc. Nov. 33. 4. Eravi una montagna tutta di formaggio parmi-

giano grattugiato, sopra la quale stavan genti, che niuna ultra cosa facevano, che far maccheroni e raviuoli.

GRAYUGNOLO. v. CRAYUGNOLO.

GRAZIA. SUST. FEMM. Bellezza di checchessia, e Avvenentezza d'operare, che alletta, e rapisce altrui ad amore. Grazia.

5. 1. GRAZIA, si usa pure per Concessione di cosa richiesta da' superiori o gran personaggi; Favore, Permissione graziosa. Grazia. Bocc. Nov. 46. 14. Deh signor mio, se esser può,

impetratemi una grazia.

f..2 FAR GRAZIA, e FAR LA GRAZIA, trattandosi di pene, vale Assolvere, Liberar dalla pena. Far grazia, Graziare. Cecch. Donz. 1. 1. E quantoegli era benigno in far grazia Ai suorusciti che gliela chiedevano, ec. TacDav. An. 3.72. Io ho udito più volteil principe nostro dolersi del nonaver potuto graziare alcuni, ammazzatisi troppo presto.

J. 3. Grazia è ancora il Ringraziare per segno di gratitudine del benefizio o favor ricevuto. Grazia. Dant. Par. 4. Non è l'affezion mia tanto profonda Che basti a render voi grazia.

per grazia.

5. 4. GRAZIA, dicesi pure L'aiulo soprannaturale che Iddio dà all'uomo, per operare la sua salvezza. Grazia. But. Purg. 22. 1. La volontà diritta coll'aiuto della grazia divina guida l'anima alla salute eterna.

GREGNA. SUST. FEMM. Quella massa in forma circolare, che si fa dei covoni del grano quando è mietuto. Bica. Fin. As. 181. Pareva proprio un galletto.

sur una bica di grano.

GRELLIARE e GRILLIARE. VERB. NEUT.

Rallegrarsi, Giubilare, Commuoversi
per una certa interna allegrezza. Gongolare. Malm. 7. 100. Non vi so dir
s' ei gongola e ne sente Contento graude, e gusto singolare.

GRICCIORE DI FREDDO. Quel tremore che scorre per le carni, che fa arricciare i capelli, o per freddo, o per orrore di checchessia, o per sopravvegnente schore. Brivido, Capriccio. Volg. Diosc. Coloro che sono morsi dallo scorpione ec. triemano, sudano, hanno capricci per tutta la persona,

e si arricciano loro i peli.

GRILLO e AGRILLO. SUST. MASCH. Piccolo insetto, che ama i luoghi caldi, il cui canto è stridulo e penetrante. Grillo. Amer. 99. E non s'udieno le cicale, ma gli stridenti grilli ec.

5. Quella sorta di grilli, che son lunghi e tutti verdi, si chiamano Cavallette. Lib. Simil. 17. La terza surono mosche d'ogni generazione; la quarta caval-

lette d'ogni generazione.

GRISCIO. v. CRISCIO.

GROPPA. SUST. FEMM. La parte dell'amimale quadrupede a piè della schiena
sopra i fianchi. Groppa, Groppone: ma
si noti che Groppa dicesi propriamente
degli animali da cavalcare, e Groppone d'ogni sorta d'animali così quadrupedi come bipedi. Alam. Coet. 2. 54.
Doppio, eguale, spianato, e dritto il
dorso, L'ampia groppa spaziosa, il petto aperto (parlasi del Cavallo).

GROPPERA. SUST. FEMM. Cuoio attaccato con una fibbia alla sella, che va per la groppa fine alla coda, nel quale si mette essa coda. Groppiera, Posolino, Posolatura. Fr. Sacca. Nov. 155. La mattina seguente, accattata una posolatura tutta dorata, salì sul detto poltracchio, e giunse in mercato.

GROSSEZZA. sust. femm. Astratto di

GROSSO. Grossezza.

GROSSO'e GRUOSSO. And. Contrario di Sottile, Che nel suo essere ha corpulenza. Grosso. Bocc. Nov. Go. 9. Avendone in quella dell'oste una veduta grassa, e grossa, e piccola, e malfatta. E Nov. Gr. 10. Va nell'orto appiè del pesco grosso.

S. 1. Diro grosso: è il Primo dito della mano dell' uomo. Dito grosso. Ovid. Pist. La quale mi rasciuga la vecchia balia col suo dito grosso tremante.

§. 2. Dicesi Grossa Gravida a Femmina che sia vicina a partorire. Femmina

che ha il ventre a gola.

§.3. Grosso, aggiunto di voce, vale Grave; contrario di Acuta. Grosso. Bocc. 15. 24. Con una boce grossa, orribile e fiera, disse ec.

S. 4. Grosso, aggiunto di Panno, Tela,

vale Rozzo, Materiale; contrario di Fine. Grosso. Bocc. Nov. Dagl'inventori de' frati furono ordinate (le cappe) strette e misere, e di grossi panni.

5. 4. VENDERE, COMPRARE, e simili, IN GROSSO, O ALL'INGROSSO: vale Vendere, Comperare, o simili, in gran quantità: contrario di Vendere, e simili, a minuto. Vendere, Comperare, e simili, in grosso. Borgh. Vesc. Fior. 464. Avendo comperato le ricchezze spirituali in grosso, le volesse poi vendere per le temporali al minuto.

GROSSOLANO. ADD. Di grossa qualità, Rozzo, Materiale. Grossolano. Liv. M. Intrando in Roma, egli cantavano canzoni grossolane e cavalleresche. Szam. S. Agost. Siamo uomini grossolani, e sappiamo peccare; ma siamo ignoranti del modo di schifare i peccati.

GROTTA. SUST. FEMM. Spelonca, Caverna. Grotta. Bocc. Nov. 98. 49. Veduta una gran grotta, in quella, per istar-

vi quella notte, si mise.

S. GROTTA, diciamo ancora noi ad un Luogo sotterraneo fatto ad arte, per uso di tener vino o altre cose al fresco. Volta. Lasc. Gelos. 5. 1. lo me ne andai alla volta, e spilla questa botte, e assaggia quell' altra ec., io non me ne poteva spiccare.

GRUOIO. SUST. MASCH. Sorta di uccello grosso di passaggio, che vola molto alto, e va a schiera. Gru, Grua, Grue. Dant. Inf. 5. E come i gru van cantando lor lai. Tes. Brun. 5. 27. Grue sono una generazion d'uccelli che van-

no a schiera.

GRUOSSO. ADD. V. GROSSO.

GRUTTARE. VERB. NEGT. Mandar fuora per la bocca il vento che è nello stomaco. Ruttare. Sen. Pist. 95. Hanno il loro alito puzzolente, e ruttano fastidiosamente.

GRUTTO. SUST. MASCH. Vento che dallo stomaco si manda fuori per bocca. Rutto. Lasc. Cen. 1. N. 4. E con reverenza della tavola, non hanno riguardo alcuno di lasciare andare o da basso o da alto, anzi vituperosamente dànno aiuto e forza a'rutti e alle coregge.

GUAGGIO. v. INGUAGGIO.

GUAGLIONE. SUST. MASCH. Dicesi ad Uo-

mo molto giovane, a di ancor fresca e tenera età. Fanciullo, Garzone. Bor. Par. 3. 1. Fanciullo è infino a' sette anni, e Garzone infino a' quattordici. Danr. Porg. 15. Che sempre a guisa di fanciullo scherza. E 16. A guisa di fanciulla, Che piangendo e ridendo pargoleggia.

S. GUAGLIONE DI BOTTEGA. Fanciullo, di cui si servono i padroni delle botteghe in piccoli e minuti servizi. Fattorino. VIT. BERV. CELL. 164. Presi un mio fattorino, il quale era di dodici anni.

GUAGUINA. Dicesi a Donna brutta, laida e contraffatta. Squarquoia. Buon. Fier. 4. 2.5. L'appetito aguzza, Stroga, squarquoia, lercia.

GUAIO. Sust. MASCH. Danno, Disgrazia. Guaio. Malm. 4. 42. Quand'io più credo a gola esser ne' guai, Ecco al mio

cuore ogni travaglio estinto.

GUALCHIERA e VARCHERA. SUST.

FEMM. Edifizio, o Macchina, che, mossa per forza d'acque, pesta e soda il
panno. Gualchiera. G. VIL. II. I. 3.

Menandone ogni mulino, e gualchiere,
che erano in Arno.

- GUALDRAPPA. sust. Femm. Coperta che stendesi su la sella del cavallo, per riparo, o per ornamento. Gualdrappa, Coverta o Copertina. Gualdrappa, Coverta o Copertina. Menz. Sat. 12. Ha gualdrappe e mule Chi già sedea in vil ficulneo scanno. Fav. Esop. 44. Avendo il cavalda grande diletto di sè medesimo per le belle coverte ec. Varch. Stor. 9. Sopra una bellissima mula ec., guarnita con molto ricca maniera d'oro e d'argento, con una copertina di broccato, che le dava infino a'piedi, e quasi toccava terra.
- GUALLARA. sust. FEMM. Sorta di malettia, che è L'uscire d'alcun viscere, e spezialmente degl' intestini, dal proprio luogo naturale. Ernia. Lib. Cub. Malat. Da questi eccedenti sforzi nasce l'ernia del bellico, che volgarmente si dice allentatura.

GUALLAROSO e GUALLARUSO. ADD. Chi patisce di ernia. Ernioso.

GUANGETTO. SUST. MASCH. Spezie di uncino. Gancio, Gancetto.

GUANTARO. PARTE. MASCH. Muestro di

far guanti, o Venditore di guanti. Guantaio. Lasc. Spir. E come si potrà egli comperare i guanti, se oggi i guantai non istanno?

GUANTIERA. SUST. FRUM. Quell' arnese a forma di un bacino piano, o rotondo, o d'altra foggia, per uso di mettervi entro diverse cose, e spezialmente tazzo da caffè, o dolci. Guantiera; e più comunemente in Firenze oggi Vassoio.

GUANTO. SUST. MASCH. Veste della mano, che si fa di pelli, seta, ed altre simili cose. Guanto. Tav. Rit. Tristano
non sue allora lento, anzi si trae avanti, e trassi suo' guanti d'ermelling, e
donali a Lancillotto. Lasc. Cen. 1. N.
3. E dàlle questo paio di guanti, senza dirle cosa alcuna.

GUAPPERIA e GUAPPONERIA. sust. remm. Azione d'uomo bravo, valoro-so, prode. Prodezza. Bemb. Stor. Di questa prodezza ne gli rendè grazia il Senato, e diedegli condotta di trecento fanti.

5. Gumpperia e Gumpponeria: dicesi ancora in sentimento di Millanteria. Braveria, Bravata, Squartata. Varch. Erc. 83. Fare una bravata, o tagliata, o uno spaventacchio, o un sopravvento, non è altro che minacciare e bravare, il che si dice ancora Squar-

tare e Fare una squartata.

GUAPPO. ADD. Ha due significati presso di noi; uno proprio, evale Coraggioso, Animoso, Prode della persona; l'altro figurato, e vale Persona che fa delbravo, ed ostenta coraggio e valentia. Nel primo sentimento si ha a dire Bravo; nell'altro Tagliacantoni, Mangiaferro, Spaccamontagne, Squarcione, Bravazzo. Sen. Ben. Varch. 4. 37. Filippo Re di Macedonia aveva un soldato bravo. Maem. 11. 49. L'armi Papirio ad un Fiandron guadagna, Che sa il tagliacantoni e lo smillanta. Salvin. Fier. Buon. 2. 1.6. Fare il Giorgio, far l'uomo armato, o pure lo squarcione, lo spaccamontagne, il bravo. E 3. 11. Allude al soprannome, che si dà a questi bravazzoni, di spaccamontagne, di ec.

S. Guarro, delto di Cosa, vale Che ha cccollenza e bontà nel suo genere. Eccellente, Persetto, Magnisso. Bocc. G.

5. N. 6. Fatti loro magnifichi doni, contenti gli rimandò a casa loro.

GUAPPONE.accn. di GUAPPO. Bravone, Bravaccio, Bravazzone. Cecch. Con. 5. 6. Sì, sì, io rimarrò col mio bravone. GUARATTELLA. v. BAGATTELLA.

GUARDAPORTONE e GUARDAPORTA. PARTE. MASCH. Colui che ha in guardia · le porte delle case. Portiere, Portinaio, Portinaro. M. Vil. 1. 53. Per comandamento fatto a'portieri per lo Conte, che alcuno non lasciassono entrare, se n'era tornato a casa. Pass. 149. Un di venne alla porta del monistero, dove era stata allevata, e domandò il portimaio. Vit. S. Gir. 99. Chiamando la portinara, sì le disse; va, e metti costei fuori della porta. E da avvertire che, parlandosi di Monisteri, dicesi Portinaio, e non Portiere.

GUARDARE. Verb. Neut. *Dirizzate la* vista verso un oggetto. Guardare.

. S. 1. Guardark, si adopera ancora per Tenere in guardia, Custodire. Guardare. Lasc. Cen. 1. N. 5. E questi suoi danari non fidaudo a persona, guardava in casa con mirabile diligenza.

5. 2. Guardare le feste, oil cforno DI PESTA: vale Onorare i giorni festivi coll' astenersi dal lavorare. Guardare le seste, ec. VIAG. Mont. SIN. 17. I Saracini non guardano mai in tutto l'anno festa niuna, salvo che del mese di gennaio guardano tre di.

GUARDARROBBA. SUST. FEMM. Appresso di noi ha doppia significazione; che ·talvolta vale Camera della casa dove si conservano gli arnesi, gli abiti ec.; tal altra è solo un Grande armadio, dove si conservano abiti o altro. Nel primo sentimento ben dicesi Guardaroba nel secondo s'ha a dire Armadio. Boez. Vance. 2.5. A guardare molte e varie masserizie d'una ricchissima guardaroba, fanno di molti aiuti mestiere.

GUARDARROBBA. parte. masch. Colui che ha la cura della quardaroba. Guardaroba. M. Franz. Rim. Burl. 2. 101. Pur io dirò che i maestri di stalle, E i guardarobi tutti, e, verbigrazia, Ognun ch'ha bestie o vesti da prestalle ec.

GUARDIA. SUST. FEMM. L'atto del custo-

dire, Custodia, Guardia, Bocc. Nov. 15. A lui la guardia delle sue cose aveva commesso.

S. 1. Goardia, è ancora Quella gente di polizia, che gira di notte per la città. Guardia. Buon. Fier. 1. 4. 6. Che la guardia incontrolla, Fermolla, e frugnolò, Cercolla e ricercolla, Nè nulla

proibito le trovo.

5. 2. GUARDIA, vale anche Persona che guarda, Custode; e talvolta Tutte le persone che stanno a custodia, o a difesa. Guardia. Varch. Stor. 10. 304. Oltra questa guardia generale, si avevano eletto una particolare, la quale andasse giorno e notte circondando le mara.

S. 3. FAR LA GUARDIA: vale Fare la sentinella. Fare la guardia. Benv. Cell. Vrr. Avendo, com' io dico, posata la mia fascia, mi si scoperse addosso una di quelle sentinelle che facevano la guardia.

5. 4. Essere di guardia: vale Essere o Dover essere attualmente in sentinella. Essere di guardia. Buon. Fier. 2. 2. 5. Comparsa è tanta gente Verso la porta, che chi v'è di guardia Non basta

per reprimer la gran calca.

S. 5. GUARDIA DEL CORPO: sono Quei soldati che assistono alla persona del Principe. Guardia del corpo, Guardacorpo, Guardia.Segn.Rett. 14. Che Dionisio tentasse di farsi Principe, per aver domandato la guardia del corpo.Liv? M. Bruto che allora sece tribuno del guardacorpo del Re.

5. 5. Corpo da Guardia. Luogo dove stanno i soldati a far la guardia. Guardia,

Corpo di guardia.

S. 7. GUARDIA DELLA SPADA: è Quel fornimento attaccato all'elsa della spada, per difender la mano. Guardia della spada.

GUARDIANIA e GUARDIANATO. sust. Ufficio del guardiano de frati. Guardianato, Guardianeria. Fior. S. Franc. 45. E in questo tempo fece più volte l'ufficio della guardianeria.

GUARDIANO. PARTE. MASCH. Che ha ufficio o obbligo di guardare o custodire, Custode. Guardiano. Bocc. Nov. 37.

12. La qual cosa colui che del giardino

era guardiano in presenza del giudice faccendo ec. E Nov. 100. 11. Non figliuola di Giannucole, e guardiana di pecore pareva stata, ma d'alcun nobile signore.

S. GUARDIANO, è pur il Capo o Governatore de' conventi di Frati. Guardiano. Franc. Barber. 286. 22. Se satto se' priore, Guardiano, o superiore, Guarda, corrèggi e muta, Sostien, provvedi, aiuta, Regola sa servare.

Non ci par disutile di qui aggiugnere che il Guardiano de' cavalli nelle mandre, è propriamente detto Buttero; quello delle pecore, Pecoraio e Pastore; quello delle capre, Capraio; quello de porci e de' maiali, Porcaio o Porcaro; quello de' bovi, Boaro; quello delle pacche Vaccaro o Vaccaio. Il guardiano di una mandra intera si dice Mandriano; ed il capo de' mandriani, Archimandrita.

GUARDINFANTE. SUST. MASCH. Arness composto di cerchi, usato in altro tempo, da portarsi dalle donne sotto la gonnella, acciosche la facesse gonfiare. Guardinfante, Guardanfante. MALM. 12. 33. Che in su fianchi appiccato ha per di sotto Un lindo guardinfante alla romana.

GUARDIONCELLO e GUARDIONCIEL-LO. SUST. MASCH. Pezzo di suolo che va in giro alla scarpa. Guardone. Cost dicesi in Firenze.

GUARNAMENTARO. PARTE. MASCH. Colui che fa le selle e gli altri fornimenti de' cavalli. Sellaio. Conv. 155. Al cavaliere dee credere lo spadaio, il frenaio, e'l sellaio, e lo scudaio.

GUARNEMIENTO e GUARNIMENTO. sust. masch. Tutto ciò che è necessario al cavallo per attaccarlo alla carrozza. Fornimento, Finimento. Capa. Bott. 3. 52. Ippia, che tagliava e cuciva i suo' panni, faceva fornimenti da cavagli, e mille altre cose.

GUARNIRE. VERB. ATT. Ornar con guarnizione. Guarnire, Guernire. CAR. Lorg. Sor. 1. 4. Perciocchè egli aveva indosso una vesticciuola di scarlatto, al collo una collana d'oro, ed a canto un pugnaletto guernito d'avorio.

GUARNIZIONE. sust. Prema. Fregio, Ornamento di vestimenti, o altro. Guarnizione, Guarnizione, Guarnizione, Guarnizione, Guarnizione, Guarnizione Buos. Fier. 5. 5. 6. Gredete voi che con quel guarnelletto Bianco, ed a guarnizione azzurra, e d'oro ec., Non paia a quelle d'essere una dea? G. Vil. 12. 107. 3. Si vestiro di robe di scarlatto a tre guernimenti, foderate di vaio.

GUARZONE. PARTE. MASCH. Quegli che va a stare con altrui a lavorare. Garzone, Lavorante. Tes. Brun. 8. 40. lo andai a richiedere voi, ed io richiesi vostro garzone, ed egli rispose. G. VIL. 12. 16. 2. Subato, sonata nona, usciti i lavoranti delle botteghe ec. ordinarono ec.

GUASTAMESTIERL PARTE. MASCH. Chi si pone a far cosa che non sa; ed ancora Chi esercita male il suo mestiere. Guastamestieri. Buon. Fira. 3. 2. 12. Ecco da pedagogo con la sferza Questo guastamestieri.

GUASTARE. VERB. ATT. Togliere la forma e la proporzione docuta alla cosa. Guastare.

5. 1. GUASTARE, neut. pass. vale Infracidare, Putrefarsi; e dicesi delle frutta, e d'altre cose. Guastarsi.

5, 2. GUASTARSI LO STOMACO: vale Far perdere allo stomaco la sua condizion naturale. Guastarsi lo stomaco. Cron. Morel. Se tu tieni il contrario modo, tu ti guasterai della persona, tu infermerai, tu ti guasterai lo stomaco e le reni.

GUASTATORE, che dicesi ancora gallicamente ZAPPONE o ZAPPATORE.

PARTE. MASCH. Soldato impiegato a
spianare le strade, aprire i passaggi,
scavare le trinces, o altri lavori di
simil genere. Guastatore. Tass. Gen.
1.74. E innanzi i guastatori avea
mandati Da cui si debba agevolar la
via. VARCE. STOR. 11. 378. Attendendo con ogni sollecitudine a tener
fornito il campo di vettovaglie, di
guastatori, e di tutto quello che potevano.

GUASTO. SUST., MASCH. Devastazione, Danno, Rovina. Guasto. CAVALC. MED.

Coon. E questo è per le molte spese, e condennagioni, e danni, e gua-

sti che escono delle guerre.

GUATTERO, e GUATTERO DI CUCINA.

PARTE. MASCH. Servente del cuoco.

Guattero, Guattero di cucina. Alleg.

159. Spruzzolano addosso ai poveri
poeti del nostro tempo non altrimenti
che a tanti guatteri di cucina, o garzonacci di stalla. Lasc. Spir. 2. 1.

Uh! volete voi ch'io paia una guattera?

GUATTO GUATTO. MODO AVVERE. Chinato e basso, per celarsi e nascondersi all'altrui vista. Quatto quatto. Tac. Dav. An. 2. 34. Esser venuti quatti quatti per tragetti di mare, per non dare in chi gli pettoreggi, cacci e prema. Bern. Oal. 2. 10. 40. Poi di nascoso, quatto quatto e cheto, Per dargli in sulla testa, gli va dreto.

GUAZZABBUGLIO.sust. masch. Confusione, Mescuglio. Guazzabuglio. Cas. Rim. Burl. 17. Si facea d'ogni cosa

un guazzabuglio.

GUBBIA. SUST. FRMM. Sorta di scarpello fatto a guisa di porzione di cerchio, per uso d'intagliare e tornire il legno. Gorbia, Sgorbia. Soden. Colt. 58. Con uno scarpello di mezzo cerchio a uso di sgorbia fanno un foro, della grossezza che v'ha a entrare la marza.

GUERCIO. ADD. Che ha gli occhi torti. Guercio. Bocc. Nov. 74. 9. Ch' ella avea i denti mal composti e grandi, e sentiva del guercio. Caon. Vellut. 49. Niccolò di Micozzo fu di comunale statura, un poco guercio, ovvero bieco.

GUSTO. SUST. MASCH. Si usa appresso di noi in sentimento di Diletto, Piacere. Gusto. Malm. Vorrei che mi dicesse un di costoro Che giostran tutta notte per le vie, Che gusto v'è.

S. 1. ANDARE A GUSTO. Piacere. Andare a gusto. Bern. Onl. 2. 3. 66. Ma quella donna non andava a gusto.

J. 2 APER GUSTO: vale Aver piacere,
Desiderare. Aver gusto. Red. Lett.
11. Mi dice il signor Lapi che V. S.
Illustris. avrebbe gusto di saper qual
cosa intorno alle pietre del serpente.

IA IE

IACCIO. sustr.masch. Rete tonda, la quale, gettata nell' acqua dal pescatore, si apre, e avvicinandosi al fondo, si riserra, e cuopre, e rinchiude i pesci. Giacchio. Cr. 10. 36. 4. Anche si pigliano (i pesci) con giacchio, il quale è rete sottile e fitta, ed ha forma tonda, intorno alla circonferenza impiombato, e ravvolto ha nel comignolo una lunga fune.

IACOVELLE. SUST. FEMM. Sono i lezi, e gli atti amorosi degli uomini e delle donne. Civetterie., Lezi. Fin. Luc. 3.4.8' elle avessero a far meco, elle farebbon

manco civetterie.

IANARA. PARTE. FEMM. Propriamente vale Fattucchiera, Maliarda. v. FAT-TOCCHIARA.

S. IANARA, dicesi anche a Donna brutta e contraffatta, e di maligno aspello.

Strega, Arpia.

IANCHIARE. VERB. ATT. Detto de'Muri, vale Farli bianchi colla calcina. Imbiancare. Pass. Voi siete simili ai sepolcri imbiancati di fuori, e dentro sono pieni di puzzolenti carnami. v. BIANCHEGGIARE.

IANCHIATORE e BIANCHEGGIATORE.

PARTE. MASCH. Muestro di dare il bianco alle muraglie. Imbiancatore. Cant.
Carn. 179. Come vedete, imbiancatori Siam tutti, e la nostr'arte È ricoprir la parte Brutta, mostrando il
bel sempre di fuori.

IANCHIATRICE e BIANCHEGGIATRI-CE.PARTE. FEMM. Dicesi a Quella donna che cura dalla bozzima, e imbianca i panni lini rozzi. Curandaia.

IAPPECA IAPPECA. Modo avverb. che vale A bell'agio, Lentamente. Passo passo, Pian piano. Franc. Sacch. Nov. 16. E poi diede volta, ritornando passo passo e cheto verso l'albergo.

1AZZO. SUST. MASCH. Quel prato, o Campo, dove i pecorai rinchiudono il

gregge con una rete che lo circonda. Agghiaccio, Giaciglio, Serraglio. Si osservi che Giaciglio e Serraglio sono più generali, e Agghiaccio più propriamente risponde al nostro I 1220.

IEFFOLA. sust. FEMM. E lo stesso che

CHIANETTA. v.

vane. Giovenca, Giovenco. Tass. Amint. 1. 1. Stimi dunque nemico Il monton dell'agnella, Della giovenca il toro.

IERMANO e GERMANO. sust. MASCH. Specie di biada, che è più minuta, più lunga, e di color più fosco che il grano, che si adopera comunemente o solt o mista col frumento a farus pane. Segale. Pallad. Cap. 6. Ogni grano nella uliginosa terra, se tre anni vi si semina, nel quarto anno si converte in segale.

solo in questo modo, dicendo Quegli

MBLA IETTA; Costui MBL'HA IET
TATA: e vale Mi arreca danno col

suo affascinamento: e si ha in iscambio a dire Quegli mi Affascina; Co
stui mi ha Affascinato, e simili altri

modi.

falsamente si suppone procedere da persone credute naturalmente malefiche, e talvolta ancora desiderose di far male. Fascino; Affascinamento. Sannaz. Arc. Pros. 3. Guarda i teneri agnelli dal fascino de'malvagi occhi degli invidiosi.

fatto nelle case, per ricevere le avque o altre immondizie che si gellan via. Acquaio, Smaltitoio. Queste voci sono di Crusca, ma non vi ha alcun buono esempio, e però noi non ne ab-

biamo arrecati.

SETTICHIELLO. PARTE. MASCH. Dicesi

di Uomo cresciuto a stento, di poca carne, smunto; e si usa più frequentemente per dispregio. Screato, Scriato, Screatello. Cron. Morei..301.Nacque a Giovanni il secondo ligliuolo maschio, e perchè era molto minuto e iscriato, credendo non vivesse ec. Allegr. 223. Dall'altra banda se ve ne capitasse un altro male assettato, scriatello , affamatuzzo, di magra presenza ec.

IETTECO. v. ETTICO.

ILLUMINAZIONE. SUST. FEMM. Si usa appresso di noi a significare una Festa in cui si accendono molti lumi, e fassi di notte tempo, in occasione di pubblica allegrezza, o per solennizzare qualche festa. Luminària. Voc. Dis. Lanternoni diconsi quei lumi che, nascosi in fogli dipinti, si mettono alle finestre, o in altre parti esteriori degli edifizi, in occasioni di pubblici fuochi, e luminarie d'allegrezza.

IMBALLARE e MBALLARE. VERB. ATT. Far balle di checchessia. Abballare,

Imballare.

IMBALZAMARE. VERB. ATT. E propriamente il Preparare ed Ugner con balsamo i cadaveri, per conservarli. Imbalsamare. Lib. Cur. Malatt. Nello Egitto imbalsamavano i cadaveri.

IMBALZAMAZIONE. sust. femm. L'Im-

balsamare. Imbalsamazione.

IMBARAZZARE. VERB. ATT. Intrigare,

Imbrogliare. Imbarazzare.

IMBARAZZATO. ADD. da IMBARAZZA-RE. Imbarazzato. Car. Lett. 1. 69. lo son qui imbarazzato, arrabbiato e disperato affatto.

S. IMBARAZZATO DI STOMACO, dicesi di Chi ha imburazzo di stomaco. Imba-

razzato di stomaco.

IMBARAZZO: sust. masch. Impedimento, Intrigo. Imbarazzo. Malm. 12. 11. Un altro, dopo aver mille imbarazzi, Porta addosso una gerla di ra-

gazzi.

S. IMBARAZZO DI STOMACO. Quantità di materie adunate nello stomaco e negli inlestini. Imbarazzo di stomaco: e meglio Ripienezza, chè ce ne ha esempi di buoni scrittori, e così dicesi oggi dal popolo di Firenze. Buon. Fien. 1.

3. 3. I mali hati da ripienezza Si curia vacuando, e riempiendo Quei che per troppo evacuar si fanno.

IMBOCCATURA. SUST. FEMM. Quell' apertura onde s'entra in una strada, in una valle, o in qualsisia parte. Imboccatura. Salvin. Ilian. Candide pietre son piantate Della via **p**el**la stretta** imboccatura.

S. 1. Im BOCCATURA, è anche La maniera di adattare alla bocca uno strumento da fiato. Im boccatura.

S. 2. IM BOCCATURA, è pure Quella parte d'uno strumento da fiato, a cui si applica la bocca per sonare. Imbocca-

IMBOTTIGLIARE. VERB. ATT. E Mettere il vino da qualche vaso grande in bocce, per uso di tavola. Non avendo polulo rinvenire un vocabolo solo che corrisponda esatlamente al gallico Im-BOTTIGLIARE, crediamo che si possa dire Empire le bocce, Mettere il vino nelle bocce.

IMBOTTIRE. VERB. ATT. Riempiere di colone o altro vesti, coltri, e simili cose, e trapuntarle con punti fitti e spessi. Imbottire.

S. Imborring, dello de'polli, e simili, vale Metter loro in corpo carni, ed allri simili ingredienti, quando si cuocono. Riempiere. Così dicesì oggi in Firenze.

IMBOTTITO. ADD. Detto de'polli, e simili, vale Ripieno di carne battuta ed altri ingredienti. Ripieno. Così dicesi in Firenze.

S. Coverta imbottita. v. COPERTA.S. IMBOTTITURA. Sust. Femm. Ha due significazioni: chè cost dicesi da noi il Cotone o altro che si melle nelle vesti e nelle coltri; ed In Bottltura dicesi da'cuochi a Una mescolanza di diverse carni, o solamente di erbe, uova ed altri ingredienti, minutamente tritati e conditi, che si caccia in corpo dei volatili o di altro carname. Nel primo sentimento è ben dello Imbollitura; nel secondo dee dirsi Ripieno: e queste voci sono ambedue dell'uso di Firenze.

IMBRATTARE. verb. ATT. e neut. pass. Mettere su checchessia sporcizia o altro. Imbrattare, Imbruttare, Cr. 2. 23. 28. Allora con loto si debbe sopra esse ugnere ed imbrattare. Bocc. Nov. 15. 19. Della bruttura, della quale il luogo era pieno, s' imbrattò.

IMBRIACARE e MBRIACARE. VERB. ATT. e neut. Far divenire briaco, e Divenire briaco, e Divenire briaco. Imbriacare. Lib. Cur. Malat. Il pane di loglio imbriaca altrui quanto il vino. Malm. 1. 76. S'imbriacaron come tante monne.

IMBRIACHEZZA e MBRIACHEZZA.susr. FEMM. È l'Imbriacursi. Imbriachezza, Ubbriachezza. Soder. Colt. 117. Dopo ripara all'imbriachezza il mangiare

schiacciate fatte col mele.

IMBRIACO e MBRIACO. ADD. Che ha la mente turbata, e l'intelletto alterato dall'ubbriachezza. Imbriaco, Ubbriaco, Briaco. Bern. Orl. 2. 6. 43. E paiono imbriachi e spiritati. Bocc. Nov. 64. 9. Alla croce di Dio, ubbriaco, fastidioso, tu non c'entrerai stanotte. Fr. Giord. Pred. Il giorno precedente era stato veduto briaco.

IMBRIACONE e MBRIACONE. PARTE.

MASCH. Che suole bever molto, e volentieri si ubbriaca. Imbriacone, Embriacone, Briacone, Ubbriacone. SEener. Crist. Istr. 1. 23. 1. Non so
se mai vi sia avvenuto di sedere accanto ad alcuno di questi ubbriaconi
ben cotti, i quali perdendo tutto
il tempo nelle bettole ec.

IMBROGLIARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS.
Intrigare, Confondere, Avviluppare.
Imbrogliare. Fir. Trin. 4. 7. lo penso avergli assai be ne imbrogliato il

cervello.

5. 1. Imbroglears, è ancora Ingannar con arte alcuno. Raggirare, Rigirare, Aggirare.Fig. Disc. An. Il re che era entrato in sospetto, anzi tenea per certo che era stato aggira to ec.

1. 2. Imbrogliare, parlandosi di matassa, o di gamitolo di refe, seta, lana, bambagia, e simili, dicesi propriamente Aggrovigliare; e Marassa, Filzo, Galuommero, ec. Imbrogliato, si dirà Matassa, Filo, Gomitolo, ec. Aggrovigliato. Red. Oss. 1. 71. Un bioghissimo ec. silo, che si avvolge in molti, e molti giri, e s'in-

trica a foggia d'una scompigliata matassa di refe aggrovigliata.

IMBROGLIO e MBRUOGLIO. sust. MAsch. Intrigo, Viluppo. Imbroglio. Fr. Giord. Pred. Volle fortemente liberarsi dagl'imbrogli del secolo.

IMBROGLIONE e MBROGLIONE.PARTE.

MASCH. Impigliatore, Avviluppatore,
Che fa inganni. Imbroglione, Imbrogliatore,
gliatore, Raggiratore, Aggiratore.
Buon. Fier. 1. 2. 3. Imbrogliatori.

aggirator rapaci.

il Rivoltarsi che fanno gli animali per terra quando sono stracchi dopo la fatica. Rivoltolarsi, Avvoltolarsi. Ga-Lil. Sist. 265. Or ci sono degli animali, che si rinfrancano dalla fatica col rivoltolarsi per terra.

J. I. IMBROSCINARE, dicesi ancora degli uomini, e più sovente de' fanciulli, i quali, quando son presi da dolore, o da stizza, si gittano, e voltolano per terra. Voltolarsi, Rivoltolarsi. FIAM. 1. 18. Per le fresche erbe, aspettando la morte, mi voltolava.

S. 2. INBROSCENARE, att. è Volgere e Rivolgere una cosa in un'altra; e volendosi dire. per modo di esempio, IMBRO-SCINARE i maccheroni nel cacio, si ha a dire, Voltolare, Rivoltare, Rivoltolare: e così in altri modi simiglianti.

EMBUSSOLARE & BUSSOLARE. VERB. ATT. E Mettere i nomi delle persone scrilli sopra piecole polizze in un vaso o in una borsa, per trurncli poi a sorte. Imbossolare, Imborsare. Varch.Scor. 9. 229. Imbossularono, cioè, a modo. mostro, imborsarono i nomi di trecento de' primi e più ricchi cittadini. E qui da notare che amendue queste voci sono tescane, ma imbussulare dicesi propriamente quando le polizze in cui sono scritti i nomi che debbono trarsi a sorte si mellono in un vase detto da noi Bussoto, e da' Fiorentini Bossolo:e Imborsare quando le dette polizze si mettono in una borsa. Non però di mena si i confuso l'uso di queste voci, e,come si rede dall'esempio qui arrecato, si può adoperare l'una in iscambio dell'altra.

IMMAGGINARE. VERB. ATT. e NEUT. PASS.

Figurarsi nella mente qualche concet-

Bocc. Nov. 20. 15. Imaginassi Messer Ricciardo che ella questo facesse

per tema di Paganino.

S. IMMAGGINARE, si adopera pure da noi, alliv. in sentimento di Trovare qualche cosa di muovo e d'ingegnoso col mezzo della propria imaginazione, del proprio ingegno; e dicesi, per modo d'esempio, Vedete quegli che modo halmm AGGIN ATO per rubar quella cosa : e dee adoperarsi in iscambio i verbi Inventare, Trovare. Segner. Crist. Istr. 1. 11. 17. Furono ( i balli) inventati dal demonio per addestrare la gioventù per mezzo dell'inverecondia ec. Si ponga ben mente, e s' intenderà di leggieri che qui un napolelano, in luogo di dire I balli furono Inventati dal demonio, avrebbe detto I balli furono Immagginati dal demomo.

IMMISSIONE. sust. Femm. Dicesi L'atto di portar mercanzie in un luogo. Introduzione.

IMPACCHIARE e MPACCHIARE. vern.

Ant. Fare le cose alla grassa, e senza niuna cura e diligenza. Acciarpare, Ciarpare, Acciabbattare, Abborracciare. Lib. cur. malat. Mostrano d'essere medici diligenti, oculati, e che mai non acciarpano. But. Inf. 25. 2. Cioè se alquanto lo scriver mio, e il modo del dire abborra, cioè, acciabbatta, e non dice così ordinato, come altrove, nè così appunto.

§. 1. IMPACCHIANE & MPACCHIANE, valc ancora Coprir con arts checchessia, perchè apparisea migliore di quel

che è. Inorpellare.

J. 2. Impacchiarsi e Mpacchiarsi, neut. pass., vale Ubbriacarsi. Pigliare la nonna, Cuocersi. Malm. 1.10. Avea la buona donna Cenato fuora, e preso un po' di monna. Sen. nen. Varch. 1.11. Come sarebbe mandare del vino ad uno, che si diletti del bere, e si cuoca spesso.

da IMPACCHIARE. Acciarpato, Ac-

ciabbattato, Abborracciato.

S. IMPACCHIATO, e STARE IMPACCHIA-

Essere ubbriaco. Cotto, Cotto come monna, Essere cotto come monna. Morg. 19. 131. E quando egli era ubbriaco, e ben cotto, Ei cicalava per dodici putte. Red. Annot. Ditir.216. Esser cotto come una monna, pigliar la monna, che significa esser ubbriaco, e imbriacarsi, non solamente sono modi di dire usati da noi toscani, ma ancora da aitre nazioni.

IMPACCHIATORE e MPACCHIATORE.

PARTE. MASCH. Colui che fa le cose con
prestezza, e senza niuna cura e diligenza. Acciarpatore, Ciarpone. InTROD. VIR. Giovani nelle lor opere
acciarpatori e subitanei. Baldin. Voc.
Dis. Da Ciarpone ne viene Acciarpare, che è Operare senza diligenza e

senza distinzione.

IMPACCHIO e MPACCHIO. SUST.MASCH.

Detto di Quadro, vale Di niun conto,
Mal disegnato, e mal dipinto. Scarabocchio, Imbratto. Red.Lett.1.128.

Io vi farei quella bella comparsa, che
farebbe ec. uno di quei rozzi scarabocchi, che schiccherava coi suoi pennelli l'antico Margheritone d' Arezzo.

Franc. Sacch. Nov. 63. Che imbratto
è questo che mi hai dipinto? Ei ti parrà bene imbratto al pagare.

S. IMPACCHIO e MPACCHIO, detto di Scrittura, vale Confusa, Senz'ordine, Sciocca, Scipita. Pippionata, Fagiolata, Pappolata. VARCH. ERCOL. 98. Quando alcuno ec. ha recitato alcuna orazione, come il pesce pastinaca, cioè senza capo e senza coda ec. si usa dire a coloro che ne dimandano: ella è stata

una pappolata, o pippionata ec.

IMPACCIARE e MPACCIARE. VERB.

NEUT. PASS. Pigliarsi cura o briga,

Travagliarsi, Intromettersi. Impacciarsi, Impigliarsi. Bocc. Nov. 98. 28.

Presupponendo che esse di niuno nostro fatto s'impaccino. Lib. Am. 37.

Ma quelli chè liberamente li voglion servire, non si debbono impigliare d'altre cose.

IMPACCIO e MPACCIO. sust. masch. Noia, Impedimento, Fastidio; Briga, Intrigo. Impaccio. Cas. Lett. 65. Non avendo .... che far con esso noi più che pochissimo, non si dovrà pigliar impaccio di voler far concedere i no-

stri disegni prima o poi. .

IMPACCUTO e MPACCUTO. ADD. Dicesi di persona Che ha grosse e grasse natiche. Naticuto. Gal. 51. Perocchè ei pare che l'asino scherzi, o che alcuno forte grasso e naticuto danzi o salti spogliato in farsetto.

IMPAGLIARE e MPAGLIARE. VERB. ATT.

Dicesi de' fiaschi che si riveston di paglia, e delle sedie alle quali si fa la
parte dove si siede di paglia. Impagliare. Questa voce in questo sentimento è dell' uso de' Fiorentini.

MPAGLIATO. Bust. masch. Dicesia Fiasco rivestito di paglia. Fiasco impa-

gliato.

IMPANTANARE, MPANTANARE e AP-PANTANARE. verb. neut. pass. Dicesi dell'acqua che, raccogliendosi in un luogo, fa pantano. Impantanare.

IMPAl'OCCHIARE. verb. Arr. Aggirare uno, Dargli ad intendere alcuna cosa falsa. Infinocchiare, Impastocchiare. Varch. Ercol. 76. Quando alcun vuol mostrare a chicchessia di conoscere che quelle cose, le quali egli s'ingegna di farli credere, sono ciancie, bugie e bagattelle, usa dirgli: tu m'infinocchi, o Non pensare d'infinocchiarmi.

IMPARENTARE e MPARENTARE. VERB.

NEUT. Divenir parente, Far parentado.
Imparentare. Caon. Mon. 255. Guarda
d'imparentarti con buoni cittadini.

aggiunta dal P. Cesari al suo Vocabolario, con un esempio solo del Soderini;
e si adopera in sentimento di Fare.
Dare, Concedere. Laonde in luogo di
dire, per modo d'esempio, Le grazie
IMPARTITEMI, I benefici che mi avete
IMPARTITI, L'onore da voi IMPARTIromi, si avrà a dire Le grazie Concedutemi, I benefici che voi mi avete Fatto, L'onore che mi avete Dato, e simili.

IMPASTARE e MPASTARE. VERB. ATT. È Ridurre la farina o altra simile cosa in pasta, mesculandola con acqua o altro liquore. Intridere.Franc. Sacch. Or. Div. 205. Questi minuzzoli non si possono fare pane intero,

se non s'intridono da capo con acqua e con sangue. Cr. 1. 11. 4. Quando s'intride (la calcina), si mescoli con essa, delle tre parti, le due di rena.

IMPASTORARE e MPASTORARE. verb.

ATT. Metter le pastoie. Impastoiare.

Lib. Masc. Quando tu vorrai impastoiare il cavallo.

S. Impastoransi neut. pass., vale ancora

Intrigarsi. Impastoiarsi.

IMPATTARE e MPATTARE. verb. neur.

Dicesi nel giuoco il Pareggiare, Far pace. Imputtare, Pattare. Fr. Gior. Pr. Chi
giuoca e scherza con esse folle molto
egli è se spera di vincere, perchè con
csse non si può nemmeno impattare,
por biscome pordere

ma bisogna perdere.

S. IMPATTARB, att. e neut. pass. e dicesi, lo ho IMPATTATA questa cosa,
Quest affare si e IMPATTATO; e vale
lo ho Aggiustata questa cosa, Questa faccenda si è Aggiustata, si è Rappacificata. Rappattumare. Lasc. Pinz.
4. 12. C. Tosto pur quel che tu vuoi
fare. G. Il più bel colpo del mondo:
rappattumare, racconciare ogni cosa,
fare ognun contento.

IMPAZZIRSI e MPAZZIRSI. verb. neut.

pass. Affaticarsi con l'intelletto per far
qualche cosa. Beccarsi il cervello, Lambiccarsi il cervello, Stillare e Stillarsi
il cervello, Mulinare. Cecon. Pr. 92.
Son tutti alchimisti, E per far diventare oro ed argento Ciò che toccano,
e' vanno mulinando, E stillando il cervello chi in una Cosa, e chi in un'

altra.

IMPECIARE e MPECIARE. vens. att.
Impiastrar con pece. Impeciare, impegolare. Fior. Ital. Ma non potendolo
celare, prese una fiscella, cioè una nassa, e impeciolla, e, impeciata che
l'ebbe, misevi il fanciullo.

IMPEDITO. ADD. Dicesi di Chi è occupato in qualche faccenda. Impedito. Bocc. Intr. 52. Qualora gli altri, intorno a'loro uffici impediti, attendere

non vi potessero.

IMPEGNARSI. vere. neut. pass. Affaticarsi, Industriarsi a fare una cosa. Adoperarsi, Ingegnarsi, Studiare, Studiarsi. Cas. Lett. Studiati dunque, figliuolo, d'imparare il loro linguaggio vago e copioso. Non dobbiamo tralasciar di avvertire che Impegnare in questo sentimento è stato registrato prima nel Vocabolario di Napoli, e poi in quello del Manuzzi, con due esempi delle lettere di santa Catterina da Siena: ma a noi pare che, avendo molti altri vocaboli al tutto acconci a significar questo concetto, sarebbe meglio adoperar quelli piuttosto che questo.

5. 1. Impegnance in qualche faccenda: è Pigliare o Tòrsi la cura, il carico di fare qualche faccenda. Pigliare o Prendere assunto, o l'assunto, Impegnarsi. Car. Long. Sor. Rag. 3. Di presente gli promise la Cloe, e prese assunto di fare che Lamone anch'egli vi acconsentisse.

S. 2. IMPEGNARSI PER UNO, vale Affaticarsi per fargli qualche servigio o beneficio. Adoperarsi per alcuno.

S. 3. IMPEGNARE, att., vale Fare istanza presso di alcuno, Pregarlo a voler fare alcuna cosa. Sollecitare. Guic. Ston. 4. 227 Sollecitandolo a questo molto i Senesi, che gli offerivan copia di vettovaglie.

IMPEGNO. SUST. MASCH. Ealcun che meno di Obbligo, o un Leggero obbligo o Carico, che alcuno si tolga, di fare checchessia. Assunto, Impegno. Segner. Pred. 17. 2. Non prima io mi sono impegnato a voler mostra<del>re</del> una tale proposizione, che mi trovo pentito già dell'impegno. Del verbo impegnare in sentimento di Torsi il carico, Prender l'assunto, e del nome Impegno in sentimento di Carico, Assurto, direno quello che dicemmo avanti; chè, quantunque gli abbiamo registrati, pure crediamo che sarebbe miglior partito di adoperare in lor vece Pigliar l'assunto, Assunto.

5. IMPRGNO, e dicesi METTERE IMPEGNE, e si-GNI, ANDAR TROY ANDO IMPEGNE, e simili: e vale Cercar persona e pregarla che voglia aiutarci in qualche nostro bisogno o faccenda. Raccomandazione, Protezione, Raccomandarsi, Andarsi raccomandando, Cercar protezioni, e simili.

IMPELLICCIARE. verb. Att. Coprire i lavori di legname più dozzinale con asse gentile e nobile, segata sottilmente. Impiallacciare. Malm. 6. 69. E un diavol legnaiuolo in sul groppone Gli ascia il legname, sega, ed impiallaccia.

IMPELLICCIATURA. sust. Femm. Copertura de'lavori di legname dozzinale,
fatta con legno più nobile segato sottilmente: e per similit. si dice anche dei
marmi. Impiallacciatura. Vett. Colt.
86. De' pedali che hanno bel marezzo
se ne fanno certi lavori gentili, e impiallacciature, per la lor vaghezza, di
cassette, e simili opere.

IMPENDERE e MPENNERE. VERB.ATT.
Sospendere alcuno per la gola, per dargli morte. Impiccare. Si avverta che
Impendere è pur voce toscana in questo sentimento, ma oggi, essendo vieta,

non è da usare.

IMPENNARE e MPENNARE. VERB. NEUT.

Metter le penne, Divenir pennuto. Impennare. Tass. Rim. Son. (Giovine incauto ec.). Ma prender come augel, che impenna, l'ale Giovinetta gentil credea talora.

§. Impunnarsi, dicesi dell' Alzarsi che fanno i cavalli per vizio tutto su'piè di dietro, levando all' aria le zampe dinanzi. Impennarsi, Impennare, Inalberarsi. Menz. Sat. 4. O pur gli piace quel (cavallo) che al suo cozzone Nega superbo d'ubbidire, e impenna.

IMPEPARE e MPEPARE. VERB. ATT. Aspergere di pepe, Condire con pepe. Im-

pepare.

IMPEPATO. ADD. da IMPEPARE. Impepato.

S. IMPERATO, delto di uomo, vale Scaltro, Lesto, Malizioso. Esser di pepe. E volendosi dire, per modo d'esempio, Quest'uomo è IMPERATO, si dirà Quest'uomo è di pepe.

IMPERTINENTE. ADD. Detto di uomo, vale Audace, Insolente, Importuno. Impertinente. Vinc. Marz.Lett.12.10 non v'ho scritto-ec., parendomi che collo scrivere senza occasione ec. mi possa far tenere e da voi e dagli altri così per impertinente, come per officioso.

S. IMPERTINENTE, si dice di fanciullo, Che spesso fa mancamenti. Monello, Impertinente. Si avverta che queste voci sono registrate, munon in questo scutimento; e nonpertanto siamo fatti certi che così oggi si adoperano in Firenze.

IMPERTINENZA. sust. remm. Arroganza, Burbanza. Impertinenza. Vit. Pitt. 48. Nè vi è stato giammai pittore che con eguali impertinenze si sia prevaluto della gioria dell'arte.

J. IMPERTINENZA, detto de fanciulli, vale Piccola e leggera colpa, in che essi soglion cadere. Mancamento, Imperti-

nenza, Mouelleria. -

IMPESTARSI e MPESTARSI. VERB. NEUT.

PASS. Esser preso dalla collera e dallo sdegno. Crucciarsi, Adirarsi, Scorrubbiarsi, Arrangolarsi: ma Crucciarsi è meno di Adirarsi, e Scorrubbiarsi e Arrangolarsi è Trascorrere all'ira più fortemente. VARCH. ERCOL. 55 Se alza la voce, e si duole, che ognun senta, si dice scorrubbiarsi, arrangolarsi ec. E 291. Cominciò fortemente tutto alterato a scorrubbiarsi e bestemmiare.

IMPESTATO e MPESTATO. ADD. da IM-PESTARE: ma non si dice di Uomo che è preso da forte sdegno; e però ben gli rispondono Crucciato, Cruccioso, ed ancora Turbato quando lo sdegno non è molto forte, ed è accompagnato da pena. Bocc. Nov. 46. 11. Se ne tornò in Palermo nella sua camera assai cruccioso.

IMPETINARE e MPETENARE. VPRB. ATT.

Dare l'invetriaturq ai vasi di terra cot-

ta. Invetriare.

IMPETINATO e MPETENATO. ADD. da IMPETENARE. Invetriato. Zibald. Andr. 46. Bolli in pentola nuova invetriata.

IMPETENATURA, MPETENATURA, e più comunemente PETENA. sust. Femm. Sorta di vernice, detta Vetrina, che adoprano i vasellai per dare ai vasi di terra cotta, si per renderli lustri, come ancora per renderli impenetrabili da' liquori. Invetriatura. Bisc. Annot. Malm. 578. Le figure che fanno a Lucca alcune monache particolari, sono di terra cotta con una certa vernice, o invetriatura, bellissima e durevole.

IMPIASTRO e NCHIASTO. v. EMPIA-

STRO.

IMPICCIARE e MPICCIARE. È voce to-

scans, ma nel significato d'Imbrogliare, Intrigare; e mal si adopera quando si usa a significare Impedire, Dar noia; e dessi adoperare in iscambio Impacciare. Bocc. Nov. 63. 12. Perchè altri non c'impacciasse, qui ci serrammo.

IMPICCIATO e MPICCIATO. ADD. da IMPICCIARE. Egualmente che il verbo da cui deriva, nel sentimento che gli si dà da noi, non è bene adoperato, e si deve dire Occupato, Impacciato. Bocc. Nov. 75. 8. lo pur ci verrò tante volte, che io non mi troverò

cosi impacciato.

IMPICCIO e MPICCIO. sust. masca, Cura alquanto penosa, che ci viene da faccende o nostre, o altrui, e talvolta è la Fac cenda istessa, che ci arreca noia e fastidio. Impiccio, Impaccio. Varca. Suoc. 5. 2. E io ti dico più oltre, che s'ella giustifica loro, e cova noi di questo errore e di tanti impicci, buon per lei. Rep. Lett. 2. 2. 31. Mi scusi, se io le da questo impicci. G. Vill. 8. 87. 2. Non poteno aver altro, che briga, e danno, ed impaccio.

IMPIEGARE. VERB.ATT. Dicesi dello Spendere il danaro in checchessia. Investire. M. VIL. 3. 76. E perdenne il Comune florini trentamila d'oro, i quali investi

male allo ingrato popolo.

§. IMPLEGAR danaro, e simili, con alcuno: è Collocar danaro, e simili, per trarne frutto. Investire. CAVALC. Spec. Ca. 1. E disse a clascheduno di loro che guadagnassero ed investissero gli talenti infino alla sua tornata.

IMPIEGATO. rarte. masch. Quegli che ha edesercita un ufficio. Ufficiale. Bocc. Intr. 4. Fu da molte immondizie purgata la città da ufficiali sopra ciò ordinati.

IMPIECO. SUST. MASCH. Cura di fare o amministrare checchessia. Impiego, Uffizio, Carica. Fr. Giord. Pred. Mentre sta va occupato in quell'impiego.

IMPORTANZA. sust. FEMM. Aggiunto a cosa vale Cosa grave, e di conto. Cosa D'importanza, Di rilievo, Rilevata. Fir. Nov. 1. 195. Uno ambasciadore del Re di Tun isi, che era venuto per trat-

tare alcune faccende di grandissima importanza col Re di Sicilia ec.

J. Uomo d'importanza, dicesi ad Uomo ragguardevole. Uomo d'importanza. Dav. Scism. 78. Diede a certi cattolici d'importanza speranza certa di rimetter la fede.

IMPORTARE. VERB. NEUT. Ascendere a qualche somma o valuta: sì che domandandosi, di una casa, Quanto essa importa, vale Che valuta essa ha: e toscanamente dicesi pure Importare.

S. IMPORTARE, vale ancora Essere d'interesse, e di cura. Importare, Montare. Fir. Disc. An. 13. Il buon tempo che tu hai senza conoscerlo, ti fanno por mente a quelle cose, le quali nè a te nè a

me importano.

IMPORTO. sust. masch. Quello che si ha a pagare o a spendere, per avere alcuna cosa; e il Valore della cosa stessa. Importanza, Costo, Prezzo, Valuta. Instr. Canc. 13. Ne facessero il contratto per il comune su pena dell'importanza del fitto, o prezzo di tale acqua. Bocc. Nov. 80. 23. Il legaggio delle balle dato ai doganieri, e similmente il costo delle botti.

IMPOSEMARE e MPOSEMARE. VERB.

ATT. È Dar la bozzima, da noi delta Posema, ai pannilini e drappi, per tenerli
incartati e distesi. Imbozzimare, Inamidare, Insaldare, Dar la salda. Burch.
1. 61. E le cicale imbozziman le tele.
Lor. Med. Carz. 68. 17. È ben buona
a dar la salda ec.

5. Imposemansi e Mposemansi. neut. pass vale Ornarsi troppo diligentemente. Azzimarsi. Pass. 276. Va donzella vezzosa, che studii in ben parere, azzimandoti, e adornandoti.

IMPOSEMATO e MPOSEMATO. ADD. da IMPOSEMARE. Imbozimato, Inamidato, Insaldato. Buon. Fieb. 4.1.1. Dodici con la trina Collari inamidati.

5. In posemato e Mposemato, dello di nomo o di donna, vale Ornato con estrema cura. Azzimato Sen. Pist, E' v'aveva di belli fanciulli e di bella pukelle riccamente parate ed azzimate.

IMPOSIZIONE. SUST. FEMM. É Ogni sorta di gravezza che s'impone adun popolo.

Imposizione, Pazio, Gabella, Balzello, Taglia. Vir. Plur. Allora l'Asia su alleviata di tributo e d'imposizioni.

o il Mandare a porre le lettere nella buca della cassetta della posta, acciò vadano al loro ricapito. Portar le lettere, o Mandar le lettere alla posta. Rep. Lett. 2. 151. Dopo aver mandate le lettere alla posta, questa sera mi perviene la lettera di V. S., della quale mi aveva fatto discorso oggi il Signor Angioletti.

IMPRESA. SUST. FEMM. Si usa a significare L'appalto, segnatamente de' Teatri, e talvolta si adopera pure in luogo delle persone che prendono l'appalto: e nel primo significato si ha a dire Appalto, nel secondo Appaltatore, Impresario.

5. IMPRESA, è pure L'insegna di famiglia, o di Popolo. Impresa, Arme. Malm. 1. 58. Ha per impresa un lanzo a due brachette, Che il molle insegna trar delle mezzette.

IMPRESSARIO. PARTE. MASCH. È Colui che ha l'appalto d'un teatro. Impresario, Appaltatore. Salvin. Man. Epir. Ricordati che sei attore di dramma, quale vorrà l'impresario.

di diverse terre macinate con olio di noce o di lino, che s' impiastra sopra le
tele, o tavole, che si vogliono dipignere.
Imprimitura, Mestica. Baldin. Dec.
111. P. 1. Sec. IV. Aveva il Mabuse
data una certa sorta d'imprimitura,
che pel molto piegare che si faceva,
non mai punto si guastava. Borgu.
Rip. 145. Se il campo di essa tavola,
o tela, dai pittori chiamato mestica,
sarà di colore aperto.

IMPRONTARE e MPRONTARE. VERB.

ATT. Dare altrui una cosa, con patto ch'
ei te la renda. Prestare, Dare in prestito,
Improntare. Bocc. Nov. 84. 12. Ma statigli i panni prestati, in sul ronzino che
cavalcava Fortarrigo se ne andò a'suoi
parenti a Carsignano. Fr. Giord. Pr. Se
tu chiedi che voglia per misericordia
improntarti ne'tuoi bisogni un sol danaro.

1MPRONTO. SUST. MASCH. Quello che si dà, o si riceve d'altrui con unimo di

Nov. 55. 5. Presi dal lavoratore in prestanza due mantelletti veschi di romagnuolo.

IMPROPERIA. SUST. RAMM. Oltraggio,
Insulto che si fo ad altrui con patole.
Improperiol Cavalci Fauti Ling. Questi
tali riprendono a furore e con improperi; sicche guattano e non racconciano.

IMPROPRIETA'. sour. Prom. È voce tosource malamente adoperale in sentimento di Casa che non conviene. Sconvenevolezza, Seonozza. Laber. 321.
S' ella nol fece, vuo' tu: perciò per
la sua sconvenevolezza consumarti:?
Ella a buona ragione ha più da rammaricarsi, che non hai tu, perciocchè della sua sconvenevolezza ella
perde, dove tu ne guadagni.

IMPROPRIO. ADD. Dicesi di quei modi che, per la toro sconventrolezza, che li usano. Sconcio, Sconvenevole, Disdicevole.

IMPROVISANTE. PARTE. MASCH. Colui che fa versi ell'improvvisa. Improvvisatore. Fib. Luc. 1. 1. E se mai su andazzo di poeti e d'improvvisanti, n'è stato-in questa terra quest'anno.

IMPROVISARE. VERR. ATT. 6 WEUT. For versi all'improvviso. Improvvisore Menzin. Sat. 5. A improvvisore Cominci il sì contro Abate Lanci.

IMPRUNIRE e MPRUNIRE. VERB. ATT.

Dare il lustro a'metalfi. Branire. Prov.

Cell. Vit. 3. 381. Altera piglierai un

branitoio di forro, cioè d'acciaio temperato, e con un poco d'olio brunirai

il tuo niello.

IMPRUNTURA e MPRUNITURA. SUST. remm. Quel hustro che sidù a' lavori di metallo. Bruniture.

IMPUTARE. VERB. ATT. Incolpute, Attribuire Imputare. An. Fun. 1.2. Nè che poco io vi dia da imputar sono, Chè quanto io posso dar tutto vi dono.

S. In PUTARE, malamente si usa a significare il Notare il debito o il credito di alcuno: ed in iscambio si ha a dire Mettere, o Porre in conto, Scrivere a ragione d'uno, Scrivere in alcuno, o in nome di alcuno, Notare alconto

di cinque paghe, ponendo a conto que sta di S. Giovanni prossimamente passata.

INABILE. And. Non abile. Inabile. Tac.

Dar. E sì gravemente il ferì nel braccio, che da indi innansi divenne inabile di non poter più combattere.

INABILITA.' SUST. FRAM. Difetto di attitudine, di abilità a qualche cosa. Inabilità. Red. Lett. 2. 16. Dirò solo,
che ancera io mi son dilettato di questa virtù, ancorchè non abbia potuto
per la mia inabilità furvi profitto alcuno.

INABILITARE. vene. Art. e neut. Pass.

Rendere, o Rendersi inabile. laabilitare: Segn. Crist. Instr. 3. 24. 20. S.

Marco anacoreta arrivò fino a tagliarsi un de' diti grossi per inabilitarsi all'ordine sacro.

ENAPPETENZA. sust. FEMM. È il non sentir desiderio di cibo, ed averlo quasi a nausea. Inappetenza. L.B. Cur. MALAT. In quell'aria sopravviene fa-

ciamente l'inappetenza.

VERB.ATT. Coprir checchessia con foglia d'argento. Inargentare. PLUT.ADR.()P. Mon. 2. 477. Graziosamente disse il comico in un luogo contro quelli che indornamo e inargentavano i letti, perchè ec.

INAVVERTENZA. sust. FRMM. É Il non avvertire quel che si fa, Il non pervi cura o diligenza. Inavvertenza. Bur. lnf. 30. 2. Mostra esser caduto in er-

rore per inavvertenza.

Inary entenza, si usa pure a significare un Leggero errore, un Leggero shaglio, nel quale s'incorra per poco accorgimento. Shaglio, Erroruzzo. Salvin. Disc. 1. 384. Non t'appoggiare tanto sulla fede d'accreditato scrittore, perciocchè pure è noma, e perconsegno te agli shagli soggetto. Con la la la la la la la la la non incappare in qualche erroruzzo.

INAZIONE. SUST. FEMM. É voce gallica, e significa Cessamento dell'azione, Sospensione dell'operare. Ozio, Quiete. Bur. Pung. 7. 2. Ozio è pigrizia,

e massimamente dall'opere virtuese, benché alcuna volta si piglia per la quiete della mente. Bocc. Nov. 18.37. Sentendosi, per lo lungo esercizio, più della persona atante, che quando giovane, in ozio dimorando, non era. E da avvertire che la voce Ozio può significare un onesio, ed un reo cessare dall'ope-Tazione, come si ecorge dagli esempi; e che Quiete significa solo l'innocente cessar dall'operare.

IN BILANCIA. MOD.AVVRRB. E dicesi Es-SERE, O STARE IN BILANCIA; & vole Stare ambiguo, dubbioso tra il si ed il no. Essere, o Stare, c Restare infra due, Stare in forse. Capr. Bot. 6. 118. Tu mi fai ricordare ora qui del vicin nostro, che diceva ancor egli che l'anime nostre eran quegli angeli, che non si determinarono al peccare, nè al servire a Dio, ma restarono infra due.

incagliare e ncagliare. vear. heut. eneut. Pass. Fermarsi sense potersi più muovere: e dicesi degli uomini e delle cose. Incagliare. Spad. Stor. 16.653. Una delle navi tolta dalla vista delle altre nelle tenebre della not-

te incagliò in una secca.

NCAGLIO. SUST. MASCH. Impedimento, Ostacolo, che impedisce il corso de' negozi , e simili. Incaglio. Ren: Lerr. Contribuire alla liberazione de' suddetti effetti , l'incaglio dei quali le è stato sempremai di sommo disastro.

INCANARSI e NCANARSI. VERB. NEUT. PASS. Adirarsi, Involenirsi. Accaparsi, Accuairsi. Caon. Morg., 293. Etano i suoi nomini tutti accumati incontro a lui. Tac. Dav. An. 4. 95. Sentendosi Cesare dirsi troppo crudo nel pu-

nire, più s'accanì.

INCANATO e NCANATO. And. Dicesi di Chi ha posto tutto l'animo, tutto l'amore a qualche cosa. Bedito, Dato, Affezionato, Inchinato, Inchinevole. SEN. BEN. VARCH.4.26. L'altro sia quello che comunemente si chiama ingrato, per lo essere inchinevole a questo vizio di sua propria catura.

INCANTARSI & NCANTARSI.verb.neut. PASS. Fermarsi a guardare o ad udir con ammirazione ogni più frivola cosa. Stare attonito; Stare, Guardare a bocca

aperta. Boun. Ont. c.4.15. Stava il pagano attonito ascoltando Quelle cose che a lui parevan strane. Borz. Varch. 3. 1. Ingordo di udire, e pieno di stupore, stava con gli orecchi tesi e a bocca aperta per ascoltare.

INCANTATO & NCANTATO. ADD. Della di uemo, vale Che sta come balordo, e che quasi non seppia ciù ch'ei sifaccia. Attonito, Intronato. Fiam. 1. 36. Quasi attonita e di me fuora, sedeva fra le donne. Lasc. Genos. 2. 2. Oreola, tu non odi: dormi.tu , sogni-tu , farneti chi tu, balorda, intronata? tu mi pari uscita fuor de gangheri.

INCANTO. Susta masch. Dicesi da noi a Cosa bella, da lodare, e da ammirare. Maraviglia. Segner. Man. 1. 4. Nota

altissima maraviglia. 🗤

S. METTERE, VENDERE, O COMPRARE ALL'INCANTO, O ALL'ASTA PUBBLICA: vale Vendere, o Comperare per la maggiore offerta: e si fa son certe leggi innanzi ad un pubblico ufficiale. Mettere, Vendere, o Comperare all'incanto. Fi a . As. 256. E. il giorno dipoi, condotto in un mercato, fui messo all'incanto un' altra voita.

INCAPACE.ADD. Detto di uomo, vale Non adollo, Non idoneo a far qualche cosa. Incapace. Tac. Dav. Stoa. 1. 266. La plebe e il popolo incapace de' pensieri pubblici, per la lor grandezza, cominciava a sentire i frutti della guerra.

5. Essere incapace, dicesi malamente, parlandosi di uomo , quando si vuol significare che non ha animo, o non è disposto a fare qualche cosa. Non esser da. E però volendosi dir toscanamente Quest'uomo, per modo desempio, it IN-CAPACE di fare una callive azione. Un bene., un servigio; si ha a dire Questi non è uomo da far questa sattiva azione, Costui nen è nome du fare un bene, un servigio, ec.

INCAPACITA', sust. Fram. Manoanza di capacità, attitudine; e si dice parlando di persone. Incapacità. Guig. Stor. 2. 27. I quali parte per incapacità, parte per avarizia confusero tutte le cose.

INCAPARRARE & NCAPARRARE. VERB. ATT. Comperate, dando la caparra. In-Cadartate. . ..

INCAPARRATO. Add. de INCAPARRA-RE. Incaparrato. Buon.Fier.4. 5. 19. Da cui chiamato dinanzi a fare i conti per le già incaparrate mercanzie.

INCAPONIRSI. vens. neut. pass. Ostinarsi. Incaponirsi, Incaparsi. Ambr. Cor. Quando elle s'incapano (le donne) Di voler fare una cosa, il diavolo Non le terrebbe.

INCAPPARE • NCAPPARE. vens. Arr. Pigliare • Tener con forza. Afferrare, Ghermire, Chiappare, Acchiappare.

S. INCAPPARE e NCAPPARE. neut. vale Incorrere, Cadere in insidie, in pericoli, e simili. Lucappare. Fiam. 3. 55. Forse negli aguati de ladroni è incappato.

INCAPRICCIARSI e NCRAPICCIARSI.

VERB. NEUT. PASS. Imamorarsi. Incapricciarsi. Segner. Par. Istr. 2. 1.

Perchè s' incapricciò, perchè s' invischiò, perchè mirando una giovane,
al primo sguardo egli ne sa preso.

- INCARICARE e NCARICARE. VERE. ATT.

  Commettere ad alcuno una qualche cosa, Dargliene la cura. Commettere,
  Dar cura, Incaricare, Dar carico. Sacvin. Disc. 1. 348. Quel che toccava
  allora a fare a Catone nel Senaio, e
  di che veniva precisamente incaricato,
  si era la relazione dell'operato da lui
  in Africa. An. Negn. 3. 4. A me ne
  date li danari e il carico.
- 5. Incaricarsi, neut. pase., valo Prondersi cura di qualche cosa. Brigarsi, Darsi cura. Bocc. Nov. 31. 3. Poca cura si dava di più maritarla. Cronicmet. d'Amar. 72. Li Romani seppero come lo Re ec. avea dehiberato d'esser loro nemico, e poco se ne curaropo.
- INCARICATO. PARTE. MASCH. Persona sostituita, o mandata in cambio di un' altra; Persona a cui sia commesso il fare alcuna cosa invece d' un' altra. Commesso. Cap. Impr. 8. E per lo piovano, o suo commesso, si faccia, o dica uno pietoso sermone.

INCARICO. sustimasch. Ciò che ad altrui si commette di fare. Carico, Cura, Incumbenza. Fr. Giong.Pr. R. H Vescovo dette l'incumbenza dell'opera al suo Vicario, il quale volentieri accettò quella faticosa incumbenza.

INCARIRE e NCARIRE. VERB. ATT. E NEUT.

Crescer di prezzo Rincarare. G. VIL. 12.

26. 3. Rincarò in questo nostro paese ogni spezieria, seta e avere di levaute cinquanta e più per centinaia.

incarnato e NCARNATO. ADD. Dicesi di un Color rosso acceso. Incarnatino, Incarnato. Fin. As. 306. Una coltre di teletta d'oro, e di dommasco incarnato.

INCARTARE e NCARTARE. VERB. ATT. Rinvoltare in carta. Incartare.

INCASARE e NCASARE. VERB. ATT. È Premere, Calcare. Premere, Calcare.

INCASCIARE e NCASCIARE. VERB. NEUT.

Dicesi delle cose che bene, e perfettemente si chiudono. Incassare Ric.Fion.
96. Si mette un coperchio di rame,
che incassi benissimo dentro all'orlo
della caldair, tantochè non isfiati
niente.

INCENDIARE, VERP. ATT. 6 NEUT. PASS. Ardere, Abbruciare. Incendere. MAT. VII. 8. 46. E discesa nella maggiore cappella, in più parti la incese, ed abbronzò le figure.

INCENDIARIO PARTE. MASCH. Dicesi Colui che incende. Incendiario, Incenditore. M. Vu. 24, Non altrimenti checome famoso ladrone e incendiario ti puniremo.

f. 1. Increprento, figurat. mal si adopera a significare Uomo che semina scandali e discordie tra amici o parenti. Spargitore di zizania, Seminatore di scandali, di discordie, ec. Buon. Fier. 5. 4. 6. Discoli esiliar, mormoratori Porre io vorrei in dilegno ec. Spargitori Di zizanie.

5. 2. Incharlo, dicenipure malamente ad Uomo che s'ingegna di muovere il popolo a sedizione, a tumulto. Sommovitore, Sollevatore, Puur. Apa. Or. Mon. 1. 325. Di ciò fanno ampia testimonianza le opere de'grandi adulatori, e quelli de' sommovitori del popolo per tirarlo a sua volontà.

INCENDIVO. SUST. MASCH. Si adopera da noi a significare Quello che ci persuade, o muove a fare, o dire qualche cosa. Incentivo, Cagione, Motivo, Impulso. But. Pung. 29. 1. Egli avea a deponere giuso lo incentivo de peconti. Sagg. NAT. ESP. 40. L'ingegnosa osservazione fatta dal Roberval della voscichetta d'aria, che si distendo nel vòto, diede motivo ad alcuni di credere ec. Rep. Oss. An. 6. La considerazione di questi tali vermicciuoli mi diede impulso al presente trattatello.

INCENZARE VERB. ATT. Dar lo incenso.

Incensare.

INCENZIARE e NCENZIARE. VERB.ATT. Adulare. Incensare.

S.Incenziare e Ncenziare, neut. si usa ancora da noi per similit. a significare Andare attorno senza saper dove, e che fare. Anfanare, Andare a zonzo. Vakch. Ercol. 68 Anfanare ec. è verbo contadino; che significa andare a zonzo ec. cioè andare qua e là senza saper dove andarsi, come fanno gli scioperati.

Vaso dove si arde l'incenso per incensare. Incensiere, Turibolo. Man. Pol. E ancora ha un bello incensiere, e in-

censano quella tavola.

INCENZO e NCIENZO. SUST. MASCH. Spezie di resina aromatica, di cui si fa uso frequentemente nelle cerimonie ecclesiastiche. Incenso.

S. Incenzo al morti: e dicesi Questo è Incenzo al morti; e significa Questo è un Gittar via il tempo. Dar l'incenso ai morti, o ai grilli. Cecch. Servig. 5. 10. Che volevi tu ch'lo sacessi. F. Oh sì ora il dirlo è proprio un dar lo incenso ai morti.

INCERARE e NCERARE. VERB. ATT. Impiastrar con cera. Incerare. Lib. Son. 81. E fa che spesso pur lo spago inceri.

Tela incerata, per difendere checchessia dalla pioggia. Incerato. Lasc. Rim. Mannig. 3. Mettil tosto, e ripiegal'n una cassa E sopra lo 'ncerato.

INCERATO e NCERATO. ADD. da INCE-

RARE. Incerato.

5. Incerato, dicesi di uovo Che è tra il sodo, edil tenero. Bazzotto. Pros. Fior. 6. 172. L'uova, che a tutte le cose sono condimento, da niuna condimento ricevono: onde pigliatele da bere, sode, bazzotte, affogate, tenere ec.

INCETTARE. VERB. ATT. E Comperare obbietti, per rivenderli. Incettare, Fare

incetta. Cant. Cann. 205. Nè se ne può incetture, Chè marciscono in breve tutti quanti, E sfioriti (i fichi) son cibi da furfanti.

JINCETTARE, figurat. vale anche semplicemente Comperare, Acquistare. Fare incetta, Incettare. Car. Capit. Ho già provvidamente fatto incetta B'un ricco santabarco da villano.

INCETTO: sust. MASCH. Spezie di mercatura: ed è il Comperar mercanzie per rivenderle. Incetta. Cecch. Corr. 5. 4. Ma vi veniva, dicono, all'incetta Dei

grani.

§. Incerro, è anche Il comperar cose per proprio uso, o diletto. Incetta. Ceccu. Donz. 3. 8. Oh male incetta son gli sposi vecchi.

INCETTATORE. PARTE. MASCH. Coluiche

incetta. Incettatore.

INCHIOCCARE e NCHIOCCARE. VERB.

ATT. e NEUT. PASS. B Metter tra le
CHIOCCHE, chè così sono da noi dette
le Tempie; ovvero Ricevere o Fare entrar bene e tenacemente nella mente una
cosa. Suggellare o Suggellarsi in mente, Stampar nella mente, Improntare,
Imprimer nel cuore o nella mente. Non
arrechiamo esempi, chè non abbiamo
potuto rinvenirne di veramente acconci.

HICHIODARE e NCHIOVARE VERB. ATT. Fermare, Conficcar con chiodi. Inchio-

dare.

S. 1. INCHIODARE e NCHIOPARE, si dice delle bestie quando nel ferrarle si pugne loro nel vivo l'unghia. Inchiodare. Varch. Lez. Quanto al cavallo, come scrissi ieri a messer Lelio, un maniscalco ferrandolo lo inchiodò un poco.

5. 2. Inchiodare, dicesi figurat. del Tentare la pazienza di alcuno. Frugare, Tentare, Stuzzicare. Non abbiamo potuto trovar e alcuno acconcio esempio.

INCOCCIARE e NCOCCIARE. VERB. NEUT. e neut. pass. Stare ostinato e fermo nel suo proposito. Incocciare, Intestare, Incaponire. Salvin. Disc. 2. 489. Colla cortesia non s'addolciscono, ma a quelle tatora, come se sassate fossero, incocciano come rospi.

INCOLLARE e NCOLLARE. verb. ATT.

Appiccare insieme con la colla. Incol-

lare

INCOLLERIRSI, eNCOLLERIRSI. VERB. NEUT. PASS. Adirarsi, Montare in collera-Incollerire, Incollorire.TAC. DAV. Incollorivasi de' messaggi mandati da Pisone ora per ora.

INCOLLERITO e NCOLLERUTO. ADD. da INCOLLERIRE. Incollerito, Incol-

lorito.

INCOMPENZA. SUST. PEMM. Commissione, Carico che si prende o da altrui. Incumbenza. Fr. Giord. Pred. Il Vescovo dette l'incumbenza dell'opera al Vicario.

INCOMPENZARE. verb. Att. Commettere ad alcuño di fare alcuna cosa. Dare o Impor carico, Dar commissione. Bocc. G. 3: P. 10. De' quali il primo, a cui la Reina tal carico impose, fu Filostrato.

INCONOCCHIARE. VERB. NEUT. Mettere in sulla roccaril pennecchio, cioè la canapa. il lino, e simili, che si dee filare. Inconocchiare. Belling. Son. 147. Che quel si fila, poichè s'inconocchia.

INCONTENTABILE. And. Dicesi di Chi è molto difficile a contentarsi. Incontentabile. Esp. Salm. Popolo di sua natura querulissimo, incontentabile, e facilmente nauseabondo.

INCONTRARE & NCONTRARE. VERB. ATT. Abbattersi in caminando con chicchessia. Incontrare; Scontrare, Ri-

scontrare.

S. INCONTRARE, neutr. mal si usa a significare Gradire, Piacere; e dicesi specialmente delle commedie, delle tragedie, delle musiche, e simili altre cose. Gradire, Placere, Esser applaudito, Esser accolto con lode, con plauso.

INCONTRO. sust. MASCH. L'Incontrare.

incontro.

S. INCONTRO, e dicesi APBRE INCONTRO, FARE INCONTRO; ed è il mederimo che INCONTRARB nel sentimento del S. V.

INCOPPARE. VERB. ATT. E Metter nel Cuoppo, a Coppo, che toscanamente dicesi Cartoccio. Incartocciare, Accartocciare. Buon. Fign. 4, 5, 19 Che non mi rendan per torta la fava E mi incartoccia le vecce per pepe.

INCORAGGIAMENTO. E voce toscana, ma mal si adopera in sentimento di A-. iuto, Protezione, Favore, che si dà alle

arti, alle scienze, e simili altre cose. Favore, Protezione, Aiuto.

INCORAGGIARE. verb. Att. Non altrimenti che incoraggian ento, mai si adopera a significare il Favore o la Protezione che si dù alle lettere, alle scienze, alle arti, e a qualsiasi altra cosa; e dee dirsi Favorire, Favoreggiare, Proteggere, Avere in protezione, Dar favore, Caldeggiare.

INCORPORARE. VERB. ATT. Unite, o Congiungere insieme una cosa con un' altra. Incorporare. Bongn. Onic. Fin. 206. Essendo incorporato ed unito

colla città nostra.

3. Incorporarsi, neut. pass. vale Inumidirsi, ricevendo e lenendo in se l'umido. Incorporare, Inzupparsi, Imbeversi. Ner. Art. Vets. 32. Si mescoli bene il vetro, e si lasci per un'ora tanto che il vetro incorpori la tintura del detto croco. Sagg. nat. esp. 144. Vi cacciammo dentro un cilindro di legno ec., benissimo imbevato d'ofio e sego, perchè non avesse a inzupparsi.

INCORPORAZIONE. SIST. FEMM. L'Incorporare. Incorporazione, Incorpora-

mento, incorporo.

INCORREGGIBILE & NCORREGGIBI-LE. ADD. Da non potere esser correlto, Che non riceve correzione. Incorreggibite, incorrigibile. Vir. Plur. Perche to vedeva incorrigibile, aveva gran dolore. Maestruz. 2. 9. 6. Nol dee far battere, se già il cherico uon fosse incorreggibile.

INCORREGGIBILITA'. sust. femm: Astratto d'Incorregibile. Incorregibilità. Vir. Pror. O Glauria, Glauria, gran grazia ti faccio, ch'io ho pazienza della incorrigibilità del tuo figliuolo.'

IN COSCIENZA e NCOSCIENZIA.' Modo avverb. che si dice per altestazione di verità. In coscienza. Alleg. 26 A chimi domandasse în coscienza E in parola di Principe, chi sono Sì infelici infra tanti , Direi : sono i pedanti.

INCRASTARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. Congegnare, o Commettere l'una cosa dentro dell' altra. Incastrare. Benv. Cell. Ober. 158. Quegli bellissimi ossi dell'anche, li quali fanno in modo d'un catino cc., li quali incastrano con bellissimo ordine in sull'osso della soscia, ec.

S. Parlandosi di gemma che s'incastra in un anello, propriamente dicesi Incastonare: dappoiche Castone è Quella parte dell'anello, dove è posta e legata la gemma.

INCRESPARE e NCRESPARE. VERB. ATT. Ridurre in crespe. Increspare.

S. Increspare, detto delle mura, è Dar loro la prima crosta rozza con la calcina, per poi coprirle con l'intonaco. Arricciare. Cant. Carr. 167. E' si può intonacare La casa vecchia, arricciare e pulire.

INCRESPATURA e NCRESPATURA. sust. femm. L'Increspare. increspatu-

ra, Increspamento.

S. Increspatura e Norrespatura, parlandosi di muri, è Quella prima incalcinatura che si dà ad essi prima dell'intonaco. Arricciatura, Arricciato. Bald. Voc. Dis. Cotale intonaco s'apre e fende in diverse parti, talvolta forse a cagione di non essere stata ben lavorata l'arricciatura. Borgh. Rip. 175. Si vada distendendo con una cazzuola infuocata, che riturerà tutti i buchi dell'arricciato.

INCUMBERE. VERB. ATT. E dicesi Incumbere checchessia ad uno e vale Essere checchessia del dovere di alcuno. Appartenersi. VIT. SS. PP. 1. 155. Enon s'appartiene a me che lo reo sia

giudicato.

INCURABILE. ADD. Da non potersi curare, Senza rimedio. Incurabile. S. Giov. Gaisot. 174. Quantunque ne'corpi vengano certe infermitadi incurabili, pure nientemeno ci aiutiamo di curarle e con medicine e con voti.

INDACO. sust. MASOH. Materia colorante, di colore tra turchino e azzurro. Indaco. VIAG. Mont. Sin. Vi si truova in moltissime luogora, dove si fa grande quantità d'indaco, e fassi d'un' erba fatta quasi come porcellana.

INDEBITARSI e NDEBITARSI.ven.neut.

pass. Far debiti, Caricarsi di debiti.
Indebitarsi. M. Franz. Rim. Burl.
Aucor ch'altri s'indebiti, e s'impegni.

INDEBITATO. ADD. da INDEBITARE. Indebitato. Esp. Pat. N. Come il

povero indebitato ch' è caduto nelle mani dell'usuraio, e che non ha niente onde possa finire suo debito ec.

INDECISO. ADD. È voce toscana malamente adoperata a significare Lo stare
in dubbio, Il non sapersi risolvere, L'essere infra due. Irresoluto, Dubbioso.
Varch. Stor. 9. 231. Egli erano tanto
diversi l'uno dall' altro, e tanto per lo
più timidi e respettivi, per non dircasosi e irresoluti, che mai ec. Vit.
Plut. Antigono ec. stava tutto dubbioso per la paura della battaglia.

INDENNITA'. SUST. FRUM. Rifacimento di danno, o Ristoro di spesa. Compenso, Ristoro, Indennità. Buon. Firm. G. 5. Intr. 1. Mi veggo al fianco a ricercar compenso Per tanti danni in questi di sofferti. Varch. Stor. 126. Non fece menzione nè de l'indennità nè della pena. Non vogliamo rimanerei dal dire che Indennità in questo sentimento è stato aggiunto dal Manuzzi con con questo ed un altro esempio del Varchi; e che non pertanto e noi suonano meglio i vocaboli Compenso e Ristoro, che la voce Indennità.

INDENNIZZARE. VERB. ATT. È voce gallica, che si usa a significare il Rifare i danni, le perdite, le spese. Rifare i dauni, Ristorare. Bocc. Nov. 49. 9. lo sono venuta a ristorarti de'danni, li quali tu hai già avuti per me. Cas. Lett. 54. E perciò la prego che le piaccia di ristorarmi di questa mia perdita.

INDENNIZZAZIONE. SUST. FEMM. V. IN-DENNITA'.

INDENNIZZO. SUST. MASCH. V. INDEN-NITA'.

INDIAVOLATO. ADD. Dicesi di cosa Difficile, Piena di difficoltà. Indiavolato.
Benv. Cell. Vit. 2. 407. Io ho fatto
quello che mai uessuvo altro uomo
ha fatto innanzi a me di questa indiavolata arte.

INDIFFERENTE. And. È voce francese insieme ed italiana; ma noi non facciam bene adoperandola in tutte le significazioni, in che si adopera dai Francesi. Imperocche quando si vuol significare il Non propendere che fa l'uomo ne dall'una, ne dall'altra parte, bene si adopera la voce Indifferente; quando si

vuol eignificare ché i uomo è nello stato di disappassionatezza, che non sente ne amore, ne odio per alcuna cosa, e punto non si cura di quella, hassi a dire indolente; quando finalmente si vuol significare Uomo che non cura, anzi sprezza una qualche cosa, più propriamente si ha a dire. Non eurante. Can. Lett. 3. 65. Di mansuetissimo e compassionevole che è di natara, si dispose ad esser solumente giusto, e indifferente per ognuno. Bocc. Nov. 31. 16. Perchè non come dolente femmina, o ripresa del suo faito, ma come non curante e valorosa ec. disse. S.INDIFFERENTE, malamente si adopera per Di poco conto, Di poca importanza; e si usa sempre col NON; dicendosi, per modo d'esempio, Questa cosa non è In-DIPFERENTE, Questa è spesa non In-DIFFERENTE: e si ha ad usare in questo sentimento Piccolo, Leggiero, Lie-

INDIFFERENTISMO.sust. Masch. v. IN-

DIFFERENZA.

ve . Di poco conto.

INDIFFERENZA. sust. prmm. Non altrimenti che Indisserente è voce francese ed italiana:e quando si vuoi significare lo Stato, o la Disposizione dell'animo, che non propende në per l'una, në per l'altra parte, ben si dirà Indifferenza; quando si vuol significare l'astratto d'Indolente, Negligente, Non curante, si ha ad adoperare Indolenza, Negligenza, Trasc<del>urata</del>ggine, o Straccurataggine, Non curanza. Bart. Miss. Mog. 148. Un umile e fedele soggezione di volontà, ugualmente disposta a lasciarsi adeperare in quatemque sesse ministero, dovea'saperiori tornasse in meglio del pubblico impiegario. La quale indifferenza (come noi chiamiamo) chi seco la porta in religione, e la si mantiene, non può ec. Bran. Rim. 83. Non far da cosa a cosa diffe**renzia, Non gu**ardar più la bianca che la nera , Questa hanno certi chiamata indolencia.

INDIPENDENTE. PARTE. MASCE. È voce toscana sal quando s'adopera a significare Uomo che nun è sotto la soggezione, la balia altrui; ma per contrario mal si usa a significare Uomo che ha la facoltà di esercitare liberamente la

sua volontà in pensare ed in operare: sicché ben si dice, per modo di esempio, Questo giovane è Indipendente non essendo più notto la soggezione del padre, o d'altri suoi maggiori; e mal si direbbe Quest'uomo è Indipendente, è d'animo Indipendente, per significare Uomo che operi liberamente, e senza rispetto di persona o cosa alcuna: e si ha a dir Libero.

indipendenza. sust. remm. Il non estacre sotto la soggezione di alcuno. Independenza. Segnez. Cr.st. 1str. 2. 2. 4. Tanto è indubitato che l'independenza è un tesoro inalienabile di Dio solo.

S. INDIPENDENZA, malamente si adopera parlandosi dell'animo e del pen-

nero; e si ha a dire Libertà.

individuare. Verb. Att. e neut. Ben ei adopera parlandosi di uomo, e vale Ridurre ad individuo; ma mal si usa per Distinguer minutamente, e con particolarità, fatti, o cose. Particolareggiare, Particolaritzare. Secuen. Par. Istr. Guardate di non particolarizzare eccessivamente in materie lubriche, ec.

INDIVIDUO. 808T. MASCR. È voce toscuna sol quando si adopera a significure Una, o Più parti d'una specie: e però ben dicesi, per modo d'esempio, Un Individuo della specie umana, Due Individui della specie bovina; e mal si direbbe Un Individuo, in iscambio di Un uomo. Varen. Encol. 36. Tutto quello che of non conviene egli noche di necessità a tutti gli altri individui di quella medesima specie?

INDOGANARE. VEAR. ATT. Dichierare quello che si porta ai gabellieri, pagandone il dario. Gabellare. STRAT. Port. Fir. Non possino gabellare bestiame di sorta alcum per macellare de. Non possino gabellare sote sode, se non in fagottini di libbre tre, e non più.

INDORARE e NDORARE: VERB. ATT.

Distendere, e Appiceur l'ore in mila
superficie di checchessia. Indorare, Dorare. Borgn. Rip. 233. Chi volesse
poi metter l'oro a bolo, gli sa d'uopo

primieramente sopra il legno che vuol dorare dar tre mani di gesso.

INDORATORE. PARTE. MASCH, Colui che indora. Indoratore, Doratore, Mettilo-ro. Plut. Adr. Op. Mor. 3. 71. Per dir più vero, la seguitino come improntatori, indoratori, o tintori.

INDORATURA e NDORATURA. sust. remm. L'Indorare. Indoratura, Do-

ra tura.

INDOVINO e ANNIVINO. SUST. MASCH. Detto oscuro, affine di vedere se altri sa indovinarne il sentimento. Indovinello. Malm. 6. 34. Chi dice indovinelli, e chi novelle.

INDRIZZO. SUST. MASCH. Avviamento che si dà a lettere, ed altre simili cose. Indrizzo, Indirizzo, Ricapito. Bemb. Lett. 2.8. 116. Questa vi sa solamente acciocchè diate alla rinchiusa, che va a M. Avila, e buono e sedele indirizzo.

INERENTEMENTE. Avv. In conformità.
Conformemente. Corrispondentemente. Cal. Macch. Sol. Tale è la connessione de veri, che di qua poi corrispondentemente ne seguita la contiguità.

INFADARSI e NFADARSI. VERB. NEUT.

PASS. Perder la pazienza, e Montare

in collera, Crucciarsi, Stizzirsi. Dant.

Inf. 3. É il Duca a lui: Caron, non ti
crucciare.

INFANGARE e NFANGARE verb, meur.

e nout, pass. Insozzare, e Insozzarsi
di fanyo., Infangare, lufangarsi, Impillaccherare, Sen, Pisu Esser bagnato
dalla pioggia, o infangato dal fango.
Si puole penentire che lappillaccherare è un pe mano di infangare, chè dicesi
Impillaccherato chi è sporco di molte
atille di fango, di molte Pillacchere, ad
Infangato chi è tutto sparso di fango.

INFANZIA. SOST. FEMM. La prima età dell'uomo, dalla nascita fino ai sette, anni. Infinzia.

S. INPANZIA: NEANZIA: edicesi Dane i NA NEANZIA di unos e vale Somigliargli: Simiglianza, Somiglianza. Bocc. G. 4. P. 16. Pure esse hanno nel primo aspetto cimiglianza di quella.

INFARINARE. VENB. ATT. Aspergere di farina; e dicesi propriamente delle cose chesi kanno a friggere. Infarinare. Fin.

Dias. Bess. Down. S'ella fosce pesce da friggere, si potrebbe comprare più un quattrin la libbra, perciocchè non accaderebbe infarinarlo.

INFILARE eNFILARE. VERB. ATT. Pascare checchessia con filo. Infilare. Ricett. Fior. Dopo averle colte fresche, e spremute, e acciaccate, colle mani, le infilano, e le mettono ad asciugare.

S. INFILABB E NFILARE, come INFILAR

colla sciabola, è Trapassare da un
canto all'altro, ferendo, e pugnendo.

Infilzare. Bern. Ort. 2. 23. 55. Finsse
in un fascio qui Rinaldo e Orlando,
Che l'uno e l'altro infilzerei col
brando.

INFINOCCHIARE e NFINOCCHIARE.

VERB ATT. Aggirare uno, Dargli ad

intendere alcuna cosa Infinocchiare.

VARCH. ERGOL. 76. Quando alcun, vuol

mostrare a chicchessia di conoscere

che quelle cose, le quali egli s'ingegna

di farli credere, sono cianoe, bugie

e bagattelle, usa dirgli: Tu m'infinoc
chi, o Non pensare d'infinocchiarmi.

INFLOTTA, NELOTTA e NEROTTA. Posto avverb. vale Incience, In compagnia. In frotta. VARCH. ERCOL. 31. Come si vede in alcuna sorta d'uccelli, che volano in frotta, e nelle pecore, e negli altri animali.

INFLUENZA. SUST. PENM. Exoce toscana, ma solo usula a significare L'influsso celeste. Non per tanto da noi si usa soventi volle gallicamente, dandosi a questo vocabolo diverse significazioni, che ha nel francese: chè taluolla si usa in luogo di Potere, tol altre in luogo di . Aiuto, tal altra per Autorità, Protezione, ed altri simili concetti. Però, per modo d'esempio, in iscembio di dire Quegli ricorse all'Inneunna de gran di, diremo Quegli ricorse all'Autorità, o Protezione de grandi; in iscambio dell'Influenza dell'Austria su tutta l'Italia, l'Autorità dell'Austria nel pensure, e nell'operare degl'Italiani: in iscambio dell'INELVENTA de Papi nelle decisioni del medio evo. L'Autorità · de' Papi nelle deliberazioni, e nei partiti che si prendevano siel medio evo: in iscambio dell'INFLUENZA delle Crociale sui costumi, sulla civillà, diremo Il Potero delle Crociate su i costumi, sulla civiltà, ec.

INFOCARE e NFOCARE. VERB. ATT. È voce toscana, che vale Far diventar di fuoco; ma da noi si adopera male per Dare il caldo ad una qualche cosa: e si ha a dire Riscaldare, Scaldare. Dant. Par. 24. Non scaldò ferro mai, nè battè ancude. Lab. 170. Nè che troppo abbia il forno la fornaia scaldato.

INFODARARE eNFOTARARE.verb.att.

Rimettere nel fodero. Infoderare. AnGuill. 14. 128. La spada infodra, e

poi dolce la guata.

INFONDERE & NFONNERE, VERB. ATT.  $oldsymbol{E}$  voce toscana , che significa Metter checchessia in un liquore, acciocche esso ne altragga le qualità; ma da noi mal si adopera nel significato di Bagnare, d'Intignere: e quando vogliam significare lo Spargere acqua o altro liquore sopra checchessia, abbiamo a dire Bagnare; e quando vogliamo significare il Tuffar leggermente in cosa liquida checchessia, dobbiamo dire Intiguero. Bocc. Nov. 77. 58. Almenoun bicchier d'acqua mi sa venire, che io possa bagnarmi la bocca. Moral. S. Greg. Manda Lazzero che intinga la sommità del dito **su**o nell'acqua.

INFORMO. sust. MASCH. Ragguaglio, Notizia di qualche persona, o di qualche cosa. Informazione. Bocc. Nov. 85. 10. Secondo la informazione avuta da

Bruno.

INFORNARE e NFORNARE. VERBATT.

Mettere il pane nel forno. Infornare.

INFORNATA eNFORNATA, y. COTTA. 5.
INFORTIRE e NFORTIRE. Verb. NEUT.

Detto dell'aceto, è Acquistar forza maggiore. Infortire. Lib. Cub. Malat. Per
fur bene infortire l'aceto, è necessario ec.

INFRACIDARE e NFRACETARE. VERB.

NEUT. PASS. Venire a cerruzione, Putrefarsi. Infracidare, Infracidarsi, Infracidire, Infradiciare Ca. 2. 21. 6. 1
semi s' infracideranno.

S. INFRACIDANE e NFRACETARE, ott. Infastidire olcuno. Infracidare, Infradiciare. Gell. Sport. 1. 3. Perchè voi non abbiate più a infracidarmi, e tòrmi sempre il capo con una vosa me-

sima.

INFURIARE 6 NFURIARE. VERB. NEUT. PASS. Adirarsi, Trascorrere furiosamente all'ira. Infuriarsi. Rep. Vip. 2. 34. Ogni volta che la vipera mordeva, se le dava grandissima occasione d'incollorirsi a suo dispetto, e d'infuriarsi.

INFURIATO. ADD. da INFURIARE. Infuriato. Pecon. G. 20. Nov. 2. Appio tutto mesto e infuriato si parti.

INFUSCARE e NFUSCARE. VERR. NEUT.

PASS. Smarrire la serenità della mente,
per odio, amore, o altra simile passione. Confondersi, Turbarsi, Aver la
mente turbata.

INFUSIONE e NFUSIONE. SUST. PENN.

L' Infondere, o Mettere in molle in qualche liquore una cosa, perché quello ne attragga qualche parte. Infusione.

Com. Inf. 29. Lo maestro d'alchimia per ignoranza pecca, o in sublimazione, o in calcinazione, o in infusione.

INGABBELLARE. VERB. ATT. È lo stesso

che INDOGANARE. v.

INGAGLIARDIRE & NGAGLIARDIRE.

VERB. NEUT. PASS. Divenir gagliardo,
forte. Ingagliardire. DAV. Colt. La
vite ec. tenuta bassa, intozza, rattiene il sugo, e ingagliardisce.

INGALLATO e NGALLATO. App. Aggiunto d'uovo, rale Che ha acquistata la disposizione a generare il pulcino. Gallato.

- INGARRARE e NGARRARE. VERB. ATTe NEUT. Talvolta vale Trovare, Rinvenire; dicendosi, per modo d'esempio,
  Hai tu Ingarrata la casa, il numero,
  e simili. Trovare, Rinvenire.
- Apporsi, Dar nel vero; e dicesi, per modo d'esempio, Avendo veduto che il cotale è divenuto molto ricco; ho pensato che avesse rubato, e l'ho Ingarrata, chè ho saputo che era veramente ladro. Apporsi, Dar nel segno, Imberciare, Dare in brocco, Imbroccare. Vanch. Ercol. 87. Dare in brocco, ovvero nel segno, cioè berzaglio, ragionando, è apporsi, e trovare le congetture, e toccare il tasto, o pigliare il perbo della cosa.
- S. 2. INGARRARE, si usa a significare il Compier felicemente una cosa, un fatto. Riuscire a bene in qualche cosa.

INGENTE. ADD. Aggiunto a spesa, somma, e simili, vale Grande: e det dirsi Grande, Grave.

INGHIOTTIRE e AGLIOTTERE. VERR. ATT. Spingere il boccone giù pel gorgozzule. Inghiottire, Ingoiare.

S. INCHIOTTIRE e AGLIOTTERE, figurat. parlandosi di dispiaceri, ingiurie,
ed altre cose simili, vale Sopportarle.
Inghiottire. CAVALC. MED. CUOR. Nel
terzo modo la pazienza è viziosa, quando l'uomo per ambizione o amore di
regnare patisce ed inghiottisce molte
cose, e sopporta molti difetti e ingiurie.

RO. sust. MASCH. Arnese di legno per uso d'inginocchiarvisi. Inginocchiatoio.

INGINOCCHIATA e GINOCCHIATA. sust. remm. L'atto d'inginocchiarsi. Inginocchiata, Inginocchiazione, Genuslessione. Franc. Sacch. Nov. 29. Venendo alla seconda inginocchiazione.

INGINOCCHIONI e GINOCCHIONI. AVV.

Con le ginocchie piegate in terra. In ginocchione, In ginocchioni, Inginocchione, Inginocchioni. R.M. Anr.
Gurt. 95. Inginocchion mi gitto a voi
davante.

INGREDIENTE. SUST. MASCH. Dicesi delle Cose che entrano in medicamenti, nelle vivande, e cose simili, e gli compone. Ingrediente. Red. Esp. nat. 96. Noverano questo pepe di Ciapa fra gl'ingredienti del cioccolatte.

INGROGNARE e NGRUGNARSI. VERB.
NEUT. e NEUT. PASS. Adirarsi, Prendere
il grugno. Ingrognare, Ingrugnare.
SEGR. FIOR. CLIZ. 22. lo te la darò a
lor dispetto; e chi vuole ingrognare,

ingrogni.

INGROGNATO e NGRUGNATO. ADD. da INGROGNARE. Ingrognato, Ingrugnato.Lasc.Pinz.4.10. Anzi sta ingrognato e incaparbito di sorte, che io, come uomo maturo é di discorso, mi sono partito.

INGROSSARSI. VERB. NEUT. PASS. Adirarsi alquanto con alcuno. Ingrossare. Nov. Anr. 33. 1. Cominciò a fare strano sembiante, e ingrossò contro

all'amico suo.

in GROSSO e ALL' INGROSSO. Posto avverb. vale A grossa somma; e dicesi del Comperare e del Vendere; contrario di Comperare e Vendere a minuto. Ingrosso e in grosso, Indigrosso e in di grosso. M. VII.. 1. 56. La biada costava il ruggio, che era dodici profende comunali a comperarlo in grosso.

INGUAGGIARE e NGUANGIARE. VERB.

ATT. Fare scommessa, mettendo su quel
che si gioca, per mantenere una nostra
opinione. Scommettere, Metter pegno.
Red. Vir. 1. 11. Un uomo dottissimo
ec. scommesso avrebbe tutto il suo che
ogni minima goccia di fiel di vipera
bevuta animazza to avrebbe un nom dei

più robusti.

INGUAGGIO e GUAGGIO. SUST. MASCH.

Lo Scommettere, ovvero Patto che si
fa di vincere o perdere una cosa sotto
determinata condizione, ed il Pegno
stesso che si pone. Scommessa. Red.
Esp. nat. 17. Fece scommessa di venticinque doppie, e trovò subito il riscontro. Lasc. Streg. 5. 3. Lucantonio, i' ho guadagnato la scommessa.

INGUARIARE e NGUARIARE. VERB.ATT.

Prometter la mano di sposa ad una donna, ed anche Sposaria. Impalmare.
Pecor. G. 8. Nov. 1. Messer Buondelmonte giurò una fanciulla degli Amidei per moglie, e impalmolla.

INIZIATIVA. SUST. FEMM. E dicesi Dare o Pigliare l'Iniziativa, che è gallica e barbara maniera, e vale Dur principio, o Prender principio: ed in iscambio si ha a dire Principiare, Dar principio, Dare cominciamento.

INNAMMORATA & NNAMMORATA.

PARTE. FEMM. Donna amata. Amanza,
Innamorata. Lasc. Crn. 1. Nov. 6. Non
faceva altro, che pensare alla sua in-

namorata.

INNAMORATO e NNAMMORATO. PARTE.

MASCH. Dicesi di Uomo che ami donna
o fanciulla onestamente o disonestamente. Amante, Vago, Damo, Innamorato. Salvin. Annot. F. B. 3. 1. 5.
Gl' innamorati col mangiarsi i guanti
setto una finestra mostrano ancora la
lor passione e la rosura del cuore che
gli affligge e gli divora. v. CAVALIER
SERVENTE.

INNESTARE e NNESTARE, YERB. ATT. Congiungere un ramicello, che dicesi toscanamente Marza, di una pianta in un'altra, acciocche in essa si alligni. Innestare.Ca. 4. 11. 1. Le viti s'inne-

stano o in viti, o in alberi.

INNOVARE. VERB. ATT. Questa e voce toscana, ma malamente si adopera a significare il mutamento, che altri sa o vuol fare di cose vecchie in miove. Mutare, Cambiare, Rimutare. Giov. Vil. 11. 2. 10. Maggiormente Iddio può tutto lare e alterare, mutare e dislare.

INNOVAZIONE. sust. femm. L'Innovare. Innovazione, Cambiamento, Mutamento. Fir. Disc. Lett. 314. L'uso universale non approvò questa sua in-

novazione.

INOLTRARE. VERB. ATT. E voce foscana, mamal si adopera in sentimento di Dare. Porgere:dicendosi,per modo di esempio, Quegli ha Inoltratouna supplica; lo ho Inoltrato una memoria nel ministero degli affari Interni: e devesi dire Dare, Porgere.

INQUARTATO e NQUARTATO. ADD. Dicesi di Uomo alquanto grasso, e carnoso. Paffuto, Carnacciuto. Lab. 192. E pienamente di divenire passuta e

naticuta le venne fatto.

INQUIRERE. VERB. ATT. Far processo addosso ad alcuno. Inquisire, Inquirere. Bemb. Lett. in. 11 podestà ec. ha inquisito ed esaminato molti per trovar la verità.

INQUISIZIONE. SUST. FEMM. Il far processo addosso ad alcuno. Inquisizione.

INSACCARE & NZACCARE. VERB. ATT. Mettere in sacco. Insucare. Buon.Fier. 3. 5. 5. Gran s'insacchi, uve s'incestino, Girin mole, e fin si pestino.

INSALATA e NZALATA. sust. FEMM. Cibo d'erbe, che si mangiano condite con sale, aceto, e oglio, e per lo più crudo. Insalata. Belling. Son. 272. D'insalate possiam fornir San Biagio.

S. Insalata mischiata, e mmiscata, si dice di Più sorte d'erbe mescolate insieme per farne insalata. Mescolanza. Rep. Lett. 109. Delle sue Mescolanze (del Menagio) poi non le dirò altro, se non che mi rassembrano simili a quelle insalate composte di varie odorose, tènere, e saporose erbucce, le quali Mescolanze appunto da noi .... . si ap-

pellano.

INSALATARO e NZALATARO. PARTE. MASCU. Venditor d'insalata. Insalataio. Lasc. Cen. 1. Nov. 4. Il nostro monaeo si è aecostato a uno insulataio; to'! gli domanda per comprare.

INSALATELLA e NZALATELLA. DIM di INSALATA. Piccola insalata. Insalatina, Iusalatuccia. Lub. Cur. Malatt. Più apprezzano una insalatina bencondita, che una buona minestra.

INSAPONARE & NZAPONARE. VERS. ATT. Impiastrar di sapone. Insaponare. Brilling. Son. 281. Che torna in-

saponato dal burbiere.

INSAPUTA: e dicesi ALL' INSAPUTA. MOD. AVVERD. Senza che se ne sappia niente, Senza che si aspetti. Alla non pensata, All' improvista, All' improvviso, Improvvisamente. Bern. Oal. 1. 9. 1. Quando fortuna avversa gli saetti, Allo 'mprovviso , quando men s' aspetta.

INSELICIATA • NZELECIATA. sust. FEMM. Pavimento, o Strada coperta, o lastricata di selici. Seliciato, Selciata. Balbin. Dec. Dipinse due facciate d'una casa di cantonata verso la selciata di S. Francesco.

INSENSIBILE. ADD. Che non sente, Che non ha sentimento. Insensibile: Bocc. Nov. 10. 3. Come statue di marmo mutole e inscasibili stanno.

S. Insunsibile, si adopera pure, ma malamente, a significare Il non commuoversi e sentir pietà dell'altrui disgrazie; e a significar pure 11 non sentire qualunque altro affetto. Nel primo caso si ha a dire talvolta Duro, talvolta Inumano, e tal altra Spietato; nel secondo caso si ha a dire Vòto di affetti, Senza affetti, e talvolta ancora Disamorato. Danz. Purg. 13. Non credo che per terra vada ancoi Uomo sì duro, che non fosse punto Per compassion. Gell. Sport. 3, 4. Uh! tu sei di quei disamorati! Non vogliamo tralasciar di aggiungere che il Manuzzi ha registrato nel suo Vocabolario Insensibile nel sentimento dichiarato avanti con uno esempio del Segneri; ma a noi

questo non é paruto chiaro; e però non abbiam voluto actellario, e non abbiamo parimente voluto accellare il vocabolo Apatista, essendoche non ci par voce di forma e suono veramente stahano.

INSERVIBILE. ADD. Dicesi di Cosa che non si può più usare, o per vecchiezza,. o per guasto; e dicesi ancora di Uomo` non acconcio a qualche cosa, o per incapacità, o per vecchiaia. Logoro, Guasto, Disadatto, Inutile. Agn. Pand. 20. E se a uno o a più sarà data faccenda, alla quale egli sia inutile e disadatto.

INSIGNIFICANTE. ADD. E voce toscara, ma malamente si adopera a significare Di poco valore, Di poca importanza: e si ha a dire Di poco conto, Di poco momento, Leggero, Lieve, e simili.

INSINUANTE. ADD. E voce toscana, ma non ben si adopera a significare la piacevolezza, ovvero la destrezza di un uomo nell'entrare nell'altrui animo: e nel primo caso si ha a dire Piacevole; e nel secondo Destro, Accorto, Scaltrito, Lusinghiero. Cavalc. Fautt. ling. Perchè molti lusinghieri pestiferi gli fanno a loro per compiacere.

INSINUARE. VERB. ATT. Persuadere destramente, Metter nell'animo: e dicesi da noi Insinuare alcuno di una cosa; e in toscano s'ha a dire Insiguare una cosa ad alcuno. Salvin. Pros. rosc. 1. 281. Volendo qui il Poeta far docile e attento l'ascoltante, e insinuargli una morale verità ec., cominciò a poco a poco la descrizione.

INSIPIDO e NZIPETO. ADD. Contrario di Saporito. Insipido, Sciocco, Scipito. Bocc. Nov. 77. 49. Di gran lunga è da eleggere il poco e saporito, ch'il molto, ed insipido. Franc. Sacch. Nov. 192. Tornato il marito a desinare, e assaggiando la sciocca vivanda, comincia a mormorare.

§. Insipido e Nzipero, dicesi figurat. di Persona che non ha alcuna cosa nei suoi discorsi, nelle sue azioni, che alletti, che piaccia. Insipido. Buon. Fier. 2. 4. 75. Or me ne avveggio Ch'è il più scempio e 1 più insipido che mai Sciogliesse lingua a infastidire orecchi. INSISTENTE. ADD. Che reca molestia, noia. Importuno. Cas. Lett. 17. Mi dia licenza che io le possa essere importuno in ricordarle la sopraddetta spediviona

INSISTO e NZISTO. ADD. Dicesi per lo più di Fanciullo disubbidiente, e che resiste agli ordini ed a voleri de maggiori.Contumace.Pass.264.Per la quale altri è contumace e disubbidiente ai suoi maggiori.

INSIVARE e NSIVARE. verb. neut.pass. Si dice del Rappigliarsi il sego, il brodo grasso, il burro, ed altri liquori grassi.

Assevare, Rassegare.

INSOCIEVOLE. ADD. Dicesi di Uomo che non ama, e sugge il conversare. Insociabile.

INSOGNA e NSOGNA.sust.pemm. Dicesi il Grasso del maiale strutto al fuoco, · il quale si ripone o in vesciche, o in vasi di terra colla. Lardo, Strutto. E necessario di qui avvertire che quello che da noi dicesi Lando, toscanamente si dice Lardone; e Lardo in toscano significa solamense quello che noi diciamo Nzogna.

INSOLVIBILE. ADD. Dicesi di Debitore che non può pagare i suoi debiti. Fallito. Malm. 1. 83. Non teme della Corte chi è fallito.

INSOMMA e NZOMMA. mod.:avverb. Finalmente, In conclusione. Insomma. CAVALC. FRUT. LIGN. Truovo che insomma cinque sono quelle cose ec.

INSUFFICIENTE, ADD. E voce toscena, che pal propriamente Non acconcio, Non abile; e malamente si adopera come aggiunto di cosa che non basti, che non sia bastante, e si ha a dire Non bastante. E però non si dirà, per modo d'esempio, Questo panno è Insuffi-CIENTE a fare un mantello; ma Non è bastante a fare un mantello.

INSUFFICIENZA. sust. Femm. Voce pure toscana, ma come astratto di Non abile, Non idoneo, Non acconcio; e mal si adopera in sentimento di Mancanza, Mancamento, Difetto. E non si ha a dire, per esempio, PER INSUFFICIENza di mezzi; ma Per mancamento,

difetto di mezzi.

INTACCARE & NTACCARE, VERB. ATT. e neut. pass. Far tacca, Fare in superficie piccul taglio. Intaccare. Benv. Cell Oner. 10. Avvertiscasi a radergli con un rasoio da orefici benissimo arrotato ec., acciocche non s'intaccassero.

S INTACCARE, si dice anche figurat. per Offendere l'altrui fama e riputazione. Intaccare. Buon. Fien. 3: 2. 8. Che tali essere è solito coloro Che tu descri-

'vi e con tal nota intacchi.

INTACCO e NTACCO. sust. Mascn. Picciol taglio. Intaccatura, Tacca. Mr. M. Pot. Sono certi arbori nei quali si fanno certe intaccature; e per quelle tacche escono gocciole, le quali si assodano; e questo è l'incenso.

J. Intacco, figural. dicesi per Offesa, Pregiudizio, Danno. Nota, Macchia, Tecca! è al diminutivo Teccola, Teccolina Sen Pist. Della qual cosa ei non

ha në vizio, në tecca.

- INTAMATO e NTAMATO. ADD. Dicesi di cosa Alquanto guasta e corrotta, o Che incominci a guastarsi. Intamato, Intaminato. G. VIL. 8. 78. 9. E vidi tutti i corpi morti, ancora non intamati. Non vogliamo tralasciar di avvertire che questa voce Intamato ci è venuta dal francese, e l'altra Intaminato dal provenzale, come crede il Nannucci nella dotta sua opera Delle voci italiame della dotta.
- INTANARSI e NTANARSI. VERB. NEUT. PASS. Entrore in lana. Intanarsi. Dittam. 5. 29. E come per paura o per ismago Lo coniglio s' intana o si nasconde.
- §. INTANARSI e NTANARSI, per similit. vale ancora Nascondersi, Serrarsi dentro. Intanarsi, Intanare. Tac. Dav. An. 2. 54. Allora i Cilici, voltate le spalle, intanano nel castello.Car.Mat.Son.20. Qui cantò il gufo, e questa è la caccaia, Ov'or s'intana.

INTAVOLARE e NTAVOLARE. VERB.

ATT. Si dice di una faccenda, negozio,

trattato, e simili, a cui si dia cominciamento. Intavolare.

INTAVOLATO e NTAVOLATO. ADD. da INTAVOLARE. Intavolato.

INTAVOLATO e NTAVOLATO, sust.masch. Parele o Pavinento di tavole. Tavolato, Intavolato, Assito. Bocc. Nov. r. 32. B'eran posti appresso a un tavolato, il quale la camera, dove ser Ciappelletto giaceva, divideva da un' altra. Fr. Bacca. Nov. 28. Cenato che ebbono, se n'andarono al letta in una camera, che altre che uno sselto non v'avea in mezzo, da quella di ser Tinaccio.

INTEMPESTIVO, che dicesi anche NTEM-PESTIVO, e TEMPESTIVO. Ann. Che è fuor di tempo. Intempestivo. Vinc. Mart. Lett. 38. L'intempestiva morte del Conte suo figlio e mio signore mi ha ec.

INTENDERSI, NTENNERSI STENTENNERSI, vere neur. Fassi Aber coghizione ed esperienza di senu cesa. Conoscersi di una cosa, intendersi di o in
tuna cosa. Lie. Morr. S'io mi conoscessi
così di pietre preziose, com'io fo d'uomini, io sarei buon gioielliere. Cas.
Lett. 51. Chi fa patto con S. E. guasta l'arte, e non se ne intende. Salvin.
Disc. 1. 196. Ciò si aspetta a chi meglio di me in queste materie s'intende.

INTENBRIRE & NTENNERIRE. VERE.

ATT., NEUR. & NEUR. PASS. For divenir
tenero, & Divenir tenero; & dicesi di ogni cosa, che da dura diviene frolla,
come la carne, il pesce, ec. Intenerire,
Intenerirsi. Red. Ins. 72. Il capo del
fuccio, ingoiato ed introdotto nello
stomaco, a poco a poco s'intenerisce.

S. INTENSERERS, figurat. vale Lasciare la rigidezza, Indurre o Provar compassione. Intenerire. V.T. SS. PP. Vedendola così piangere, fui messa a una pietade, ed intenerii, e piansi con lei.

INTERCALARE. SUST. MASCH. Si dice nelle poesie Quel verso, che si replica, dopo altri di mezzo. Intercalare, Ritornello. Pros. Fron. 6. 52. Seguendo sempre con quel ritornello o intercalare, che ec.

INTERCETTARE. VERB. ATT. Dicesi delle lettere, quando sono prese nell'andare al loro ricapito. Sorprendere.

INTERCETTATO. ADD. da INTERCET-TARE. Dicesi propriamente delle lettere, quando sono arrestate per iscoprire qualche disegno, o per impedire l'eseguimento di qualche cosa. Intercetto. Spon. Eva. 4.82., Certe lettere, a caso intercetto, scopersero incomzi al tempo tutto il maneggio che andava intorno.

INTERDETTO. ADB. Dicesi di Uomo, che per qualche accidente impromiso previ sbalordimento; e si smarrisca. Attonito, Sbalordito, Stupefatto. Vit. SS. PP. 1. 125. Quasi tutto per vergogna sbalordito, non le rispose altro, se non che la pregò ec.

- si è la persona vostra.

Sia. International dicesi ancora di Uomo o di Donna che per la grazia, la gentilezza, o l'ingegno, si mostran degni di amore o di ammirazione. Amabile, Attraente. Salvin. Pros. Tosc. 1. 36. Trattabile, manierosa, vaga, bella, attraente, rivestita in somma di cavalleresca e pobile gentilezza.

5. 2. Interessants, dello di qualsiasi scribura, o in verso o in prosa, - vale talvolta. Che ha pregio, Che è degna di esser letta . Che molto volentieri per i moi pregi si fa leggere; e tal altra.Che è acconcia a muovere affetti d'agni maniera. Nel primo caso si ha a dire Pregevole, Di · pregio, Attraente , Che ha attrattivo; e nell'altro Pietoso, Patetico, Compassionevole. Fir. Dan. Beli. Don. 381. La Quadrabianca Buonvisa mi pare una leggiadra e una gentile fanciulla, e parmi ch'-ella abbia un grande attrattivo. Bocc. G. 4. N. 5. La mia novella ec. per avventura non sara men pietosa. E Nov. 19. 1. Avendo Elisa colla sua compassionevol novella il suo dover fornito.

INTERESSARE. VERB. NEUT. Avere importanza, Essere importante, Essere di momento. Premere, Essere a cuore, Starea cuore, Importare. Varch. Suoc. 1. 3. Farei troppo gran torto a me medesimo, e forse a lei, che mi preme più.

S. 1. INTERESSARSI, neul. pass. vale

Prendersi cura o penciero di alcuna persona o cosa. Curare, o Curarsi, Brigarsi, Darsi briga, Darsi cura, Darsi pensiero, Prender cura, Prendere o Prendersi pensiero. Bocc. Intr. 24. Non altrimenti si curava degli uomini che morivano, che ora si curerebbe di cagne. E Nov. 31. 3. Poca cura si dava di più maritarla E Nov. 15. 21. Più di lui non curandosi, prestamente andò a chiuder l'uscio. Ar. Fur. 30. 74. Che notte e di veder sel vuole innaute, Sì l'ama, sì di lui cura si prende.

oggi barbaramente in sentimento di Pregare, Esortare, Confortare; dicendosi V'interesso a dar gli ordini condosi V'interesso a dar gli ordini corrispondenti, V'interesso a manda concernenti questo affare; e si ha a dire Vi prego, Vi esorto, Vi conforto a disporre, a ordinare quanto è mestieri, quanto si richiede; Vi prego, Vi esorto ec. a mandar subito le carte di questo affare. E se non si volesse usar modo di preghiera, potrebbe dirsi Siate contento, Farete, o Ella sarà di mandar subito ec.

Crediamo di dover qui ripetere quello che avanti dicemmo alla voce IMPE-GNARE; cioè che quantunque dugli odierni vocabolaristi le voci Interessante, interessare sieno state registrate nel senso in che oggi comunemen-- te si adoperano, e rifermate per lo più con esempi del Salvini, pure noi, si perché non sappiamo discostarci dai nostri principi e massime, che crediamo fondati sulla ragione, e si perchè abbiamo da usare in luogo di quelli altri vocaboli di miglior lega, e punto non equivoci ed oscuri, ci siamo fatto coscienza di dar luogo a queste voci nel nostro Vocabolario.

INTERESSATO. ADD. Dicesi di Uomo che si dà in preda al suo utile e comodo, e che non guarda che al suo guadagno. Interessato. Buon. Fier. 4. 4. 12. Interessati, avari, e ambiziosi.

INTERESSE e NTERESSE. Utile, o Merito che si riscuote de danari prestati, o si paya de tolti in prestito. Interesse.

VARCH. STOR. 8. 194. Acciocche gli ufficiali ec. fussero tenuti a farne pagare loro gl'interessi a cinque fiorini larghi per cento ogni anno in due paghe.

S. I. INTERESSE, dicesi pure di Tulto ciò che importa, che conviene, come che sia, o all'onore o all'utilità di qualcheduno.Interesse.Tac.Day.Pend.Eloq.C. 39. Quando il popolo romano molte volte stimava interesse suo quello che si giudicasse.

5: 2. INTERESSE, vale ancora Cura o Pensier che si prende del bene o del male altrui. Interesse, Cura, Soflecitudine, Pensiero, Premura. Salv. Granch. 1. 3. Anch'io son pazzo a pigliarmi Dei casi d'altri più interesse, e più Noia che tanto, e a volerne più Che non mi tocca. Ci è forza di qui dire che Interesse in questo sentimento è stato registrato dal Manuzzi, che lo ha tolto dal Vocabolario che ora si stampa in Napoli, con due esempi, uno da noi riferito, che è del Salviati, ed un altro del Redi. Ma quantunque l'esempio da noi arrecato sia del sopracciò della lingua, il Salviati, pure noi consigliamo i non ben pratichi della favella ad usare in iscambio Cura, Pensiero, Sollecitudine, Premura.

J. 3. INTERESSE, si adopera pure a significare, parlandosi delle opere d'ingegno, o l' Allettamento che da esse ne viene in leggendole e udendole recitare, o il lor Pregio e valore. Attrattivo o

Attrattiva, Importanza.

5. 4. INTERESSE, dicesi ancora per Nocumento che si arreca ad altrui, malmenando e guaslando le sue cose: e divendosi, per modo di esempio, Egli cost facendo mi ha fatto un Interesse di dieci ducati; si dirà Egli così facendo mi ha fatto un Danno che monta a dieci ducati.

INTERESSIE e NTERESSIE : e dicesi METTERE INTERESSIE tra più persone; ed è Commetter male tra le persone per disunirle. Metter biette: e di Colui che mette biette, dicesi Mala bietta, Mala zeppa. Szon. Stor. 11. 248. Non restava ancora di metter biette; e di usare ogni astuzia e corruzione. VARCH. ERCOL. 100. Di uno che sia maledico, e lavori altrui di straforo, commettendo male occultamente, si dice : egli è una mala bietta.

INTERINAMENTE. AVV. Non perpetuamente. A tempo. TAC. DAV. An. 1. 1. Le

ditlature erano a tempo.

INTERINO. ADD. Contrario di perpetuo, e si dice di uffici che si danno e si usano a tempo, ed ancora di Ufficiali che a tempo esercitano un uficio. Temporaneo.

INTERIORE. SUST. FEMM. PLUR. Dicesi Ciò che è rinchiuso nella cavità del petto, e nel ventre degli animali. Interiora, Interiore, Interiori, Rigaglie, Frattaglie.Rud.Oss. An. 196. Un tonno ben netto dagl'interiori, pesante 390 libbre, passava di poco un ottavo d'oncia di cervello. Malm. 5.68. Così fan cavità di più rigaglie, Oltre ad un' oca grossa arciraggiunta.

INTERLOQUIRE. VERB. NEUT. Entrare a ragionare di una cosa. Parlare, Farsi a parlare, e talvolta Dar giudizio.

INTERMEZZO. Sust. Masch. Quell'azione, che tramezza nella commedia gli atti, ed è separala da essa. Intermedio. LASC. STREG. PROL. Non è dubbio che la ricchezza, e la bellezza degli intermedi ec. offuscano e fanno parer povera e brutta la commedia.

INTERNARSI. verb. neut. pass. *Penetrat* dentro. Internarsi. Red. Oss. An. 54. Va ad aggirarsi intorno al fegato, e ad internarsi in esso con diversi mi-

nutissimi canaletti.

S. Internarsi, figural è Penetrar colla mente e co' sensi in alcuna cosa; e dicesi da noi INTERNARSI DI alcuna cosa, e si ha a dire Internarsi in alcuna cosa. Dant. Par. 19. Com' occhio per lo mare entro s'interna.

INTERRO. SUST. MASCH. Evoce barbara, che vien dal francese, e si usa a significare La cerimonia di portare i corpi morti alla sepoltura. Esequie. Pass. 3:3. Disperato du' medici, s' apparecchiavano l'esequie col mortorio.

INTERSIARE eNTERZIARE. VERB. ATT. Commettere insieme diversi pezzuoli di legname di vari colori; il che si fa dagli ebanisti per ornar tavolicri, cassettoni, ed altri simili arnesi di çasa. Intarsiare. Bart. Limb. Intraon. In più luoghi ho veduto lavori e pruove maravigliose dell'antica, e oggidì poco men che dismessa arte dell'intarsiare.

INTERSIATO e NTERZIATO. ADD. da INTERSIARE e NTERZIARE. Inter-

siato.

INTERSIATURAe NTERZIATURA. SUST. FEMM. L'intarsiare, ovvero Commet titura al lavoro di tarsia. Intarsiatura. Bart. Ricr. 1. 11. Certe invero maravigliose, lavorate a modo d'intarsiatura, con minuzzoli di più colori bizzarramente ordinati.

INTERSUOLO. sust. MASCH. Eun Secondo palco, che si fa alle camere non coperte dal tetto per difenderle dal fred-

do e dal caldo Soppaico.

INTERVENTO. SUST. MASCH. Lo intervenire. Intervento.

S. Interposizione. Intervento, Intervenzione. Buon. Fien. 4. 33. Sta a veder ch'io mi sono innamorato Per intervento di procuratore. Vit. S. Giov. Gual. 324. Che se Piero da Pavia, il quale è detto Vescovo fiorentino, per intervenzione di pecunia, cioè per dono di danari, o d'altro dato da mano, che è simoniaca eresia, ec.

INTESTARE. VBRB. ATT. e REUT. PASS.

Mal si adopera a significare lo Scrivere
in nostro o in altrui nome un credito,
o una vendita acquistata dal pubblico,
o da qualche privato uomo. Scrivere in
uno, o in nome d'alcuno, Fare ascrivere in nostro nome, Intitolare; ma
questo secondo verbo si adopera solo in

forma attiva.
INTESTAZIONE. sust. Femm. L'Intestare. Intitolazione.

INTIMA. SUST. FEMM. L'Intimare, e La cosa intimata. Intimazione.

INTIMARE. VERB. ATT. Fare intendere, Dichiarare, Notificare con autorità di superiore o di giudice. Intimare. Tac. Dav. Ann. 2. 54. Marso Vibio intimò a Pisone che venisse a Roma a disendersi.

INTIMAZIONE e NTIMAZIONE. È l'Intimare, Intimazione.

INTINTO. ADD. Si dice di uomo Che è par-

tecipe di qualche, reità o del itto. Intinto. Tac. Dav. 2.53. Agusta c'è intinta, Cesare in segreto è per te.

INTISICUTO e NTESICUTO. ADD. Si dice del Corpo morto freddo, quanto è rappreso sì, che, levandolo su, pare un palo. Intirizzito. Red. Oss. An. 117. Poscia, morendo, rimase, come il primo,

intirizzito e indurito.

INTONACARE e NTONACARE. VERB.

ATT. Dar l'ultima coperta di calcina
sopra l'arricciato del muro, in guisa
che sia liscia e pulita. Intonacare, Intonicare. Cr. 9. 87. 1. Facciasi adunque la torre di pietra, con pareti bene
intonicate e imbiancate.

INTONACO, NTONACO e TONACA. SUST.

Coperto liscia e pulita, che si fa al muro
di calcina. Intonaco, Intonico, Intonacato, Intonicato, Intonicatura. PalLAD. Cap. 10. A copritura di camere e
di intonichi è più utile l'arena delle

fosse.

INTOPPARE e NTOPPARE. vers. neur. Dare, Percuotere in alcuna cosa nel camminare. Intoppare, Inciampare.

S. INTOPPARE e NTOPPARE, dicesi di chi ha difficoltà in pronunziar le parole. Balbutire, Balbettare. Varch. 59. Si dice non solamente Balbotire o Balbutire, come i latini, ma Balbettare ancora.

INTOPPO e NTUPPO. Ostacolo, Impedimento qualunque. Intoppo. Seno. Scor. 5. 188. Mettendo poi mano a dar l'assalto alla città, ebbero altro intoppo.

INTROMETTERSI e NTRAMETTERSI.

verb. neut. pass. Entrar di mezzo, Impacciarsi, Ingerirsi in alcuno affare.

Intramettersi, Intromettersi. Pass.
125. Più tosto non s'intrametta di quello che non sa, che, intramettendosi, avviluppi sè ed altrui. E 151.

Gravemente peccherebbe, intromettendosi di cercare o di voler sapero quelle cose che non s'appartengono al suo ufficio. Macch. Stor. 5. 128. S'intromisero intra lui e'l Conte per accordargli.

INTRAPRESA. sust. FRMM. Quel che l'uomo piglia o si mette a fare. Impresa. VARCH. Lez. 473. Chiamasi Impresa toscanamente quello che i latini dico-

no Incoeptum, cioè ogni cosa che s'imprende o piglia a fare o a dire.

INTRATTABILE. ADD. Detto di uomo, vale Fantastico, e di sconci e spiacevoli modi. Intrattabile. Petr. Uom. Icl. E intra queste cose egli diveniva più intrattabile.

INTRECCIARE & NTREZZARE. VERB. ATT. Collegare, Unire in treccia. Intrecciare.

INTRIGARSI e NTRICARSI, verb. neut. PASS. Cacciarsi nelle altrui faccende. Impacciarsi, Intramettersi, Ingerirsi.

5. INTRIGARE, si usa gallicamente a significare l'Adoperar cattive arti per conseguir qualche intento. Far cabale, Far raggiri, Brogliare, Far broglio: ma Brogliare e Far broglio non sono da usare nel parlar famigliare.

INTRIGANTE ONTRICANTE, PARTE MAscm.Quegli che volentieri si piglia cura e el caccia nelle altrui faccende.Faccendiere, Affannone, Entrante, Impaccioso. Paos.Fior.6.226. Il broglio, per lo quale erano quivi venuti, non conteneva altro, che il procacciarsi da questo potente affantone modo e gretola di entrare Accademici della Crusca.

INTRIGATO e NTRICATO. ADD. Dicesi di cosa Avviluppata, Intralciata. Intricato. M. Vil. 1. 95. Il Conte d' Avellina ec., vedendo i fatti del Regno rimasi intrigati ec., andò al castello.

S. INTRIGATO e NTRICATO: e dicesi, per modo di esempio, Costui è Intrigato o NTRIGATUCON la tal femmina; e vale Costui è Preso e Involto ne lacci della tal femmina. Invescato, Impaniato.

INTRIGO e INTRICO. SUST. MASCH. Imbarazzo, Impaccio, Viluppo. Intrigo, Intrico. Buon. Firm. 1. 2. 3. Il Podestà, Che seco mi chiamò, mi ha posto in questo intrigo.

INTRINSECO. ADD. 6 PARTE. MASCH. Amico confidentissimo. Intrinseco.

INTRODUZIONE. SUST. FREM. Mal si adopera a significare Quella scrittura, che si suol porre in fronte alle opere, e che prepara il lettore a bene intendere quello di che tratta l'opera; e deesi dire Preambolo, Proemio, Prefazione, Discorso proemiale: ma Discorso proemiale è quello che meglio corrisponde a INTRODUZIONE; dappoiche suole esser più disteso, ed in esso si tocca più spicciolatamente delle cose che si contengono nell'opera. Lib. Cur. malatt. In quella maniera nella quale fu scritta nel discorso proemiale.

5. Introduzione, gallicamente si usa pure a significare un'Opera ordinala a prepartre allo studio di alcuna disciplina: dicendosi Introduzione alla storia, Introduzione allo studio della Filosofia: e si ha a dire Prelezioni intorno alla storia, Prelezioni intorno

allo studio della Filosofia.

INTROITO. SUSY. MASCH. Quello che si trae all'anno da' terreni, dal traffico, da beni stabili d'ogni maniera, e da *professioni e meslieri*. Entrata. Esr. Pat. Nost. 50. Dee rendere ec. sue entrate e uscite dinanzi a suo signore.

5. 1. Libro D'introito e d'Esito. Libro d'entrata e uscita. v. ESITO. J. 1.

5. 2. Lyrnotro, dicesi ancora di Quelle presi che si dicono al principio della Messa. Introlto.

INTRONATO e NTRONATO. Add. *Dices*i di Uomo che ha del balordo e dello stupido, e che par che non sappia quel ch' 🥡 si debba fare. Intronato. Amar. Furt. 4. 1. Meco non stai tu, nè simili intronati vorrei per casa, che a ogni cosa rispondi a rovescio.

INTUFARE & NTOFARE. verb. att., e neut. Pass. Dicesi propriamente delle civaie, le quali, mangiale, s' ingrossano, e gonfiano il corpo. Perchè ben s'intenda come questo deesi dire loscanamente, vogliamo ci sia lecito di dar prima alcuni esempi del nostro dialetto, e poi voltarli in toscano. Quando si dice attiv. I fagioli Inturano il corpo di chi li mangia, si ha a dire Gonfiano il ventre ec. E se nel neut. e neut. pass. diciamo I ceci mangiati non ben cotti NTOFANO, o se NTOFANO in corpo, dessi dire Gonfiano o si Gonfiano nel ventre.

S. Interarse e Ntoranse, neut. pass. vale Alquanto sdegnarsi, ma tenendo chiuso in se lo sdegno. Enfrarsi, Marinare. CECCH. SERVIG. 4. 7. E il vecchio marina, che il nipote, la cambio di'arrecargli il feltro, debbe Essersi fermo a vagheggiare.

INTUFATO e NTOFATO. Add. da INTU-FARE. Godfiato.

S. Intufato, detto per significare Uomo alquanto sdegnato. Gonfiato, Enfiato. Bocc. Nov. 54. 5. Currado, a cui non era per lo dormire l'ira cessata, tutto

ancora gonfiato și levò.

INVENTARIARE. VERB. ATT. Registrare nell' inventario, Fare inventario. Inventariare. Tac. Dav. An. 16. 282. Quando su morto, nell' inventariare minutamente la roba sua, concitò Fabio Romano ec.

INVENTARIO. SUST. MASCH. Scrittura nella quale son notate, capo per capo, masserizie, o altro. Inventario. Cron. Morell. 263. Fa prima uno inventario di ciò ebe tu bai, e fallo che ognu-

no il sappia.

INVERNICIARE. VIRB. ATT. Dar la vernice; che è Impiastrare checchessia sottilmente con la vernice. Invernicare, Invernicare, Verniciare. Lib. Astract. E dappoiché è così figurata, si dee invernicare con vernice molto chiara. Borghin. Rip. 174. Conducerete con diligenza a fine l'opera vostra, la quale non accaderà verniciarla.

INVENZIONE e MMENZIONF. sust. Femm. Dicesi di Cosa non vera, ed a bella posta inventata. Invenzione. Bellin. Disc. 1. 113. Che dite voi di questa faccenda? Voi l'avete per una novella novellissima, per una bugia, una falsità, una fandonia, per una favola, un'in-

venzione.

INVERMINIRSI e NVERMENIRSI. VERB.

NEUT. PASS. Divenir verminoso per corruzione. Inverminare, Inverminire.
CR. 2. 24. 4. Molti di così fatti frutti
caggiono, eziandio innanzi che sian
maturi, e agevolmente inverminano.
CECCH. PROV. 57. Tu farai la natta ai
vermini. Tu sarai arso; perchè la carne di quelli che sono arsi non s'invermina, cioè si corrompe.

INZEPPARE e NZEPPARE. VERB. ATT. Riempier di zeppe, Metter zeppe. In-

zeppare, Imbiettare.

INZERTA e NZERTA. SUST. FEMM. Dicesi di cipolle, agli, sichi, ed altri simili frulli, intrecciati insieme, o infilzati ed une spago. Resta. Cr. 5. 10. 13. E ancora si lasciano stare (i fichi) due o tre dì al Sole, e poi si mettono in resta, ovvero treccia ec.

INZERTARE e NZERTARE. VERB. ATT.
e neut. Incastrare, o altrimenti Congiugnere marza, o buccia d'una pianta
nell'altra, perchè in essa si alligni. Innestare, Inoculare. Cn. 4. 11. 1. Eleggasi il tronco da innestare tale, che
sia saldo, e abbia abbondanza dell'alimento dall'umore.

INZERTO e NZIERTO.sust.masch.Ramo di un albero, che s'innesta in un altro, o che già è stato innestato. Innesta. Pallad. Ma tuttavia coltiva i ramucelli dello innes to prima che e'ger-

moglino.

S. Inserro e Nzierro, è pure L'atto stesso dell'innestare. Innesto. Pallad. Fee. 17. Le tre generazioni d'innestare sono queste: o di mettere il ramuscello tra la corteccia e il legno ec. o di fare lo innesto con impiastro.

INZOLFARE e NZURFARE. VERB. ATT. Dare il solfo, Profumar di solfo qual-

che cosa. Solfare, insolfare.

figurat. vale Trascorrere all'ira. Montare, o Entrare in collora, in bestia, in rabbia.

INZUCCARARE e NZUCCARARE. VER B.
ATT. Aspergere una cosa di zucche-

ro. Inzuccherare.

INZUCCARATO e NZUCCARATO. ADD. da INZUCCARARE e NZUCCARARE. Inzuccherato.

- S. Inzuccarato e Nzuccarato, figurat. vale Piacevole, grato. Inzuccherato. Fir. Rag. 101. Or non si ricord'egli, marito mio inzuccherato, avere udito dire ec.
- INZUPPARE e NZUPPARE. v. INFON-DERE.
- 101A. SUST. FEMM. Dicesi di Cosa spregevole, Di niun conto. Baia, Ciancia, Bagattella, Zacchera. Lasc. Par. 1. 1.
  Non attendeva ad altro se non a tener
  le chiavi delle stanze, dove era il grano e le biade, a governar colombi,
  por delle chiocce, far bucati, e simili
  zacchere.

1010MA. SUST. FEMM. Frullo quasi simile

all'olivo quando è verde, e maturando rosseggia e diventa dolce. Giuggiola. Cr. 5. 28. 2. Colgonsi le giuggiole nel

tempo della vendemmia.

IOLLA. sust. Femm. Dicesi a Cavallo di trista razza , e inguidalescato.Rozza. Fir. Trin. Prol. Come l'uomo cavalca di queste rozze, e' bisogna andare a lor modo.

IOMMENTA. v. GIUMENTA.

IONCATA. v. GIUNCATA.

IONTA e GIUNTA. sust. pemm. Si dice di Quel pezzo di qualche commestibile che si dà da' bollegai a'comperatori, o per rendere giusto il peso,o per soprappiù. Tarantello. Allega. 281. Comportatemi, prego, quasi un maghero tarantello dietro al pezzo della carne principale.

IRREGOLARE. and. Evoce tescana, che mal si adopera a significare Cosa non fatta bene ; ed in luogo di dire , per modo d'esempio, Questa cosa, Questa azione è Innegolane, si ha a dire Questa cosa, Questa azione Non è ben

fatta.

IRREGOLARITA. sust. Fram. Astrollo

di IRREGOLARE. E pur voce toscana, ma se ne fa assai reo uso, adoperandosi sovente a significare il Fallire, l'Errare, e talvolta ancora Mancamento, Difetto; e si ha a dire Errore, Fallo, Difetto, Mancamento, e Stoltezza, Balordaggine, e simili.

ISCOLO. v. LISCOLO.

ITTERICO. ADD. Dicesi di Chi patisce d' itterizia. Itterico. Rep. Vip. 1. 35. Per essere stato morso da una vipera, era diventalo itterico.

ITTERIZIA. v. ETTERIZIA.

IUNCO. SUST. MASCH. Sorta di pianta che nasce o nell'acqua, o sopra l'acqua, e serve a fare stuoie e legami, e spezialmente si usa da' macellai per infilar la carne. Giunco. Vend. Crist. Andr. 127. Ella glie la diede in una gabbiuz-

za di giunchi marini.

IUTO e ANDATO. ADD. E dicesi di una cosa Essa è luta, o è Andata; e vale Esser già perduta, Essere negozio disperato. Andato, Ito. TAC. DAV. VIT. AGR. 191. Se Paolino, saputo tal movimento, tosto pon soccorreva, Britannia era ita.

LA

LACCETTO e LAZZETTO. DIM. di LACI-C10. Piccola corda schiacciata o tonda. di refe, di seta, o d'altra simil materia, intrecciata, per uso di affibbiare o legare le vestimenta. Cordellina, Fir. Nov. 226. Non si vergognò di chiedergli tutto ad un tratto un paio di scarpette gialle, di quelle ec. che si affibbiano colla cordellina.

S. LACCETTO e LAZZETTO, é pure una Spezie di ornamento o collana d'oro, che oggi si usa propriamente dalle donne della plebe. Catenello. Dant. Par. 15. 100. Non avea catenella, non corona, Non donne contigiate.

LACCHE e LACCHEO. PARTE. MASCH. Servidore, per lo più giovane. Lacchè. Alleg. 309. Quasi ch' io sia lacché d'ognuno e paggio, Ne farò qui una

corta filastrocca.

LACCIO e LAZZO. sust. masch. Fila di l<del>in</del>o, di seta,e simili,rattorte insieme, per uso di affibbiar vestimenta. Cordella. Pecor. Gior. 2. Nov. 2. Cominciolle a mostrare (la Merciaiuola, cioè la Z4-GARELLARA) e veli, e borse, e cordelline, e specchi.

S.1. LACCIO O LAZZO PUNGOLIATO, O COL PUNGOLO: è Cordellina, o Cordella con punta d'ottone, o altro metallo, nell'estremità a guisa d'ago, per uso di offibbiare. Aghetto. Malm. 2. 10. E non dar più quanto un puntal d'aghetto. Si vuole avvertire che quello che da noi si dice Pungolo del laccio, dai Toscani si dice Puntale, come si scorge dall' esempio.

5. 2. Laccio, dicesi ancora ad una Corda fatta, per lo più, di fili di lino, per uso di medicare alcun malore de cavalli e degli uomini. Laccio, Setone. Red. Cons. 1. 144. Se questo (male), più ostinato degli altri, non volessè cedere (il che non credo), allora bisegnerebbe far della necessità virtù, ed acco-

modarsi al cauterio nella maca, anzi piuttosto ad un laccio, o setone che si chiami, come quello ec.

LACERTA. SUST. FEMM. Piccolo serpentello, di color bigio o verde, con quattro gambe. Lucerta, Lucertola. Lab. Cur. Malatt. I ramarri son certe ku-

certe grosse.

S. Lacrita vermenara, è una Spezie di lucertola. Lucerta verminara, Lucertola verminara.Bocc.Nov.20.4.Una delle più belle e più vaghe giovani di Pisa, comeché peche ve ne abbiano, che lucertole verminare non paiano.

LAGANA. SUST. FEMM. Pasta di farina di grano, che si distende sottilissimamente collo spianatoio, e si taglia a lunghi nastri, e si mangia o cotta in brodo, o condita con cacio. Lasagua. Mong. 23. 257. Grattugia con grattugia non guadagua:Altro cacio bisogna a tal lasagna. Si deve avvertire che LAGANA appresso di noi significa pure una sorta di tagliatelli un po' più larghi delle nostre LAGANELLE; e queste toscanamente diconsi pure Lasagne.

LAGANATURO. sust. masch. Legno lungo, e rotondo, su cui si avvolge la pasta, per assottigliarla e spianare. Matterello, Spianatoio. Salvin. Pros. rosc. 1. 101. Ha bisogno (la pasta) di un altro arnese più materiale per ispianarla, che si domanda lo Spia-

natoio.

LAGANELLA. DIM. di LAGANA. Sorta di paste fatte in forma di nastri, che si mangiano in minestra, o condite con intinto di carne: e ce ne ha di più maniere. Lasagnette, Tagliatelli. Bellin. Bucch. 131. Tutti a un mo' fratelli, Come tutti fratelli a un modo sono I cial doni, gli gnocchi, e i tagliatelli, Perchè la nazion lor tutta s'impasta D'una farina, e son tutti una pasta. LAIGO. PARTE. MASCH. Quegli che porta

l'abito della Religione nel Convento, e che non ha gli ordini sacri. Converso. Bur. Inr. 7. Erano tutti li prodighi colli capelli tenduti, a modo delli conversi de' Frati. Si avverta che Laico è pur voce toscana, ma si usa in senso più generale a significare Chiunque non sia dell'ordine esclesiastico; ed anticamente dicevasi antora Laico ad Uomo ignorante; dappoiche a que tempi, per lo più, solo i Preti ed i Frati coltivavan le lettere.

LAMA. SUST. TEMM. È la parte del coltello, della spada, della sciabla, e simili, che è fuori del manico. Lama.

LAMBICCARE e LAMMICCARE. VERB.
ATT. Passare, o Far uscir per lambicco. Lambiccare, Limbiccare.

S. Lambiccarsi il currullo. Affaticarsi con l'intelletto a far qualche cosa.
Lambiccarsi il cervello, Stillarsi il
cervello. Can. Lett. V. 1. m. 81. lo
non veggo che questo sapere all'ultimo ci serve ad altro, che a sopraffar quelli, che sanno meno, ed a lambiccarci tutto giorno il cervello dietro alle dottrine.

LAMBICCO e LAMMICCO. sust. masch.

Strumento da stillar liqueri. Lambicco, Limbicco. Zibald. Anda. 47. Tutte queste cose mescola insiemo, e di-

stilla per lambicco.

LAMIA e LAMMIA. SUST. FRANK. Coperta di stanze, od altri edifici, fatta di muraglie; Muro in arco. Volta, Lamia. G. VILL. 6. 43. 1. Gli cadde addosso la volta, che era sopra la camera, eve e' dormiva. Bocc. Filoc. 6. 39. Fermansi le lamie di questa sala

sopra capitelli d'oro.

LAMPA. sust. ram. La parte più luminosa e più sottile del fuoco, la quale s' innalza sopra la materia che arde. Fiamma, Vampa. Dant. Pan. 24.
Questa è la favilla, Che si dilata in
fiamma poi vivace. M. Vill. 11. 45.
Fu necessità a' nemici, tra per lo
gran fumo, e per la vampa della paglia de' letti dello spedale, abbandonare il maro.

S. LAMPA, dicesi ancora di Vaso senza piede, nel quale si tiene acceso lume d'olio, e sospendesi per la più innanzi

a immagini secre. Lampada, Lampana. Lan. 290. Vidi in essa una lampana accesa davanti al la figura di nostra donna.

LAMPARE. Vens. Neur. Venire, o Apparire il baleno. Balenare, Lampare. Zibalo. Anda. 102. Là ove la forza e il calore del Sole non è, tempesta e tuona, e lampa, e piove, e fa vento e verno. Peta. Son. 87. Come col balenar tuona in un punto.

S. LAMPARE A QUAGLIE: dicesi quando al baleno non seguita il tuono. Balenare a secco. Alleg. 59. Ma se e' balena a secco, O pur tuona e balena, Non pe-

rò sempre mai folgori avventa.

LAMPARULO. SUST. MASCH. Piccolo anelletto, dove s' infila il lucignolo della lucerna: ed ancora Quello arnese di filo di ferro con pezzetti di sughero per metterlo a galla nell' olio delle lampane. Luminello.

LAMPIERE. SUST. MASCH. Arnese che contiene in sè molti lumi, e pende dalle volte di camere, sale, teatri, chiese, e simili. Lumiera. Car. Engid. 1. 1882. I torchi e le lumiere che pendevano Dai palchi d'oro, poichè notte fecesi, Vinceano il giorno.

LAMPIONARO. PARTE. MASCH. Colvi che ha la cura di accondere i fanali. Accen-

ditore di fanale.

LAMPIONCIELLO. sust. MASCH. Sono Quei lumi che si mettono in fogli dipinti in tempo di pubbliche feste di allegrez-za. Lanternone. Voc. Dis. Lanternoni diconsi quei lumi che, nascosi in fogli dipinti, si mettono alle finestre o in altre parti esteriori degli edifizi, in occasione di pubblici fuochi e luminarie di allegrezza.

LAMPIONE. sust. MASCE. Quella lanterna che si mette alle contenate delle strado, dei cortili, sulle scale, ec., per far lume in tempo di notte. Fanale.

S. 1. LAMPIONE delle carrozze. Quella lanterna che si mette alle carrozze, per far lume in tempo di notte. Fanale.

5. 2. LAMPIONE, dicesi ancora il Capo dell'uomo privo di capelli. Calvizia, Calvizie, Calvizio, Zuccone. Buon. Firm. 4. 1. 6. O barbino, o barbone, O'n zazzera, o zuccone, Per insino a quest'otta Mia madre ha pacienza, s'io non torno. v. COCCIA.

LAMPO. SUST. MASCH. Quel forte e momentaneo splendore che precede al tuono. Lampo, Baleno. Figure. 5. 69. Picciolo spazio dopo pareva che cominciasse a scendere un acqua pestilenziosa ec. con tuoni e con lampi innumerabili e grandissimi.

LANA. SUST. FEMM. Il pelo della pecora

e del montone. Lana.

S. 1. BATTERE LA LANA. Percuoterla col camato per trarne la polvere. Scamatare la lana.

5.2. CARDARE LA LANA ad uno; vale Conciarlo male, Dargli delle busse. Pettinare, Rivedere il pelo, Strignere il pelo. Bellinc. Son. 295. Quando mal pettinar fosti veduto li giusto, e fargli e dirgli viliania. Buon. Fien. 1. 2. 3. Con questi arditi Avvertimenti miei t'abbiasì stretto Il pel, siccome stretto Holto a più d'un.

5. 3. Dicesi Bona, o Mala Lana, a Persona scaltra e maliziosa. Buona lana,

Lana fine.

LANCELLA e LANGELLA. SUST. FEMM.

Vaso di terra cotta da tenere o portare
acqua. Mezzina, Brocca. Annot. Vang.
Empiete queste mezzine d'acqua, e empietele insino a bocca. Vat. SS. PP.2.
120. L'acqua venne al sommo alla bocca del pozzo, ed egli n'empie la sua
brocca.

LANCETTA e LANZETTA. SUST. FEMM.

Strumento col quale si cava sangue.

Lancetta, Lanciuola, Saettuzza. Red.

Esp.nat.12. Forar gentilmente o con
ago o con lancette da cavar sangue
gli occhi alle rondini. Fa. Giord. Un
ferro medicinale, cioè una lanciuola da trar sangue.

LANCIA e LANZA. sust. Femm. Asia armaia con punta di ferro.. Lancia.

S. Lancia e Lanza, dicesi anche ad una Spezie di barca, colla quale si va a diporto per mare, e si fa piccoli viaggi. Barca, Barchetta. Si noti che quando Lancia significa quelle Piccole barche che portan con seco le grandi navi, più propriamente si dice Paliscalmo, Palischermo e Schiso; ma nel discorso famigliare dicesi meglio Palischermo.

LANTERNA e LENTERNA. SUST. FEMM.

Strumento che è in parte di materia
trasparente, nel qual si porta il lume,
per difenderlo dal vento. Lanterna.

S. LANTERNA MAGICA. Strumento col quale per via di refrazione s'ingrandiscono, e si fanno apparire in distanza figure, come dipinte. Lanterna magica.

LANUGGINE. SUST. FEMM. Quei peli morbidi che cominciano ad apparire a'giovani nelle guance. Lanugine, Lanuggine. Fiam. 1.27. E della sua giovinezza dava manifesto segnale la crespa lanuggine, che per ora occupava le guance sue.

5. LANUGGINE, dicesi pure Quella come spessa peluria, che hanno le frutte, e spezialmente le pesche. Lanugine, La-

nuggine.

LANZATURO. SUST. MASCH. Istrumento di ferro con punte acute, che sì adatta ad una lunga asta di legno, per colpire e prendere i pesci. Fiocina, Pettinella. Cr. 10. 35. 5. È la fiocina uno strumento di ferro con molte punte, delle quali punte ciascuna ha una barbuccia che ritenga.

LAPETE e LAPIDI. sust. FEMM. PLUR. Acqua congelata in grossi e duri pezzi, che cade dal Cielo. Grandine, Gragnuola.

LAPIS e LAPPESE. sust. MASCH. Piccolo legnetto lungo e tondo. con entrovi una materia nera, detta Piombaggine, per uso di disegnare o notar qualche cosa. Lapis.

S. Laps, è ancora una Pietra tenera quesi come gesso, e ce ne ha della nera e della rossa, della quale si servono i dipintori per disegnare, mettendone in uno strumento piccolo di metallo, fatto a guisa di penna da scrivere, che è detto toscanamente Matitatoio, e da noi Tocca-Laps. Matita. Borgh. Rip. 139. Si può eziandio disegnar con matita nera.

LAPPESELAZZARE. SUST. MASCH. Pietra preziosa di colore azzurro, sparsa per lo più di vene d' oro. Lapislazzoli, Lapislazzuli.Ricett. Fion. 45. Il lapislazzoli ec. è una pietra di colore azzurro, la quale si trova nelle miniere del rame, dell'argento, e dell'oro.

LARDARE, VERB. ATT. Metter lardelli nelle carni, per farne vivande. Larda-

re, Lardellare. Zibald. Anda. Vogliono che i cuochi la lardellino di sottilissimi lardellini.

LARDIARE. verb. ATT. Gocciolare sopra gli arrosti tardone, o simil materia strutta bollente, mentre si girano. Pillottare. Bean. Oat. 1. 4. 68. E sì ben gli arrostisce e gli pillotta, Che e' son

pe'cani una vivanda ghiotta.

S. LARDIARE, per similit. dicesi di una spezie di tormento, che si dava prima alle persone, facendo loro cader sul corpo il lardone strutto bollente. Pillottare. Seed. Stor. 16. 621. Offre all'altre crudeltà, distruggevano loro addosso il lardo col fuoco, e gli piliottavano.

LARDO. SUST. MASCH. E tulla la parle grassa del porco, dal collo alla coscia, che, divisa in quattro pezzi, s' insala , e si adopera dipoi a vari usi; e spezialmente a condir vivande. Lardone. Ricerr. Fion. 260. Recipe lardone di porco salato once tre.

LARGO. sust. Masch. Luogo spazioso, circondato di edifizi. Piazza. Bocc. Nov. 79. 39. Se n' andò nella piazza nuova di S. Maria Novella.

LARGURA. SUST. FRMM. Luogo largo e spazioso in campagna. Largura. Lib. Viagg. Pigliando una lunga via per

una bella largura.

LASAGNA. sust. Femm. Sorta di pasta del medesimo genere delle LAGANBLER, ma a strisce più larghe. Lasagna, Lasagnotto. Lan. 191. Le zuppe lombarde, le lasagne maritate, le frittellette sambucate.

LASCETO. SUST. MASCH. Legalo fallo per testamento. Lascio, Lascito. Fn. Giond. Pa. R. Si confidano molto ne' lasciti testamentari, che fanno al punto della morte.

LASCO. ADD. Detto di tele, pannilani, ed altre simili materie, vale Che non sono spesse, Che non son fitte. Rado. PAL-LAD. NOVEMB. 22. Chi vi mette ec. pane d'orzo, forandolo, e in uno panno di lino bianco e rado legandolo.

S. 1. Lasco, si usa ancera a significare Contrario di Stretto. Lento, Lente. Cas. Son. 30. Son tronche (le chiome) ahi lassa! Oh fera mano ed armi Crude, ed

oh! levi mie catene e lenté.

5. 2. Lasco, si usa ancora a significare Centrario di Tirato. Lento, Lente. An. Fuz. 23. 82. Il destrier punge, Ne delle lente redini gli è parco.

S. 3. Brodo Lasco. v. BRODO.

- LASTRA. sust. Femm. Il cristallo che si adopera per chiusura di finestre, e per mellere avanti a stampe ed a quadri. Cristallo. E mestieri di qui avvertire che Lastra, loscanamente, oltre a significare Pietra non molto grossa, e di superficie piana, significa pure per similit. Ogni lamina di qualsiasi metallo, ma non si dice mai Lamina o Lastra di vetro o di cristallo.
- LATINO. SUST. MASCH. Composizione, che si fa in lingua latina, traducendola dall'idioma italiano nel latino, per e*sercizio di scuola*. Latino.Fr.Giord.Pr. R. Mentre i fanciulli erano intenti a fare il loro latine.
- LATRINA. SUST. FEMM. Luogo proprio ove deporte il superfluo peso del ventre. Latrina, Cesso. Buon. Fier. 2. 4. 15. Poi riesco dentro La terra per un largo, alto spiraglio, Rottura antica, or pubblica latrina.
- LATTA. SUST. FEMM. Lamiera di ferro, distesa in falda sottile, e coperta di stagno. Latta. SAG. NAT. ESP. 12. Egli è un tronco di cono formato di sughero, per di dentro vòto e impeciato, e per di fuora soppannato di latta.

LATTE. BUST. MASCH. Sugo che esce dal-

le poppe delle femmine. Latte.

- S. I. LATTE DE FICHE. Quell' umore viscoso e bianco come latte, che esce dal picciuolo del fico acerbo, e da' rami teneri, e dal gambo delle foglie verdi , e da ogni altra parte della pianta, quando è in succo. Latte di fico; e più propriamente Latuficcio.Cx.9.72.2. Rappiglieremo il cacio ec. co' flori del cardo salvatico e col lattificcio del fico.
- S. 2. Vitella, Capretto, e simili, Dr LATTE, dicesi di quelli che ancora pigliano il latte. Vitella, ec. Di latte. M. Vil. 3.36. Vitella di latte valse denari 30 in 40 la libbra.
- S. 3. Esser latte e sangue; dicesi di persona avvistata e di bel colore. Esser latte e sangue. Buon. Tanc. 4. 4.

C'è una badalona rigogliosa, Ch'è di latte e di sangue, e mi s'addrebbe. Salvin. Annot. ivi: Noi dichiamo di una persona avvistata, di bel colore:

Ella è latte e sangue.

S. 4. Levare 12. Latte: dicesi del Toghiere il latte, Disusare dal latte i bambini. Levare dal latte, Slattare, Spoppare, Divezzare. Vit. SS. Pad. E poi che l'ebbe partorito, e levato dal latte, un figliuolo ch'ella fece, puoseselo in collo. Cavalc. Pungil. Fa a noi come le nutrici, le quali vogliono spoppare li fanciulli.

LATTERO. sust. masch. E il Frutto della palma. Dattero, Dattilo.Red. Lett. 2. 108. Ho inviato a V. S. per la di-

spensa una sporta di dattili.

S. LATTERO DI MARE. Spezie di nicchio di sapore squisito, che s'annida e cresce ne' sassi. Dattero.

LATTICINIO. sust. masch. Dicesi ogni sorta di lavori di latte. Latticinio. Lib. Cur. malatt. Fuggi di usare ogni sorta di latticini, perchè tutti i latticini aggravano il capo. •

LATTUCA sust. FRMM. Erba, che si man-

gia in insalata. Lattuga.

S. LATTUCA NCAPPUCCIATA. Quella che fa il suo cesto in forma simile a quello che fa il cavolo cappuccio. Lat-

tuga cappuccia.

LATTUCHIGLIA, ed ancora LATTUCA.

SUST. FEMM. Collaretto di tela finissima, che, per essere increspata a modo,
della lattuga, dicesi da noi Lattuca e
Lattuchiglia. Lattuga, Gorgiera,
Gala. Corsin. Torracch. 18. 1. Quando a far bella mostra, a farsi adorno,
Gran collari e lattughe e pennacchiere
Fur messe in punto.

LAVA. SUST. FEMM. Acqua che corre per le strafe, o per pioggia, o per altra cagione. Rigagnolo, Rigagno. Fr. Sacch. Nov. 17. Il rigagnolo della qual via ognora ch'ei piove cresce che pare

un firmicello.

LAVAGNA. SUST. FEMM. Pietra tenera e di color turchino, in lastre, sopra di cui si disegna, e si adopera a diversi altri usi. Lavagna.

LAVAMANO. SUST. MASCH. Arnese da posarvi sopra la catinella, per lavarsi le mani. Lavamane, Lavamani. Malu. 4. 76. E seci come chi si è rotto il naso, Che versa il sangue e corre al lavamane.

5. LAVAMANO, è ancora Quel luogo nelle sagrestie, dove i sacerdoti si lavano le mani. Lavamane, Lavamani. Vas. Op. Vit. 2. 493. Fece ec. nella badia di Santa Fiora, sopra un lavamani, in una tavola, un Cristo che chiede bere alla Samaritana.

LAVANDARA e LAVANNARA. PARTE. FEMM. Donna che lava i pannilmi a prezzo. Lavandaia, Lavandara. GAL. 63. Non voglio perciò che tu ti avvezzi a favellare come la lavandaia e la trecca.

LAVARONE. SUST. MASCH. Luogo concaco nelle strade, per lo più di campagna, pieno di acqua ferma. Pozzanghera. Fir. As. 208. Egli mi venne così ad un tratto veduto una gran pozzunghera d'acqua, che era rimasta per una gran piova, che era stata il di d'avanti.

ta. Gar. Apol. 189. Ad una lavata di

quest' acqua siete guarita.

- LAVATIVO. SUST. MASCH. Medicamento liquido composto di vari ingredienti, che s'introduce in corpo per la parte posteriore. Lavativo, Serviziale, Cristèo, Clistere, Cristero, Cristiere. Red. Lett. 2. 240. Stia lontano da medicamenti lassativi per pargare il corpo da'suoi escrementii bastando in tal caso qualche lavativo innocente, per così nettare le strade comuni ec. E nel Diz. di A. Pasta. In tempo di sanità il farsi alle volte un clistere ci libera da una soprastante malattia. Buon. Fier. 3. 2. 6. Che medicine ognora e serviziali, Malati e mali e cataletti sogno.
- S. Lavarivo, dicesi anche da noi a quello Strumento col quale si fanno i cristei. Canna da serviziale, Canna da lavativo, ec.

LAVATURA. SUST. FEMM. Dicesi Il toglier che si fa la sozzura a' panni. Imbiancatura.

LAVATURO. SUST. MASCH. Luogo dove si lava. Lavatolo. Vanch. Ercol. 52. E d'una donna (dicesi): ella sa come

la putta al lavatoio; tratta da quelle che lavano i bucati cinguettando.

LAVORANTE. PARTE. MASCH. Garzon di bottega. Lavorante. Benv. Cell.Orer. 81. Avendo ciò osservato un certo Claudio Fiammingo, mio lavorante, giovane molto ingegnoso ec.

LAVORATORE DE CAMPAGNA. Dicesi Quegli che lavora la terra. Lavorato-

re, Contadiao.

LAZZARETTO. SUST. MASCH. Spedale di appestati, e Luogo dove si guardano gli uomini e le robe sospette di peste. Lazzeretto.

LAZZARIELLO. DIM. di LAZZARO. Dicesi a Fanciullo della plebe. Fanciullo

plebeo, del volgo.

S. LAZZARIELLO, si adopera pure a significare Giovane, Uomo di male affare, e furbo. Ghiottoncello. Bocc. Nov. 75. 6. Messere, non gli credete, che egli è un ghiottoncello.

LAZZARO e LAZZERO. ADD. Uomo del-

la plebe. Plebeo.

S. 1. LAZZARO, dicesi per ingiuria ad Uomo male educato, e che villana-

mente opera. Villano, Zotico.

- S. 2. Lazzaro, dicesi pure, ma per ischerzo, ad Uomo che ha molta sagacità e scaltrezza. Sagace, Astuto, Furbo, Sturato, Ghiottone. An.Cass. 3.3.Chi cerchi tu? T. Cerco un ghiottone, un perfido, Un baro, un giuntator. Lasc. Cen. 1. nov. 3. Un certo Neri Chiaramentesi, nobile e assai benestante, ma sturato e sagace quanto alcuno altro uomo.
- LAZZAROLA. SUST. FEMM. Sorta di piccolo frutto agro dolce, del colore delle ciliege, e alquanto più grosso: ve n'ha de' bianchi e de' rossi, e tutti hanno tre nocciuoli assai duri. Lazzeruola, Azzeruola. Buon. Fier. 4. 5. 16. Vorrei, vorrei, vorrei due lazzeruole.

LAZZERO. v. LAZZARO.

LAZZETTO. v. LACCETTO.

LAZZO. v. LACCIO.

LECINA e LICINA. SUST. PEHM. Albero ghiandifero, che non perde mai le sue foglie. Leccio: e poeticamente Elce. Bern. Ort. 3.2. 16. Ove aveva di piante ogni maniera: Lecci, querce, ed altri albori di ghiande.

LEGACCIA. SUST. FRMM. Quel nastro col quale si legano le calze. Legaccia, Legaccio. Fr. Sacch. Rim. 18. La calza ec. Attorniata è da diversi lacci, Con groppi e con legacci.

LEGALIZZARE. VEBB. ATT. Termine dei Legisti. Render autentica per autorità pubblica una scrittura, acciò possa essere riconosciuta come legale. Au-

tenticare.

LEGALIZZAZIONE. SUST. FRMM. L'atto di dichiarare una scrittura valevole, autentica. Autenticazione.

LEGARE e LIGARE. verb. ATT. Strigner con fune o catena, o altra sorta di legame, checchessia. Legare, Ligare.

- S. 1. LEGARE, detto de' libri, vale Cucirne i fogli, e coprirli di fodera. Legare. Red. Lett. 2. 138. Inoltre mi faccia pure il favore di farne prendere dodici altri (libri) al Matini stampatore, e che gli leghi in carta pecora.
- S.2. LEGARE, parlandosi di pietre preziose, vale Incastrarle in oro o argento, per farne pendenti, collane, anella, ed altri simili ornamenti. Legare.

S. 3. LEGARE, è ancora il Far legati, cioè lasciti, ne' testamenti. Legare.M. VILL. 1.7. Legavano alla detta Com-

pagnia tutti i loro beni.

LEGATO. sust. MASCH. Donativo lasciato altrui per testamento. Legato. Serd. Stor. 4.175. Lasciò per legato al tempio del medesimo Apostolo ec. una lampana d'argento.

LEGATORE e LIGATORE.parte.masch.

Colui che lega i libri.Legatore di libri.

LEGATURA e LIGATURA. SUST. FRMM.
L'atto di legare un libro, e La maniera ond'egli è legato. Legatura.

LEGGITIMA. SUST. PEMM. Quella parte dell'eredità de' genitori, che non può

tòrsi a' figliuoli. Legittima.

LEGGITIMARE. VERB.ATT. Far legillimo colui che non è nato di legittimo matrimonio. Legittimare.

LEGGITIMAZIONE. SUST. FEMM. Il Le-

gittimare. Legittimazione.

LEGGITIMO. ADD. Che è secondo la legge naturale o civile; e dicesi di matrimonio, di figliuolo, e simili. Legittimo. Bocc. Nov. 44. 14. Sposa per tua le-

 $3\alpha$ 

gittima moglie la Caterina. Marstruz. 1. 68. Quale è il figliuol legittimo? Quegli è legittimo figliuolo, il quale è

nato di legittimo matrimonio.

5. Di questa voce toscana si fa strano uso appresso di noi; dicendosi, per modo d'esempio, Costui non istà Leggitimo, per significare Costui è Alquanto ubbriaco: e dicesi pure Il tal uomo non istava Leggitimo, o non pareva che stesse Leggitimo, volendo significare ch'egli era in sospetto, ch'egli stava in guardia. Nel primo caso si ha a dire Costui è alquanto Brillo, o par che sia Brillo, Cotticcio; e nel secondo, Il tal uomo era Alquanto sospettoso, parea che fosse Sospettoso, che stesse in guardia.

abbruciare. Legne, Legna. Bocc. Nov. 21. 4. Ed oltre a questo, andava al bosco per le legne. Fr. Saoch. Op. div. Il fuoco, come vede le legna, sempre

disia di far lo fuoco.

LEGNI DE' BALCONI, o DELLE FINE-STRE. Dicesì il Legname, che serve a chiuders finestre o balconi. Imposta, e più sovente Imposte. Allegn. 131. Laddove un mal commesso albero s'usa Per portiera, impannata, e per imposte.

LEGNO. SUST. MASCH. La materia soda

degli alberi. Legno.

§. 1. Legno, si usa a significar Naviglio. Legno. Bocc. Nov. 14. 3. Comperò un grandissimo legno, e quello tutto di suoi denari caricò di varie mercatanzie.

S. 2. LEGNO, mal si adopera a significar Carrozza; e deesi dir Carrozza.

Tutte quelle granella, che, seminate, nascono ne'baccelli, e s'usano per cibo dagli uomini; come ceci, cicerchie, lenti, piselli, fave, rubiglie, e simili. Legumi, Civaie. Fav. Esor. Truova apparecchiato da mangiare mochi, e cicerchie, e fave, ed altri legumi. Amer. 47. Il suolo era ripieno ec. d'aspre borraggini, e di sottili scheruole, e di molte altre civaie.

LEMOSINA e LEMMOSINA. SUST. FEMM. Quello che si dà a' poveri per carità. Limosina, Elemosina.

LEMMOSENARE eLIMMOSINARE. VERB.

NEUT. Andar cercando limosina, Mendicare, Andare accattando. Limosinare, Elemosinare. Bocc. Nov. 18. 16. Elimosinando traversò l'isola, e con Perotto venne in Gales.

LENGUA. v. LINGUA.

M. Quel ferro della stadera appiccato allo stilo, che, stando a piombo, mostra l'equilibrio. Ago, Lingua. Lib. Astrol. Ma nella lingua della bilancia, nè nell'appiccaguolo, non ne ha neuna.

LENNENE. sust. masch. Uovo di pidocchio. Lendine. Cr. 6. 14. 3. La bietola i lendini, e altre brutture del capo, e le macchie della faccia ammenda.

LENTA. SUST. FRMM. Vetro o Cristallo, di figura simile alla lente, legume, che si usa per meglio vedere. Lente. Sag. NAT. ESP. 82. Avvegnachè per lo vòto fatto manchi alla superficie concava interna della lente la foglia immaginata dell'aria, non per questo si perde.

LENTINIA e LENTINIE. SUST. FRMM.

PLUR. Macchiette fosche, simili, in colore, grandezza, e figura, a piccole lenticchie, le quali sogliono comparire in quelle parti del corpo esposte al Sole, e più
di rado su quelle parti che sono coperte dagli abiti. Lentiggine, Lintiggine, Litiggine, Litigine. M. Aldobr. P.
N. 113. Carne di bue ec. fa venire ec.
quartane, rogna, idropisia, lentiggini.

LENTINIUSO. ADD. Che ha lentiggini. Lentigginoso, Lintigginoso, Litigginoso, Litigginoso, Litigginoso, Litigginoso, Lib. cur. malat. I lentigginosi si bagnino il viso colla rugiada raccolta sulle foglie del cavolo.

LENZA. SUST. FEMM. Crine di cavallo, o Setole di altri animali, alle quali s'appicca l' amo per pigliare i pesci. Lenza, Lensa. Car. Long. Rag. 2. Si davano a diverse sorte di piaceri, ora pescando a lenza di sopra un sasso sporto in mare, ora ec.

S. Lenza, è ancora Piccola fascia di panno lino, od altro. Lenza, Lensa. M.Aldobr. B. V. Si si faccia legare con due

lenze lo grosso del braccio.

LENZUOLO e LENZULO. sust. masch. Quel panno lino che si tiene sul letto per

giacervi entro. Lenzuolo. Boc. Nov. 77. 68. Tutta la pelle più volte appiccata lasciò alte lenzuola. Si vuole avvertire che Lenzuolo al plurale esce più comu-.nemente in a che in i ; dicendosi più sovente Lenzuola che Lenzuoli. Ancora vogliamo qui aggiugners che Quella parte del lenxuolo che si ripiega sulla coltre dalla parte superiore dicesi Rimboccainra.

LEPRA. SUST. FRUM. Sorta di malattia della pelle, peggio che scabbia od erpete, che fa brutta crosta. Lebbra. G.VIL.I. 59.2. Mondandolo della lebbra per virtù di Cristo.

LEPROSO. ADD. Colui che ha la lebbra., Lebbroso, Leproso.

LESCIA. V. LISCIA.

LESENA. sust. Fram. Sordida avarizia. Spilorceria. Malm. 2. 22. Di modo che sdegnato, come ho detto, Che il Duca per la sua spilorceria Ognor vieppiù tenevalo a stecchetto, ec.

S. Lesens, dicesi ancora ad Uomo estremamente avaro. Sordido, Spilorcio, Lesina. Buon. Firm. 4. 3. 2. Sospirò lo spilorcio, e il sen s'aperse, E si trasse una piastra d'un borsello.

LESIONARSI. VERB. NEUT. PASS. Si dice di edifici, e di mura Che abbian crepature, le quali mostrano che quelle mura od edifici non istanno sodi,e posson crollare. Far pelo: e se poi le mura d'un edificio Goptiano (che da noi si dice FAR PANZA) ed escono della lor dirittura, dicesi Far corpo. DAV. On. Gen. delib. 148. Queste mura ec. se noi le caricbiamo del nuovo pondo di questi ferramenti e pietroni, elleno primieramente faran pelo, poi corpo, in ultimo sbonzoleranno.

LESIONE, e dicesi FAR LESIONE. Far pelo, Far corpo. v. LESIONARSI.

LESO. ADD. Dicesi ad uomo Che, per la coscienza di aver mal fatto, sta guardingo e sospettoso. Bospettoso, Guardingo.

LESTEZZA. sust. remm. Prontezza, Agilità, Accortezza. Lestezza.

LESTO. ADD. Dicesi Chi ha prontezza, agilità, accortezza. Lesto. Malm. 1. 11. Le scale corre lesto come gatto.

LESTO LESTO. MOD. AVVERB. Prestamente,

Subitamente. Lesto lesto. Lasc. Sibil. 2. 5. lo vorrei fare stasera un po' di pasto, ma lesto lesto, intendimi tu?

LETIFICATO. ADD. Dicesi di Uomo che abbia bevuto infino all'ilarità. Brillo, Altetto, Alticcio. v. ALLEGRO.

LETTERA. SUST. FEMM. Ciascun carat-

tere dell'alfabeto. Lettera.

5. 1. Lettera, è ancora Quella scrittura che si manda agli assenti, o per negozi, o per ragguaglio. Lettera, Plstola.

5. 2. Lettera, e più commemente Let-TERE DELLA BIANCHERIA. Segno che si fa con lettera d'alfabeto su i panni, per dinotare il loro padrone. Puntiscritto. Buon. Tanc. 4. 5. E 1 mio corredo? che? lo lasceroe? ec. E' miei sei sciugatoi col puntiscritto, E' duo len-

zuoi cuciti a sopraggitto?

S. 3. DIRE A LETTERE DI SCATOLA: vale Dire alcuna cosa chiaramente,e in modo che ognun la intenda. Dire a lettero di scatola, Dire a lettere di speziale, Dire a lettere di appigionasi. Benn. ORL. 2. 14. 55. Il peggio che so far, fo al mio nemico: A lettere di scatola tel dico. Lasc. Pinz. 2. 6. Orsù, poichè e' bisogna favellar teco a lettere ·d'appigionasi , che è di quella ladra , traditoraccia, rubacuori?

LETTERA. E lo stesso che LETTIERA. v. LETTICA. SUST. FEMM. Arnese da far viaggio, per lo più portato da due muli. Lettiga. Tac. Dav. An. 2. 30. Iro

per la città in lettiga.

LETTICCIULLO.DIM. di LETTO. Piccolo letto. Letticciuolo, Letticello, Lettuccio, Lettino.

LETTIERA e LETTÈRA. SUST. FEMM. Il legname del letto. Lettiera. Bocc. Nov. 80. 5. Steso questo materasso in una camera del bagno, sopra una lettiera, ec.

S. Lettera, dicesi pure Il letto di paglia, che si fa a' cavalli, e ad altre bestie. Lettiera, Strame. Cr. 1.12. 5. Proccuri se lo strame da metter sotto alle bestie vi manchi. Fresch. Blag. La sua lettiera (dell' elefante) era un monte di letame, al quale egli appoggiava i fianchi.

LETTINO. DIM. di LETTO. Lettino.

LETTO e LIETTO. sust. MASCH. Arnese

sopra del quale altri si corica per dormire o per riposarsi. Letto.

S. FARE IL LETTO, vale Raccomodare il letto, Spiumacciarlo. Fare il letto. Bocc. Nov. 80. 10. In collo levatigli amenduni nel letto fatto ne gli portarono.

LETTORINO. sust. MASCH. Strumento di legno, sul quale si sostiene e si solleva il libro in leggendo, cantando, ec. Leggio. D. Giov. Cel. Tenute in sul leggio di-

nanzi agli occhi.

LEVA, che dicesi pure SOTTOLEVA.
sust. femm. Quella stangă, the si
caccia sotto le cose pesanti, per sollevarle, o rimuoverle. Leva, Lieva,
Manovella. Gal. Mec. 605. Nè questo strumento è disserente da quell'altro che vette, e volgarmente leva
si domanda, col quale si muovono
grandissimi pesi con poca sorza.

LEVAMACCHIE. PARTE. MASCH. Coluiche fa il mesticre di cavar le macchie dai panni. Cavamacchie. Buon. Fier. 4. 2. 7. A cavamacchie aggirator di cani E d'orsi, mostrator di mummie e mo-

stri.

LEVARE. VERB. ATT. Tor via. Levare.

S. 1. LEVARE LA TAVOLA. Levar via le vivande e l'altre cose poste sopra la mensa. Sparecchiare. Firenz. Luc. 1.

1. Quando i' mi metto intorno a una tavola, i' la sparecchio in modo, che e' non accade che la fante la sparecchi altrimenti. È da avvertire che Sparecchiare famigliarmente si usa a significare Mangiar molto, come vedesi nella prima parte di quest'esempio.

S. 2. LEVARSI DA TAVOLA. Partirsi da tavola dopo che si è mangiato. Levarsi da tavola. Bocc. Nov. 15.17. Ed es-

sendo da tavoia levati, ec.

§. 3. Levarsi uno d'avanti. Scacciarlo dalla sua presenza. Levarsi uno d'innanzi. Fir. Luc. 1. 3. Come e' resterà di darle, ella troverà sei scuse per levarselo d'innanzi.

S. 4. LEVAR MANO. Cessar di fare. Levar mano. Boon. Fien. 3.1. 5. Non se ne parli più, levisi mano.

S.5. Levarse la famma, Levarse la sete: vale Mangiare, Bevere. Cavarsi la sete.

S.6. Levarse la maschera. Scoprire il

suo sentimento già tenuto nascoso, Non finger più, Parlar chiaro. Levarsi la maschera dal viso. Varch. Ercol. 103. Levarsi la maschera è non volere essere più ippocrito, o simulatore, ma sbizzarrirsi con uno senza far più i fraccurradi.

5.7. LEVARSE LO SUONNO DA GLI UOCCHI. Avanzar tempo col vegliare più del consueto. Levarsi il tempo dagli oc-

chi.

5.8. LEVARE DA CAPO A UNO NA COSA.

Toglierne l'opinione, il pensiero. Cavar del capo una cosa ad nno. Ambr.
Cor. 4. 7. E farò quanto possibile
Fia di cavargli del capo, che Claudio Sia vivo.

S.9. LEVARSE NA COSA DA LA VOCCA.
Risparmiere, privandosi di ciò che è
necessario. Cavarsi alcuna cosa dalla
bocca.

S.10. LBVARSB NO GOLIO, O LO GOLIO.

Appagare, Soddisfare un desiderio.

Cavarsi una voglia, o la voglia, o
le voglie. Circ. Gell. E non mi potrei mai cavare una voglia sicuramente.

S.11. LBVARB LA PAZZIA DA CAPO ad uno. Ridurlo a dovere. Cavar la pazzia, o il ruzzo di capo ad uno.

§.12.Levarse to cappillo a uno. Salutarlo. Levarsi il cappello ad uno.

5.13. Lev Are, dicesi ancora del Camminare i cavalli con leggiadria, dell'Agitar bene le spalle in andando. Spalleggiare.

LEVATRICE. v. MAMMANA.

LIBARDA. sust. remm. Sorta d'arma in asta. Labarda, Alabarda.

S.Appoggiare, e Appoiare La Libarda: dicesi dell' Andare a mangiare a casa d'altri senza spendere. Appoggiare la labarda. Malm. 9. 48. E perchè la labarda anch'egli appoggi, Staffieri attorno a ricercarsi manda.

LIBBREA e LIVREA. sust. Femm. Abilo di servitore. Livrèa. Sen. Ben. Varch. 3. 28. Dove cotesti tuoi staffieri vestiti a livrea, dove ti portano, dico?

LICCARDA. SUST. FRMM. Arnese da cucina, di ferro, rame, o altro metallo, ad uso di ricevere il grasso, che scola dall'arrosto mentre ei si gira. Ghiotta. Spezie di carezze di bambini e di femmine. Moine, Lezii. Agn. Pand. A tutte le parole e moine presta lieta fronte e orecchie.

LICCHETTIARE. VERB. ATT. Dir motti arguti per giuoco. Motteggiare, Frizzare. VARCU. ERCOL. 54. Quando altri vuol la berta di chicchessia, savella per giuoco, o da motteggio, o per ciancia, o da burla, si chiama dal verbo latino giocarsi, e dal toscano motteggiare, cianciare, burlare, ec.

LICCHETTO. sust.masch. Una delle serrature dell' uscio, che è Una lama di
ferro grossetta, che, impernata da un
eapo nell'imposta, e inforcando i monachetti dall'altra, serra uscio, o imposta. Saliscendo, Saliscendi. Salv.
Spin. 5. 9. Alzando Madonna Fulvia
il saliscendo così un poco per trarla
dentro, fu da gente di fuori sbattuta
e spalancata questa porta con una spinta, ed entrato in casa.

S.1.Licchetto, dicesi anche Un ferretto lungo, che è nella toppa, e serve per chiuderla. Stanghetta. Salv. Granch. 3.7. Stangate ben le finestre, e ser-

rate gli usci a stanghetta.

§.2. Licchetto, figural, vale Ogni epezie di detto breve, arguto, o piacevole, o pungente, o proverbiale, o simile. Frizzo, Motto, Motteggio. Bocc. Nov. 53. 2. Vi voglio ricordare essere la natura de' motti cotale, che essi, come la pecora morde, deono così mordere l'uditore, e non come il cane; perciocchè se come cane mordesse il motto, il motto non sarebbe motto ma villania.

LICINA. v. LECINA.

LIEGGIO.ADD. Che non ha gravità: contrario di Grave. Leggiero.

LIETTO. v. LETTO.

LIGARE. v. LEGARE.

LIGATORE. v. LEGATORE.

LIGATURA. v. LEGATURA.

LIGORIZIA. SUST. FRMM. Estrallo di unà pianta della Logorizia e Regolizia, del quale si fa vari usi in medicina. Logorizia, Regolizia. Buon. Fier. 2. 1. 7. lo zolfo ci ho recato. M. lo logorizia.

LIMA e LIMMA. sust. FRMM. Strumento meccanico di verga d'acciaio, dentato, e di superficie aspra, che serve per assottigliare e pulire ferro, marmo, pietra, legno, ed altre materie solide. Lima.

S. 1. LIMMA SORDA, chiamasi Quella che sega senza far romore. Lima sorda. Din. Comp. 1. 18. Fece fare lime sorde e altri ferri, co' quali ruppono le

prigioni, e andaronsi con Dio.

S. 2. LIMA DOLCE, dicesi dagli artefici La lima più fine, che intacca leggiermente. Lima gentile. Cell. Orer. Lima gentile, con cui si lima il niello, fiachè sia viciao a discoprire l'intaglio.

LIMARE e ALLIMMARE. verb. Att. Associtigliare, o Pulire con la lima.Limare.

LIMATURA e LIMMATURA. SUST. FEMm. Quella polvere che cade dalla cosa che si lima. Limatura. M.Aldobr. Recipe limatura di ferro, e ruggine ec.

LIMO e LIMMO. SUST. MASCH. Specie di piccolo limone di diverse sorte. Lima, Lomia. Red. Oss. An. 119. Col sugo parimente delle lime dolci di Valenza tutti i lombrichi, e grossi, e piccoli, vi morirono nel solo tempo di una mezzora, o poco più.

LIMONATA. SUST.FRMM. Sorta di bevanda, fatta con acqua, zucchero, e agro di limone, agghiacciata. Limonèa.

LIMONCELLO e LIMMONCIELLO. SUST. MASCH. Spezie di piccolo limone. Limoncello, Limoncino.

LIMONE. SUST. MASCH. Specie di agrume noto. Limone: e dicesi del frutto e dell'albero.

LIMMOSINA. v. LEMMOSINA.

LIMMOSINARE. v. LEMMOSENARE.

LINDO, e dicesi pure LINDO E PINTO.

ADD. Si dice di Uomo e di Donna che
vada con molta cura vestita ed ornata. Lindo, Lindo ed azzimato.

LINGUA e LENGUA. SUST. FEMM. Quella parte mobile carnosa, che è nella bocca dell'animale, e che è il principale strumento del gusto e del parlare. Lingua.

S. 1. MALA EINGUA, e MALA LENGUA, dicesi di Uomo maligno e Maldicente. Mala lingua, Lingua tabana, Lingua fracida, Lingua serpentina, Linguaccia. VARCH. ERCQL. 92. Questi tali maklicenti si chiamano a Firenze male lingue, lingue quacce, lingue fracide, e lingue serpentine, e lingue tabane, e, con meno infame vocabolo, sboccati.

J. 2. APERE UNA COSA IN PUNTA DI LINGUA, O MPONTA DE LENGUA: si dice dell' Essere in sul ricordarsene, ma non l'avere così tosto in pronto. Avere alcuna cosa in sulla punta della lingua. Varch. Ercol. 69. Quello che Plauto disse Versari in primoribus labits, cioè lo sto tuttavia per dirlo, e parmene ricordare, poi non lo dico, perché non me ne ricordo. V. lo l'ho in sulla punta della lingua.

S. 3. Lascian La Lingua a casa, dicesi di Chi sta senza parlare in compagnia d'altri. Lasciar la lingua a casa, o al beccaio. Varch. Ercol. 94. Di quelli che stanno musorni, si dice: egli hanno lasciato la lingua a casa, o al bec-

caio.

cesi il Far silenzio per subito timore, vergogna, o altro. Ammutolire, Ammutolire: e quando il silenzio è accompagnato da spavento grande, che faccia impallidire e restar confuso, dicesi propriamente Allibire, Essere allibito, Restare allibito. Salv. Spin. 5. 9. Com' egli è allibito subito al suon di quella parola. Buon. Fier. 1. 4. 12. Tutti a un tempo, Inchiodando il parlare a bocca aperta Restarono allibiti.

5. 5. Morire colla lingua: vale Morir con la lingua spedita, potendo parlare. Morir con lingua. Cecch. Assivol.
3. 5. Io l'ho detto più volte, che s'io muoio con lingua, io ti farò del bene.

5. 6.LA LINGUA BATTE DOFE IL DENTE DUOLE. Maniera proverbiale, che si dice per significare che l'uomo ragiona volentieri delle cose che premono e che dilettano. La lingua batte, o va dove il dente duole.

LINGUETTA. v. LENGUETTA.

LINZO. sust. MASCH. L'estremità de'lati de panni lani. Vivagno: e più propriamente Cintolo. But. Par. 9. Vivagno è lo canto della tela lana.

LIQUIDARE. VERB. ATT. Mettere in chiaro crediti, conti, o altre simili cose. Liquidare.

LIQUIDO. ADD. Dicesi di crediti, conti, e simili, e vale Chiaro e Senza eccezione. Liquido: Benv. Cell. Vit. 3. 135. Essendo tanto ben liquidi e chiariti i miel conti per virtù di un saldo.

LISCIA e LESCÍA. SUST. PEMM. Acqua passata per la cenere, o bollita con essa. Ranno , Liscia, Lisciva. Ner.Art. Vetr. Lib. 7. Facciasi un capitello forte di calcina e cenere forte, cioè legno di quercia: in questa calcina si faccia bollire il zolfo assai, chè questa liscìa li leva certo colore untuoso e combustibile, che in sè ha il zolfo; mutandoli la liscia, il zolfo diventa bianco ec. Si avverta che quella che da noi dicesi Liscia de lo capetiello, è una sorta di lisciva, che si fa facendo bollire nell'acqua cenere e calcina viva : e dicesi toscanamente Capitello, come si vede dall' esempio.

LISCIO. ADD. Contrario di Ruvido. Liscio. Dav. Colt. 173. Spiccala dal suo legno con uno strumento d'osso liscio a ciò fatto, che non appicchi,

nè tagli.

S. Liscio, detto di brodo, vale Leggero, Scipito e Senza sapore. Sciocco. Red. Cons. 2. 15. Tra' brodi umettativi loderei il prendere ogni mattina sei, sette, o otto unce di brodo sciocco.

LISCOLO e ISCOLO.SUST.MASCH. Baco che nasce nella terra, ed è senza gambe, e, per lo più, di color rossigno. Lombrico. Ott. Com. Purg. 25. 471. Non nuota come gli altri pesci, ma ha movimento di dilatarsi e di stringersi, come il lombrico.

LITIGARE e LITICARE. VERB. NEUT. Sperimentar le sue ragioni in giudicio. Liticare, Litigare, Piatire. Ciac. Gel. 2.49. Nessun buono avvocato piatisce mai.

S. LITIGARB, è pure il Contendere con alcuno di qualche cosa. Litigare, Liticare, Contendere, Piatire.

LITICANTE. ADD. É Chi volentieri piatisce in Tribunale, e Colui ancora che facilmente contende di qualsiasi cosa. Litigante, Litigioso.

LITTORALE. SUST. MASCH. Dicesi il

Confine del mare con la terra. Costa, Costiera, Spiaggia.Guicc. Ston.2.56. Alcune navi, essendosi distese ec. sempre lungo la costa di terra ferma ec. hanno circuito la terra.

LIVELLARE. VERB. ATT. Mettere o Aggiustar le cose al medesimo piano.

Livellare.

I

>

r

Ħ.

LIVREA e LIVRERA. v. LIBBREA.

LIZZO. SUST. MASCH. Filo torto a uso di spago, del quale si servono i tessitori per alzare e abbassare le fila dell'ordito nel tesser le tele. Liccio. LLOCO. AVV. In cotesto luogo, dove non

e quel che parla. Costà, Costì. Filoc. 2.301. Veggendo tante belle giovani, quante ho inteso, che costà sono. Bocc. Nov. 69. 25. lo vi vidi levare, e porvi costì, dove voi siete, a sedere.

LOCALE. SUST. MASCH. E uno schifoso gallicismo, che va per le bocche e le penne, sventuratamente, di molti, a significar talvolta Spazio, Luogo acconcio a qualsiasi uso; e tal altra Edifizio, Casa si da uomini e si dabestie. Nel primo sentimento s' ha a dire Luogo; nel secondo qualche volta Edifizio, e qualche altra Casa, Casamento. Si dee pure avvertire cha Locale è voce toscana, ma solamente come addiettivo; e vale Di tuogo, Che appartiene a un luogo, Che ha relazione ad un luogo.

LOCANDA e LUCANNA. sust. femm. Casa in cui si riceve e alloggia per danaro i forestieri. Locanda, Albergo. Bocc. Nov. 12. 4. Ho sempre avuto in costume, camminando, di dir la mattina, quando esco dall'albergo, un paternostro e un'avem-

maria.

LOCANDIERO & LUCANNIERO, PARTE MASCH. Colui che tiene locanda o albergo. Locandiero, Albergatore. Boc. Nov. 15. 38. Dove gli suoi compagni l'albergatore trovò tutta la notte stati in sollecitudine de'satti svoi. E Nov. 29. 15. A cui l'albergatrice rispose: questi è un gentiluom sorestiero.

LOCARE. VERB. ATT. Dare a pigione. Appigionare. Ambr. 2. 3. Le case che s' imbiancano si vogliono appi-

giodare o vendere. v. AFFITTARE. LOCCO. PARTE. MASCH. Uomo goffo e balordo. Allocco. Amen. Furt. 4. 5. Ma questo è nulla, perchè ingannare simili allocchi non è gran fatto.

LOCCO LOCCO. MOD. AVVERB. Chinato e basso per celarsi all'altrui vista. Quatto quatto. Buon. Fign. 3. 1. 9. lo quatto quatto, quasi braccheggiando, Andai, dirò, fiutando tutti

gli usci.

LOFFA. SUST. FEMM. Vento senza strepilo, che mandan gli uomini dalle parti di sotto. Vescia. MALM. 2. 61. Alfin non hai fatt' altro che una vescia, Mentre il tutto è seguito alla rovescia.

LOGGETTA. DIM. di LOGGIA. Loggetta, Loggettina. Bocc. Nov. 50. 10. Essendo una sua loggetta vicino alla camera, nella quale cenavano.

LOGGIA. SUST. FEMM. Parte di un edificio aperta , per uso di passeggiarvi, e prender aria. Loggia. Bocc.ln-TROD. 47. Era un palagio con bello e gran cortile nel mezzo, e con logge, e con sale, e con camere.

LOPA. SUST. FEMM. Spezie di fame si grande, che è malattia. Bulimo.

LOTA sust. Pemm. Terra intenerila dall' acqua. Loto, Fango, Mota, Mo-·ia , Belletta , Limo , Limaccio, Melma. E da avvertire che Fango e Loto sono voci più generali, e significano proprio Quella terra intenerita dall'acqua, che è per le strade; e quando questa è molto liquida più propriamente dicesi Mota e Moia e Fanchiglia; Belletta è propriamente La posatura che fa l'acqua torbida; Limo e Limaccio Quella porcheria che generano le paludi; e Melma Quella che è in fondo de forsati e de fiumi. Cecch. Proyers. 30. Fango è terra della strada mescolata con acqua, ma alquanto soda ec. Mota ec. è quella (terra) che è per le strade il verno liquida, come il savore; Fango quello che è nelle strade, ma più rappreso, ma però tanto che imbratta.

LOTANO. SUST. MASCH. Dicesi di Cosa o Faccenda che arrechi molestia. Noia,

Impaccio, Impiccio, Fastidio. Bocc. Nov. 32. 8. Disse tante cose di questa sua bellezza, che fu un fastidio ad udire.

S. Lorano, figurat. dicesi ad Uomo che mai non rifina di dir le medesime cose, e che annoia ed infastidisce. Seccatore, Noioso, Importuno. Salvin. Buon. Fier. 2. 5. 7. I complimentosi, che non la finiscono mai, si possono a buona equità chiamare seccatori, e i medesimi complimenti seccaggini. Lar. 142. Non favellatrici, ma seccatrici sono.

LUCANNA. v. LOCANDA.

LUCANNIERO. v. LOCANDIERO.

LUCERNA. SUST. FEMM. Piccol vase di terra cotta, dove si mette olio e lucignolo, che si accende per far lume. Lucerna. Cron. Morel. 290. La notte erano le lucerne a tutte le finestre, perchè e' vedessero lume.

LUCERNELLA. DIM. di LUCERNA. Lucernetta, Lucernina, Lucernuzza. Ci piace di qui avvertire che oggi in Firenze le lucerne adoperate nelle luminarie diconsi propriamente Nicchi.

LUCIDARE. VERB. ATT. Dicesi del Ricopiare al riscontro della luce, sopra cosa trasparente, disegni, o con
l'aiuto di carte unte e trasparenti,
o con carta fatta di còlla di pesce,
o con ispecchi, o con veli neri tirati
in sul telaio. Lucidare. Borgh. Rip.
144. Dove lasciaste voi la carta da
lucidare le figure?

LUCIGNO. SUST. MASCH. Più fila di bambagia insieme, che si mettono nelle candele, per appiocarvi il fuoco a far lume. Lucignolo. VIT. SS. PP. La lucerna fornita d'olio e di lucignolo luce; ma se per negligenza

non si fornisse, non dura.

LUCRARE. VERB. NEUT. Acquistar danaro o altro in qualsiasi modo. Lacrare, e meglio Guadagnare. Bocc. Nov. 62. 3. Esso coll'arte sua, che era muratore, ed ella filando, guadagnando, assai sottilmente la lor vita reggevano.

LUCRO. SUST. MASCH. L' Acquisto che si fa di qualsiasi cosa. Lucro, Guadagno. M. Pier. Reg. Innanzi danno, che mal guadagno.

LUCROSO. And. Che reca lucro, utile, guadagno. Lucroso. Segner. Crist. 1887. 1. 21. 20. Non ne fate caso, sprezzando un cambio, di cui non si può mai fingere il più lucroso.

LUME. SUST. MASCH. Dicesi ad ogni sorta di Lucerna o Candela, o accesa o non accesa. Lume. Bocc. Nov. 22.

8. La camera da una cameriera tutta sonnacchiosa fu aperta, e il lume preso e occultato. E Nov. 38. 13. Di che egli tatto smarrito si levò su, e acceso un lume ec., alla porta della casa di lui ne'l portò.

LUMINARIA. SUST. FEMM. Dicesi appresso di noi a quel Fuoco di stipa, o d'altra materia, che fa gran fiamma e presta, fatto per lo più in se-

gno d'allegrezza. Falò.

LUMINO. SUST. MASCH. Piccol lume, che suole usarsi la notte. Lumino, Lumicino.

- LUNA. SUST. FEMM. Il pianeta più vicino alla terra. Luna: e dicesi Luna nuova, Luna crescente, Luna scema, il Fare, il Crescere, e lo Scemar della Luna.
- S. I. FARE LA LUNA, dicesi del Rimovarsi la Luna. Far la Luna. Cant.
  Carn. 43. Ei non aveva ancor fatto la Luna II di che carnascial faceste voi.
- S. 2. STARB NELLA LUNA, O NEL CON-CAVO DELLA LUNA: vale Non attendere a quel che si fa, o si dice d'intorno. Stare in estasi. Così dicesi oggi in Firenze, essendo stata tolta questa metafora dalla vera estasi che provano i santi uomini.
- 5. 3. FAR PEDERE LA LUNANEL POZzo: vale Voler dare ad intendere altrui una cosa per un' altra, e fargli
  veduto quel che non è. Mostrare, o
  Far vedere la luna nel pozzo. VARCH.
  ERCOL. 55. 9. I quali, perchè il più
  delle volte sono persone rigattate e
  uomini di scarriera, mostrano altrui
  la luna nel pozzo.

LUNATICO. ADD. Dicesi di Uomo di strano cervello. Lunatico. MAESTRUZ.
1. 18. Che sarà de' suriosi, lunatici, e che hanno il mal maestro?

LUNEDI'. SUST.MASCH. Nome del secondo giorno della settimana. Lunedi. È da avvertire che il Lunedi penultimo di Carnovale fiorentinamente dicesi hunedi delle donne, e l'ultimo Lunedi delle unte.

LUNGHERIA. SUST. FEMM. Dicesi di un Ragionamento prolisso. Lungheria.

Lunghiera.

LUOGO COMUNE. sust. masch. Luogo proprio ove deporre il superfluo peso del ventre. Luogo comune, (lesso, Necessario, Agiamento. Fr. Sacch. Nov. 54. La tua monna Duccina è sì grassa, che ella non si dee poter forbire la tal cosa, quando è ita al luogo comune. Lasc. Rim. Va, gettati in un pozzo, O, se vuoi fare il meglio, da te stesso In una fogna Nasconditi, o in un cesso.

LUOGOTENENTE. PARTE. MASCH. Dicesi appresso di noi a Colui che tiene il luogo di alcuno, ed esercita in sua vece. Luogotenente. Guicc. Stor. Si mossero in suga, restandone molti morti, tra i quali Bernardino Adorno luogotenente di cinquanta lance.

LUPARIELLO. DIM. di LUPO. Piccolo o giovane lupo. Lupacchino, Lupacchino, Lupattello, Lu-

pattino, Lupicino.

LUPINARO. PARTE. MASCH. Colui che vende lupini. Lupinaio. Byon. Firr. 2. 2. 10. E'l sì noto Fatica lupinaio Veggo, e Biagio mugnaio.

LUPINO.sust.masch. Pianta leguminosa, che fa i baccelli simili a quelli delle fave; e LUPINO dicesi il Frutto ancora della stessa pianta. Lupino.Bocc. Nov. 10. 8. Dove io ho veduto merendarsi le donne, e mangiare lupini e porri.

S. Dicesi Non VALERBUN LUPINO, Non STIMARE un uomo o una cosa un Lupino, a Persona o Cosa di poca o nessuna stima. Non valere un lupino, Non stimare un lupino: il qual modo si dice ancora da noi Non VALERB NO GRANO, Non VALERE NA PRUBBECA. BERN. ORL. 1.22.23. Egli era ricco di molto tesoro; Chè, senza quel, non val senno un lupino.

LUPO. SUST. MASCH. Animal noto. Lupo. S. MANGIARB COME UN LUPO: dicesi di

chi mangia assai. Mangiare come un lupo. Così dicesi in Firenze.

LUSINGA. SUST. FRMM. E voce toscana, che significa propriamente Quell' artificio di parole o di atti, col quale, sollo colore di benignità e d'amicizia. o simile vuolsi trarre altrui a cosa che giovi a lusingante: e però mal si adopera a significare Quell'aspettazione o credenza che si ha di vodere adempiulo alcun nostro desiderio: e si ha a dire Speranza, e talvolta ancora Fidanza, e Confidanza, se si vuole coprimere maggior certezza di ottener la cosa che si spera. Cirif. Catv. 4. 128. Ma chi vive a speranza, muore a stento. Bocc. Canz. 6. 4. Che ancor porto fidanza Di tornar bella.

LUSINGANTE. Ann. Pieno di lusinghe, Atto a lusingare, Allettativo, Attrattivo. Lusingante, Lusinghevole. Fr. Giord. Pred. Con lusinganti parole adulano alla moltitudine del popolo. Bocc. Nov. 21. 15. Perchè costei, con atti lusinghevoli presolo per la mano ec., il menò nel capannetto.

LUSINGARSI. VERB. NEUT. PASS. Non altrimenti che LUSINGA, è voce toscana, e parimente che LUSINGA mat si adopera in sentimento di Sperare, Lasciarsi prendere o vincere da speranza: e si ha in iscambio ad adoperare Confidarsi, Sperare, Portar fidanza, Aver fede, Avere speranza. Onde in luogo di dire, per modo d'esempio, Io mi Lusingo che vogliate accettar questo mio dono, si ha a dire Mi confido, Spero, Porto fidanza, Ho fede, Ho fidanza, e simili. Dant. Pan. 29. 119. Che se 'l vulgo il vedesse, vederebbe La perdonanza di che si confida.

LUSSO. SUST. MASCH. Superfluità nel mangiare, vestire, o altro, quasi a dimostrazione di ricchezza e di magnificenza. Lusso. Tac. Dav. Ann. 12. 145. Il giovane non accorto, e stimante che l'esser Re stesse nel viver con gran lusso, trattenne molti di nella terra di Edessa.

LUSSOSO. ADD. Dicesi di Cosa di lusso, o di Uomo che vive con lusso. Magnifico, Splendido, Sfoggiato, Sfolgorato.

31

LUSTRINO. SUST. MASCH. Sorta di rame inargentato, o dorato, in piccole laminette di diversa forma e figura, che si usa in alcuna sorta di ricami. Lustrino.

LUSTRO. sust. MASCH. Pulimento, Lustratura. Lustro. MALM. 2. 9. Ma finalmente, dopo mille prove Di dare il lustro a' marmi co' ginocchi ec.

S. Lustro, si adopera ancora in sentimento di Splendore, Lume. Lustro. Dant. Par. 14. Ed ecco intorno di chiarezza pari Nascere un lustro.

LUSTRO.ADD. Che ha lustro. Lustro. Ren. Esp. NAT. 5. Queste pietre ec. son di color nero simile a quello del paragone, lisce, e lustre, come se avesser la vernice.

LUSTRORE. sust. MASCH. È voce napoletana insieme e toscana, e val lo

stesso che LUSTRO sust. in sentimento del S.; ma meglio è a dir Lustro.

LUTTO. susr. mascu. Abito lugubre, che si porta per onoranza de'morti. Bruno: e si dice Vestire di bruno, o a bruno; Essere a bruno; Portar bruno. Bocc. Nov. 27. 40. Appresso costoro le sirocchie e le mogli loro tutte di bruno vestite vennero. Malm. 2. 67. La morte si leggea di Floriano, Che, perchè su creduta dalla gente, Era la Corte e tutto Campi a bruno. FR. SACCH. RIM. Altre velate vanno portando bruno. Si ponga ben mente che Lutto è pur voce toscana, ma significa Mestizia o Pianto per perdita di parenti: e si usa ancora poeticamente per Mestizia o Pianto semplicemente.

MACCARONE e MACCARUNI al pher. sust. MASCH. Vivanda di pasta, notissima. Maccherone. KED. ESP. NAT. 13. Sogliono sconciamente colmare il sacco dello stomaco di maccheroni e d'altri pastumi.

S. MACCARONE, dicesi figurat. ad Uomo scimunito, di poco intelletto. Maccherone, Moccicone, Più grosso che l'acqua de'maccheroni. Salv. Granch. 3.4. Moccicone, baccellone, Maccherone,

mestolone. MACCHIA. SUST. FEMM. Segno, o Tintura, che resta nella superficie dei corpi per qualsivoglia accidente, diversa dal lor proprio colore. Macchia. Bocc. Nov. 60. 10. E senza riguardare ec. ad un suo farsetto rotto e ripezzato, e interno al colle e sotto le ditella smaltato di sucidume, con più macchie e più colori, che mai drappi fossero tartareschi o indiani.

S. MACCHIA, è pure Bosco follo. Macchia. Bocc. Nov. 87. 8. Ed ecco vicino a lei uscir d'una macchia folta un lupo grande.

MACCHIARE. VERB. ATT. Brullar con macchie. Macchiare.

MACCHIETELLA. DIM. di MACCHIA. Piccola macchia. Macchietta, Macchiarella, Macchierella.

MACCHIGNONE. E voce francese, e vale Mezzano di cavalli.Cozzone.TRAT. PECC. MORT. La sesta è in celare verità della cosa che l' uomo vuol vendere, siccome fanno quei cozzoni di cavaHi, ec.

MACENA e MACINA. Sust. Femm. Pietra di figura circolare, piana di sotto, e colma di sopra, bucata nel mezzo, per uso di macinare. Macina, Macine. Cr. 5. 19. 14. Ciascun monte ( d'ulive ) si divida in sci parti e in sei volte; quando sono macero,

si mettano sotto la macina, la quale è d'aspra e dura pietra.

MACENARE & MACINARE. VERB. ATT. Ridurre in polvere checchessia con macine, e particolarmente il grano e le biade. Macinare.

MACENATURA & MACINATURA. SUST. FEMM. Il Macinare. Macinatura. G. Vil. 11. 93. 6. E trovammo per la gabella della macinatura, e per fornari **ec.** 

MACENATURO. v. MULINIELLO.

MACENOLA & MACENDOLA.sust. FEMM. Strumento di due legni, l'uno de'quali ka un canale, nel quale entra l'akro, e con esso si dirompe il lino o la canapa, per nettarla dalla materia legnosa. Maciulla. Bur. Inf. 24. Un peccatore a guisa di maciulla; cioè di gramola che dirompe lo lino.

MACERA. SUST. FEMM. Muro a secco. falto per riparo o divisione di poderi.

Maceria , Macia.

MACIULIARE. VERB. ATT. Dirompere il uno e la canapa con la maciulla. Maciullare. Cr. 2. 5. 2. Quando in essa sarà corrotta l'acquosità e la carne materiale, e poi si secca e si maciulla.

MADAMA. PARTE. FEMM. Nome di onore che si dà a donna. Madama. Morg. 3. 7. Orlando rispondea: gentil madama, lo son colui che Orlando il mondo chiama.

S. MADANA, dicesi ancora a Lavoratrice di cappelli, di cuffie, e d'altri abbigliamenti per le donne. Crestaia.

MADONNA e MARONNA. Nome che si dà alla Santissima Vergine. Madonna. SALVIN. DISC. 2. 363. Come in ufizioli antichi della Madonna si legge.

MAFARO. Sust. Masch. Quel turacciolo di legno o di sughero, che sura il buco pel quale si caecia o mette il vino nelle botti o ne' barili. Tappo,

Cocchiume. Cr. 4. 35. 4. Si faccia cocchiume di salcio verde dalla corteccia mondato.

MAGAZZINO. SUST. MASCH. Stanza dove si ripongono le mercanzie e le grasce. Magazzino, Canova. Bocc. Nov. 80. 3. E dato per li detti al mercatante un magazzino, nel quale esso la sua mercatanzia ripone.

MAGGIORITA'. sust. remm. Astratto di Maggiore; Superiorità, Preminenza.

Maggioranza.

MAGNAPANE. v. MANGIAPANE.

MAGNARE e MAGNA'. v. MANGIARE.
MAGLIA. SUST. FEMM. Piccoli cerchietti
di ferro o d'altro metallo, de' quali
concatenati insieme si forman catene:
e dicesi ancora per similit. a quelle
fatte di qualunque altra materia. Maglid. Fir. Luc. 3. 3. Dice che voi
pigliate questa catena, e che voi vi
facciate aggiungere tante maglie, che
arrivino al peso di quattro scudi
d'oro.

S. MAGLIA, dicesi pure ad una Sottoveste di lana lavorata a maglia, e che portasi il più delle volte sopra la camicia per difendersi dal freddo. Camiciuola.

MAGLIECARE. V. AMMAGLIECARE. MAGLIATO. SUST. MASCH. È lo stesso che CRASTATO. V.

MAGLIO. SUST.MASCH. Strumento di legno in forma di martello, ma di molto maggior grandezza. Maglio. Cr. 5. 2. 12. Ancora del suo pedale (del mandorlo) appresso le radici si fanno fortissimi magli da fendere legni.

MAGLIOLA. SUST. FEMM. Sermento, il quale si spicca dalla vite, per piantar-lo. Magliuolo. Pallad. Febbr. 6. E voglionsi i magliuoli da porre, scegliersi, che non sieno di vite troppo infima. Si avverta che allorche il ramicello abbia messo le radici per poterlo trapiantare, dicesi propriamente Barbatella. Dav. Colt. 158. E saper dèi, che ne'campi, per far bronconi, son meglio le barbatelle che i magliuoli.

MAIATECA. ADD. Aggiunto di una sorta di ciriegia polputa e grossa, la quale matura d'ordinario al mese di Maggio. Marchiana. Alleg. 201. Sono il tuo Parri pur dell'incannata Delle ciriege visciole e marchiane.

S. 1. Essere Malateca, dicesi di cosa che eccede nel suo genere: e si prende per lo più in cattiva parte. Essere marchiana. E volendo dire di una grande menzogna o stoltezza, come si usa da noi, Questa è Malateca, si avrebbe a dire Questa è Marchiana. Salv. Granch. 1. 1. Tu mi fai ridere; Oh questa sì che sarebbe marchiana!

§. 2. MAIATECA, dicesi pure a Donna grassa, paffuta e fresca. Non avendo potuto rinvenire un sol vocabolo toscano che ben corrisponda al nostro MAIATECA, ci par che potrebbesi, riunendo più voci insieme, dire Fresca, o Frescoccia e paffuta, Frescoccia e grassa, o tarchiata, o atticciata, e simili. Lor. Med. Nenc. 26. Ella è grassoccia, tarchiata e giulia, Frescoccia, e grassa, che si senderebbe. MAIO, sust. MASCH. Albero lungo e drit-

MAIO. SUST. MASCH. Albero lungo e dritto, ben mondo de suoi rami e lisciato, il quale tutto impiastricciato di sapone si pianta in terra, appiccando alla sua cima drappi, fazzoletti, nastri, prosciutti, carne, e simili altre cose, le quali a chi primo, rampicandosi su per esso albero, giunge a strigner con mano, loccano di diritto, e se ne impadronisce: e suol questo giuoco farsi in contado da' contadini, in tempo di pubbliche feste ed allegrezze. Cuccagna. E dobbiamo avvertire che questo vocabolo in questo sentimento non è registrato nel Vocabolario ; ma da Fiorentini siam fatti certi che non altrimenti dicesi oggi in Firenze a tal sorta di giuoco.

MAIOLICA. sust. FEMM. Sorta di terra, di cui si fanno vasi, piatti, ed altro. Maiolica. v. FAENZA.

MAIORANA. SUST. FEMM. Sorta di pianta aromatica. Maiorana, Maggiorana, Persa. Virg. En. A. 6. Là il tenne, e poselo fra la maggiorana e i siori. Amer. 44. L'odorifera maiorana con piccole foglie tiene convenevoli spazi insieme colla menta.

MALA CAPEZZA. Dicesi a Persona maliziosa, scellerata e cattiva. Capestro. Burch. 2. 14. Disse quel capestrazzo:

245

apri la mano.

MALACRIANZA. sust. Ferm. Incivillà, Scortesia: contrario di Buona creanza. Malacreanza. Buon. Fien. 4.3.4. Delle malecreanze, Ch'al mio paese ormai Fatta han tanta la presa.

MALANDRINO. PARTE.MASCH. È voce toscana, che val solo Rubator di strada:
e da noi si adopera male in sentimento
di Uomo malvagio, fraudolente: e si
ha a dire Birbone, Birbante, Birba,
Briccone, Furfante. Morg. 19.99. Dicendo: tu fai scorgerti un briccone.

MALATIA. SUST. FRMM. Disposizione del corpo fuori dell'ordine della natura, per cui le operazioni di esso restano offese. Malattia. M. VIL. 8.59. Furono nel verno malattie di freddo, e nella state molte febbri.

MALATICCIO. ADD. Alquanto malato, Infermiccio. Malaticcio. Plut. Adr. A' deboli e malaticci muove nausea

il pane ed il vino.

MALATO. Add. Infermo, Chi ha malattia. Malato. Bocc. Nov. 97. 15. Adzi è stata, ed ancora è, forte malata.

MALDICENTE. ADD. Che dice mal d'altrui. Maldicente, Maledico. Booc. Nov. 60. 7. Negligente, disubbidiente, e maldicente.

MALDICENZA. SUST. FEMM. Il dir male. Maldicenza.

MALE. SUST. MASCH. Dicesi di Qualunque infermità corporale. Male. VIT. PLUT. Ed incontanente venne una infermità nell'oste di mal di ventre.

S. I. VOLER MALE ad alcuno. Portargli odio, Odiarlo. Voler male. Bemb. Asol. Lib. 2. Anzi ti dico io bene che io mi credo, Gismondo, se io il risapessi, che io ne gli vorrei male.

5. 2. FARSI MALE. Rimanere offeso della persona. Farsi male.Bocc.Nov.32.23.11 fondo v'era grande, ed egli sapeva ben notare; sicchè male alcuno non si fece.

MALE DÍ LUNA. Convulsioni di tutti i muscoli del corpo, con offesa delle facoltà della mente. Mal caduco, Mal maestro. Pass. 347. Chi gli porta addosso, non avrà il mal del fianco, nè il mal maestro.

MALE FRANCESE. Sorta di malattia contagiosa. Mal francese.

MALE PENSIERO. Pensiero cattico. Malpensieri. Tratt. virt. mor. 9. Non dèi, stando tu in riposo, però cadere in alcuno malpensieri, nè in peccato, od in alcuno mal fatto, come detto è di sopra.

MALERVA. v. ERBA. S..

MALIGNITA'. 808T. FEMM. Malvagità d'animo, disposto per propria natura a nuocere altrui, ancorchè non vi sia l'util proprio. Malignità.

MALIGNO. ADD. Che ha malignità. Ma-

ligno.

MALIZIA. 808T. FEMM. Arte o Attitudine ad ingannare, e a prevedere gli inganni; Astuzia. Malizia. Dant. Inf. 22. Odi malizia Ch' egli ha pensato

per gettarsi ginso.

MALIZIOSO e MALIZIUSO. ADD. Che ha malizia, Astuto. Malizioso. Bocc. Nov. 22. 14. Costui, che tutto ciò sentito avea, siccome colui che malizioso era, chiaramente s'avvisò ec.

MALLARDO. sust. masch. Sorta d'uccello da acqua, che ha i piedi fessi, ed è

buono a mangiare. Piviere.

MALVASIA. SUST. FEMM. Spezie di vino assai delicato. Malvagia, Malvasia. Bean. Oal. 1. 20. 37. Me ne voglio un mangiare, e l'altro bere Con un mezzo bicchier di malvagia.

MALVATA. SUST. FRMM. Malve cotte, che, distese sapra panno lino, si applicano ad alcuna parte inferma del

corpo. Cataplasma di malve.

MALVERSARE. VERB. ATT. Amministrar malamente e con frode i beni altrui, e quelli del pubblico. Dilapidare, Mandare a male.

MALVERSAZIONE. SUST. FEMM. Il Dila-

pidare. Dilapidamento.

MAMMA. SUST. FEMM. Voce fanciullesca, e vale Madre. Mamma. Dant. Par. 23. E come fantolin che 'nver la mamma Tende le braccia, ec.

S. Mamma del vino, dicesi il Fondigliuolo, la Feccia, o Letto del vino quando è nella botte. Mamma, Madre. Dav. Colt. 164. Fornito che ha di bollire ec., non lo tramutare, perchè, levatogli quella mamma, indebolisce.

MAMMALUCCO. PARTE. MASCH. Si dice ad Uomo stolido e sciocco. Mammaluc-

co. Salvin. Annor. F.B.1. 1. 12. Detto per isprezzo, come si fa de'nomi stranieri talora ec., mammalucco uno stolido, un moccicone, un mestolone, quando un mammalucco significa un uomo del re, un consiglier di stato.

MAMMANA. PARTE. FEMM. Quella donna che assiste alla femmina partoriente, e ricoglie il parto. Mammana, Le-

vatrice.

MAMMARA E NOCELLA, e si dice Por-TARE UNO A MAMMARA E NOCELLA, Quando due, intrecciate fra loro le mani, portano un terzo, che vi si mette su a sedere. Portare a predelline. CECCH. MOGL. 2. 1. Addosso, come? a predelline, o a pentole, O sulle spalle?

MAMMA ZEZZELLA. Dicesi a Donna che che ci abbia dato il latte bambini. Ba-

lia, Nutrice.

MAMMONE. SUST. MASCH. Personaggio fantastico, trovato dalle madri e dalle balie, per far timore a' bambini. Bau. Malm. 10. 55. L'apparir del giorno, Che scaccia l'ombre, il bau, e le befane.

MAMMUOCCIOLO. sust. masch. Piccola figura, fatta per lo più di legno o di oencio, per trastullar fanciulli. Fantoccio, Fantoccio. Malm. 2. 34. Così fanno talor due fantoccioi Al suon di corvamusa per Firenze.

5. 1. Mammuocciolo, dicesi pure a Figura in un quadro mal dipinta, brutta, esproporzionata. Fantoccio. Cas. Lett. 69. Anche Michelagnolo dipinse a

principio de' fantocci.

S. 2. Mannuocciolo, dicesi altrest ad Uomo sciocco e semplice. Fantoccio, Fantoccio. Vit. Benv. Cell. 1. 447. Io, per non vituperare uno sciocco fantoccino ec., avrei trovato qualche scusa.

MANCANZA. SUST. FEMM. Errore che si commette non adempiendo il dovere.
Mancanza, Mancamento. Fr. Giord.
Pred. Sono tanti i difetti e le mancanze alle quali bisognerebbe provvedere ec.

MANCIA. SUST. FEMM. Quel che si dà dal superiore all'inferiore, in feste d'allegrezza, o nelle solemuta, per una

certa amorevolezza. Mancia. Fr. Saccu. Nov. O Signor mio, ho io questo per mancia.

MANCINO. PARTE. MASCH. Colui che adopera naturalmente la sinistra mano in cambio della destra. Mancino. Benn. Lett. Egli, che mancino era, mi

ferì nella mano destra.

MANCINO. ABD. E l'opposto di Destro.
Mancino, Manco, Sinistro. Dant. Inf.
26. Sempre acquistando del lato mancino. Bocc. Nov. 32. 16. E se voi
non mi credete, guardatevi sotto la

poppa manca.

MANCO SALE. Maniera avverbiale, che vale Niente, Nulla, Neppure un minimo che. Punto, Punto punto, Punto del mondo, Punto di questo mondo, Nè punto nè poco. Car. Lett. 1. 95. Vi giuro che io non pensai punto punto al fatto vostro.

MANCOMALE. Posto avverb. vale Lodato sia Dio, o simil cosa. Manco male. IMPERFET. Tusc. Manco male ch'egli è venuto quel tempo che e' non vi è più di mestieri il pungolo, il quale m'è convenuto adoprar tant'anni a farvi studiare.

MANDRA. SUST. FRMM. Congregamento di bestiame di qualunque specie. Mandra.

MANDRAPPA. v. GUALDRAPPA. MANDRULLO. v. MANTRULLO.

MANECA. v. MANICA.

MANEGGIO. sust. MASCH. Governo, Amministrazione. Maneggio. Segner. Pred. Che è dare ad uno quel grado, quella superiorità, quel maneggio, di cui non è meritevole?

MANETTE.sust. FEMM. PLUR. Strumento di ferro, col quale si lega le mani giunte insieme a' rei da' ministri della giustizia. Manette. Fir. Luc. 1. 1. Pongon loro le manette, e i piedi nei ceppi, acciocchè non si fuggano.

MANGANIELLO. SUST. MASCH. Strumento che si muove in giro per tirar pesi. Argano. Malm. 9. 16. Per via di carri, d'argani e di travi Gli avevan sulle mura strascinati.

MANGIANZA. sust. Femm. Cibo che si infilza all'amo, per allettare i pesci, e prenderli. Esca.

MANGIAPANE e MAGNAPANE. PAR-

TR. MASCH. Si dice d' Uomo distrile, e buono solo a mangiare. Mangiapane. Buon.Firr. 1.5. 3. Convocando Quanti dell'ordin vostro mangiapani, Staffieri e servitor del vicinato ec.

MANGIARE e MAGNA'. SUST. MASCH.

Cibo che si mangia. Mangiare. Bocc.

Nov. 1. 17. Alcuna volta gli era paruto migliore il mangiare che non pareva a lui che dovesse parere a chi digiuna per devozione.

MANGIARE e MAGNARE. verb. ATT. e neut. Pigliare il cibo per bocca, e mandarlo allo stomaco. Mangiare.

S.I.MANGIARE SOPRAUNA COSA, O NGOP-PA A NA COSA: vale Trarre sostentamento o guadagno da una cosa. Mangiar sopra una cosa. Bocc. Nov. 7. 6. Mentre egli sopra la terza roba mangiava, avvenne che ec.

S. 2. MANGIARSI uno, vale Sopraffarlo con parole o bravate, Usargli angherie e violenze. Mangiarsi, o Inghiot-

tire uno.

S. 3. Non LA MANGERBBERO I CANI, Non SA MANGIARIANO MANCH' I CA-NI: dicesi a Cosa di pessima qualità. Non ne mangerebbero i cani.

§. 4. MANGIARE MPUZO. Mangiar poco e in fretta. Mangiare in, ◆ sul pugno. Alleg. 129. La gente ingorda e il maghero tagliere, Vi fanno sempre star con appetito, E sul pugno mangiar come sparviere.

5. 5. Mangiare a creparanza. Mangiare giare più che non si può. Mangiare a crepapelle, o a crepacorpo.

MANGIATA. SUST. FEMM. Tanta quantità di cibo che satolli. Satolia, Mangiata, Corpacciata. Bocc. Nov. 73. 6. Io vi verrei una volta con esso teco pur per veder fare il tomo a quei maccheroni, e tormene una satolla. Si vuole avvertire che Mangiata e Corpacciata sono un poco più di Satolia, la quale voce meglio corrisponde alla nostra Mangiata.

MANGIATORA. sust. FEMM. Arnese, o Luogo nella stalla, dove si mette il mangiare innanzi alle bestie. Mangiatoia. FAV. Esop. Venne il bisolco alla stalla, e sornìo la mangiatoja di frondi

e di sieno.

5. MANGIATORA, dicesi ancora Un arnese fallo a foggia di cassella, ove si dà beccare agli uccelli. Beccatoio. LAB. son. 112. Che fe' il bel beccatoio da colombi.

MA

MANGIATORE. PARTE. MASCH. Dicesi a Chi mangia assai. Mangiatore. Grow. Vell. 15. Era grande mangiatore, e di cose grosse si sarebbe meglio pasciuto che di sottili.

MANGIONE. PARTE. MASCH. Bicesi di Chi mangia assai. Mangione. Cecch. Esalt. Cr. 12. Eccomi addosso, Senza arrecarmi nulla, tre mangioni, Che papperieno il ben di sette Chiese.

MANIARE. vans. Att. Toccure e Trattar con le mani. Maneggiare. Girc. Gre. e. 9. 205. Vedi bet vitello che è questo ec. quanto egli è benigno, e come e' si lascia maneggiar dall'uomo!

MANIARIELLO. ADD. Dicesi di Cosa da potersi maneggiar con mano. Manesco. Ston. Pist. 192. Trasse a messer Toro d'una lancia manesca sì gran colpo nel petto, che messer Toro cadde da cavallo.

MANIATA, che dicesi pure MATTA.

SUST. PEMM. Dicesi in modo avvilitivo di Quantità di persone; come:

Sono Na Maniata, Na Matta di

STRACCIONI, DI LAZZARI. Mano, e più

propriamente Branco. Bran. Rim. 3.

Voi maestri cotali, Medici ec. Siete un
branco di ladri e di castroni.

MANICA e MANECA. Sust. Fram. Quella parte del vestito che cuopre il braccio. Manica. Amer. 30. Ed altre apertesi le strette maniche ed il petto, levatisi i sottili veli ec.

S. MANICA, diesi pure alla Parte di alcuni strumenti, che serve per poterli pigliar con mano e adoperargli. Manica, Manico: ma Manica in questo sentimento non si direbbe aggi se non di coltello, spada, o simile. Vir. Plut. Cesare prese il coltello per le manica fortemente. G. Vil. 8. 55. 7. Con gran bastone noderuto come manico di spiede.

MANICHITTO. sust. MASCH. Quell'Arnese per lo più di pelle, o foderato di pelle, nel quale il verno si tengon le mani, per ripararle dal freddo. Manicotto, Manichino. Brow. Tarc. 2. 1. E in cambio della falce e della marra, I guanti, il manicotto, e' manichini Portare, e agli orecchi i ciondolini.

MANIFATTURA. sust. Femm. Opera di manifattore, Lavoro, Lavorio, Il lavorare, ed anche Prezzo del lavorio stesso. Manifattura. Agn. Pand. 31. Sappiate che tutto l'anno alla famiglia accaggiono spese, e minute spese, per acconcimi, manifatture, vetture, ec.

MANUFATTURIERE. PARTE. MASCH. Artefice, Chi opera colle mani. Manifattore. Fr. Giord. Pred. Rattener la merceda

a'poveri manifattori.

MANIGLIA. BUST. PEMM. Quei pezzi di legno, di ferro, o di qualsivoglia metallo, che servono per alzare, sollevare una cassa, un baule, ec., come anche per aprire e serrare con facilità chiavistelli, cassette, armadi et., e per diversi altri usi. Maniglia. Si avverta che quando queste maniglie delle porte e delle bussole hanno la forma di una stampella, diconsi propriamente Grucce.

5. Manigula, dicesi ancora a Quel cerchio per lo più di ferro, fatto a guisa d'anello, che si appicca all'uscio per

picchiare. Campanella.

MANIPOLARE. VERB. ATT. Lavorare con mano. Manipolare. RED. Esp. WAT. 14. Perchè così fatte medicine dalle fate

si manipolavano.

MANIPOLO. PARTE. MASCH. Quegli che serve al muratore, portandogli le materie per murare. Manovale, Manuale. Liv. De' combattitori romani ec. avea fatti maestri di pietra, e manovali.

5. Manipolo, è anche una Striscia di drappo o altro, che tiene al braccio manco il sacerdote nel celebrar la messa. Manipolo. Fr. Giord. Pr. Si cavò

la stola e il manipolo.

MANISCO. ADD. Inclinato, e pronto a menar le mani. Manesco. Stor. Rinald. Montalb. Cognato mio, tu dèi avere scherzato con gente manesca.

MANNAGGIA. Voce di sdegno, quasi Male aggia, ovvero Male abbia: e potrebbe toscanamente dirsi in iscambio Maladetto, Maledetto. E così in luogo di MANNAGGIA CHIT' HA FIGLIATO, si potrebbe dire Maledetta chi ti partorì: ma noi consigliamo a non usare ne il modo napoletano, ne il toecano.

MANO. SUST. FERM. Membro dell'uomo attaccato al braccio. Mano.

S. I. Mano, talvolta vale Ainto; e si dice Dare una mano, o na mano ad uno, come Damme na mano, Dalle na ma-no, e simili; e vale Aintare. Mano, Dar mano. Vit. SS. Pad. 1.210. Ma se questa cosa è inganno d'inimico ec., Dio lo veggia, e porgami la sua mano, e aiutimi sì che io non esca.

S. 2. Mano, vale ancora Carattere, Scrittura. Mano. Vanch. 11. 398. Nonostante che vi fosse la riprova, e le

lettere di sua mano.

S. 3. Mano, dicesi pure per significar Banda, Lato, Parte. Mano. Varch. Stor. 1.389. Si volsero alla prima strada, che è a man dritta, e va su per il colle.

S.4. MANI AGGRANCATE, dicesi delle Mani, che pel soverchio freddo non si posson muovere. Mani aggranchiate. CAR. LETT.

2. 153. Oh questi nomi soli non fanno aggranchiar le mani di freddo a quelli

che vi scrivono di qua?

S. 5. MANI D' ORO, O MANI BENEDETTE, si dicono Quelle che si adattano ad ogni lavoro, e tutto riesce loro
bene. Onde Apereo Tenere le maNI D'ORO, O MANI BENEDETTE, vale
Adattarsi e Riuscir bene in ogni lavoro. Mani, benedette, Aver le mani benedette. Cecch. Dot. 2.4. Non sa'tu
che in casa i padri Tutte son sante,
tutte hanno le mani Benedette?

S.6. Dicesi MANE DE RICOTTA, O CHE HA
LE MANE DI RICOTTA, a Chi facilmente si lascia cader di mano checchessia.
Mano di lolla. Aver le mani di lolla.

S. 7. ULTIMA MANO, vale Compimento,

Persezione. Ultima mano.

5. 8. A MANO, posto avverb. vale In pronto per servirsene. A mano. Amm. Ant. 9. 5. 6. Suole fare più se tu abbi pochi detti di sapienza in pronto e in uso, che non fa se tu abbi apparato molte cose, e non l'abbi a mano.

- 5. 9. Mane mano, mod. accerb. Successivamente, A poco a poco, L'uno appresso all'altro. A mano a mano, Di mano in mano. Cas. Let. Pand. Ruc. Tuo padre . . . ha venduto uno degli ofizi, ch'erano in tua persona, e anderà vendendo gli altri di mano in mano.
- S. 10. Fuori mano, e Fore mano: vale Lontano, Remoto, Distante. Fuor di mano. Gell. Sport. 4.6. Che è una Chiesa molto solitaria, e fuor di mano.

S.11. APERE MANO nel giuoco, vale Essere il primo a fare, o comincia-

re il giuoco. Avere la mano.

5. 12. AVERE IN MANO, vale Possedere, Avere in balia, o in potere. Avere in mano. Bean.Oat. 3. 6. 27. Ed a lui grida: traditor Pagano, Ancor non m' hai, come ti credi, in mano.

- 5.13. And Are, o Incappare in mano alle wai. Cadere in mano o nelle mani, Dar fra mano, Capitare in mano, alle mani, o nelle mani, Venire in, a, o nelle mani. Peta. Son. 60. I' temo forte di mancar tra via, E di cadere in man del mio nemico. Peta. Uom. Ill. 22. Per non capitare alle mani vivo a'suoi nemici, sè medesimo con un pugnale uccise.
- § 14. CACCIARE LE MANI DA una cosa, vale Terminarla. Cavar le mani di una cosa. LASC. Sibil. 1.1 E oggi senza fallo ne vo' cavar le mani.

S. 15. MENARE LE MANI. Perquotere altrui con replicati e spessi colpi. Menar le mani, Merrar le mani come un berrettaio. Malm. 10. 53. Mena le man, ch'e' pare un berrettaio.

- S. 16. MENARE LE MANI, vale altresì Operar con prestezza e di forza, Affrettarsi in checchessia. Menar le mani, Menar di mani. Malm. 1.7. Vedeansi i bravi acculattar le panche, E sol menar le man sulla tovaglia.
- S. 17. METTERE MANO, vale Dar principio. Dar mano, Metter mano, Por mano.
- §. 18. METTERE MANO, & TIRAR MANO, vale Isfoderare, Cacciar mano. Met-

- ter mano, Tirar mano, Boss. Nov. 48. 12. Messo mano ad un coltello, quella aprì nelle reni.
- 5. 19. METTERE IN MANO una cosa ad uno vale Affidarglicla. Mettere in mano.
- 5.20. METTERELE MANI SOPRA, O NCUOL-LO AD 1990: vale Batterlo. Mettere o Porre le mani addosso ad alcuno. Cas. Uff.com. 111. E perciò istimo io che quelli li quali sono arditi e sirenati sì che le mani addosso d'uomini liberi pongono, sieno da gastigare agremente.
- 5.21. Levane mano, vale Cesser di fare. Levar mano. Buon Firm. 3. 1. 3. Non se ne parli più, levisi mano.
- 5. 22. PASSARB PER LE MANI DI alcuno, dicesi di faccende e negozi, che alcuno tratti. Passar per le mani di alcuno.
- 5. 23. Portane, o Tenene in Palma di mano. Varene quante, e simili, alcuno; vale Amarlo cordialmente, Proteggerlo, Fargli grande amorevolezza. Portare, Tenere in palma di mano. Varen. Suoc. 5.2: Quando elle saperranno quello voi andate a fare, vi faranno buona cera tutte quante, e vi terranno in palma di mano.
- §.24. Tenere le mant revollo ad alcuno, come, per esempio: Dio te renga
  le maninevollo. e simili: vale Aver
  cura di alcuno, Proteggerlo, Custodirlo, onde per troppa libertà, o per soverchio d'ignoranza non cada in errore. Tenere altrui le mani, o la mano in capo.
  Cas. Lett. Pand. Ruc. Nostro Signor
  vi tenga la mano in capo.
- §. 25. Toccare, o Far toccare colla Mano, o colle mani una cosa: vale Conoscere, e Far conoscere chiaramente una cosa. Toccare, Far toccar con mano. Fir. Trin. 2: 3. E' bisogua prima toccarlo con mano, e poi crederlo.
- §. 26. LAVARSI LE MANI DI checchessia, vale Non se ne impaceiar più,
  Non voler tenerne più conto. Lavarsi
  le mani di checchessia. Salv. Granch.
  1. 3. Tu vuoi Ch' io me ne tolga giù
  affatto, e lavimene Le mani.

S. 27. PIGLIARSI LA MANO, che dicesi

32

pure ATTACCARSI, dicesi del cavallo che più non cura il freno. Guadagnar la mano.

- 5. 28. FARSI SCAPPARB DA MANO una cosa, o una occasione: vale Permettere che altri se ne faccia padrone, e Trascurare o Perder l'occasione. Lasciarsi uscir di mano una cosa, una occasione. Car. Lett. Vi conosco tanto rendevole alle voglie degli amici, che dubito non ve la lasciate uscir di mano.
- 5. 29. Mozzecarsi le mmani de na cosa, vale Pentirsene. Mordersi le mani di una cosa, 'Roder'si. Czach.Donz. 2. 2. Tu te ne morderai le mani.
- 5. 30. STARE COLLE MANI IN MANO, o colle MANI sofra la pancra; vale Stare ozioso, senza operare. Star colle mani in mano, Star colle mani a cintola, Tener le mani a cintola o alla cintura. Malm. 3. 1. Un che sia avvezzo a starsene a sedere Senza far nulla con le mani in mano. Cecch. Mogl. 1, 2. Voi vi siete stato, Lo dirò pure, con le mani a cintola; E chi ha a far, non dorme.

MANO D'OPERA. E il Lavoro ed il Prezzo che si paga a colui che lavora. Mani-

fattura.

MANOFORTE: e dicesi Chiedere o Dar MANOFORTE, per significar Chiedere o Dar forza di gente armata, o per qualche atto di giustizia, o per altra pubblica bisogna. Chiedere, o Dar forza di gente armata.

5. MANOFORTE, si usa talvolta figurat. per significar semplice Aiuto che si chiegga ad un personaggio di alto affare, o che egli spontaneamente dis.

Aiuto, Protezione.

MANOPRA e MANOVRA. sust. Frank.

Esercitazione che si fa-da'soldati per ammaestrarsi nell'arte della guerra; ed ancora Spettacolo d'armi per allegrezza ed intertenimento. Armeggiamento, Armeggeria, Armeggiata. Stor. Eur. 1.17. Ma Ubaldo che deliberatamente correva per combattere da cavaliere, e non per giuoco d'armeggeria, sollecitando, gli passò per le reni il cuore.

MANOSMERZA: e dicesi No schiaffon 6

a mano subrea. Colpo grande dato con la parte convessa della mano. Manrovescio e Marrovescio, Rovescio,
Rovescione. Malm. 11. 30. Dà sul viso
al Cornacchia un marrovescio Che un
miglio si sentì lontan lo scoppio.

MANSO. ADD. Propriamente si dice degli animali domestici che vivono tra gli uomini, e che facilmente si lasciano trattare e guidare secondo il loro volere. Manso, Mansueto. Dant.Purg.27.76. Quali si fanno, ruminando, manse Le capre state rapide e proterve.Bur. ivi: Manse, cioè mansuete.

MANTA.sust. FEMM. Coperta da letto di

lana. Schiavina.

MANTECA. Sust. Femm. È una Sorta di burro di pessima qualità, che appresso di noi non si mangia, ma si adopera in altri usi. Burro, Butiro. Dobbiamo qui fare avvertire che dicendosi Burro e Butiro a quello che noi diciamo Manteca, si può non essere inteso, e perciò, dovendola nominare ed indicare, è mestieri alla voce toscana unir qualche aggiunto che ben determini la cosa.

MANTECHIGLIA. SUST. FEMM. Composizione che si fa con lardo, mischiandovi odori, di cui si fa uso dalle donne, edagli uomini ancora, per ungersene i capelli. Manteca, Pomata. Red. Oss. An. 31. In questo lombrico era ec. pieno (l'altro canale) d'una materia bianca e grassa simile alla manteca.

MANTECIARE. VERB. REUT. Si dice del Mandar fuora l'alite cun impeto, e a scossa, per lo più a cagione di sdegno, d'ira. Sbuffare, Soffiare. VARCH. Ercol. 55. Se v'aggiunge parole, o atti, che mostrino lui aver preso il grillo, essere saltato in su la bica, cioè essere adirato, e avere ciò per male, si dice: Ei marina, Egli sbuffa, o soffia.

5. MANTECIARE, è pure il Respirare con affanno, e più comunemente dicesi de cavalli bolsi. Ansare. Bocc. Nov. 73. 20. E d'altra parte Calandrino scinto, e ansante a guisa d'uomo lasso sedersi.

MANTELLETTA. sust. FEMM. Apertura su pe' tetti, per far venir lume. Abbaino.

MANTELLO & MANTIELLO.SUST.MASCH.

È propriamente Quella sopravvesta de' Frati, ch' essi portano sopra la tonaca, per difendersi dal freddo. Cappa. Dant. Inc. Elle aveau cappe con cappucci bassi D'innanzi agli occhi.

MANTENERE. VERB. ATT. Conservare, Tener conservato. Mautenere.

§.1. Mantenensi, neut. pass. vale State appicato a cosa ove altri si sostenga. Attenersi. Bocc.Nov.: 5.32. Se egli non si fosse bene attenuto, egli sarebbe infin al fondo caduto.

5. 2. MANTENERSI CAUDO, e MANTE-NERSI CAUTELATO. Non si lasciare offendere dal freddo. Tenersi caldo, Tenersi ben caldo. Bocc. Nov. 83. 8. Vattene, e di'a Calandrino che si tenesse ben caldo.

S. 3. MANTENERE CALDO, dicesi per lo più de'vestimenti, che mantengono cal-

da la persana. Tener caldo.

5.4. MANTENERE, att. e neut.pass. vale altrest Alimentare, e Nudrirsi, Farsi le spese per campare. Mantenere, Sostentare: ma non vogliamo lasciar di avvertire, che, tutto che Mantenere in questo sentimento sia stato aggiunto al Vocabolario con esempio del Salvini, pure noi consiglieremmo di adoperare in iscambio Sostentare.

MANTENIMENTO. SUST. MASCH. Tutto ciò che, oltre al vitto, serve a sostenere la vita. Mantenimento, Sostentamento. Send. Stor. 5. 213. Somministrassero loro tutte le cose largamente pel vitto e mantenimento a spese del Re.

MANTESENIELLO. PARTB. MASCH. Dicesi a Chi, per acquistarsi l'amore e la grazia di alcun suo maggiore, va a riferirgli i difetti ed i falli de' suoi compagni, o altri: ed è voce che va molto per le bocche de' servitori. Referendario. CECCH. ESALT. CR. 1.4. Oh! io non sono Referendario, sai.

MANTESINO. SUST. MASCH. Pezzo di panno lino, o di altra materia, che tengono dinanzi cinto le donne. Grembiale, Grembiule. Lasc. Cen. 1. Nov. 9. Onde scintasi il grembiule, gli ne avvolse alla gola, e tanto lo tirò, che al primo scaglione lo condusse cc.

MANTIATA. SUST. FEMM. Edicesi FARE, o DARE NA MANTIATA, e vale Percuo-

tere, Dar busse. Dare, o Fare la picchierella.

MANTICE. SUST. MASCH. Strumento che attrae e manda fuori l'aria; e serve per soffiar nel fuoco, o dar fiata a strumenti di suono, e simili. Mantice, Soffione. Cavale. Specch. Ca. cap. 33. Li mantici sono una pelle contitta fra due legni, con alcuno spiraglio dinanzi, e aprendo li legni e stringendo la pelle, il fiato esce dalli spiragli.

S. MANTICE DELLE CARROZZE, GALESSE, e simili: è Quello che serve di coperto al calesso ed alle carrozze, fermato con due perni, per buttarlo giù, ed alzarlo secondo il bisogno. Mantice, Soffietto.

MANTIELLO. v. MANTELLO.

MANTRULLO. sust. masca. Stanza dove si tengono i porci. Porcile. Dant. Inf. 30. Che, mordendo, correvan di quel modo Che il porco quando del porcil si schiude.

MANUELLA. v. LEVA.

MANUTENZIONE. sust. FEMM. Il conservare, mantenere in istato alcuna cosa. Mantenimento, Conservazione.

MAPPA. SUST. FEMM. Specie di scrittura di uno o più sogli di carta, per lo più grande, dove son registrati o nomi di persone o di uffici , o descritti poderi , o altre simili cose. Tavola, Specchio, Specchietto, Elenco, Catalogo, Registro, Ruolo. Ci piace di avvertire che a noi pare che Registro, Elenco, Ruolo, Catalogo, Tavola son da dire di scritture ove sian notuti sulo i nomi di persone o altro, che in essi si vuol notare; e Specchio e Specchietto quando simiglianti scrillure conlengono non solo nomi, ma altre particolarità ancora, come di dependenza, di origine delle cose, e simili.

MAPPA. SUST. FEMM. Ferro bucato dall'un de' lati, messo nel manico del chiavistello (detto da noi Catenaccio), o offisso in che che si sia, per ricevere la stanghetta de' serrami. Bonci nello. Amba. Bern. 4. 4. E tanto hofatto che potuto ho volgere, E la stanghetta nel suo buco mettere Che il boncinello sta surte. MAPPATA. sust. remm. Rauvolto di panni, o qual siasi altra materia. Fardello, Fagotto, Fardelletto, Fagotti-

no. v. FANGOTTO.

MAPPECIARE. VERB. ATT. Piegare disacconciamente, e malmenarli ancora, toccando e ritoccando con mani, abiti, pannilini, pannilani, drappi, e simili. Gualcire, Sgualcire, Stazzonare. Buon. FIER. 2. 4. II. Le mercanzie ec. S'imbrattan, si stazzonan, si sgualciscono.

MAPPINA. SUST. FEMM. Pezzo di panno grosso, col quale si asciugano le mani, si spolvera, si netta stoviglie, e si fa altre operazioni. Canavaccio, Ca-

novaccio.

5. MAPPINA, dicesi pur figurat. a Donna brutta, deforme, e cenciosa, e di sozzi e malvagi costumi. Donna laida. Bocc. Nov. 44. 1. Il vostro marito è così laido come voi sapete (Qui è detto di

uomo ).

MARA ME, MARA TE, MARA ISSO, e simili: sono Esclamazioni di dolore. Povero me, e Povero me, Misero me, e Misero me me. Cecch. Assivol. 5. 2. E che riparo povero me. Buon. Tanc. 3. 2. Uh uh povero me! Fir. As. 8. Picchiandosi la fronte con la man destra, misero me disse.

5. MARAME, talvolta è anche Esclamazione di maraviglia. Oh. Bocc. Nov. 22. 9. Ella si maravigliò forte, e ec. disse: Oh, signor mio, questa che no-

vità è stanotte?

MARCA. v. MIERCO. S. 1.

MARCANGEGNA. SUST. PRMM. Astuta invenzione. Artificio. Bocc. Nov.68. 5. Ultimamente, continuando costoro questo artificio così satto, avvenne ec.

MARCANGEGNUSO. ADD. Chi usa artificio, astuzia. Astuto, Artificioso. Nov. ANT. 100. 1. Tolse per moglie una giovine donzella, artificiosa e sotti-

le in male più che in bene.

MARCARE. VERB. ATT. In sentimento di Considerare, Attendere ad una cosa, è brutto gallicismo: e s' ha ad adoperare in iscambio Notare, Por mente, Considerare, ec. Bocc. Nov. 8.5. Niuno ve n'ebbe che con più attenta sollecitudine non notasse le purole di quella. Red. Ins. 127. Posi mente che erano tutti

vestiti di un pelo lungo due buone dita a traverso.

MARCIA. SUST. FEMM. Umor putrido, che si genera negli enfiati, e nelle ulcere. Marcia. VIRG. En. MAN. E vidi, quando e' macinava, i suoi membri gocciolanti con iscura marcia.

MARCIA. SUST. FEMM. Il marciare de' soldati, ed ancora il Suono delle bande che accompagnano il marciare di essi. Marciata. Baldin. Dec. Lo squadronare, le marciate in ordinanza, le battaglie sanguinose. Bart.Stor.Prima di sonar la marciata, per inviarsi al campo, il buon re Don Protasio pubblicamente si comunicò.

S. MARCIA, dicesi ancora per similit.,

tratta malamente la metafora dal marciar de'soldati, Il procedere, L'andar de'negozi, delle cose. Corso. Bocc. Introd. 23. Quello che 'i natural corso delle cose non aveva potuto con piccoli e rari danni a'savi mostrare.

MARCIAPIEDE e MARCIAPPIEDE. SUST.

MASCH. Quel terreno che è al fianco
della strada e le soprastà, pel quale
non si va con le carrozze. Marcia piedi. Così dicesi oggi in Firenze.

MARCIARE. VERB. NEUT. Il Cammindre degli eserciti, e de' soldati. Marciare. Barn. Ort. 1. 6. 59. E marcian tutti verso il campo poi.

MARENARO. v. MARINARO.

MARENDA e MARENNA. SUST. FEMM. Si usa da noi in varie significazioni: chè così si dice Quel cibo che si prende prima del desinare; e si ha a dire toscanamente Colazione o Colezione, e propriamente Asciolvere: dicesi altresi Maren-na a Quel cibo che si prende fra il desinare e la cena; e in toscano ben si dice Merenda. v. COLAZIONE.

MARENDARE e MARENNARE. VERB.

NEUT. È il Mangiar che si fa fuori
del desinare e della cena: e toscanamente, quando si vuol significare Quello che si fa prima del pranzo, s' ha
a dire Asciolvere; e quando Quello
fra il desinare e la cena, Merendare.
Cron. Vel. 81. Fatto questo s' asciolvea; e l'asciolvere suo non era manco
di due pani, e poi a desinare mangiava largamente. Bocc. Nov. 10. 8.

Dove io ho veduto merendarsi le donne.

MARETTO. SUST. MASCH. Piccola conturbazioae del mare, ovvero Quando il mare non è grosso, ma fale onde spesse e spumose. Maretta. Segrer. Crist.instr. 3. 2. 6. Chi comincia a navigare la prima volta, per ogni poco di maretta, amareggiasi di maniera, che tutto si stravolge e si turba.

MARGARITINLSUST. MASCII. PLUR. Quei piccoli globetti di vetro, de'quali si fanno vezzi, ed altri ornamenti femminili. Margheritine. Red. Ins. 127. Errano tutti punteggiati di quattordici punti, in foggia di margheritine rosse.

MARINA. sust. Femm. Costa di mare. Marina. Bocc. Nov. 33. 4. Marsilia, siccome voi sapete, è in Provenza

sopra la marina posta.

MARINA MARINA. MOD. AVVERB. Lungo la riva del mare. Marina marina. Bocc. Nov. 14, 15. Montato sopra una barca, passò a Brandizio, e di quindi marina marina si condusse infino a Trani.

MARINARO e MARENARO. parte: Masch. Guidator di nave in mare. Marinaro, Marinaro. Bocc. Nov. 19. 24. Trasformatasi tutta in forma d'un marinaro, verso il mare se ne venne.

MARIOLIA e MARIOLARIA. SUST. FEMM.

Il Rubare. Ruberia, Ladroneccio,
Marioleria: ma Marioleria toscanamente dicesi propriamente la Frode o
Inganno che si fa nel giuoco. G. VIL.
9. 181. 1. Erano bene 500 cavalieri,
e gente a piè assai, senza ordinato
soldo, vivendo di ratto e di ruberia.

MARIONETTA. SUST. FEMM. Diciamo a Quel fantoccio di cenci o di legno, con molti de' quali rappresentano i ciarlatani, o simili, le commedie. Burattino. Malm. 2.46. L'andare il giorno in piazza ai burattini Ed agli

zanni , furon le lor gite.

MARITAGGIO. SUST. MASCH. Danaro che si dà per dote alle donzelle da' luoghi pii. Dote. Segnen. Pred. 2. 3. Sono amici di quella dote, la quale avete depositata su' monti, per collocare in matrimonio onorato la vostra digliuola.

MARITARE & MMARITARE. Verb. ATT. & NEUT. PASS. Dar marito alle femmine, Congiugnerle in matrimonio. Maritare. Bocc. Nov. 29. 4. Molti ai quali i suoi parenti l'avevan voluta maritare, rifiutati n'avea. Oi piace di avvertire che Maritare in toscano, come appresso di noi, dicesi propriamente delle donne che prendon marito, ma si usa ancora, parlandosi di uomo, per Dar moglie. Bemb. Lett. 2.11. 262. lo maritai messer Nicolò nella figliuola di messer Girolamo Suvorgnano.

MARITOZZO. SUST. MASCH. Vaso di terra cotta, fatto quasi a guisa di pentola, ma con un manico fatto ad arco,
nel quale si mette fuoco, e serve per
riscaldarsi le mani. Laveggio: ma
oggi in Firenze dicesi più comunemente Veggio, tutto che non sia registra-

to nel Vocabolario.

MARIUOLO. ADD. Colui che toglie la roba altrui di nascosto. Ladro. Tass. Gen. 1.25. Benchè nè surto è il mio, nè ladra io sono. È da avvertire che Mariuolo in toscano propriamente vale Colui che commette fredi nel giuoco; e dicesi anche ad Ogni sorta di rei e malvagi uomini che ingannano, e saccian frode.

frodinel giuoco. Mariuolo, Baro. Varch. Ercol. 78. A coloro che sono bari ec. si suol dire, per mostrare che le trappole ec. e mariolerie loro sono conosciute, e che non avemo paura di lor tranelli... noi conosciamo il melo dal pesco, i tordi dagli stornelli, ec.

S. 2. MARITOLO DE SACCA. Quegli che ruba fazzoletti, oriuoli, e simili cose alle persone che vanno per istrada. Borsaiuolo, Tagliaborse.

MARMAGLIA. SUST. FRMM. Moltitudine di gente vile, e di niun pregio. Marmaglia, Bordaglia. TAC. DAV. ANN. 1.12. Una marmaglia radunaticcia ec. incominciò i men pratichi a sommuovere.

MARMITTA. SUST. FEMM. Vaso di rame stagnato chiuso, per uso di lessar carne. Bastardella. MARMORARO. PARTE. MASCH. Lavoratore di marmo. Marmista. Si avverta che Marmoraio o Marmoraro in toscano vale Scultore.

MARMORESCO e MARMORINO. ADD. Aggiunto che si dà a carta tinta e serpeggiata a onde. Marizzato, Marezzato, Amarizzato, Amarezzato.

MARMOTTA. SUST. FEMM. È voce toscana, che significa una Sorta di animale
quadrupede, che dimora nelle montagne, e che vive in letargo durante l'inverno. Perciò da noi si usa figurat.
a significare o Uomo stolido ed inerte,
ovvero Uomo senza coraggio. Nel primo caso si può dire Babbaccione, Babbuasso, Baccellone, Ciondolone, Bighellone, e simili; e nel secondo Vile,
Vigliacco, Poltrone, Codardo.

MARPIONE. PARTE. MASCH. Dicesi di Uomo che ha sagacità e scaltrezza, e
che su mantellare i suoi disegni. Sagace,
Scaltrito, Scaltro, Sturato, Astuto;
e più propriamente Volpe, Volpone.
F. Vil. 1. 101. Giovanni dell'agnello
ec. piuttosto scaltrito ed astuto, che
saggio. Lasc. C. 1. Nov. 3. Un certo
Neri Chiaramontesi nobile, e assai benestante, ma sturato e sagace quanto alcuno altro uomo.

MARRONE. SUST. MASCH. Grosso errore.
Marrone. Bern. Orl. 1. 15. 3. In nessun' altra cosa l'uom più erra, Piglia più granchi e sa maggior marroni Certo che nelle cose della guerra.

5. MARRONE, dicesi ancora il Cavallo, che si unisce al puledro, per addestrarlo a tirar la carrozza. Marrone. Così dicesi in Firenze.

MARTEDI' e MARTERDI'. Nome del terzo di della settimana. Martedi.

S. MARTEDI' GRASSO, o L'ultimo giorno di carnevale: è Quel giorno che precede il primo di di Quaresima. Carnasciale.

MARTELLARE e MARTELLE IARE. VERB. ATT. Percuotere col martello. Martellare.

MARTELLATA.sust.femm. Colpo di martello. Martellata. Salvin. Pros. tosc. 2. 116. Su facevasi la sua forza, e con tante, per dir così, martellate, la ripicchiava e ribadiva. MARTELLATO. Add. Dicesi di cristallo e pietre preziose lavorate a più faccette. Affaccettato, Sfaccettato.

MARTELLINA. SUST. FEMM. Una sorta di martello d'acciaio, che ha da una parte il taglio: ed è proprio strumento de' muratori. Martellina. Borgh. Rip. 230. Con una martellina da muratori

ne guastò una parte.

MARTELLO e MARTIELLO. SUST.MASCH.

Strumento per uso di battere, e di picchiare. Martello. Vit. SS. Pad. 1.4.

Vi trovò an cudine, e martelli da quel mestiere. Non vogliamo lasciar di aggiu gnere che le parti del martello sono tre: l'Occhio, cioé, che è Quell'apertura, dove si ferma il manico; la Bocca che è Quella parte con che si batte; e la Penna che è all'opposto della Bocca.

MARTIRIO. SUST. MASCH. Pena, Affanno. Martirio, Martiro, Martire. Fior. Virt. Poco dorme, e manco mangia, e sempre sta in pensieri e in martiri e

in malinconia.

MARTIRIZZARE. vers. ATT. Dare ad altrui tormento, noia. Tormentare, Affliggere, Travagliare. Bocc. Nov. 79. 45. Infino alla mezza notte non rifinò la donna di tormentarlo.

MARTOLA e MARTORA. SUST. PEMM. Spezie di cassa per uso d'intridervi entro la pasta da fare il pané. Madia. Fir. Nov. 7. 270. Considerava che tanto s'imbratta la madia per far dieci pani, quanto per venti, e per cento.

MARVIZZO. SUST. MASCH. Uccello di grandezza poco men che il piccione, che ha le penne di color bigio oscuro, ed il petto, bianchiccio spruzzolato di macchiette nericce. Tordo. VARCH. ERCOL. 62. Pigolare dei pulcini, Cantare dei galli, e Trutilare de' tordi.

MARUŽZA. SUST. FRMM. Sorta d'insetto di più spezie, di sostanza molle e viscosa, il quale sta ritirato in un guscio, che egli porta seco strascinandosi, e stende dalla sua testa due specie di corna che egli chiude a piacimento. Chiocciola, Lumaca. But. Inf. 13. 2. Come la lumaca, ovvero chiocciola, che nasce di limaccio d'acqua, stende dalla testa sua due che paion

corna, e ritirale dentro ec.

S. MARUZZA SPOGLIATA, è la Chiocciola senza guscio. Lumaca, Lumacone ignudo. Red. Oss. An. 38. Tra' quali ora mi sovviene delle chiocciole col guscio, e de'lumaconi ignudi terrestri.

MASCALZONE. PARTE. MASCH. Uomo vile, e male in arnese: e dicesi ancora per inguria a Chi villanamente opera. Mascalzone. Si vuole avvertire che nel Vocabolario Muscalzone è registrato solamente in significato di Malandrino, Assassino di strada; ma oggi in Firenze si adopera pure nella significazione di sopra allegata.

MASCARA. SUST. FEMM. Faccia, o Tesla finta di carta pesta, di tela incerata, o di cosa simile. Maschera. Bocc. Nov. 79. 39. La maschera avea viso di

diavolo, ed era corputa.

S. Mascara, dicesi pure Colui che porta la maschera sul volto. Maschera. Benn. ORL. 2. 4.48. Una maschera par, non cavaliere.

MASCARARSI. VERB. NEUT. PASS. Coprirsi con la maschera. Mascherarsi.

- MASCARATA. SUST. FEMM. Quantità di *gente in maschera*. Mascherata. CAR. LETT. 8. La sera dopo la cena comparse con una mascherata di dieci Amazzoni.
- MASCARINO. SUST. MASCH. Quella rappezzatura che si fa intorno intorno agli stivali o alle scarpe, quando il tomaio è guasto o rotto. Mascherina. Cost dicesi in Firenze.
- MASCARONE. sust. masch. Sorta di scultura, che rappresenta un volto, o faccia che abbia del maccianghero, simile a quella che fingonsi avere i satiri, i bacchi, i venti; e per lo più si suole mettere alle fontane, per fingere che dalla lor bocca n' esca l'acqua, ed in altri luoghi per ornamento, come mensole, ec. Mascherone. Buon. Fier. 3. 1. 9. Il più desorme mascherone, Di che fontana o frontespizio mai Adornasse capriccio d'architetto.
- MASCATA, che meno ignobilmente dicesi GELATA.sust.femm.Rugiada congelata. Brina, Brinata. Mon. S. Greg. Sopra coloro che temono la brinata cadrà

la neve : la brinata glela in terra ; ma la neve cade gelata dal cielo.

255

MASCATURA. sust. Femm. *Soria di ser*ratura fatta di piastra di ferro con ingegni corrispondenti a quelli della chiave, la quale per aprire e serrare si volge tra quelli ordigni. Toppa. DANT. PURG. 9. Quandunque l'una di este chiavi falla Che non si volga dritto per la toppa.

S. Quel ferro aguzzo che da noi disesi Năsillo della chiave, che é appiccato alla toppa, e entra nel buco della

chiave femmina, dicesi Ago.

MASCELLA. SUST. FEMM. Osso nel quale son filli i denti. Mascella. Bocc, G. 2. F. 1. Niuna vi era a cui non dolessero le mascelle.

S. Mascella, dicesi anche alla Guancia. Mascella. Filoc. 2. 3. Colla mano alla mascella cominciò a pensare ec.

MASQHETTO. SUST. MASCH. Istrumento di ferro, per uso di tener congiunte insieme le parti di qualunque arnese, oome valigia, baule, o simili. Mastietto.

MASCO. șust. masch., Strumento che si carica con polvere, e che si spara in occasione di solennità. Mastio, Mortaleuo. Salvin. Buon. Firr. 3. 5. 3. Salva di mortaletti, che noi chiamiamo masti ec. piccoli mortari.

MASCOLO. Add. Di sesso maschile. Maschio. Bocc. Nov. 28. 27. La donna

partori un figliuol maschio.

MASSA. SUST. FEMM. E voce toscana, ma, come sventuralamente è ancor voce francese, più gallicamente che italianamente si usa oggi in Italia. Però come abbiamo fatto per altri vocaboli, faremo ancor di questo, ed in più paragrofi ne distingueremo il buono dal reo uso.

- §. 1. Massa, si adopera a significare Quantità indeterminata di qualsivoglia materia ammontata insieme. Massa. DANT. CONV. 209. E siccome d'una massa bianca di grano, si potrebbe levare a grano a grano il formento ec.
- S. 2. Massa, vale ancora Quantità, Moltitudine di gente unita insieme. Massa. G. VIL. 12.20.3. Al continovo crescendo loro la massa del popolo ec. corsero a casa i Donati.
- §. 3. Massa, dicesi anche La totalità,

che risulta da molte somme raccolte insieme. Massa. Instr. Canc. 38. E finito che avrà ec raccolga, e sommi a quanto ascende la massa composta di

dette poste.

S. 4. MASSE, al plur. gallicamente si adopera a significare l'opposto di Particolari; come, per modo d'esempio, si suol dire: Questo libro è più adattato ad istruir la MASSE, che i particolari; Queste leggi sono fatte più per le MASSE, che per gl'individui; Per persuadere e muover le MASSE ci vuole eloquenza popolare: ed in questi, e simiglianti casi, in luogo di MASSA, si ha a dire Moltitudine, Popolo, Popolazione, L'universale, Il comune della gente, degli nomini. Segr. Fior. Stor. 1. 46. Erano i Cerchi ed i capidi parte bianca venuti all'universale in odio.

S. 5. TRUPPA A MASSA, e TRUPPA IN MASSA, dicesi di Esercito, o Gente posta insieme in fretta, e senza ordine. Gente collettizia, Gente ragunaticcia, Gente accogliticcia. Guicc. Stor. 6. Nè si poteva con prestezza mettere insieme altro, che fanteria tumultuaria, e collettizia.

MASSACRARE. VERB. ATT. È pure gallica voce, che sì adopera a significare Uccidere crudelmente. Trucidare. Segner. Crist. instr. 3.21. Per impulso di gelosia furibonda avea trucidata

la moglie sua.

MASSACRO. SUST.MASCH. Gallico padre, o figliuolo del verbo MASSACRARE; e significa Grande uccisione di uomini. Macello, Strage, Eccidio, Scempio. Stor. Europ. 2. 44. Cominciarono si fatta strage, anzi piuttosto macello orribile, che ben presto furono al di sopra. E 3. 60. I Britanni, che avanzarono a tanto eccidio, rifuggiti nel paese che oggi è Vaglia ec.

MASSARIA. SUST. FEMM. Una certa estension di terreno che si possiede da alcuno. Campo, Podere, Possessione. Si avverta che Campo è propriamente quello spazio di terra senz' alberi, dove si semina; Podere, dove si semina, e ci ha alberi, e casa ancora di lavoratori; e Possessione dicesi a più poderi uni-

li insieme.

MASSARO. PARTE. MASCH. Dicesi di Chi ha in fitto podere, o campo, ed ancora di Chi possiede podere o campo. Nel primo sentimento s' ha a dire Colono; nel secondo Contadino: ma per meglio significare Massaro in questo secondo significato si avrebbe a dire Contadino ricco, agiato, e simile.

S. Massaro, dicesi anche, specialmente in Puglia, al Capo de' contadini e de' lavoratori, che sopraintende a poderi e a procoi. Castakto, Fattore. Cr. 1.7.6. Potranno nel predetto luogo così dispost o far dinorare un guardiano il quale si chiama Castaldo.

MASSICCIO. ADD. Grosso, Tutto solido, Forte. Massiccio. Boez. Varch. 2. Pros. 5. E qual di loro è meglio, l'oro massiccio, o buona quantità di dana-

ri contanti.

MASTO. PARTE. MASCH. Padrone di bottega di alcun' arte; ed ancora Chi insegna a' lavoranti la sua arte. Maestro, Mastro.

MASTODASCIA. v. FALÈGNAME.

MASTOGIORGIO e MASTROGIORGIO.

Dicesi Colui che ha in custodia, e medica i matti. Custode di matti, Medico de' matti.

MASTRANZA. sust. remm. Moltitudine di maestri che intendono ad un lavoro. Maestranza. Pand. Zappatori, legna-iuoli ec., e mille tali differenze di maestranza.

MASTRESSA. PARTE. FEMM. Dicesi appresso di noi propriamente a Donna presuntuosa, che in tutto vuol mostrare abilità e maestria. Maestressa, Saccente. Varch. Suoc. 4. '2. E la maestressa d'ogni cosa vorresti esser tu. LOR. Med. Com. 131. Fuggendo un certo vizio comune a donne, alle quali, parendo d' intendere assai, divengono i nsopportabili, volendo giudicare ogni cosa, che volgarmente le chiamiamo saccenti. Si vuole avvertire che Maestressa'direbbesi a Donna che volesse mostrare abilità in cose materiali, e Saccente a Colei che presume d'intendere, e saper tutto.

MASTRIARE. VERB. NEUT. E il Volersi intramettere di qualche cosa, volendo mostrarsi maggiore sopra tutti gli altri. Fare il ciaccione. Ci conviene avvertire che neppur la voce Ciaccione è registrata nel Vocabolario della Crusca, ma così dicesi a siffatti uomini in Firenze.

MASTRILLO. sust. MASCH. Arnese da prender topi. Trappola. CIRIF. CALV. 4. 135. Il sorcio vecchio ha fuggito la trappola.

MASTRODASCIA e MASTODASCIA. v.

FALEGNAME.

MATARAZZARO. PARTE. MASCH. Quegli che fa le materasse. Materassaio. Cant. Carr. 184. Donne, giovani siam materassai.

MATARAZZIELLO e MATARAZZINO. DIM. di MATARAZZO. Materassuccio. VIT. BENV. CELL. 304. Fummi gettato un materassuccio di capecchio in terra-

MATARAZZO. SUST. MASCH. Arnese da letto ripieno per lo più di lana, ed impuntito, per dormirvi sopra. Materassa, Materasso. Fir. As. 306. Distese un letto di mirabilissimi materassi. È da avvertire che quando le materasse sono ripiene di piume diconsi propriamente Coltrici.

S. MATARAZZO CHE AFFONNA, è Quel materasso, che, essendo molto soffice, cede sotto il peso di chi vi giace. Mate-

rasso che avvalla.

MATASSA. SUST. FEMM. Certa quantità di filo avvolto sull' aspo o sul guindolo. Matassa. Ci piace di qui avvertire, che il Former la matassa sul Guindolo o Arcolaio, che da noi è detto Argatella, dicesi propriamente Agguindolare; e l'Avvolgere il filato in sul Naspo o Aspo, da noi detto Trapanaturo, per formare la matassa, dicesi Annaspare, e Innaspare; e Matassa arralla, dicesi Matassa aggrovigliata, o arruffata.

MATERIALE. ADD. Dicesi ad Uomo di poco ingegno, grossolano, ignorante. Materiale. Bocc. Nov. 28. 3. Avea nome Ferondo, uomo materiale e grosso

senza modo.

MATERIALE. SUST. MASCH. Materia preparata per qualsivoglia uso. Materiale; e quando dicesi delle opere d'ingegno; meglio è a dire Materia.

MATINA. SUST. FEMM. La parte del gior-

no dal levar del sole fino a mezzodi. Mattina, Mattino. Dant. Purg. 9. Nell' ora che comincia i tristi lai La rondinella presso alla mattina.

MATINANTE. PARTE. MASCH. Quegli che è solito di levarsi la mattina per tempissimo. Buon levatore. Ambr. Bern. 1. 1. Che fin da giovanezza fui solle-

cito, Ed un buon levatore.

MATINATA. sust. remm. Tutto lo spazio della mattina. Mattinata. Fr. Sacch. Nov. 188. Torbò a casa sua; e parendogli aver fatto una buona mattinata, pensò di presentare la trota al signore.

MATINO MATINO. Mod. Avverb. Alle prime ore del mattino. Di buon mattino, Di buon 'ora, Per tempo, Per tempissimo. Segner. Man. Marz. 27. 5. Erano, quanto i primi, comparsi sin di buon'ora sulla pubblica piazza. Bocc. Nov. 89. 15. La mattina seguente, per tempissimo levatasi, fece dimandar Gioseffo quello che voleva si facesse da desinare. E Nov. 66. 9. E qui andasse la mattina per tempo, e confessassesi.

MATRA; e dicesi MALE DI MATRA: ed è Quel dolore che soffron le donne all'utero. Dolor di matrice. Leg. B. Umil. 14. Spesse volte in casa del marito su si sortemente gravata di dolore di stomaco e di matrice, che pa-

rea partorisse sempre.

MATREGNA e MATREIA. PARTE FEMM.

Moglie del padre di colui a cui sia morta la madre. Matrigna, Madrigna. Bocc.

Nov. 98. 8. Quante volte ha già il padre la figliuola amata, il fratello la sorella, la matrigna il figliastro?

MATREVITE e MATREBBITE. sust. Fem. M. Quell'arnese che i magnani adoperano per sar le viti tanto maschie quanto

femmine. Madrevite.

MATRICOLA. SUST. FEMM. Tassa che l'artefice paga al comune, per potere esercitar la sua arte: ed ancora Libro dove si registrano quei che si mettono alla tassa. Matricola.

MATRICOLATO. ADD. Dicesi di Artefice, il cui nome è registrato nella matricola. Matricolato. Cant. Cann. 68. Chi non è matricolato, La gabella paga e'i frodo. § Matricolato, dicesi figurat. in luogo

di Grande, Solenne. Matricolato. Al-Leg. 89. Volgarizzato a perpetua comodità della matricolata infingardag-

gine de' pedanti nostrali.

MATRIZZARE, e PATRIZZARE. YERB.

NEUT. Somigliare alla madre, o al padre. Tirare, o Trarre dalla madre, Tirare, o Trarre dalla madre, Far ritratto dalla madre, dal padre. Cron. Vellut.25.Cino fu anche di comune statura ec.; anche traeva dalla madre. E 132. Matteo figliuolo della detta Menna Bariola, e di Francesco, è piccolo e tarchiato della persona, e trae dal padre.

MATTA. Si adopera senza niuna distinzione nel sentimento stesso di MANIA-

TA. v.

MATT(). ADD. Aggiunto che si dà a Quel piano nelle case, che è più basso degli-altri. Mezzanino. BALD. DEC. Scaletta, che mette a' mezzanini, per le dame, che sono sopra alle medesime case.

- MATTONARE. VERB. ATT. Far pavimenli di mattoni. Mattonare, Ammattonare. G. VIL. 7. 98. 2. Si fece per lo comune la loggia ec.: lastricossi e ammattonossi intorno.
- MATTONATA. SUST. PEMM. Pavimento di mattoni. Mattonato, Ammattonato. Fr. Sacch. Nov. 198. Credendo mettere la borsa de' cento fiorini sotto un mattone dell'ammattonato.
- MATTONE. sust. Femm. Pezzo di terra cotta, di forma piana e quadrangola-re, per uso di murare, o di far pavimenti. Mattone. G. VIL. 1. 38. 4. Fece fare le mura della città di mattoni. Cirrip. Calv. 1. 33. E traevan coregge i ribaldoni Alcuna volta per ischerzo o gala, Che cavavan la polver tra'mattoni, E spazzavan le tre ogni gran sala.
- MATTUOGLIO. sust. mascn. Cose ravviluppate e ravvolte insieme senz' ordine: e dicesi di panni, e simili cose. Luffo, Batuffolo.Nov. ant. 18. 2. Il siniscalco, ovvero tesoriere, prese quelli marchi, e mise uno tappeto in una sala, e versollivi suso, e uno luffo di tappeto mise di sotto perchè'l monte paresse maggiore.

MATURARE e AMMATURARE. VERB. NEUT. Il venir de' frutti a perfezione. Maturare.

§. MATURARE, dicesi ancora delle aposteme, fignoli, e simili, che marcisco-

**n**o. Maturare.

MATURO. ADD. Dicesi delle frutte che son

giunte a maturità. Maturo.

5. 1. MATURO, dicesi ancora delle aposteme, ed altri malori, arrivati al termine del loro maggiore aumento. Maturo. Bocc. Lett. Pir. Ros. 269. Quello medico è poco savio, che innanzi che il malore sia maturo, s'affatica di porvi la medicina che il purghi.

S. 2. Maruno, dicesi altresi ad Uomo che ha già valica la giovanezza. Maturo.

MAZZA. SUST. FEMM. Sottil bastone, e talora Bastone grosso. Mazza. Pass. 154. Se' percosso: con che? con ferro, con mazza, pietra, o pugno?

MAZZA E PIVEZE. Sorta di giuoco da fanciulli, fatto di una mazzetta appuntata da' due capi, la quale si percuote con una mazza più lunga, e si

fa balzare in aria. Lippa.

MAZZAMMA. SUST. FEMM. Dicesi a Piccoli
e minuti pesciolini di vil prezzo. Quisquilie, Quisquiglie. Bocc. Lett. Pr.
s. Ap. 293. lo non avea detto le quisquiglie (picciolissimi pesciolini) ancora ai mendicanti lasci ate, delle quali il di del santo digiuno eramo pasciuti, cotti in olio fetido.

MAZZARA. SUST. FEMM. Escremento nero, che si ammassa negli intestini del feto, del quale si scarica succhiando il primo latte, che dicesi Colostro. Meconio.

MAZZARIELLO. SUST. MASCH. Piccol legnetto tornito e forato, di cui si servon le donne per sostener gli aghi da calze. Bacchettina.

- §. 1. MAZZARIBLLO, dicesi da' calzolai al Bisecolo. v. BISECOLO.
- 5. 2. MAZZARIBLIO, che più comunemente dicesi Turcituro, è pure un Baston corto, che serve per istrignere e servar bene le funi colle qua' si legano le some, o cosa simile. Randello. Cirif. Cai.v. 3.84. La soma col randello tanto si strinse, ch' e' s' accordarono in sieme a scaricalle.

§. 3. MAZZARIBLLO, è anche un Baston corto, per uso di battere. Randello.

MAZZATA. SUST. FEMM. Colpo che si dd con mazza, o con mano, o con altro. Mazzata, Battitura, Bussa, Picchiata. Fr. Giord. Pred. Si ricevono di molte volte di male mazzate. Si avverta che in toscano Mazzata è propriamente il Colpo di mazza.

MAZZECANO. sust. mascm. Picciola pietra che usano i muratori per riem-

pitura, murando. Sasso.

MAZZECARE. VERB. ATT. e NEUT. Disfare checchessia co' denti, e specialmente il cibo. Masticare. Bocc. Nov. 76. 14.Ma pur vergognandosi di sputarla, alquanto, masticandola, la tenne in bocca.

S. I. MAZZECARE, figural., e PARLARE MAZZECATO, dicesi per significare Quel partar tronco e mozzo che si fa o per non voler manifestare il proprio pensiero, o perché si è dubbioso, e si sta infra due , non sapendo a che partito appigliarsi. Non sapendo trovare una sola parola loscana, che polesse ben rispondere alla nostra MAZZECARE, ci assicuriamo di proporre di unire insis*me* Titubare, o Esser titubante, e Parlar experto. Onde volendo esprimere quello che napoletanamente si direbbe Il tale in udir questo MAZZECAVA, o M HA FATTO UN PARLAR MAZZECATO, si polrebbe dire Il tale in udir questo Titubava, o Era titubante, e facevami un parlar coperto.

5. 2. MAZZECARE DI una cosa, pur figurat., dicendosi il più delle volte Colui delle tal cosa Non n'e mAZZECA, vale Non intendersi punto di una cosa. Gustare: onde si avrebbe a dire Colui la tal cosa Non la gusta. Non arrechiamo esempi, dappoiché non ne abbiamo potuto rinvenire alcuno chiaro e ben con-

veniente.

MAZZECATORIO: SUST. MASCH. Ferro piegato, che si mette in bocca a' eavalli per fare scaricare la testa. Frenella.

MAZZETTO. SUST. MASCH. Senza altro aggiunto, vale presso di not Piccola quantità di fiori, o erbe odorifere, legate insieme. Mazzetto di fiori, Mazzettino di fiori, Mazzolino di fiori, ed ancora Mazzolino assolulamente. Zi-BALD. Andr. Le presentò un mazzettino di gigliettini bianchi di tutto edore. Gell. Sport. 3. 4. Io ho tolto ec. questi due mazzolini di fiori per li sposi.

MAZZIARE. VERB. ATT. Dare altrui delle busse. Bastonare, Zombare. Ar. SAT. 7. Forse la mazza Per bastonarmi piglieresti tosto. Fr. SACCH. Nov. 192. Ei non s'intendea che tu non ne avessi messo un poco ( del sale ). La donna dice: e se io ve ne avessi messo, e tu m' averesti zombata come ieri.

MAZZIATA. SUST. FEVM. Percosse che si dà ad altrui o con mano o con bastone. Battitura. Bocc. Nov. 73. 19. Sentirono la fiera battitura che alla moglie dava.

S. MAZZIATA SOPRA IL CULO, O AL CULO. Battitura sul deretano. Sculacciata. Burch. 2. 46. Giunse mio padre, e diemmi un gran buffetto ec., E calci, e pugni più d'un centinaio, E trenta

sculacciate e più al danaio.

MAZZICO. SUST. MASCH. E dicesi APERE BUONO MAZZICO aChi mangia assai e di buona voglia. Avere la lupa. È mestiere qui aggiungere che la voce Lupa è registrata nel Vocabolario solo in sentimento di Femmina di Lupo; ma in Firenze a' gran mangiatori si dice Egli ha la lupa. È cost a chi noi diremmo EGLI HA NO BUONO MAZZICO, ivi si direbbe Egli ha la lupa, ovvero ancora Egli è un buon pappone, pappolone, e simili.

MAZZO. SUST. MASCH. Quantità di cose legate insieme. Mazzo. Lasc. Cen. 1. Nov. 15. Aperse la scarsella di colui per vedere come v'era dentro danari, e trovovvi quattro lire di monete, e, tra molto ciarpame di pochissimo valore, un gran mazzo di chiavi. E Cen. 2. Nov. 4. Nostro monaco si è accostato ad un insalataio: to'! gli domanda per comprare. Eh state un poco, dice egli. Ha tolto due cesti di lattughe, e un mazzo di radici.

S. Mazzo di carte, diciamo Tulla quel la quantità insieme che serve per giucare. Mazzo di carte. Infan. pn. Certificato che quella carta ec. non era di quelle del nostro mazzo. MAZZOLA. SUST. FEMM. Martello diferro, col quale gli scarpellini e gli scultori lavorano. Mazzuolo. Benv. Cel.
Oref. 143. Non avrei lasciato in questo luogo di descrivere la forma di
tutti i ferri e mazzuoli ec. se io non avessi giudicata superflua tal diligenza.

MAZZONE. SUST. MASCH. Pesce di mare, di color verdiocio, che ha il capo grosso, e suole pescarsi con la lenza. Tozzo.

MAZZUOCCOLO, sust. MASCH. Fiore non encora aperto; e si dice più particolarmente delle rose e de'gherofani. Boccia, Bocciuolo, Bottone. Ar. Fur. 10. 11. Come rosa che spunti allora allora Fuor della boccia, e col Sol nuovo cresca. Fir. As. 306. Sopra v'erano guanciali ec. due di bottoni di rose profumate.

MBALLARE. v. IMBALLARE.

MBALZAMARE. v. IMBALZAMARE. MBARAZZARE. v. IMBARAZZARE.

MBARAZZATO. v. IMBARAZZATO.

MBIZZA e MPIZZA.sust. Femm. E dicesi Praerase la merzza; ed é proprio de' fanciulli, che montano in collera quanda vogliono e non possono ottenere alcuna cosa. Bizza; Audare, o Montare in bizza.

MBIZZARE e MPIZZARE. VERB. ATT. e NEUT. PASS. Mettere o Cacciare una cosa in un'altra con qualche poco di forza o violenza. Ficcare. Bocc. Nov. 17. 8. Fu tanta e sì grande la foga di quella, che quasi tutta si ficcò nella rena.

MROLLA. SUST. FRMM. Quel rigonfiamento, a vescichetta, che si fa in su la pelle degli uomini e degli animali, per ribollimento di sangue, o per malignità d'umari, come bolle di rogna, di vaiuolo, e simili. Bolla, Bollicina.. VIT. SS.PAD. 1.176. Essendo tutto ulceroso, e pieno di bolle ec., aveva perduto la propria forma. Libr. Ador. Don. Unguento che vale a tutte bollicine e litigini della faccia.

5. 1. MBOLLA, si dice ancora a Quel gonfiamento di pelle, eagionato da cattura, o altra simile infiammagione. Vescica. LASC. GEN. A. NOV. 7. Avendo una torcia accesa in mano, gli ficcò fuoco nella barba e ne' capelli, che quasi tutto gli arse il mostaccio e il capo, di maniera che le vesciche gli alzarono nelle gote, per la testa e nel collo.

§. 2. MBOLLA, dicesi pure a Piccolissima enfiatura, cagionata per lo più da morsicatura di zanzare, o simile. Cocciuola. Malm. 6. 59. Talchè pe' morsi egli è tutto cocciuole.

MBOLLA 1)' ACQUA. Rigonfiamento che fa l'acqua cadendo. Bolta, Sonaglio, Gallozza, Gallozzola. Ricet. Fior. 65. E fanno a modo di un sonaglio, come quegli che si fanno nella pioggia nel tempo della primavera. Mor. S. Greg. Essa è siccome le gallozze che rascono nell'acqua al tempo della piova.

MBOM MA. SUST. FEMM. Grossa palla di ferro, incavata e piena di fuochi artificiali, che buttasi nelle città e fortanza accedinte. Rombo

tezze assediate. Bomba.

S. MBONMA, dicesi ancora ad una Sorta di fuoco artifiziale, che suole da noi spararsi la vigiliu del Natale. Bomba.

MBOMMA DI SAPONE. Sorta di giuoco da bambini, che si fa intingendo un bocciuol di canna (che da noi si dice CANNUOLO DI CANNA) nell'acqua di sapone, e soffiandovi entro. Bolla di sapone. È dell'uso d'oggidi de Fiorentini.

MBOTIITO v. IMBOTTITO.

AIBOTTITURA. v. IMBOTTITURA.

MBOTTONARE e IMBOTTONARE. VERB.

ATT. e neut. pass. È lo siesso che

MMEZIARE. V.

MBRATTARE. v. IMBRATTARE.

MBRIACARE. v. IMBRIACARE.

MBRIACHEZZA 6 MBRIACHIZIA. v IMBRIACHEZZA.

MBRIACO. v. IMBRIACO.

MBRIACONE. v. IMBRIACONE.

MBROGLIA. SUST. FEMM. Inganno, Frode, Pratica coperta affine di checchessia. Rigiro, Gherminella, Baratteria. Segnen. Pred. 12. 2. Se è giunto quel ministro a spremere co' suoi rigiri la borsa di quella vedova di cui maneggiava le liti, non se ne pregia co' suoi? Cecce. Dot. 5. 1. Gli servitori hanno di propria natura il far di queste gherminelle.

S. Munoglie Di CASA. Piccole masserizie, Arnesi di casa di puco conto, Coserelle di poco pregio. Bazzecole, Bazzicature. Fr. Saccii. Essendo per la camera in camicia, rassettando sue bazzicature.

MBROGLIARE. v. IMBROGLIARE.

MBROGLIARSI. VERB. REUT. PASS. Dicesi di chi, trattendo un negozio, non sa trovare il verso di cendurlo a fine, o di chi, parlando, si confonde. Avvilupparsi, Avvolpacchiarsi. Buon. Fier. 4. 3. 7. La bugia, Repetita, si scopre: uom menzognero, Interrogato, s'avviluppa. Tac. Dav. Stor. 2. 290. Fu preso e menato a Vitellio, e domandato chi fosse, e veduto che ei s' avvolpacchiava ec., fu giustiziato da schiavo.

MBROGLIONCIELLO, che dioesi ancora TRAFICHINO. PARTE. MASCH. Sottile ingannatore. Traforello, Trafurello, Troforellino, Trafurellino. Fir. Trin. 3. 2. Ecco qua quest'altro traforello. Bern. Ort. 2. 30. 40. Quel ghiotto

di Brunel traforellino.

MBROGLIONE. v. IMBROGLIONE.

MBROSCINARE. v. IMBROSCINARE.

MBROSOLIARE e MBROSONIARE. vers.

MEUT. Si dice Quando alcuno, non si
contentando di alcuna cosa, o avendo
ricevuto alcun danno, se ne duole fra
sè con voce sommessa e confusa. Brontolare, Borbottare, Rofonchiare. DirTAM. I. 4. E così sbalordita Borbottando parlò. Benv. Cell. Vit. 2. 279.

Non possendo io parlare, con gran
passione mi scontorceva, cause che

G. MBROSOLIARB e MBROSONIARB, dicesi d'alcuni animali, e particolarmente dei cani, quando, irritati, digrignando i denti, e quasi brontolando, mostrano di voler mordere. Ringhiare. Tass. Gen. 17. 69. Ed ha faccia di cane, ed a vedello

lei più sdegaosa brontolava.

Dirai che ringhi, endir credi i latrati.

MBROSOLIATORE e MBROSONIATO
ILE. PARTE. MASCH. Dicesi di Colui il
qual, mai di nulla non si contentando,
si duole fra sè d'altrui con voce sommessa e confusa. Bofonchino o Bufonchino, Bufonchiello. VARCH. Encol. 53.

Donde masce bufonchino, per uno che
mai di nulla non si contenta, e torcendo
il grifo a ogni cosa, si duole fra sè brontolando, o hiasima altrui borbottando.

Buon. Tanc. 5. 7. Oh parla, buson-chiella, chi vuo' tue? Rispondi: chi vuo' tu di questi due?

MBRUMMA. SUST. FEMM. Voce colla quale i fanciulli chiamano la bevanda. Bombo. Alam. Sonet. 24. Chi chiede

bombo, chi pappa, e chi ciccia.

MBRUMMARE. VERB. NEUT. Bere assis.
Trincare, Cioncare. Malm. 1. 6. Che
sempre ingolia il ben di Dio, e triuca del migliore. Fr. Sacch. Nov.81.
Si cominciano a attaccare ai vetro:
bei e ribei, cionca e ricionca.

MBRUNIRE. v. IMPRUNIRE.

MBRUNITURA. v. IMPRUNITURA.

MBRUNITURO. Sust. MASCH. Srumento col quale si brunisce. Brunitoio.

MBRUOGLIO. v. IMBROGLIO.

MECCANICO. ADD. Dicesi di Uomo il quale naturalmente è disposto alle arti meccaniche. Ingegnoso, Meccanico. Si avverta che Meccanico in questo sentimento non è registrato, ma si usa oggi in Firenze.

MECCIA. SUST. FRUM. Quella parte di un' asse che, tagliata obbliquamente, e a forma quasi di un triangolo, entra in un vano della stessa forma fatto in un altro legno, per far che amendue restino ben congiunti insieme. Augustura, Aunghistura. Day. Colt. 155. Le sunghisture sieno l'una all'altra contrarie, capovolte.

MEDAGLIA. SUST. FRMM. Impronta d'immagine di Santi, fatta in bronzo, oro, argento, o altro metallo, di varie forme, la quale s' infliza alle eorone. Me-

daglia.

MEDÊMO. ADD. Voce la quale malamente si adopera in luogo di Medesimo, Stesso; e s' ha a dire Medesimo, Stesso.

MEDULLO. SUST. MASCH. Grassezza senza senso contenuta nella cavità delle ossa. Midolla, Midollo. Petr. Son. 165. Non bo midolla in osso, o sangue in fibra.

S. Madullo, dicesi alla Parte più interna della pianta. Midolla, Midollo. Ricer. Fior. 4. La pianta ha di fuori una coperta atta a spiccarsi, chiamata scorza e buccia, una parte dura atta a esser divisa e fessa, chiamata legno, e un' altra più tenera posta nel mezzo, chiamata midollo. MELALAPPIA. v. ALAPPIA.

MELE e MIELE. SUST. MASCH. Liquore dolcissimo prodotto dalle api. Mele, Miele.

MELILLO DELLA FACCIA. La parte più rilevata della gota. Pomello della gota. M. Aldobr. 201. Hanno colore rosso e oscuro, e il viso ritondo, e 1

pomello della gota grosso.

MELLONARO. PARTE. MASCH. Colui che vende cocomeri, e poponi. Cocomeraio, Poponalo. Pros. Figs. 6. 108. Il poponaio non ne vorrà dare qualcuno al prezzo ordinato; e che ti fa ? Eccoti i birri che te l'acciuffago.

MELLONE D'ACQUA. SUST. MASCH. Fruito noto, di forma tonda, di buccia verde, di midolla rossa ed acquesa, e di grato sapore ne'caldi ardenti. Cocomero. Alam. Colt. 5. 129 Il cocomer rotondo, immenso e grave, Pien di gelato umor conforto estremo Dell'inter-

no calor di febbre ardente.

MELLONE DI PANE. Sorta di fretto di un sapore assai grato, che ha la buccia dura , grossa , alquanto gialla , e comunemente reticolata, prodotto da una pianta del medesimo nome, il cui stelo serpeggia sulla terra. Popone. Red.Dir.28. Perchè a berne (del vino) sul popone Parmi propriosua stagione.

S. Quei fili aggrovigliati, della materia stessa del popone, che stanno in esso, ed in cui trovansi sparsi i semi , in Ki-

renze son detti Frange.

Si avverta che quando i Poponi e i Cocomeri riescono scipiti e senza sapore, diconsi Zucche, non altrimenti che da noi diconsi Cocozzz. Si avverta ancora che Mellone toscanamente è un Frutto di forma simile alla zucca lun-. ga, e di colore e sapore simile al citriolo, ma più scipito, che noi chiamiamo Cucumbro. v. CUCUMERO.

MELO. v. MILO.

MEMORIALE.sust. masch. Scrittura per la quale si supplicano i superiori di qualche grazia. Memoriale, Supplica. TAC. DAV. Fanno segretamente una supplica in nome degli eserciti. Red. LETT. 2. 77. Si desidera la copia di questo memoriale, dove è espressa questa grazia.

MENA & MINA. SUST. FEMM. Quel cavo, o buco, che si fa nel terreno, nelle mura, o nel sasso, per empirio di polvere , a fine di disunire, rompere, e mandare in aria le indicate materie. Mina.Guicc. Sroa. Accustandosi alla scarpa del muro del castello, sforzarsi di rovinario, con nuove mine.

S. Mena, e Mena de polymen, dicesi pure Quella porzione di polvere, che, dal luogo donde s'appiecia il fuoco, si distende fin presso a' masti, e ad altri strumenti da fuoco, per iscaricarli.

Traccia della polvere.

MENARE. E voce toscana, la quale si usa da noi in molte significazioni che non sono toscane,e che noi anderemo di-

visando ne' seguenti paragrafi.

5. 1. MENARE, all. vale Rimuovere da se in un subito chece hessia con forza di braccio, affine, per la più, di colpire. Gettare o Gittare, Scagliare, Trarre, Tirare.Bocc.Nov.32.28. Per lo viso gettandoli chi una lordura,e chi un'altra. An. Fun. 39. 81. E ferro, e fuoco, e sassi di gran pondo Tirar con tanta e sì fiera tempesta. Che mai non ebbe il mar simile a questa.

§. 2. MENARE, dicesi pure per significar semplicemente Rimuovere da sè alcuna cosa: come, per mo do d'esempio, ad uno che sia in alto, da altri ch' è da basso, e che da lui vuole alcuna cosa, si direbbe Menome la tal cosa; e decsi toscanamente dire Gettare, Gittare. Tav. Bit. Dama , gettatemi la chia-

**ve del vostro cofano.** 

5. 3. MENARE, dicesi del vento quando spira. Soffiare, Spirare, Tirare. Bocc. G. 4. P. 19. Procederò avanti, dando le spalle a questo vento, e lasciandol soffiare. Bellinc. Rim. Però, quando trae vento, Non esco punto fuora alle campagne.

S. 4. MENARE, dicesi di mari, fiumi, laghi, e simili, che producono molto pesce. Menare. Bern. Rim. 1. 98. Sta presso un lago che mena carpioni, E trote, e granchi, e sardelle, e frittura.

§. 5. Menare odore, puzza, e simili, vale Spargere odore, puzzo, ec. Gettare o Gittare odore, puzzo, lezzo, morbo, ec. Fin. Rag. 18. 6. Non dubito

punto che ec. voi non possiate immaginarvi a un di presso quanto possano esser più dolci quelli di quei rami che gettano odor delle celesti.

5. 6. Menare il pane. Trattare, Maneggiar la pasta con le mani, perché gonfi e rilevi. Rimenar la pasta. Lab. 252. E chi non sa, che per lo rimenar la pasta, che è cosa insensibile, non che le carni vive, gonfia, e, dove mucida parea, diviene rilevata?

5. 7. MENARE IL TOCCO, e MENARE LO
TUOCCO. Vedere a chi tocca in sorte alcuna cosa; il che si fa alzandosi da ciascuno uno o più diti, a suo talento, e
facendo cader la sorte in quello in cui
termina la contazione, secondo il numero de'diti alzati. Fare al tocco. Buon.
Tanc. 4. 9. E' facevano al tocco ec.
Per chi avea a morir prima di loro.

5. 8. MENARE IN CANNA, o MENA''N-CANNA. Mangiare ingordamente, inghiottendo quasi senza masticare. Ingollare, Trangugiare, Ingorgiare. Lib. Sagr. Questi sono propriamente ghiottoni, che tutto ingollano, come il nibbio sua preda.

S. 9. Menarla bona. Concedere, Approvare. Menar buono, Far buono. Impere. Io sì vi meno buono il vostro detto, ma non niego già che ec.

S. 10. MBNARE LA COLPA di una cosa so-PRA uno, che dicesi ancora MENARE LA COLATA NCUOLLO A uno: vale Incolpare uno di una cosa. Gittar la colpa in, o ad uno.

J. 11. Menare le gambe. Camminare presto. Menar delle calcagna. Ar. Fur. 1. 17. Che quanto può menar delle calcagna, Colei lo caccia al bosco e alla campagna. Si avverta che Menar le gambe è modo ancora toscano; ma vale Fuggire.

S. 12. MENARE LE MANI. V. MANO. S. 15. e 16.

S. 13. MENARE MAZZATE, e MENARE assolutamente, vale Percuotere, Battere: dicendosi, per modo di esempio, Se le MENANO LE MAZZATE coloro! Come MENANO! Menare pugni, Menare colpi, e Menare assolutamente. Ar. Fur. 39.50. Ad Olivier, che troppo innanzi fassi, Mena un pugno

si duro e si perverso, Che lo fe'cader pallido e esangue. Bern. Ort. 2. 17. 37. Tosto si volta ad Agramante, e mena.

5. 14. MENARSI una cosa DIETRO ALLE SPALLE. Metterla in non cale, Dimenticarsene. Gittarsi una cosa dietro le o alle spalle. F. VIL. 11. 84. Tuttochè la speranza della pace avessono gittata

dietro alle spalle.

5. 15. Menare, si usa in diversi altri modi, i quali hanno tutti i corrispondenti toscani, e che noi qui, per maggior chiarexza,anderem tutti registrando. Dicesi alcume volte MRNA, FA PRIBsto, per solleoitare, affrettare alcuno a fare una cosa presiamente; e si ha a dire Via, Via su, Or via, Or su. Dicesi ancora o per persuadere,o per dissuadere alcuno a fare o a non fare una coea, Mena, Mena no : e si ha a dire Su., Via, Orsù. Bocc. Nov. 44. 11. Su tosto, donna, lievati, e vieni a vedere. E Nov. 66. 11. Or via , non aver paura alcuna ; io ti porrò in casa tua sano e salvo. Fin. As. 68. Orsù , giovani, assaltiamo virilmente e con allegra fronte questi dormiglioni.

MENNA. SUST. FEMM. Quella parte del petto degli animali, che nelle femmine è ricettacolo del latte. Mammella, Poppa, Zizza, Zinna, Tetta. Vrr. S. Franc. Lasciolle un suo fanciullo piccolo da poppa. Cirif. Calv. 2. 66. Non s'allegrò giammai bambino in fascia Quando vide la zinna uscir del seno ec. Petr. Uom. Ill. Traendo colli labbri il latte dalle tette della detta

fiera , ec

S. 1. DARB LA MENNA a' bambini: vale Allattarki. Dar poppa, Dare la poppa o le poppe. Benn. Asol. 2. 49. O'come potremmo noi dare ad un tempo le leggi a' popoli, e le poppe a' figliuoli?

S.2. Levare La menna a' fanciulli. Spopparli, Slatterli. Levare dalla poppa. Vit. SS. Pad. 2.74. Quando la madre vuole levare dalla poppa lo figliuolo, pone alcuna cosa amara sopra la poppa, sicchè ec. v. LATTE. S. 4.

§. 3. CAPETIELLO, DELLA MENNA. Quella punta della poppa ond'esce il laue. Ca-

pezzolo.

MENESTA. v. MINESTRA.

MENESTELLA. v. MINESTRELLA.

MENSALE e MESALE. sust. masch. Panno lino bianco, per lo più tessuto a opere (operato da noi), per uso di apparecchiare la mensa. Tovaglia. Bocc.
Introd. 54. Entrati in una sala terrena, qui le tavole messe videro con
tovaglie bianchissime.

MENSILE. ADD. D'ogni mese. Mensuale. Guicc. Stor. 18. 70. Sarebbe costretto per necessità obbligarsi a dare agl'imperiali ec. qualche contribuzione grosperiali ec. qualche contribuzione grosperiali ec.

sa mensuale.

MENSILE, che dicesi pure MESATA. sust.

MASCH. La paga, o salario che si dà altrui per ogni mese di servigio, od altro. Mesata. Benv. Cell. Vit. 3. 53.
Commetta che le mie mesate seguitino,
perchè, non le avendo, io patirei.

MENTE. sust. femm. Facoltà d'intende-

re, e di conoscere. Mente.

- S. 1. Dicesi Avere a mente, Tenere a mente, Sapere a memoria, Sapere a memoria, Sapere a memoria, Imparare a memoria, e simili. Avere a mente, Tenere a mente, Sapere a mente, Sapere a mente, Imparare a mente, Sapere a mente, Imparare a mente, ec. Lor. Mrd. Canz. 119. 9. Gli rispose: Messer, tenete a mente Se mai più sentite niente. Dant. Inf.9. E altro disse, ma non l'ho a mente. Bocc. Nov. 70. 10. Uno, il quale pareva che tutt'i miei peccati sapesse a mente.
- Tenere mente. Bocc. Nov. 61.5. Tenesse mente in una vigna, la quale allato alla casa di lei era. Fa. Sacch. Nov. 178. Noi ci abbiamo questa nostra usanza di queste gorgiere, o doccioni da cesso che vogliamo dire, nei quali tegnamo la gola sì incannata, che noi non ci possiamo tener mente ai piedi. MENUZZAGLIA. v. MINUZZAGLIA.

MERCANTE. PARTE. MASCH. Quegli che esercita la mercatura. Mercante, Mercante. Buon. Fier. 2. 4. 11. Compagno agiato, e mercante di fretta, Questo rado fa ben, quel sempre male.

5. 1. MERCANTE di PANNI. Mercatante che fa, vende, e mercatanta panni.

Pannaiuolo, Panniere. Brow. Firm. 4. 5. 3. Con questo patto, ch'ei, ch'è un panniere, Dovesse al primo suo guadagno darmi La prima paga.

5. 2. MERCANTE DI SETA. Mercatante che fa, vende, e negozia lavori di seta. Drappiere, Setaiuolo. Salvin. Annot. B. F. 4. 5. 7. Drappiere appresso di noi è venditore di drappi, cioè di panni di seta.

S. 3. FARE ORECCHIE DI MERCANTE. V.

ORECCHIA. S. 2.

MERCANTILE. ADD. Da mercatante, Appartenente a mercatante. Mercantile, Mercantesco, Mercatantesco. Dav. Camb. 94. Tutto il traffico mercantile è di tre sorte: baratto, vendita, e cambio.

MERCANZIA. SUST. FEMM. Dicesi degli Effetti, e Roba, che si mercatanta, e si traffica. Mercanzia, Mercatanzia, Merce. Cron. Morel. 260. Non vendere la tua mercatanzia a chi la volesse soprac-

comperare.

MERCARE. VERB. ATT. Contrassegnare improntando. Marchiare, Marcare: e si dice così delle mercatanzie, come delle bestie, ed ancora un tempo degli uomini rei di alcun delitto infame.

MERCATO. SUST. MASCH. Luogo dove si compera e si vende. Mercato. Bocc. Nov. 83. 6. Il quale allora a bottega stava in mercato vecchio alla insegna del mellone.

S. 1. Vendere, e Comprare de Euron Mercato. Vendere, e Comprare per poco prezzo, rispetto alla giusta valuta. Vendere, e Comprare o Comperare a buon mercato. Sen. ben. Varch. 6. 37. Per av ventura non disiderò egli di vendere a molti, ma di vendere caro, e comprare a buon mercato.

S. 2. FARLA A BUON MERCATO, si dice di chi scampa un gran pericolo. Averla a buon mercato. Malm. 8. 65. Quegli che compiacerlo con li costa, E vede averla avuta a buon mercato, L'invito

tiene.

5. 3. Mercato, dicesi ancora Quel cicaleccio che fanno più persone adunate insieme; onde Fare un mercato, Parere un mercato, o simili, si dice Quando più persone adunate in-

sieme rumoreggiano cicalando. Mercato, Fare un mercato, Parere un mercato, ec. Lor. Med. Carz. 55.2.Quando all'uscio voi filate Sempre vi pare un mercalo.

MERCIA. SUST. FEMM. Tutto il budellame, Il ventre degli animali. Busecchia, Busecchio. Bocc. Nov. 6a. 17. E quindi passasi in terra d' Abruzzo, dove gli uomini e le femmine vanno in zoccoli su pe' monti rivestendo i porcidelle loro busecchie medesime.

MERCIAIUOLO. PARTE.MASCH. Colui che vende il budellame, la busecchia degli animali. Ventraiuolo, Trippaio. v.

CARNACOTTARO.

MERCOLDI'e MIERCORI'. Nome del quarto giorno della settimana. Mercordì, Mercoledi. Bocc. Intm. 46. Il mercoledì in sullo schiarir del giorno ec., usciti della città, si misero in via. Si dee avvertire che è meglio a dire Mercoledì, che Mercordì, che è voce antica.

MERCOLELLA. SUST. FEMM. Sorta di erba medicinale, acconcia a muovere il corpo. Mercorella, Marcorella. Volg. Diosc. La mercorella, mangiata come le altre erbe, smuove il corpo.

MERCUGIANA. v. MOLIGNANA.

MERDA e MMERDA. SUST. PRMM. Escremento del cibo, che si caccia per di sotto. Merda.

S. Merds e Muerds, si dice ancora per dispregio, o avoilimento, di Checche si tratti. Merda. Ambr. Furt. 5. 7. Va pur là, ti costerà cotesta cosa più che non vale cotesta bottega, mercatantuzzo di merda.

MERDARIA & MMERDARIA. SUST. FEMM. Lexiosaggine e Costume odievole. Cacheria. Lasc. Pinz. 1. 6. Mi pare sconvenevole cosa certamente por cura a tante cacherie, quante si la in que-

sta città.

S. MERDARIA, dicesi ancora per Cosa da nulla e di niun conto. Bazzecola, Minchioneria. Buon. Fier. 2. 2. 1. Al Podestà Quel cavol, quelle pentole sian parse Minchionerie da non vi dar l'orecchio.

MERDOCCO & MMERDOCCO. SUST. MASCH. Impiastro, che s' usa a levare i peli.

Merdocco.

MERDOSO & MMERDUSO. ADD. Dicesi ad Uomo per vilipendio. Merdoso, Merdellone. Buon. Fien. 4. 2. 1. Una saccente, Una merdosa, ch' ogni cosa ha a schifo.

MERLETTO. BUST. MASCH. Fornimento fatto di refe , o di seta , per guarnimento di abiti o di checchessia. Merletto, Trina. Buon. Firm. 4. 1.1. Dodici, colla trina, Collari inamidati. Rep. Os. an. 83. Intorno intorno alla pelle corredate di alcune punterelle, a foggia dT merietto.

MERLOTTO. PARTE. MASCH. Aggiunto ad uomo, significa Balordo, Grossolano. Merlotto. Malm. 2. 59. Credi tu pur

ch'io sia cosi merlotto.

MERLUZZO. SUST. MASCH. Sorta di pesce di mare , la cui carne molto bianca è leggiera allo stomaco. Merluzzo, Nasello. Red. Os. an. Come avviene nelle anguille, ne' granchi, ne' naselli, nelle spirene, o pesci argentini.

MEROLO. SUST. MASCH. Uccello che ha le piume nere, ed il becco giallo; ed il suo canto è come il fischio dell'uomo. Merlo, *ed al femminile* Merla. Cirif. Calv. 3. 78. Già era l'aurora all'orizzonte, E cominciava la merla a squittire.

MESALE. v. MENSALE.

MESATA. v. MENSILE sust.

MESSA. sust. Femm. Il sacrificio che offeriscono i sacerdoti cristiani a Dio. Messa. Bocc. Nov. 70. 9. Ch' egli facesse per lui dir delle messe, e delle orazioni. Las. 142. Che tanto, ch'una messa si dica, stieno alla chiesa. Dav. Scism. 74. I Zuingliani levarono via il tremendo sacrificio del corpo e sangue di Cristo, già da' primi novizi della fede a celebrarlo ammessi, messa appellato. Abbiamo registrato il vocabolo MESSA, ed abbiamo pur registrato tutti questi esempi, perché si vegga che ben si dice da noi, e toscanamente, Dir messa, Celebrar messa, Celebrare, Far dir

S. 1. MESSA CANTATA, è quella Messa che si celebra cantando. Messa cantata. Stoa. Eua. 3. 57. E udita quivi la messa più solennemente cantata, che sia possibile.

S.2. Uscine La messa, dicesi l'Andar che

fa il prete dalla sagrestia all'altare per dir la messa. Uscire la messa. Cecch. Servio. 1. 3. Alla messa (vo): son io a otta? Dom. Sì: poco può stare a uscirne una. Si noti che il Cominciar la messa, si dice toscanamente Entrar la messa, ed il Cominciar che fu il sacerdote a celebrare, dicesi Entrare a messa. Cecch. Servio. 1.3. Sta: odi la messa che entra. Passav. 107. La confessione generale che sa il prete quando entra a messa.

§ 3. Perdere LA MESSA: vale Non intervenire al sacrificio della messa. Perder la messa. Esp. par. nost. Piattosto vorrebbe perdere quattro messe, che

una sola ora di dormire.

§. 4. Sentere e Intendere La messa, vale Stare presente alla messa. Udir la messa, Udir messa. Segner. Man. Lugl. 8.2. Quando anche tu faccia azioni in se per altro lodevoli, come sono diginni, disciplinarsi, udir messa, ec.

 5. MESSA, si usa ancora a significare Quello che fa mestieri ad un soldato per vestirlo, ed armarlo. Corredo, Arre-

do, Fornimento.

MESSALE. SUST. MASCH. Libro in cui sta registrato ciò che appartiene al sacrificio della messa. Messale. PASS. 143. Il prete ec. il dee fare ginrare, ponendo la mano sul messale, o altro libro sagro, dove sia scritto il santo

Evangelio.

MESSERE. È voce toscana, la qual vale Signore; e non è più in uso. Nondimeno è in uso in un particolar modo di dire così appresso i Toscani, come appresso di noi; e si adopera ancora da noi, sola, in un modo di dire, che non è punto de' Toscani: onde, per maggior chiarezza, faremo di questo vocabolo due paragrafi.

§.1. Essere fatto messere: vale Essere aggirato e menato pel naso. Esser fatto il messere. Cecch.Stray. 5. 6. Che sì, che tu sei fatto il messere da questi

giovanacci.

S. 2. MESSERE, cost solo, si adopera da noi a significare Uomo scempio e di poco senno. Balordo, Sciocco; e, in modo più familiare, Minchione. MALM. 5. 3. Un altro è poi si tondo e si minchione, Che se le beve tutte, e a ognun dà fede.

META. SUST. FEMM. Massa grande di paglia, di diverse forme. Pagliaio. Fr. Sacch.Nov.119. Andarono sur un' aia, dove era un grande pagliaio di paglia.

METTERE. Verbo, il quale ha molle significazioni, e si usa in diversi modi, che noi, per maggior chiarezza, anderemo divisando ne' paragrafi.

S.I.METRERE, vale Porre, Situare una persona o una cosa in un luogo determi-

nato. Mettere.

5.2. Mettere, si adopera ancora in luogo di Consumare, Impiegare; dicendosi, per modo di esempio, Quanto ci
Mette a far questa cosa? Quanto si
Mette ad andar da Napoli a Salerno?
Il tale in fare la tal cosa ci Mette
assai tempo, e simili: e toscanamente
ben si dice pure Mettere. Bocc. Lett.
Pin. Ros. Se altro adoperar non potrà
la mia scrittura, almen questo farà,
che quanto tempo in leggerla metterete, tanto ai vostri sospiri ne torrà.

5.3. METTERE, parlandosi di vestimenti, vale Vestire. Mettere. Bocc. Nov. 79. 37. Mi metterò la roba mia dello scar-

latto.

S. 4. METTERE, dicesi, nel giuoco, del danaro che si pone sulla carta. Mettere. Cart. Cart. 6. No'abbiam carte a fare alla bassetta, E convien che l'un alzi, e l'altro metta.

5.5. METTERE A FUOCO, e METTERE FUOco, è Dar fuoco, Far cominciare ad ardere una qualche cosa. Appiccare il fuoco, Appiccar fuoco. Tac. Dav. Vit. Agr. 399. I Britanni ec. abbandonavan le case, appiccavanvi fuoco per ira.

§.6. METTERE ALLA BONAFFICIATA. Correre la sorte nel lotto, pagando la somma doruta per tale effetto. Mettere al lotto.

§.7. METTERE A LIBRO. Scriver nel libro, Passar le partite. Mettere al libro.

S. 8. METTERE NCAPO ad uno una cosa. Persuadergliela, Indurlo a far quella cosa. Mettere pel capo, Mettere pel cuore. Box:. Nov. 1. 35. E come esso appena gli avea potnto mettere pel capo che Iddio gliel dovesse perdonare.

S. 9. METTERSI IN CAPO una cosa. Ri-

solversi, Deliberarsi a fare una cosa. Mettersi in cuore, Porsi in cuore, in animo. Fron. 1r. 57. Vedendo questo, si mise in cuore di lassare andare lo

popolo.

S. 10. Mettere in grazia. Fare acquistare il favore, l'amicizia di qualcheduno. Mettere in grazia alcuno, cioè fargli acquistare la benevolenza e il favore d'alcun gran maestro, con lodarlo e dirne bene; così si dice Mettere in disgrazia e Far cader di collo alcuno mediante il biasimarlo e dirne male. Si osservi che quello che noi diciamo Cadere di collo, come si scorge dall'esempio.

S. 11. METTERE IN MANO. Deporte il pegno in mano di alcuno quando si giuo-

ca. Scommettere.

S.12. METTERE CARNE A COCERE, E MET-TERE LEGNE AL FUOCO: vale Mettere male, Porre discordia. Mettere legne; Aggiugnere, Mettere legne al o nel fuoco. Cas. Lett. Gualt. 19. Pensate che a me è montato il moscherino; ma non è mio uffizio mettere legne, ma acqua, e così ho fatto. Albert. 14. Coll' uomo linguardo non parlare, e nel fuoco non metter legne.

S. 13. METTERE IN MEZZO. Ingannare, Abbindolare. Mettere in mezzo. Cant. Carn. 39. Con mille doppi dadi e carte false Mettemmo in mezzo gli ami-

Ci più cari.

S. 14. METTERE IN MEZZO uno a far qualche cosa, fra due o più persone. Costituirlo mediatore tra due o più persone. Mettere in mezzo.

S. 15. METTERE A NNAMMUOLLO. V. NNAMMUOLLO.

- 5. 16. MRTTERE IN MUSICA. Disporte al canto con note musicali. Mettere in musica. Buon. Fier. 3. 1. 9. E, se non doman, l'altro Te la reco composta e messa in musica.
- S. 17. METTERE IN CARICATURA alcuno. Burlare, Deridere alcuno. Mettere in novelle, Mettere in favola, Mettere in canzona. Bocc. Nov. 21. 10. Incominciarono a dargli noia, ed a metterlo in novelle. Ambr. Cof. 5. 8. Una cosa

che importa, non s' in a mettere In canzona.

S. 18. METTERE IN FUSIONE. V. FU-SIONE.

NE

S. 19. METTERE LA BOCCA, O METTERE

POCCA & una cosa, vale Parlarne.

Mettere la bocca. Rucel. Lett. 90.

Sarebbe far torto alla grandezza ec. il

metter la bocca in quegli offizi che son
propri di lei medesima ec.

5.20. METTERE MANO. Cominciare a fare una qualche cosa. Metter mano.

- S.21. METTERE MANO, per Cavar l'armi del fodero, Impugnarle. Metter mano. v. MANO. S. 18.
- §.22. METTERE LE MANI NCUOLLO G UNO. Mettere le mani addosso. v. MANO. §. 20.

S. 23. METTERE IN MANO was cosa ad was. Mettere in mano. v.MANO. 5.19.

- 5.24. METTERE SOTTO E NCOPPA. Confondere, Commuovere. Mettere sossopra, Mettere sossopra. Segr. Fion. Cliz. 5.
  3. Chi lo sa, se un non lo sai tu, che hai messo sottosopra Firenze per far questo parentado?
- S. 25. METTERE SPERANZA in persona o cosa. Sperare in quella. Mettere speranza.
- 5.26.METTERE IN TAVOLA. Portar le vivande in tavola. Mettere in tavola.
- §.27. METTERE LA TAPOLA. Apparechiar la monsa. Mettere la tavola. Bocc. Nov.96.5. Essendo le tavole messe allato al vivaio, ec.
- 5.28. METTERSI DE CASA E DE POTECA d fare una cosa. Mettersi a fare alcuna operazione con tutte le sue forze. Mettersi coll'arco della schiena, Mettersi coll'arco dell'osso.
- Ci par bene di qui fare avvertire che MET-TERE nel nostro dialetto si usa solo nel modo indefinito, e ne' tempi composti enel participio si fa uso invece del verbo PORRE, il qual da noi non si adopera nell' infinito.

MEUZA. sust. fram. Una delle viscere del corpo, posta nella parte sinistra, allato al ventricolo. Milza. Cr. 6. 8. 2 Alla durezza della mitza facciasi impiastro d'assenzio cotto.

MEZZACANNA. sust. renn. Specie di misura, che è la Metà della canna.

Passetto. Cant. Cann. 69. I panni vari son, qual lungo o stretto, E così la misura; ecco il passetto.

MEZA LENGUA. E lo stesso che CACA-

GLIA. v.

MEZZANO. PARTE.MASCH. Mediatore, che tratta negozi tra l'una persona e l'altra. Mezzano.

S. Mezzano, dicesi pure di Persona che tratta illeciti negozi di amore. Mezzano.

MEZZANO. ADD. Aggiunto di Ciò che è tra il grande e il piccolo, tra l'alto e il basso, tra il buono e il cattivo nel

suo genere. Mezzano.

MIAO. Voce che manda fuori il gallo quando miagola. Miao, Miau: e il Mandar fuori che fa il gallo tal voce, dicesi Miagolare, o Miagulare. Buon. Fien. 3. 3. 12. Nolturno miao miao D' innamorato gallo, un can che urli, Un assiuol che chiurli, Balter d'usci e finestre, e tu sii a letto, E sia di verno, -hacci egli ugual dispetto?

MICALASSO e MICHELASSO. Nome proprio che suole usarsi quando si parla di uno che non vuol darsi altro pensiere, che di campare allegramente senza fastidi: onde Fare LA PITA, o L'ARTE DI MICHELASSO, vale Mangiare, e bere, e spassarsi. Michelaccio, Fare la vita, l'arte di Michelaccio, Fare la vita, l'arte di Mi-

chelaccio.

MICCIARIELLO. SUST. MASCH. Piccolo anelletto dove s'infila il lucignolo della lucerna. Luminello.

MICCIO. SUST. MASCH. Corda di lino o canapa, concia col salnitro, per dar fuoco alle artiglierie. Miccia. Benv. Cel. Vit. 1. 160. Gittato la miccia da dar fuoco per terra, con grandissimo pianto si stracciava il viso.

MIELE. v. MELE.

MIERCO. SUST. MASCH. Quel segno, al quale, in giuocando alle pallottole, o alle piastrelle, o morelle, ciascuno cerca d'avvicina. si il più ch' ei può con quella cora ch' ei tira. Lecco. Bellinc. Son. 268. Ch' io do sempre nel lecco alle morelle. Ci piace di avvertire che il lecco quando si giuoca alle pallottole (il qual giuoco è da noi dello

GIUOCO DELLE PALLE) dicesi più propriamente Grillo.

5.1. Mrzzco, vale pure Contrassegno, Impressione. Marco, Marchio. Malm. 6. 54. I marchi che fiorir debbon le spalle A' tagliaborse e ladri ancor scolari.

5. 2. Mierco, si adopera ancora a significare il Segno che rimane d'una fe-

rita. Margine, Cicatrice.

MIETTENNANTE. v. MANTESENIELLO.
MIGLIACCIO. SUST. MASCH. Sorta di vivanda, che si fa di farina di gran turco, con entrovi salsicce, cacio, e cose
simili. Migliaccio. Din. Comp. 1. 19.
Fu loro presentato un migliaccio.

MIGLIO. SUST. MASCH. Misura di distanza di luoghi, che varia secondo i paesi. Miglio: e al plur. Miglia. Bocc. Nov. 19.19.Ma si rimase ben venti miglia

lontano.

§. MIGLIO, è pure una Pianta che fa il seme minutissimo, che è pur detto Mi-

glio. Miglio.

MIGLIORARE. VERB. ATT. Ridurre in migliore stato. Migliorare. Si avverta che non si può usare IMMEGLIARE attiv. in iscambio di Migliorare; chè Immegliare toscano è solamente neutro, e vale Divenir migliore.

§. MIGLIORARE, neutral. vale Ricuperar le forze, Alleggerirsi da malattia. Migliorare. Bocc. Nov. 47. 15. È il vero che da nona in qua ella è maraviglio-

samente migliorata.

Miglioramento. Bocc. Nov. 8. Di che il fanciullo lieto, il di medesimo mostrò alcuno miglioramento. È mestieri di avvertire ancora che l'usare IMME-GLIAMENTO in luogo di Miglioramento, non pure non è un'eleganza, ma è un errore: chè questa voce non è registrata in Crusca, nè noi ne abbiam mai rinvenuto esempio in alcuno scrittore de' migliori secoli della nostra lingua.

MIEROLO. v. MEROLO.

MILIONE. Nome numerale, che vale Som-

ma di mille migliaia. Milione.

S. MILIONE, si usa talora per Numero indeterminato. Milione. Red. Lett. 2. 59. Salutate per due milioni di volte l'abate Brunetti.

MILITARE PARTE.MASCH. Quegli che eser-

cita l'arte della milizia. Soldato. Passav. 360. Il soldato (sogna) arme, cavalli, guerra, battaglia, paghe doppie, e buono soldo. Si avverta che Militare è voce toscana, ma è solo addictivo, e vale Di milizia, Appartenente alla milizia: onde può dirsi Uomo militare, Ordine militare, Comando militare, e non Militare così solo per significar Soldato. Filoc. 1. 41. Era questi ec. per la sua virtù prescritto all'ordine militare.

MILLESIMO. sust. MASCH. Data apposta a' pubblici monumenti, e private scritture ancora. Millesimo. Cas. Instr. Coperta e chiusa l'anno millequattrocentoquarantacinque, come si conosce dal millesimo intagliatovi collo scar-

pello.

MILO. SUST. WASCH. Dicesi appresso di noi ad una Frutta di buccia sottile e colorita, di figura rotonda, e buona a mangiare, ed ancora all'Arbore che produce questo frutto. Mela il frutto, Melo l'albero. Red. Cons.2.18. Si rinfranchi la sua virtù lubricativa col mangiare nel fine del pasto qualche mela, o qualche pera cotta. Dant. Purg. 32. Quale a veder de'fioretti del melo, Che del suo pomo gli angeli fa ghiotto.

S. 1. Milo Alappio. V. Alappia.

S. 2. MILO BERGAMUTTO, dicesi d'una Sorta di mela. Mela bergamotta.

S. 3. Milo di Bel. Sorta di mela tonda e colorita. Mela casolana. Bocc. Nov. 3. 24. Giovane ancora di ventotto in trenta anni, fresca, e bella, e ritondetta, che pareva una mela casolana.

MILORDERIA. SUST. FEMM. È una certa leggiadra squisilezza della portatura e degli abiti. Attillatura, Galanteria. Vanch. Sen. Ben. 1. 10. Qualche volta sono in pregio grandissimo le gale e le attillature.

MILORDINO. DIM. di MILORDO. Attil-

latuzzo, Vagheggino.

į

f

MILORDO. PARTE. MASCH. Dicesi di Uomo che pone grandissima cura in ornarsi e raffazzonarsi, e sforzasi di usar maniere nobili ed eleganti. Leggiadro, Galante. VARCH. Lez. 476. Laggiadria, leggiadro, e'l suo diminutivo leggiadretto, si pigliano or per bello, ed or per quello che noi Fiorentini diciamo volgarmente galante e galanteria, tolti, credo, dai Latini, che dicono elegans, elegantia.

MINCHIONARE. VERB. ATT. Burlare. Minchionare. Buon. Fier. 3. 2. 12. Credi che ci minchionin? tu se'pazzo.

MINCHIONARIA. SUST. FEMM. Cosa di poco o di niun momento. Minchioneria.

MINCHIONATURA. sust. FRMM. L'atto del minchionare. Minchionatura. SAL-VIN. Paes. Tosc. 1. 102. Tal che il ripreso s'allegri, e'l minchionato sappia grado della minchionatura.

MINCHIONE. PARTE. MASCH. Balordo, Sciocco. Minchione. Bran. Oal. 1. 29. 49. E l'assicura ch'or seco ragioni, Ch'Orlando in questo è il Conte de'

minchioni.

MNESTRA e MENESTA. sust. Femm. Vivanda di erbe di diverse sorti, cotte in brodo. Minestra. Red. Cons. 1.75. Per desinare si pigli una buona minestra ben brodosa. Si avverta che Minestra toscanamente è Ogni sorta di vivanda fatta di brodo, con entrovi erbe, pane, pasta, e altra qualunque cosa. S. Minestra estanca. Pasta cotta in bro-

MINESTRARE e MMENESTARE. VERB.
ATT. Metter la minestra, o altra vivanda, nelle scodelle. Minestrare, Scodellare. Fr. Sacch. Nov. 42. E friggeteli in un altro pignatto, e poi li
minestrate col formaggio.

MINESTRELLA & MENESTELLA. DIM. di MINESTRA & MENESTA. Minestrel-

la, Minestrina, Minestruccia.

MINGRANIA. SUST. YEMM. Dolore che occupa la metà del cranio. Emicrania. Volg. Mess. Olio nardino ec. vale a doglie di orecchie, a doglie di capo, e ad emicrania, in qualunque modo s'usi.

MINGRIA. SUST. FEMM. Fantasia, Ghiribizzo stravagante, che salti in capo ad alcuno. Grillo, Ruzzo. Malm. 12.8. Ma non volle aspettarne poi l'evento, Perchè gli venne il grillo di partire. MINIARE. VERB. ATT. e NEUT. Dipingere con acquerelli cose piccole in su la oarta pecora o bambagina, ovvero sull'avorio. Miniare.

MINIATORE. PARTE. MASCH. Chi minia. Miniatore. But. Purg. 11. 2. Questo Franco da Bologna anche fu finissimo miniatore.

MINIATURA. sust. Fram. Pittura miniata. Miniatura.

MINIO. SUST. MASCH. Piombo che, precipitato per calcinazione e riverbero, acquista colore tra il rosso e 'l giallo tendente allo scarnatino. Minio.

MINISTERIALE. SUST. FEMM. Lettera che dalle Segreterie di Stato si manda o a pubblici usiciali o a privati uomini. Dispaccio. Si avverta che Ministeriale è voce toscana, ma come add. solamente, e vale Da ministerio, Appartenente a ministero.

MINORAZIONE. SUST. FEMM. Diminuzione, Scemamento. Minoranza.

MINUTO. ADD. Che ha poco di grossezza, di circonferenza, e di volume. Minuto.

- S. 1. Menuro, aggiunto di danaio. Minuto. Vit. SS. Pad. 2.307. Non gli potea più dare, conciossiacosachè non gli rimanesse altro che un danaio minuto.
- S. 2. MINUTO, aggiunto di pesce, vale Piccolo, a differenza del pesce grosso. Minuto. Burch. 2. 37. Quand' io non posso aver del pesce grosso, lo mangio del minuto ch' è senz' osso.
- O. 5. Minuro, dicesi ancora per Istentato; contrario di Rigoglioso. Minuto.
  Cron. Morel 301. Nacque a Giovanni
  il secondo figliuolo maschio ec.: fu di
  mesi sette; e perchè era minuto ed
  iscriato, credendo non vivesse, il fece
  battezzare il di medesimo in 8. Giovanni.
- 5. 4. MINUTO, aggiunto di bestie, si dice di capre, pecore, e simili, a differenza delle grosse, come buoi, vacche, ec. Minuto.M.Aldoba.P.N.57.Le pecore, e tutte bestie minute, e le bestie grosse dimagrano.

S.S. VENDERE A MINUTO. Vendere a poco per volta. Vendere a minuto, Vendere a ritaglio. M. VILL. 1. 57. E chi vendesse vino a minuto dovesse pagare, de'due danari, l'uno al Comune. Si noti che A ritaglio dicesi propriamente di panni e di drappi. G. VIL. 4. 13. 6. Ciò furono i Baldigrari, ciò sono i mercatanti a ritaglio di panni fiorentini.

MINUTO. SUST. MASCH. La sessantesima parte d'un'ora. Minuto, Minuto primo. Bern. Oal. 2. 16.64. E parmi o-

gni minuto una giornata.

MINUZIA. sust. femm. Cosa di poca importanza, frivola; ed usasi per lo più al plurale. Minuzia: e al diminutivo Minuziucola. Red. Lett. 2. 322. Ma queste son minuziucole da non farne capitale.

MINUZZAGLIA. SUST. FEMM. Quantità di piccioli pezzi di checchessia. Minuzza-

me, Minuzzoli, Frantume.

MIOPE. ADD. Dicesi di Uomo di corta vista. Miope, Balusante. VARCH. STOR. 10. Appoggiatosi sopra un bastone, il quale egli, come balusante, portava sempre.

- MIRA. SUST. FEMM. Quel segno dell'archibuso, nel quale si affissa l'occhio.per
  aggiustare il colpo al berzaglio. Mira:
  e l'aggiustare che si fa, che da noi si
  dice PIGLIARE LA MIRA, in toscano è
  detto Porre, Prendere o Togliere la mira. Bean. Org. 1. 6. 37. Par che sia
  stato un'ora a tor la mira.
- S. 1. MIRA, si usa anche figural: onde TENERE LA MIRA ad una parte, o ad una cosa, e PIGLARE LA MIRA ad una cosa, vale Fisamente volgere il pensiere, Aver la mente volta a checchessia. Tener la mira, Porre la mira, Aver la mira. Salv. Granch 2. 2. Dove domine Tien la mira costui?
- §. 2. PIGLIARE DI MIRA alcuno, vale Volgersi con attento pensiero ad alcuno, ad oggetto di perseguitarlo. Pigliar di mira.

MIRABILIA. Voce che si usa a significare Cose grandi e maravigliose. Mirabilia. Cas. Lett. Gualt. 79. Egli mi scrive mirabilia delle carezze che gli ha fatto Messer Luigi, e che gli fai tu.

MISSIONANTE e MISSIONARIO. PARTE.

MASCH. Quegli che fa la missione, Sacerdote spedito per le missioni. Missionante, Missionario. Bart. As. lib. 5.
Uomo di tutte quelle parti di spirito,
di lettere, e di generosissima carità,
che in uno vero missionante apostolico

si richieggono.

MISSIONE. SUST. FEMM. Si dice propriamente Il mandare che si sa de' Sacerdoti a predicare la sede di Cristo, o ad istruire i Cristiani. Missione. Segnen. Sent. Orat. 71. lo potrei impegnarmi più nell' ainto delle anime, confessando, trattando, andando in missione.

MISTERO e MMESTERIO. SUST. MASCII.

Dicesi appresso di noi per significar
Quegli atti e parole che fanno più comunemente le donne per parer graziose. Moine, Lezi, Atti. Buon. Fier. 2.
8. 16. E rida e giuocola con cento atti e cento lezi.

S. MISTERIO, dicesi pure da noi a signicare Atti e parole, che si fa da alcuni schifiltosi e ritrosi. Schifiltà, Ritrosia. Segn. Fion. Mandr. 4. 8. Ma io non la lodo già, che innanzi che ella ne sia voluto ire a letto ella abbia fatto tante schifiltà.

MISTERIOSO e MISTERIUSO. ADD. Dicesi di Chi fa lezi, moine, ed atti. Attoso, Lezioso. Fir. Dial. Bel. donn. 180. Se ne veggono tutto il di molte di loro tanto attose, che par pure un fastidio a vederle.

S. Misterioso e Misterioso, dicesi pure a Chi fa schifiltà, ritrosie. Schifiltoso, Ritroso, Schivo, Schifo. Dav. Scism. 12. Quanto più il re la sollecitava, tanto più contegnosa e schifiltosa si mostrava. Red. Vip. 1. 61. Per levare una certa ubbia a quelle volgari donnicciuole, che doveano lavarlo dopo morte, le quali, come troppo casose, schive, e guardinghe, erano solite fare di grand'atti e gran lezi.

MITICOLOSO. ADD. Dicesi di Colui che appone ad ogni cosa, Che in tutto trova dubbi e difficoltà, e vuole sempre sottilizzare. Sofistico, Fisicoso. Vanch. Eucol. 75. Coloro che la guardano troppo nel sottile, e sempre, e in ogni luogo, e d'ogni cosa tenzonano e contendono, nè si può loro dir cosa, che essi non la vogliano ribattere e ributtarla, si chiamano Fisicosi.

MITRA e MITRIA. SUST. FEMM. Ornamento che portano in capo i Vescovi ed altri Prelati quando si parano pontificalmente. Mitra, Mitria. Bocc. Nov. 15.35. E poi dato il pasturale e la mitra e i guanti ec., ogni cosa diè loro.

5. MITRIA, dicesi pure a Foglio accartocciato, che si metteva in testa a colui che dulla giustizia si mandava in sull'asino, o si teneva in gogna. Mitera, Cartoccio. Fir . Luc. 5. 3. 10 v'ho veduto rubare un calice, e però portaste la mitera.

MITRATO. ADD. Che porta o ha facoltà di portare la mitria. Mitrato, Mitriato.

MIULLO della ruota. Sust. MASCH. Quel pezzo di legno nel mezzo della ruota, dove son fitti i raggi. Mozzo. Bellin. Disc. 1. 119. Ed è cotesta fattura non molto dissimile alle ruote delle nostre carrozze, se si consideri il mozzo, e i raggi trappiantati in esso. Si avverta che Mozzo in questo sentimento va pronunziato col primo O largo, e colla Z dolce.

MMACARO. Congiunzione che costituisce termine nel meno. Almeno, Almanco, Per lo meno. Bocc. Nov. 77. 58. E se tu questa grazia non mi vuoi fare, almeno un bicchier d'acqua mi fa venire, ch'io possa baguarmi la bocca.

MMALORA e MALORA. Voce che si usa in vari modi, i quali, per maggior chiarezza, registreremo ne' paragrafi.

- S. 1. MMALORA, alcune volte è lo stesso che Diavolo: dicendosi PARE A MMALORA AFFERRALO, e simili; e in toscano dicesi Fistolo, Pare il fistolo, Il fistolo gli entri addosso, e simili. Gel. Sport. 5. 3. Ella tornò in casa, ch'ella pareva proprio il fistolo maledetto.
- S. 2. ANDARE A MMALORA. Andare con auguri di disgrazia. Andare in malora o colla malora. Buon. Fier. 1. 3. 10. Se ne son iti pur colla malora.
- S. 3. ANDARE A MMALORA, talora è Modo d'imprecazione e d'abborrimento.

  Andare nella malora. Cirif. Calv. 2.

  Irlacon disse: va nella malora, Se non che ti farò presto impiccare.

S. 4. MANDARB A MMALORA, Maniera di imprecazione con la quale si licenzia altrui. Mandare alla malora.

S. 5. MANDARE A MMALORA, significa

ancora Mandare in rovina, in perdizione. Mandare in malora. Seguen. Man. DIC. 11. 1. Bisognò far di lui quello che si suol fare del vin guasto, bisognò mandarlo in malora.

5. 6. MMALORA, è alle volte Maniera di esclamazione, che si dice da chi è adirato, o per maraviglia. Diavolo, Diascane, Diascolo. An. Cass. 4. 7. Chi diavolo Gli ha dato la tua vester

MMANNICA NCAMMISA. Dicesi di chi si ha cavato l'abito. Scamiciato. Fr. SACCH. Nov. 229. E giunto a Carrara così scamiciato, domandando molto più che la prima volta ec., tristo tristo si tornò a Parma. Si avverta che quando si ha le maniche rimboccate fino al gomito, e mudata quella parte del braccio, dicesi Sbracciato.

MMASTO. SUST. MASCH. Quell'arnese a guisa di sella, che portano le bestie da soma. Basto. Segr. Fior. As. 7. Pol vidi un'asin tanto mal disposto, Che non potea portar non ch'altro il basto.

MMATTUOGLIO. v. MATTUOGLIO. MMENESTARE. v. MINESTRARE. MMERDA. v. MERDA.

MMERDARIA. v. MERDARIA.

MMERDOCCO. v. MERDOCCO. MMERDUSO. v. MERDOSO.

MMERTECARE.verb.neut. Dicesi di carrozze, carri, e simili, Che vanno sossopra. Ripaltare. Salvin. Iliad. 23. 298. Che i cavai di tond'unghia per la via In alcun modo non si rintoppassero, E i cocchi ben trecciati ripaltassero.

MMESTERIO. v. MISTERIO.

MMEZIARE, che dicesi pure MBOTTONA-RECMMOTTONARE. verb. att.e neut. PASS. Restare d'accordo per quel che s'ha a fare, o dire. Indettare, Imbecherare. Varch. Ercol. 56. Convenire con uno segretamente ec., cioè insegnarli quello ch'egli debba a fare, o dire in alcuna bisogna, perchè ne riesca alcuno effetto ec. propriamente si dice Indettarsi. Lasc. Pan. 3. 7. l'ho indettato la fante di quella buona femmina. Fir. Trin. 2. 1. Testè bisogna che io trovi la Purella, e ch'i'l'imbecheri a mio modo.

MMIRA. v. MIRA.

MMISCARE e MMISCHIARE. VERB. ATT. Mettere insieme più cose. Mescolare, Meschiare, Mischiare.

S. MMISCARE & MMISCHIARE LE CARTE, vale Mescolar le carte prima di darle.

Far le carte.

MMOTTONARE. VERB.ATT. & NEUT. PASS. E lo stesso che MBOTTONARE. v. MMEZIARE.

MMURMURO. v. MORMORAZIONE.

MO. Avverbio di tempo, che vale Ora, Adesso. Mo. Fr. Sacch. Nov. 129. Eda mo innanzi per questo terreno non venite, perchè io vi tratterria come nemico mortale.

5. Mo no, così raddoppiato ha alquanto più di forza; e vale Or ora, In questo punto. Mo mo. Malm. 6. 40. Sta pur, dic' ei, con l'animo posato, Che a ser-

virti mo mo vo'dar ti piglio.

MOBILE. Sust. Masch. Arnese di casa. Masserizia, Suppellettile, Arnese. Bocc. TEST.1. Voglio che gl'infrascritti miei esecutori ogni mio panno, masserizia, grano, e biada ec. possano, e debbano vendere. Car. Lett. 2. 1.86. Voler pitture, sculture, cose tutte di nobil disegno, e suppellettili di casa preziose. Lasc. C. 1. n. 3. E che in casa egli aveva voluto ammazzar la madre, ed in un pozzo gettate tutte le masserizie di camera.

MOBILIA, sust. Femm. *E altro barbaro* vocabolo, col quale s'intende Tutti gli arnesi di casa. Suppellettile. Dav. Scism. Non ancora di tanti danari, e gioie ec., e tanta suppellettile preziosa.

MOCCARE. VERB.ATT. Mellere altrui il

cibo in bocca. Imboccare.

S. 1. MOCCARB una cosa AD uno, pure altiv., in sentimento fig. vale Dare ad intendere, e Far credere quel che non è ad uno. Dare a bere una cosa ad uno Bern. Ort. 1. 10.3. Però si dice volgarmente in piazza Per un proverbio : e' glie l' ha data a bere.

S. 2. Moccarsi una cosa vale Crederla quando ella è detta,ancorchè non vera. Bersi una cosa. VARCH. ERCOL. 229. Gli altri stanno sospesi, e i volgari **se la beono.** 

MOCCONE. SUST. MASCH. Quel colpo che

che si dà altrui sulla bocca con mano aperta. Boccata, Mostaccione, Musone. Vit. S. Donot. 130. Fecele battere la faccia con molte gotate e con molte boccate.

MOCCUSO. v. MUCCUSO.

MODA. SUST. FEMM. Usanza: e si dice, propriamente dell' Usanza che corre. Moda.

S. Alla Moda, posto avverb. vale Secondo l'usanza che corre. Alla moda. Malm. 2. 54. Avendo un vestituccio di dobretto, Ed un cappel di brucioli alla moda.

MODELLARE. Verbo toscano, che ben si adopera attiv. per Formare con terra molle o cera il modello di un' opera, che si vuole eseguire in marmo o in qualche altra materia. Ma in forma neut. se ne fa oggi reo uso a significare lo studio che si pone di somigliare ad alcuno o ne' costumi o in altro: Onde in luogo di dire Quegli si Modella sul tale uomo, s'ha a dire Quegli Imita il tale, Ingegnasi d' imitare il tale uomo.

MODELLO. É pur voce toscana, che vale Rilievo in piccolo dell'opera che si vuol fare in grande. Ma noi crediamo che non si adoperi bene in iscambio di Esempio, e che in luogo di dire PREN-DERE A MODELLO, PROPORRE A MO-DELLO, e simili, debbasi dire Prendere ad esempio, Proporre ad esempio, ec.

MODISTA. È lo stesso che MADAMA DI CAPPELLI. Crestaia. v. MADAMA. S.

MODULA. SUST. FEMM. Modello, Forma o Disegno. Modulo. GAL. SIST. 2. 64.Avendo riguardo al modulo, cioè alla norma, e all'esempio degli altri cor-

pi naturali.

MOGGIO e MUOIO. SUST.MASCH. Un certo spazio di terra. Moggio, Moggiata. Bongh. Vesc. Fion. 482. Che il medesimo Vescovo ec. avesse conceduto in seudo a'sopraddetti nobili, d'ordine di Papa Alessandro ec., quattro moggiate di terra. Si vuole avvertire che Moggio è registrato solo in sentimento di Misura, e di Quantità di cosa dal moggio misurata, ma in Firenze si adopera oggi ancora, come da noi, in sentimento di Spazio di terra.

MOGLIERA. PARTE. FEMM. Femmina congiunta in matrimonio. Mogliera, Mogliere, Moglie. Bocc. Nov. 18. 42. Gischetto, che è qui, ha tua sorella per mogliere. Dobbiamo avvertire che oggi non si direbbe Mogliera e Mogliere, ma Moglie; e che oggi in Firenze pur Moglie si dice, e Mogliera o Mogliere si ode solo tra contadini.

mognere. verb. att. e neut. Spremere le poppe agli animali per trarne il latte. Mugnere, Mungere. Cr. 9.78. 5. Anche per tutta la state (le pecore) prestamente si mungono nell'aurora

del dì.

MOGNONE. SUST. MASCH. Braccio troncato e senza mano. Moncone, Moncherino. Dant.Inf.28. Ed un che avea l'una e l'altra man mozza, Levando

i moncherin per l'aria fosca.

MOLA, che dicesi pure MACENA, e PIE-TRA DI MULINO. SUST. FEMM. Pietra di figura circolare, piana di sotto e colma di sopra, bucata nel mezzo, per uso di macinare. Macina, Macine, Mola: ma oggi in Firenze non si dice che Macina o Macine.

5. 1. Moza, dicesi pure Quella pietra di forma circolare, in mezzo alla quale è impernato un perno, sul quale gira, e si arrotano coltelli, forbici, e simi-

li. Ruota.

5. 2. Mola, è ancora Dente da lato, col quale si mastica il cibo. Mascellare, Dente mascellare. Pallad. Marz. 25. Infra i sei anni caggiono i ma-

scellari di sopra.

- MOLEGNANA eMOLIGNANA. SUST. FEMM. Pianta che si coltiva negli orti, la quale produce un frutto grosso come una gran pera, prolungato a guisa di cetriuolo, il quale si mangia cotto: e ce ne ha de' bianchi, de' gialli, e più comunemente de'paonazzi. Petronciana, e più comunemente oggi in Firenze Petronciano. Nov. Ant. 34. 1. Maestro Taddeo, leggendo ai suoi scolari in medicina, trovò che chi continuo mangiasse nove di petronciano, diventerebbe matto.
- S. MOLEGNANA e MOLIGNANA, dicesi ancora a Quella nerezza che fa il sangue venuto alla pelle, cagionata per la più

da percosse. Lividezza, Lividore, Lividora, Livido, Pesca: ma Pesca è sol dello stil comico e burlesco, e vale anche delle volte la Percossa medesima. Bocc. Nov. 79. 44. Avendosi tutte le carni dipinte di lividori. Rep. Ins. 58. Quei piccioni grossi, che eran morti, non aveano enfiato nè livido veruno nel luogo delle ferite. Morg. 18. 32. E pesche senza nocciolo appiccava, Che si ritrasse ognun che n'assaggiava.

MOLENARO e MOLINARO. PARTE. MASCH.

Quegli che macina grano e biade. Mulinaro, Mulinaio, Mugnaio. Coll. SS. Pad.

Egli è in signoria del mugnaio quello
ch' e'vuole che e' si macini, o grano,

o orzo, o loglio.

MOLENIELLO. v. MULINIELLO.

MOLINO. v. MULINO.

MOLLA. SUST. FEMM. Strumento per lo più di acciaio, che, fermo da una banda, si piega agevolmente dall'altra, e, lasciato libero, ritorna nel suo primo essere onde egli fu mosso: e serve a diversi usi di serratura e d'ingegni. Molla. SAGG. NAT. ESP. 22. Così è necessitato il pendolo dalla forza della molla o del peso a cader sempre della medesima altezza.

S. MOLLA O MOLLETTA DEL CAMMINO. Strumento di ferro da rattizzare il fuoco. Molle e Molli, sempre al plur.FAV. Esor. Vedendo stare il lupo in zoccoli, e in tanto agio al fuoco, colle molle in mano.

MOLLARE. VERB. ATT. Render lento: contrario di Tirare, ed anche di Strin-

gere. Allentare, Rallentare.

in contanti presentemente. Snocciolare. Buon. Fien. 1. 5. 4. Snocciolami il mio resto, e le carrucole Metterommio a'piedi, a scappar via Da questa stitichezza. E 4. 2. 7. E sfromboli zecchini, e doppie snoccioli.

MOLLAZZO. ADD. Alquanto molle. Molliccio. Fr. Sacch. Nov. 53. Il contadino ec., sentendosi giunger co'piedi su una cosa molliccia, senza volgersi addietro,

comincia a suggire.

MOLLETTA. V. MOLLA. S.

MOLLETTONE. sust. masch. Sorta di

coltello, la cui lama si ripiega nel manico, e quando spiegasi, una molla la tien ferma, e per chiuder si di nuovo è mestieri che si prema la detta molla. Coltello a scatto. Così dicesi in Firenze.

MOLLICA. SUST. FRMM. Quella parte del pane contenuta dalla corteccia. Mollica, Midolla. Cr. 3. 7. 14. Il pane in forma grande ha la corteccia più sottile e più dura ec., ed ha molto di midolla, e quella midolla è grossa ec.

S. Mollica, dicesi pure a Minuzzolo che casca del pane che si mangia. Briciola, Briciolo. Ombl. S. Giov. Gris. Lazzaro, che moriva di fame, non poteva aver pur delle briciole che si get-

tavano via.

MOLLICHELLA. DIM. di MOLLICA. Piccola briciola. Bricioletta, Briciolino. Fr. Giord. Pard. R. Non darebbero nemmeno un briciolino di pane.

MOLOGNA. SUST. FEMM. Animale quadrupede, della lunghezza di due piedi, o più, di pelo grigio mischiato con vari altri colori; ed è molto pigro e solitario, e buono a mangiare. Tasso. Ar. Fur. 52. 12. Oh quante volte da invidiar le diero E gli orsi, e i ghiri, e i sonnacchiosi tassi!

MOLTIPLICA. SUST. FEMM. Quella operazione di Aritmetica, mercè la quale un numero vien replicato tante volte, quante sono le unità di un altro numero dato. Moltiplicazione o Multiplicazione. GAL. SIST. 309. Potremo senza la multiplicazione di 92276 per 100 mila, e con una sola divisione ec. conseguir subito l'istesso.

MONACHETTO. SUST. MASCH. Quel ferro nel quale entra il saliscendo, e l'accavalcia, per serrar l'uscio. Mona-

chetto

MONDARE e MONNARE. verb. Att. Levar la buccia alle frutte ed agli alberi. Mondare, Scortecciare: ma Mondare dicesi delle frutte e degli alberi, Scortecciare solo degli alberi. Red. Cons. 2. 29. Nel quale (brodo) fossero state bollite delle susine fresche ben maturate, e mondate. Belling. Son. 12. 7. A mondar fichi a lui furon già otto. Mor. S. Greg. Egli ha scortecciato il fico mio, hallo spogliato, e li suo'ra-

mi son fatti bianchi.

S. MONDARE e MONNARE, dello de legumi, come fave, piselli, e simili, vale Cavarli dal guscio. Sgranare, Sgusciare, Digranare, Digusciare. LOR. MED. CANZ. 58. 5. Quelle fave che son grosse, Chetamente le sgusciate.

MONDO. SUST. MASCH. Il Cielo e la Terra, s Ciò che si racchiude in essi. Mondo.

S.I.L'ALTRO MONDO, e L' AUTO MUNNO, vagliono Paradiso e Inferno, o Luogo dell'altra vita. L'altro mondo, Mondo di là. Bocc. Nov. 70. 8. Sono a te tornato a dirti novelle dell'altro mondo. Salvin. Disc. 1.410. Andare nel mondo di là pieno di bella speranza, e francheggiato dallo scudo della sua coscienza.

S. 2. Cose dell' altro mondo, e Cose DE L'AUTO MUNNO, dicesi ad accennare Cose straordinarie, Cose incredi-

bili. Cose dell'altro mondo.

S. 3. IL PIÙ BELLO, IL PIÙ RICCO, 6 8imili DEL MONDO: vagliono Bellissimo, Ricchissimo, ec. Il più bello, ricco, ec. del mondo. Bocc. Nov. 16. 3o.Erano i più belli e i più vezzosi fanciulli del mondo.

S. 4. Femuina di mondo. v. FEMMINA. S. S. S. Uomo di mondo, ed Ommo de

MUNNO. V. OMMO. S. 10.

S.6. Mondo o Munno, dicesi a Quantità grande di checchessia. Mondo, Monte, Mezzo mondo. VIT. S. ART. E tuttavia un gran mondo di gente correva a stuolo al suo eremitaggio.Lasc.C. 1. n. 3. Il che poi risapendo Neri, venne in tanta disperazione, ch' egli fu tutto tentato di dar loro, e massimamente allo Scheggia, un monte di bastonate.

S. 7. UN MONBO, e No MUNNO, posto avverb. vale Un buon dato, Assai, Di molto. Un mondo. Bongu. Vesc. Fion. 25 i. Persone non solamente libere, e lontane un mondo da ogni sospetto di servitù, ma ec. Dep. Decam. 99. Noi avremmo talvolta campo di allargarci un mondo.

S. 8. IRE & MANNARE ALL'AUTA PARTE DE LO MUNNO, o simili, vale Andare o Mandare uno in tontanissime parti. Andare o Mandare in orinci o

in oringi, ec. Fir. Nov. 7. 264. lo la diedi al Giannella del Mangano, il quale se n'andò poi in orinci. Salvin. Opis. 182. Stolido sei, o forestiere, o pure Vieni d'oringi, che sì mi comandi, Ch'io o tema gli Dei o pur gli schivi. (Venir d'oringi, cioè Venir di lontano.)

MONIGLIA. SUST. FEMM. Carbone minuto, o Polvere di carbone.Carbonigia.

MONNARE. v. MONDARE.

MONNEZZA. sust. femm. Immondizia che si toglie via in ispazzando. Spazzatura. Fr. Sacch. Nov. 215. Cominciò a ragionare che la spazzatura della sua bottega valeva ogni anno più di ottocento fiorini.

MONNEZZARO. PARTE. MASCH. Quel contadino che va raccogliendo per le case o per le strade il concio e la spazzatura. Spazzino , Spazzaturaio, Paladino, Letamaiuolo. Menz. Sat. 1. L'aiutante, il spazzino, il mozzo, e peggio San cinquettar come cornacchie c putte. Bern. Ort. 2. 4. 13. E disse: or son io pure un paladino Di quei che vanno nettando la strada. E mestieri qui avvertire più cose: e primamente che Spazzino è propriamente Cohui che ha cura o ufficio di spazzare; Spazzaturaio, Quegli che va per le case raccogliendo la spazzatura, e la compera ancora, se occorre; Paladino, Ouel contadino che sol per le strade va ricogliendo il concio e la spazzatura; e Letamaiuolo, Colui che per le strade, e per qualunque altro kiogo, va raccogliendo il concio, o lesame. Ancora si noti che Spazzaturaio è voce dell'uso di Firenze.

MONOPOLIO. SUST. MASCH. Si dice Quella incella ché fa chi compera tutta una mercalanzia, per esser solo a rivenderla. Monopolio, Monipolio. Serd. Stor. 9. 356. Questo monopolio, ovvero appalto, dispiacque molto ai Portoghesi.

MONTONCIELLO. DIM. di MONTONE. Monticello, Monticellino, Mucchietto, Mucchierello ALAM. COLT. 1. 29. Poi menario ove stan le biade e i grani In vari monticei posti in disparte, cc.

MONTONE. sust. masch Quantità di cose ristrette e accumulate. Monte,

Mucchio. Tass. Gen. 19 30. Ogni cosa di stragi era già piena, Vedeansi in mucchi e in monti i corpi avvolti.

MONTURA. SUST. FEMM. Vestimento proprio de' soldati. Divisa. Bern. Ort. 1. 25. 35. E pur quella medesima divisa Hanno Rinaldo, Torindo, e Martisa.

MORBILLO e MORVILLO. SUST. MASCH-Una delle malattie contagiose, che si apprende ordinariamente ai bambini, per la quale si cuopre la pelle di piccole macchie rosse. Morbiglione, Rosellia, ed oggi più comunemente Rosolia.

MORDENTE. SUST. MASCH. Composto di diversi colori, o altre materie mescolate con olio, col quale si coprono quelle cose che si vogliono dorare o inargentare senza brunitura; e si dice d'ogni materia da tingere, perché il colore vi duri sopra. Mordente.

MORELLO. Ann. Dicesi a Cavallo di pel nero. Morello. An. Fun. 38. 67. E su un baio corsier di chioma nera, Di pel morello, e da tre piè balzano, A par u

par con lui venia Ruggiero.

MORENA. SUST. FEMM. Sorta di pesce senza squame, simile al serpe, con macchie bianche e nericce. Morena a Murena. Morg. 14. 66. Gambero, e nicchio, e calcinello, e seppia ec.: morena, e scarza, e cheppia.

MORGA e MORVA. sust. FEMM. Feccia dell' olio. Morchia. Gr. S. Gir. 4. Dall'una parte va la morchia, e l'olio ri-

mane chiaro.

MORIRE. VERB. NEUT. Uscire di vita. Morire.

- §. 1. Morire, dicesi del fuoco quando cessa di ardere, e del lume quando cessa di essere acceso. Spegnersi, Smorzarsi. Bocc. Nov. 77.13. Andiamo un poco a vedere se il fuoco è punto spento. Bern. Orl. 2. 22. 19. Coperta è la sua turba d'una scorza Nera, come il carbon quando si smorza.
- §. 2. Morire di fame, e Morirsi di Fame. di sonno, di freddo, e simili, vale Aver gran bisogno di cibo, di bevanda, di riposo, ec. Morir di fame, di sonno, di freddo, ec. Fir. As. 90. Avendo veduto appresso della stalla un orto, e morendo di fame, io me n'andai dentro alla libera. Red. Lett.2.

- 117. Non ho più tempo, e mi muoio di sonno, perchè stanotte sono stato tutta notte a Palazzo senza dormire. B Cons. 2. 2. La sconsolata si moria di sete.
- S. 3. Morinsi di Fame, vale ancora Esser mendico, povero, Morir di same.
- 5. 4. Morire del Riso, o de la Risa, dicesi del Ridere smoderatamente. Morir delle risa, Morir di risa. Bean. Ort. 1. 13. 15. Morir farallo d'altro che di risa.

§. 5. MORIRE COLLA LINGUA. Morire con lingua. v. LINGUA. §. 5.

- 5. 6. Morire per chicohessia: vale Esserne fieramente innamorato. Morir di chicchessia. Fir. Trin. 2. 3. Alessandro muor di quella vedova. Cecchi. Inc. 1.4. L'è cosa certissima, La muor di voi.
- 5. 7. Morire della rabbia. Dello sdegno, e simili: vale Esser di siffatte passioni grandemente agitato e commusso. Morir di rabbia, di sdegno, ec. Bern. Ont. 1. 13. 49. Ma ben di sdegno e di rabbia moriva, Che a Truffaldin non può il suo parer dire.

J. 8. CHE POSSA MORIEE, POZZA MORI Mo, se ho fatta, detta, ec. la tal cosa; ed altri simili modi: sono Maniere di giuramento. Vo' morire, Possa io morire. Varch. Suoc. 4.1. Vo' morir, se non s'è posto a Veder giucare alla

palla.

MORMORARE e MORMORIARE. verb.

ATT. Biasimare altrui quando è assente.

Mormorare. Cavalc. Specch. Cr. E però fu detto al paziente Giobbe da un suo smico, il quale si credeva che Giobbe per le grandi avversitadi mormorasse contro a Dio.

MORMORATORE, PARTE, MASCH. Persona che mormora, Mormoratore, Cavalc. Med. Cor. Ai mormoratori è apparecchiata procella di tenebre in eterno.

MORMORAZIONE e MMURMORO, sust. Femm. e masch. Detrazione o Discorso a danno del prossimo. Mormorazione. Segner. Crist. 18tr. 1. 29. 11. L'al tro male, che recano i mormoratori a chi gli ode, è più diretto: ed è l'indur lo con somma facilità a dilettarsi della mormorazione ascoltata, ed anche

a seguirla.

MOROLA. sust. Femm. Fruito del rogo che nasce per le siepi. Mora, e più propriamente Mora prugnola. Cr. 5. 14.5. Le more son di due maniere: o agre non perfettamente mature, o dolci perfettamente mature.

MORRA. SUST. FEMM. Congregamento di ogni sorta d'animali. Greggia, Gregge, Mandra, Armento: ma si avverta che Mandra, Greggia, e Gregge si dice più propriamente degli animali minuti, e Armento del grosso bestiame. G.VILL. 8.37.3. Una pecora malata corrompe l'altre, e tutta la greggia. Bocc. Nov. 34. 14. Non altrimenti che un leone famelico nell'armento de'govenchi venuto, or questo, or quello svenando.

MORRA. SUST. FEMM. Si dice Un giuoco noto, che si fa in due, alzando le dita d'una delle mani, cercando d'apporsi che numero sieno per alzare tra tutti e due. Mora. Morg. 27. 23. E non potrà, se volesse far ora, Levar più d'un colla mano, e dir sette, Al giuoco delle corna, o della mora.

§. Gtocarb alla morra, è il Fare a questo giuoco. Fare alla mora.

MORRUOITI. Alcuna volta è lo stesso che EMORROIDI: alcun'altra volta si adopera nel sentimento di ARTETECA. v. EMORROIDI e ARTETECA.

MORSA e MORZA. SUST. PEMM. Strumento col quale i fabbri e gli orefici, e altri artefici, stringono, o tengon fermo il lavoro che hanno tra mano, per lavorarlo. Morsa. SAGG. NAT. ESP. 146. Non su mai possibile di cavarlo nè con

MORSO e MUORZO, e più volgarmente MUZZICO. sust. mascii. Il mordere, Colpo di denti e di rostro a fine di mordere; ed anche la Ferita che fa il morso. Morso, Morsicatura, Morsecchiatura, Morsura. Red. Vip. 1. 31. Un cane al quale feci attaccare il morso nella punta del naso, tanto se la fordì colla lingua, che campò di morte. E Esp. nat. 3. Servivano d'antidoto sicurissimo, poste sul morso delle vipere.Ca. 4. 1. 3. Le punture degli scorpioni e le morsure de' cani con olio sana.

5 1. Morso e Muorzo, dicesi ancora

Quella quantità di cibo che si spicca in una volta co' denti, ed ancora Tanta quantità di cibo quanta si mette in una volta in bocca. Morso, Boccone. Fa. Giord. Pred. Avete voi mai dato un morso di pane per amor mio?

§.2. Morso, e Muorzo, dicesi Tutta la briglia del cavallo, e propriamente Quella parte che entra in bocca. Morso.

MORTACINO. ADD. Dicesi di Colore bianchiccio, cenerognolo. Smorto. Red. Ins. 16. Avendo lasciato quello smorto colore di cenere, si era vestito di un verde vivissimo, e maravigliosamente brillante.

MORTADELLA. sust. FEMM. Specie di salsicciotto. Mortadella e Mortadello.

MORTALE. SUST. MASCH. Vaso di metallo, di pietra, o anche di legno, entro il quale col pestello si ammaccano, si acciaccano, si pestano varie cose, che si voglion ridurre o in frantume, o in polvere, o in poltiglia. Mortaio. Bocc. Nov. 72.13. Mandolla pregando che le piacesse di prestargli il mortaio suo della pietra ec., chè egli voleva far della salsa.

MORTALETTO. SUST. MASCH. Strumento che si carica con polvere, e che si spara in occasione di solennità. Mortaletto, Mastio.

MORTE. SUST. FRAM. La cessazion della vita. Morte.

S. 1. Essere una morte, si dice di Cosa, che arrechi sommo disgusto o pena. Essere una morte. Fir. Trin. Proc. Voi sate tanta carestia de' satti vostri, ch' è una morte.

§. 2. Essere una morte, si dice altresi di Chi è molto estemuato. Essere una morte.

S. 3. STARE COLLA MORTE SOPRA LA NU-CA DEL COLLO, E NCOPPA LA NOCE DE LO CUOLLO. Essere in grandissimo pericolo di morire. Essere in bocca alla morte, Essere colla morte in bocca. DAV. SCISM. 46. Tanto meno ora, decrepito, in carcere, in bocca alla morte. Bern. Orl. 2. 6. 47. Se non che e' su da'suoi tosto aiutato, E portato di Monaco alla rocca, Come si dice, colla morte in bocca.

§ 4 Dicesi delle cose da mangiare Essere

LA MORTE LORO, il modo di apparecchiarle che più propriamente loro conviene, e le fa più grate al gusto. Così si dice, per modo d'esempio: LA MORTE DELLA PALAIA È FRITTA; LA MORTE DE' FAGGIOLI E AGLI E VOGLIO: e si vuol significare che queste cose così apparecchiate ricscono più grate al gusto, che se fosse in altro modo: e toscanamente potrebbe dirsi La morte della sogliola è l'olio e la padella; La morte de' fagioli è l'olio e l'aglio. Ed il Lasca, parlando de' piselli, disse: L'olio e il pepe è la morte loro.

MORTELLA. SUST. FEMM. Arbusto sempre verde, che fa piccioli fiori bianchi d'un odore grato, ed ha le foglie piccole. Mortella, Mortina, Mirto. Ar. Fur. 6. 21. Vaghi boschetti di soavi allori, Di palme, e d'amenissime mortelle.

MORTIFICARE. VERB. ATT. Rimproverare alcuno di qualche suo fallo. Mortificare. VIT. PLUT. Ma più che mortificarlo, secondo la intenzione ch' egli avea nel suo cuore, favellò dolcemente e pietosamente.

J. 1. Mortificare, significa pure Far gentilezze e cortesie più del dovere. Mortificare. In questo sentimento non è questo vocabolo registrato; ma è in uso

oggidi in Firenze.

S. 2. Mortificare, all. e neut. pass. vale pure Rintuzzar gli appetiti con astinenze e macerazioni. Mortificare, Mortificarsi; Macerare, Macerarsi. Bocc. Nov. 96. 19. Con fatiche continue tanto e'si macerò il suo fiero appetito, che ec. libero rimase di tal passione.

MORTIFICAZIONE.sust.femm. Il Mortificare, ne'primi due significati. Mortisicazione: ma in sentimento del §. 1. è

sol dell' uso di Firenze.

S. Mortificazione, è pure Il mortificare, nel sentimento del S. 2. Mortificazione, Macerazione. Maestruz. 1. 32. E nota che il prete sempre dee ingiugnere sa penitenza per contrario al peccato, cioè ai gelosi astinenzia, ai lussuriosi macerazione di carne.

MORTO e MUORTO. SUST. MASCH. Corpo morto. Cadavere, Morto. Bocc.introd. 23. E dove un morto si credevano avere i preti a seppellire, ne aveano sei, o otto.

§. 1. Monto, si dice ancora di Chi è passato all' altra vita. Morto, Defunto, Trapassato. Bocc. Nov.23. 9. Il pregò che messe dicesse per l'anima de'morti suoi.

S. 2. I MORTI, O IL GIORNO DE' MORTI, dicesi a Quel giorno, in cui la chiesa fa la commemorazione di tutti i defunti. I morti, Il di o Il giorno de' morti. Dav. Camb. 98. A Lione si fanno quattro Fiere l'anno, che cominciano, la Fiera di Pasqua Rosata, fatto l'ottava; quella d'Agosto, il di quattro di Agosto; quella di tutti i Santi, il di dopo i Morti.

S. 3. Sonare a morto, e Sonare le campane per avvisare il popolo che è morto qualcuno. Sonare a morto. Morg. 22. 50- Tutto il di tempellaron le campane, Senza saper chi suoni a morto o

festa.

§. 4. Morro e Muorro, vale ancora La parte morta. Morto. Cr. 9. 50 Cerchisi ec. intra il vivo e il morto dell' unghia.

MORTO e MUORTO. Add. Uscito di vila.

Morto.

S.I. Essere, o Stare morto di alcuno, o PER alcuno: vale Essere grandemente innamorato di alcuno. Esser morto, Essere innamorato morto di alcuno. Fir. Luc. 2. 2. Della signora mia padrona, di chi se' morto fracido.

5. 2. Sono morto, So' muorto, dicesi a maniera d'interiezione, esprimente un Grande smarrimento d'animo per grave ed improvviso accidente sopravvenuto. Son morto. Bocc. Nov. 63. Madonna Agnese, questo sentendo, disse: son morta! chè ecco il marito mio.

5. 3. Acqua morta, vale Acqua ferma, stagnante. Acqua morta. Disc.Calc. 5. Noi usiamo con ragione di nominare acqua morta quella cheda se non corre, e non è da altri nè attinta, nè agitata.

S. 4. PIETRA MORTA. Sorta di pietra. Pietra morta. Benv. Cell. Oref. 140. Il che non interviene di un'altra sor-

ta di pietra tanè, detta morta.

S. S. MORTO DI SETE, DI L'AME, DI

PAURA, e simili, vale Sommamente travagliato per tal cagione. Morto di sete, di fame, di paura, ec. Bozz. VARCH. 3. 12. Tantal, morto di sete, L'acque non pur rimira ec. Ar. Fur. 23. 95. E seco porta La quasi morta vecchia di paura.

5. 6. Morto di Fane, si dice lalora per Mendico, Miserabile, Che non ha da vivere. Morto di fame. Tac.Dav. Ann. 4. 102. Che costui, morto gran tempo di fame, e testé di quest'arte arricchito, e scialacquante, la seguitasse, non lu miracolo.

S. 7. DENAROMORTO. Danaro non impiegato, Danaro che non frutta. Danaro morto.

MORVA. ♥. MORGA.

MORVILLO. v. MORBILLO.

MORZA. v. MORSA.

MORZILLO. DIM. di MUORZO. Bocconcello, Bocconcino, Morsello. Vit. Benv. Cel.2.164.Imperò e'mi venne nangiato due bocconcini di quella salsa, per esser così buona alla bocca. Sen.Pist. di pan grosso, e appresso si coricano in un povero letto.

S. Morzillo e Morzillo saporito, dicesi a Vivanda delicata e appetitosa. Buono boccone, Manicaretto, Lacchezzo, Lacchezzino. Bocc. Nov. 50. 8.

Alle giovani i buoni bocconi. MORZOLIARE. verb. meut. Mangiar leggiermente, Mangiar pechi bocconi, Andarsi trattenendo col mangiare.Sbocconcellare, Spilluzzicare. Malm. 7.10. Sbocconcellando intanto il fiasco sbocca ec. Minucc. Annot. ivi : Diciamo Sbocconcellare, quando uno, mentre aspetta che vengano i compagni a mensa, o che sia portata la roba in tavola, piglia de pezzetti di pane, e mangia.

MOSCA. sust. Femm. Sorta di piccolo insetto volatile molto importuno e noioso, e molto comune nella calda stagione.

S. 1. Mosca carallina. Animaletto alato, poco maggior che una mosca, che pugne asprissimamente. Assillo, Mosca culaia. Sen. Pist. Una bestiuola si chiama per li Romani assillo, ec.: questa è una maniera di mosca ch' è molto aspra e noiosa a' buoi.

- S. 2. Mosca carallina, dicesi pure ad Uomo impronto, importuno, che ci stia sempre attorno. Mosca culaia. Buon. Fier. 4.2. 7. E uomin mestatori e impronti ec. Essere a questo e a quel mosca culaia.
- S. 3. Trovarsi, o Restare con a vran-CA DE MOSCHE IN MANO. Kimanere scaduto e defraudato delle sue speranze. Trovarsi, o Rimanere col culo in mano, Dar del culo in un cavicchio.

S. 4. Mosc⊿,si dice ancora a Quei fili di barba che alcuni si lascian sul mento.

Pizzo.

MOSCARELLA. sust. Penn. *Sorie di* uva, detta così dal sapore che ha di moscado. Moscadella, Moscadello. Cr. 4. 4. 9. Sono altre spezie d' uve ec., c queste sono moscadelle e lugliatiche. le quali ottime sono da mangiare. Rep. Dir. 4. Coronato Sia l'eroe che nglle vigne Di Petraia e di Castello Piantò prima il moscadello.

Manucano (cioè, mangiano) un morsello MOSCATIELLO. sust. masch. Sorta di vino che si fa dell'uva moscadella. Moscadello. M. Franz. Rim. Burl. 1. 276. Grechi, sangimignani e moscadelli, Che appetto a te, con lor sopportazione, Paion tutti rannate e acque-

relli.

MOSCHERA & MOSCHIERA. SUST. FEMM. Arnese composto di regoli di legno , di forma quadra , e impannato di tela; e serve per guardar dalle mosche carne o altro camangiare. Moscaiola, Moscaiuola. Red. Ins. 19. Per salvar la state le carni da questa immondizia, le ripongono nelle moscaiuole.

MOSCHIGLIONE. SUST. MASCH. Animale che vola , e ronza , ed è simile alla ve spa, ma alquanto maggiore, e anche ne sono de neri. Calabrone. CAVALC. Pungil. 10. Ancora è simile il detrattore al calabrone, il quale non cerca se non sterco, e quivi si rinvolta, e

quivi si pasce.

MOSCHILLO. SUST. MASCH. Spezie di piccolo inset to volatile. Moscherino, Moscerino, Moscino, Cavalocchio. Rep. Iss. 18. Cominciarono da quelle ad uscir fuora certi piccolissimi e neri moscerini. Segner. Pred. 2. 6. La colpa dell' uno fu che avea trovato nel bicchiere un moscino.

5. Moschillo de Botte. Specie d'insetto, che sta intorno alle botti o tini, che nasce per lo più nelle tinaie al tempo del mosto. Moscione, Moscino. Cr. 4. 37. 1. Alcuna trasmutazione non si faccia intorno alla feccia, che non generi i moscioni ec.

MOSCIAMAO. SUST. MASCH. Sorta di salume fatto del filetto del tonno, tenuto in soppressa per alcuni giorni, finchè sia bene assodato. Mosciamà. Menz. Sat. 11.Ei, che vien donde il caviale, e donde Si traffica il merluzzo e'l mosciamà. Or del bell'Arno incacherà le sponde?

MOSCIARIELLO. DIM. di MUSCIO. Alquanto moscio, Quasi passo, Tra passo e fresco. Sommoscio, Soppasso. Alleg. 50. Non marcisce (la fava), e però fresca piace, Sommoscia e secca.

MOSCOLA. SUST. FEMM. Uncinetto di ferro che è all'estremità superiore del fuso, che ritiene il filo. Cocca.

MOSTACCIO. v. MUSTACCIO.

MOSTACCIUOLO. v. MUSTACCIUOLO. MOSTARDA. v. MUSTARDA.

MOSTA e MOSTRA. SUST. FEMM. Piccola parte di qualsiasi cosa, che si leva dell'intero, per farne pruova. Mostra, Saggio. Buon. Fier. 2. 4. 11. Abbiate pronti e saggi, e mostre, e scampoli. Bur. Purg. 26. Lo saggio è quello che dimostra qual dee essere la cosa. Red. Lett. 2. 66. La memoria ec. mi rendono ardito per supplicarla a farmi l'onore di non isdegnare alcuni odori e quintessenze che in una cassetta le invio, come per un saggio di quello che potrei mandarle. Non vogliamo tralasciar di fare osservare che Mostra propriamente dicesi di panno, tela, ed altre simili cose, e Saggio di cibi, di liquori, e di opere di mano e **d' i**ngegno.

S. 1. Mostra del vino. Picciol fiaschetto, nel quale si porta il vino per farne il saggio. Saggiuolo.

S. 2. Mostra, dicesi pure all' Oriuolo. Mostra, Oriuolo, Orologio. Non vogliamo qui tacere che Mostra dicesi ancora toscanamente a Quella parte degli oriuoli che mostra le ore, e che noi chiamiamo QUADRANTE, la qual voce è pure toscana.

S. 3. Mostra, diciamo anche a Quella rivolta di panno, che suol farsi a molte vesti si da uomo, e si da donne; che nelle divise de' soldati, e nelle livree dei servitori è di diverso colore da quello della divisa e della livrea medesima. Mostra. Fir. Dial. bell. don. 409. Oh che bel vedere è l'imbusto senza un profilo intorno al collo, o senza una mostra, ma semplice semplice!

MOSTRO. SUST. MASCH. Animale generato can membra fuor dell' uso della na-

*tura*. Mostro.

S. Mostro, dicesi per similit. a dinotar Cosa maravigliosa e singolare nel suo genere: e si adopera così in buona come in cattiva parte. Mostro. Varch. Ercol. 275: Credetele, che quello in quella età si giovanissima è un mostro e un miracolo di natura.

MOTTETTO. SUST. MASCH. Breve composizione in musica di parole spirituali latine. Mottetto. VARCH. ERCOL. 270. Compongono e cantano ec. le messe, i mottetti, le canzoni, i madriali, e l'altre composizioni loro.

MOZZARELLA. SUST. FEMM. Qualità di cacio che si fabbrica col latte di bufala.

Provatura.

MOZZECARE. VERB. ATT. Stringer coi denti. Mordere, Morsicare, Morsecchiare. Fir. As. 20. Con quei dentacci lunghi tutto mi morsicava.

MOZZECATARO. ADD. Dicesi di Cane, e simile, che morde. Mordente. Ar. Fur. 2.5. Come soglion talor due con mordenti, O per invidia, o per altr'odio mossi, Avvicinarsi digrignando i denti... Indi a'morsi venir ec.

MOZZETTA. SUST. FEMM. Veste solita usarsi da'vescovi, e altri prelati. Mozzetta. Menz. Sat. 12. Che a sacro eletti pastoral governo, Strofinan per le Corti la mozzetta.

MOZZONCIELLO. DIM. di MOZZOME. Piccol moccolo. Moccolino. Menz. Sat. 6. Non fu chi desse un moccolin di cera.

MOZZONE, sust. Masch. Candelu di cera

della quale ne sia arsa una parte. Moccolo. Lasc. C. 1. n. 7. Sicchè volendosene accertare, tolse un moccolo di candela, chè sempre ne portava seco, e acceselo alla lampana ec.

S. Mozzon B, dicesi per similit. di Quel che rimate di una cosa mozza, troncata, o arsiccia. Mozzicone. Tac. Dav. An. 2. 24. Nel resto mozziconi di pali arsic-

ciati.

MPACCHIARE. v. IMPACCHIARE.
MPACCHIATO. v. IMPACCHIATO.

MPACCHIATORE. v. IMPACCHIATORE. MPACCHIO. v. IMPACCHIO.

MPACCIARE, v. IMPACCIARE.

MPACCIARIELLO. PARTE. MASCH. Colui il quale vuol pigliarsi cura e briga di ciò che non gli appartiene, e mole intramettersi delle altrui faccende. Affannone, Impaccioso.

MPACCIATORE. v. IMPACCIATORE.

MPACCIO. v. IMPACCIO.

MPACCUTO. v. IMPACCUTO.

MPAGLIARE. v. IMPAGLIARE.

MPALIZZATA. SUST. FEMM. Afforzamento e Ripari fatti con pali. Palizzata, Palizzato, Palafitta. Cr. 2. 29. 1. Un poco più suso si facciano palafitte forti, secondo l'impeto del fiume.

MPALLARE. VERB.ATT. Aggirare alcuno con parole, Dargli ad intendere una cosa per un' altra. Giuntare, Barare, Ciurmare, Palleggiare. Vanch. Encol. 54. Se lo sa artatamente per ingannare e giuntare chi che sia, o per parer bravo, si dice frappare, tagliare, frastagliare, e, con più generale verbo, ciurmare, da' ciurmatori. Circ. Gell. Chi meglio sa ciurmare, s' acquista più sede. Lib. Son. 45. I' non t' ho dato ancora, i' ti palleggio.

MPALLATORE. PARTE.MASCE. Colui che ciurma. Ciurmadore, Ciurmatore. Fin. As. 238. Ad uno della feccia di quei ciurmadori, i quali, fingendo d'essere sacerdoti, e coprendosi col mantello di santo Antonio, vanno barando il mon-

do.

MPALARSI. VERB. NEUT. PASS. Fermarsi in alcun luogo, quasi come un palo. Piantarsi.

MPALATO: e dicesi Stare mpalato in un luogo; e vale Star fermo in un luogo.

. Star piantato.

MPANTANARE. v. IMPANTANAR E. MPAPOCCHIARE. v. IMPAPOCCHIARE. MPARENTARE. v. IMPARENTARE.

MPASTARE. v. IMPASTARE.

MPASTORARE. v. IMPASTORARE.

MPATTARE. v. IMPATTARE.

MPAZZIRSI. v. IMPAZZIRSI.

MPECIARE. v. IMPECIARE.

MPEGNARE e MPIGNARE. VERB. 'ATT.

Dare una cosa per sicurtà a chi ti presti danari, Dare in pegno. Impegnare. Rocc. Nov. 62. 6. Credi tu che io
soffri che tu m'impegni la gonnelluccia?

MPEGNARSI. v. IMPEGNARSI.

MPEGNO. v. IMPEGNO.

MPELLICCIARE. v. IMPELLICCIARE.

MPELLICCIATURA. v. IMPELLICCIA-TURA.

MPENNARE. v. IMPENNARE.

MPENNERE. v. IMPENDERE.

MPEPARE. v. IMPEPARE.

MPEPATO. v. IMPEPATO.

MPERRARSI. VERB. NEUT. PASS. Adirarsi, Incollerirsi, Montare in collera, in ira. Stizzirsi, Accanarsi, Accanirsi. Tac. Dav. An. 4. 95. Sentendosi Cesare dirsi troppo crudo nel punire, più si aecanì.

MPERTINENTE. v. IMPERTINENTE.

MPERTINENZA. v. IMPERTINENZA.

MPESTARSI. v. IMPESTARSI.

MPESTATO. v. IMPESTATO.

MPETENARE. v. IMPETINARE.

MPETENATURA. v. IMPETENATURA.
MPETTOLIARSI. verb. neut. pass. Intromettersi prosuntuosamente. Ficcarsi : ed alcuna polta ancora Intromet-

si : ed alcuna volta ancora Intromettersi, Intramettersi. Alleg. 76. Pensan certi avaron, perch' e' son ricchi, D' avere a strapazzare i letterati, E dannosi ad intendere i prelati Che per una pagnotta ognun si ficchi.

MPEZZENTIRE. VERB. NEUT. Divenir pezzente, cioè povero. Impoverire. Bocc. Nov. 13. tit. Tre giovani, male il loro avere spendendo, impoveriscono.

MPICCIARE. v. IMPICCIARE.

MPICCIATO. v. IMPICCIATO.

MPICCICARE. VERB. ATT. e NEUT. PASS. Disordinare, Confondere le matasse o il filo. Scompigliare; e nel neut. pass.

ancora Aggrovigliarsi. Salv. Granch.
1.5. Infin che tu non guasti, e non fornisci Di scompigliar tutta questa matassa.

MPICCIO. v. IMPICCIO.

MPIGNA e IMPIGNA. SUST. FEMM. La parte di sopra della scarpa. Tomaio. SERD. STOR. 6. 221. Vestono calze fatte con maestrevole artifizio, e stivaletti molto gentili, o scarpe col tomaio di seta.

S. MPIGNA DE LO ZUOCCOLO. La parte di sopra del zoccolo, fatta d'ordinario d'una striscia di cuoio, o d'altra materia. Guiggia. Buon. Tanc. 5. 7. Te gli vo'dare, e insieme un pa'di zoccoli Ch'hanno le guigge rosse, e son d'Ontano.

MPIGNARE. v. MPEGNARE.

MPISO. ADD. da MPENNERE. Impiccato,

Impiccato per la gola.

si ad Uomo, per ingiuria e per vitupero, quasi Degno di essere impiccato.
Impiccato, Impiccatoio, Impiccatello,
Impiccatuzzo, Capestro, Forca. Lib. Son.
16. Che d'impiccato hai proprio certo piglio. Bern. Orl. 1.20.53. E poi quell'altro impiccato ribaldo. Lasc. Streg.
4. 2. Forcuzza, impiccatello? E Sibill. 2. 3. Tristerello, ghiotterello,
impiccatello, le forche t'aspettano a
gloria. Varch. Suoc. 1. 2. Giannino,
oh Giannino! questa forca non se ne
leva mai la mattina.

MPIZZA. v. MBIZZA.

MPIZZARE. v. MBIZZARE.

MPONTARSI. VERB. NEUT. PASS. Dicesi propriamente delle bestie, che, camminando, si fermano, e non vogliono andar più oltre. Arrestarsi.

MPORPARSI. verb. neut. pass. Arricchirsi, Acquistar roba: Ingrassarsi. Pecon. Della qual preda i Guelfi molto

s' ingrassarono.

MPORPATO. ADD. Dicesi ad Uomo che ha molta polpa. Polposo, Polputo, Pol-

pacciuto.

S. MPORPATO, figurat.vale Arricchito. Ingrassato. Malesp. Stor. 219. I grandi Guelfi di Fiorenza ec. ingrassati sopra i beni de'Ghibellini usciti, cominciarono a riottare insieme.

MPORTARE. v. IMPORTARE. MPOSEMARE. W. IMPOSEMARE. MPOSEMATO. v. IMPOSEMATO.

MPOSTARE. VERB. ATT. Tendere insidie ad alcuno. Fare agguato, Tendere ag-

guato, o aguato ad alcuno.

S. 1. MPOSTARSI, neut. passe vale Fermarsi in alcun luogo, o per tendere insidie, o per qualunque altra cagione. Nel primo sentimento Mettersi, Porsi, Essere în agguato; nel secondo Piantarsi. Vit.S.Franc. Erano certi uomini in agguato per uccidere un uomo.

S. 2. MPOSTARE, parlandosi delle lettere, che si mandano alla posta, v. 1M-

POSTARE.

MPRONTARE.v. IMPRONTARE.
MPROVISANTE. v. IMPROVISANTE.
MPROVISARE. v. IMPROVISARE.
MPRUNIRE. v. IMPRUNIRE.

MPRUNITURA. v. IMPRUNITURA. MUCCATURO. v. FACCIOLETTO.

MUCCO. SUST. MASCH. Escremento ch' esce dal naso. Moccio. Lor. Med. Canz. 59. 3. Sempre fu una zambracca Col suo naso pien di mocci.

MUCCUSO. ADD. Imbrattato di mocci. Moccioso, Moccicoso. Lib. cub. Ma-LATT. Ancora nei caldi grandi della stagione estiva si hanno le narici

mocciose molto.

MUCITO. ADD. Dicesi a cosa Che ha perduta la sua sedezza, Ch' è vizza e cascante. Mucido. Lab. 252. E dove mucida parea (la pasta) diviene rilevata.

§. SAPERE DI MUCITO, diciamo alle cose quando vicine a putrefarsi acquistano

cattivo odore. Saper di mucido.

MUFFA. sust. femm. Cattivo odore, e spiacevole. Mussa, Sito. Salvin.En. Lib. 7. E una mussa crudele opaca esala.Cr. Il vasello che ha preso un mal sito, nol può agevolmente lasciare.

MULINARO. v. MOLINARO.

MULINIELIO e MOLINIELLO. sust. MASCH. Quell' ordigno col quale si macina il caffè, il pepe, e simile. Macinello, Macinino. Sono dell' uso di Firenze.

MULINO e MOLINO. sust. masch. Edificio composto di vari strumenti, che serve per macinare le biade. Mulino, Molino. Maestruz. 2. 27. Nei molini a vento, o d'acqua, i quali senza grande opera e fatica d'uomo si fa, credo ec.; ma i molini, che macinano con giumenti, si debbono ripusare.

MULO e MULA. SUST. MASCH. E FEMM. Animale nato di cavallo e d'asina, o di cavalla e d'asino. Mulo, Mula.

S. 1. Mulo, si dice per similit. di Uomo nato di non legittimo matrimonio. Mulo, Bastardo. Bean. Orl. 1. 28.10. Tu, come mulo, traditor ribaldo, Hai la protezion de' Saracini.

5. 2. Tenere LA MULA, vale figurat. Accompagnare alemo, ed antario tanto che faccia qualche faccenda. Tener la mula, Tener il sacco. Buon. Fier. 4. 1. 2. Né ch'anch' io pur la mula Non tenga a te, siccome a me tu fai.

- 5. 3. Tenere La mula, o Far tenere La mula, vale Aspettare, o Fare aspettare. Far da mula, Far mula di medico. Buon. Fier. 3.1.9. Tu facesti Da mula, e stesti fitto in quel cantuccio, Per ogni buon rispetto, bisognando, E cautela mia. Cecch. Dissim. 1.7. Esce fuori, e serra la casa, lasciando la bestia e me a far mula di medico.
- MULTA. SUST. VEMM. Pena pecimiaria imposta dalla giustizia. Multa. Stat Menc. Costriguere in persona ed in cose, eziandio per multe e per guasto dei beni.

MULTARE. VERB. ATT. Condamnare a pena pecuniaria. Imporre multa.

MUMMIA & MUMMIA ALESANDRINA.

PARTE. MASCH. & FEMM. Dicesi in ischerzo ad Uomo, o Donna brutta e secca.

Mummia. Buon. Fier. 4. 2. 5. Si, mummia, sì, befana.

MUNIZIONE. SUST. FEMM. Gli arnest miktari, e le cose commestibili necessarie ad un esercito. Munizione da guerra e

da bocca.

MUOIO. v. MOGGIO. MUNNO. v. MONDO.

MUOLLO. ADD. Trattabile, Pieghevole;

opposto a Duro. Molle.

MUOLO. SUST. MASCH. Ripero di muraglia contro all'impeto del mare, che si fa a'porti. Molo. TAC. DAV. ANN. 14. 185. Corre ognuno al mare: chi monta sul molo, chi iu sulle barche. MUORTO. SUST. & ADD. V. MORTO. MUORZO. V. MORSO.

MURÈCENA. SUST. FEMM. Muro composto di pietre l'una sull'altre senza calcina, che si fa ai campi per riparo. Macèria, Macia, Muriccia, Muro a secco.Fs.Sacch. Nov.53. V'erano de'muri a secco, e certe muricce di sassi rovinati.

MURILLO. DIM. di MURO. Piccolo muro. Muricciuolo, Murello, Muriccio, Muretto. Bocc. Nov. 15. 21. Salito sopra un muretto, che quel chiassolimo della strada chiudea ec.

MURMORO. v. MORMORAZIONE.

MURO. Sust. MASCH. Sassi, o Mattoni commessi con calcina l'un sopra l'altro ordinatamente. Muro; e al plurale esce in 1 e in A; ma più in questa uscita, che in quella.

- 5. 1. MURO DI MATTONI, O DIVISIONE DI MATTONI, dicesi a un Muro di mattoni grosso quanto un mattone, che si fa per diviver grandi camere. Muro sopra mattone. Fr. Sacch. Nov. 141. La notte stando con lui in una medesima casa, e in una camera a muro sopra mattone a lato alla sua ec.
- S. 2. DARE DI CAPO AL MURO, e DARE LA CAPA PE LI MURI: vale Disperarsi. Dare del capo, o il capo nel muro. VIT. SS. PAD. 1. 250. Chi si vuole scanda-lezzare, si scandalezzi, e dia il capo nel muro.
- 5. 3. STARE A MURO A MURO. Esser contiguo d'abitazione, Stare allato, accanto, d'abitazione divisa da un'altra con muraglia comune. Stare a muro a muro, Essere a muro a muro. Cecch. Dissim. 2. 2. Innamorato della figliuola di quella povera vedova, che ci sta quivi a muro a muro.

S. 4. PAREARE AL MURO, vale Parlare a chi non attende. Dire al muro. Bern. Ort. 1. 25. 53. E'su appunto come dire al muro.

MUSCELLA e MUSCILLO. Dun. di MU-SCIA. Piccol gatto, Gattino. Micina, Micino, Mucina, Mucino, Muscina, Muscino. Lasc. C. 1. Nov. 2. Laonde il pedante cominciò a dire micia, micia, micia, micia mia. Buon. Fier. 2. 5. 2. In sovvenirle allotta D'un bel mucin che l' era stato dato.

MUSCHIGLIONE. v. MOSCHIGLIONE. MUSCHILLO. v. MOSCHILLO.

MUSCIA. SUST. FEMM. Dicesi per vezzo alla Gatta. Mucia, Muscia, Micia.Fr. Sacch. Nov. 87. Il piovano con altri incomincia a chiamar muscia, e chi miagulava come fa la gutta.

MUSCIA. Voce colla quale ri chiama il gatto. Muci. Fr. Sacch. Nov. 130. Gomincia a chiamare la gatta: musci-

na, muci, muci, muscina.

MUSCIAMAO. v. MOSCIAMAO. MUSCILLO. v. MUSCELLA.

MUSCIO.ADD. Aggiunto che si dà a cosa Che ha perduta la sua natural sodezza. Moscio, Floscio. Red. Oss. Ar. Divenuta la sua tunica floscia sottilissima e trasparente si restringe un poco.

5. 1. Muscro, si dice ancora dell' Erbe, é delle Frutte quando per mancamento di umore sono cominciate a divenire grinze, e a patire. Passo, Vizzo. Amer. 27. L'erbe per lo sole passe non lievano liete la sommità loro.

5. 2. Muscro, dicesi ancora di Gomo che fa con lentezza le cose. Agiato, Lento, Tardo. Fin. Disc. An. 62. Ma il povero pellegrino, per essere agiato e poco atto a correre, non potendo suggire, rimase alla stiaccia. Si osservi che Agiato forse è un poco meno di Lento, e Tardo un poco più di Lento. MUSCIOLILLO. v. MOSCIARIELLO.

MUSCIOMATTEO: e dicesi FARE LO MUsciomatteo, a Chi fa i fatti suoi,
e sta cheto. Fare il musone. Varch.
Ercol. 72. Quando alcuno per lo
contrario, facendo il musone, e stando cheto, attende ai fatti suoi, senza scoprirsi a persona, per venire
a un suo talento, si dice: e'fa fuoco nell'orcio.

MUSCOLONE. v. MOSCOLA.

MUSICO. ADD. Dicesi ad Uomo che canta con voce da donna, o per natural vizio, o per operazione cerusica. Castrato.

S. Musico, dicesi ancora ad Uomo, che, per difetto di barba, apparisce come castrato. Menno.

MUSOLLINA. SUST. FEMM. Sorta di tela bambagia, molto fine. Mussolino. Ac-CAD. Ca. Mess. Le tovaglie erano di mussolini finissimi, come parlmente le salviette.

MUSSAROLA. Sust. Frame, Strumento che si mette al muso de' cani e d'altri animali mordaci, acciocché essi non possano aprir la bocca, e mordere. Musoliera, Muservola, Frenello. Borgh. Arm. 62. Un mezzo mastino colla musoliera. Cr. 10. 34. 4. E la bocca ha chiusa con un frenello, acciocchè aprir non la possa, e i conigli non prenda e mangi.

5. Mussanoza, diciamo anche Quella parte della briglia, cioè Quel cuoio che passa sopra i portamorsi per la testiera e la sguancia, per istrigner la bocca

al cavallo. Musernola.

MUSSILLO. DIM. di MUSSO. Bocchino, Bocchina. Lib. son. 96. Ben sai che

sì: or apri quel bocchino.

J. MUSSILLO STRITTO, MUSSILLO AGGRA-ZIATO, MUSSILLO A CERASIELLO: dicesi di Quelle donne che, per parer più belle, tengono la bocca forzatamente più stretta del suo naturale, nè muovono i labbri di come se gli sono accomodati allo specchio. Bocchin da sciorre aghetti. Malm. 7. 72. E con un suo bocchin da sciorre aghetti Chiede da ber; ma già non se l'aspetti.

MUSSO. SUST. MASCH. Quella parle del corpo dell'animale per la quale si prende il cibo. Bocca. Nov. ant. 22. 1. Questo nappo non ti porrai tu a bocca. E necessario di qui avvertire che in toscano Muso val propriamente la Testa del cane dagli occhi all'estremità delle labbra; e si dice anche d'altri animali. Dicesi altresi Muso al Visò dell'uomo, ma per ischerno, o per ischer-20. Dant.Purg. 3. Come le pecorelle escon del chiuso ec., Timidette atterrando l'occhio e il muso. E lub. 22. E come all'orio dell'acqua d'un fosso Stan li ranocchi pur col muso fuori. E appresso: Cagnazzo a cotal motto levò il muso, Crollando il capo.

S. 1. MUSSO A PRUNILLO, A CERASIEL-

Lo, ec. v. MUSSILLO. S.

S. 2. FARE LO MUSSO STUORTO: si dice di Chi fa dello schifo, dello sdegnoso, e del ritroso. Torcere il muso. Bocc. Nov. 58. 3. Sì forte le veniva del cencio, che altro che torcere il muso non faceva.

- S. 3. Musso, diciamo anche a un certo Segno di cruccio, che apparisce nel vollo. Muso, Broncio. Buon. Fier. 2. 3. 9. Così, così si fa; non tanti musi E non tanti occhi strani.
- S. 4. Pigliare il musso, o lo musso: vale Adirarsi, Inritrosire. Pigliare il broncio, Entrare in valigia. VARCH. Suoc. 3. 1. Una parola sola sarà stata cagione di tutto questo loro adiramento, e l'avrà fatto pigliare il broncio.
- 5. 5. PORTARB LO MUSSO, STARB CO MUSso: vale Essere, Stare alquanto adirato con alcuno. Portar broncio, Tener broncio, Essere in valigia. Luic. Pulc. Bec. 23. Ella mi guata, e non mi tien più broncio, Ch' io mi son pur aval (ora) con lei riconcio. Malm. 7. 63. E' n' è tanto in valigia, Che nè manco daria la pace a un cane.

Vogliamo che i giovani pongano ben mente a questa proprietà del parlar toscano: chè Muso, adoperato solo, ben si usa a significar Broncio; ma volendo tradurre le frasi napoletane Pi-CLIARE LO MUSSO, PORTARE LO MUSSO, STARE co MUSSO, non si può dire Pigliare il muso, Portare il muso, Stare col muso, ma in iscambio si ha a dire Pigliare, Portare, Tener broncio. Ancora ci piace di aggiungere che Entrare ed Essere in valigia significano un cruccio più forte di quello espresso con le frasi Pigliare, Tenere, e Pertar broncio.

MUSTACCIELLO. DIM. di MUSTACCIO. Piccole basette. Basettini.Menz.SAT. 6. Che di pomata Lardella ognor quei ba-

settin di topo.

MUSTACCIO. SUST. MASCH. Quella parte della barba che è sopra il labbro. Basette, Baffi, Mustacchi, Mustacci, Mostacchi, Mostacci. Fin. Nov. Va raso, e porta le basette all'antica. Свесн. Esalt. Ca. 3. 7. Se già nell'andar giù non t'avvolgessi Ne' mustacchi ch' egli han fino alla cintola. Crediamo di dovere avvertire, che propriamente Mostacchi, e Mostacci si dice delle Basette quando sono lunghe e arricciate. MUSTACCIONE. ACCR. di MUSTACCIO.

Grandi baselle. Mustacchioni, Baselto-Bi. Lasc. Rim. 2. L'avere il volto in due parti diviso, L'una da vecchio; e l'altra da garzone, Con quei gran mustacchioni, e rasp il mento, O rider fanno, o danno altrui spavento.

MU

MUSTACCIUOLO. SUST. MASON. Sorta di dolce, fatto con pasta, cioccolatte, e diverse spezierie. Mostacciuolo. Car. Lett. 2. 103. Buoni mostacciuoli ec., venuti opportunamente per soccorrere a uno stomaco sgangheratissimo.

MUSTARDA. SUST. FEMM. Mosto cotto, nel qual s'infonde semi di senapa, rinvenuti in aceto, e ridotto come il savore e la salsa, de' quali ha il medesimo uso. Mostarda. Agn. Pand. 24. Fico non ha bisogno di sale, nè di salsa pera; non si richiede mostarda co' poponi, ne agliata colle pesche.

MUSTO. SUST. MASCH. Sugo tratto dalle uve pigiate o spremule, e che non

ha ancora bollilo. Mosto.

MUTA. SUST. FEMM. E dicesi MUTA A QUATTRO, O MUTA ASRI, la Carrozza tirala da quattro, o da sei cavalli; ed anche I cavalli medesimi uniti insieme per tirarla. Muta; Muta a quattro, a sei, ec. Segner. Pred. Nel cocchio proprio gloriansi questi di ostentare una muta così uniforme, che sembri di corsieri nati ad un parto.

MUTARE & MUTARSI.vekb.att.c neut. PASS. Torre, o Torsi di dosso camicia, o abito, e metterne altra. Mutare, Mutarsi. Vit. S. Elisab. 457. Ella in persona gli serviva (gl'infermi), e mutava, e lavava ec. Lasc. Introd. Trovato acceso un buon fuoco (i giovani), chi attesea rasciugarse, chi a farse scalzare, chi se ne entrò nel letto, e suronvi di quelli che si ebbero a mutare per infino alla camicia.

MUTO. SUST. MASCH. Piccolo strumento fallo a campana, con un cannoncino in fondo, che si mette nella bocca de'vasi, o simili, per versarvi il liquore, ec., acciocche non si sparga. Imbuto. Fir. Dial. Bell. donn. 374. Son fatti quasi a similitudine di quel piccolo istrumento che voi chiamate l'imbuto, il quale stringendo il liquore, per piccolo canale lo manda poi nel vaso, sicché punto non se ne sparge di fuori.

5. Quello strumento, di forma quasi simile all'imbuto, ma di legno, e di molto
maggior grandezza, che si adopera
nell'imbottare, e che da noi è detto
Muto delle botte, dicesi toscanamente Pèvera. Red. Ditir. 3. Arianna mio nume, a te consacro il tino,
il fiasco, il botticio, la pevera.

MUTO. PARTE. MASCH. Colui che non parla, per essere sordo dal nascimento, o impedito in altra guisa nella favella. Muto, Mutolo. But. Par. 10. Muto, cioè colui che non può parlare. Bocc. Nov. 21.9. Questi è un povero uomo, mutolo e sordo.

MUTRIA. SUST. PEMM. Guardatura bieca. Cipiglio. Tac. Dav. Ann. 4. 101. Tiberio sempre il guardava con cipiglio, o ghigno falso.

MUZŽAŘELLA. v. MOZZARELLA.

MUZZICO. v. MORSO.

MUZZO DE STALLA. Uomo adoperato a governare i cavalli. Mozzo, Stallone. Buon. Fier. 2. 5. 5. Che insin l'uom di cucina e gli stalloni Furon subito in sala. NABISSARE e NNABBISSARE. verb. att., neur. e neur. pass. Rovinare, Fracassare, Mandar sottosopra. Nabissare. Sen. Pist. Quante volte son nabissate cittadi, e ville, e castella con un tremuoto!

NANASSA. SUST. FEMM. Frutta di colore per lo più giallo, di forma simile alla pina, di soave odore, e gratissimo sapore. Ananas, Ananasse. Pros. Fior. 4. 3. 109. Ècci una frutta che si chiama ananasse, la quale è fatta come una pina, ma maggiore, e si monda.

NAPOLEONE. sust. mascu. Dicesi di Quei fili di barba, che alcuni si lascian sul mento. Pizzo.

NASCIENZO. sust. masch. Erba medicinale, di sapore amaro. Assenzio. L.B.
amor. Non t'inganni adorata persona
di femmina, nè femmina con parole
melate, che 'l suo fine più amaro ti
parrà che assenzio.

NASCONNERE e NASCONDERE. VERB.

ATT. e NEUT. PASS. Soltrarre che che
sia dalla vista altrui, acciocchè non
si possa trovar così alla prima. Nascondere. Bocc. Nov. 67. 10. Venuta
la notte, il geloso con le sue armi tacitamente si nascose in una camera
terrena.

S. PAZZIARE A NASCONNERE, si dice una Sorta di giuoco che fanno i fanciulli. Fare a capo a niscondere. Alleg. 98. A voi non piacque mai, per quel ch'ei si vede, il far a capo a niscondere. NASCONNIGLIO. SUST. MASCH. Luogo segreto atto a nascondervi, o dove si nasconde checchessia. Nascondiglio, Ripostiglio. Varch. Stor. 15. 615. Tagliarono a pezzi il Proposito e Giovanni Brunozzi, cavatigli di certi nascondigli, dove s' erano appiattati. NASELLA e NASO DE CANE. Dicesi di

Naso corto e schiacciato, che somiglia quello del cane. Naso ricagnato, o rincagnato, Naso camuso. Amer. 18. E sotto i due occhi ec. del mezzo de' quali il non camuso naso in linea diritta discende.

S. Nasella, dicesi pure ad Uomo che abbia il naso piatto e schiacciato. Camuso. Varch. Ercol. 139. L'esser camuso, cioè avere il naso piatto e schiacciato.

NASERCHIA. SUST. PEMM. Uno de fori del naso. Narice: e al plur. Narici, ed ancora Nari, che si usa solo in questo numero. Lib. cub. malat. La piaga viene senza differenza nella narice destra o nella narice sinistra.

S. NASERCHIA, si usa ancora nel sentimento stesso di NASELLA. V.

NASILLO DIM. di NASO. Piccol naso.
Nasetto, Nasino. Car. Lett. 1. 17. Che
non sia sì forbito nasino, nè sì stringato nasetto, nè sì rigoglioso nasorre, nè sì sperticato nasaccio, che non
sia vassallo e tributario della nasovolissima nasaggine del nasutissimo
nason vostro.

NASILLO DELLA MASCATURA. Quel ferro aguzzo, ch'è appiccato alla toppa, ed entra nel buco della chiave femmina, e guidala agl'ingegni della serratura. Ago.

NASO. SUST. MASCH. Membro col quale gli animali apprendono l'odore. Naso.

5. 1. Naso di cane. v. NASELLA.

5.2. Restare e Rimanere con un palmo di naso: vale Rimanere col danno
e colle beffe di cosa sperata, e non conseguita. Rimanere, o Restare con un
palmo di naso. Car. Apol. 56. Ma non
rimarreste voi con un palmo di naso,
nel vedere che il Petrarca ha messo
questa voce non solamente nell'ultimo loco, ma nel primo.

5.3. RESTARE, ERIMANERE CONTANTO DI MASO: vale lo stesso; se non che questa frase s' accompagna sempre da chi parla con un cotal gesto delle mani dimostrante la lunghezza del naso. Restare, o Rimanere con tanto di naso. Cecch. Donz. 4. 8. E vederlo restare con tanto di naso.

S.4. METTERE, e FICCARE IL NASOATUT-TELE PARTI, ATUTTELE COSE: vale Ingerirsi di quello che non ispetta. Mettere il naso per tutto. Car. Nas. 23. Tu non hai naso; ta mi meni per lo naso; tu metti il naso per tutto: sono tatti detti di disonorare altrui.

5.5. MENAREUNO PEL NASO: vale Aggirare alcuno, Dargli ad intendere quel che non è. Menare pel naso, Guidare pel naso, Pigliar pel naso. Mong. 25. 115. Che, come un bufol, dietro al suo disegno Si lasciava guidar pel naso a Gano.

NASSA. SUST. FEMM. Cestella fatta di vinchi, rotonda ed ovale, chiusa da una
parte, e che ha dall'altra una bocca con
un raddoppiamento, che va sempre restringendosi, per modo che i pesci, entrativi entro, non trovan più via di uscirne. Nassa. Cr. 10. 87. 1. Anche
di vinchi si fanno nasse rotonde e
larghe.

5. Quel raddoppiamento della nassa, dicess con proprio vocabolo il Ritroso.

NASUTO. ADD. Che ha gran naso. Nasuto. Car. Apol. 3. Che io non abbia poi nè gambe nè braccia, e voi sì, che io sia più svisato e manco nasuto di voi, e voi di più fronte e più cigliuto di me, questo non importa.

NATA. SUST. PEMM. Male della cornea dell'occhio, che le fa perdere la trasparenza o in tutto o in qualche parte. Albugine. Tes. Pov. 8. Lo succo dell'erba che si chiama mordigallina, con lo succo delle cime de'pruni, toglie lo sangue e l'albugine.

NATALE. SUST. MASCH. Solemità celebrata dalla Chiesa del nascimento di Cristo. Natale, Pasqua di Natale, Pasqua di ceppo. Bocc. Nov. 65. 8. Ora appressandosi la festa del Natale, la donna disse al marito ec. Cr. 9. 64. 1. Intorno a Pasqua di Natale si giungono (gli agnelli) colle madri.

NATALIZIO. ADD. Aggiunto che si dà al giorno della nascita. Natalizio. RED. LET. Celebrare il suo giorno natalizio in Firenze. Si avverta che Natalizio toscanamente si adopera unche come sustantivo, e vale lo stesso che Giorno natalizio, e si adopera ancora al femminile, e vale Festa natalizia.

NATARE. VERB. NEUT. L'agitarsi che fanno gli animali nell'acqua per andare e reggersi a galla. Notare, Nuotare. Bocc.Nov. 14. 9. Notando quelli che notar sape vano, si cominciarono ad appiccare a quelle cose che per ventura loro si paravan davanti.

NATATORE. PARTE. MASCH. Uomo che sa notare. Notatore. Lasc. Sibil. 2.1. Noi semo entrati in un pelago, che se noi n'usciamo salvi e a onore, ci potremo chiamare ottimi notatori.

NATO. ADD. da NASCERE. Nato.

§.1. CIECO NATO, E NATO CECATO, vale Cieco fino dalla nascita. Cieco nato. VIT. SS. PAD. 1. 71. Cristo ec. collo sputo alluminò lo cieco nato.

S. 2. Nato a un corpo, Nato a un portato, Nato a un parto. Lasc. C. 1. n. 5. Perciocchè la moglie con due suoi figliuolini maschi di cinque anni, o in circa, nati a un corpo, era a casa di suo padre andata, che stava per morire. E C. 2. n. 1. La barba avevano d'una grandezza, a una foggia, e d'un colore medesimo, tal che sembravano nati ad un parto.

5.3. Essens nato ad una cosa, vale Avere molta disposizione naturale per quella. Esser nato ad una cosa. Salvin. Disc. 2. 142. Il Boccaccio ec. non era ai versi nato, ma alla prosa.

NATRELLA. v. ANETRA.

NATTA e NNATTA. sust. FEMM. Il fore del latte, La parte più gentile e migliore del latte. Capo di latte, Crema.

NATURALE. SUST. MASCH. Una certa disposizione, inclinazione naturale, a virtù, o a vizio. Naturale, Natura, Indole.
Cron. Morel. 14.2. Esì per lo studio,
e sì per lo suo buon naturale, e' veniva valentuomo.

NATICA. SUST. FRUM. Quella parte carnosa e deretana del corpo tra la cintura e l'appiccatura delle cosce. Natica, Chiappa, Mela. FAV. Esor. Acciocchè con essa coprisse le sue brutte e callose natiche.

NAUSEA e NAUSIA. sust. PEMM. Conturbamento di stomaco, e Voglia di

comitare. Nansea.

S. Nausea, si dice figurat. del Dispincere, dell'Avversione che suscitano certi discorsi insipidi, certe opere letterarie mancanti di sapere, di verità. Nausea. Vanch. Stor. 12. 451. lo non credo che alcuno ec. possa leggere queste cose o senza riso o senza nausea.

NAUSEANTE. ADD. Che nausea, Che induce nausea. Nauseante, Nauseoso.

NAUSEARE, VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. Indur nausea, Far nausea, Avere a nausea. Nauseare.

NAVETTA. SUST. FEMM. Vaso fatto a forma di nave, di cui si fa uso nelle Chiese, per tenervi l'incenso. Navicella. VIT. PITT.51. Un sacerdote a cui assisteva un giovanetto colla navicella dell'incenso.

NCACAGLIARE. v. CACAGLIARE.

NCAFORCHIARE. verb. att. e neut. PASS. Cacciare una cosa in un' altra per nasconderla; o Cacciarsi in un luogo per nascondersi. Ficure, Ficcarsi, Appiattare, Appiattarsi. Fin. Luc. 1. 2. Che noi ci ficchiamo in qualche lato, se noi ci dovessimo ficrare in un forno, dove noi desinianio a piè pari, senza che quella fiera di mogliama lo possa sapere. Car. Engin. 9. v. 226. Né del cavallo nell'oscuro ventre Mi appiatterò. Varch. Stor. 15. 615. Tagliarono a pezzi il Proposito e Giovanni Brunozzi, cavatigli di certi nascondigli, dove s'erano appiattati. NCAGLIARE. v. INCAGLIARE.

NCAGLIO. v. INCAGLIO.

NCANARSI. v. INCANARSI.

NCANATO. v. INCANATO.

NCANCARUTO. ADD. Dicesi di Uomo che sia preso da collera e stizza. Incancherato, Incancherito. Vanch. Ercol. 75. Uomini per lo più incancherati, e da dover essere fuggiti.

NCANNARE. VERB. ATT. Avvolger filo so-

pra cannone o rocchetto. Incannare. CECCH. PROV. Berghinelluzza si chiama in Firenze una donna artefice e plebea, come dire di quelle che stanno tutto il di sull'uscio di sua casa ad incannar la seta, o filare a filatoio.

E mestieri qui avvertire che Quel pezzo di canna, sopra il quale s' incanna, the da noi si dice CANNELLA, in toscano è dello Cannone; e Quel piccolo strumento di legno, foruto per lo lungo, è di figura cilindrica, che si adopera allo stesso uso, da noi dello Rocchiello, dicesi toscanamente Rocchetto.

NCANNARIRE e NCANNARUTIRE.verb.

ATT. e neut. pass. Invitare, Chiamare, Incitare con piacevolezze e con lusinghe, Fare innamorare. Alleuare,
Prendere.

NCANNARUTO. ADD. da NCANNARIRE.

Dicesi di Chi ha grande affezione a
qualche cosa. lunamorato, Affezionato, Preso, Dedito, Allacciato, Invescato.

NCANTARSI. v. INCANTARSI.

NCANTATO. v. INCANTATO.

NCAPARRARE. v. INCAPARRARE.

NCAPONIRSI v. INCAPONIRSI.

NCAPPARE.venb.art. Annofar con cappio. Incappiare, Accappiare.

S. NCAPPARE, in sentimento di Afferrare, Incappare, v. INCAPPARE.

NCAPPATURA. SUST. FRMM. Buca o Rottura che rimane nelle vesti o in altra cosa, per essere urtata in qualche cosa appuntata o scabrosa, come chiodo, legno, e simili. Stracciatura, Straccio. Buon. Fier. 2. 1. 13. Agora da cucir, da rimendare Stracci, e sdruciti quanto si vuol grandi.

NCAPPO. sus r. masch. Quella parte di un nastro, fune, spago, corda, e si-mile, che pende in giù dal nodo come una staffa. Cappio. Bocc. Nov. 31. 7. Ordinata una fune con certi nodi e cappi, da potere scendere e salir per essa.

NCARICARE. v. INCARICARE. NCARICO. v. INCARICO. NCARIRE. v. INCARIRE.

NCARNATO. v. INCARNATO. NCAROGNARSI. verb. neut. pass. In-

37

namorarsi fieramente. Incarognarsi. Bern. Ont.. 2. 3. 63. Il buon Conte di nuovo s'incarogna.

NCARRATURA. sust. femm. Il segno che fa in terra la ruota. Rotaia.

NCARRETTARE. VERB. ATT. Indurre alcuno con arte o inganno a far ciò che e'non vorrebbe. Carrucolare. TAC.DAV. Ann.4. 91. Costui, come è detto, avea carrucolato, e poi accusato Libone.

NCARTARE. v. INCARTARE. NCASARE. v. INCASARE.

NCASCIARE. v. INCASCIARE.

NCATAGNARE. VERB. ATT. Accostare con forza e violenza una cosa ad un' altra, per modo che non si possano spiccare. Stringere.

NCATARATTARE. verb. neut. Perder la vista. Ciecare, Cecare, Acciecare,

Accecare.

NCATARATTATO. ADD. da NCATARAT-TARÉ. Cieco, Orbo, Cecato, Accecato. NCATASTARE. VERB. ATT. Far cataste di checchessia. Accatastare.

S. NCATASTARB, si usa ancora nel significato di NCATAGNARE. v.

NCENZIARE. v. INCENZIARE.

NCENZIERO. v. INCENZIERE.

NCEPOLLIRSI. VERB. NEUT. PASS. Fortemente adirarsi, mostrando il cruccio nel viso. Inciprignirsi. VARCH. STOR. 8. 204. Per non aspettarlo, e farlo più di quello, ch'e'si fosse, inciprignire ec.

NCEPOLLUTO. ADD. da NCEPOLLIRSI.
Fortemente adirato. Inciprignito. SALVIN. PROS. TOSC. 1. 175. Son critico
per questa mattina ruvido, inciprignito, imperterrito, antaro, ineso-

rabile.

NCERARE. v. INCERARE. NCERATA. v. INCERATA. NCERATO. v. INCERATO.

NCHIACCARE. VERB. ATT. e NEUT. PASS.

Mettere su checchessia sporcizia o lordura. Imbrattare, Imbruttare, Imbrodolare, Infardare: ma Infardare è propriamente Imbrattar con farda, o sornacchio, o sporcizia simile. Bocc. Nov. 14.
19. Della bruttura, della quale il luogo
era pieno, s' imbrattò. Cr. 2. 23. 28.
Allora con loto si debbe sopra esse

ugnere e imbrattare, lasciando la gemma tutta libera e aperta.Red.Oss.an.2.
38. In questi modi s' imbrodolano d'una spuma o bava. Fr. Sacch. Nov. 144. tit. Stecchi e Martellino ec. infardano due Genovesi cogli loro ricchi vestimenti da capo a piè.

NCHIACCO. SUST. MASCH. Quantità di sporcizia biluminosa, che, tirata in qualche luogo, s'appicchi e penetri ove ella è buttata, come farebbe una manciata di fango, o d'altra materia simile, battuta in un muro. Fardata.

S.1. NCHIACCO, è pure Macchia fatta a veste, abito, o ad altra cosa simile, con materia grassa od oleosa. Mac-

chia, Imbratto.

§. 2 Nchiacco, dicesi ancora per dispregio a Pittura, o Quadro, o Disegno, od altra simil cosa, che sia mal fatta. Imbratto. Fr. Sacch. Nov. 63. Che imbratto è questo che un m'hai dipinto? E' ti parrà bene imbratto al pagare.

NCHIERCHIARE. VERB. ATT. Legare, Serrare con cerchi botti, tini, e simili. Cerchiare, Ricerchiare. Buon. Fier. 2. 3. 7. Quando al settembre, ricerchiato il tino, Il vuol far trabboc-

car, ec.

NCHIMMARE. VERB. ATT. Unire insieme i pezzi de' vestimenti con punti lunghi, per potergli acconciamente cucir di sodo. Imbastire. Ci piace di far notare che Quei punti che si fanno nell' imbastire, diconsi propriamente Baste.

NCHIMMATURA. SUST. FEMM. L'imbastire, I punti che si fanno nell'imbastire. Imbastimento, Imbastitura, Basta. Segner. Mann. Nov. 3. 3. Come una principessa si vale, nel ricamare, del fil di lino per semplice imbastimento.

NCHIOCCARE. v. INCHIOCCARE. NCHIOVARE. v. INCHIODARE.

NCIIIUMMARE. VERB. ATT. Fermar con piombo. Impiombare. DAV. ORAZ. GER. DEL. 148. Che s'appicchi a un foggiato arpione, che s'impiombi due spanne in un quadron di pietra viva.

S. NCHIUMMARSI, neut. pass. vale Andare a mangiare a casa d'altri senza spendere. Appoggiar la labarda. Maln. 9. 41. E perché la labarda anch'e-

gli appoggi, Staffieri attorno a ricercar si manda.

NCIAMPECO.sust.masch. È lo stesso che NTRUPPECO. v.

NCIAMPECARE. verb. neut. Porre il piede in fallo, Intoppare, o Percuotere in alcuna coes nel camminare. Ciampicare, Inciampicare, Incespicare, Inciampare. Pass. 353. Se gli venisse messo il piè manco inpanzi al ritto, o se incespicasse o cadesse, non dec andare più oltre.

NCIARMARE. VERB. ATT. Dicesi propriamente il Cumandare che fanno i ciarlatani in nome di san Paolo o di san
Domenico da Creculto alle serpi di fermarsi e di loro non far male. Dicesi pure NCIARMARE il Benedir che
essi ciarlatani fanno il vino o altro
liquore con una lunga intemerata di
parole, che poi danno a bere, dicendo esser questa bevanda antidoto alle
morsicature de serpi o d'altri animali velenosi. Ciurmare.

S. Novarmars, dicesi pure di chi dice parole d' ira e bestemmie. Bestemmiare, Maledire. Bocc. Nov. 81. 16. Minuccio, dolente e bestemmiando la sua sventura, non se ne tornò a casa per tutto questo.

NCIARMATORE. PARTE. MASCH. Coluiche ciurma. Ciurmadore, Ciurmatore.

NCIARMO e NCIARMARIA. sust. Masch. e femm. Quegli atti e quelle parole che fanno i ciurmadori. Ciurmeria.

NCIENZO. v. INCENZO.

NCIGNARE. VERB. ATT. Cominciare a servirsi di quelle cose che a poco a poco, e a parte a parte si consumano, come botte di vino, una pezza di drappo, un prosciutto, una sporta di mele, una candela di cera o di sego, e simili. Manomettere.

NCOCCIAMIENTO.sust. MASCH. È lo stesso che CUOCCIO. v.

NCOCCIARE. v. INCOCCIARE.

NCOCCIUSO. ADD. Dicesi ad Uomo ostinato, oltre il dovere saldo nel suo proponimento o nel suo avviso. Cocciuto, Capardio, Testardo, Testereccio. Salvin. Annot. F. B. 4.5.4. La nostra zucca

si dice anche coccia ec. Onde uomo cocciuto bassamente si dice Ostinato nelle sue cose, e testardo, e caparbio.

NCOLLARE. v. INCOLLARE.

NCOLLERIRSI. v. INCOLLERIRSI.

NCOLLERUTO. v. INCOLLERITO

NCOMPENSARE. v. INCOMPENSARE. NCONOCCHIARE. v. INCONOCCHIARE.

NCONTRARE. v. INCONTRARE.

NCOPPA. Preposizione, che dinota sito di luogo superiere: contrario di Sotto. Sopra, Su.

NCOPPARE. v. INCOPPARE.

NCORNARE e NCORNARSI. Vene, neut.

e neut. pass. Ostinarsi, Star saldo
nel suo proponimento oltre il devere.
Incaparsi, Incaponire e Incaponirsi,
Incaparbire. Amen. Cor. 5. %. Io non
credo che al mondo sia possibile Trovar un animal tanto caparbio, Quauto è la donna: quando elle s'incapano
Di voler fare una cosa, il diavolo Non
le terrebbe. Fa. Gioad. Paso. Incaparbirono nell'impresa, e vollero vederla terminata.

NCORNATURA. SUST. FRMM. Sembianza del volto; e si adopera il più delle volte in cattiva parte a significar Malvagio aspetto. Aspetto, Guardatura, Cèra; e in cattiva parte Cipiglio. Menz. Sat. 10. E con la cera brusca, e col cipiglio, Guarda com'arrabbiato i malfattori.

NCORPORARE. v. INCORPORARE. NCORREGGIBILE. v. INCORREGGIBILE. v. INCORREGGIBILITA'. v. INCORREGGIBILITA'.

NCOSCIENZIA. v. IN COSCIENZA.

NCOTOGNARE. VERB. ATT. Percuolere altrui, Dar delle busse. Sonare, Chioccare, Sonar le nacchere. Fr. Sacch. Nov.86.Com'ella su in casa, e sra Michele comincia a sonar le nacchere.

NCRASTARE. v. INCRASTARE.

NCRESPARE. v. INCRESPARE. NCRESPATURA. v. INCRESPATURA.

NCRICCARSI. VERB. NEUT. PASS. Alquanto adirarsi. Montare, Salire, Venire il moscherino; Saltar la mosca. Andr. Furt. 4. 1. Quando mi monta il moscherino, i' andrei fino al sepolero. Bern. Oal. 1. 3. 84. Salta la mosca subito a colni, Edice: ec. §. Nericearsi, alcune volte è la stesso che Neornarsi. v.

NCRUSCARE. VERB. ATT. Far che le vivande per forza di suoco prendano quella crosta che tende al rosso. Rosolure. Buon. Fier. 2. 4. 10. Per rosolarsi una gentil ssogliata.

NCUNIA. v. ANCUNIA.

NDEBITARSI. v. INDEBITARSI.

NDERIZZO di perle, gioie, ec. Ornamento di fila di perle ed altre gioie, che le donne portano intorno alla gola. Vezzo di perle, gioie, ec. Malm. 2. 69. Si messe il grembiul bianco e le pianelle, il vezzo al collo, e i ciondoli agli orecchi.

NDINNARE. VERB. ATT. Sonare la campana a tocchi separati.Rintoccare. Lis. Son. 16. Aspetta pur che la grossa rintocchi (cioè la Campana grossa).

NDINNO. sust. MASCH. Colpo che dà il battaglio nella campana. Tocco. M.VIL. 10. 63. Avendo ordinato col campanaio della torre che per ogni uomo che venisse a cavallo desse un tocco.

NDOGANARE. v. INDOGANARE

MDORARE. v. INDORARE.

NDORATURA. v. INDORATURA.

NDORCIA. SUST. FRMM. E lo stesso che TORCIA. V.

S. Nooral, si dice pur figurat. ad Uomo stupido e balordo. Cero, Bel cero, Fantoccio, Bel fusto. Buon. Fier. 4. 3. Mio pa' (padre) poteva pur darmi a quell' altro, E levarmi dinanzi questo cero

NECESSARIO. sust. masch. È lo stesso

che LUOGO COMUNE. v.

NECROLOGIA. SUST. PRMM. Vocabolo non ha guari venuto in uso, che si adopera a significare quella Scrittura, nella quale si annunzia la morte di qualche personaggio, e toccasi della sua vita. Noi avvisiamo che questa voce non debbasi adoperare, e che in iscambio, secondo che converrà, talvolta si abbia a dire Notizia della morte di tale; tal'altra Parole in morte di tale; quando In morte di tale Orazion funebre di tale; tuttiche ultra volta Elogio di tale; e simili. Da ultimo se non si fa altro che raccontare i fatti della vita di alcuno, Vita s' ha ti dire, e non NECROLO-

GIA, ovvero BIOGRAFIA, come pur malamente si dice da molti a' nostri

quorni.

NEGATIVA. sust remm. Ributtamento alle dimande. Negativa: ma meglio si dirà Ricusa, Ripulsa o Repulsa. Tac. Dav.Ann. 3, 8. Bleso fece cirimoniosa ricusa. Bocc. G. 4. 5. Non avendo prima avuta alcuna repulsa. Non vogliamo tacere che pare che Repulsa sia un poco più che Ricusa.

J. STARE SOPRA LA NEGATIVA. Persistere nel negare. Stare in sulla negativa. CECCH. Con. 3. 1. È vero, che se mai si risapesse, La colpa sarà mia, pur

io starò in sulla negativa.

NEGLIA. sust. remm. Ragmata di capori, i quali soglimo coprir sul far
del mattino, o la sera, od anche in
alcune ore del giorno, alcune terre,
segnatamente le umide e basse. Nebbia.
But. Int. Nebbia è vapor denso e umido, che esce de'fiumi, stagni e paludi, la quale è a modo d'un fummo,
e si leva spesse volte nelle Alpi.

NEGOZIANTE PARTE MASCH. Colui che fa negozi. Negoziante, Mercante, Mercatante. Send. Ston. 6. 221. Yi sono spessi alberghi e osterie da ricevere i

forestieri e' negozianti.

NEGOZIO. SUST. MASCA. Il cambio che si fa da' mercatanti di aggetto, o con danaro, o con altro. Negozio, Traffico G. Vil. 8.68. 5/Questo traffico del grano fu coll'altre una delle cagioni di voler riveder le ragioni del Comune.

NEGROFUMO. v. NIGROFUMMO.

NEGROMANTE e NIGROMANTO. Uomo che fu stregonerie e sortilegi. Stregone, Negromante. Lab. 133. Da questo gli strologi, i negromanti, le femmine maliziose, e le 'ndovine sono da loro visitate.

NEGROMANZIA. SUST. FEMM. Arte del

negromante. Negromanzia.

NEH. Interiezione d'interrogazione. Neh. Crech. Gelos. 3.10. Chi la terrebbe ora (vostra nipote), che ella non potesse sarvi...? e sorse lo surà prima che sia giorno. Laz. Che neh? Giull. Furvi qualche scorno.

S. Nen, e più soventé Gue': è pure Avverbio di vocazione. Olà. Fig. As. 22.

lo me n'andai in capo di scala per chiamar l'oste : olà, dove se'?

NEMMICCOLA. SUST. FEMM. Legume piccolo, schiacciato, rotondo, sottile nell'estremità, e di color rossigno. Lente, Lenticchia. Mon. S. Greg. Avea venduta la sua primogenitura per una scottella di lenticchie.

NENNA. SUST. PENN. Dicesi a Giovane donzella. Fancinlla.

NENNELLA. DIM. di NENNA. Fanciullina, Fanciulletta. Ninna, Mimma. Buon. Fira. 1. 2. 1. Cioè ninne e donzelle A sè trar non lusinghe, E giuochi, e roreggiuole, e simil cose.

NENNELLA DELL'UOCCHIO. Quell' apertura che sembra nera in mezzo dell'occhio, per la quale passano i raggi della luce, che dipingono gli oggetti sulla retina. Pupilla.

NEPPOLOSO. ADD. Dicesi di Seta che ha brocchi, cioè piccoli gruppi, che rilievan sopra il file, e gli tolgon l'essere agguagliato. Broccoso, Broccoloso. NERVO. V. NIERVO.

NERVOSO. v. NIERVUSO.

NESPOLA e NIESPOLO.sust.pemm.e masch. Frutto del nespolo, che ha in sè cinque noccioli, e il flore a guisa di corona. Nespola, e Nespolo l'albero. Cr. 2. 16. 4. Le nespole da serbare si colgono che non sieno mezze.

§. Nespola e Niespolo, si usa ancora per Colpo, Picchiata. Pesca, Nespola. Mong. 6. 98. E appiccògli una nespola acerba Tanto, che tutto pel colpo traballa.

NEVERA. SUST. FRMM. Luogo dove si conserva la neve. Ghiacciaia. Rep. Annor. Ditir. 70. In una delle sue collinette si mantiene una ghiacciaia per conservare quei vini che si tengono la state nella grotta sotto di essa ghiacciaia.

NFACENNATO. ADD. Occupatiosimo, Che ha di molte faccende. Affaccendato, Infaccendato. Albert. 57. Li pensieri dell'uomo affaccendato e hontadoso sempre sono in abbondanza.

NFADÁRSI. v. INFADARSI.

NFANKARIRSI. VERB. NEUT. PASS. Travedere, Non distinguer più con la mente. Allucinarsi, Confondersi. NFANFARUTO. ADD. da NFANFAR IRSI. Allucinato, Confuso.

NFANGARE. v. INFANGARE.

NFANZIA. v. INFANZIA.

NFARINARE. v. INFARINARE.

NFARINATURA. SUST. FRMM. Superficiale notizia, o perizia di checchessia. Tintura. Salvin. Disc. 1. 119. Come uno aveva qualche tintura di greco, subito si erigeva in traduttore.

NFASCIARE e INFASCIARE. VERB. ATT. Circondore, Intorniar con fasce. Fasciare. CAVALC. Specch.Ca. Era sì povera e mal vestita, che non avea di che fasciare Gesù.

NFASCIOLLA. Posto avverb. dicesi de' bambini che prendono ancora il latte, e sono avvolti nelle fasce. In fasce, Nelle fasce.

NFERTA. sust. Prem. Quel che si dà dal superiore allo inferiore, o nelle allegrezze, o nelle solennità, per una certa amorevolezza. Strenna, Mancia, Paraguanto. Dant. Purg. 27. E mai non furo strenne, Che fosser di piacere a queste eguali. Malm. 2. 68. Perciò, per buscar mance e paraguanti, Andaron molti a darne al Re gli avvisi.

NFESTOLUTO. Ann. Dicesi di Chi è pieno di piaghe, tumori, e altri malori. Impiagato, Infistolito.

NFICCARE. v. FICCARE. NFILARE. v. INFILARE.

NFINOCCHIARE. v. INFINOCCHIARE. NFLOTTA e NFROTTA. v. INFLOTTA NFOCARE. v. INFOCARE.

NFORCHIARE. VEBB. ATT. È lo slesso che NCAFORCHIARE. V.

NFORCHIATO. ADD. Detto di capretto, e simili, vale Ingrassato con particolar cura. Sagginato, Saginato.

NFOSCARSI. VERB. NEUT. PASS. Dicesi dell'aria, che divien fosca, oscura. Oscurari, Offuscarsi, Rabbuiare. Bemb. Asol. 3. 206. Quivi nè seccano l'erbe ec., nè si turba il mare, nè si oscura l'aere, nè riarde il fuoco. Salv. Spin. 3. 2. Com'ei rabbuia punto, io starò in luogo ch'io vedrò ec. senza che niun vegga me.

S. NFOSCARSI, E NFUSCARSI DI MENTE, vale Non discerner bene con l'intel-

ciparsi.

NFOTARARE. v. INFODARARE.

NFONNERE. v. INFONDERE.

NFORNARE. v. INFORNARE.

NFORNATA. v. COTTA. S.

NFORTIRE. v. INFORTIRE.

NFRACETARE. v. INFRACIDARE.

NFRUCECARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. Cacciare o Cacciarsi cibo in corpo più del dovere. Impinzare, Rimpinzare. Gel-'i..Sport. i .2.Voi avete tutte, voi donne, questo maledetto mendo di voler sempre rimpiuzare uno ammalato, e il più delle volte fate lor male.

5. Nerucecare, figural. vale Aiulare altrui a dir qualche cosa, o comporre alcuna scrittura. Imburchiare, Imburiassare. Varch. Ercol. 101. Non si crede essere di sua testa, ma che gli

sia stata imburchiata.

NFRUCERE. VERB. ATT. Cacciare una cosa per forza in un'altra. Ficcare.

S. Nerucere, si usa ancora nel primo sentimento di NFRUCECARE. v.

NFURIARE. v. INFURIARE.

NEURIATO. v. INFURIATO.

NFUSARARE. VERB. ATT. Si dice del lino che si mette in molle, per curarlo. Macerare. Ta. Gior. Pred. Il lino sapete che si vuol curar molto, e macerare, e battere, ed ha molta fatica.

NFUSCARSI. v. NFOSCARSI.

NFUSIONE. v. INFUSIONE. NGABBELLARE. v. INDOGANARE.

NGAGLIARDIRE. v. INGAGLIARDIRE.

NGAROFANATO. ADD. Dicesi di cosa in che vi sia infuso dentro il garofano, o che abbia odore del garofano. Garofanato. RICETT. FIOR. Ne viene oggi portata una cannella garofanata con odore misto di garofano e di cannella, e di sapore corrispondente.

NGARRARE. v. INGARRARE.

NGARZAPELLARSI, VERB.NEUT. PASS.  $\hat{m{E}}$ lo stesso che NCEPOLLIRSI. v.

NGENOCCHIATURO. v. INGINOCCHIA-TORO.

NGHIEMMARE. v. NCHIMMARE. NGIARMARE. v. NCIARMARE. NGIARMATORE. v. NCIARMATORE. NGIARMO. v. NCIARMO. NGIGNARE v. NCIGNARE.

lello, per offuscamento di mente. Allu- NGONGOLA. SUST. FEMM. Il guscio pieno delle fave fresche. Baccello. Bocc. Nov. 75. 5. Quando le mandava un mazzuol d'agli freschi ec. e quando un canestruccio di baccelli. Si avverta che il Cavare i legumi da'baccelli, che da noi dicesi Monnarz o Mon-DARE, loscanamente dicesi Sgranare.

NGOTTARE. verb. neut. *Dicesi del Gua*starsi i panni lini, e checchessia, per l'umido che vi sia rimasto dentro.

Imporrare, Imporrire.

NGRATTINARSI. VERB. NEUT. PASS. Adornarsi, Ripul irsi con isquisitezza, per per parer bello. Azzimarsi, Raffazzonarsi. Pass. 276. Va, donzella vezzosa, che studi in ben parere, azzimandoti e adornandoti. Buon.Fier. 3. 2. 15. Pur s'adorna, e forbisce, e raffazzona.

NGRATTINATO.ADD.da NGRATTINAR-SI. Azzimato, Raffazzonato.

NGROSSARSI. v. INGROSSARSI.

NGRUGNARSI. v. INGROGNARSI.

NGRUGNATO. v. INGROGNATO.

NGUAIATO. ADD. Dicesi di Uomo pieno di guai, sciagure. Afflitto, Desolato. NGUANGIARE. v. INGUAGGIARE.

NGUANCIO. v. INGUAGGIO.

NGUARIARE. v. INGUARIARE.

NICCHIO e NICCHIA. SUST. Quel vuoto e incavatura che si fa nelle muraglie, o altrove, ad effetto di mettervi statue, o simili. Nicchia. Borgh. Rip. 312. San Giovan Battista, e san Matteo, figure grandi che sono in due nicchie d'Orsanmichele.

NID(). SUST. MASCH. Quel piccolo covacciolo di diverse materie, fatto dagli uccelli o da altri piccioli animaletti, per covarvi dentro le loro uova, e allevarvi i figliuoli. Nido. Soorr.Colt. 49. E cosa molto lodata mandare i porci a ruffolar nelle vigne ec. che giova a disradicar la gramigna, e cattive barbe, e disfar le topaie col niffolo e i nidi de no centi animali. Ci piace di avvertire che il nido de sorci, dicesi propriamente Topaia.

§ Nido, dicesi pure a Quella quantità di uccelli o di altri animaletti nali d'una covala, o di un parto. Nido, Nidata, Nidiata. Lon. Med. Nenc.

34. Io ho trovato al bosco una nidiata, In un certo cespuglio, di uccellini.

NIEPPOLO. SUST.MASCH. Piccol gruppo che rileva sopra il filo, e gli toglie Tessere agguagliato; proprio della seta. Brocco.

NIEPPOLUSO. v. NEPPOLOSO.

NIERVO. SUST. MASCH. Parte del corpo dell'animale simile a cordicella, che dà il moto o il sentire alle membra. Nervo.

S. I. NIBRYO, dicesi pure per similit.

La parte puì dura, che è nel mezzo
delle foglie delle piante, e che regge
il tenero di esse. Nervo, Còstola. ALAM.

COLT. 5. 135. Vede (il cultore) ogni
suo sudor voltarse in polve, Tutto
il frutto sparir, le fresche erbette Null'altro riservar che i pervi nudi.

J. 2. NIERVO DELLA GAMBA. Tendine grosso, che da' muscoli della polpa della gamba va al calcagno. Garetto, Garetto, Corda magna. Lib. cub. MALAT. Nelle ferite della corda magna suol

venire il singhiozzo.

NIERVUSO e NERVOSO. ADD. Aggiunto che si dà alla carne; e vale Duro; contrario di Tienneno, che si dice toscanamente Frollo. Tiglioso. Buon. Tanc. 1.1. Equando l'appetito a un s'aguzza, Non vale a dir che la carne è tigliosa. NIESPOLO. v. NESPOLA.

NIETTO NIETTO. MOD. AVVERB. Di colpo, In un colpo solo, Tutto in un tratto; come Troncare o Tagliare no Braccio nietto nietto, o na mano netta netta: e dimostra aglità e destrezza. Di netto; Tagliar di netto, ec. Malm. 10. 52. In sulla testa un sopramman gli appicca, Che in due parti divisela di netto.

NIEVO. SUST. MASCH. Una certa piccola macchia nericcia, che nasce naturalmente sopra la pelle dell'uomo. Neo. Bocc. Nov. 10. 18. Madonna Zinevra tua mogliere ha sotto la sinistra poppa un neo ben grandicello, d'intorno al quale son forse sei peluzzi biondi come oro.

NIGRO e NIRO. ADD. Uno degli estremi de' colori; opposto al Bianco. Nero.

S. Dicesi NIGR' ISSO, NIGRO ME, NE-R' ESSA, NIR' A ME, NIR' A ISSO, e simili; e valgono lo stesso che MARA ME, MAR' ISSO, ec. V. MARA ME.

NIGROFUMMO. sust. Masch. Sorta di color nero, di cui si fa vari usi. Nero di fumo. Borgh. Rip. 207. Il settimo è detto nero di fumo, perciocchè si fa di fumo da una lucerna piena d'olio di finseme derivante, la cui fiamma percuota in un testo, che le sia sopra per riceverlo.

NIGROMANTO. v. NEGROMANTE.

NIPPOLO. SUST. MASCH. Quel piccolissimo minuzzolo che distaccasi da'panni lini, o di cotone, e si attacca a'panni lani quando questi con quelli si tocchino. Bruscolo. Ca. 16. 24. 1. Aprendola colle mani bagnate, e nettandola bene de' bruscoli.

NIZZO. And. Dicesi delle frulte, e particolarmente delle pere, che, per eccesso di maturità, sono quasi vicine
allo infracidare. Mezzo Ricett. Fior.
11. Il tempo di còrgli (i frutti) è
quando e' son maturi, avanti che cominciano a diventare mezzi. Malm.
3. 53. Fatta più bolsa d' una pera
mezza. Si avverta che Mezzo in questo sentimento va promunziato con l'E
stretta, e la Z aspra.

NNABBISSARE. v. NABISSARE.

NNACCARO. SUST. MASCH. Colpo dato nel viso, colla mano serrata. Sgrugno, Sgrugnone, Sgrugnata. Car. Lett. 1. 64. Voi siete un uomo così fatto, e meritereste un'altra sgrugnata nel naso.

NNAMMOLLARE. È lo siesso che Mettere annammuollo. v. NNAMMUOLLO. NNAMMORATA. v. INNAMMORATA. NNAMMORATO. v. INNAMMORATO.

NNAMMUOLLO una cosa, come baccalà, civaie, e simili; e vale Mettere e Tenere nell'acqua, o in altro liquore, tanto una cosa, ch'ella addolcisca e venga trattabile. Macerare. Dep. Dec. 71. Macerare ec. è propriamente quando una cosa si tiene in acqua tanto, che, lasciata la durezza, o asprezza sua, si venga indolcendo e lasciando la natura di prima.

5. METTERE A NHAMMOOLLO, dello dei panni, vale Metterli nell'acqua, perchè si purghino. Mettere in molle.

NNATTA. v. NATTA.

NNESTARE. v. INNESTARE.

NNITTO 'N FATTO. MOD. AVVERB. Subitamente. Detto fatto. Fir. Disc. An. 99. Comandò che intorno all'arbore si accostassero di molte legne, e vi si mettesse il fuoco ec.; e detto fatto vi fur messe le legne, e attaccato il fuoco.

NNOMMENA. v. NOMINA. NNOMMENATA. v. NOMINATA.

NNORCHIA. SUST. FRMM. Grande bugia, Falsità manifesta. Farfallone, Scerpellone, Strafalcione. Varch. Ercol. 98. Dico dunque che Dire farfalloni, scerpelloni, e strafalcioni, si dice di coloro che lanciano, raccontando bugie e falsità manifeste.

NO. Avverbio di negazione: contrario di Si. No.

NOCCA. SUST. FEMM. Annodamento di un nastro, con due staffe e due ciondoli, per modo che tirato uno de'ciondoli il nodo si scioglie. Cappio, Fiocco, Natta. Buon. Fier. 1. intr. De' ciuffi vi saran, delle pianelle, Pettini, cappi, fior, dirizzatoi, Vezzi, vespai, lisci, acque odorate. Ar. Fur. 5.47. E con rete pur d'òr, tutta adombrata Di be'fioc-

NOCCHETELLA. DIM. di NOCCA. Cappietto, Nappina, Nappetta. Red. Esp. Ins. 164. Tutto rabescato di nero, con due larghi spennacchietti neri in testa, e nell'ultima estremità del ventre con una nappetta di seta nera. Salvin. Annor. Tanc. Buon. Sportelline,

con nappine rosse.

Non vogliamo tralasciar d'anvertire che Quella che noi diciamo Nocca della cropatta, dicesi propriamente in Firenze Cappio, Fiocco; e che Quei cappietti di nastri che si mettono alle vesti per ornarle, che pur da noi son detti Nocche, diconsi propriamente Nappe, Nappette, Nappettine; e Quella che dicesi da noi Nocca, o Coccarda millitare, si dice toscanamente Nappa, Brigidino, Rosolaccio.

NOCE. SUST. FRMM. Il frutto del moce.
Noce. Pallad. Marziale dice che ha
provato di còr le noci verdi, monde
del mallo, e corteccia, e attuffarle
nel mele, e bastanvi, verdi più che un
anno. Si ponga ben mente a questo
esempio, dove si vede che Quella scorza verde che cuopre il guscio della
noce, dicesi toscanamente Mallo.

S. Noce de lo cuollo. Nuca. v. CUOL-

LO. S. 5.

NOCELLA. SUST. FEMM. Fruito noto. Nocella, Nocciuola, Avellana. M. Aldoba. Masticato la porcellana, e mandor-le e nocelle, formaggio arrosto, e vin caldo tenete in bocca. Ca. 5. 3. tit. Delle avellane, cioè nocciuole. L'albero che produce questa fruita, dicesi Avellano, Nocciuolo.

NOCEMOSCATA. SUST. FEMM. Frutto aromatico, simile di forma alla nostra noce. Nocemoscada.Ricet. Fion. 111 Quegli (òli) che son tratti di frutti odorati, come di nocemoscade, e di gherofani, conservano la loro

virtà moltissimo tempo.

noto. Pescanoce il frutto, Pesconoce l'albero.

NOLO. SUST. MASCH. Il pagamento del porto delle mercatanzie, o d'altre cose portate dalle navi. Nolo. M. VILL. 8. 37. Facendo fare la grida, sotto piccolo nolo, che chi volesse mandare mercatanzia a Talamone sulle galee del Comune di Firenze, le potesse sicuramente caricare.

NOMINA. SUST. FRMM. Fama, Gloria, Grido. Nominanza. Tes. Br. 7. 16. Guadagno, che viene con mala nominanza, è rio; amerei più iscapitare,

che laidamente guadagnare.

j. Nomina, è pure Quel proporre che si fa una persona per essere assunta a qualche grado, o dignità, o per essere ammessa in qualche luogo. Nomina, Nominazione Varch. Stor. 5. 141. Nel consiglio grande si crearono per via di nominazione nove cittadini per la maggiore, e due per la minore.

NOMINARE. VERB. ATT. Dar la nomina, cioè Proporre uno per essere assunto a qualche grado, o dignità, o per esse-

re ammesso in qualche luogo. Nominare. Cas. Lett. 50. La benignità che V.M. Cristianiss. si è degnata di usar meco, nominandomi a N. Sig. tra quelli ch'ella reputa degni d'esser Cardinali, ec.

NOMINATAENNOMMENATA. Sust. Femm.

Divolgamento così di bene, come di
male: e si dice, per modo di esempio:

Non mi fare acquistare una mala
nominata, Iltale ha una brutta
nominata, e simili: e toscanamente s'ha
a dir Fama, Nome. Maestruz. 2.8.8.
Avvegnachè principalmente sia da curare della buona vita, nondimeno,
quanto l'uomo puote, si dee curare
della buona fama.

S. DARE LA NOMINATA DI una cosa AD uno, vale Dichiararlo autore
o colpevole di una qualche cosa. Dar
la colpa, Gittar la colpa, Apporre.
VARCH. ERCOL. 68. Che vuol dire Apporre? V. Dire che uno abbia detto
o fatto una cosa, la quale egli non
abbia nè fatta nè detta. Bocc. Nov.
27. 14. lo amai sommamente lo sventurato giovane, la cui morte è apposta al mio marito.

NONNA. SUST. FEMM. Sonno: ed è Voce usata dalle madri e dalle balie, quando nel ninnare o cullare i bambini vogliono farli addormentare, dicendo La nonna, La nonna. Nanna; Nanna nanna. Ninna nanna. But. Purg. 23. Nanna: questa è un'interiezione adulante e lusingante, che usano le balie quando vogliono addormentare li fanciulli, che dicono ec.: nanna nanna.

S. I. FARE LA NONNA, e ANDARE A

FARE LA NONNA: vale Dormire, Andare a dormire. Fare la nanna, Andare a nanna. Malm. 6. 25. Ma subito gli venne il sonno in cocca,
Ond' ei s'allunga in terra a far la nanna. Lasc. C. 2. N. 2. E quando egli voleva dir dormire, e andare a letto, sempre diceva a far la nanna.

S.2. Cantare la nonna, si dice del-

l'Usare una cantilena propria per fare addormire i bambini nel cullargli. Fare la ninna nanna.

NONNA. PARTE. FEMM. Madre del padre, o della madre. Nonna, Avola. Alleg.

198. Non sono dunque nè quelle nè queste canzonette burlevoli, e da balie stentate per racchetare i lor bambini mal satolli, o novellate a sproposito da raccontarsi nel canto del fuoco dalle bavose nonne per trattenerli la sera che s'arde il ceppo a' nipotini.

NONNARELLA. DIM. di NONNA. Ninnarella.

NONNATO. ADD. Dicesi dell'uovo che non è ancora uscito del corpo della gallina, o che il fa la gallina quando non ancora ne è indurito il guscio. Nel primo caso, Uovo nonnato; nel secondo, Uovo col panno. Sono dell'uso di Firenze.

NONNO. PARTE.MASCH. Il padre del padre, o della madre. Nonno, Avo, Avolo. Ant. Alam.Son.24. Poi chiamò babbo,mamma,nonno e zio.Bosc. Nov. 12. 6. Secondo ch'una mia avola mi soleva dire.

NORA. PARTE.FEMU. Moglie del figliuolo. Nuora. Buon. Firr. 2. 3. 3. Ecco qui la suovera e la nuora.

NOTAMENTO. sust. masch. È voce toscana, che vale Il nuotar nell'acqua;
e mal si adopera a significar Serie di
cose o di persone: e devesi dir Nota,
Lista. Car. Lett. 1. 30. Però vorrei
mi facesse avere una nota de' nomi
loro, come vi dissi. Red. Lett. 1. 4.
Vi mando una lista di libri, qui annessa, che l' ha data uno di questi
librai.

NOTARIATO. SUST.MASCH. L'ufizio del notaro. Notariato, Noteria. Salvin. Annot. F.B. 1. 1. 2. Proconsolo, magistrato in Firenze dal quale devono essere esaminati ed approvati coloro che vogliono esercitare il notariato. Maestruz. Se insegni agli scolari, o sia avvocato, o faccia la noteria, non pecca.

NOTARILE. ADD. Di notaro, Appartenente a notaio. Notaresco, Natariesco, Notaiesco.

NOTARO. PARTE. MASCH. Quegli che scrive, e nota le cose e gli atti pubblici. Notaio, Notaro. Cron. Vellut. 72. Da giudici e notari sui veduto e onorato. NOTIFICA. SUST. FEMM. Il Notificare. No-

tificazione.

NOTIFICARE. VERD. ATT. Far noto, Significare. Notificare. Segn. Fion. Stor. 2.45. Questa ragunata su a' priori notificata.

NOTORIO. ADD. Conosciulo generalmente. Notorio, Noto.

NOTTATA. SUST. FRMM. Lo spazio di una intera notte. Nottata, Nottala. Buon. Firm. 4. 1. 6. Un po' prima, un po' poi la nottolata Si può dir fatto.

S. APERE UNA BUONA, O CATTIVA NOT-TATA: vale Passar la notte con buona o cattiva ventura. Avere una buona o cattiva nottata, o nottolata. SALV. Spin. 3.3. Egli avrà pure a buon conto, in cambio di quella, ch'ei si prometteva, una nottolata d' un'altra fatta.

NOTTE. SUST. PEMM. Quello spazio di tempo che il sole sta sotto l'orizzonte. Notte.

J. D. Notte, posto avverb. vale Intempo di notte. Di notte. Sen. Ben. VARCH.
 10. Sta saldo a questo modo: nollo scamperesti tu di notte, e al buio?

S. 2. North B GHEUORNO, posto avverb. vale Continuamente, Sempre. Di e notte, Giorno e notte, Di di e di notte, Per di e per notte. Sham. S. Ag. Ci dobbiamo accompagnar cogli angeli a lodare Iddio per di e per notte.

S. 3. Donenica a notte, Lunedi a notte, e simili: vagliono La notte della domenica, lunedi, ec. Domenica notte, Lunedi notte, ec. Vit. S. Eug. 389. Con divine laudi si stava la domenica notte con loro, e poi le comunicava, e così faceva ogni domenica notte.

S. 4. FARE DELLA NOTTE GIORNO, vale Vegliare tutta la notte: e per contrario si dice FARE DEL GIORNO NOTTE, e vale Dormire per molto spazio del giorno. Far della notte giorno, e Far del giorno notte. Tratt. PECC. Mort. Guastano il lor tempo, ed il bistortano, quando egli fanno della notte giorno, e del giorno notte.

S. 5. APERE, O DARE LA BUONA, O LA MALA NOTTE: vale Passarla, O Farla passare altrui in piacere o in travaglio. Avere, o Dare la buona o la mala notte. Bocc. Nov. 77. 35. Rinieri, sicuramente, se io ti diedi la mala

notte, tu ti se' ben di me vendicato.

S. 6. Bona notte, e Bona sera. Modidi salutare. Buona notte, Buona sera. Bocc. Nov. 30. 20. Ora parendoli da dormire, comandò che colla buona notte ciascuno alla sua camera si tornasse. Segr. Fior. As. 2.

E sogghignando, buona sera, disse. S. 7. Bona norre, è ancora modo av-

verb. che dicesi ad accennare che una cosa o una persona è spacciata. Buona notte. Can. Arol. 152. Se non se ne vede altro che le opere che son fuori di vostro, alle vostre opere, e a voi,

buona notte, disse il Bernia.

8 Norre represe a De l

S. 8. Notte tempore, e Di notte tempore, vale Nel tempo della notte. Notte tempore, Di notte tempore, Di notte tempo. Passav.230. E venendo di notte tempo po alla cella di costui, cominciò a rammaricarsi dolorosamente della sua sventura. Dobbiamo avvertire che Notte tempore, e Di notte tempore sono maniere antiquate, e non più in uso.

NOVENA. SUST. FEMM. Lo spazio di nove giorni consecutivi, ne quali si fanno delle preghiere a onore del Signore o della Vergine o di qualche Santo, per impetrare il suo aiuto: e NOVENA diconsi anche le Orazioni che si recita-

no in quei giorni. Novena.

NOVIZIATO. SUST.MASCH. Luogo ne' conventi, deve si tengone i novizi e le novizie de'monaci e delle monache. Noviziato.Borgh.Rip.422.Nel detto convento dipinse nel noviziato a sommo d'una scala una Pietà colorita a fresco in una nicchia molto bella.

5. Noveziaro, dicesi pure il Tempo nel quale si è novizio o novizia. Noviziato.

NOVIZIO. PARTE. MASCH. Chi novellamente è entrato in religione. Novizio. Fr. Giord.Pred. Dieci novizi in quel tempo si trovavano nel noviziatico (noviziato) di S. Domenico.

S. Novezio, figurat. vale Soro, o Nuovo nell'esercizio che alcun prende a fare. Novizio. M. Vill. 9. 63. Gli altri erano gente vile e dispettosa, e male armata, e novizia.

NQUARTATO. v. INQUARTATO. NSAGNARE & SAGNARE. VERB. ATT. e neut. Pass. Cavare o Cavarsi sangue, bucando la vena. Salassare; Segnare della mano, del braccio, ec. Cavalc. Specch. Ca. 172. Cominciò a farsi salassare. G. VIL. 5. 7. 3. La calcina s'intrise di sangue, chè si segnaron delle braccia i sindachi a ciò mandati. Si ponga ben mente che Segnare in questo sentimento va sempre costruito col genitivo; ma noi consigliamo ad usare piuttosto Salassare, Trar sangue, Cavar sangue.

NSAGNIA e SAGNIA. sust. remm. Il cavar sangue. Salasso. Cm. 2. 4. 8. Perchè son forate presso alla radice, imperocchè quindi esce l'umido superfluo, siccome uscisse per salasso.

NSATECO e NZATECO. ADD. Dicesi ad Uomo sciocco e scimunito. Fatuo, Scemo, Scempio, Scempiato. Segura. Man. Apr. 26. 2. Se finalmente vuoi vedere un vecchio fatuo e insensato ec.

NSERTA. v. INSERTA.

NSEVARE & NSIVARE. v. INSIVARE. NSOGNA. v. INSOGNA.

NSORDIRE. VERB. ATT. Indurre sordità, Far divenir sordo: e dicesi di chi, molto parlando e gridando, fa noia alla gente. Assordire, Assordare. Mong. 11. 89. Ma colle grida la gente l'assorda.

S. NSORDIRE, neut. Divenir sordo. Insordire. Lib. cum. malatt. In quell'aria grossa facilmente possono insordire. NSUVARITO. Add. Dicesi di limoni, me-

larance, mele, e simili, che abbiano il loro sugo inaridito. Stopposo, Alido.

NTACCARE. v. INTACCARE. NTACCO & NTACCA. v. INTACCO.

NTALLIARE e NTALLIARSI. VERB. REUT.
e REUT. PASS. Consumare il tempo senza far mulla. Dondolare, Dondolarsi,
Badaloccare, Baloccare. Lon. Mad. Canz.
48. Salvochè se ci arriva nelle mani
Qualche pannaccio strano, Allor più
volontier ci dondoliamo. Malm. 7.10.
Chiappa le robe, e mentre ch'ei balocca la cuocer l'uova e 'l cacio, ch'è
stupendo, L'acquolina gli sa venire
in bocca.

NTAMATO. V. INTAMATO.
NTANARSI. V. INTANARSI.
NTAPPARE. VERB. ATT. Chiuder vaso,

e simili, con tappo. Turare.
NTARTAGLIARE. v. CACAGLIARE.
NTAVOLARE. v. INTAVOLARE.
NTAVOLATO. Add. e sust. v. INTAVOLATO.
LATO.

NTAVOLATURA. SUST. FEMM. Fasciatura con assicelle o stecche, a chi ha rotto gambe, braccio, o coses, affinche l'osso, stando fermo al luogo accomodato, si rappiechi. Incannucciata. Malm. 11.26. Mentre gli rompon l'ossa, e poi gli funno Così l'incannucciata co' randelli.

NTELATURA. sust. Frame. Tramezzo
d'assi commesse insieme, falto alle stanse in cambie di suuro. Assito: e quando si fa di mattoni, Soprammattoni.
Cara. Borr. Dormendo in una camera
accanto a lui, tramezzata solamente
da un semplice àssito.

NTEMPESTIVO. v. INTEMPESTIVO.

NTENNERIRE. v. INTENNERIRE.

ntennersi. v. intendersi.

NTERCETTARE. v. INTERCETTARE. NTERCETTATO & NTERZETTATO. v. INTERCETTATO.

NTERESSARE. v. INTERESSARE.

NTERESSE. v. INTERESSE.

NTERESSIE. v. INTERESSIE.

NTERRETARE. vans. Arr. Provocare alcuno, Incitario. Adizzare, Aizzare, Irritare.

NTERZIARE. V. INTERSIARE.

NTERZIATURA. v. INTERSIATURA.

NTESECUTO. v. INTISICUTO.

NTIMARE. v. INTIMARE.

NTIMAZIONE. v. INTIMAZIONE.

NTOFARE. v. INTOFARE.

NTONACARE. v. INTONACARE.

NTONACO. v. INTONACO.

NTONTARO.PARTE.MASCH. Dicesi ad Uomo gaglioffo e balordo. Tondo, Tondo
di pelo, Tondo più che l' O di Giotto.
GALAT. 40. I lusinghieri mostrano aperto segno di stimare che colui, cui
essi carezzano, sia vano ed arrogante,
e, oltre a ciò, tondo, e di grossa
pasta.

NTOPPARE. v. INTOPPARE.

NTORCIGLIARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. Avvolgere, Cignere intorno. Attorcigliare. Fir. As. 11. Voi avreste detto che egli fosse stato quel serpente che at-

torcigliavano i gentili sopra il nocchieruto bastone di Esculapio.

NTORZARE. VERB. NEUT. E NEUT. PASS. Ingrossare per enflagione e rilevamento di carne; proprio de' corpi e delle loro membra. Enflare. Filoc. 2. 168. Della qual cosa chiunque sarà primo mangiatore o subitamente morrà, od enflerà per la potenzia del veleno.

S. 1. NTORZARB, all., come, per esempio, The voglio ntorza' l'uocchi, The voglio ntorza' le mascelle, e simili: vale Percuotere con pugni nel volto, o negli occhi, ec. Gonfiare il viso, gli occhi, ec.

S. 2. NTORZARE, si usa ancora nel sentimento di ANNOZZARE. v.

NTOSSECARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. Avvelenare, Avvelenarei. Attoscare, Attoscare.

S. NTOSSECARE, figurat. vale Togliere la dolcezza o il piacere che prima si provava di una qualche cosa. Amareggiare. Onde, in luogo di dire, per modo di esempio, LA TAL COSA HA NTOSSECATA LA NOSTRA USCITA IN CAMPAGNA, si dovrebbe dire La tal cosa ha amareggiata la nostra scampagnata.

NTOSSECUSO. ADD. Si dice di Chi facilmente si adira e monta in collera; e propriamente dicesi de'vecchi. Rab-

bioso, Stizzoso.

o Divenir duro o sodo. Indurare, Indurire. Fr. Giord. Pred. Siccome la creta, stando al Sole, indurisce ec.

S. NTOSTARB, neut., metaf. vale Ostinarsi. Indurare, Indurire. v. NCOC-CIARE.

NTRAMETTERSI. v. INTROMETTERSI.

NTRASATTA. v. ANTRASATTA.

NTRATA. V. ENTRATA.

NTRESSIE. v. INTERESSIE.

NTREZZARE. v. INTRECCIARE.

NTRICANTE. v. INTRIGANTE.

NTRICARSI. v. INTRIGARSI.

NTRICATO. v. INTRIGATO.

NTRICO. v. INTRIGO.

NTROCCHIATO. ADD. Dicesi talvolla in ischerzo di uomo, ma più propriamente degli animali, e vale Che ha molta carne, Carico di grasso. Grasso, Pingue.

NTROMMARE. VERB. NEUT. Bere smodatamente. Trincare, Cioncare, Tracannare. Morg. 19. 62. Morgante, tu non béi, anzi tracanni.

NTRONATO. v. INTRONATO.

NTROPPECARE. VERB. NEUT. Porre il piede in fallo, Intoppare, o Percuoterlo in alcuna cosa nel caminare. Inciampare, Incespicare. Cavalc. Frut. Ling. Li ciechi dell'anima, come quelli del corpo, sono da guidare, e dirizzare, e non da fargli inciampare e cadere.

S. NTROPPECARE A LEGGERE, A PAR-LARE: vale Leggere, Parlare smozzicato, non liberamente ne speditamente, Avvilupparsi nelle parole. Cincischiare, o Cincistiar le parole. Fir. As. 294. Vedendo questo ladroncello andar cincischiando le parole.

NTROPPECUSO. ADD. Che non ha la superficie piana, ne pari, ma rilevata
in molte parti. Ronchioso, Bernoccoluto, Bitorzoluto. Dant. Int. 24. Su
per lo scoglio prendemmo la via, Ch'era
ronchioso, stretto, e malagevole. Car.
Rim.ln somma altro non c'è che grotte
e spini, E vie bitorzolute, e rompicolli.

NTRUPPECO. SUST. MASCH. L'inciampa. pare, o La cosa in cui uno inciampa. Inciampo.

NTRUVOLARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS.

Far divenir torbido, e Divenir torbido: e dicesi di liquori, dell'aria, e simile. Intorbidire.

NTUPPO. v. INTOPPO.

NUCA DEL COLLO, e NUCE DE LO CUOLLO. v. COLLO. §. 5.

NUCE. v. NOCE.

NUCELLA. v. NOCELLA.

NUCEPIERZECO. v. NOCEPIERZECO.

NUDECO. Sust. MASCH. Legamento, c L'aggruppare che si fa delle cose arrendevoli in sè medesime, come nastro, fune, e simili, per istrignere e per fermare; e si dice anche di Quel piccolo gruppo che si fa nell'un de capi dell'agugliata, acciocche non esca del buco che fa l'ago, e confermi il punto. Nodo. Bocc. Nov. 37. 7. Ordinata una fune con certi nodi e cappi da poter scendere e salire per essa. More 24. 19. Sarà come chi 'nsegna al buon sartore Tener l'anello in dite, o fare il nodo.

S. Nudeco, dicesi pare a Quella parte più dura del fusto dell'albero, indurita e gonfiata per la pullulazione de' rami. Nocchio, Nodo. Pouz. St. 1. 82. Cresce l'abeto schietto, e senza nocchi, Da spander l'ale a Borea in mezzo l'onde.

NUDECUSO. ADD. Pieno di nocchi. Nocchieruto, Nocchieroso, Nocchieruto, Nocchieroso, Nocchieruto, Nocchieruto, Nodoso, Noderoso. Fir. As. 8. 7. E' percosse in un fascio di legne, e trattone un pezzo, il più grosso e nocchieruto che vi fusse, egli non restò mai di battermi. Cirip. Calv. 3.97. Ch'altro non eran, che bastoni arsicci, Nocchiuti e gravi. Fior. S. Franc. 166. Perocchè non è arbore al mondo tanto spinoso, nè tanto noderoso.

NUTRICCIA. PARTE. FEMM. Donna che allatta gli altrui figliuoli. Nutrice, Bàlia. Salvin. Annor. F. B. 3. 3. 11. La ninna nanna, cantilena delle nutrici, per fare addormentare i bambini cullandogli. Tratt. Gov. Fam. La balia, ec., sia onesta, e di buona vita ed esemplare, annosa e non fanciulla.

NUVOLA. SUST. FEMM. Vapore densamente stretto, che ingombra l'aria, e di qua e di là si muove e dimena. Nuvola, Nuvolo, Nube. Mor.S.Greg. La colonna della nuvola, la quale andava dinanzi al popolo nel diserto.

S. Nuvola, dicesi anche di Gran quantità di checchessia levata in alto, e moventesi. Nuvola, Nuvolo, Nube. Bart. Gran. Si alzano di sopra un altare d'oro ondate e nuvole di soavissimo sumo.

NUVOLELLA. DIM. di NUVOLA. Piccola nube. Nuvoletta, Nuvoletto, Nuvoluzzo. Dant. Int. 26. 39. Che nol potea sì con gli occhi seguire, Che vedesse altro, che la fiamma sola, Siccome nuvoletta in su salire.

NUZZOLO. SUST. MASCH. Osso che si genera nelle frulte, come pesche, susine, ulive, ciriege, e simili, dentro al quale si conserva l'anima o il seme onde nasce l'albero. Nocciolo, Osso. Cr. 2.8.3. Quando s'innestano nel tronco

del salcio i rami de' pruni e de' ciriegi, o d'altri frutti che abbian noccioli, diventano i frutti senza noccioli. Pallad. Apr. Seminasi (il gengiovo) colle sue ossa, cioè noccioli.

NZ

NVARDARE. VERB. ATT. Porre il basto, che da noi è detto VARDA e VARDELLA. Imbastare. Buon. Rim. 85. Chi doma, imbasta l'asinel novizio.

NVERMINERSI. v. INVERMINIRSI.

NVESCOTTARE e MBISCOTTARE. verb.

ATT. Dicesi del pane che si cuoce duo
volte. Biscottare.

NVESCOTTATO, che dicesi pure MBI-SCOTTATO. Add. Aggiunto che si da al pane due volte cotto. Biscottato, Biscotto. Ricett. Pion. 227. Polvere di pane biscottato. Vit. SS. Pad. 2. 183. Non mangiava se non un pane biscotto il dì.

NZACCARE. v. INSACCARE.
NZALATA. v. INSALATA.
NZALATARO. v. INSALATARO.
NZALATELLA. v. INSALATELLA.
NZALLANIRE. verb. neut. Perdere il senno per la vecchiezza. Imborbogire.

NZALLANUTO. ADD. da NZALLANIRE. E dicesi VIECCHIO NZALLANUTO, e vale Uomo che per la troppa età non ha più intero il discorso. Vecchio imbarbogito, Vecchio barbogio.

NZAPONARE. v. INSAPONARE.

NZATECO. v. NSATECO.

NZELECIATA. v. INSELECIATA.

NZEMMENTIRE. VERB. NEUT. Far semc, Produr seme. Semenzire.

NZEMMENTUTO. ADD. da NZEMMEN-TIRE. Semenzito.

S. Dicesi Cocozza nzemmentuta, Cetrulo nzemmentuto, per ischerno, ad Uomo balordo e scempio. Zucca al vento, Zucca vòta. Malm. 1.79. Ma perdonate a questa nucca vota, Signori, s'io vi rompo l'uova in bocca.

NZEPPARE. v. INZEPPARE.

NZERTA. v. INSERTA.

NZERTARE. v. INNESTARE.

NZICCO NZACCO. Maniera avverbiale, che vale Improvvisamente, Inaspettatamente, e per lo più Senza cagione. Di secco in secco. Car. Lett.in. 3. 115. Venne di secco in secco a deplorare lo stato de' padroni.

NZIERTO. v. INZERTO.

S. NZIERTO, dicesi pure ad Uomo balordo e senza senno. Baccellone, Mellone.

NZIPETO. v. INSIPIDO. NZISTO. v. INSISTO.

NZOLARCATO. ADD. È lo stesso che IT-TERICO. V.

NZOMMA.mod.Avverb.Finalmente, In conclusione. In somma o Insomma, In somma delle somme. Dant. Inc. 15. In somma sappi che tutti fur cherci E

letterati grandi.

NZORARE & NZORARSI. VERB. ATT. & NEUT. PASS. Dar moglie, e Pigliar moglie. Ammogliare, Ammogliarsi. Bocc. VIT. DANT. 229. Il che assai spesso veggiamo addivenire a'più, li quali, o per uscire o per essere tratti da alcune fatiche, ciecamente o s'ammogliano, o sono d'altrui ammogliati.

NZUCCARARE. VERB. ATT. Aspergere

di zucchero. Inzuccherare.

S. Nzuccarare figurat, vale Commuovere per effetto di tenerezza, Intenerire.
Sollucherare: e Sentirsi nzuccarare, Sentirsi sollucherare. Buon.
Tanc. 5.7. Sue parole garbate mi sollucherano. Lasc. Pinz. 3. 4. Oimè,
Giannin caro, le tue parole m' hanno tutto sollucherato.

NZUCCARATO. v. INZUCCARATO.

NZUOCOLO: edicesi Irsene, o Andarseme mzuocolo, o nzuocolo mzuocolo; e vale Godere assai di checchessia, Averne particolar compiacenza. Andare in broda, Andare in broda di succiole, Andare in brodetto.

NZUONNO. Maniera avverbiale, che vale Dormendo, ed ancora Sognando. In sonno, e in sogno. Petr. Son. 212. Solea soltanto in sonno consolarme. E Son. 177. Beato in sogno, e di lan-

guir contento.

NZUPPARE. v. INFONDERE. NZURFARE. v. INZOLFARE. · OB OC

OBBLIGANTE. ADD. Dicesi ad Uomo ornato di gentilezza e cortesia, ed ancora de'Modi cortesi e gentili. Cortese, Amorevole, Gentile, Obbligante: ma non vogliamo tralasciar di avvertire che a noi pare che Obbligante non suona bene all'orecchio italiano. G. VILL.12. 9. 2. Re Ruberto ec. dolce signore e amorevole su. VIT. SS. PAD. 2. 360. Con molti prieghi e con una cortese sorza lo rimenarono al spo monastero. Red. Lett. Mi sarebbe un segnalato ed obbligantissimo savore.

OBBLIGARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. Legare o per parola, o per iscrittura, o per benefizi, o per cortesia. Obbli-

gare.

OBBLIGATO. ADD. Tenuto, Legato da cortesie, benefizi, o altro. Obbligato. Red. Lett. 2. 139. Resto infinitamente obbligato alle gentilissime maniere di V. S. Illustriss.

OBBLIGAZIONE. SUST. FEMM. L'atto col quale una persona promette ad un'altra di fare o non fare alcuna cosa. Obbligazione. Red. Lett.2. 182. Riconosco però, e riconoscerò, sempre ricordevole, le mie somme obbliga-

zioni alla sua gentilezza.

S. Levarsi l'obbligazione. Sdebitarsi, Rendere il contraccambio, Rimunerare. Compensar l'obbligo, Scioglier
l'obbligo, Trarsi d'obbligo. An. Fon.
18. 168. Mi par che quando ancor
quest'anima esca In onor di sua fama,
io non compensi Nè sciolga verso lui
gli obblighi immensi. E 46. 12. Ché
non facil parmi, Ch'io possa mai di
tanto obbligo trarmi.

OBBLIGO. SUST. MASCH. L'esser tenuto, obbligato; Il debito e il dovere stesso. Obbligo. Bemb. Lett. 2. Dico che tutti i letterati uomini gli hanno ad ave-

re un grand'obbligo.

5. FARE L'OBBLIGO SUO. Adempiere le sue parti, il suo debito. Fare l'obbligo suo. CECCH. STIAV. 4. 3. E ch'ogni volta O che il marito ec. non sa l'obbligo suo, ec.

OCCHIALARO, PARTE, MASCH. Quegli che fa gli occhiali. Occhialaio. CECCH. IEC. 4.3. Stramba, guardati Dagli occhialai.

OCCHIALE. SUST. MASCH. Strumento composto di due cristalli o vetri legati in
un filo d'argento, ottone, o altro metallo, che si pone sul naso, davanti agli occhi, per aiutare la vista. Occhiale. Fr. Giord. Pred. 15. Non è ancora venti anni che si trovò l'arte
di fare gli occhiali.

OCCHIALONE. sust. MASCH. Strumento composto d'un tubo, alle cui estremità, ed anche per lo mezzo, son collocate varie lenti, che serve per avvicinare gli oggetti lontani. Cannocchiale.

OCCHIETTO: e dicesi FARE L'OCCEIETro, per significare quell'Accennar d'occhio, che si sa per essere inteso com cenni, e senza parlare. Fare occhio, Far d'occhio, Fare occhiolino, Ammiccare. Varca. Ercol. 85. Solemo ancora, quando volemo essere intesi con cenni senza parlare, chiudere un occhio; il che si chiama Far d'occhio, ovvero Far l'occhiolino, che i latini dicevano Nictore, cioè accennare cogli occhi; il che leggiadramente diciamo ancora noi con una voce sola, usandosi ancora oggi frequentemente il verbo Ammiccare in quella stessa significazione che l'usò Dante.

OCCHIO e UOCCHIO. SUST. MASCH. L'organo della vista. Occhio.

S. 1. CHIUDERE GLI OCCHI. Dormire. Chiudere gli occhi, Chiudere occhio, o l'occhio. Bean. Run. Parmi esser fatto brutto, magro e vecchio, E gran mercè ch'io non mangio più nulla,

E non chiuggo nè occhio, nè orecchio.

S. 2. GUARDARE SOTT'OCCHI, O SOTT'UOC-CHI. Guardare in maniera che altri non se ne accorga. Guardare sott' occhi, o sott'occhio, o sottecco; Guardare con la roda dell'occhio. Dav. Acc. 139. Voi lo vedete colà com'egli ha il viso smorto,gli occhi bassi fitti in terra, guarda sott'occhi, sospira, ec. Boec Nov. 77. 5. Cominciatolo colla coda dell'occhio alcona volta a guardare.

S. 3. METTERE GLI OCCHI, O L' VOCCHI NCUOLLO A uno. Guardarlo con ansietà, desiderio, attenzione, o altro simile. Porre l'occhio, o gli occhi addosso ad alcuno. Bocc. G. 9. n. 6. Alla giovane aveva posto gli occhi addosso un giovanetto leggiadro e piacevole, e gentiluomo della nostra città.

S. 4. Perdere d'uocchi alcuna persona, o cosa. Non averla più sollo la veduta, Smarrirla-Perder d'occhio. Fir. Luc.3. 1. Per istare a udire una messa, io ho perduto Lucido di occhio.

- S. 5. Tenere gli occhi, o l'uocchi neuollo ad uno. Badargli attentamente, Avergli cura, Stare attento a ciò ch'e' faccia. Tenere gli occhi addosso, Aver l'occhio addosso ad alcuno. Ar. Cass. 1. 3. Poichè 'l vecchio levatomi E d'appresso, e tener gli occhi continua-Mente non mi potrà addosso. Buon. Fier. 2. 4. 28. In fine avuti io t'ho sì gli occhi addosso, Che bench'i'paia avere gli occhi a'nugoli, Ho scorta il tuo lavoro.
- S. 6. AVERE E TENERE GLI OCCHI IM-PASTATI DI SONNO: dicesi di Chi, essendo svegliato di corto, è ancor sonnacchioso, e non vede bene. Aver gli occhi tra' peli.
- S.7. TENERE GLI OCCHI ALLE MANI.Osservare che altri non rubi, o fraudi,
  o faccia checchessia di male. Aver l'occhio o gli occhi alle mani. Segr. fior.
  Cliz. 1. 1. Quando ella arrivò all'età
  di dodici anni, mio padre e mia madre cominciarono ad avermi gli occhi
  alle mani in modo, che se io solo le
  parlava, andava sotto sopra la casa.
  S. 8. Stare con tanto d'occhi, o co

tento. Stare con occhio teso, o ad occhio teso, Stare con oad occhi aperti. Geccn. Serv. 1. 1. Sborsando La dote, io voglio, Agabito, aprir gli occhi.

§. 9. Uscire dalli occhi alcuna cosa: fig. vale Aver gran dispiacere di aver perduta alcuna cosa, o di doversene privare. Uscir degli occhi. Malm. 7. 14. E perchè è buono (quel vino), e non di quello il quale ec. A Meo, che piuttosto a carnovale, Che per l'opre lo serba, esce degli occhi.

S. 10. MALUOCCHIO, e MALOCCHIO, dicesi L'affascinamento. Mal d'occhio.

S. 11. A vocchi chiusi, e Fare checchessia a vocchi chiusi. Liberamente, e Fare checchessia senz'altra considerazione, e con fiducia. A chius'occhi, Andare a chius'occhi.

S.12. A QUATT' UOCCHI. mod. avverb. Da solo a solo. A quattr'occhi. Cecch. Donz. 4. 9. Messer Lapo, mandatene Riposo Su in casa a far da cena, ch' i' ho bisogno Di parlarvi a quattr'occhi.

J. 13. A occHI DI PORCO, e A UOCCHI DE PUORCO. Alla grossa e senza considerazione veruna. A occhio e croce, A occhi e croce. Malm. 3. 12. lo dico lui, perchè ce n'è una mano Che infilza le ricette a occhio e croce. Varch. Ercol. 251. Il giudicare di queste cose vuole agio e brio, e non si può fare, come si dice, a occhi e croce.

§.14.Occuro, dicesi ancora Quella parte degli alberi, per la quale essi rampollano. Occhio, Gemma. Amet. 47. Insegnommi come ed in che tempo gli occhi d'un albero nelle tenere cortecce dell'altro pigliassero forza. Soder. Colt. 19. E le gemme delle medesime viti indugeranno d'anno in anno a mettere.

§.15. Innestare o Nzertare aocchi, o a vocchi. Annestare l'occhio d'un ramuscello d'albero gentile entro una rima che si fa nella buccia d'un ramo salvatico. Innestare, Annestare a occhio; Annestare a scudicciuolo: e Scudicciuolo dicesi propriamente L'occhio che s'incastra nella tagliatura del nesto. Dav. Colt. 155. Annestasi la vite ec. I modi sono quattro: a propagi-

ne, a capogatto, a marza, a occhio. E 172. A scudicciuolo è agevole annestare, e i nesti vengon su e frut-

tan presto.

OCCORRENZA. sust. Femm. Faccenda, Bisogno, Necessità. Occorrenza. Red. Lett. 2. 16- In qualsisia occorrenza, che crederà trovarmi abile a servirlo, mi ha sempre da spendere con ogni confidenza maggiore.

OCCORRERE. VERB. NEUT. Bisognare, o Aver bisogno. Occorrere. Red. Lett. 2. 19. Quando di qua le occorre qualcosa, alla buona lo avvisi; e qui fi-

niscon tutte le cirimonie.

OCCUPARE. VERB.ATT. Impiegare, Dar lavoro, Dar da fare. Occupare. Ar. SAT. 6. Mio padre ec. E m'occupo

cinqu'anni in quelle ciance.

§.1.Occuparsi, neut.pass. Impiegarsi, Attendere a qualche operazione. Occuparsi. Capr. Borr. 6. 100. Negoziare non vuol dire altro, che trattare e occuparsi in una cosa, facendo in quella tutto quello che fa bisogno.

J. 2. Essere occupato. Essere affaccendato, Aver molle brighe per le mani. Essere occupato. Car. Lett. in. 3. 344. lo pensava di potervi mandare questa sera tutte le opposizioni fatte al Castelvêtro, ma in vero sono tanto occupato, che non ho tempo di farlo.

OCCUPATO. ADD.da OCCUPARE. Affuccendato, Impacciato. Occupato.

S. Occupato, dicesi pure di Aria ingombra, oscura. Occupata. Vit. Conomb. 128. Tutta l'aria era occupata e oscura, e con grande risuonare di tuoni.

OCCUPAZIONE. SUST. FEMM. Ciò in che si occupa alcuno; Affare, Cura, Negozio, Faccenda. Occupazione. Cas. Lett. 21. Ma non l'ho spedito prima che ieri, per le molte occupa-

zioni di nostro Signore.

ODORINO. sust. MASCH. Piccol vasetto, e di stretta bocca, per tenervi l'acque odorifere. Oricanno. Bocc. Nov. 8. 10. E tratti del paniero oricanni d'argento bellissimi, e pieni qual d'acqua rosa, e qual d'acqua di fior d'aranci ec., tutti costoro di queste acque spruzzarono.

OFANITA'. SUST. FEMM. Desiderio di acquistar lode e nominanza in cose che a nulla giovano; ed anche Smoderato desiderio di gloria. Vanagloria, Vanità. Com. Purg. 11. Vanagloria, secondo Augustino, è un giudizio falso d'uomini, che stimano sè essere ottimi, e vogliono parere ottimi.

OFANO. ADD. Aggiunto che si dd ad uomo, e vale Borioso, Che ha vanagloria evanità. Vanaglorioso, Vano. Pass.
289. Vuole l'uomo vanaglorioso essere lodato, onorato, e riverito, per
venire in notizia delle genti, e perchè si manifesti alcuna sua eccellenzia e bontade. Cas. Lett.62. Quando
io diceva a vostra Maestà che esso
era tutto vano e tutto leggiero, non
me lo voleva credere.

OFFICIO e UFFICIO. SUST. MASCH. Le ore canoniche che si cantano in chiesa, o altrimenti si cantano in onor di Dio. Officio o Oficio, Officio o Oficio, Ufficio o Uficio, Ufficio o Uficio, Ufficio o Uficio, Ufficio o Uficio.

S. 1. Officio e Ufficio, dicesi pure a Quel libro, dove son registrate le ore canoniche e tutto l'ufficio divino. Breviario. Bern. Orl. 1. 20. 9. E venneli sì fatta tentazione, Che il breviario li cadde di mano.

J. 2. Officio de'Morti, della Madonna, ec. Quello che si recita pe' defunti, per la Madonna, ec. Officio, Ufficio de'morti, della Vergine e della-Madonna, ec.

J. 3. DIRE L'OFFICIO. Recitarlo. Dire l'officio, l'uficio, ec. Vit. SS. Pad. 2. 97. Se m'avvenisse che io, gravato di sonno, non dicessi l'uficio all' ora sua, debbo io però nol dire?

OFFICIELLO, che dicesi pure LIBRI-TIELLO DI DIVOZIONI. SUST. MASCH. Quel libro dove si contiene l'uficio che si recita in onore della Beatissima Vergine, i sette salmi penitenziali, e altre preci. Uffiziuolo, Ufiziolo, Ufiziuolo, Libriccino. Salvin. Annor. F. B. 3. 4. 11. Questi delicati e leziosi, e che parlano in punta di forchetta, ripudiano la nostral voce pezzuola, e vogliono che si dica fazzoletto; il libriccino della Madonus, uliziolo, e la tasca, saccoccia, così inforesterendosi.

OGGI. Avv. di tempo. Questo presente di. Oggi. Vit. SS. PAD. 2. 25. Una gran colonna della Chiesa è caduta oggi.

§. 1. OGGI, vale ancora La parle del giorno dal mezzodi al tramontar del sole. Oggi. Agn. Pand. 32. Questa, stamane, questa, oggi, quest'altra, stasera: e così fo con ordine ogni mia fuccenda.

- §. 2. UGGI AD OTTO, OGGI A QUINDICI, e simili: vale Di qui ad otto, quindici, ec. giorni. Da oggi ad otto dì, Da oggi a quindici dì, a venti dì,e simili:Oggi all'ottavo dì, quindicesimo, ec. Vit. S. Gir. 75. Tu tosto mi seguiterai, cioè da oggi a venti dì. Bocc. G. 5. N. 1. Oggi al terzo di le novelle spose entreranno ec. nelle case de' lor mariti.
- § 3. DA OGGI INNANZI, & D'OGGI NNANzi; vale Per l'avvenire. Da oggi innanzi, Da ora, Da ora avanti, o innanzi, Da mo avanti. Guid. G. Io da oggi innanzi tutto mi spoglio di tutto quello che io abbia a fare di questo fatto.
- OGLIARARO. PARTE. MASCH. Quegli che va per la città vendendo l'olio a minuto. Oliandolo. VARCH. STOR. 3.67. L'altre ( arli ) erano beccai, calzolai, fabri, rigattieri, maestri, cioè muratori e scarpellini, vinattieri, albergatori, oliandoli, ec.

OGLIO e UOGLIO. sust. masch. Liquore che si cava da molte materie, e più spezialmente dalle olive. Oglio, Olio. VIT. SS. PAD. 2. 194. Prese una lucerna nuova, e fornilla d'oglio e lucignolo.

S. Oglio santo, e Uoglio santo: è Quell'olio consagrato dal Vescovo, per amministrare agli infermi il sagramento della Estrema unzione. Oglio o Olio santo, Olio degli infermi. Fr. GIORD. PRED. Venne il parroco a dargli l'olio santo parrocchialmente.

le noci, ed altre semenze oliose. OGNA. SUST. FEMM. Lamina dura, ela-

OGLIOSO. ADD. Che ha in sè olio. Oleoso, Olioso. Lib. cur.malat. Le mandorle,

stica, cornea, e semitrasparente, che ricopre l'estremità di sopra di ciascun dito della mano e del piede dell' uomo: e negli altri animali è Quella parte in cui termina il piede. Ugna, Unghia: e parlandosi di animali rapaci, volatili o terrestri, che hanno le unghie adunche, propriamente dicesi Artiglio.

S. 1. AVERB DINTO ALL OGNE. Avere in polere, in arbitrio. Avere nell'unghie o nelle ugne, fra le unghie o ugne. Bemb. Lett. 4. 71. Il fatto è che non potè averlo fra le unghie, se no ec.

S. 2. VENERE DINT' ALL'OGNE. Venire in potere, Cadere in mano. Dar nel-1c unghie. Dav. Scism. 21. Ma s' ei mi dà nell'unghie, lo concerò io com'ei merita.

S. 3. OGNA, vale ancora Menomissima parte di checchessia, Quasi niente. Unghia, e meglio, in questo sentimento, Ugna. Ambr. Fort.5.4. Venirmi dietro, e da menon si partiremai un'ugna .

OlBO'. Interiezione di disprezzo, e anche di nausea, e talora semplicemente di negazione. Oibò. Buon. Fier. 1. 5. 11. Cacciator si: per vostra preda no; Dio ce ne guardi, oibò. E 4. 5. 2. Murar la porta? oibò.

OLIVA e AULIVA. SUST. FEMM. Frullo dell'olivo, onde si cava l'olio. Oliva o Uhva il frutto, e l'albero Olivo, Ulivo. Gr. S. Gir. 4. Altresi ec. dell'oliva, come più è premuta, e più fa olio. Ci piace di qui dire, che Le ulive infrante, quando se n'è tratto l'olio, diconsi Sansa.

OMBRELLARO. PARTE. MASCH. Colui che fa gli ombrelli. Ombrellaio, Ombrelliere.

OMBRELLO. SUST. MASCH. Arnese che serve a riparare dalla pioggia o dal sole. Ombrella, Ombrello: e più propriamente, quando si vuole indicare quello che ripara dal sole, dicesi Parasole. Buon. Fier. 2. 3. 7. Ed a guisa d'un fungo, Sempre ch'egli esce fuor porta l'ombrello.

OMBRARE. verb. neut. Insospellite, Temere: e dicesi più propriamente delle

bestie. Ombrare.

OMBROSO. And. Parlando di cavalli, e simili, vale Cavallo, ec., che ombra: e detto di uomo, vale Sospettoso, Fantastico. Ombroso. Tratt. Fort. Tali genti rassembrano i cavalli ombrosi, che hanno paura dell'ombra che elli veggono. Cant.Carn. 94. Questi vecchi ombrosi e strani ec. Magri e secchi, e dentro vani.

OMO. E voce toscana, ma antica, e deesi

dire Uomo.

OMMO. SUST. MASCH. Animal ragionevole, il più perfetto che sia uscito dal-.

le mani di Dio. Uomo.

5. 1. Ommo, rispetto alla donna, congiunto co'pronomi personali, vale Marito. Uomo. Buon. Fier. 4. 5. 9. Or che dirà il mio uomo, Che dirà il mio marito?

S. 2. Dicesi Bell' ommo; ed è modo di chiamare uno di cui non si sappia il nome. Buon uomo. Bocc. Nov. 15. 27. Buon uomo, se tu hai troppo be-

vuto, va, dormi.

5. 3. Buon' ommo, vale Uomo da bene. Buon uomo. Bocc. Nov. 2. 2. In Parigi fu un gran mercatante, e buono nomo, il quale fu chiamato Gian-

'notto di Civignì.

§. 4. Ommo DE PAROLA. Uomo che mantiene quel ch' e' promette, che non è facile a venir meno di parola. Uomo di sua parola, Uomo della sua parola. Varch. Encol. 99. D'uno che attende e mantiene le promessioni sue, si dice: egli è uomo della sua parola.

S. 5. Ommo de coscienza. Uomo devoto, che attende alle cose spirituali. Uomo di coscienza, Uomo d'anima. Pass. 45. E per la bontà, la quale il Conte, ch'era uomo d'anima, gra-

aiva, ec.

S. 6. OMMO D' BTA', UOMO DI MBZZA BTA'. V. ETA' S. 1. e 2.

J. 7. Ommo de Garbo. Uomo onorato, galantuomo. Uomo di garbo, Uomo garbato. Red. Lett. 1. 25. Gli ho consegnato un paniere con due fiaschi di claretto di tutta perfezione...; or non son io garbato?

5. 8. Onmo d'onore. Uomo onoralo e che stima l'onore. Uomo d'onore.

S. 9. On no fatto, dicesi ad Uomo, che ha gid passata l'adolescenza, ma non é pervenuto ancora alla vecchiezza. Uomo fatto, ed anche semplicemente Uomo. Benn. Ort. 1. 23. 13. Ma come un fanciullo adesso nato Può un uomo fatto di forza avanzare?

MONDO. Uomo pratico delle cose del mondo. Uomo avveduto, prudente, sivio, pratico, e simili. Bocc. Nov. 2. 8. Siccome ad uomo che molto avveduto era. Cas. Lett. 6. Il detto Monsignor d'Avanzone, il quale è prudente e valoroso signore, e pieno di fede.

Uomo di grande affare, Nobile. Uomo di condizione. Guice. Stor. 5. 34. Rimasero prigioni Fabrizio Colonna, Don Ugo di Cordova, e tutti gli altri capitani ed uomini di condizione.

5. 12. Ommo e Uomo di buon corb. Uomo sommamente buono, Cordialissimo.

Uomo di buon cuore.

§. 13. Ommo e Uomo di Buona Pasta. Uomo ch'è di benigna e buona natura, Docile, Semplice. Uomo di buona pasta.

ONNATA. SUST. FEMM. Colpo di onda. Ondata. Tac. Dav. An. 1. 25. Ondate capolevano, gorghi inghiottiscono bestie

e salme.

ONNATO. ADD. Dicesi della carta, o foglio tinto a onde con fiel di bue. Marizzato, Amarizzato. v.MARMORESCO.

§ Onnaro, detto di drappo o tela, vale Drappo o Tela a cui per via di mangano si dà il lustro a somiglianza d'onde. Drappo, Tela a onde.

ONORARIO. sust. MASCH. Riconoscimento dato per qualche opera liberale. O-

norario.

ONORE. SUST. MASCH. Rendimento di riverenza in testimonianza di virtù, o in riconoscimento di maggioranza e

dignità. Onore.

gelosa delle sue leggi. Punto d'onore, Spillo dell'onore. Buon, Fier. 3. 1. 1. A'soldati c'han sempre in man la lima Ad acuir lo spillo dell'onore. Salvin. Annor. ivi: Burla in certo modo la tanta superstizione del punto d'onore.

5. 2. Uomo d'onore. Uomo onorato, onesto, Uomo d'onore.

ONZA. SUST. FEMM. Peso, che appresso di noi è La dodicesima parte della libbra. Oncia.

 ONZA, è ancora una Moneta che vale Ducati tre, ovvero Trența carlini. Oncia.

OPERA. Dicesi a Contadino che lavora la terra per prezzo: e si usa per lo più al plurate OPERE. Opere, Lasc. Pinz. Dille ch'io sono andato in villa a far sollecitar l'opere. Dav. Colt. 155. Però bisogna farle di febbraio (le propagini) ec. e farle a opere; e nou si fidare punto del contadino.

OPERARIO. E presso di noi la stessa che OPERA. v.

OPERATO. ADD. Dicesi di Tela tessuta a lavoro sopra lavoro, come si sogliono fare le tovaglie. Tessuto a opera. Salvin. Cas. 68. Tessuta, a somiglianza ec., per opera di tessitore di drappo, a opera.

ORATORIO. SUST. MASCH. Luogo sacro, dove și fa orazione. Oratorio. G. VIL. 1. 57. 4. Vi aveva uno piccolo oratorio in nome di santo Pietro Apostolo.

ORCHESTA & ORCHESTRA.sust.femm. Quello spazio ne' teatri o nelle sale di concerto, che è separato da quello degli spettatori, ed occupato da'sonatori. Orchestra.

S. ORCHESTA, dicesi pure ad Adunanza di cantatori al suono di più istrumenti, fuor di teatro. Orchestra.

ORCO e UORCO. sust. masch. Chimera o Bestia immaginaria. Orco. Ar. Fur. 17. 43. Ma vattene, per Dio, vattene, figlio, Che l'orco non ti senta, e non t'ingoi.

ORDEGNO. SUST. MASCH. Nome generico di Strumento artificiosamente composto per diverse operazioni. Ordegno, Ordigno. Menz. Sat. 11. Ma che fa qui colui con quelli ordegni? An. Sat. 4. Là si condusse, e cogli ordigni suoi L'acqua trovò, ne molto andò profondo..

ORDERE. VERB. ATT. Distendere, e Met-

tere in ordine le fila in sull'orditoio, per fabbricarne la tela. Ordire.

ORDINARIO. parte.masch.*Quel cottiete* che in giorno delerminato porta le lettere. Ordinario. Red. Lett. 2. 25. Sento che non ha ricevute le mie lettere per due ordinari.

ORDINARE. VERB. ATT. Dare gli ordini ecclesiastici. Ordinare. Lasc. C. c. N. 7. Il quale aveva seco un suo nipote, anch' egli prete, che non diceva ancor messa, solo era ordinato a pistola e a vangelo.

ORDINAZIONE. sust. femm. L'atto del conferire gli ordini ecclesiastici. Or-

dinazione.

ORDINE. sust. masch. Uno de sette Sagramenti della Chiesa. Ordine. MAEstruz. 1. 10. Ordine.... è alcuno segno, nel quale si dà spirituale podestà all'ordinato all'ufficio; e sono sette: quattro minori, cioè ostiario, lettore, esorcista, e accolito; e tre sono i sagri, cioè soddiacono, diacono, e prete; e nota che nel pigliamento degli ordini si dà la grazia.

ORDITO. SUST. MASCH. Unique di più fili distesi per lungo in sul telaio, di lunghezza corrispondente a quella che si vuol dare alla tela. Ordito. CAR. LETT. 1. 66. La tela che ella m'impose, non si può continuare, perchè trovo che se n'è tronco l'ordito ( Qui

figural.).

ORECCHIA & ARECCHIA. SUST. FEMM. Uno dei membri del corpo dell'animale, ch'è strumento dell'udito. Orecchia, Orecchio; e al plurale, Orecchi, Orecchie, Orecchia. Bocc. Nov. 45. 14. Si ricordò, lei dovere avere una margine a guisa d'una crocetta sopra l'orecchia sinistra.

S.I.FISCHIARE L'ORECCHIA, si dice dell'Immaginarsi che altri parla di lui.

Fischiare gli orecchi.

S.2. FARB L'ORBCCHIE DI CAMPANE, che dicesi pure FARB ORECCHIE DI MER-CANTE. Lasciar dire, facendo le viste di non sentire. Fare sordi orecchi, o l'orecchia sorda; Fare orecchie a orecchi di mercante o di mercatante. Cron. Morel. 2. Tu allora serra bene in tutto, e sa orecchie di mercante. Lasc. Proz. 4. 3. Se la madre vi dicesse qualcosa che non vi andasse per la fautasia, fate orecchi di mercante. Ge. Come orecchi di mercante? Gi. Non odono se non le cose che fanno per loro.

ORECCHIELLE e RECCHIELLE. SUST. PEMM. PLUR. Quelle punte delle scarpe, ove sono i buchi per mettervi i nastri. Becchetti. Fr. Sacch. Nov. 83. Un paio di scarpette co' becchetti, grosse, essendo andato a letto gli arrovesciarono.

ORECCHIONI. SUST.MASCH. Sorta di malattia, che è inflammazione della glandola collocata sotto gli orecchi. Orecchioni. Lib. masc. Quelle enflature che vengono ai cavalli intorno al ceppo degli orecchi, son dette orecchioni.

OREFICE e AREFICE. PARTE. MASCH. Artefice che lavora d'argento e d'oro, e
lega altrest le gioie. Orefice, Orafo.
Pecor. 9. 2. La donna mandò per l'orefice, e disse ec. Fr. Sacch. Nov. 183.
Fu costui òrafo in porta santa Maria, e continuo, come fanno, scolpiva
suoi intagli dentro allo sportello.

ORGANETTO. DIM. di ORGANO. Organetto. Mong. 12. 36. Liuti, e arpe, e

cetre e organetti.

ORGANISTA. PARTE. MASCH. Sonator d'organo. Organista. Borgh. Rip. 451. Dipinse Giulio in fresco per l'organista del Duomo di Mantova, suo amico, sopra un cammino Vulcano.

ORGANO. SUST. MASCH. Strumento musicale noto. Organo. Fr. Gior. Pred. In Parigi ha grande arte di fare or-

gani.

ORGIATA. SUST. PEMM. Bevanda fatta con mandorle, o semi di popone, o simili, pesti e stemperati con acqua, e colati. Orzata, Lattata. Buon. Fier. 4. 5. 16. O le lodiam di far bene un brodetto, Preparare un'orzata, o un pan lavato. Min. Malm. 331. Come fa alla febbre la lattata, la quale diciamo più commemente orzata.

ORLOGIARO. v. OROLOGGIARO.

ORLOGIO. v. OROLOGGIO.

ORO. 80ST. MASCH. Il più prezioso di tulti i metalli. Oro.

S. 1. Dicesi PER TUTTO L'ORO DEL MON-

que prezzo. Per tutto l'oro del mondo. Der. Decam. 6. Questi.... non passerebbono per tutto l'oro del mondo una di queste gentilezze al Boccaccio.

5. 2. FOGLIETTO D' ORO, dicesi L' oro battuto sottilmente, che è ridotto in foggia come di carta, di cui si fa uso per dorare. Foglia d'oro. Dav. Mon. 107. L' oro e l'argento ec. in filo e foglie si distendono a non credibile sottigliezza.

S. 3. MANI D'ORO. V. MANO. S. S.

OROLOGGIARO. PARTE. MASCII. Maestro d'oriuoli, Che fa o racconcia gli o-riuoli. Oriuolaio, Oriolaio. Buon. Fier. 3. 4. 11. Attendi pur a far degli orioli, Oriolaio mio.

OROLOGGIO. sust masch. Strumento che mostra e misura le ore. Oriuolo o Oriolo, Orologio. Red. Esp. nat. 15. Forse ancor abita in Firenze un onorato uomo, e valente molto nel suo mestiere di

fabbricare orologi.

J. 1. Orozoggio A sole, A polyere, A PRN DOLO, e simili. Oriuolo o Orologio a sole, a polvere, a pendolo, ec. Buon. Fier. 3. 4. 11. Da cui imparai far gli oriuoli a sole. Salvin. Annot. ivi: Di poi vennero gli oriuoli a ruota, a pendolo, horologia oscillatoria, oriuoli a ripetizione, cioè quelli d'Inghilterra, ne'quali, tirando una cordicina, l'oriuolo risponde coll'ore e co'quarti.

S. 2. DARE LA CORDA all' orologio, dicesi Caricare. v. CORDA. S. 1. 6 2.

OROPELLE. sust. masch. Rame in sottilissime lamine, con la superficie in tutto di colore simile all'oro. Orpello. Nen. Art. vetr. 1. 20. L'orpello, altrimenti detto tremolante ec., che dalla zelamina viene tinto in colore simile all'oro.

URTO e UORTO. sust. masch. Spazio di terra, dove si coltivano le orta-

glie. Orto.

ORTOLANO. rarte. masch. Quegli che lavora, colliva, e custodisce l'orto. Ortolano. Lab. 195. lo non avea in Firenze speziale alcuno vicino, nè in contado alcuno ortolano, che infac-

cendato non fosse.

ORZA. SUST. FEMM. E dicesi ANDARE A ORZA, delle navi allora che pendono sur una delle parti. Andare alla banda. Benn. Ont. 1. 27. 46. Va la galea stranamente alla banda.

OSEMARE. VERB. NEUT. Altrarre l'odore delle cose col naso: e dicesi propriamente de'cani. Fiutare, Annusare, Odorare. Buon. Fien. 3. 1. 12. Benchè non sian di quella sorte cani Che

l'annasaro ieri.

S. OSEMARE, dicesi ancora di uomo, e vale .Accorgersi, Presentire. Odorare, Annasare. Buon. Fier. 4. 3. 3. Egli ha annasato ch'io me n'era venuto alla ragione.

OSPIZIO. SUST. MASCH. Luogo dove per cortesia si ricevono ad albergo i fo-

restieri e gl'infermi. Ospizio.

OSSATURA. sust. femm. Sostegno interiore di alcuna macchina. Ossatura. Benv. Cell. 507. Fecil'ossatura di legno, e felicemente lo tirava al sno line.

OSSO e UOSSO. sust. masch. La parte più dura, più solida e più compatta del corpo degli animali. Osso: e al plur. esce in I e in A: Ossi, Ossa.

5. 1.Osso delle frutte, è il Nocciolo. Osso, Nocciolo. Pallad. Apr. 7. Seminasi ( il gengiovo ) colle sue ossa, cioè noc-

cioli. v. NUZZOLO.

J. 2. ESSERE OSSE E PELLE, diciamo d'Uno che sia magrissimo. Essere ossa e pelle. Malm. 6. 24. Perch' egli è ossa e pelle, e così spento, Ch' ei par proprio il ritratto dello stento.

OSSO PEZZILLO. Quell'osso che spunta in fuori dall'inferiore estremità del-Tosso della tibia. Malleolo, Noce. Buon. Fier. 5. 1. 3. Salir un carro su per una ruota, Che mossasi mi sbatta e mi strascini, E mi stracci una noce. OSSUTO. ADD. Fornito di grandi ossa.

Ossuto. Cant. Carn: 35. Bisogna che chi fa questo mestiere Sia ben fatto e ossulo.

OSTIA. SUST. FEMM. Quel pane che si consacra alla messa. Ostia.

S. Ostia, si dice pure la Pasta ridotta in sottilissima falda, per uso di sigillar lettere; e si fa di vari colori. Ostia.

OSTRICA. SUST. FEMM. Sorta di nicchio buono a mangiare : e ce ne ha di più specie. Ostrica. Com. Purg. 25. Il quale è come un'ostrica di mare, che ha sentimento cc.

5. Ostrica, si dica figurat. a Quel catarro grosso, che, tossendo, si trae fuori del petto. Sornacchio, Farfallone. Lor. Med. Canz. 59. 3. I sornacchi ch'ella sputa Paion tuorla colla biacca.

OTRA. Sust. Femm. Sacco falto di pelle tratta intera dall'animale, per lo più di becchi e di capre, che serve per portarvi entro olio e altri liquori. Otre: ed è di genere masch. Dial. S.GREG. M. Empietemi questo otre, e voi ritornerà.

OTTAVA. sust. femm. Termine di musica. Quella voce che è distante da un' altra per otto voci continuate; e Intervallo musico di otto voci di grado. Ottava. Sagg. nat. esp. 188. Accordammo una minugia tirata in una grossa staffa di vetro all'ottava d'una chitarra.

OTTAVINO. SUST. MASCH. Flauto di minor dimensione e di un'ottava più alto

del solito flauto. Flautino.

OVALE e AOVATO. ADD. Di figura ellittica, per la simiglianza coll'uovo. Uvale, Ovato. Borgh. Or. Fir. 68. Girando ( l'anfiteatro ) in sigura, come la chiamano oggi questi maestri, ovale.

PA PA

PACCA. SUST. FEMM. Quella parte càrnosa e deretana del corpo tra la cintura e l'appiccatura delle cosce. Chiappa, Natica, Mela. v. NATICA.

PACCARO. sust. MASCH. Colpo dato sul volto a mano aperta. Schiaffo, Guanciata, Gotata, Ceffata, Ceffone. Morg. 24. 47. E dette al Conte Gano una guanciata, Che nel viso, e nel cor riman segnata. Fr. Sacch. Nov. 192. Io non so a che io mi tengo, ch' io non ti dia una gran ceffata.

PACCHETTO. SUST. MASCH. Piego, Fascetto. Pacchetto. Red. Lett. 1. 360. L' Eminentissimo Bonsi non potè lasciarmi il pacchetto di lettere di V.

S. Illustrissima.

J

PACCHIANA. Femm. di PACCHIANO. Contadina, Villana, Forese. Cron. Morrel. 219. Le loro femmine sono belle foresi, liete, e piacevoli, tutte sestose, e innamorate.

PACCHIANELLA. DIM. di PACCHIANA. Giovane contadina. Forosetta, Foresozza, Contadinella, Villanella. Bocc. Nov. 72. 4. La quale nel vero era pure una piacevole e fresca foresozza, brunazza, e ben tarchiata.

PACCHIANO. PARTE. MASCH. Uomo della villa, Lavorator di terra. Contadino, Villano, Uom di villa, Forese. Bocc. Nov. 21. 3. Un giovane lavorato e forte e robusto, e, secondo uom di

villa, con bella persona.

PACCHIONE. PARTE. MASCH. Giovinello grassotto è paffuto. Pacchierotto. Car. Com. 71. Con questo abito andava oltre (il pedante) in contegno, dichiarando la Ianua a un suo pacchierotto. Ci piace qui dire che Pacchione è voce toscana, ma si dice di Chi pacchia, cioè mangia assai ed ingordamente.

PACE: e dicesi Con la pace di uno, Con buona pace di uno; e vale Con

sua grazia, e soddisfazione. Con pace, Con buona pace di alcuno. Sag. NAT. ESP. 243. Il che, sia detto con pace di quel grande uomo, abbiamo trovato esser falso.

S. 1. FARB PACE. Deporte l'inimicizia, Tornare in concordia. Far pace o la pace. Rocc. Nov. 43. 31. La pace poi tra voi e i vostri parenti sarò io ben fare.

5. 2. SOFFRIRE e SOFFORTARE IN SAN-TA PACE. Sopportare, Soffrire senza rammarico, con intera quiete, e senza risentirsi. Pigliare, Portare alcuna cosa in pace, o in santa pace. Vinc. Mart. Lett. 52. Debbo io per ogni ragione portare in pace i miei guai. Malm. 11. 25. I ciechi più che mai fanno pulito, Ed egli se le piglia in santa pace.

Non aver seco ne debito ne credito. Esser pari con alcuno, Esser par pari, o pari pari. Red. Lett. 5. 95. E se ella non manderà i tartufi, ed io non le manderò l'ostriche di questi paesi, e così saremo pari. Bocc. Nov. 58. 13. Spinelloccio nscito della cassa, senza far troppe novelle, disse: Zeppa, noi siam par pari.

PACIONE. PARTE. MASCH. Dicesi ad Uomo quieto e docile. Pacifico, Pastricciano, Buon pastricciano. VIT. SS. PAD.
1. 191. Questo su di tanta bontà e
virtù e sì pacifico, che eziandio quelli
che ec. Malm. 4. 90. È bravo sì,
ma poi buon pastricciano, E sarebbe

servizio infino al boia.

PADIARE e PARIARE. VERB. ATT. e WEUT.

Smaltire, Convertire ciò che si mangia
e beve in sostanza, Concuocerlo. Digerire, Digestire. Red. Lett. 1.306.
Il nostro stomaco digerisce più facilmente l'acqua che il vino.

PADIATA e PARIATA. sust. FEMM.

Budellame di animali. Busecchia, Buseccbio.

PADIGLIONE. SUST. MASCH. Arnese di panno, drappo, a simile, che, appiccato nelle camere al palco, cala sopra il letto, e circondalo. Padiglione.

PADIO e PARIO. SUST. MASCH. Il Dige-

· rire. Digestione.

PADULA. SUST. FEMM. Campo. il quale si colliva a erbe buone a mangiare. Orto. Bocc. Nov. 21. 4. Quando io Javorava alcuna volta l'orto, l'una diceva: pon qui questo; e l'altra: pon qui quello.

PADULANO. PARTE. MASCH. Quegli che lavora, coltiva, e custodisce l'orto. Ortolano. Lab. 195. lo non aveva in Firenze speziale alcuno vicino, ne in contado alcuno ortolano, che in-

faccendato non sosse.

PAESAGGIO. sust. masch. Quella sorta di pitture, che rappresentano campagne aperte, con alberi, fiumi, monti, e piani, e altre cose da campagna e villaggio. Paesaggio, Paese. Borgh. Rip. 200. La femmina molto vaga, il fanciullo bellissima testa e dilicate membra, il paese ben accomodato, ed il colorito non si può disiderare il migliore.

PAESANO e PAISANO. PARTE. MASCH. Dicesi appresso di noi ad Uomo del medesimo paese , della medesima patria. Concittadino, Compatriota o Compatriotta o Compatriotto. Fiamm. 4. 6. Il dimandò se Panfilo suo compatriotta conosciuto avesse giammai. Si avverta che Paesano è pur voce toscana, ma val semplicemente Abitator di paese. Bocc. Nov. 17. 59 Essendo già la stracciata nave da' paesani veduta.

PAESISTA. PARTE. MASCH. Pittore che dipinge paesi e vedute di campagna. Paesista. Salvin. Annot. F. B. 2. 4. 4. Così fiorista, paesista, bronzista, il pittore che sa di siori, quello che fa di paesi, il gettatore in bronzo.

PAGA. SUST. FEMM. Pagamento di determinala quantità di moneta, che si dà in compenso a chi serve o fatica, ed a tempo determinato. Paga. G. VILL.9. 316. s. Non avea da soddisfare i suoi ca-

valieri soldati di loro paglie passate. PAGAMENTO. SUST. MASCH. Soddisfazione del debilo, Il pagare, e la Cosa che si dà per paga. Pagamento. Bocc. Nov. 13. 9. E non bastando al pagamento le loro possessioni, per lo 'rimanente rimasono in prigione.

PAGGESE. sust. masch. Arnese fatto di un' asla di legno, con una traversa al sommo quasi in forma di croce, per uso di appiccarvi abiti quando si rogliono scamatare (che da noi dicesi SBATTERE). Servitore. E dell'uso

d'oggidi di Firenze.

PAGLIA. SUST. FEMM. Filo, o Fusto di grano, o d'altre biade, da che cominciano a esser da mielere, o mie-

tute. Paglia.

S. 1. Fuoco Di Paglia, dicesi di Cosa che duri poco. Fuoco di paglia. Волсн. VESC. FIOR. 512. E quel nuovo disturbo, che intorno al 1210 mostrò Otone volere suscitare contro il Pontefice, riuscì un fuoco di paglia.

S. 2. PAGLIA, diciamo ancora a Sorta d'erba, della quale, secca che sia, se ne intessono le seggiole, e si fanno le vesti a' fiaschi. Sala. Buon. Fien. 4. 11. 1. Dalle cui teste assisi eran due fiaschi Vestiti di tabacco, e non di sala , Sì eran neri , e tutti sdruci , e toppe.

PAGLIACCIO. SUST. MASCH. Nome di uno de buffoni in maschera dell'antico teatro ilaliano: ed oggi questo buffone resta solo tra i ballerini da corda, ed altri pantomimi, o cantambanchi

più vili. Pagliaccio.

5. PAGLIACCIO, diciamo anche al Saccone. Saccone, Pagliericcio. v. SAC-CONE.

PAGLIARA e PAGLIARO. sust. masch. Stanza di paglia, o di frasche, dove ricoveran la notte al coperto quegli che abitan la campagna. Capanna. Dobbiamo avvertire che Pagliaio è voce toscana, ma dicesi solo a quella che noi diciamo META DI PAGLIA. v. META.

PAGLIARULO. PARTE. MASCH. Quegli che tiene la paglia per vendere. Pagliaiuolo. Cecch. Dor. 4. 2. lo tolsi in Bologna due cavalli Di rimeno, e

passando gli ho lasciati Al pagliainolo in Borgo a san Lorenzo.

PAGLIETTA. PARTE. MASCH. Dollore in ragion civile, canonica e criminale, che difende e consiglia nelle cause altrui. Avvocato. Tes. Brun. 7. 45. Li giudici debbono sempre seguir la verità: ma gli avvocati alcuna volta seguitano quello che par verità, e voglionia disendere, tuttoch' ella non sia verità.

PAGLIONE. SUST. MASCH, È lo stesso che SACCONE. v.

PAGLIUCA. SUST. FEMM. Pezzolino di *paglia*. Pagliuca, Pagliucola, Pagliuola, Pagliuzza, Festuca. Car. Matt. Son. 8. Quante lasagne il giorno, e quante staia Fanno di crusca quei tuoi molinelli Tra veccia, e loglio, e brucioli, e pagliuche.

PAGNOTTA. sust. femm. Piccolo pane. Pagnotta.Car.Lett.in. 2.15.Del pane non si dà più che sei piccole pagnotte

per soldato.

PAGONAZZO e PAVONAZZO. ADD. Aggiunto di Colore tra azzurro e nero. Pagonazzo, Paonazzo, Pavonazzo. Sag. NAT.ESP. 239. Il verdegiglio è tintura cavata dalle foglie de'gigli paonazzi.

PALA. SUST. FEMM. Strumento di varie forme e materie, che serve particolarmente per tramutar le cose minute e che non si tengono insieme, come rena, biada, terra, e simili; e serve ancora per infornare e sfornare il pane. Pala. Fr. Giord. Pred. Tiene la pala in mano, e spazza il granaio. Malm. 3. 52. La pala nella destra tien del sorno.

S. PALA, si chiama anche un Vaso di rame, o di latta, di cui si servono gli infermi per fare a letto i loro agi. Padella. Malm. 3. 19. Vedendo poi che il flusso raccappella ec., Comincia a gridar : guardia , la padella.

PALAIA. sust. femm. Sorta di pesce di mare, molto schiacciato, di molto squisito gusto; e suole per lo più mangiarsi fritto. Soglia, Sogliola. Mong. 24. 66. Lo scorpio colle punte aspre e villane, Ligusta, e soglia, orata, e storione.

PALAMIDO e PALAMMITO. SUST. MASCH.

Pesce di mare quasi simile al Tonno, ma assai più piccolo, e di color turchino cupo e rigato. Palamita. Red. Oss. An. 176. Tra quei pesci che ho trovati non avere tal vescica, o notatoio, sono la lampreda, ec. la pala-

mita, il pesce tamburo.

PALATA. SUST. FEMM. Pane di forma bislunga, più largo in mezzo, che dall'un capo e l'altro. Scuola, Pane a scuola. Malm. 10. 1. Quanti ci son che vestono armatura, Dottor di scherme e ingolator di scuole.

5. PALATA, si usa ancora a significar Percossa, Ballitura, che si dà con mazza. Picchiata, Mazzata. v. MAZZATA.

PALATO. SUST. MASCH. Parte superiore di dentro, e quasi cielo della bocca. Palato. Benn. Ont. 3. 3. 11. Avria sorbito in un boccone intero L'uomo, e'l cavallo, e l'arme, e i vestimenti, Senza toccar nè il palato ne i denti.

PALAZZO. SUST. MASCH. Casa grande, dove abitano nobili e ricche persone.

Palazzo, Palagio.

S. 1. PALAZZO, dicesi ancora la Casa del Re. Palazzo. Boez. Varcii. 3. Pros. 4. L'esser maestro del palazzo era an-. ticamente potestà grande; oggi non è altro, che un nome grande.

S. 2. PALAZZO A SPONTATORA: è Quel palazzo che ha due porte per entrarvi ed uscirne. Palazzo a due riuscite.

Cost dicesi in Firenze.

PALCO. SUST. MASCH. Si dicono Quelle come camerelle, che sono d'intorno a'teatri, dove stanno gli spettatori. Palco, Palchetto.Borgh.Orig.Fir. 121. Come spesso ne' tempi nostri ne' pubblici e solenni spettacoli gli abbiamo veduti sare ( i teatri ) con palchi.

PALCOSCENICO. La parte del teatro posta in faccia agli spettatori, sulla quale gli attori rappresentano commedie, tragedie, e simili. Palco, Scena, Proscenio. Fir. Rim. 78. Salito ch' ebbe il misero istrione Il tragico pro-

scenio.

PALETTA. SUST. PEMM. Piccola pala di ferro, che si adopera nel socolare. Paletta, Fr. Saccn. Nov. 130. Pigliando la paletta e acconciando il fuoco.

PALICCO. SUST. MASCH. Sollide e piccol fuscello, o cosa simile, col quale si cava il cibo rimasto tra' denti. Dentelliere, Steccadenti, Stuzzicadenti. Galat. 80. Chi porta legato al collo lo stuzzicadenti, erra senza fallo.

S. Palicco, per similit. si dice pure ad Uomo che abbia piccola persona, e sia molto magro e secco. Mingherlino, Magrino, Sottifino. Varch. Stor. 15. 588. Era scarso della persona, e anzi mingherlino che no.

PALINODIA. SUST. FEMM. Voce toscana, che significa Ritrattazione di quello che si è detto; e da noi si adopera in sentimento di Rimprovero, Riprensione, dicendosi il più delle volte Canta-REUNAPALINODIA, o LA PALINODIA AD alcuno, e vale Fargli una forte riprensione, Dirgli villania, o simile. Risciacquare un bucato o il bucato a uno, Fargli una risciacquata, Dare una sbrigliata. Varch. Ercol. 87. Dare una sbrigliata, ec., è dare alcuna buona riprensione ad alcuno per raffrenarlo; il che si dice ancora ec., risciacquargli il bucato.

PALIO. SUST. MASCH. Arnese che si porta sopra le cose sagre; ed è per lo più di forma quadra, e di drappo, con drappelloni o fregi pendenti in-

torno. Palio, Baldacchino.

PALLA. sust. FEMM. Corpo di figura rotonda. Palla.

- S. 1. PALLE, diconsi ancora Quelle con cuisi fa il GIUOCO che danoi dicesi DEL-LE PALLE. Pallottola.
- S.2. GIUOCO DELLE PALLE. Sorta di giuoco noto, che si fa con palle di legno.
  Giuoco delle pallottole: e quello
  che da noi dicesi MIERCO DELLE
  PALLE, toscanamente è detto Lecco,
  e più propriamente Grillo. Malm. 6.
  22. Pur finalmente forza ve la tira, Come fa il peso al grillo una pallottola. v. MIERCO.
- 5. 3. Palla, dicesi ancora Quella che si scaglia con artiglieria o archibuso, la quale si fa di ferro o di piombo. Palla, Pallottola. Guicc. Stor. 1.25. Per la violenza del salnitro, col quale si fa la polvere, datogli suoco ( al cannone ) volavano ec. per

l'aria le palle. Galil. Op. 180. Sparisi da un'altezza di cento e più braccia un archibuso con palla di piombo. Bemb. Stor. 1. 10. I soldati a piè certe canne di ferro adoperavano ec., colle quali canne pallottole di piombo, per impeto di suoco, con gran sorza mandavano suori, e'l nimico di lontano percotevano.

5. 4. PALLA, dicesi dagli ecclesiastici Un pezzetto quadro di tela di lino inamidato, con che alla Messa, dall'offertorio alla comunione, cuoprono il

calice. Palla.

PALLINO, e PALLINI. Quelle piccole palline di piombo, con le quali si carica l'archibuso per cacciare. Pallino, Pallini: e quando sono più minuti diconsi Migliarole. Gal. Dial. Mor. 66. Dico del vedersi non solamente una palla di artiglieria muoversi più velocemente di una migliarola di piombo, ec.

S. PALLINO, si dice ancora in sentimen-

to di MIERCO. v.

PALLIOTTO. SUST. MASCH. È lo slesso che ANTIALTARE. V.

PALLONE. SUST. MASCH. Sorta di palla grande, fatta di cuoio, e ripiena di aria. Pallone, Pallon grosso. MALM. 10, 40. Pallon grosso, bracciale, e schizzatoio Co' giuocatori a palleggiar conduca.

S. 1. PALLONE, diciamo ancora a Quel globo di carta, o drappo, che per diletto si manda in aria. Pallone vo-

lante. Così dicesi in Firenze.

§. 2. Pallone, dicesi ancora a Racconto di cose grandi, che, non che sieno vere, non abbiano anche del verisimile. Farfallone, Scerpellone, Strafalcione, Passerotto. Varch. Encol. 58. Dico dunque che dire farfalloni, scerpelloni e strafalcioni, si dice di coloro che lanciano, raccontando bugie e falsità manifeste. E 18. Dicono cose impossibili, e (come si favella oggi) un passerotto.

§. 3. DIRE, O ATTONNARE PALLONI: è Aggrandire, Magnificar checchessia con parole. Lanciare, Scagliare, Sbalestrare, Strafalciare, Arrocchiare: ed ancora Lanciar cantoni o campa-

mili, Lanciar campanili in aria. Varch. Ercol. 98. Quando alcuno in favellando dice cose grandi, impossibili, o non verisimili ec., se fa ciò senza cattivo fine, s'usa dire: egli lancia, o scaglia, o sbalestra, o strafalcia, o arrocchia; ei lancia cantoni o campanili in aria.

PALLONIERE. PARTE. MASCH. Colui che dice cose lontane dal vero, farfalloni, scerpelloni. Sballone. Fr. Sacch. Rim. 2. 213. Perchè il Conte sballon tra le più belle Si possa far onore an-

che di questa.

S. PALLONIERE, si dice ancora a Giuocator di palle. Pallerino.

PALLOTTINO. v. PALLINO.

PALLOTTOLA. SUST. FEMM. Materia densa appallottolata. Pallottola. SAG. NAT. ESP. 86. Fu in quel cambio adoperato un legnetto ec. con una pallottola d'ambra in cima.

PALLUCCIA. DIM. di PALLA. Piccola palta di qualsiasi materia. Palletta, Pallina, Pallottoletta, Pallottolina. Lasc. Pinz.4. 1. E hannogli dato una pallottolina di cera, mi penso io, la quale debbe tenere in bocca.

PALMA. SUST. FEMM. Albero che fa i datteri, e che non prova gran fatto.

che ne' paesi caldi. Palma.

5. 1. PALMA, si dice ancora a Quel ramo di ulivo, che si benedice il di della Domenica delle palme. Ulivo. Cron. Amar. 215. In questo medesimo punto in Firenze fu gridato una vuce, e non si seppe chi su; e disse: ulivo, che la pace è satta.

S.2. Domenica della SantaChiesa si benela, nella quale dalla SantaChiesa si benedice l'ulivo. Domenica delle palme, Domenica dell'ulivo, o di ulivo. Vit. SS. Pad. 2. 318. E per questo modo stavano insino alla Domenica dell'ulivo sempre orando, e dicendo salmi.

PALMENTO e PALMIENTO. SUST. MASCH.

Luogo dove si premono o pigiano le
uve. Palmento. Ca. 29 Lo vino si fa
d'acini di viti ingenerati, e per calor
del sole maturati, e nel palmento.
fortemente pigiati e premuti.

l

PALO. SUST. MASCH. Legno ritondo e lungo, e non molto grosso, che si adopera a diversi usi. Palo. Bocc. Nov. 46. tit. Per dover essere arso con lei, e legato ad un palo.

S. 1. Paro di perro, e Paro de fiera.

Ro. Istrumento di ferro, a guisa di un palo, appuntato, che usano i muratori, per forare o disfar muri.

Palo di ferro, Palo. Bern. Onc. 1.13.32.

A quell' orribil sasso n'è venuto,

Forato a forza di pali e martelti.

S.2. ANDARB, O ZOMPARB DB PAGO MPBR-TECA, O DI PALO IN PERTICA: vale Pussare senz'ordine e proposito d'un ragionamento in un altro. Saltar di palo in frasca. VARCH. EBCOL. 101. Quando alcuno entra d'un ragionamento in un altro ec. si dice: tu salti di palo in frasca, o veramente d'Arno in Bacchillone.

PALOMBA e PALOMMA. SUST. PENM.

Nome che si dà indistintamente a tutti
gl'insetti, che hanno quattro ale membranose, ricoperte di minute squame
quasi a modo di polvere, di colori svariatissimi, e talora vivacissimi. Farfalla. Petr. Son. 110. Semplicetta furfalla al lume avvezza.

S. PALONBA, è ancora la Femmina del colombo. Colomba. v. PALOMB().

PALOMBARA e PALOMMARA. sust. ramm. Stanza dove stanno e covano i colombi. Colombaia, Colombaio. Esp. P. N. 29. La colombaia, ove si riducono e ripongono i colombi.

PALOMBO e PALUMMO, sust. masch. Uccello, il cui becco è diritto e curvato in giù alla sommità, e le narici coperte per metà da una membrana molle: vivono appaiati, e figliano tra le cinque e dieci volle all'anno, facendo due uova alla volta. Rammolliscono nel loro gozzo il cibo che debbono dare a'pulcini. ('olombo. Dant. Par. 25. Siccome quando il colombo si pone Presso al compagno. Non vogliamo tralasciare di qui avvertire che lo Sterco de' colombi dicesi Colombina. Ca. 9. 91. 2. Nota che tre paia di colombi l'anno fanno una corba di colombina ec.; e quanto meglio si cibano, più colombina fanno. § 1. PALOMBO E PARUMMO SALVATICO. Eolombo salvatico. Palombo, Colombaccio, Colombella. CAR. Long. Sor. 57. Commiato gli dierono (a Dafni), forzandolo a portare a Lamone ed a Mirtale tutti i tordi e i palombi che s'erano presi.

5. 2. PALUMNO, dicesi ancora ad una Sorta di pesce, di color cenerino, con denti grossi, e di fattezze conformi a quelle del rombo. Palombo. Rep. Esp. NAT. 41. Molto simile alla fabbrica degli intestini del pesce palombo.

PALOMMA. v. PALOMBA.

PALOMMARA. v. PALOMBARA.

PALOMMELLA. DIM. di PALOMMA. Piccola farfalla. Farfalletta, Farfallina, Farfallino. Rep. Ins. 124. Ogni baco Bi labbrica intorno un bozzoletto ec., dal quale rinasce poi in forma d'una farfallina grigia.

PALPETOLA. v. PARPETOLA.

PALUMMO. v. PALOMBO.

PAMPANA. SUST. FRMM. E lo stesso che FRONNA. v. Si noti che Pampino e Pampano è pur voce toscana, ma dicesi solo della Foglia della vite, che da noi è delta CHIACCONE. v.

PAMPUGLIA. sust. Femm. Striscia sottile di legno levata con la pialla. Bruciolo, Truciolo, Fettuccia. Cant. CARN. 104. Menando, il ferro taglia, e I legno getta Brucioli assai.

PANARIELLO. DIM. di PANARO. Piccolo paniere. Panieretto, Panierino o Panerino, Panieruzzo, Panieruz-· zolo. Ked. Lett. Le mando un panieretto di consetture. Vit. S. Ant. E per tal grazia donar volca allo santo Barone un panieruzzolo di caciuole.

PANARO. sust. masch. Arnese fallo di più forme, e di più malerie, ma per lo più di vinchi e di vetrice, conmanico, per uso di portare attorno le cose. Paniere. Nov. Ant. 94. 2. Una mattina passava la detta fante con un paniere in capo pieno di cavoli.

PANDOLA. SUST. FEMM. Strumento musicale. Mandòla. Red. Ditir. 40. Cantami un poco, e ricantami tu Sulla mandòla la cuccurucu.

PANDOLINO. sust. MASCH. Strumento musicale simile alla mandòla, ma più piccolo. Mandolino. Red. Annor. DiTIR.197. Il mandolino ha sette corde, e quattro ordini.

PANE. SUST. MASCH. Cibo comunissimo, fatto di farina di grano, o di biade, ridolla in pasta, e cotta in forno. Pane.

- 5. 1. PANE ASCIUTTO. Pane senza companatico. Pane asciutto. Segner. MAN. LUGL. 1. 3. Non credere che pretenda che tu ti sazii di pane asciutto.
- S. 2. PANE AMMAZZARUTO. Pone senza fermento, non lievito. Pane azzimo, Pane màzzero, Pane ammazzerato. Dep. Decam. 71. Màzzero si dice ancora il pane, quando è azzimo, o mal lievito, o sodo.

5. 3. PANE CUOTTO. Pane colto nell'acqua. Pan cotto, Pan bollito o Pambollito, Pappa. Ceccu. Donz. 2. 6. Povera Faustina, to'su quel bel marito di settant'anni; fagli il pan bollito.

- 5. 4. PANE FRANCESE. Pane soproffine, che, perchè il modo di sarlo ci è venuto di Francia, è così da noi detto. Pan buffetto. Cant. Cann. 34. Noi sappiamo ancor fare il pan buffetto.
- S. 5. PANE DI SPAGNA. Cibo fallo con farina, zucchero, e uova; e per lo più si taglia in fette. Pane di Spagna.
- S. 6. PANE FRISCO. Pane collo di pochissimo tempo. Pane fresco. S. Giov. Gris. 34. Dimandava ec. se v'avesse copia di pan fresco, sicchè non mi convenisse mangiar biscotto.

S. 7. PANE SEDETICCIO. Pane collo da uno o più giorni. Pan duro. Così di-

cesi oggidi in Firenze.

- S. 8. PANE GRATTATO. Pane ridotto con la grattugia a somiglianza del semolino,e cotto in brodo o in acqua. Grallugia to, Pan grattato. Red. Cons. 2.51. Alle volte sia di semplice pane ( la minestra) bollito, o stufato, ovvero grattato; e alle volte sia minestra d'erbe.
- 5. 9. PANE BIANCO. Pane migliore e sopraffine. Pan buffetto, Pan tondo. MALM. 3. 31. Spianator di pan tondo riformato.
- S. 10. PANE NIGRO, che è quello pure che si dà a' soldati, e dicesi PANE DI MUNIZIONE. Pane fallo di farina me-

scolala con islacciatura o cruschello. Pane inserigno, e più comunemente dicesi oggi in Firenze Pane bruno. M. Bin. Rim. Burl. 1. 285. Nè, come certi, si fa a fare il pane, Per sè buffetto, e per gli altri inferigno.

S. 11. PANE NDORATO. Pane che si fa di piccole fette, rinvolte nelle uova sbattute, e di poi fritto nello strutto. Pan dorato, Pan santo. Salvin. Annor. F. B. 5. 1. 4. Così Pan dorato, fritto con l'uovo sopra, che si dice anche Pan santo, cioè unto.

5. 12. PANE SPUGNUSO, SOLLEY ATO, 6 simili; dicesi del Pane che, per essere ben rimenato e lievito, è molto leggero e rigonfio, quasi come una spugna. Pane alluminato, Pane cogli occhi, Pan bucherato, Pane spugnoso.

S. 13. COPPIA O COCCHIADI PANE. V. COCCHIA.

5. 14. APBRB, o simili, checchessia PR NO TUOZZO DE PANE: vale Comperare, ec. a vilissimo prezzo. Avere, o simili, per un pezzo, o un tozzo di pane. Fa. Sacch. Nov. 197. Poteva avere nel Canestruccio una casa per un pezzo di pane.

S. 15. DIRE PANE PANE, VINO VINO. Dire le cose com' elle stanno, liberamente e senza alcun rispetto. Dire il pan pane, o al pan pane, Dire la gatta gatta. Varch. Ercol. 99. Dire il pan pane, e dirla fuor fuori, è dire la cosa come ella sta, o almeno come altri pensa ch' ella stia, liberamente, e chiamare la gatta gatta, e non mucia.

S. 16. ESSERE COMME PANE E CASO; vale Portarsi vincendevol benevolenza, Avere insieme stretta dimestichezza. Essere come pane e cacio. VARCH. Suoc. 1. 2. Da prima erano come pane e cacio, e stavano sempre insieme, tanto, che ognuno se ne meravigliava.

J. 17. Essere un pezzo di Pane, o NO PIEZZO DE PANE: dicesi ad Uomo di estrema bontà, e di dolcissima indole. Essere me' che 'l pane: cioè Esser meglio che il pane, Esser meglio del panc. Malm. 2. 45. E il suocero, che meglio era del pane, Un

vom discreto, ed una coppa d'oro, Faceva con gli sposi a scaldamano. 5. 18. PANE, assolutamente s' intende talora per Tutta la vettovaglia, o per lo Villo necessario: e si dice, per modo d'esempio: Questa cosa DA'PANE; e toscanamente è pure ben dello Pane. Marstruz. 1. 38. E per lo pane s'intende tutta la sufficienza del vi**ve**re.

5. 19. DARE PANE. Far vivere. Dare il pane. Buon. Fign. 4. 4. 4. E questa è quella che m' ha a dare il pane.

PANELLUCCIO DIM. di PANIELLO. Piccolo pane. Panetto, Panellino. ALLEG. 130. Ma se'l vostro signor non fa tinello, Tre panellini avrete, e due mezzette Di vino il giorno, e la metà chiarello.

PANETTIERE. PARTE, MASCH. Colui che fa o vende il pane. Panattiere. Sen. Pist. 95. Il panattiere mio non avea flor di pape, ma e' n'avea il castal-

do , e 'l lavoratore.

PANICO. SUST. MASCH. Pianla che fa il seme minutissimo, il quale ha lo stesso nome. Panico. Fav. Esop. Trovando la mosca la formica con un granel di panico in bocca molto affaticata.

PANIELLO. SUST. MASCH. Ciascuno dei diversi ammassi, in che suole parlirsi la farina ridotta in pasta, per farne pane. Pane: ed in questo sentimento si accompagna sempre a' nomi numerali uno, due, tre, ec.; come: un pane, due pani, ec. Bocc. Nov. 3. 8. Acciocchè di mangiare non patisse disagio, seco pensò di portare tre pani.

PANNETTO. SUST. MASCH. Velo sacro che si mette innanzi ad immagini sacre, o a nicehie, dove esse immagini son

poste. Cortina.

PANNO.sust. masch. Tela di lana, di lino, di canapa, o d'altra materia da ciò. Panno: e si noti che propriamente quando il panno è di canapa o di lino, dicesi l'anno lino; quando ė di lana, Panuo lano.

S. 1. PANNI, nel numero del più, semplicemente, s'intendono i Vestimenti, di qualunque materia essi sieno. Panni. Cron. Vell. 18. Immantinente se ne andò al priore, e disse rivolea i panni suoi, e che per niuna condizione intendea far professione.

5. 2. Leggiero, o Lieggio di Pannisi dice di Chi porta pochi o sottili vestimenti in dosso. Leggiero di panni. Viagg.Sin. 89. Questi frati ci dissono: Andate leggieri di panni; chè la salita è grandissima e ripente. Di che noi ci spogliammo ec.

S. 3. PANNI, diciamo ancora alla Biancheria generalmente. Panni lini. Zr-BALD. ANDR. Avviene a'lavatori e alle lavatrici de' panni lini imbucatati, ec.

S. 4. PANNO, dicesi anche Quella macchia a guisa di nugola, che si genera nella luce dell'occhio. Panno. M. Aldoba. Panno è generato nell'occhio per cagion d'alcuna percussione.

S. 5. PANNO, si dice ancora Quello

che usano le donne. Panno.

5. 6. PANNO, diciamo anche ad un Certo quasi velo, che si genera nella superficie del vino o d'altro liquore. Panno.

5-7. PANNO D' ARAZZO. Panno tessuto a figure, per uso di parare e addobbare. Arazzo, Panno d' arazzo. Serd. Stor. 4. 160. L' ornò di preziosi tappeti, e di panni di arazzo.

PANTANO. sust. MASCH. Luogo pieno d'acqua ferma e di fango, come palude. Pantàno. Dant. Inp. 7. Ed io, che di mirar mi stava inteso, Vidi gente fangosa in quel pantano.

PANTEĆO. SUST. MASCH. Il venirsi meno, Il perdere il sentimento, Smarrimento di spiriti. Svenimento, Sfinimento. Serd. Stor. 14. 572. Gli venne subito uno sfinimento, che rimase quasi morto.

PANTOFANO. SUST. MASCH. Calzamento leggiero, che portasi per la casa. Pantofola, Pantufola: e quando non ha quella parte che cuopre il calcagno più propriamente dicesi Pianella. Salv. Granch. 2.2. Abbiate un buono Cappello, buone pantufole.

PANTOSCA. sust.femm. Pezzo di terra spiccata pe' campi lavorati. Zolla. Poliz. St. 21. Or si vede il villan domar col rastro Le dure zolle, or

maneggiar la marra.

PANTUOSCO. sust. Masch. E dicesi

PANTUOSCO DE PANE, a un Grosso pezzo di pane. Buon pezzo di pane, e simili.

PANZA. SUST. FEMM. Parte del corpo dalla bocca dello stomaco al pettignone. Pancia.

S. I. GRATTARSI LA PANZA, e STARSZ COLLE MANI SOPRA LA PANZA: vale Starsi in ozio. Grattarsi la pancia. Sen. Ben. Varch. 4. 13. Standovi sempre in continuo ozio a grattarvi, come si dice volgarmente, la pancia. V. MANO. S.

5. 2. MANGIARE A CREPA PANZA. Mongiare più che non si può. Mangiare a crepacorpo.

S. 3. FARST UNA PANZA DI qualche cosa: vale Mangiarne in gran quantità. Fare corpacciata, o scorpacciata di alcuna cosa, Caricar la balestra. Fa. Sacch. Nov. 98. lo n'ho avuto voglia gran pezzo: io intendo farne corpacciata.

§.4. FARE PANZA, dicesi delle muraglie, o altro, quando gonfiano, ed escono della propria dirittura. Far corpo.

PAPAGNO. SUST. MASCH. Pianta sonnifera, della quale altra è domestica, ed altra salvatica, e da cui si cava l'oppio. Papavero. Pallad. Sett. 13. Ora si semina papavero ne' luoghi caldi.

§. 1. PAPAGNO, si dice ancora al Bapavero salvatico, che fà il flore simile alla rosa vermiglia. Resolaccio. Ricett. Fion. 53. I papaveri sono appresso Dioscoride sei in numero: il primo è il salvatico, chiamato rheas, e non è altro, che il nestre rosolaccio.

5. 2. PAPAGNO, dicesi figurat. a Colpo di mano dato sul volto. Ceffata, Ceffone, Gotata.

PAPARA sust. FEMM. Specie d'uccello acquatico più grosso e grande d'un'anitra. Oca: e ad un oca giovane dicesi Papera, e, se é maschio, Papero. Pallad. 30. Delle oche ec. le bianche son più feconde che le vaiate, e le nere meno che le vaie.

PAPARIARE. VERB. NEUT. Bagnarsi nell'acqua, pigliandone piacere, dondolandosi. Guazzarsi, Sguazzare, Diguazzare. Caon. Morel. 286. Pigliavano agio e rinfrescamento in Arno

di guazzarsi e bagnarsi.

S. I. PAPARIARE, si dice ancora di Chi sta molto nel letto, o al fuoco, e si piglia tutti i suoi comodi. Cregiolarsi. Buow. Fier. 2. 2. 6. E ch' io mi crogiolava Nel letto a mio talento.

§.2. PAPARIARE, figurat. dicesi di Chi sta incerto, e non sa risolversi a fare una qualche cosa. Tentennare, Titubare; e in modo più basso, Nicchiare, Ninnarla, Dimenarsi nel mani-

co. v. MAZZECAKE.

PAPARIELLO: e dicesi FARE LO PA-PARIELLO, e vale Essere impiccato. Dar de' calci al rovaio, Dar de' calci al vento, o all'aria, Far gheppio sopra tre legni. Bocc. Nov. 12. 19. E i tre masnadieri il dì seguente andarono a dar dei calci al rovaio. An. Cass. 4. 1. Che non mi lasci pur tempo di avvolgermi Un laccio al collo, e dar de' calci all'aria.

PAPOCCHIA. sust. Femm. Invenzione, Bugia. Fandonia, Panzana, Pastocchia. Buon. Fien. 2. 4. 12. Quante tantaferate, e quanti agguindoli, Quante pastocchie, panzane, e san-

donie.

S. PAPOCCHIA, dicesi per disprezzo a Vivanda che, per esser troppo cotta, sia disfatta, e divenuta quasi un liquido intriso. Poltiglia. Fior. S. Franc. 151. Pone questa sua poltiglia a mensa dinanzi ai frati.

PAPPA. sust. FEMM. Pane cotto in acqua, in brodo, o simile. Pappa. Dittam. 1. 7. Talchè la 'ntenderanno, non che tùe, Coloro ancor che ap-

pena san dir pappa.

S. PAPPA, dicesi pure da' bambini il Pane. Pappo. Lasc. C. 2. n. 3. E certi detti, che da bambino imparato avea, non gli erano mai potuti uscir della mente, come al padre ed alla madre dire babbo e mamma, il pane chiamare pappo, e bombo il vino.

PAPPAGALLO. SUST. MASCH. Uccello, che vien dalle Indie, ed è di più colori e grandezze, e impara ad imitar la favella umana. Pappagallo.

S. 1. PARLARE COMM' A NO PAPPAGALLO,

vale Parlare senza che chi parla sappia egli medesimo quel che si dica. Parlare, Favellare come i pappagalli. Red. Vip. 1. 6. E così alla giornata si parla come i pappagalli, e si scrivono e si leggono, e si credono ec. bugie solennissime.

J. 2. PAPPAGALLO, diciamo ancora ad Uomo goffo e balordo. Allocco, Alloccone. Cecch. Servic. 2. 5. Che quello allocco di messer Gentile Mio padrone non sia o qui sul canto, O

in su questa piazza.

PAPPAMOSCA. SUST. FEMM. Uccelletto di più sorte, e di vari colori, che si pasce per lo più di mosche e di vermi, e posato in terra dimena continuamente la coda. Cutretta, Cutrettola. Fir. Nov. 4. 227. Rimenandosi per dolcezza come una cutrettola.

S.PAPPAMOSCA, figural. è lo siesso che

INCANTATO. v.

PAPPARE. VERB. ATT. e NEUT. È lo stesso che Mangiare, ma si usa solo parlando in celia, o da fanciulli. Pap-

pare.

S. I. PAPPARE, vale ancora Mangiar molto. Pappare. Salvin. Vit. Diog. 191. Commovevalo a sdegno il veder sacrificare agl' Iddii per la sanità, e nello stesso sacrificio contro la saui-

tà cenare e pappare.

Farla sua, quasi mangiando sela. Papparsi una cosa. Salvin. Paos. Tosc.
1. 114. Vi par egli che stia bene che egli abbia a venir uno a saltar su, e quel che tocca a tutti, abbia a beccarrelo per sè, e papparselo, e trangugiarselo saporitissimamente?

PAPPARICOTTE e MAGNARICOTTE.

PARTE. MASCH. Si dice a Chi sofferisce cose vituperevoli e tace, perchè
mangia, o ne cava il suo comodo.

Pappataci; Becco pappataci.

PAPPICIO SUST. MASCH. Baco, che è ne' legumi, e gli vòta. Gorgoglio, Gorgoglione, Tonchio. Cecch. Stiav. 2.5. lo credeva i gorgogli ci nascessono De' piselli.

PAPURCHIO e PAPUORCHIO. PARTE. MASCH. Uomo semplice, e che sacil-

mente si lascia ingannare. Pastricciano, Pastaccio. Fir. Disc. an.73. Egli è ec. un cotal pastricciano, e noi astuti com' il diavolo. Ambr. Furt. 4. 6. lo, conoscendolo buon pastaccio, occhiai tre pezze di raso, e una borsa piena di ducati.

PARADISO e PARAVISO. sust. masch.

Luogo de' beati. Paradiso.

S. METTERE IN PARADISO, O MPARAviso una cosa; vale Lodarla altamente. Mettere in paradiso. Fir. Nov. 6. 245. E beato a chi poteva dir la sua in suo favore, e in lodargli questo nuovo amore, e metter colei in paradiso.

PARALISI. SUST. FEMM. Sorta di malattia, nella quale alcuna parte del corpo perde il senso o il moto, e talvolta l'uno e l'altro eziandio. Para-

lisi . Paralisia.

PARALITICO. ADD. Chi è infermo di

paralisia. Paralitico.

PARALIZZARE. VERB. ATT. È voce gallica, che si usa tuttodi a significare Mettere impedimento ed ostacolo. Impedire; Porre, Mettere ostacolo; Sospendere.

PARALIZZAZIONE. sust. Femm. Il PA-RALIZZARE. Impedimento, Ostacolo.

PARAPETTO e PARAPIETTO, che dicesi ancora PETTORRATA sust.

MASCH. Quella muraglia per lo più meno alta della statura dell'uomo, che si fa lungo l'alveo de' fiumi dall'uno all'altro lato dei ponti, a' terrazzi, a' ballatoi, e simili; e dicesi così perchè sulla sponda s' appoggia il petto. Parapetto. Tav. Rit. E viensene a un parapetto, lo quale era sopra la porta, dicendo: chi siete voi, vassallo?

PARAPIGLIA. SUST. FEMM. Voce con che si esprime Subita e numerosa confu-

sione di persone. Parapiglia.

PARARE o PARARSI una mazzata un colpo: vale Cansarlo, Difendersi da quello. Parare, Riparare. Bern. Ort. 1. 4. 89. lo son contento, se tu pari questa (stoccata), Dir che anche tu se' duro assai di testa.

PARASITA. PARTE. MASCH. Uomo ghiotto e vorace, Gran mangiatore. Parasito, Parassito. Castigi. Cort. 2. 176. S' ha da fuggir, narrando ed imitando, di rassimigliarsi ai buffoni e parasiti, ed a quelli che inducono altrui a ridere per le loro sciocchezze.

PARAVENTO. SUST. MASCH. Dicesi ad un Telaio di legno ricoperto con tela o con carta, per uso di riparar dal vento o celare alcuna cosa nelle camere. Scepa. Così dicesi in Firenze.

PARAVISO. v. PARADISO.

PARECCHIE e PARICCHI. ADD. FEMM.
e MASCH. PLUR. Numero indeterminato,
ma di non molta quantità. Parecchie,
Parecchi. Cron. Morell. 336. Morivvi di same parecchie centinaia di persone. SAGG. NAT. ESP. 88. Messi poi
sull'argento parecchi minuzzoli di
paglia.

PARENTE. Add. Congiunto di parenta-

do. Parente.

PARENTELA. SUST. FEMM. Congiunzione per consanguinità o per affinità. Parentela, Parentado. Dant. Conv. 160. Perchè veggiono fare le parentele, e gli alti matrimoni, li edifici mirabili, ec. credono quelle essere cagione di nobiltà.

PARENTEZZA. SUST. FEMM. É lo stesso che PARENTELA, ed è pur voce toscana, ma, perchè vieta, oggi non è da usare; e deesi in iscambio ado-

perare Parentela, Parentado.

PARIARE. v. PADIARE. PARIATA. v. PADIATA.

PARIGINO. PARTE. MASCH. Si usa in sentimento di MILORDINO. V.

PARIGLIA. SUST. FEMM. Dicesi in alcuni giuochi a Due numeri uguali. Pariglia.

S. 1. Parigura, vale ancora Contraccambio. Pariglia. Varch. Ercol. 75. Gli rende, secondo il favellar d'oggi, il contraccambio, ovvero la pariglia.

S. 2. PARIGLIA DI CAVALLI, PARIGLIA DI PISTOLE: vale Due cavalli, Due pistole. Paio di cavalli, Paio di pistole.

PARIO. v. PADIO.

PARLATA. sust. FEMM. Discorso fallo od una o più persone, affine di confortarle a checchessia. Parluta. Salvin.

ILIAD. 7. 470. Cara, Antenor, non m'è la tua parlata.

PARLATORIO. SUST. MASCH. Luogo ne conventi delle monache, dove si va a parlare con esso loro. Parlatorio. VIT. S.Eufr. Nè al parlatorio venivano, nè sapevano perchè altri vi venivano.

PARO. sust. masch. Due d'una cosa stessa. Paro, Paio. Bocc. Nov. 83. 11. Ora ci bisogna per quell' acqua tre paia di buoni capponi e grossi.

PARO. Add. Equale. Pari. Bocc. Nov. 28. 8. Ma che puote una mia pari, che ad un così fatto uomo, come voi siete, sia convenevole? v. EGUALE.

S. I. DA PARE MIO, DA PARE TUO, svo, ec.: vale Conforme al grado, al sapere, alla condizione mia, tua, sua, ec. Da par mio, tuo, suo, ec. Segner. Pred. E posto ciò, argomentavano i miseri con una dialettica da lor pari.

S. 2. PARO, parlandosi di numero, vale Quel numero che si può dividere in due partiuguali. Pari. Mon. S. Greg. Il primo casso (dispari) si è tre, il primo pari si è quattro, de'quali nu-

meri si fa sette.

S. 3. GIOCARB A PARO O SPARO: VOLE Scommeltere che il numero sarà pari o dispari. Giocare a pari o casso.

PAROLA. sust. femm. Voce articolala significativa de' concetti dell' uomo. Parola.

J. I ESSERB DI ASSAI, O POCHE PA-ROLE: vale Essere facondo, o scarso parlatore. Essere di molte, o di rade parole. Amm. Ant. 36. 2. 5. Non voler esser di molte parole. E 10. Sii tu di rade parole, ma paziente de' parlatori.

S. 2. PESARE LE PAROLE. Parlar con gran cautela. Pesare le parole.Cirif.Calv. 4. 127. E le parole sue pesa e mi-

S. 3. MANCARE DI PAROLA. Non attener le promesse. Venire meno della parola. BART. As. 5. 57. Gli chiese molto umilmente perdono di essergli venuto meno della parola.

S: 4. Uomo di poche parole, si dice di Chi favella poco. Uomo di poche parole. Salvin. Annot. F. B. 4. 4.

2. Alludendo al costume spartano, e allo stile del paese laconico, che erano uomini di poche parole, savi, e prudenti.

S. 5. Uomo di Parola. Uomo che mantiene quel ch'e' promette. Uomo della sua parola, Uomo di sua parola. Vanch. Ercol. 99. D'uno che attende e mantiene le promessioni sue, si dice : egli è uomo della sua parola.

PARPETOLA. sust. frmm. La pelle che cuopre l'occhio. Palpebra. RED. Cous. 1. 6. Nell' estremo lembo della palpebra dell'occhio sinistro apparvero tre minutissimi tubercoletti.

S. Chiamasi Nepitello l'orlo estremo della palpebra; Ciglio, i peli che spun-

tano su di esso; e Sopracciglio, quello che da noi volgarmente è detto C1glio. E talvolta dicesi Ciglio pur toscanamente per dinotare il Sopracciglio.

PAROCCHIA & PARROCCHIA. sust. FEMM. Chiesa che ha cura d'anime; e si prende anche per Tutto quel luogo ch' è soggetto alla parrocchia. Parrocchia. Pass. 121. Il prete nella sua **parrocchia ha cura delle anime di** coloro che abitano fra' termini della chiesa, della quale egli è rettore.

PARKOCCHIANO. PARTE. MASCH. Il prete rettor della parrocchia. Parrocchiano, Paroco, Parroco. Segr. Fior. Stor. 1. 27. I parrocchiani delle Chiese di Roma ec. con uno splendido titolo si cominciarono a chiamar Car-

dinali.

PARSONALE. v. PARZONARO.

PARTE. Sust. Femm. Quello di che è composto il tullo, e nel quale il tutto si può dividere. Parte.

S. 1. PARTE, diciamo anche a Qual si è l'uno dei due litiganti. Parte. MALM. 6. 88. Sempre de iure pria si cita L'altra parte a dedur la sua ragione.

S. 2. PIGLIARE LA PARTE, O LE PARTI Di alcuno: vale Difenderlo; Scusarlo. Pigliar la parte di alcuno. Ambr. Furr. 4. 7. Ah mi sono accorto che **v**oi pigliate la parte sua !

5. 3. PARTE, si dice ancora di Costume buono o reo, come: Egli ha tutte le PAR-TI di galantuomo; Egli ha buone, callive PARTI, e simili. Parte. Rep.

Lett. 2. 252. So che questo Signore ha tutte le parti più ragguardevoli che si debbon considerare in un giovane di grandissima espettazione.

S. 4. A PARTE, posto avverbialmente, vale Separatamente, Di per sè. A parte. Red. Lett. 2. 21. Potrà sar il savore di scrivermene lettera a parte, per poterla in evento mostrare.

5. 5. A PARTE A PARTE. A una parte per volta, Minutamente. A parte a parte. Bocc. Nov. 98. 35. E che quello ch'io dica sia vero ec. riguardisi

a parte a parte.

S. 6. PER PARTE MIA, TUA, SUA, ec.; vale Dal canto mio, tuo, ec., Per quanto appartiene a me, a te, ec. Dalla parte mia, tua, sua, ec. Cas. Lett. 15. Perchè noi dalla parte nostra saremo sempre pronti e presti.

S. 7. DA PARTE DI alcuno: vale In nome, Per ordine, Per commissione di alcuno. Da parte, Per parte di alcuno. Red. Lett. 2. 421. V. S. gli dica da parte mia, che, se non si fa for-

za, diventerà ipocondriaco.

§. 8. DA PARTE A PARTE. Da una banda all' altra. Da parte a parte, Da banda a banda, Fuor suora. Segner. Pred. 13. 3. Con la sua spada trionsale passò da parte a parte i superbi ec.

S. 9. UNA BUONA PARTE, O NA BONA PARTE. In quantità, Molto. In buona

parte, in gran parte.

S. 10. Prgliare, o simili, in buona o MALA PARTE, vale Pigliare, ec. in bene, o in male. Pigliare, o simili, in buona, o mala parte. Salvin. Disc. 1. 66. De' buoni e caritatevoli avvertimenti presi in mala parte, disse un antico, ch' egli gli porgeva colla destra, l'altro colla sinistra prendevagli.

J. 11. DARB PARTE, vale Dare avviso, Dar notizia, Participare. Dar parte. Red. Lett. 2. 289. Mi è parso necessario dar parte del tutto a V. S.

§. 12. FARB PARTE, è alle volte, lo stesso che Dar parte; come: Ho PATTO PARTE DELLA TAL COSA ALLA POLIZIA, e simili. Far parte.

S. 13. FARB A PARTE CON uno: vale Far società per dividersi gli utili. Fare a parte. An. Len. 3. 2. Col cavalier de'quali, o contestabile, il podestà fa a parte, e tutti rubano.

S. 14. FARB LE PARTI DI alcuno: vale Operar per lui, Essere in vece sua. Fare le parti di alcuno. Red. Lett. 2. 15. lo non voglio far le sue parti: saprà egli meglio esplicarsi da sè nell'inclusa.

S: 15. FARE LE PARTI, vale Dividere,

Distribuire. Fare le parti.

PARTICOLA. SUST. FEMM. Quell' ostia onde s'amministra a' Fedeli il sagramento dell' Eucarestia. Particola, Comunichino.

PARTICOLARE. PARTE. MASCH. Si dice di Un semplice cittadino, che non ha nè grado, nè magistrature. Privato, Persona privata. Circ. Gell. 3. 36. Parliamo di un privato, che non abbia a pensare ad altri, che a sè e alla famiglia sua.

PARTITA. SUST. FEMM. Quella nota o memoria che si fa di debiti o crediti in su' libri de' conti. Partita. Sen. Ben. Varch. 1.7. Gli comandò che gli desse in iscritto tutti i nomi e le par-

tite de'suoi creditori.

S. PARTITA, è pure termine di giuoco, e si dice del Giuoco medesimo, come VINCE-RE UNA PARTITA, DUB PARTITE, cioè un giuoco, due giuochi, ec. Partita; Vincere una partita, due partite, ec.

PARTITARIO. PARTE. MASCH. Quegli che fa PARTITO, cioè piglia appallo. Appaltatore. Buon. Fier. 3. Introd. E ingordi d'ogni merce appaltatori.

PARTITO. SUST. MASCH. Quel contratto che si fa da una o più persone unite in società con lo stato, o con qualche privato uomo, pigliando l'assunto o di provvedere la città di una mercanzia, o di fare alcuna impresa. Appalto. Malm. 11. 43. Prese l'appalto alfin dell'acquavite.

S. PARTITO, si dice ancora per Occasione o Trattato di matrimonio. Partito. Cecch. Servic. 2.2. Come quel partito di quell'altra, E' se lo la scerà

uscir di mano.

PARTO. SUST. MASCH. Il partorire. Parto. Vogliamo qui aggiungere diverse locuzioni, dove entra la parola Parto,

che possono tornar necessarie ed utili a -chi vuole correttamente e con proprietà parlare e scrivere; e, per maggior chiarezza, le diviseremo in più paragrafi.

S. 1. Ad una donna che di fresco ha partorito, si dice Donna di parto, Donna tenera di parto, Donna sopra parto: ma Donna sopra parto, o sopra partorire, o al partorire vale non solamente Donna che ha partorito di fresco, ma ancora Donna che è nell'allo del partorire. Red. Lett. 2. 28. 3. L'acqua alle donne di parto non fa male. Cirif. Calv. 2. 12. 8. La qual, siccome tenera di parto, Faceva ogni mattina il sonnellino, ec. Trat. Segr. cos. Donn. Di qui avviene che le semmine possono morire sopra parto.

S. 2. Lo stare delle donne in riposo dopo il parto, si dice Essere di parto, Stare in parto. DITTAM. 4. 2. l' vidi, come qui sermai li passi, Una Regina seder sopra un letto, Siccome donna, quando in parto stassi.

5. 3. Il morir delle donne a cagione del parto, si dice Morir di parto, Morir sopra parto. Lasc. Sibila. Morì sopra parto in colesta casa.

S. 4. L' Arrivare il tempo del partorire, che da noi dicesi VENIRE I DOLORI, toscanamente si dice Venire in sul parto.Fr.Sacch.Nov. 217. E venne in sul parto, e senza nessuno dolore partori.

S. 5. La creatura partorita dicesi ancora Parto. Bocc. Nov. 47. 11. O tu manifesti di cui questo parto si generasse, o tu morrai senz'indugio.

5. 6. Quel presente che si sa alla donna di parto, è dello pure Parto. Cecch. Incant. 1. 1. lo non veggo mai la tua Violante ec. ch'io non mi rida di quel buon uomo, e della bella camera ch'egli t'acconciò, e del bel parto che in sì fatta scarsità di cose egli ti sece.

§. 7. Quel cominciarsi a rammaricar pianamente, che fanno le donne gravide quando comincia ad accostarsi l'ora del partorire, propriamente dicesi Nicchiare. Gell. Sport. 1.1. Non passerà forse domani, che ella partorirà, chè di già ella ha cominciato a nicchiare.

PARTORIENTE. ADD. Donna che è in sul

partorire. Partoriente, Parturiente.

PARTORIRE. VERB. ATT. 6 NEUT. Mandar fuori del corpo il figliuolo: ed è proprio delle donne. Partorire. v. Fl-GLIARE.

PARZONARO. PARTE. MASCH. Contadino che prende in fillo gli altrui poderi. Colono. Car. Eneid. 1. 3. Fei pingui e colti i campi, e pieni i voti D'ogni ingordo colono.

5. Quel colono, il quale divide il frutto del podere col padrone, dicesi Mezzaiuolo. Soder. Colt. E ben vero che le vigne ogni di vengono a noia a'mezzaiuoli, perchè, rispetto a quelle, elle fanno poco vino ec.

PASCA. SUST. FEMM. Il giorno della Resurrezione di Cristo. Pasqua: ed ancora si dice Pasqua maggiore, Pasqua

d'agnello.

5. 1. PASCA ROSATA, dicesi la Penlecoste. Pasqua rosata, Pasqua rugiada. M. Vill. 9. 79. Lo giorno di pasqua rosata, a dì 23 di Maggio, avendo il Conte ec.

S. LA MALA PASCA CHE TE VATTE. Sorta d'imprecazione. Dio ti dia la mala pasqua. Fir. Trin. 3. 2. E tu, tristo, dicevi ch'ella lo faceva per onestà; pel malan che Dio ti dia, e la mala pasqua, furfante, poltrone.

PASCERE. VERB. ATT. e NEUT. E proprio il Tagliar che fanno le bestie co' denti l'erba, o altra verzura, per

mangiare. Pascere.

S. PASCERE, attiv. vale Guidare al pascolo, Aver cura delle bestie mentre pascolano. Pascere, e meglio Pascolare. Stor. Eur. 5. 100. Ordinando che gli otto della villa attendendo alla agricoltura, ed al pascolare i bestiami, alimentassero fra loro a comune quel nono, che era soldato.

PASCIUTO. ADD. da PASCERE. Pasciuto. PASCOLO e PASCONE. sust. masch. Prateria, o Luogo pieno d'erba, dove pascolano le bestie. Pascolo, Pasco.

PASSARILE. ADD. Da potersi passare, Comportevole, Mediocre. Passabile. SALVIN. Pros. Tosc. 1.67. Cancella, rimette, ricancella, muta, rimuta, fino a che gli paia quella composizione passabile.

PASSAGGIERO. PARTE. MASCH. Vicindante, Che è di passo, Non istanziato. Passaggiero o Passaggiere, Passeggiero e Passeggiere. Send. Ston. 2. 58. Gli furono dati in compagnia alcuni altri sacerdoti, e, oltre a passeggieri e marinari, furono imbarcati sopra quella armata mille cinquecento soldati.

PASSAGGIO. SUST. MASCU. E dicesi Es-SERE DI PASSAGGIO PER UN LUOGO, e vale Esservi per poco tempo, Passar per esso facendovi poca o niuna dimora. Esser di passaggio in un luogo.

S.I. UCCELLI DI PASSAGGIO, e AUCIELLI DE TRASETO: si dicono Quelli che passano in certe determinate stagioni. Uccelli di passo. Red. Esp.nat.70. Non sia però alcuno che pensi, che le rondini solamente e le gru osservino quella stabilità di tempo nella lor venuta, ma l'osservano ancora tutti gli uccelli di passo.

S. 2. DARB UN PASSAGGIO DI CARROZZA, dicesi il Prender seco alcuno in carrozza per menarlo in qualche luogo. Dare un posto, un luogo in carrozza.

PASSAPORTO. SUST. MASCH. Quella carta con che si dà facollà ad uno di poter passare liberamente da un paese all'altro. Passaporto.

PASSARE. Verbo, che significa moto per luogo. Passare.

§. 1. PASSARE, parlandosi di tempo, vale Terminare scorrendo. Passare. Bocc. Nov. 88. 5. Nè passàr molti dì, ch'egli in lui si scontrò.

S, 2. PASSARB, IL TEMPO, O LO TIEMro, vale Consumarlo con qualche diletto, o Consumarlo assolutamente in qualsivoglia occupazione. Passare il tempo, Passar tempo. Bocc. Concl. 10. A chi per tempo passare legge, niuna cosa puote esser lunga, se ella quel fa, perch'egli l'adopera. Le cose brievi si convengono molto meglio agli studianti, li quali, non per passare, ma per utilmente adoperare il tempo faticano.

§. 3. PASSARB, significa talora Avanzare, Superare; come: Passare uno PBR bellezza, PBR dottrina, e simili, e vale avanzarlo in bellezza, in dottrina, ec. Passare; Passare di o in bellezza, dottrina, ec. Fion. ITAL. 8. Li suoi abitatori in senno ed in prudenza, ed anche in gagliardia eccedono e passano tutte le altre genti. Bocc. Nov. 26. 3. Di gran lunga passava di bellezza tutte l'altre donne napoletime.

S. 4. PASSARE PER BUONO, PER DOTTO, PER SANTO, e simili: vale Aver fama di buono, Esser tenuto buono, dolto, ec. Passare per buono, dotto, ec. TAC. DAV. PERD. ELOQ. 6. 2. Apro, più per ingegno e forza di natura, che per lettere e dottrina, passava

per eloquente.

§.5. PASSARE, vale anche Condonare. Passare. FAV. Esop. 82. Sono ingrati, e non sanno rendere il dovuto onore, e passare i loro disetti (de'Religiosi vecchi e benemeriti) della vecchiezza.

S. 6. PASSARB uno, parlandosi di fiumi, e simili, vale Trasportarlo da una riva all'altra. Passare **uno.** Vit. S. Eust. 272. Aspettami qui a questa ripa ( del fiume ) infino ch'io passi costui, e pongalo dall'altra ripa.

S.7. PASSARE una cosa per mano di uno, dicesi dell' Avervi uno parte. Passar per le mani di uno. Guicc. Stor. 17. 229. E perché per sua mano passavano tutte le spedizioni de'danari, ec

C. S. PASSARE DA PARTE A PARTE. Penetrare tutto il corpo da una superficu all'altra. Passar da parte a parte, Passare suor suora, da banda a banda. Red. Vip. 2. 29. Nesso su passato fuor fuora per lo petto, come disse Ovidio.

§. 9. PASSARE, dicesi anche delle coss liquide che si fanno colare a traverso di un panno, di uno staccio, e simili. Passare. Lib. cub. malat. Questa materia si passi per torcifecciolo ben fitto.

PASSARIELLO. DIM. di PASSARO. Passerino, Passeretta, Passerotto.

PASSARO. SUST. MASCH. Piccolo uccello di color grigio, che ama di fare il nido nelle buche delle muraglie. Passero, Passere, Passera. Patr. Son. 190. Passer mai solitario in alcun tetto Non su quant' io, nè sera in alcun bosco.

§.1. Quel canto confuso di una moltitudine di passere unite insieme, si dice Passeraio.

§. 2. PASSANO DA CAMPANANO, si dice di Uomo che non si lascia aggirare e muovere da parole; perocchè siffatto uccello non isbuca al suon delle campane. Corbacchione di campanile, Formica o Formicone di sorbo. Morg. 25. 61. Ma perchè è formicon vecchio e di sorbo, Che non isbuca all'accetta, o al martello.

PASSATO. ADD. Aggiunto delle frutte, vale Troppo mature, Che per troppa maturità si guastano o han perduto il sapore. Sopraffatto, Strafatto. Salvin. Disc. 3. 98. Nè ha che far ciò che dicono alcuni, che mezzo quando significa inzuppato o fracido, come i pomi quando sono strafatti cc.

5. PASSATO, dicesi ancora delle carni degli animali morti, quando incominciano a puzzare. Passato, Stracco.

PASSATURO. SUST. MASCH. Pietra, o Sasso, o altro, che serve a passar fossati o rigagnoli. Passatoio. Lib. VIAGG. Per tragetto, ovvero ponticello, ovvero passatoio.

PASSETTO. sust. MASCH. Sorta di misura, che è la Metà della canna. Pas-

setto.

S. Passerro, diciamo ancora a una Stanza stretta e lunga a uso di passare. Andito. Varch. Stor. Tutte le comodità che possono avere le case, come terrazzi ec. anditi, ricetti.

PASSO. SUST. MASCH. Quel moto dei piedi che si fa in andando dal levar dell'uno al posar dell'altro. Passo.

S. 1. ANDARE, O VENIRE DI PASSO.
Andare o Venire adagio. Andare, o
Venire di passo. Fr. Sacch. Nov. 12.
Là dove il ronzino non che egli andasse di passo, ma andava si di trotto, che facea ben trottare Alberto.

S. 2. ANDARE, O CAMINARE DI BUON PASSO. Caminare con celerità. Andare di buon passo, Andare più che di passo, Uscir di passo. Sport. Gell. 1.

1. E che sì ch'io ti giro una mazzata in sulla testa ec., e farotti uscir di passo.

S. 3. DARE, O FARE UN PASSO FALSO, si dice figurat. di Chi piglia male le misure in far qualche negozio. Fare un passo falso.

S. 4. Psso, é ancora Sorta di misu-

ra. Passo.

PASSO PASSO. Posto avverb. vale Pian piano, Adagio, A bell'agio. Passo passo, A passo a passo, Passo innanzi passo. Fr. Sacch. Nov. 16. E poi diede volta, ritornando passo passo

e cheto verso l'albergo.

PASSO.SUST.MASCH., e più comunemente PASSI al plur., si dice l'Uva disseccata al sole.Uva passa,Uva passola o passula, ed ancor sustantiv. Passula. VIT. SS. PAD. I. 205. Portando uve passole, e melagrane, e altre cotali cose.Ricett. Fior. 191. Amoscine numero sessanta, passule purgate once sei; infondi ogni cosa in siero di capra.

PASTA. SUST. PEMM. Farina intrisa con arqua, e coagulata col rimenar-

la. Pasta.

5. 1. Pasta, si dice per similit. d'altre composizioni fatte a guisa di pasta. Pasta. Ricett. Fior. 110. Le pillole ec. nel tempo dell'usarle si pestano di nuovo, e con qualche umore si riducono in pasta.

5. 2. PASTA, si dice pure generalmente a Quelle che si fanno da' pastai a

uso di minestra. Paste.

5. 3. PASTA DI VESCICANTE. Medicamento caustico, che esteriormente applicato fa levar vesciche come fanno le scottature. Pasta di canterelle, Vescicatorio o Vessicatorio, Vescicante o Vessicante.

PASTELLA e PASTELLO. sust. Ciascuno di quei rocchietti di colori rassodati, co' quali, senza adoperar materia liquida, coloriscono i pittori sulla carta le figure. Pastello. Benv. Gell. Oref. 149. I lumi si fanno colla biacca, la quale biacca si adopera alcuna volta in pastelli grossi quanto una penna da scrivere, e si fanno di biacca intrisa con un poco di gomma arabica.

PASTENACA. SUST. FEMM. Pianta la cui radice, della pure PASTENACA, è di colore giallognolo, ed ha sapor dolce: e mangiasi per lo più colla,

e si dà pure a' cavalli. Pastinaca.Vit. SS.Pad. Procurava alcune coserelle da mangiare, chi noci, chi fichi, chi datteri, e chi erbe, e chi pastinache.

PASTENARE. VERB. ATT. Porte deniro alla terra i rami degli alberi, e le piante, acciocche vi si appicchino, germoglino, e fruttifichino. Piantare. Bocc. Nov. 35. 9. Su vi piantò parecchi piedi di bellissimo bassilico salernetano.

PASTENO. SUST. MASCH. Unaceria quantità di piante piantate in un medesimo terreno. Piantagione. DAV. COLT. 176. Ogni piantagione di frutti, vuole primieramente buon lavoreccio.

PASTICCERIA. SUST. FEMM. Bollega del pasticciere, dove si fanno e vendono pasticci ed altre vivande. Pasticceria. Pros. Fion. 6. 134. Non che nelle più dotte cucine di corte, nelle più studiose pasticcerie di mercato.

S. PASTICCERIA, dicesi ancora ad Ogni sorta di vivanda fatta da' pastic-

cieri. Pasticceria.

PASTICCIERE. PARTE. MASCH. Quegli che fa o vende le pasticcerie. Pasticciere. PLUT. Adr. Op. Mon. 2. 275. L'arte de' cuochi e pasticcieri, e queste artifiziose salse e savori sempre ec. traspongono più avanti i termini del diletto, e trapassano l'utile.

PASTICCIO. SUST. MASCH. Vivanda colta entro a rinvolto di pasta. Pasticcio. Bern. Orl. 3. 7. 51. Sopra la quale erano apparecchiate Vivande preziose d'ogni sorte, Tutte dal cuoco franzese ordinate, Savor, pasticci, lessi,

arrosu, e torie.

S. 1.Pasticcio, dicesi ancora figurat. a Gran quantità di cose eterogenee mescolate insieme senz' ordine e confusamente. Pasticció, Piastriccio, Guazzabuglio.

S. 2. Pasticci, diciamo a certe Macchiette rosse, o nere, che accompagnano certe malattie. Petecchie. Bern. Rim. 1. 5. Non deste voi bevanda sì molesta A un, che avesse il morbo e le petecchie.

PASTO.sust. masch. Quel cibo che l'uomo prende a pranzo o a cena. Pasto.

S. I. ESSERE DI BUONO, O DI POCO PAsto; dicesi di Chi mangia assai o poco. Esser di grande, o piccolo pasto. G. Vill. 8. 55. 12. I Fiamminghi sono di gran pasto, e tuttodì sono usi di mangiare e di bere.

J. 2. MANGIARB A PASTO nelle osterie: si dice del Pagare per ogni pasto una determinata somma, senza far conto particolare a vivanda per vivanda. Mangiare a pasto, Fare a pasto. MALM. 7. 78. Dove il padron, che intende fare a pasto, Truova gran ro-

ba per parer garbato.

S. FARE STARE A PASTO, vale Costrignere a ubbidire, a fare il dovere. Fare stare a segno, Tenere a segno. Sen. Ben. Varch. 3. 36. A dessud altro su lecito fare stare un tribuno del popolo a segno senza esserne gastigato. Mrnz. Sat. 8. Se non che gli occhi stralunò il padrone, E tenne quelli scimuniti a segno.

PASTORA. SUST. FEMM. Quella fune che si mette a' piedi delle bestie da cavalcare, per far loro apprendere l'ambio, o perché non possano camminare a loro talento. Pastoia. Ca. 9. 5. 1. E i suo' piè dinanzi si leghino con pastoia fatta di lana, e si leghi all'un de piè di dietro, acciorche in alcun modo possa andare innanzi.

5. Pastora, diciamo ancora a Ciascuno di quei sassi, de quali si servono i ragazzi per giocare in vece delle pallottole. Piastrella. Buon. Fien. 4. 2. 27. O noi facciamo Piuttosto alle piastrelle Lungo il greto del fiume. Si avverta che il Giocare alle piastrelle, come si vede dall' esempio, dicessi *ancora* Fare alle piastrelle.

PASTORALE.sust. masch. Baston vescovile, che è una delle insegne de vescovi. Pastorale. Stor. Eur. 6. 124. Ed avendo il pastorale nella destra ... prese colla sinistra il Re per la mano.

PASTORARO. PARTE. MASCH. Chi fa fi-

gure di terra. Plasticatore.

PASTORE. SUST. MASCH. Figura d'uomo fatta di terra cotta o di legno, che si mette nelle capannucce, che da noi diconsi Presept. Pastore. Questo vocabolo in questo sentimento non è registrato, ma da alcuni Fiorentini siam fatti certi ch'è dell'uso di Firenze.

PATACCA. SUST. FEMM. Sorta di moneta, che ora non è più in uso, ma si adopera a significar Carlini cinque. Patacca. CAR. LETT. 1.6. Da far delle patacche, e de' fiorini.

PATANA e PATATA. sust. FEMM. Pianta, la cui radice si mangia cotta, e, ridotta in farina, se ne fa pane. Pa-

tata.

- PATANA e PATANELLA. ADD. Aggiunto che si dà a Gallina piccola, e di gambe corte. Gallina nana. Bern. Orl. 2. 6. 12. Che par con esso una gallina nana.
- PATELLA. SUST. FEMM. Sorta di nicchio, che sta appiccato agli scogli, come una lastra squamosa di sasso. Patella. Rep. Lett. 1. 144. lo vorrei mandarlene tre o quattro navicellate, e ci vedrebbe delle porpore ec., delle patelle, ed infinè di tutte quante le sorte di ostriche.
- S. PATELLA DEL GINOCCHIO. Quella parte del ginocchio, che, inginocchiandosi, posa in terra. Patella, Padella, Rotella. Benv. Cell. Oref. 157. Di poi metterai in mezzo la patella del ginocchio. Baldin. Voc. Dis. La rotella, o patella, è un osso rotondo, che stabilisce l'articolazione del femore colla tibia.
- PATENA. SUST. FEMM. Vaso sacro d'oro, o d'altro metallo indorato, a somiglianza di piattello, che serve a coprire il calice, e sul quale si tiene l'ostia che serve al sacrifizio. Patena. Dav. Scism. 74. Per confiscare con questa scusa calici, croci, cibòri ec.
- PATENTA. SUST. FEMM. Quella lettera del Principe, o del Comune, con la quale si concede facoltà ad alcuno di fare od usar qualche cosa. Patente, Lettera patente. Bern. Orl. 1. 27. 46. E fattogli gratissima risposta, La patente segnata in man gli porge.

PATERNITA'. sus r. femm. Titolo, che si dà ai Religiosi. Paternità. Red. Lett. 2. 155. Godo che questa mi abbia guadagnata la padronanza di vostra paternità molto reverenda.

- PATERNOSTRO. SUST. MASCH. Orazione de' Cristiani. Paternostro. Bocc. Introd. 30. Dopo più sospiri, lasciato stare il dire de' paternostri, seco ec.
- S. PATERNOSTRI, si dicono anche le Pallottoline maggiori della corona, a distinzione delle minori. Paternostri: e le piccole diconsi Avemmarie. Cron. Morell. 292. Egli vestiva come un pinzochero, e co'paternostri in mano.
- PATINO, che dagli affranciosati dicesi più comunemente SECONDO. PARTE. MASCH. Quegli che mette in campo il cavaliere nel duello, e lo assiste. Patrino, Padrino. Segn. Stor. 1. 4. Venuto al paragone dell'armi alla presenza de' patrini.

PATITO. ADD. Dicesi ad Uomo mal sano, e cagionevole. Infermiccio, Malaticcio. v. MALATICCIO.

- J. Parito, diciamo ancora figurat. ad Uomo fortemente innamorato. Spasimato, Ammartellato. Salv. Granch. 1. 1. Un vecchio decrepito ec. vorrà fare lo spasimato e l'ammartellato d'amore.
- PATRIO. PARTE. MASCH. Marito della madre di colui, a cui sia morto il padre. Patrigno. Tac. Dav. An. 3. 66. Meno strignevano quei figliastri al patrigno, che questo nipote all'avolo. PATRINO. v. PATINO.
- PATRIZZARE e MATRIZZARE. VERB.

  NEUT. Esser simile al padre, o alla madre. Patrizzare o Padreggiare, Madreggiare. Filoc. 1. 12. Patrizzando eziandio così ne' costumi, come nelle altre cose faceva. v. MATRIZZARE.

PATRONE. PARTE. MASCH. Quegli che ha dominio e signoria. Padrone.

S. 1. METTERE A PATRONE, ANDARE, o METTERSI A PATRONE: vale Porre alcuno al servigio altrui, Andare a servire alcuno come servitore, Mettersi al servigio di alcuno. Porre o Porsi, Mettere o Mettersi a servo, a servitore; Acconciare o Acconciarsi per servitore; Acconciare, Acconciarsi. Dant. Inf. 22. Mia madre a servo di un Signor mi pose. Bocc. Nov. 19. 24. Col quale entrata in parole, con lui s'acconciò per servidore. E Nov. 67. 5.

Avanti che da Egano si partisse, ebbe con lui acconcio Anichino.

5. 2. PATRONE, diciamo ancora a Colui che comanda nella nave. Padrone. Ar. Fur. 17. 37. La tempesta saltò tanto crudele, Che sbigottì sino al padrone

antiquo.

S. 3. Patrone, si dice ancora del Santo a cui una Chiesa è dedicata, o che una città, un paese, una confraternita, o simili, ha eletto a suo protettore. Padrone, Patrone, e meglio Patrono. Dant. Inf. 13. Io fui della città che nel Batista Cangiò il primo padrone. E Ott. Com. ivi: Questi fu della città di Firenze, il cui padrone è santo Giovanni Battista, la quale cittade ebbe prima, al tempo dei Pagani, per patrono e difenditore Marte.

PATTIARE e PATTEGIARE. verb. ATT. Far patto. Patteggiare, Pattuire, Pattovire. Bocc. Nov. 48. 8. Male adunque facesti prima ad ascoltare, e po-

scia a pattovire.

PATTO. SUST. MASCH. Accordo, Convenzione particolare. Patto. Bocc. Nov. 69. 8. E perciò io il vi dirò con questo patto.

PATTUIRE. v. PATTIARE.

PATURNIA. SUST. FEMM. Tristezza, Malinconia: onde Stare colle paturenta, NIE, AVERE O TENERE LA PATURNIA, vale Star malinconico, Esser di malumore. Paturna; Avere le paturne, Aver le lune. Salvin. Annot. F. B. 3.
3. 11. Anacreonte dice che quando beve vino dormono le paturne.

PAURA. SUST. PEMM. Immaginazione di male soprastante, Sbigottimento d'animo per espettazion di male. Paura.

S. 1. AVERE PAURA. Temere. Aver paura. VIT. S. MADD. 144. Avete paura che questa verità non sia spenta?

S. 2. FARE METTERE PAURA. Impaurire,
Dare altrui timore. Mettere paura,
Far paura. S. Gio. Gris. 10. Io non
conosco che Cristo le predette parole
dicesse non per verità, ma per metterci paura.

S. 3. Morire di Paura. v. MORIRE. S. 7. S. 4. Morto di Paura. v. MORTO. S. 5. PAURUSO e PAUROSO. Add. Che ha paura, Chi di leggieri teme. Pauroso.

Albert. c. 10. Non perciò dèi esser troppo pauroso di soverchio; chè, disse Seneca: lo pauroso vede i pericoli che non sono.

PAVIGLIONE. SUST. MASCH. Voce francese malamente usata a significare Quel drappo legato ad asta, in cui é dipinto o ricamate le imprese, l'arme dei principi; e si porta in battaglia. In-

segna, Bandiera, Stendardo.

PAVIMENTO. SUST. MASCH. Strato di mattoni, pietra, o simile, che copre negli edifizi una superficie, e singolarmente il palco delle stanze. Pavimento, Ammattonato. VIT. SS. PAD. Piangendo sì duramente che tutto il pavimento bagnava di lagrime. Lasc. C. 1. n. 3. Coloro se gli scagliarono subito addosso, e presolo chi per le gambe e chi per le braccia lo distesero in un tempo in su l'ammattonato.

PAVONAZZO. v. PAGONAZZO.

PAVONCELLA. SUST. FEMM. Sorta d'uccello della grossezza di un piviere, e che ha un ciuffetto nero sul capo. Pavoncella, Fisa. Red.Oss. an. 208. Porzione d'intestino della pavoncella, ovvero fisa.

PAVONE. SUST. MASCH. Uccello assai grande, e bello, venuto dalle Indie Orientali. Pavone, Pagone, Paone. Bern. Orl. 1.29. 3. E per la sua bellezza fu sì altiera, Che mai non su guardato alcun pavone, Che avesse più superbia nella coda.

PAVONESSA. La femmina del Parone. Pavonessa, Pagonessa.

PAVONEGGIARSI e PAVONIARSI. VERB.

NEUT. PASS. Gloriarsi, Boriarsi, Compiacersi, come fa il paone quando, dispiegando la coda, tutto si compiace e gloria. Paoneggiarsi, Pagoneggiarsi, Pavoneggiarsi. Salv. Granch. Prof. E sì si pavoneggia, o pensa ch' egli Vi paia pure una bella cosa Vedere un granchio con la coda.

PAZZAGLIONE. PARTE. MASCH. Dicesi ad Uomo molto gaio ed allegro, e che abbia nel suo fare alcun che di fantastico e di pazzo. Pazzacchione, Pazzaccio, Pazzaccione, Pazzerone. Fir. Luc. 5.7. Che vedi tu, pazzaccio? costui sogna, ed è desto. Lasc. Gelos. 3. 11. Poichè tu se' da Siena, io non me ne so troppa maraviglia, perchè tutti siete una gabbiata di pazzeroni.

PAZZARIELLO. DIM. di PAZZO: e dicesi il più delle volte di Chi dice, o fa cosa men che ragionevole; di Chi si mostra capriccioso, cervellino, o simile. Pazzerello, Pazzarello. Fir. Nov. 7. 55. Eh pazzerello, disse monna Mechera, ve' quel che tu di'. Tass. Am. 1. 1. Cangia, cangia consiglio, Pazzerella che sei.

PAZZIA. SUST. FEMM. Mancamento di discorso e di senno; contrario di Saviezza. Pazzia, Follia, Mattezza. CAPR. Bott. 5. 87. Anzi tengo ora par verissimo quel proverbio, che io bo più volte sentito dire, che se la pazzia fusse un dolore, in ogni casa si sentirebbe stridere.

5. 1. Pazzia, vale ancora Azione, o Detto da pazzo. Pazzia. Benv. Cell. Vit. 2. 395. Signor mio, un pazzo ne fa cento: Le pazzie di quest' uomo mi avevano fatto smarrire la gloria di vostra eccellenza, e me stesso.

§. 2. Leyarb la pazzia da capo ad uno, vale Ridurlo a dovere. Cavar la pazzia, Cavar il ruzzo del capo ad uno: ed ancora Cavare il ruzzo semplicemente.

S. 3. Pazzia, dicesi ancora a Dello, o Cosa, che si fa per diletto e trastullo. Scherzo, Giuoco, Ubbia, Burla. Lib. mot. Al padrone non piacquero gli scherzi, perchè erano asinini. Buon. Fier. 1. 2. 2. Burlo talvolta, E talvolta anco tra la burla e il vero, ec. Passo oltre allo steccato Del dovuto rispetto.

S. 4. PAZZIA, dicesi ancora a Quelle cose che si dànno in mano a' bambini per dilettarli. Balocco. Malm. 6. 32. Chi un balocco, e chi un altro elegge.

S. 5. FARE, DIRE, e simili, una cosa PER PAZZIA: vale Fare, Dire, ec. una cosa per ischerzo. Fare, Dire ec. una cosa per scherzo o da scherzo, da burla o per burla, per celia, per giuoco o a giuoco, per baia, per heffa o da beffa. Sen. Ben. VARCH. 1. 4. Se già tu non pensi, che favellando da burla, e per ischerzo, e con argomenti favolosi, e

da dirsi a veglia dalle donne vecchie, ec.

PAZZIARE. VERB. NEUT. Far giuoco per esercizio, o rioreazione, o simile. Scherzare, Giucare o Giocare, Burlare. Vit. SS. Pad. 1. 208. Scherzando coi compagni, e giocando, per isciagura e per caso ne uccise uno. Dant. Purg. 15. Che sempre a guisa di fanciullo scherza.

S. I. PAZZIARE ALLA CECATELLA. Fare, o Giocare a mosca cieca. v.CECATELLA. LA.

S. 2. PAZZIARE A NASCONNERE. Fare a capo a discondere, Giocare a capo a niscondere. v. NASCONDERE. S.

S. 3. PAZZIARE A SCARFAMANO. Fare a scaldamano. v. SCARFAMANO.

PAZZIARIELLO. Sust, MASCH. È lo stesso che PAZZIA in sentimento del S. 4.

PAZZIELLA. SUST. FEMM. E lo stesso che PAZZIARIELLO sust.

PAZZO. ADD. Che ha perduto il senno. Pazzo, Matto, Folle, Mentecatto. Amba. Furt. 4. 14. Non vi siete voi accorto ch' egli è pazzo? Guic. Pazzo io eh? lasciami che non son pazzo.

S.I.PAZZO DE CATERA, vale Pazzo assai, e che per soverchio di pazzia merita di essere incatenato. Pazzo da catena. Bern. Rim. 1. 3. Pazzi che noi siam stati da catene!

5. 2. Essere, o Andare pazzo per una cosa: vale Essere desideroso, o vaghissimo di quella cosa, Ricercarla con gran desiderio. Essere, Andar pazzo di checchessia. Lon. Med. Nenc. 11. lo son sì pazzo della tua persona, Che tutta notte i'vo traendo guai.

5. 3. Pazzo, diciamo ancora a Colui che fa o dice cose stravaganti, Che è imprudente. Pazzo. Bean. Orl. 1. 9. 49. Signor, risposer quei, lascialo andare, Poco co' pazzi si può guadagnare.

PECCATO. SUST. MASCH. Trasgressione volontaria della legge divina o religiosa. Peccato.

5. 1. Essere un peccato, o no peccaro: si dice di Cosa che arrechi sommo disgusto o pena. Essere un peccato, Essere una passione. Dep. Decam. 72. Ed è un peccato a vedere ec. quante voci si perdono. §. 2. Essere no peccaro, o Essere peccaro: si dice ancora a dinotare sconvenienza, o disordine in fare alcuna cosa. Essere peccato. Bean. Oal. 1. 9. 49. A' suoi rivolto il Re, sentendo quello, Ch' ha detto Astolfo, dice: egli è peccato, Che costui sia si pazzo, e sia sì bello.

S. 3. Brutto come il peccato: dicesi di Persona laida, e sozza. Brutto quanto il peccato. Salvin. Annot. F. B. 2. 2. 8. Volendo dire di una qualche persona laida e sozza, diciamo: brutta quanto il peccato.

PECE. SUST. FEMM. Ragia di pino tratta o dall'albero per incisione, o da pezzi di esso per via di fuoco, e mediante una forte coltura divenuta nera e tenace.

Pece, Pegola.

S. PECE GRECA. Spezie di pece di miglior

qualità. Pece greca.

PECCERILLO. PARTE. MASCH. Uomo di tenera età. Fanciullo, Fanciulletto, Fanciullino, Ragazzo. Bocc. Nov.63. 8. Egli colla donna, che 'l fanciullin suo aveva per mano, se n'entrano nella camera.

PECCERILLO. ADD. Che ha poca estensione, poco volume nel suo genere; ed è opposto così a Grosso, come a Grande. Piccolo o Picciolo, Piccoletto o Piccioletto, Piccolino o Picciolino.

PECCIONE. v. PICCIONE.

PECORA. SUST. FEMM. Quadrupede lanuto; ed è la Femmina del montone. Pecora.

PECORARO. PARTE. MASCH. Guardiano di pecore. Pecoraro, Pecoraio. CAR. Long. sof. 5. Nel contorno medesimo un pecoraro, Driante nomato, s'abbattè per avventura ancor egli a vedere ec.

PECORELLA. DIM. di PECORA. Talvolta si dice per vezzo alla Pecora, tale altra è Piccola o Giovane pecora. Pecorella, Pecoretta, Pecorina. Vit. SS. Pad. 1. 244. Una vecchierella povera si venne a lamentare piangendo, che l'era stata tolta una sua pecorella.

PECORIELLO. sust. Masch. Parto tenero della pecora. Agnello, Agnelletto, Agnellino, Pecorino. Fa. Sacch. Or. div. 91. L'agnello è la più umile bestiuola che sia. Morg. 21. 38. E abbracciollo e portanel di peso, Come farebbe il lupo un pecorino.

PECORINO. ADD. Di pecora, Che attiene

a pecora. Pecorino.

PECORO e PIECORO. sust. masch. Il maschio della pecora. Montone.

PECUNI. SUST. MASCH. PLUR. Si dice alle . Penne degli uccelli, quando cominciano

a spuntare. Bordoni.

S. FARSI LE CARNI PECUNI PECUNI. Dicesi di uomo, quando per subitaneo spavento di checchessia, o per freddo.gli si arriccia il pelo, e si raccapriccia. Rizzarsi i bordoni, Mettere i bordoni, Raccapricciarsi. Salvin. Annot. Son. Cas. 52. Horropilare disse Lucrezio, dell'arricciarsi de' peli, che anche si dice Mettere i bordoni, quando uno si raccapriccia, e trema forte.

PECUOZZO e PICUOZZO. PARTE. MASCH.

Frate servente. Torzone.

PEDAGNA. SUST. FEMM. Sostegno, e quasi Piede, sul quale si posano statue, busti, e simili. Piedistallo, Piedestallo, Base. Malm. 8. 36. Una sfera bellissima si vede, Ch'è sopra un ben tornito piedistallo.

PEDALE. SUST. MASCH. Quella parte della calza, che calza il piè. Pedùle. VIAG. SIN. Ci convenne trar le scarpette, ed andare in peduli di calze.

Il Rifare il pedu le alle calze, dicesi Rim-

pedulare.

PEDAMENTA. SUST. FEMM. Quel muramento sotterraneo, sopra del quale si posano e fondano gli edifizi. Fondamento: ed al plur. Fondamenti e Fondamenta. G. VILL. 1. 7. 4. Siccome ancora si mostra e può vedere per le fondamenta delle dette mura.

§. Scayare, o Fare le pedamenta; vale Cavar la fossa fino al sodo, e riempierla di materia da murare. Gettaie i fondamenti, o le fondamenta; Fondare.

PEDAROLA. 808T. FEMM. Quel pezzo de legno, su cui posano i piedi del cocchiere. Pedana.

S. PEDAROLE, al plur. diciamo a Certi regoli appiccati con funicelle a'licci del pettine, per cui passa la tela, in su le quali il tessitore tiene i piedi, ed ora

abbassando l'uno e alzando l'altro, apre e serra le fila della tela, e forma il panno. Calcola, Calcole. Bart. Ricr. 2. 2. Sta il tessitore affisco al telaio ec. I piè in sulle calcole, continuo in premerne l'una, e poi l'altra, e con essa sollevare parte de'licci, e una parte già sollevata abbassarne, per così stringere e incrociar le fila dell'orditura.

PEDATA. SUST. FEMM. L'orma che fa il piè. Pedata. Bocc. Nov. 43. 7. Non vedendo per la selva nè via, nè sentiero, nè pedata di caval conoscendovi.

S. PEDATA, dicesi anche della Posatura del piè in terra, che si sa in andando. Pedata. But. Pung. 24. 2. Va al suono delle pedate ec., come sanno i ciechi.

PEDE. sust. MASCH. Membro del corpo dell' animale, sul quale ei si posa, e col

quale cammina. Piede.

§. 1. Prop, dicesi ancora a Pianta d'erba. Piede. Bocc. Nov. 35. Su vi piantò parecchi piedi di bellissimo basilico.

§. 2. PEDE, è ancora Nome generico di ogni sorta di alberi. Albero, Pianta. Bocc. Introd. 47. Era il detto luogo sopra una piccola montagna ec. di vari arboscelli e piante tutte di verdi frondi ripieno.

5.3. Prof., diciamo ancora a Qualunque sorta di sostegno, o base. Piede. Sen. Ben. Varch. 2.34. Noi chiamiamo piè ed il nostro, e quel del letto, e quel

de' monti ec.

¥

S. 4. And ARE co' PIEDI SUOI, vale Non essere condotto, o portato da altri ad alcun luogo. Andare a' suoi piedi, Andare co' suoi piedi. Lasc. C. 1. Nov. 6. TIT. Non potendo ire a' suoi piedi, è portato a casa.

§. 5. CAMMENARE CO' PIEDE SUOT Checchessia: vale Progredire secondo la sua natura, Non uscir del dovuto e del consueto. Camminare pe'suoi piedi, Andare pe'suoi piedi.CAR.LETT. 3. 37. In fino a ora la cosa va pe' suoi piedi.

§. 6. A PIRDI, posto avverb. vale Co' propri piedi, Non sostenuto da cavallo, sedie, a altro. A piede, Appiede, A piedi, Appiè. Nov. ant. 75. 1. Allora il soldato disse: non voglia il mio Iddio che così: mobile uomo, come il Re Riccardo \*\*\* sada: a: piede.

5.7. SBATTERE I PIEDE DE BATTERE I PIEDI IN TERRA: vale: talora Dare in grandissime escandescenze, Dar segni di eccessiva collera e dispiacere. Bat-

tere i piedi.

- 5. 8. Mancare lo tterreno da sotto al più necessario; e si dice d' uomo avaro, che di ciù sempre teme. Mancare il terreno sotto i piedi, Mancare il terreno. Gel. Sport. 5. 3. Chi sta con vedove, che sempre hanno paura che non manchi loro il terreno sotto i piedi, come al presente sto io, può dir di star nell' Inferno
- S. 9. METTERE PIROR IN alcun luogo: vale Entrarvi, Arrivarvi. Mettere piede, Mettere il piede. Ar. Lr. 1. 2. Conchiude ch'egli a mettere Non ha qua dentro il piede, se non vengono Prima questi danari.
- 5. 10. METTERE SOTTO I PIEDI alcuna cosa, vale Disprezzarla. Mettersi sotto i piedi alcuna cosa. Fir. As. 154. La prima cosa, mettersi sotto a'piedi i comandi della sua madre.
- §.11. PEDE NNANZI PEDE, e PEDE CA-TA PEDE, posto avverb. vale Con moto lento, Pusso passo. Piede innanzi piede. Bocc. G. 9. p. 3. Piede innanzi piede venendosene, pervenne al palagio.

S. 12. PIGLIARE PEDE, vale Pigliar forza, Invigorire. Pigliare o Prender piede.

- NTOSTARE & PIROI IN TERRA: Vale Ostinarsi in alcuna cosa, Star ferma in alcuna risoluzione. Pontare i piè o i piedi al muro, Puntare i piedi, Porre i piedi al muro. Cecch. Assuol. 2. 2. Ella ha puntato i pié al muro, ec. che volete voi in satto che io vi dia?
- S. 14. TENERE & PIEDI ALLA POSSA, O DENTRO LA POSSA: vale Esser vicino alla morte. Tenere il piede nel sepolcro. Al-BERT. CAP. L. S'io tenessi lo piede nel sepolcro, ancora vorrò apprendere.

PEDE DI BACILE. Arnese da posarvi sopra la catinella per lavarsi le mani o la faccia. Lavamane, Lavamani Malm. 4. 76. E sece come chi s'è rotto il naso, Che versa il sangue, e corre al la vamane.

PEDICINO. SUST. MASCH. Gambo di frutta, o di simil cosa. Piccinolo. Red. Esp. NAT. 95. Egli è un frutto di un albero che produce alcuni grappoletti di coccole attaccate con sottili e non molto lunghi piccinoli.

S. Padicino, per similit. vale il Gambo, o l' Attaccatura de' bottoni. Picciuolo. Fr. Sacch. Nov. 137. Questi non sono bottoni, ma sono coppelle, e, se non mi credete, guardate, e' non han-

no picciuolo.

•

PEDUCCHIO e PEDOCCHIO. SUST. FEMM.

Inselto che nasce addosso agli animali,
e specialmente in capo a' fanciulli ed
alle persone sucide. Pidocchio. Bern.
Orl. 2.22.27. Una gran gente appresso gli veniva, Ma tutta quanta di pidocchi é piena.

S.1. PEDUCCHIO, dicesi pure per similit. di Certi insetti, che infestano le erbe, i fiori, ed i ramucelli teneri di alcuni alberi. Pidocchio. Lib. cur. MALAT. Come addiviene nelle erbe, e nelli fiori, quando sono impidocchite, ch'è dissicile smorbarle da' pidocchi.

S.2. PEDUCCHIO POLLINO, è il Pidocchio degli animali volatili. Pollino. Red. Ins. 156. In tutti quanti gli uccelli di qualsisia generazione si trovano i

pollini.

PEDUCCHIUSO. ADD. Che ha de'pidocchi, Piene di pidocchi: e dicesi pure figurat. di Uomo misero e meschino. Pidocchioso. Bern. Ort. 2. 11. 31. Addosso a quella gente pidocchiosa.

PEGGIO. Nome comparativo, che vale

Più cattivo. Peggio.

S. I. PEGGIO PER ME, PER TE, PER LUI, e simili. Maniere denotanti: Il peggio sarà per me, per lui, e simili, se avviene quello che io dico. Peggio per me, per te, per lui, ec.; Mio danno, Tuo danno, Suo danno ec.

oerb. esprime aumento di rea qualità, o condizione. Di male in peggio. Bocc. Nov. 1. 11. Andava di giorno in gior-

no di male in peggio.

PEGNO e PIGNO. sust.masch. Quel che

si dà per sicurtà del debito in mano del creditore. Pegno. Bocc. Nov. 72. 11. Acciocchè tu mi creda, io ti lascerò 'pegno questo mio tabarro di sbiavato.

PEGNORARE. VERB. ATT. È appresso di noi lo stesso che Impegnare. V. MPI-GNARE. E si vuole avvertire che PE-GNORARE è voce toscana, ma vale Torre il pegno per via della corte.

PELÈIA. SUST. FEMM. Ragione o Argomento falso. Cavillo, Cavillazione o Gavillazione, Solisma. G. VILL. 73. 2. 11. Cercavano gavillazioni ec. per abbattere la nostra franchigia per indi-

rette sofisme (sofismi).

S. CERCARE, O ANDARE TROVANDO PE-LEIE; vale Sofisticamente interpretare, ed inventare ragioni false, che abbiano sembianza di verità; e si dice più che d'altro di dispute e di liti. Gavillare, Cavillare, Sofisticare. Lab. 243. Alla quale opposizione, non volendo andare sofisticando, non é che una risposta.

PELIENTO. ADD. Dicesi ad Uomo estremamente magro, ed infermiccio. Scriuto, Screato, Cachettico. Lib. cur. MALAT. Il reubarbaro giova a' cachettici ed a-

gli oppilati.

PELLE. SUST. FEMM. Spoglia degli animali, Invoglia delle membra. Pelle.

- S. 1. Non CAPBRE NELLA PELLE: si dice del Mostrare per qualche fortunato
  accidente sopravvenu to eccessiva allegrezza. Non capere in sè stesso, Non
  capere, o capire nella pelle, Non poter capire, o star nella pelle. Ar. Fur.
  7. 27. Come abbia nelle vene acceso
  zolfo, Non par che capir possa nella
  pelle.
- §. 2. Essere ossa e pelle. v. OSSO.§.2.
- §. 3. Lasciarbla pelle in un luogo, in una battaglia, in una malattia, e simili: vale Morire in un luogo, in una battaglia, ec. Lasciar la pelle. Stor. Eur. 3. 54. Dopo la morte del glorioso padre arcivescovo Attone, che lasciò la pelle in questo conflitto, fu sforzato pur finalmente a mostrar le spalle a' nimici.

S. 4. SALVARB LA PELLE, vale Salvare, Liberare da pericolo di morte. Salvare Scappare la pelle. Cirif. Calv. 4. 132' Qui non ha loco il pungere o novelle Volendo a questi e a noi salvar la

pelle.

S. 5. PELLE PELLE, posto avverb. vale Poco addentro, e in superficie. Pelle pelle, In pelle, In pelle in pelle, Buccia Duccia. Dep. decam. 32. Diciamo pelle pelle di cosa che sia in somma, e non a dentro nell'ossa. Red. Vip. 1.83. Ferita in pelle in pelle sull' arco della schiena con un ago.

5. 6. PELLE, vale ancora Ubbridchezza; dicendosi PIGLIARE LA PELLE, PIGLIARE UNA PELLE, CIOÉ Ubbriacarsi. Pigliare o Prender la monna; Pigliare o Prender l'orso. Malm. 1.10. Avea la buona donna cepato fuora,

e preso na po' di monna.

PELLECCHIA. SUST. FEMM. Piccola parte di pelle,e propriamente di quella che è detta da'medici Epidermide. Pelligella, Pellicola, Pellicula, Pellicina, Pellolina; Bucciolina. Cn. 2. 23. 14. Levatane la pellicina, ovvero bucciolina di fuori.

S. Pellecchia, diciamo ancora alla Scorza delle frutta. Buccia, Pelle. SAG. NAT. ESP. 203. Nel tagliar la buccia di un cedrato acerbo.

PELLEGRINO.PARTS. MASCH. Quegli che con abito particolare viaggia per visitare i luoghi santi. Pellegrino, Peregrino, Roméo. Dant. Vit. nuov. 47. In tre modi si chiamano propriamente le genti, che vanno al servigio dell'Altissimo: chiamansi palmieri in quanto vanno oltramare ec., chiamansi peregrini, in quanto vanno alla casa di Galizia, ec. chiamansi roméi, in quanto vanno a Koma.

5. Quella parte dell'abito del pellegrino, che gli copre le spalle, e che da noi è detto MOZZETTO, toscanamente dicesi Sarrocchino; ed il bastone che essi portano si chiama Bordone. MALM. 1. 21. Va col sarrocchino, E col bordone, e un bel barbon posticcio, Sembrando

un venerabil pellegrino.

PELLICCIA. SUST. FEMM. Veste fatta, o foderata di pelle, che abbia lungo pelo,come di pecore, capre, martore, volpi, vai, e simili. Pelliccia. Cr. 9. 75. 1. Delle loro pelli (delle pecore)

co' peli si fanno le pellicce, ed i foderi de' panni, che sono utili nel tem-

**po** del freddo.

PELO e PILO. SUST. MASCH. Ciascuno di quei filamenti sottilissimi, che germogliano e crescono sulla cute degli animali, e in diverse parti del corpo umano. Pelo.

S. 1. PELO, per similit. si dice a Quella peluria che hanno i panni lani. Pelo.

- S. 2. PELO, figural. si dice per esprimere Spazio o Quantità minuta e piccolissima di checchessia. Pelo.Sag. nat. Esp. 142. Una grossa tavola di pietra forata a tondo nel mezzo a misura un pelo più largo del vano interiore del-J'anello.
- §. 3. Un pelo, o No pilo di alcuna cosa; vale Un minimo che, Un nonnulla di checchessia. Un pelo. An. Fun. 2. 54. Fu quel che dico, e non v'aggiungo un pelo.

5. 4. Capalcarb a pilo. v. A PILO.

- S. 5. DI PRIMO PELO, O DE PRIMMO PI-10; dicesi de' Giovani a cui comincia a spuntare il pelo. Di primo pelo. Sal-VIN. Engld. Lib. 6. Stupisce la non consapevol turba, E una mano di giovani di primo Pelo, il bosco girevole ammirando, ec.
- 5. 6. Per un pelo, o Pe no pilo; dicendosi, per modo di esempio: PER UN PELO, O PR NO PILO NON MI HO ROTTA UNA GAMBA; vale Sono stato in grandissimo pericolo di rompermi una gamba: e devesi dire A un pelo. Ambr. Furt. 2. 5. Sono stato a un pelo per dire una mala parola.
- S. 7. PRIO PER PRIO, e PILO PE PILO. Modi avverb., che valgono Per l'appunto, Puntualmente, Ordinatamente, Cosa per cosa. Filo per filo, Per filo e per segno. Fin. Tain. 5. 3. Hammi conto ogni cosa per filo e per segno. E Disc. An. 90. La putta, che avea osservato ciò che vi s' era fatto il dì, filo per filo, e segno per segno glie le raccontava.

PELOSO e PELUSO. ADD. Che ha peli.

Peloso.

S. CARITA' PELOSA, dicesi in proverbio, quando sotto specie di carità altrui, si tende al proprio utile ed interesse. Carità pelosa, Pietà pelosa. Varch. Suoc. 4. 5. Guarda carità pelosa, ch' era quella. Disc. Calc. 33. Pietà certamente intempestiva e pelosa.

PEMPINELLA. v. PIMPINELLA.

PENA. SUST. FEMM. Castigo de' misfatti, Supplizio, Punizione. Pena. Bocc. Nov. 4. 9. Di che egli sappiendo che di questo gran pena gli dovea seguire, oltre modo su dolente.

S. 1. PENA, quando significa Una quantità di danaro che la giustizia condanna alcun uomo a pagare per delitto commesso, dicesi Pena, e più propriamente Multa. Ar. Sat. 5. Si stilla notte e di sempre il cervello, Come al Papa ognor dia freschi guadagni Con nuovi dazi, e multe, e con balzello.

S. 2. PENA, vale ancora Afflizione di animo. Pena. Ar. Fur. 36. 48. Chè pregar nulla e nulla gridar giova A Ruggier, che di questo avea gran

pena.

- S. 3. VALERE LA PENA, in significato di Essere utile, è gallicismo da fuggire; e si ha a dire Metter conto, Portare il pregio. Car. Lett. 1.30. E non portava il pregio, che voi vi rompeste il sonno per rispondere a me, di cosa massimamente che nulla montava.
- §. 4. PAGARE LA PENA DI alcuna cosa, vale Soffrire il danno, o la pena meritata per quella. Pagar la pena, Pagare il fio. Boez. Varch. 2. 4. Or se tu pensi quello ch'è falso, e ne paghi le pene, come se susse vero, non puoi ragionevolmente dar di ciò colpa alle cose.

PENALE. SUST. FEMM. È la slesso che Pena in sentimento di Castigo, Punizione, Multa, ma non si vuole usare, e si ha a dire Pena, Multa.

PENETRANTE. È lo stesso che INSINU-ANTE. v.

PENETRARSI. verb. neut. pass. In sentimento di Ben comprendere, Rimaner convinto, persuaso di alcuna cosa, mal si adopera, e si dee usare in vece Persuadersi. Cas. lett. 20. Prego V. S. Illustriss. che si persuada due cose.

PENITENTE. PARTE. MASCH. E dicesi PENITENTE DI alcuno Quegli, che da lui si confessa. Penitente di alcuno.

PENNA. SUST. FEMM. Quello di che sono coperti gli uccelli, e di che si servono

per volare. Penna.

S. 1. Ci piace di qui aggiugnere che le penne principali delle ali degli uccelli, con che essi volano, diconsi toscanamente Penne maestre, o Coltelli; e Quella piuma più fine, che resta ricoperta dall'altra addosso agli uccelli, dicesi Penna matta.

§. 2. PENNA, vale ancora Strumento col quale si scrive, o sia penna di uccello,

o altro. Penna.

S.3. Come viene sorto la penna, vale Senz' applicazione, Alla buona, Senza pensare o badare con ogni rigore a tutte le regole. Come la penna getta. Malm. 1. 4. Mi basta sol se vostra altezza accetta D'onorarmi di udir questa mia storia, Scritta così come la penna getta.

S. 4. Uomo, e Ommo de Penna: si dice ad Uomo, che esercita professione in cui si richiede lo scrivere. Uomo di

penna.

PENNACCHIO. SUST. MASCH. Arnese di più penne unite insieme, che si porta al cappello, o al cimiero. Pennacchio, Spennacchio.

PENNARULO. sust. Masch. Strumento da tenervi dentro le penne. Pennaiuolo.

PENNATA. SUST.FRMM. Tanto inchiostro, quanto ne può contenere una penna. Pennata.

PENNATA. SUST. FEMM. Quel riparo che si fa a finestre, o porte, o con embrici e tegole, o con assi di legno impegolate, o con altro. Tettoia.

PENNELLATA. sust. Femm. Tirala, o Colpo di pennello. Pennellata, Pennel-

latura.

PENNELLO e PENNIELLO. sust. Masch. Strumento composto di una quantità di peli, legati strettamente alla punta di un' asticciuola, ovvero posti dentro il cannello di una penna, il quale serve a dipingere, colorire, o inverniciare, o simile. Pennello.

S. A PENNIBLLO, è lo stesso che A CIAMMIBLLO. V.CIAMMIBLLO. S. 1. e 2.

PENNELLUCCIO. DIM. di PENNELLO. Piccolo pennello. Pennelletto, Pennellino.

PENNOLIANNO. Posto avverb. vale A maniera delle cose che penzolano. Penzolone o Penzoloni, Ciondolone o Ciondoloni. Fir. Rim. Burl. Un battaglio per aria ciondolone.

PENNOLIARE. verb. nbut. Star pendente, e sospeso in aria. Penzolare, Penzigliare, Ciondolare, Dondolare. Red. Ins.
77. Egli vide un giorno due ragni,
che, attaccati al loro filato, penzolavano da' rami di due alberi non molto
lontani. Lasc. C. 1. N. 7. E guardando
così in cagnesco, vide ciondolare colei morta, e legata per le chiome alla
fune della campana grossa. E N. 8. E
le lasciava (le zucche) a quel modo
appiccate dondolare, parendole fare
un giuoco bellissimo.

PENSATA. SUST. FEMM. Quello che la mente ha pensato, o va pensando. Pensata, Pensamento, Divisamento. LASC. SIBILL. 5. 13. Andatevene in casa a dar questa buona nuova a' giovani, e lassù si conchiuderà il tutto. M. G. Bo-

nissima pensata.

PENSIERO. sust. MASCH. Operazione dell'intelletto. Pensiero, Pensiere.

S. 1. Pensiero, vale anche la Cura, il Dovere che altri ha di prendersi pensiero d'una cosa. Pensiero o Pensiere.

S. 2. STARE IN PENSIERO, vale Stare in pena. Stare in pensiero, o pensiere. VIT. S. GIOV. BAT. 199. La madre l'aspettava; e, vedendo ch'era passata l'ora che doveva tornare, stava in pensiero.

5. 3. METTERE IN PENSIERO, O MPEN-SIERO: vale Dar da pensare, Far pensare. Mettere, Porre in pensiero. Bemb. Lett. 1.E per avventura ch'io vi porrò in pensiero con queste mie ciance.

S. 4. Sopra pensibno, vale Alienato da' sensi per fissa applicazione a checchessia: e dicesi per lo più Essere, o Stare, o simile, sopra pensiera, e vale Essere, Stare alienato da' sensi, ec. Sopra pensiero; Essere, Stare, ec. sopra pensiero; Star sopra fantasia, Tener fantasia. Fir. Disc. Ar. E' parve che la reina subito ch' ella lo vide, entrasse così mezzo sopra pensiero.

BERN. ORL. 1. 23. 37. Rotta la lancia, Chiarion va via; Chè 'l suo caval teneva fantasia.

PENSIONATO e PENSIONE.sust.masch.

Per significar Scuola di lettere, di
arti, di scienze, son voci francesi da
non doversi adoperare, e si ha a dire
in iscambio Scuola, se i giovanetti
vanno ivi solo per ricevere l'insegnamento, e Convitto, se vi dimorano
sempre e pernottano.

PENSIONE. sust. femm. Stipendio, Salario, che si dà talora senza impiego. Pensione. Cecch. Servig. 2. 1. lo voglio Che da qui innanzi mi facciate vostro Segretario con una pensione Di

tanto il mese.

PENSIONISTA e PENSIONATO. ADD. Mal si usa a significare Uomo che riceve pensione; e si ha a dire Pensionario. Car. Lett.2.174.Non posso mancare delle promesse che io ne ho fatte, ed a' miei pensionari, e agli altri miei creditori.

PEPARUOLO. sust. masch. Pianta il cui frutto si fa o fritto, o in altro modo, ovvero acconcio in aceto si mangia per aguzzar l'appetito. Peperone.

PEPE. sust. MASCH. Aromato di forte odore e sapore, che'ti usa per condire vivande. Pepe. Ricet. Fior. 54. Il pepe cc. è il frutto di un' arboscello, che nasce in India, il quale produce in prima certi baccelli, i quali noi chiamiamo pepe lungo.

J. Esser tutto pere, si dice figural.
ad Uomo scaltro, lesto, malizioso.

Esser di pepe.

PEPERA sust. FEMM. Arnese da lavola, dove si tiene il pepe. Pepaiuola. Si vuole avvertire che nel Vocabolario Pepaiuola è diffinita Arnese di legno per ischiacciere il pepe; ma nondimeno oggi in Firenze si adopera nel sentimento du noi registrato.

PEPITOLA. SUST. FEMM. Filamento cutaneo, che si stacca da quella parte della cute, che confina coll'unghia delle dita, specialmente di quelle del-

le mani. Pipita.

S. PEPITOLA, é ancora un Malore che viene ai polli sulla punta della lingua. Pipita. Pallad. GAR. 27. Nasce alle galline talvolta pipita, la quale è bianca, e offusca la punta della lingua loro.

PERCIARE. VERB. ATT. Passare da una parte all' altra. Forare, Bucare. Bocc. Nov. 75. 7. Chi facesse le macini belle, e satte legare in anella prima ch' elle si forassero ec., n'avrebbe ciò che volesse.

PERCOCATA. SUST. FEMM. Confezione di pesche o persiche. Persicata. Questo vocabolo è dell'uso di Firenze.

PERCUOCO. SUST. MASCH. Albero che fa un frutto grosso e di color giallo, assai sugoso e gustoso, ed ha un nòcciolo, in cui è chiusa una mandorla amara. Pescocotogno l'albero,

il frutto Pescacotogna.

PERDENZA. sust. Femm. Danno, Diminuzione di averi, o di lucro.Perdita. Fir. As. 196. Perciò mi pare che se voi ec. non facciate altro profitto, che con vostra perdita soddisfare alla vostra indignazione. Si avverta che Perdenza è voce toscana, ma antiquata.

PERDERE. VERB. ATT. e NEUT. Restar privo d'alcuna cosa già posseduta.

Perdere.

S.I.PERDERE, ancora contrario di Vincere: e s'intende tanto del giuoco, quanto di qualunque altra cosa che si faccia a concorrenza. Perdere.

§.2. Perdere di Vista una persona, o una cosa: vale Non vedere più una persona, o una cosa veduta per qualche tempo innanzi. Perder di vista, Perder d'occhio, e d'occhi.

S. 3. PERDERE LA MESSA. V. MESSA. S.3. PERDUTO. ADD. da PERDERE. Per-

duto.

 I. Perduto parlandosi d'Uomo, vale Venuto a tale eccesso di malvagità e di male, da non poterne più sperar bene. Perduto. Segr. Fior. Stor.lib.
 Narravansi dei suoi alcuni vizi, in fra i quali erano giuochi e bestemmie più che a qualunque perduto uomo non si converrebbe.

§.2. Essere perduto per uno, vale Essere grandemente innamorato. Esser perduto di uno. Tac. Day. Ann. 11. 33. Giovane il più bello di Roma, di

cui era sì perduta che ec.

PERETARO. PARTE. MASCH. Chi tira peti. Petardo, e Petarda al femm.

PERETIARE. VERB. NEUT. Tirar delle coregge, o peta. Scoreggiare, Spetezzare.

PERFIDIARE. VERB. MEUT. Ostinarsi.
Perfidiare. Varch. Ercol. 71. Perfidiare, e Stare in su la perfidia, è Volere, per tirare o mantenere la sua, cioè per isgarare alcuno, che la sua vada innanzi ad ogni modo, o a torto, o a ragione, e, ancorachè egli conosca d'avere errato o in fatti, o in parole, sostenere, e in parole, e in fatti, l'oppenion sua.

PERFIDIUSO. ADD. Dicesi ad Uomo ostinato, caparbio, che non si lascia persuadere. Perfidioso, Garoso. Impers. Prov. Eccovi l'esempio d'un padre di famiglia, de'cui figliuoli esso per pratica avendo conoscimento, che l'uno perfidioso, e l'altro agli ammonimenti arrendevole sia ec.

PERGOLA e PREVOLA: SUST. FEMM.

Ingraticolato di pali, di stecconi, o
d'altro, a foggia di palco, o di volta, sopra il quale si mandano le viti.
Pergola, Pergolato. Cr. 8. 23. Anche vi si facciano le pergole nel più acconcio e convenevol loco a modo di
un padiglione formato.

PERICOLARE. VERB. NEUT. Correr pericolo. Pericolare. Dittam. 2. 6. La vita sua crudelmente pericola.

PERIMMA. BUST. FEMM. Spezie di vegetazione che nasce su i corpi dove
si trova una materia vegetabile unita a una certa quantità d'acqua,
e che si sviluppa soprattutto quando
questa materia comincia a putrefarsi. Muffe.

PERIRSI. verb. neut.pass. Diverir muffato, Esser compreso da muffa. Muffare. Disp. Salm. Vogliono innanzi
metterlo nel suppidiano a muffare.
Lasc. Pinz. 1. 3. Guarda che tu muffassi a stare un giorno in casa.

PERNICE. SUST. FEMM. Sorta d'uccello della grossezza d'un piccione, ed ollimo a mangiare. Pernice. Ciriff. Calv. 2. 59. E pernici, e fagiani, e quaglie arrosto Fur porte lor da quella dama onesta.

PERNOTTARE. VERB. REUT. Passare o Consumare la notie. Pernotiare. Dant. Purc. 27. E quale il mandrian, che fuori alberga, Lungo il peculio suo quello pernotta.

PERRO. sust. MASCH. Offesa volontaria fatta ad altrui a fine di dispiacergli; Ingiuria schernevole. Dispetto, Onta.

PERSIANA. SUST. FEMM. Quell'ingraticolato di legno ec., il quale si tiene alle finestre per vedere e non esser veduto. Gelosia. CECCH. Donz. 1. 2. Innamorato che arde le gelosie col fiato, e serra le impannate con gli occhi.

PERTICA e PERTECA, SUST. FRUM. Rastone lango. Pertica. An. Fun. 1. 25. Con un gran ramo d'albero rimondo, Di che avea fatto una pertica lunga, Tenta il fiume, e ricerca infino al fondo.

PERTUSARE. VERR. ATT. Far perlugio, Bucare. Pertugiare. Gio. Vill. 10.59. 3. E di fuori pertugiaro il muro in due parti, per modo che vi poleano mettere il cavallo.

PERTUSO. SUST. MASCH. Buco, Foro. Pertugio.Bocc. Nov. 4. 5. Ad un piccolo pertugio pose l'occhio, e vide apertissimamente l'abate stare ad

ascoltario.

§. Pertuso, è ancora Quel piccolo pertugio, che si fa nelle vestimenta, nel quale entra il bottone che le offibbia. Occhiello, Ucchiello. Fr. Sacch. Nov. 137. Questi non sono bottoni, ma sono coppelle ec., e ancora non c'è niuno occhiello.

Non vogliamo tralasciar di qui aggiugnere, che PERTUSO e PERTUSARE in sentimento di Buco e Bucare sono voci toscane, e registrate, ma perchè antiche non sono oggi da usare.

PERUCCA. SUST. PEMM. Capelli posticci. Perrucca, Parrucca. Rep. Let. von. 5. pag. 126. Vi sono alcuni giovanotti leziosi, i quali dicono Perrucca per più avvicinarsi all'origine franzese; imperocchè fa loro nausea qualsisia cosa che non venga dalla Francia, e che non odori di franzese: e già comincio ad accorgermi che getterà in terra col tempo l'antica e toscana voce Parrucca.

S. Pigli Are la perucca, o na perucc4; dicesi figurat. per Imbriacarsi. Pigliare o Prender l'orso. Matr. FRANZ. RIM. BURL. 2. 189. Avendo già dato di morso Ad una pesca, e sopravi bevuto Certo Montepulcian da piglier l'orso.

PERUOZZOLO. Sust. MASCH. Ogni cosa rolonda, a guisa di palla, o di frut-

is. Pomo, Pome.

PESANTE. ADD. Che pesa, Che ha gravezza. Pesante, Grave, Greve. Tes. Baur. 1. 38. Quelli, in cui abbonda la estremità di sotto, sono più gravi, e più pesanti, siccome è l'ora.

PESARE. VERB. NEUT. Avere un certo peso. Pesare. G. VILL. 9. 157. 2. E poi mossa (la campana), un solo la sonava a distesa, e pesa più di diciassettemila libbre.

§. 1. PESARB, in allivo significato, vale Tener sospeso checchessia attaccato a bilancia, o stadera, per saperne la gravezza. Pesare. Cr. 1. 4. 4. Cotale acqua è quasi sempre dolce, ed

è leggieri a pesarla.

S. 2. PESARE una persona, o una cosa: figurat. vale Esaminarla, Considera: la. Pesare. Galat.19.Ma tuttavia gli uomini non si deono misurare in questi affari con siffatto braccio, e deonsi piuttosto pesare con la stadera del mugnaio, che con la bilancia dell' orafo.

PESATURO. SUST. MASCH. Strumento, col quale si pesta checchessia nel mortaio. Pestello, Pestatoio, Pestellino. LIB. CUR. MALATT. 46. Pestala nel mortaio con un pestatoio di legno. E appresso: Pesta bene con un pestellino di legno duro.

PESONANTE. v. PIGGIONANTE.

PESONE. v. PIGGIONE.

PESTA e PESTE. Sust. FEMM. Male

contagioso: Peste, Pestileaza.

S. PESTA e PESTE, vale pure Cattivo odore, Odore sommamente grave e spiacevole. Puzzo, Fetore, Pestilenza, Peste. Malm. 3. 17. Mentre d spogliato, per la pestilenza, Ch'egli esala, si vede ognun fuggire.

PETECCHIA. v. PASTICCIO. S.

PETIZIONE. SUST. FEMM. Quello che si chiede, e che si domanda. Petizione, Domanda. Bocc. Nov. 79. 21. Bruno, facendo vista che forte la pelizion

gli gravasse, disse.

S. PETIZIONE, dicesi anche Quella carta, in cui è contenuto ciò che si domanda. Petizione. Cronichett. 220. Il perchè letta la detta petizione, e mettendosi a partito in fra i collegi, e non vincendosi, mi si usava parole soperchievoli e disoneste.

PETACCIO e PETACCIA. sust. masch. e femm. Straccio di panno lino, o lana, consumato e stracciato. Cencio. Cron. Morell. 280. Di salto i detti porci cascarono tutti morti su quei

cenci stracciati da loro.

S. 1. Petaccio, si dice ancora a Pezzo di cacio, pane, carne, e simili. Pezzo, Tocco, Tozzo: ma Tozzo si dice più propriamente del pane. Bocc. Nov. 50. 11. Datale un pezzo di carne salata, la mandò con Dio. Luic. Pulc. Bec. 20. Almanco, come al can, mi dessi un tozzo.

S. 2. NON NE TENERE PET ACCIA, porlandosi di vesti, e simili, vale Essere o Avere la vesle, ec. logora e lacera. Non se ne tener brano, Cascare a brani.

S. 3. VENIRSBNR A PETACCE, O a PIEZzo: vale Lacerarsi in minuti pezzi. Venirne a brandelli. Cirif. Carv. 9. 90. E pezzi delle vele Che ne venivano a brandelli, ec.

S. 4. NON SAPERE PETACCIA DI UNG cosa; vale Non saperne punto nè poco. Non saperne straccio. Bern.Oal.

3. 7. 39. Credeva il pover uom di saper fare Quello esercizio, e non

ne sapea straccio.

PETENA. sust. Femm. Materia che si dà sopra i vasi, o altro da cuocersi in fornace, che li fa lustri. Vetrina. v. IMPETENATURA.

S. PETENA, dicesi pure al Colore della pelle dell'uomo. Colore, Colorito. Rev. Lett. 1. 411. In molte di esse mi par di riconoscere il mio proprio ritratto, con un viso di mummia ec., allampanato, e disteso con

un certo colorito di crosta di pane, o di pera cotogna cotta in forno.

PETINIA. SUST. PEMM. Asprezza della cute cagionata da bollicine secche, ed accompagnat a con molto pizzicore. Empetigine, Empitigine, Volatica. Lis. cur. MALATT. La rombice pesta giova all'empitigine. Tratt. segr. cos. pon. Le donne comunemente hanno in odio le volatiche.

PETRATA. SUST. FEMM. Tiro, o Colpo di pietra. Petrata, Sassata. Car. Long. Sor. 37. Dipoi tutti insieme facendo testa, a colpi di buone legnate, e di gran petrate, tutti in rotta ed in fuga li misero. Lasc. C. 1. Nov. 2. E coloro traevano a distesa, e gli davano nelle schiene e ne' fianchi le maggiori sassate del mondo.

PETRIATA. SUST. FRMM. Baltaglia fatta co' sassi. Sassaiuola. Sig. Viagg. Moar. Sia. Come noi entrammo in uno de' borgbi della città , ci si levò una sassaiuola addosso grande e grossa, a modo che se noi fossimo stati cani.

PETROSINO. sust. MASCH. Sorta di erba, della quale si fa molto uso nell'apparecchiar le vivande. Prezzemolo, Petrosemolo, Petrosello, Petrosillo, Petrosellino. Ricerr. Fion.57. Il petrosellino è seme simile a quello dell'appio, ma un poco più lunghetto, con alquanta di lanugine addosso, di odore grave ed aromatico, come di sapore acre, ed aromatico insieme. M. Aldoba. Messi a bollire in acqua di fonte viva con radici di appio, e di prezzemolo.

PETTENALINO. v. PETTENATORE. PETTENARE & PETTINARE. VERB. ATT. e neut.pass. Ravviare i capelli, e Ripulire il capo col pettine. Pettinare.

S. 1. PETTINARE LING, CANNAVO, C simili; vale Separare col pettine la loro parte più grossa dalla fine. Pettinare il lino, la canape, e simili. Cr. 3. 15. 9. Che se il tempo sarà umido, con molti panni scaldato al suoco ( il lino ) si prepara alla gramola, e con iscolole la mondificazione si compie, poi si pettina, e poi

si fila.

S. 2. Pettenare la lana: vole Reffinare la lana con gli scardassi.Scardassare. Malm. 3. 60. Noi non abbiamo a scardassar più lana.

5. 3. Pettinare, metafor. vale ancora Battere, Maltrattare, Graffiare, Conciar male. Pettinare. Bocc. Nov. 11. 12. Come io giupsi, andai a vedere questo corpo santo, dove io sono stato pettinato, comé voi potete vedere.

S. 4. Peternare, pur melafor. vale Dir male di alcuno. Cardare, Scardassare. Vanch. Encol. 55. D' uno che dica male di un altro, quando colui non è presente, si usano questi verbi: Cardare, Scardassare, tratti da' cardatori, e dagli scardassieri.

PETTENARULO. PARTE. MASCH. Quegli che lavora pellini. Pettinagnolo. So-DER. COLT. 50. Son for buone ( alle viti per concimi) le ceneri delle fornaci, ed i fiocini delle uve, ec. le tagliature de' sarti, calzolai, pellicciai; limatura, o segatura di pettinagnoli ec.

PETTENATORE e PETTENALINO. PAR-TE. MASCH. Quegli che pettina lino, canape, e simile, o scardassa lana. Pettinatore, Scardassiere, Ciompo. Cron. Vellut. 148. In questo medesimo di i lavoranti di Firenze, cioè pettinatori, e scardassieri, si incontanente ch'udirono, e seppero che 'l detto Ciuto era istato preso di notte in sul letto del capitano, incontanente veruno non lavorò.

PETTINATURA. SUST. FEMM. Infrecciamento de' capelli, e L'adornar il capo che fanno le donne. Acconciatura. Ovid. Art. am. Non si conviene a tutte una medesima figura e acconciatura.

PETTINE. SUST. MASCH. Istrumento col quale si pulisce il capo, fatto di corno di bue, di bosso, di avorio, o di altra materia. Pettine. Bocc. Nov. 85. 14. Facendosi talvolta dare ec., quando un pettine d'avorio, e quando una borsa.

Ci piace di qui aggiungere che Quel PRITINE, che da moi è dello stret-

ro, diceri fitto, spesso; e Quello che noi diciamo LARGO, O SPICCICATURO, dicesi Pettine rado. Ancora vogliamo avvertire che la parte opposta a quella dove sono i denti del pelline, che da noi dicesi Cvozzo, i Fiorentini la dicono Costola del pettine. Da ultimo non vogliamo pure tralasciare di aggiungere che quell'arnese o di argento, o di cristallo, o di altra materia, dove si tengono i pettini, dicesi Pettipiera. Tratt. segr. cos.don. Con bellissima pettiniera, entrovi pettini di avorio.

S. 1. PETTINE DEL LINO, è Quello con che si separa la parte più grossa del lino, o della canape, dalla fine.Pettine. Bocc. Nov. 23 28. Biasimando i lucignoli, ed i pettini, e gli scar-

dassi.

5. 2. PETTINE, si dice ancora a Quello strumento de' tessitori, tra i denti del quale fanno passare le fila della lela. Pettine. Byon. Fier. 11. 2. 7. Che vari fili sosteneano, e vari Fili moveano all'opre, Tirati ed allentati or molto, or poco Con più fretta, o minore, in quella guisa Che il tessitor tra il pettine i suoi stende.

§. 3. Pettine, diciamo ancora a Quella parte del corpo, ch'è tra la pancia, e le parti vergognose. Pettignone. Beau. ORL. 1. 1. 82. Colse il gigante nel destro gallone, E tutto lo tagliò com'una pasta, E reni, e pancia insino al pettignone.

PETTORALE. sust. MASCH. Striscia di cuoio, o d'altro, che si tiene davanti al petto del cavallo. Pettorale. PAOL. Onos. Cambiato il cavallo, che ella portava, e spezzato il pettorale, e le cinghie, e il freno.

PETTINESSA. SUST. FEMM. Arnese, col quale le donne sostengono le loro trecce. Pettine.

PETTOLA. SUST. PEMM. La parte dap. piè della camicia. Falda, Lembo. PETTORRATA. v. PARAPIETTO.

PEZZA. SUST. FEMM. Un poco di panmicello. Pezza. Ricert. Fior. 74. Si coli per una pezza fitta, onde la scorza rimane, e la polpa esce.

+ Petto vins offin verringa-nd D. Babili

S. 1. Pezza di tela, di panno, e simili, si dice La tela intiera di qualunque materia. Pezza di tela, Pez-

za di drappo, e simili.

S. 2. PEZZA DI CASCETTA, è quel Panno coi quale l'uomo puliscesi nelle necessità del corpo. Pezza dell'agiamento. GALAT. 12. È conciano in guisa le tovagliuole, che le pezze degli agiamenti sono più pulite.

S. 3. Przz, è pure presso di noi una Sorta di moneta di argento, del valore di dodici carlini. Pezza, Piastra. Buon. Fier. 11. 5. 8. Oimè cari zecchini. e piastre mie, Dove siete voi îte? Red. Lett. Mi faccia V. S. favore di dire che quella pezza e mezza, che gli ho data, non glie la ho prestata, ma donata.

PEZZATO. v. PEZZIATO.

PEZZE CARE. VERB. ATT. Percuolere, e Ferir col becco. Bezzicare. Cr. 9.86. 10. E da guardar sono che non bez-

zichino lupini amari.

PEZZENDO e PEZZENNO: e dicesi An-DARE PEZZENDO; O PEZZENNO; e vale Andar mendicando. Andare pezzendo. E si noti che questo verbo toscanamente, non altrimenti che appresso di noi, non ha se non questa voce, la quale anche non si dice se non congiunta col verbo Andare.

PEZZENTE. PARTE. MASCH. Chi è in neces sità di andare accattando, Chi va limosinando per sostentarsi. Mendico, Pezzente. Bocc. Nov. 98. 42. Diventato non solamente povero, ma mendico

ec. a Roma se ne venne.

§. Pezzente, dicesi pure di Chi ha scarsità e mancamento delle cose che gli bisognano: contrario di Ricco. Povero, Misero, Miserabile.

PEZZETELLA. SUST. FEMM. Piccol pezzo di cioccolatte, di forma tonda e piana. Pastiglia, Pasticca di cioccolatte.

PEZZETIELLO. SUST. MASCH. Sorta di piccol vaso di terra cotta con becco, donde esce l'acqua. Zampilletto.Red. Ditir. 44. Caraffini, Buffoncini, Zampilletti e borbottini, Son trastulli di bambini.

PEZZIARE. VERB. ATT. Tagliare in più

parti una cosa. Tagliare a pezzi, Minuzzare. Bocc. Nov. 85. 23. Cominciò umilmente a pregar la moglie che non gridasse s'ella non voleva ch'egli fosse tagliato tutto a pezzi. Lor. Med. Carz. 102. 3. E tutto lo minuzza col coltello. Si avverta che Tagliare a pezzi vale Ridurre una cosa in pezzi o grandi, o piccoli che essi sieno, e Minuzzare vale Tagliare minutissimamente, Ridurre una cosa in piccoli minuzzoli.

PEZZIATO. ADD. da PEZZIARE. Taglia-

to a pezzi. Minuzzato.

giunto del mantello de' cavalli, quando è macchiato a pezzi grandi di più di un colore; e si dice anche de cani, e simili. Pezzato. Bern. Ort. 1. 18. 3. E pezzati i cavalli e can balzani.

PEZZILLO. SUST. MASCH. Spezie di guarnizione lavorata a traforo. Trina, Merletto; e, se è piccolo e fatto a merluzzi, Bighero, Bigherino, Bi-

gheruzzo, Bigheruzzolo.

PEZZO e PIEZZO. SUST. MASCH. Parte di cosa solida, come pezzo di legno, di pane, di panno, ec. Pezzo. Rep. Lett. 2. 69. La scatola co' pezzi di miniere di argento del Perù mi è

stata gratissima.

S. 1. Pezzo e Piezzo, dicesi a Quantità di tempo: e si suol dire: Ilo ASPETTATO UN PEZZO, SO STATO NO BUONO PIEZZO, e simili. Pezzo: Ho aspettato un pezzo, Sono stato un buon pezzo, ec. Cas. Lett. 59. Perche egli è buon pezzo che io ho nell'animo consentito e detto di sì a ogni suo desiderio.

§. 2. Przzo o Pirzzo di ciuccio, di BIRBANTE, e simili; si dicono altrui per modo di villania. Pezzo d'asino, Pezzo di ribaldo, e simili. Lasc. Spir. 1. 1. Dob! pezzo di manigoldo, non è egli differenza da te a me?

S. 3. Un BEL PEZZO D' UOMO, O DI DONNA; dicesi di Persona grande, e ben formata. Un bel pezzo di uomo. Un bel pezzo di donna. Ruc. Dial. 28. Ecco in alcuni più dozzinali, e più rozzi sodisfa v. g. un bel pez-

zo di morbida semina con candide membra, e rosse, e rubiconde.

S. 4. Pezzo o Piezzo di artiglieria, si dice L' artiglieria medesima. Pezzo, Pezzo di artiglieria. Serd. Stor. 7.2.91. Contra le quali da' nostri surono scaricati più volte i maggiori pezzi.

§. 5. Pezzo o Piezzo di artiglieria, figurat. dicesi a Solenne birbante. Pezzo di ribaldo, di manigoldo, Ribaldone, Schiuma di ribaldi. Morg. 19. 97. lo era il capo degli sciagurati, Anzi la schiuma di tutt' i ribaldi.

PEZZOLIARE. VERB. NEUT. Pigliare il cibo col becco, il che è proprio degli uccelli. Beccare. Chon. Monell. 341. Quivi saltando di ramo in ramo, mi

parve peccasse tre occole.

PEZZOLLA. DIM. di PEZZA. Piccola pezza. Pezzolina, Pezzetta. Lib. cum. malatt. Così fatto si distenda sopra una pezzetta di panno bianco.

PEZZULLO. DIM. di PEZZO. Piccola particella. Pezzuolo, Pezzolino, Pezzetto, Pezzettino. Dav. Colt. 174. Tagliane un pezzetto lungo un dito.

PIACERE. SUST. MASCH. Giocondità di animo nata da occasione di ben pre-

sente. Piacere.

S. 1. PIACERE, vale ancora Servigio, Favore, come: Falemi un PIACERE; Il tale mi ha fatto un gran PIACERE; RE. Piacere. Fir. Trin. Proc. Fa piacere a ognuno di quel che non ti costa; chè chi piacer fa, piacer riceve.

S. 2. È un placere, o simili, si dice di cosa perfetta nel suo genere, e che rechi altrui gran diletto. È un piacere, Egli è un piacere, e simili. Bern. Orl.29. 61. Verrei a posta a farmi ritenere, In questo prato sol per pascolarlo, Chè ci è un' erba fresca che è un piacere.

S. 3. PIACERE, vale ancora Volontà, Voglia, dicendosi: FARE UNA COSA COL PIACERE mio, tuo, e simili. Piacere, Piacimento. Introd. Virt. 232. Se cotesto fue di tuo piacimento, aves-

Si ec.

PIANELLA. SUST. FEMM. Calzamento di piedi, che non ha quella parte, che

cuopre il calcagno. Pianella. Fr. Sacca. Op. div. 133. Portavansi cotali pianelle aperte, come portano i frati minori.

PIANETA. SUST. FEMM. Quella veste che porta il prete sopra gli altri paramenti, quando celebra la messa. Pianeta. Esp. pat. nost. 97. Le cose sante, come vaselli sacrati, il calice, le pianete, i corporali.

PIANO. SUST. MASCH. Ciascuno de' diversi ordini, ne quali si dividono per l'altezza le case. Piano. Borgh.Rip. 132. Dal primo piano di questo ca-

sino si scende in altre stanze sollo

terra.

S.1. Plano Matto. Mezzanino. v. MATTO. S. 2. PIANO, si usa ancora malamente a significar l'Obbietto, l'Ordine e il Modo che alcuno ha in fare o in voler fare alcuna cosa: ed in tuogo di dire Piano di un'opera, s'ha a dire Il Disegno di un' opera; 😘 luogo di dire Piano d'insegnamento, s' ha a dire Metodo, Modo, Maniera d'insegnamento, o d'insegnare; ed in luogo di dire Io fo sempre muovi PIANI, Quegli ha inventato un nuovo Plano di difesa, si dirà Io fo sempre nuovi Disegni, Pensieri, Speculazioni, Quegli ha inventato un nuovo Mezzo, un nuovo Modo di difesa; e così via dicendo.

PIANO e CHIANO. Avv. Adagio, Senza fretta. Piano. Dant. Inf. 28. Ma per lo peso quella gente stanca Venia sì pian, che noi eravam nuovi Di compagnia ad ogni muover d'anca.

§ PIANO PIANO, e CHIANO CHIANO, è lo stesso che PIANO avv., ma ha alquanto più di forza. Pian piano. Fior. S. Franc. 182. lo ti consiglio che tu facci pian piano il fatto tuo.

PINTA. SUST. FEMM. Nome generico di ogni sorta di alberi ed erbe. Pianta.

5. 1. PIANTA DEL PIEDE. Tutta la parte inferiore del piede. Pianta, Pianta del piede. Red. Esp. mat. 183. Col sangue de'quali chiunque s' ugne, o si spalma le piante de' piedi, può ec.

§. 2. PIANTA DELLA MANO: è il Concavo della mano. Palma, Palma della

mano.

S. 3. PORTARE, TENERE, o simili, IN PIANTA DI MANO alcuno: è lo siesso che Portare o Tenere in Palma

DI M⊿NO. V. MANO. §. 23.

9. 4. PIANTA, dicesi anche Quel disegno che si fa dagli architetti sopra carta, o altro, di una città, di un edificio, e simili, il quale rappresenti la positura, e le dimensioni di ciascuna parte di quelli. Pianta. GALIL. Mem. e lett. ined. 1.40. Concludendo diciamo quel disegno, che ci rappresenta le lunghezze con le larghezze, dimandarsi pianta, e l'altro che ha le larghezze con le altezze esser detto proffilo.

PIANTARE. VERB. ATT. È lo stesso che

PASTENARE. v.

'S. PIANTARE e CHIANTARE, all.e neutr. pass., vale Lasciare, o Abbandonare chicchessia, per lo più improvvisamente, in qualche luogo. Piantare. Fir. Trin. 2.5. Orsù io vo'; non mi piantate ve', ch' ella m' importa.

PIANTERRENO.sust.masch. Tutto l'appartamento abitabile della casa, che

posa in sulla terra. Terreno. PIASTRA. sust. remm. v. PEZZA.§.3.

.PIATANZA. v. PIETANZA.

PIATTINI. SUST.MASCH. PLUR. Strumento a modo di due piatti, o bacini, che si suona con le mani, picchiando l'uno con l'altro. Cemmamelle, o Cemmanelle, Piatti. VARCH. ERCOL. 267. Nè le cemmamelle, che si picchiano l'una con l'altra. Si avverta che parlando, o scrivendo in istil piano e dimestico, è meglio usar Piatti che Cemmamelle o Cemmanelle.

PIATTINO. DIM. di PIATTO. Piattel-

letto, Piattellino.

S. 1. PIATTINO DELLE CARRAFINE DEL-LA MESSA: é Quel come piattello, nel quale si mettono le ampolline della messa. Bacinella, Bacinetta, Vassoio.

S. 2. PIATTINO DI RINFORZO, diconsi le Ulive, Acciughe insalate, Peperoni in aceto, Salsicciotto o Prosciutto affettato, ed altre simili cose, colle quali si dà principio al desinare, e che in piccioli piattelli si pongono sulla mensa. Principi. Così dicesi in Firenze.

Platto. sust. masch. Vaso di terra cotta tondo, e quasi piano, nel quale si mangia. Piattello, Tondino. Galat. 81. Il presentare alcuna cosa del piattello che si ha dinanzi, non credo che stia bene. Si avverta che Platto è pur voce toscana, ma significa quello che da noi dicesi Platto GRANDE, o BACILE, nel quale si portano in tavola le vivande.

§. PIATTO DE ZUPPA, O A ZUPPA. Piattello molto fondo, che serve a meltervi entro minestra. Scodella. Berr. Rim. 1. 9. Una minestra Che non la può capire ogni scodella.

PIAZZA e CHIAZZA. SUST. FEMM. Luogo spazioso circondato da edifici.

Piazza.

5. 1. Plazza, è ancora Luogo doce si fa mercato. Piazza. Nov. Ant. 54.

1. E le più mattine mandava la fante sua a vender frutta, o camangiare alla piazza del pontevecchio.

S. A. PIAZZA, in sentimento di Dignità, Grado, Luogo, Ufficio a noi non par da usare, quantunque dal Manuzzi aggiunto al suo Vocabolario con un esempio solo del Redi: e consigliamo di adoperare in iscambio Lnogo, Grado, Ufficio. Onde in vece di dire, per modo di esempio: Il tale ha chieslo una PIAZZA nel convillo de nobili, si ha a dire Il tale ha chiesto un luogo nel convitto de nobili: in luogo di dire Il tale ha avuto una PIAZZA di Maggiore, deesi dire li tale ha avuto il grado di Maggiore; e da ultimo in iscambio di dire Il tale ha avuto la PIAZZA di maestro, si dirà Il tale ha avuto l'ufficio di maestro.

PIAZZARE. VERB. ATT. È voce affatto gallica, e da non adoperare, e vale Dar luogo, Accomodare in un luogo alcuna persona o cosa, e talora Dar dignità, o ufficio: e si ha in iscambio ad usare Allogare, Collocare, Acconciare, Situare. Bocc. Nov. 40. 13. Ne la portarono in casa loro (la cassa), e allogaronia allato a una camera. E Nov. 40. 13. E così aven-

do la figliuola allogata, e sappiendo bene a cui, deliberò di più non dimorar quivi. E Nov. 67. 5. Avanti che da Egano si partisse, ebbe con Jul acconcio Anichino. Stor. Europ. 1. 18. Questa città, posta in monte, è situata tra le montagne.

E da avvertire che Allogare e Collocare dicesi e di cosa, e di persona; Acconciare si dice solo di persona, e vale propriamente Porre, o Mettere uno al servigio altrui; e Situare si adopera solamente parlandosi di cosa.

5. PIAZZARE, neutr. pass. è ancora brutto gallicismo da fuggire, e suol dirsi, per modo di esempio: lo m PIAZZO QUI; IO MI PIAZZO PER SER-VITORE, e toscanamente si ha a dire, lo mi metto qui, lo mi metto in questo luogo: lo mi acconcio per servidore, per famigliare, e simili. Bocc. Nov. 19. 24. Col quale entrata in parole, con lui s'acconciò per servidore.

PIAZZAVIVO. PARTE. MASCH. Quegli che nell'ospedale alle ore assegnate assiste e ministra agli infermi. Astante, Guardia. Malm. 3.19. Vedendo poi che il flusso raccappella (Come quello che ha in zucca poco sale) Comincia a gridar : guardia la padella. $m{E}$ appr. Chiama gli astanti, gl'infer-

mieri appella.

PICA. SUST. FEMM. Uccello di color bianco e nero, della grandezza quasi di un colombo, alto ad imitar la favella umana. Pica, Gazza, Gazzera. Circ. Gell. 8. 190. La pica, quando ella si accorge che l'uova sue sono state vedute, che prudenza usa ella nel trasmutarle?

PICCA.sust. femm. Concorrenza, Competenza ostinata, Contesa, Gara. Picca.

PICCANTE. ADD. Che picca, Pungente, Frizzante. Piccante. Soder.Colt.78. Perchè questi (iraspi) faranno sempre più saporito, e più piccante il

vino.

§. PICCANTE, figurat. vale Che offende, e dicesi soprattutto de discorsi. Piccapte. Segner. Pred. 16. 5. Per impedir l'omicidio toglie l'occasione, che ne danno i motti piccanti. PICCARE. VERB. ATT. Augnere, o Offendere alcuno mordendolo con parole. Piccare. Dav. Tac. Ann.5.108. Riprese in un capitolo della lettera questi tanto donnai, piccando Fulio consolo stato tutto d'Agusta.

S. 1. Piccarsz di alcuna cosa, vole Presendere di saper bene in essa riu-

scire. Piccarsi di una cosa.

S. 2. Piccarsi, vale Adirarsi, Sdegnarsi, Entrare in picca, in gara, in contesa con alcuno, per cagions di alcuna cosa. Piccarsi. Buon.Flex. 4. 5. 24. Il piccarsi co' birri e coi bargelli A nulla giova mai, ma spesso nuoce.

PICCHETTATO. ADD. Di più colori. Picchettato, Picchiettato. Rep. 188. 192. Mi lu portato un ramo di quercia,in due foglie del quale erano distesi con bell'ordine più di trenta bruchi coperti di pelo ec. e per tutto il corpo picchiettati di vari colori.

PICCIARF. VERB. NEUTR. Piangere alquanto, non dirottamente. Piangolare, Piagnucolare. Buon. Fien, 2.3. Cor. Il bambolin le pugna Si frega agli

occhi , e par piagnucolare.

Picciare, neut. è il Far lamento di qualche cosa. Querelarsi, Dolersi , Lamentarsi, Rammaricarsi, Lagnarsi , Pigolare : ma Pigol**are** si dice propriamente di coloro, che, ancorache abbiano assai, sempre si dolgono di aver poco. Vanch. Encol. 66. Non avete voi altri verbi ec. V. Abbiamne ec. due nostri : lagnarsi, e rammaricarsi. Dav. Scism. 27. Certi mendici grassi e grossi e oziosi,che col pigolare, spaventare, e altri artifici, avevano ingozzata la metà de' beni di Inghilterra.

PICCIO.sust.masch. Il Picciare. Rammarichio. Bocc. Nov. 26. 20. Le parole surono assai, ed il rammarichio

della donna grande.

PICCIONE & PECCIONE. SUST. MASCH. Colombo giovane. Piccione, Pippione. Ar. Sat. 3. Mangian grossi piccioni, e cappon grassi.

S. 1. Piccioni, per similit. si dice de' piccioli figliuoli di altri volatili. Pulcini. TES. BR. 5. 36. Il calore del sole ec. scalda ciò che la madre dee scaldare, tanto che i suoi pulcini (dello struzzo) nascono sì grandi, che ec.

S.2. Picciene, si dice pure di Persona non esperta, o facile ad essere ingan-

nata. Piccione.

PICCIONARA. SUST. FEMM. Stanza dove stanno e covano i colombi. Colombaia, Piccionaia. Esp. P. N. 29. La colombaia ove si riducono, e ripongono i colombi.

S.Piccionara, è pure Luogo nell'estremo ordine de' pulchi di un teatro, dove si riduce la plebe per udir la commedia, o altro. Piccionaia. Così dicesi in Firenze.

PICCIUSO e PICCIOSO. PARTE. MASCH. Dicesi ad Uomo che sempre si lamenta e piange. Piagnoloso, Piangoloso, Pigolone.Bur.lnf. 23. 1. De' terzi si può dire che sieno l'altre condizioni, cioè piangolosi, stanchi, e vinti.

PICCOSO e PICCUSO. ADD. Che si

picca. Piccoso.

PIDUCCHIERIA. sust. femm. Tapinità, Grettezza, Estrema avarizia. Pidocchieria. Bocc. Nov. 75. 2. Generalmente sono uomini di povero cuore, e di vita tanto strema e misera, che altro non pare ogni lor fatto che una pidocchieria.

PIEDI: e dicesi ZOMPARE, e simili, A PIE-DI CHIUPPI; e vale Saltare, e simili, co' piedi del pari, o uniti insieme. A

pie pari.

PIEDILUVIO. sust. MASCH. Bagno a'piedi. Piediluvio. Cost dicesi in Firenze.

PIEGA e CHIEIA. SUST. FEMM. Raddoppiamento di panni, drappi, e simili, in loro stessi. Piega.

5. 1. Prega, diciamo anche a quella Riga che s'imprime nella cosa piegata.

Piega.

5. 2. PIGLIARE, O PRENDERE MALA PIE-GA, O BUONA PIEGA: dicesi figurat. di Persona che inclini o s'avvezzi al male, o al bene. Pigliare, Prendere mala piega o buona piega. CAVAI C. MED. CUOR. Chi lascia lo cuore prendere mala piega, e adusare a'mali, non si può correggere senza divino miracolo.

S. 3. PIGLIARE, O PRENDERE BUONA O MALA PIEGA, dicesi pure per similit.

degli affari. Pigliare o Prendere buona o mala piega. Sega. Fior. Legaz. Franc. 27. Con desiderio attendo la venuta dell'oratore, acciò si vegga che piega abbiano a pigliare le cose vostre.

PIEGO. SUST. MASCH. Quantità di lettere, o di altre carte, rinvolte e sigillate sotto la stessa coperta. Piego, Plico. Buon. Fier. 2.3.3. A voi presento il piego, che il mercante fiorentino mi diede in Inghilterra.

PIEGOLELLA e PIEGOLINA. DIM. di PIEGA. Piegolina. Red. Oss. An. 31. È tutto fatto a piegoline trasversali

ed increspate.

S. PIEGOLELLA e CHIECOLELLA, diciamo più propriamente all' Estremità dei panni cucita con alquanto rimesso. Orlo. Annor. Vang. Fanno molto grandi gli orli delle loro gonnelle.

PIENA. SIST. FEMM. V. CHIENA.

PIENO. ADD. V. CHINO.

PIERNO. SUST. MASCH. Ferro ritondo sopra il quale si reggono le cose che si volgono in giro. Perno, Pernio. Lor. Men. Rim. Come rota faria su fisso perno.

PIERDITIEMPO. PARTE. MASCH. Dicesi ad Uomo che vive in ozio e senza lavorare. Perdigiorno. Fir. Luc. 3. 4. Oh quanti ce ne sono di questi perdigiorno, e di questi be'coramvobis ec., che si pascono peggio che il caval del Ciolle!

PIETANZA e PIATANZA. SUST. FEMM. Vivanda servita a mensa. Pietanza.

PIETTO. SUST. MASCH. La parte dinanzi dell'animale dalla fontanella della gola a quella dello stomaco. Petto.

S. I. Ommo DB PIETTO, dicesi ad Uomo d'animo, coraggioso. Uomo di petto.

MALM. 1. 48. Gustavo Falbi, cavalier di petto.

S.2. AVERE, O TENERE A PIETTO un bambino, si dice delle donne, che l'allat-

tano. Avere a petto.

§.3. PIGLIARE APIETTO, O A PETTO una cosa, vale Impegnarsi a far checchessia con premura. Pigliare a petto checchessia.

PIETTORUSSO. sust. MASCH. Uccelletto, che ha il petto rosso, e sta per le siepi. Pettirosso. Fin. Luc. 3. 4. A questa volta mi pare che il pettirosso se ne porti la civetta, la gruccia,

e' panioni.

PIFARO. SUST. MASCH. Strumento da fiato, simile al flauto, di suono acuto,
aperto nell'estremità, e che si suona
di traverso, soffiando in un'apertura
vicino all'uno de' suoi capi. Piffero.
Bern. Ort. 2. 1. 38. Trombe, tamburi, e pifferi sonando, Di dolci voci
empiean l'aer sereno.

PAGGIONANTE e PESONANTE. PARTE. ALASCH. Dicesi di Chi tiene casa a pigione. Pigionale. Boon. Fier. 4. 5. 21. Appigionando La sua bottega in sull'assegnamento D'esser pagato del primo guadagno Dal pigional panniere.

- PIGGIONE e PESONE. sust. MASCH. Prezzo che si paga per uso di casa o d'altra abitazione, che non sia propria. Pigione: ed è solo di genere femminile. VIT. SS. PAD. 2. 226. Venendo egli a briga con un taverniere ec. obbligato al Patriarca per certe pigioni, un di ricevette da lui molta villania. v. AFFITTO.
- S. STARE A PIGGIONE, O A PESONE, vale Abitar casa non sua. Stare a pigione. PIGLIARE. VERB. ATT. Ridurre in sua potestà, o con forza, o senza. Pi-

gliare, Prendere.

- S. I. PIGLIARE, neut. pass. vale Sposare.
  Pigliare. Bocc. Nov. 100. Donna,
  per concession fattami dal Papa,
  io posso altra donna pigliare, e lasciar te.
- S.2. PIGLIARE, neut., diceni delle piante che metton radici. Pigliare o Pigliarsi, Appigliarsi, Barbicare, Barbare. Soden. Colt. Nel cretoso (terreno) rade volte (le piante) piglian bene. Pallad. Febr. 33. Nel tufo e nell'argilla a fatica si pigliano. Cr. 5. 14. 1. Il moro ec. in tufo o in argilla appena s'appiglia.

5.3. PIGLIARE, costruito con la preposizione PER, vale talora Stimare, Te-

nere, Credere. Piglisre.

S. 4. PIGLIARE A MALE una cosa, vale Interpetraria sinistramente. Averla a male.

S. 5. PIGLIARE A PETTO. V. PETTO. S. 3. S. 6. PLGLIARE ARIA, vale Stare in cam-

pagna, o in luogo aperto ed arioso, per ricrearsi. Pigliare aria. Amba. Bean. 1. 1. leri andò in villa a pigliare aria.

5. 7. PIGLIARE DE MIRA. V. MIRA. S. S.8. PIGLIARE FIATO, vale Respirare, e figuras. Riposarsi. Pigliar fiato. Malm. 10. 54. Talch' ei si scosta nove e dieci

passi, E piglia flato.

S.9. PIGLIARE IN BOCCA, O MMOCCA; vale Lasciarsi corromper con donativi. Pigliare il boccone, Pigliar la imbeccata.

- 5.10. PIGLIARE 12 MONDO, O LO MUN-NO COMMO PERE; vale Non darsi malinconia di cosa alcuna. Pigliare il mondo come e' viene. Ceccu. Dissim. 1. 1. Ingegnamci questi quattro di, che no' ci abbiamo a stare, d'aver manco scontenti che sia possibile; pigliamoci il mondo com' e' viene.
- S. 12. PIGLIARE IL PERSO, O LO PIERzo: vale Pigliare il vero modo in far checchessia. Pigliare il verso.
- S. 13. PIGLIARSELA CON alcuno, vale Adirarsi, Pigliar briga con uno. Pigliarsi, Pigliarsela con alcuno. Segure. Pare. 6. 4. Non parendo moralmente possibile che un tal uomo ec. se la pigliasse contr' uno che andava armato.
- S. 14. PIGLIARE DANARI COLL'INTE-RESSE, vale Tor danari in prestanza coll'obbligo di pagarne al prestatore un interesse. Pigliare all'interesse. Bern, Rim. 1. 89. Fate, parente mio, pur degli scrocchi, Pigliate spesso a credenza, a'nteresse, E lasciate che agli altri il pensier tocchi.
- S. 15. PIGLIARE ANIMO, vale Divenire animoso, ardito. Pigliare animo. Amba. Cor. 1. 2. Stolto, a chi io ho tutta questa pratica Conferita, mi sece pigliare animo, Come sa quel che assoga, di richiederio Che mi sacesse questo benefizio.

5. 16. PIGLIARE PUOCO, vale Cominciare ad ardere. Pigliar fuoco.

S. 17. PIGLIARE FUOCO, figurat vale Incollorirsi, Adirarsi Pigliare suoco.

S. 18. PIGLIARE PIEDE, & PIGLIARE PE-DE, vale Assodarsi, Fortificarsi. Pi-

44

gliar piede. Stor. Europ. 6.,51.Qui bisogna pensare ad altro, ed anticipare a levarlo via, prima ch'ei pigli piede, o che egli abbia forze maggiori.

S. 19. PIGLIARSE LA MANO. V. MANO.

S. 27.

§.20. PIGLIARE A PAZZIA una 'cosa, vale Pigliarla in giuoco, in ischerzo. Pigliare, o Prendere a gabbo.

§.21. PIGLIARE NO GRANCIO, O RANCIO, O GRANCEFELLONE. V. GRANCIO. §.

§.22. PIGLIARESBA CAFILLE, vale Tirarsi l'uno con l'altro i capelli azzuffandosi. Accapigliarsi. Bern. Obl. Mentre che

l'uno e l'altro s'accapiglia.

PIGNA o PEDE DE PIGNA. SUST. FEMM.

Albero d'alto fusto, e sempre verde, che ha le foglie non piane, ma
tonde ed appuntate, della figura quasi
di un piccolo giunco. Di questo albero si fabbrica navi, e si trae resina. Pino.

S. PIGNA, diciamo ancora al Frutto del pino nel quale sono i pinocchi, che da noi diconsi PIGNUOLI. Pina. CARL. CARL. A queste pine che hanno bei pinocchi, Che si stiaccian con man come son tocchi.

PIGNA D' UVA. Ramicello del tralcio della vite, detto Raspo, e da noi Streppa o Streppone, sul quale sono appiccati gli acini dell' uva. Grappo, Grappolo, Grappo d'uva, Grappolo d'uva. Fr. Sacch. Nov. 53. Vuoi tu andare in quella vigna per un grappo d'uva, o vuoi che vi vada io?

Ci piace di qui aggiungere che quei piccoli grappoli d'uva, i quali nel tempo della vendemmia sfuggono all'occhio del vendemmiatore, e restano su
per le viti, son detti da' Fiorentini
Raspoli; e Raspoli diconsi pure Quei
grappoli d'uva assai più piccoli degli ordinari, e che hanno gli acini
assai rari.

PIGNATA. SUST. FEMM. Vaso di terra cotta, nel quale, posto al fuoco, si cuoce carne, minestre d'erbe, e legumi. Pignatta, Pignattó, Pentola, Pentolo. Lib. son. 127. C'ha un cane buono e bello, Che prese una mattina qua in un tratto Tre libbre di

vitella in un pignatto.

PIGNATARO. PARTE. MASCH. Quegli che fa o vende le pignatte, o pentole. Pentolaro, Pentolaio. Buon. Fier. 3. 2. 9. Il pentolaio fare alle pentole Col

pentolaio s'è visto.

PIGNATIELLO. SUST. MASCH. Piccolo pignatto. Pignattello, Pignattino, Pentolino, Pentolino and pignattino con acqua chiara, e sa bollire. Borgh. Rip. 214. Tutte queste cose si mettono in un pentolino nuovo vetriato.

PIGNOLATA. SUST. PEMM. Confettura di zucchero e pinocchi. Pinocchiato. Fin. As. 184. E portando nel mio ricco grembo e fra la morbida seta soavissimi pinocchiati, ogni dì, o mio liberatore, te ne darò una satolla.

PIGNUOLO. sust. MASCH. Seme del pino chiuso in un guscio, o nòcciolo, ch' è rinchiuso nella pina. Pinocchio. Cm. 5. 24. 4. Si deono le più mature pine scerre innanzi che i pinocchi si manisestano.

PIMICE. SUST. FRMM. Specie d'insetto, che nasce e s'annida singolarmente ne' letti, di pessimo odore, e di color fosco. Cimice. Cr. 3. 14. 5. Isac dice, che se dell'acqua, dove i lupini si macerano, i luoghi delle cimici si bagnano, muoiono.

PIMPINELLA. SUST. FRMM. Sorta d'esba di più spezie. Pimpinella, Sal-

vastrelia.

PINNOLO e PINOLO. SUST.MASCH. Piccola pallottolina medicinale composta di diversi ingredienti. Pillola, Pilloletta, Pillolina. Red. Cons. 2. 6. Ottima cosa ed opportunissima sarebbe, se la Signora immediatamente inghiottisse due pilloline di dodici grani l'una.

PIPPA. SUST. FEMM. Strumento col quale si fuma il tabacco. Pipa.

PIPPARE. VERB. ATT. & NEUTR. V. FU-MARE.

PIRCHIARIA. SUST. FEMM. Grande ararizia. Miseria, Spilorceria, Sordidezza. Cron. Morell. 331. Questo capitano servi male il Comune, e non attese se non a empiersi la bor-

sa con vituperose miserie.

PIRCHIO. Add. Dicest ad Como estremamente avaro. Misero, Spilorcio, Sordido, Taccagno, Mignatta, Lesina. Fir. Disc. an. 92. Partiamo d'accordo questo tesoro, ec.: a cui quel, che aveva del taccagno, rispose. Mor. S. Greg. In prima si affanna lo misero per la sua insaziabile avarizia, e di raccorre quello ch'egli desidera.

PIRITO. SUST. MASCH. Quel romor che sa il vento uscendo per le parti di basso. Peto, Coreggia. Fr. Sacch. Nov. 133. Come Uberto l'ebbe udito, alza la gamba, e lascia andare

una gran coreggia.

PIRO. SUST. MASCH. Albero che produce un frutto detto da noi anche Pi-RO, mollo buono a mangiare, di figura oblunga, e che va diminuendo verso il gambo; e ce ne ha di più sorte. Pero l'albero, Pera il frutto. S. Pino nizzo. Pera mezza. v. NIZZO.

PIROLO. SUST. MASCH. Legnello congegnato nel manico della chitarra, violino, o altro sirumento simile, per attaccarvi le corde. Bischero.

PISCIA. SUST. FEMM. Voce fanciullesca, che è lo stesso che Orina: e dicesi FARE LA PISCIA, e vale Orinare. Piscia; Far la piscia, Far la sua piscia. Lasc. Cen. 1. N. 2. Deh maestro, per vostra fe, guardate se voi n'avete voglia, perchè tutta gli empiamo la bottega di piscia.

PISCIARE. VERB. NEUT. Mandar suo-

ri l'orina. Orinare, Pisciare.

S.1. Pisciarsi sorto, si dice di Chi ha grandissima paura. Pisciarsi sotto. Malm. 5. 63. E dal timor ch'egli ha di tanta gente Trema da capo a piè, si piscia sotto.

§.2. PISCIARSE DELLA RISA, vole Ridere smoderatamente. Scompisciare delle o dalle risa, o per le risa. Fir. Trin. 5.1. Oh, voi ci avete fatto proprio scompisciar per le risa a contarci quelle

vostre sciagure.

j

PISCIATURO. sust.masch. Vaso da pisciarvi. Pisciatoio, Orinale. Rim. Burc. 1. 125. Porgendovi la notte il pisciatojo.

PISCIAVINNOLO & PESCIAVINNOLO. PARTE.MASCH. Chi vende il pesce. Pesciaiuolo, Pescivendolo. Boon. Fign. 2.4. 14. E dove il pesciaiuolo?

PISCIAZZA. SUST. FEMM. Escremento acquoso, che gli animali mandan fuori. Orina, Piscio. Lib. Masc. Togli lo piscio di qualunque, e va quivi,

dove è usanza di pisciare.

PISELLO e PISIELLO. SUST.MASCH. Legume noto, che fa in un baccello, prodotto dalla pianta dello stesso nome. Pisello, Piselletto. Vogliamo qui aggiungere che il luogo in cui collivansi e germogliano i piselli dicesi Pisellaio.

PISOLO. ADD. Che non ha gravilà: contrario di Pesante. Leggiero, Leggie-

ri, Leggiere.

J. Pisolo Pisolo, us. avverb. e dicesi Pigliare, Portare, e simili, PIsolo Pisolo, e vale Torre, Portare alcuna cosa sopra le braccia, allo da terra. Pigliare, Portar di peso. Fin. Luc. 5. 5. Il padrone n'è portato di peso, da non so che canaglia. Bocc. Nov. 79. 36. Poscia presala di peso, credo, ch' io la perlassi presso a una balestrata.

PISO. SUST. MASCH. Ciascuno di quei strumenti, il quale contrapposto in sulla bilancia alla cosa che si pesa, distingue la sua gravezza. Peso. v. Bl-

LANCIA.

PISIDE e PISITA. Sust. Femm. Vaso sacro, nel quale si conserva il Santissimo Sagramento dell' altare. Pisside. Seen. Crist.instr.3.10.18.Ed andati unitamente all'altare, ne tolsero con estrema riverenza la sacra pisside.

PISTAGNA. sust. FBMH. Quella parle de' panciotti, giubbe, e simili, che gira intorno al collo, ma non è rinvolta-

ta., Pistagna.

PISTOLA. sust. remm. Sorta d'arma da fuoco. Pistòla. Alleg. 44. Gli stiletti (voi lo sapete) son proibiti in questo paese, come le pistole.

PISTONE. sust. masch. Specie di archi-

buso di largu canna. Pistone.

PITONE. PARTE. MASCH. Colui che è melle sue operazioni irresoluto, risolve adagio, e conclude poco. Tentennone. Buon. Firr. lura. 4. Accieca le persone, Fa 'l sordo, il gosso, il dormi, il tentennone.

PITTARE. VERB. ATT. & NEUT. Rivestire di colore alcuna cosa, e Rappresentare per via di colori la forma e figura di alcuna cosa. Dipignere, Dipingere. Cas. Let. 69. Chiunque comincia fa così, ed anche Michelagnolo dipinse a principio de' fantocci.

PITTIMA. SUST. FEMM. Decozione di aromati in vino prezioso, la quale, reiteratamente scaldata, ed applicata alla regione del cuore, conforta la virtù vitale. Pittima.

PITTORE. PARTE. MASCH. Colsi che dipigne. Pittore, Dipintore.

PITTURA. sust. FRMM. L'arte del dipingere. Pittura.

S. PITTURA, talora dicesi anche la Cosa rappresentata per via di colori. Pittura, Dipintura, Dipinto.

PIUMACCETTO.sust.masch. Quella pezzolina ripiegata più volte, che mettesi sopra l'apertura della vena, quando si è cavato sangue. Piumacciuolo. PIVIALE. v. CHIUVIALE.

PIZZA. SUST. FEMM. Ce ne ha di varie spezie: onde, per maggior chiarezza, ne faremo più paragrafi.

§. I. Pizza al rorno. Pane schiacciato messo a cuocere al forno. Focaccia, Schiacciata, Schiacciata unta, Stiacciata. Lor. Med. Nenc. 34. Doman t'arrecherò una schiacciata.

S. 2. PIZZA DOLCH, RUSTICA, O simile. Spezie di vivande composte di varie cose battite e mescolate insieme, con succhero o senza, che si cuocono in tegghia (da noi della Torti B-RA). Torta: e va pronunziala con l'O stretto.

Ci è forza di qui avvertire che Torta in toscano è vocabolo generale, che comprende ogni sorta di pasticcerie i e però, se si ha a nominare distintamente una particolar maniera di torta, si ha ad usare il nome che ha presso di noi, o il paese donde a noi è venuta.

S. 3. Pizza Fritta. Sorta di piccola schiacciata che si fa fritta. Frittella:

ma è da avvertire che Frittelle son propriamente quelle, che, dopo di esser fritte, s'inxuccherano, o si aspergon di mele.

S. 4. FACCIA ANNACCATA CONN' A NA PIZZA. Faccia o Volto molto schiacciato. Faccia o Volto scofacciato. Cinif. Calv. 1. 31. Un volto giallo e tondo e scofacciato, Che pare in quinta decima la luna.

PIZZICARE. VERB. ATT. Percuolere e Ferir col becco. Pizzicare, Bezzicare. Fa. Gioad. Pard. 31. Uno avvoltoio gli stava sempre, e continuamente gli bezzicava il cuore.

PIZZICAROLO. v. CASADDUOGLIO.

PIZZICO. 8087. MASCH. Il ferire o Il colpo che dà l'uccello col becco. Beccata, Bezzicata, Bezzicatura.

§. Pizzico, diciamo pure allo strignere in un tratto la carne altrui con due dita. Pizzico, e meglio Pizzicotto, Pulcesecca. Gal. Cap. tog. 3. 181. Chi gli fa pulcesecca, e chi lo morde.

PIZZO. SUST. MASCH. La bocca degli uccelli. Recco.

§. 1. Przzo, diciamo ancoro L'estremità acuta di qualsisia cosa. Punta.

§. 2. Pizzo, vale ancora Luogo. Luogo, Parte.

PIZZOLIARE. VERB. ATT. 6 NEUT. Pigliare il cibo col becco: ed è proprio degli uccelli. Beccare. Cron. Morel. 341. Quivi, saltando di ramo in ramo, mi parve beccasse tre coccole.

PLACCA. SUST. FRMM. Arnese di legno, con cristallo in mezzo, a foggia di quadretto, con uno o più vilicci (da noi detti connocurt) da basso, per uso di sostener candele, e si appende alle pareti per dar lume. Vèntola.

PLATEA. sust. Fram. La parte più bassa d'un teatro, dove stanno gli spettatori. Platèa. Bellin. Disc. 2. 50. Non par egli piuttosto un vero teatro da rappresentare spettacoli con la sua gran platea più ec.

PLEGGIARE. VERB. ATT. Promettere di pagar per altrui, obbligando sè e il suo avere. Fare o Dar malleveria, Entrar mallevadore, o pagatore per alcuno. Sen. Ben. Varch. 4. 39. lo t'entrerò mallevadore, perchè te l'ho

promesso, insino a una certa somnia. PLEGGIO e PRIEGGIO. PARTE. MASCU. Quegli che promette per altrui, obbligando se e il suo avere. Mallevadore. Sen. Brn. Varch. 3, 13. Non manca a chi è avaro cosa nessuna, se non che i benefizi non si diano senza mul-Jevadore.

PLEGGIO e PRIEGGIO. SUST. MASCH. Promessa del mallevadore. Melleveria, Mallevadoria, Pregeria. Cron. Vell. 38. Dovendo dare ec. per una mal-Jeveria, che entrò per lui ec., florini trenta.

PLICO. v. PIEGO.

PODAGRA. sust. Frum. Specie d'infiammazione che oade allrui nelle giunture propriamente de piedi e delle mani, e ne impedisce il moto. Gotta, Podagra, Chiragra. Amm. Ant. 6. 2. 4. Leggiamo d'alquanti ch'erano nelle mani molto gottosi, e di grandi podagre ne piedi molto infermi. Alle-Ga. Seguir un che alle mani abbia le gotte, A' piedi l'ali ec. Cas. Lett. 36 Sia contento di perdonarmi, e d'incolpar di ciò le podagre o chiragre. Si vuole avvertire che Gotta e Podagra si usa generalmente a significare questa infermità, o che sia ne piedi, o nelle mani, o alle ginocchia; e Chiragra per contrario si usa solo per significare la golla nelle mani.

PODAGROSO. ADD. Chi patisce di podagra. Podagroso, Gottoso, Chiragroso. Lib. cur. malat. Il suo sangue impiastrato sopra piedi dolenti giova potentemente a' podagrosi. Bocc. Nov. 63. 5. Essi non si vergognano, che altri sappia loro essere gottosi. CAS. LETT. GUALT. 187. Non ho però molta voglia di giuocare alla palla, chè non è esercizio da podagrosi, e

chiragrosi.

1'ODEA. sust. Prum. Quel guarnimento che s'interpone all'estremità delle vesti. Balzana, Balza, Gherone. ALLEG. 270. Al qual săran baciati Da voi gli orli per medella sottana, L'impuntura cioè della balzana. S. Agost. C. D. Saul. Prese il gherone del vestimento suo, e stracciollo.

muro che sporta in suori a piè della facciala delle case, fallo per uso di sedere, o di poggiarvi sopra alcuna cosa; e così dicesi ancora ogni altro piccolo muro fatto a questo uso in qualsista luogo. Muricciolo, Muricciuolo. Fin. Rag. 135. Vennero supra un pratello che è tutto di muricciuoli di terra cotta attorniato.

POIDOMANI. v. POSDOMANI.

POLECE. SUST. MASCH. Piocolo insetto che si nutre del sangue dell'uomo e d'altri animali. Pulce: ed è di genere femm.

POLLETRO e PULLITRO, sust. mascw. Si dice al Cavallo, all'Asino, e al Mulo dalla nascila al domarsi. Puledro, Poledro. Ca. 9. 1. 3. E allora

puledro di primo morso.

POLLETRIELLO e PULLETRIELLO. DIM. di POLLETRO e PULLITRO. Poledruccio, Puledruccio, Puledretto, Poledrino. Lib. cur. malat. Lo sterco di poledrino, che sia nato di pochi giorni e lattante.

POLENTA. SUST. FEMM. Vivanda falla d'acqua e di farina di formentone. Polenta. Pallad. Coll'elleboro nero mescolerai pane, cacio, o lardo, o

polenta.

POLISA. SUST PEMM. Quello scritto col quale si ordina a' pubblici banchi di pagare una dala somma alla persona evi nominata. Polizza. Instr. Canc. 77. Si accertino con ogni opportuna diligenza che la spesa si faccia legittimamente, nè faccia mai la polizza, o mandato al Camarlingo che dovrà somministrare il danaro, senza aver prima visitato il luogo.

POLISETTA. Dim. di POLISA. Polisetta, Polizzino. Benb. Lett. 5. n. 136. Facendo voi una polizzetta a messer

Carlo.

POLLANCA. SUST. FEMM. Gallina giovane. Pollastra. RED. LETT. 2. 28. 1. In questi simili casi si fanno de' brodi lunghi lunghi di pollastra E da avvertire che Pollanca è pur voce toscana, ına vale Pollo d'india giovane, e propriamente quella che noi diciamo GAL-LOTTA.

POGGIO e PUOIO. SUST. MASCH. Quel. POLLANCHELLA. DIM. di POLLANCA.

Pollastrina.

POLLASTO e POLLASTRO. sust. MAsch. Gallo giovane. Pollastro.G. VILL. 12. 72. 2. E pollastri per Pasqua soldi ventidue il paio.

POLLASTRIELLO. DIM. di POLLASTRO.

Pollastrello, Pollastrino.

POLLERIA, e più sovente POLLIERA. BUST. FEMM. Bottega dove si vende il pollame. Polleria. Fr. Sacch. Nov. 220. Per avere il credito andò in polleria, e convenutosi di un paio di capponi per soldi quarantacinque, disse ai pollinaro.

POLLIERO. PARTE.MASCH. Mercatante di polli. Pollaiuolo, Pollaiolo, Pollaiolo, Pollaro.Fr. Sacch. Nov. 112. Era di barattiero divenuto pollaiuolo, e di pollaiuolo

era divenuto medico.

POLLO e PULLO. sust. MASCH. Nome universale del gallo e della gallina. Pollo.

S. Portare polli, e Portare pulli: è Far da mezzano in disonesti amori. Portar polli. Varch. Suoc. 1.2. Una vecchia viniziana sua vicina, la più brutta ribalda che portasse mai polli.

POLPA e PORPA. SUST. FEMM. Si dice alla Curne senza osso e senza grasso. Polpa. Bern. Ort. 1. 24. 35. E ben

li fe' doler le polpe e le ossa.

Ci piace di qui avvertire che Polpa toscanamente si dice ancora della Sostanza carnosa e molle de' frutti e de'legumi. Ricett. Fion. 73. Quegli (frutti) come ciriegia, susine, prugnole, e simili, si passano per lo staccio, e si cava solamente la polpa.

POLPETTA e PORPETTA. sust. frmm.
Vivanda composta di polpa battuta,
con alcuni ingredienti, per darle maggior sapore. Polpetta. Buon. Fier. 1.
5. 7. Nè per me Gracciuol batte polpette, Nè l'oste frigge zambe, nè mi-

gliacci.

S. FARB PORPETTE DI uno, vale Tagliarlo a pezzi. Far polpette d'alcuno. Pestarlo. MALM. II. 45. Maso di Coccio avria con la squarcina Fatto d'ognun polpette e cervellata.

POLPONE DELLA GAMBA. La polpa della gamba. Polpaccio. But. Inf. 19. Sicchè si vedevano li piedi e le gambe infino al polpaccio.

POLTRONA. SUST. +EMM. Sorta di seggiola grande a bracciuoli, detta così dallo starvisi agialamente a sedere. Poltrona.

POLVERE. SUST. PEMM. Terra arida, e tanto minuta e sottile che vola via

facilments Polvere.

S. 1. POLPERE, dicesi pure ad Ogni altra cosa ridotta a guisa di polvere. Polvere. PALLAD. MARZ. 29. Infondile di mele cotto con polvere gialla, ovvero

con polvere di rose secche.

S. 2. POLVERE, e POLVERE DA SPARO, si dice Quella con la quale si caricano le armi da fuoco. Polvere. SAG. NAT. ESP. 242. Donde si scopriva benissimo il lampo che fa la polvere nell'allumare il pezzo. Si noti che Colui che fabbrica la polvere dicesi Polverista.

5. 3. POLYERE DI CIPRIO. Specie di polvere odorosa, di cui ci serviamo per impolverare i capelli. Polvere di Cipri. Fir. As. 307. Gittatovi sopra un buon pugno di polvere di Cipri ec.

5. 4. Scotoliare La Polpere ad uno, vale Bastonarlo. Scuotere la polvere ad alcuno. Lib. Son. 143. Ancora non

tho ben scossa la polvere.

POLVERIZZARE e SPOLVERIZZARE. VERB. ATT. Far polvere di checchessia. Polverizzare.

POMATA. SUST. FEMM. Unquento fallo di grasso di porco, profumato di fiori e d'aromati. Pomata. CANT. CANN. Questa gentil pomata Del bel paese nostro, Donne, al servizio vostro abbiam portata.

POMICIA e PIETRA POMICIA. Sorta di pietra leggerissima, e spugnosa. Pomice. Send. Stor. La terra è asciutta e spumosa a guisa di pomice.

POMICIARE. VERR. ATT. Lisciere, Pulire con la pomice, Stropicciar con pomice. Impomiciare, Pomiciare. Benv. Cell. Oref. 97. Avendo la mia tigura netta dalle saldature, e fatta piana e pulita, ed appresso pomiciata, la messi ec.

POMMADORA e PUMMAROLA. SUST. FEMM. Pianta che fa un frutto di figura rotonda e di color rosso, che ser-

ve per vivanda, e condimento ancora di vivanda. Pomidoro.

PONTARE. VERB. ATT. Får nota di chi non è andato a far l'ufficio suo, per ritenergli il premio, o fargli pagar la pena. Appuntare alcuno, Dare ad alcuno una appuntatura. Malm. 6. 74. Mi sa mestier ch' io t'abbandoni, Però ch'io non vogli'essere appuntato.

PONTATURA. SUST. FEMM. IL PONTA-RE, cioè Far nota ec. Appuntatura.

PONTE. SUST. MASCH. Quell' arnese dell'archibuso, che difende e ripara il

grilletto. Guardamacchie.

S. PONTE DEL VIOLINO, DELLA VIOLA, e simili, è Quel legnetto che nel violino, nella viola, ec. tiene attaccate o sollevale le corde. Ponticello.Buon. Tanc. 2. 7. Chitarrin mio ec., Se mel di', v 'risarti il ponticello, E ti vo' tutto quanto rincordare.

PONTONE. SUST. MASCH. Angolo esteriore delle fabbriche. Canto, Cantone, Cantonata. Buon. Fign. 1. 1.3. Si pubblichi l'editto, e là s'attacchi, Dove fan cantonate le prigioni.

PORCA. SUST. PEMM. La femmina del

porco. Porca, Troia.

5. 1. Porca, dicesi pure per ingiuria a Femina schifa e di sozzi costumi. Porca. Ar. Len. 1. 1. Porca, ch'ardere la possa il fuoco.

5. 2. Porca, è pure Quello spazio di terra nel campo tra solco e solco, nel quale si gettano e si ricuoprono i semi. Porca, Aipola. Ca. 6. 2. 6. Di nuovo le aiuole, cioè le porche si cuoprano di letame.

PORCARIA. v. PORCHERIA.

1

Į

1

PORCARO. Sust. Masch. Guardiano di porci. Porcaio, Porcaro. Borgh. Vesc. Fion. 517. Poi, secondo gli usizi, ed esercizi loro, massari, armentari, fornari, caprai, ed altri nomi tali.

PORCELLA. DIM. di PORCA. Femmina del porcello, o porcibllo. Porcella, Porcelletta. FAV. Esop. 54. Essendo la porcella pregna, appresso al tempo di fare i figliuoli suoi, si stava ec.

PORCELLANA & PORCELLAMMA. SUST. remm. Sorta di terra composta,

della quale si fanno sloviglie di molto pregio. Porcellana. SERD. STOR. 6. 217. Mandano fuori perle e vasi di terra molto nobili, che volgarmente chiamano porcellana.

PURCELLO & PURCIELLO. Dicesi da Piccolo, e di Grande porco. Porcello. Cr. 9. 77. 6. Possonsi nutrire prima otto porcelli, quando son piccoli; ma quelli cresciuti, la metà se ne leva. Si vuole avvertire che anche toscanamente le voci Porcello e Porcella si usano a significare Grande e Piccolo porco.

PORCELLUZZO. DIM. di PORCELLO e PORCIELLO. Porcellino, Porcelletto, Porchetto. G. VILL. 1. 24. 2. In quel luogo, ove edificò la detta città, **trovò sotto uno leccio una troia bian**ca con trenta porcellini bianchi.

PORCHERIA & PORCARIA.sust.femm. Cosa sporca, sudicia. Porcheria. Fin. Rim. Burl. 124. Ch'elle non fanno il bever così strano, Come mille altre porcherie, che noi In bocca tutto il giorno ci mettiamo.

5. Porcheria, mal si adopera in sentimento di Sterco. v. MERDA.

PORCHIACCA & PORCHIACCHIELLO. sust. remm. e masch. Pianla che germoglia sparsa per terra, che ha le foglie polpute, e gli steti ed i rami a guisa di cespuglio.Porcellana.Pall. Ottoba. 27. Curansi poscia gli occhi col sugo della porcellana.

PORCIELLO. v. PORCELLO.

PORCIELLO DE SANTO ANTUONO. sust. masch. Spezie d'insello nolo. Porcellino terrestre, Asello terrestre.

PORCINO. ADD. Di porco, Apparlenente a porco. Porcino. Lib. Masc. Si offrissero carne porcine, e comunali animali.

PORCO. v. PUORCO.

PORRO e PUORRO. sust.masch. Agrume del genere delle cipolle, che si coltiva negli orti, ed ha il capo bianca e la coda verde. Porro.

S. Porro e Puorro, dicesi pure Ciascuna di quelle piccole escrescenze dure, ritonde, e prive di dolore, che nascono per lo più nelle mani. Porro, Verruca, Ca. 5. 51. 6. La polvere ( del salcio ) ec. dato a bere con aceto, e con aceto fattone impiastri, cura i porri e le verruche.

PORTALETTERE. PARTE. MASCH. Quel servente della posta, che va recundo attorno le lettere. Fattore, Fattori-

no della posta.

PORTANTE. sust. masch. Andatura del cavallo, asino, o mulo, a passi corti e veloci, mossi in contrattempo. Portante, Ambio, Ambiadura, Traino. FAV. Esop. Cavalcando il vetturale in sulla sua mula ec., facevala andare in un forte ambio. Cecch. Prov. 50. In fatto quelle bestie, che non vanno di portante, fracassano altrui l'ossa.

PORTANTINA. sust. remm. Sedia portatile chiusa da tutte le bande, portata da due uomini, a modo che si

portano le lettiche. Bussola.

PORTARE. VERB. ATT. Trasferire una cosa di luogo a luogo, reggendola, tenendola, o sostenendola. Portare.

- S. 1. Portare, dicesi anche parlando di notizie, novelle, e simili, che si recano altrui. Portare. DANT. INF. 28. Dimostrami e dichiara, Se vuoi ch' io porti su di te novelle, Chi è colui dalla veduta amara.
- S. 2. Purtare bene gli anni: vole Essere prosperoso in elà avanzala. Portar bene gli anni.

S.3. PORTARE LO MUSSO. V. MUSSO. S. 5. S. 4. PORTARE IL LUTTO. V. LUTTO.

S. 5. PORTARE, si dice anche del Tenere le femmine nel ventre loro, o del Condurre a bene il parto. Portare. Fa. SACCH. RIM. 2. Che tal si sconcia grossa, e tal si sface, E tal, se'l porta, un piccinaco face.

S. 6. PORTARE IN PIANTA DI MANO.V. MANO. S. 23..

S. 7. PORTARE POLLI. V. POLLO. S.

- S. 8. PORTARE, malamente si adopera in sentimento di Guidare, Essere scorta ad alcuno. Guidare, Menare, Condurre. Bocc. G. 4. p. 6. Perchè non mi menate voi in una volta a Fi-
- S. 9. Portarsi in un luogo, vale Trasserirvisi, Andarvi. Portarsi, Condursi. Bocc. Nov. 14. 15. Di quiadi

- marina marina si condusse infino a Trani.
- S. 10. PORTARSE BENE O MALE; vale Procedere bene o male nel suo operare. Portarsi, Comportarsi, Diportarsi bene o male. Bocc. Nov. 80. 22. Male hai fatto, mal ti sei portato, male hai i tuoi maestri ubbidito.
- S. 11. PORTARB IN TAVOLA, vale Portare le vivande a tavola. Mettere in tavola.

S. 12. PORTARE PISOLO PISOLO. V. PI-SOLO. 5.

PORTATA. sust. Frank. Muta di vivande. Servito, Messo. Buon. Firm. 1. 5. 1. Che conserioni e paste e cotognati Accompagni servito per servito.

PORTATURA. SUST. PEMM. Il portare. Portatura. Тогом. Lett. 3. 115.Nog solo avrò caro intendere il prezzo de' libri , ma della portatura ancora.

PORTAVOCE. SUST. FEMM. Quella tromba che ingrandisce tanto la voce, che le parole possono udirsi distintamente in gran lontananza. Trom-

ba parlante.

PORTELLA. DIM. di PORTA. Piccola porta. Portella, Porticciuola, Porticella. Pecoa. G. 25. nov. 2. 196 Cacciandoli, con loro insieme si misero per una portella, ch'era aperta per ricoglierli.

S. Portella della gaiola, o gabbia: dicesi l'Uscetto della gabbia degli uccelli. Sportello. Fr. Sacch. nov. b. E'l Basso così nella gabbia collo sportello serrato cominciò a squittire

e disse.

PORTELLO e PORTIELLO. sust. masch. Piccolo uscetto in alcune porte grandi o di case o di botteghe. Sportello-M. Vill. 10. 25. E poi di notte dovea aprire lo sportello della porta.

S. PORTIBLEO DELLA CARROZZA; dicesi L'apertura per cui s'entra, o s'esce della carrozza, e Quell'imposta che serve a chiuderla ed aprirla. Sportello-

PORTIERE e PORTIERO. sust. masch. Tenda che si tiene alle porte o alle finestre. Portiera. Malm. 8. 14. Il lusso è grande, e già regna in su'poz-

**353** 

PO

zi, il son nelle capanne le portiere. PORTIERE, PARTE. MASCH. Ministro della Corte del civile, il quale demınzia a' debitori il termine perentorio. Toccatore. Lasc. Streg. 5. 1. Avendo a praticar sempre con birri, messi, toccatori, notai, ec.

S. Portiere, diciamo ancora al Portinaio, o Portiere.v.GUARDAPORTA.

PORTINARO. PARTE. MASCH. Colui che ha in guardia le porte de monisteri. Portinaio, Portinaro. Pass. 149. Ua di venne alla porta del monistero, dove era stata allevata, e domandò il

portinaio.

PORTOGALLO. SUST. MASCH. Specie di agrume, di figura simile alla mela, e di color rancio; e così dicesi ancora l'albero che produce questo frutto. Arancia e Melarancia il frutto, e l'albero Arancio, Melarancio. Bean.Rim. Premer le arance finchè il sugo n'esee. Bocc. Nov. 15. 8. Nella sua camera se n'entrò, la quale di rose, di fiori d'aranci, e d'altri odori tutta oliva.

PORTONE. SUST. MASCH. Grande porta de' palazzi, per la quale ei entra dalla strada o a piedi, o in carrozza. Portone. Bellin. Disc. 2. 326. Que' vani della testata posti un di qua e l'altro di là da quel grande e maestoso portone che voi vedete chiuso.

S. PORTONE, vale ancora Cortile.v. COR-TILE.

PORZIONCELLA. DIM. & PORZIONE. Porzioncella.

PORZIONE. SUST. FEMM. Parte di un tutto divise, o considerato ceme tale. Porzione.

POSA. SUST. FRMM. Quella parte che depongono in fondo le cose liquide. Posatura, Fondigliuolo. SAG. MAT. ESP. 5. L'acqua naturale, per nobile e pura che sia, in processo di tempo satura di feccia.

POSARE. VERB. ATT. Por giù il peso e la cosa che l'uom porta. Posare. SAGG. NAT. ESP. 224. L' osservatore ec. avea riguardo di posare ogni ferro che avesse indosso.

S. Posare, neul. pass. si usa per lo POSTO e PUOSTO DELLA BONAFFI-

Deporre che fanno i liquori la parte più grossa, che è della posatura. Posare. Sagg. hat. esp. 238. Ciò latto, si lasci posare per lo spazio di un' ora.

POSATA. sust. Femm. Si dice a Tutti gli strumenti che si pongono alla mensa davanti a ciascuno, per uso di prendere e partire la vivanda. Posata. Menz. SAT. 6. Perché per lei risplende in sulla mensa La posata d'argento e la guantiera.

POSATURA. v. POSA.

POSDOMANI & POIDOMAMI. AVV. II giorno che succede al dimani. Posdomane, Posdomani, Doman l'altro. Pand. 6. L'avaro aspetta domane, e poi posdomane non vorrà spendere.

POSEMA. sust. Femm. Sostanza che si ricava particolarmente dalle radici e dai semi delle piante, come sono le patate, il grano, ec. Amido, Salda. M. Aldoba. Dietro da questo sia farina d'orzo, latte di mandorle, e amido.

POSTA. sust. remm. Luogo dove si danno e portano le lettere. Posta. Red. Lett. 2. 151. Dopo aver mandate le lettere alla posta, questa sera mi perviene la lettera di V. S.

S. 1. Posta, ei dice anche il Luogo destinato nelle stalle a ciascun cavallo. Posta.

5. 2. Posta, vale pure Aggualo; onde FARE LA POSTA ad alcuno, vale Appostarlo. Posta; Fare la posta.

S. 3. A POSTA. V. APPOSTA.

POSTAIUOLO. v. PORTALETTERE.

POSTEMA: sust. Femm. Enfiatura contenente materia marciosa. Postema, Apostema. But. Avea una postema nel capo, e però sebbricitava.

POSTIERE. PARTE. MASCH. Ufficiale del giuoco del lotto. Prenditore. Così dicesi in Firenze.

la sempre qualche residenza, o po- POSTIGLIONE. PARTE. MASCH. Guida de' cavalli della posta. Postiglione.

POSTIARE. VERB. ATT. Osservare cautamente dove si ricoveri, o sia riposto checchessia. Appostare. Ca. 9. 86. g. Anche sono appostate da' nibbi, e da alcuni altri rapaci uccelli.

CIATA. SUST. MASCH. Casa dove si gioca al lotto. Prenditoria. Così dicesi in Firenze.

POTEGA e POTECA. SUST. FEMM. Stanza dove gli artefici lavorano, o vendono le loro merci. Bottega.

§. 1. APRIRE POTECA, vale Cominciare qualsivoglia arte in pubblico. Aprir bottega. Buon. Fier. 1. 1. 3. Tra lo spedal non vuole e l'osteria, Ch'uomo o donna nessuna apra bottega.

fare una cosa, vale Mettersi con tutta l'applicazione a far checchessia. Mettersi o Porsi a bottega, Mettersi o Porsi coll'arco della schiena, o coll'arco della schiena, o coll'arco della schiena, a colliarco della schiena, a colliarco della schiena, a colliarco della l'osso. Malm. 5. Colui che quivi s' è posto a bottega A legger sopra il libro della strega.

POTEGARO e POTECARO. PARTE. MAsch. Quegli ch'esercita o tiene la bottega. Bottegaio. Ambr. Cof. 5. 6. Era moglie di un ricco bottegaio.

POTEGHELLA e POTECHELLA. DIM. di BOTTEGA. Piccola bottega. Botteghetta, Botteghina, Botteguzza, Botteguccia.

POTEGHINO e POTECHINO. SUST. MA-SCH. Diconsi così propriamente Quelle scatole, o cassette piene di merci, che portano addosso coloro che le vendono per le strade-Botteghino, Botteghina.

POVERIELLO. PARTE. MASCH. Povero; e si usa ancora per espressione di compassione, o altri affetti. Poverello, Poveretto, Poverino. Dant. Inf. 21. Con quel surore e con quella tempesta Ch'escono i cani addosso al poverello. Fir. Trin. 2. 6. Diq il volesse che questa poveretta uscisse di tanta passione! E Luc. 3. 2. O poverino a me, ch'io non sarò mai più buono a nulla!

POVERO. PARTE. MASCH. Chi ha scarsità o mancamento delle cose che bisognano. Povero: e dicesi Povero in canna ad uno ch' è poverissimo.

S. Povero A ME, Povero A TE, e simili: sono esclamazioni di dolore. Povero me, Povero a me, Povero te, Povero a te, ec. Cecch. Assidol. 5.

2. E che riparo povero a me?

POZONETTO. v. PUZONETTO.

POZZO e PUZZO. SUST. MASCH. Luogo cavulo a fondo infino che si trova l'acqua viva per uso di bere o altro. Pozzo.

POZZOLAMMA. v. PUZZOLAMMA.

PRATTICA. sust. France. Propriamente il Mettere ad effetto le regole che si sono apprese per principi, e dicesi parlando di arte e di scienze. Pratica.

S. 1. PRATTICA, vale ancora Uso o Facilità in fare checchessia, acquistata con molto operare. Pratica. SAGG. NAT. BSP. 7. La regola poi di fabbricarsi ec. non si acquista altrimenti che colla pratica.

§.2. PRATTICA, si dice pure Un illecito

e disonesto amore. Pratica.

PRATTICARE. vana. naur. Frequentare alcun luogo, Andarvi spesso. Praticare, Usare. Fin. Nov. 2. Alcuna volta per passar tempo era usato di praticare in quel luogo.

PRATTICO. ADD. Che ha pratica, E-

sperto, Esercitato. Pratico.

PRATTICONE. PARTE. MASCH. Che ha gran pratioa. Praticone. Benv. Cell. Vit. 3. 269. Questo fu un valente praticone.

PRECAUZIONE. SUST. BEMM. Cautela.

Precauzione.

PRECIPITARE. VERB. ATT. Mandare in precipizio, o in esterminio, Guastare, Rompere. Rovinare, Ruinare.

§. 1. Precipitare, neutr. pass. Cadere rovinosamente. Precipitare.

J. 2. Precipitalsi, figural vale Impoverire, Andare in precepizio. Rovinare, Ruinarsi. Amer. Com. 3. 3. Oh diavolo! Siam rovinati.

PRECIPIZIO. SUST. MASCH. Luogo.dirupato, dal quale si può agevolmente pre-

cipitare. Precipizio.

S. 1. Precipizio, figurat. vale ancora Rovina, Sciagura. Precipizio. Guic. Stor. n. 168. Nè merita che per questo ci mettiamo in tanto precipizio.

S: 2. ANDARE O MANDARE IN PRECI-PIZIO, diciamo dell'Andare o Mandare in perdizione, in rovina; e si dice di roba, di onore, di persona, e simili. Andare, Mandare in precipizio. Fin. Disc. An. 68. Se non fosse sta-

to egli col suo favore, e cogli aiuti suoi, il vostro regno ne sarebbe andato in precipizio.

PREDECA & PREDICA. SUST. FEMM. Ragionamento che si fa in predicando. Predica.

S. PREDICA, vale ancorn figurat. Riprensione, o Avvertimento. Predica. Gell. Sport. 2. 2. Imperocché, oltre alla spaventosa predica che mia madre mi ha fatta, ec.

PREDECARE e PREDICARE. Verb. neut. Annunziare o Dichiarare pubblicamente il Vangelo al popolo, e riprenderlo dei

vizi. Predicare.

S. PREDECARE ALLO DESIERTO, O PRE-Dicarb a' muorti: vale Favellate a chi non vuole intendere. Predicare a' porri o tra porri, Predicare nel deserto. Cecch. Dor. 1.1. Veggendo ch'era un predicar tra potri. Fr. Sacch. Nov. 194. Il farei; ma sarebbe predicare nel deserto.

PREDICATORE. PARTE. MASCH. Chi pre-

dica. Predicatore.

PREGGIARIA. v. PLEGGIO.

PREOLA & PREVOLA. v. PERGOLA.

PRESA. BUST. FEMM. Si dice negli edifizi Quel risallo disuguale di muraglia, ovvera Quelle pietre, o malloni, i quali sporgono in fuori da'lati de' muri, lasciativi a fine di potervi collegare nuovo muro. Morsa, Morse, Addentellato. Bocc. Nov. 44. 9. Appiccandosi a certe morse di un altro muro con gran fatica e pericolo, se caduto fosse, pervenne in sul verone. PRESENTUOSO. y. PROSUNTUOSO.

PRESIENTO. Sust. Masch. Cosa che si presenta, cioè si dona. Presentc. Orr. Com. Purg. 20. 365. Quegli accettò la profferta, e ricevette l'attossicato

presente.

PRESSA. SUST. FEMM. Fretta, Sollecitudine, Prestezza. Pressa, Prescia. Benn. Rim. 1. 47. Che qualche volta, per la troppa pressa, Che l'uomo ha ec.

PRESTARE. yerb. ATT. Dare altrui una cosa con animo o patto ch' ei te la renda. Prestare. Bocc. Nov. 84. 12. Ma statigli panni prestati, in sul ronzino..... se ne andò a' suoi parenti a Corsignano.

PRESTAZIONE SUST. FEMM. Quel che

il fittaiuolo dà per patto al padrone, oltre il fillo annuale, come capponi, agnelli, formentone, e simili al-

tre cose. Rigaglia.

PRESTITO & PRIESTITO. SUST. MASCH. IL prestare, e La cosa prestata. Prestito, Prestanza. Bocc. Nov. 55.5. Presi dal lavoratore in prestanza due mantelletti vecchi di romagnuolo.

PRESTO, e PRIESTO. AVV. Subito, To-

slo. Presto.

PRESTO PRESTO PRIESTO PRIESTO. Lo stesso che PRESTO, ma così replicato ha più forza. Presto presto. Buon. FIER. 5. 1. 2. Presto presto prestissimo barbieri, Cerusici, òli, unguenti, impiastri, polvere.

PRESUTTO. v. PRIGGIOTTO.

PRETA. sust. femm. v. PIETRA.

PREVETARIELLO. DIM. di PREVETE. Pretino.

PREVETE. PARTE. MASCH. Quegli che e promosso al presbiterato. Prete.

PREVASA. Sust. Femm. Luogo proprio ove deporre il superfluo peso del ventre. Cesso, Privato, Agiamento, Luogo comune. Lasc. Rim. Va, gettati in un pozzo; O, se vuoi fare il meglio, da te stesso 'N una fossa nasconditi o in un cesso.

PREZZARE e APPREZZARE. YERB. ATT. Avere in istima, in pregio. Prezzare, Apprezzare. Bocc. Nov. 73. 7. Ma ècci di questi macigni sì gran quantità, che appo noi è poco prezzata.

PREZZO. SUST. MASCH. Valuta, Quello che vale alcuna cosa. Prezzo.

S. Prezzo discreto. v. DISCRETO. S. PRIEGGIO. v. PLEGGIO.

PRIGGIOTTO e PRESUTTO. SUST. MASCH. Coscia del porco insalata e secca. Prosciutto, Presciutto. Ar. For. 43. 146. Orlando un suo mandò sul legno, e trarne Fece pane e buon vin, cacio e presciutti.

PRIMERA. SUST. FEMM. Sorta di giuoco di carte. Primiera. Malm. 6. 34. Con le carte a primiera un'altra frotta I confortini giuoca e le ciambelle.

5. PRIMEBA, si dice ancora nel giuoco della primiera, quando si ha qualtro carte di diversi semi. Primiera.

PRIVATIVA. SUST. FEMM. Quella facoltà che si concede ad alcuno di potere egli solo esercitare un'arte, fare alcun lavorto, od altra simil cosa. Privilegio. But. 23. 2. Privilegio, cioè autorità conceduta da chi può, e però si dice beneficio conceduto da principe a privata persona.

PRIVILEGIO. SUST. MASCH. La dignità dottorale, o Il conferire del dottorato. Laurea. Bocc. VIT. DANT. 244. Avesse potuto l'onore della laurea pigliare, la quale non iscienza accresce, ma è dell'acquistata certissimo testimonio.

PROCESSARE. VERB. ATT. Formar processo. Processare.

PROCESSIONE. sust. Femm. L'andare che fanno per lo più gli Ecclesiastici in ordinanza, cantando salmi, o altre orazioni in lode ai Dio. Processione. G. VIL. 5. 1. 8. I Romani fecero al Chericato di Roma prendere le teste di S. Pietro e di S. Paolo, e portaronle a processione per tutta Roma.

S. PROCESSIONE, si dice ancora a Gran numero di cose l'una dietro l'altra, come Processione di aucielli, de formicole, e simili. Seguenza; Seguenza di uccelli, di formiche o formicole, e simili.

PROCESSO. sust. Masch. Cost si dice a tutte le scritture degli atti che si fanno nelle cause si civili, e si criminali. Processo. Bocc. Nov. 6. 3. Impetuosissimamente corse a formargli un processo gravissimo addosso.

PROCUOIO. SUST. MASCH. Quantità di bestie bovine adunate insieme. Proco-io, Proquoio.

PROCURA. SUST. FEMM. Strumento di scrittura fatta per pubblica persona, col quale si dà altrui autorità d'operare in nome e in vece di sè medesimo. Procura, Proccura. Bocc. Nov. 1. 10. Ricevuta ser Ciappelletto la proccura, ec. n'andò in Borgogna.

PROCURATORE. PARTE. MASCH. Quegli che agita e difende le cause e i negozi altrui. Procuratore, Proccuratore. Ar. Fur. 14. 84. Avea dietro e dinanzi e d'ambo i lati Notai, procuratori, ed avvocati.

PRODE: e dicesi Bon prode TE FACcia, e simili, e sono modi per augurare altrui bene. Buon pro ti faccia, ec. Fir. As. 303. Cotal fu il romore di tutti quei che erano nella scala a gridare; buon pro ti faccia.

PRODERE. VERB. MEUT. Il mordicare che fa la rogna, o cosa simile, che l'induca a grattare. Prudere, Pizzicare. Bern. Orl. 1. 24. 21. Ella rispose: il vostro sornacchiare Non mi ha lasciato stanotte dormire, Ed oltre a ciò mi sentia pizzicare.

S. A ME MME PRODONO LE MANI, A
TH TH PRODONO LI RINI, e simili:
vagliono lo sto per darti, Tu stai
per toccarne, ec. Mi pizzicano le mani, Ti pizzicano le renì, ec.

PRODIGALIZZARE. VERB. ATT. È voce toscana, che vale Usar prodigalità, e male si adopera in significato di Usare molte cortesie, molte gentilezze, molte cordialità con alcuno; e si ha a dire Largheggiare in cortesie, in sollecitudini, in amorevolezze, ec. Esser molto cortese, molto sollecito, molto affettuoso.

PRODITORIO. SUST. MASCH. Danno che si fa ad altrui ingannando. Tradimento. ALAM. GIR. 22. 75. Ogni uomo, ogni donzella intenta bada A tesser tradimenti, a condur male.

PRODUZIONE. SUST. FEMM. È voce toscana, che vale Il produrre; e malamente si adopera a significare Opera
d'ingegno, e si ha a dire Opera, Scrittura, Lavoro; e volendo più propriamente significare il genere del lavoro,
si dirà, per modo di esempio, una Tragedia, una Commedia, ec.

PROFFEDIARE. v. PERFIDIARE.

PROFICA. SUST. FEMM. Fico salvatico. Caprifico. Pallad. Marz.21. Alcuni seminano nel fichereto l'arbore caprifico, acciocchè non sia bisogno appendere per ogni arbore i pomi per rimedio.

PROFILATO. ADD. Dicesi del naso diritto e ben fatto. Naso affilato, Naso profilato, o profilato. Cirif. Calv. 2. 65. Risiede molto ben proporzionato Il vago, onesto e bel naso affilato. Salvin. Disc. 1. 321. Lo vorrebbe ec. (lo schiave) col naso non

arricciato, ma profilato.

PROFITTARE. VERB. MEUT. É voce toscana che vale solamente Far profitto, Far progresso, Avvanzarsi; e però malamente si dice Profitto Di QUESTA OCCASIONE, Di QUESTA CIRCOSTANZA, ec.; e si ha a dire Mi giovo, Mi valgo di questa occasione, di questa congiuntura, e simili.

PROFUMERIA. SUST. FRMM. Officina del

profumiere. Profumeria.

PROFUMIERA. SUST. FEMM. Vaso da tener profumi. Profumiera, Profumino.

PROFUMIERE. PARTE. MASCH. Quegli che lavora e vende acque odorifere, pomate, profumi, e simili. Profumiere, Profumiero. Buon. Fire. 5. 5. 2. L'acque odorate, e i cari unguenti, e i guanti, Di stillatori sono e profumieri Deliziose e care largizioni.

PROGNOSTICO. sust. MASCH. Congettura di ciò che dee avvenire. Pronostico. Red. Lett. 2. 35. Si ricordi la signora Forzona del pronostico che io le feci il primo giorno ch'ebbi

l'onore di visitarla.

PROIERE. VERB. ATT. Approssimare checchessia tanto ad uno ch' ei possa arrivarlo. Porgere.

PRORA. SUST. PEMM. La parte dinanzi del naviglio, colla quale si fende

l'acqua. Prora, Proda.

PROSUNTUOSO é PROSUNTUUSO. ADD. Audace, Arrogante, Di sfacciato ardire. Prosuntuoso, Presuntuoso.

PROSUNZIONE. SUST. FEMM. Arrogenza, Ardire. Prosunzione, Presunzione.

PROSPERA. BUST. FRMM. Quella panca affissa al muro ne' cori de' religiosi è nelle compagnie, la quale, mastiettata, s' alza e s' abbassa. Manganella, Prospera.

PROTACUOLLO e PROTOCUOLLO. SU-ST. MASCH. Libro ove i Notai scrivono i testamenti e i contratti ch' essi ro-

gano. Protocollo.

PROTANGUANGUARO; e dicesi FARE, o Voler FARE IL PROTANGUANGUARO, che vale Fare il superiore in checchessia, Stare in grandi prelensioni, ec. Fare il:quanquam, Stare il sul quanquam.

PROTOMIEDECO. PARTE. MASCH. Il primo e principale de' medici. Protomedico, Archiatro.

PROVA. SUST. FRMM. Esperimento, Ci-

mento. Prova, Pruova.

S. Colla prova: e dicesi Comprare, Dare, e simili, colla prova; e vale Dare, Comprare, e simili, alcuna cosa solto condizione di farne la pruova, per poi accettarla, e no, secondo che riuscirà. Tòrre, Dare, e simili, a prova, e pruova. Cant. Can. 14. Donne, no vi darem le scarpe a prova, E portatele al fango e alla piova.

PROVARE. VERB. ATT. Far prova, Sperimentare, Far saggio. Provare.

S. Provare, parlandosi di cibi, vale ancora Assaggiare. Provare. Fr. Saccu. Nov. Ripresene un'altra (castagna), ec. e provando or l'una or l'altra, tutte le provò, e in mano se le ritolse.

PROVISTA. SUST. FEMM. Diciamo ad Ogni sorta di camangiare, a Quantità di grano, legumi, e simili, che si compra in grosso per uso di una città, di un castello, o di alcuna

PROVOLA. SUST. FEMM. Qualità di cacio, che si fabbrica col latte di bu-

fola. Provatura.

PRUBBICHELLA. v. PUBBLICHELLA. PRUNILLO. DIM. di PRUNO. Piccola su-sina. Susinetta.

PRUNO. SUST. MASCH. Albero che fa una frutta, detta da noi anche PRUNO, la quale matura d'estate, ed ha nocciolo, e pelle liscia e sottile, ed è polputa e sugosa. Prugno e Susino l'albero; Prugna e Susina il frutto. Cr. 5. 21. 1. Il prugno, ovvero susino, è arbore noto. E n. 6. Le prugne poco nutriscono.

PRURITO. sust. MASCH. Quel mordicamento che si produce nel solleticare i nervi della cute, o che per la vita ha rogna, o altro simil malore. Prurito, Pizzicore. VARCH. ERCOL. 58. I Toscani dicono pizzicare e pizzicore, non prurire e prurito.

PRUSSIANI. SUST. MASCH. PLUR. Corti stivali che giungono fin sopra il malleolo. Stivaletti, Tronchetti. SERD.

STOR. 6. 221. Vestono calze fatte con maestrevole artifizio, e stivaletti molto gentili. Si noti che Tronchetto è vocabolo dell'uso di Firenze.

PUBBLICAZIONI. SUST. FEMM. PLUR. Quella denunziazione che si fa nelle parrocchie de' matrimoni, per sapere se vi siano impedimenti. Bando. Marstruz. 1. 71. Altrimenti, se e' contraessono senza bando, ec. e impedimento vi sia, allora i figliaoli saranno detti non legittimi.

PUBBLICO. SUST. MASCH. Mal si adopera a significare Tutti gli uomini insieme di una città, e si ha a dire Cittadini, Città, Popolo, Comune.

PUBBLICHELLA e PRUBBICHELLA.PAR-TE. MASCH. Ministro basso del magistrato municipale, che procura che si dia il giusto, e che le grasce si vendano legittime, e a peso e a misura. Grascino. Buon. Fibr. 4. Intr. E che nell' arrischiarti a' contrabbandi, Gabellieri, stradieri, doganieri, Birri, grascini, spie, Non sospettino in te malizia alcuna.

PUCA. SUST. FEMM. Piccolo ramicello che si taglia da un albero per innestarto in un altro. Marza. Dav. Colt. 156. A marza s'annesta la vite, come i frutti : tagliala tra le due terre quanto puoi bassa ec., e solo in sul giovane fendilo, e si vi incastra la marza auzzata e scarnata con diligenza.

PUERPERIO. SUST. MASCH. Il tempo e L'incomodo del parto e dopo il par-

to. Puerperio.

PULECENELLA. SUST. MASCH. Personaggio ridicelo introdetto da' Napoletani nella commedia , come da' Bergamaschi l'Arlecchino, e da' Veneziani il Pantalone. Pulcinella.

PULLICINO e PULCINO. SUST. MASCH. Si dice a Quello che nasce dalla gallina in fino che va dietro alla chioccia. Pulcino. Ar. Fur. 2. 39. Così il rapace nibbio furar suole Il misero

pulcin presso alla chioccia.

PULICI. v. POLECE. PULLITRO. v. POLLEDRO.

PULITO. ADD. Senza macchia o lordura; contrario di Sporco. Pulito, Polito,

Netto. Lab. cur. malat. Questa polvere vale a far bianca e pulita la dentatura.

PULIZIA. SUST. FEMM. L'esset senza macchia o lordura; contrario di Sporcizia. Pulitezza, Politezza, Netlezza. Fin. Luc. 2. 4. La politezza, nelle donne massime, è la più grata cosa che sia.

PULIZZARE. VKRB. ATT. Purgare, Levare il superstuo. Pulire, Polire, Nettare. Cr.2. 28. 3. Le ripe con le zappe ovvero vanche e marroni si puliscono.

PULLIERE. v. POLLIERE.

PULLO v. POLLO.

PULPITO e PURPITO.sust.masch. Luogo in Chiesa rilevato, fatto di legname o di pietra, ove stanno i predicatori ad annunziare la parola di Dio. Per-

gamo, Pulpito.

PUNCOLO e PUNGOLO.sust.masch.Qud. la piccolissima spina che hanno nella coda le vespe, le pecchie, i calabront, e simili animaluzzi, colla quale pungono. Ago, Pungiglione. Red. Ins. 41. Direi che le vespe e i calabroni ronzassero intorno a' cadaveri de' serpenti non per avvelenare i loro pungiglioni, ma per lo solo fine di nutricarsi.

S. Puncolo o Pungolo del laccio: è Quel fornimento di metallo, che si mette all'estremità de'lacci. Puntale. Varch. Suoc.2.1.Se tu dovessi bene cavarne un puntale di stringa.

PUNIO e PUNNIO. Percossa che si dà col puguo, cios con la mano chiusa.

Pugno.

PUNTALE. SUST. MASCH. Ferruzzo appuntato che è nella fibbia. Ardiglione. Dittam. 2. 31. Ecco la fibbia ch'è

senza ardiglione.

PUNTARE. VERB. ATT. È voce toscana che vale Mettere i punti, e gli altri segni ortografici nelle scritture, e malamente si adopera a significare il danaro che da' giocatori si mette sulle carte giocando. Mettere, Metter su. Cant. Car. 6. Noi abbiam carte a fare alla bassetta, E convien che l' un alzi, e l'altro metta.

PUNTARULO. SUST. MASCH. Ferro appuntato e sottile, da forar panno, e simil materia. Puntequalo.

PUNTEGGIARE. VERB. ATT. Propriamente Mettere i punti nelle scritture, ma dicesi anche del Mettervi gli altri segni ortografici, a fine di distinguere le preposizioni ed i vari membri di cui sono composte. Punteggiare, Puntare. Salvin. Paos. Tosc. 1.75. A quei libri dove il padre di essi ha tralasciate le virgole e i punti, il virgolarli e il punteggiarli è cortesia.

PUNTIARE, che dicesi pure RINACCIA-RE. verb. att. Ricucire in maniera le rotture de' panni, che non si scorga quel mancamento. Rimendare. Brulin. Disc. 1. 246. Ch' ella sa questi intagli così appuntati, che ella gli rimenda con tanta sinezza, che non par che sussero distaccati giammai.

S. PUNTIARE, dicesi ancora de' vasi rotti, e vale Riunirli con fil di ferro. Risprangare. Cart. Cart. 414. Se voi avete vasi rotti o fessi, Noi

gli risprangheremo.

PUNTICCIO. SUST. MASCH. Malore che viene altrui alle radici delle unghie. Penereccio, e più comunemente Patereccio, Paterecciolo. Morg. 27. 91. E non mi venne poi su il patereccio.

PUNTIGLIO. SUST. MASCH. Pretensione d'esser preferito, o di soprastare altrui in checchessia. Puntiglio. Segner. Crist. instr. 3. 9. 15. Persone che per un puntiglio vano d'onore at-

taccano mille brighe.

PUNTIGLIOSO e PUNTIGLIUSO. ADD. Che sta sul puntiglio. Puntiglioso. Salvin. Disc. 1. 91. Siccome il buono amico dee trattare coll'altro liberalmente, e con una certa ingenuità di natura, così non dee esigere solennità, nè troppa cerimonia, nè essere o querulo o puntiglioso.

PUNTILLO. SUST. MASCH. Quel ferretto, che, toccato, fa scattare il fucile nelle armi da fuoco. Grilletto.

S. Puntizzo, è pure un Conio di ferro, col quale i fabbri bucano i ferri infocati. Spina.

PUNTO. Sust. MASCH. Quel brevissimo

spazio che occupa il cucito, che fa il sarto in una tirata d'ago. Punto. S. PUNTO, è pure Quel fil di ferra che si pone ad un paso di terra cotta

si pone ad un vaso di terra cotta fesso, il quale si piega ed attorciglia dall'altra parte. Spranga.

PUNTONE. v. PONTONE.

PUNTUALE. ADB, È voce toccana che vale Diligente, Uomo che fa appunto quella che des fare, o ha promesso di fare. Puntuale.

PUOIO. v. POGGIO.

PUOSTO. v. POSTO.

PUOSTO DELLE BOTTE. Que' sostegni sopra i quali si posano le botti. Sedili. Sader. Cort. 73. E i sedili delle botti e tini sono ancora da potersi mutare e acconciare ec.

PUPARUOLO. v. PEPARUOLO.

PUPATA. 8067. REMIS. Quel fantezcia di cenci, di cartapesta, di legno, e simili, per uso di dilettare i bambini. Bambola.

PUPO. SUST. MASCH. Diciamo a Quel fantoccio di cenci o di legno, con molti de'quali si rappresentano le commedie. Burattino.

PURGANTE. ADD. Che purga. Purgante. Ricet. Fior. 76. Le medicine purganti s' infondono in diversi sughi e acque.

S. 1. Purgants, in forza di sust. Medicamento che purga. Purgante.

S. 2. ANIME PURGANTI, diconsi le Anime me che sono in purgatorio. Anime purganti.

PURGARSI. VERB. BEUT. PASS. Pigliar medicamenti purgativi. Purgarsi. Buon. FIER. 3. 1. 5. Benchè io mi sia purgato, E vòtomi lo stomaco e le vene.

PURIFICATURO. SUST. MASCH. Pannicello lino, col quale il sacerdote netta e pulisce il calice e la patena. Purificatoio. Send. Ston. 14. Preziosi vestimenti de' Pontefici ec., pulitissimi purificatoi e fazzoletti.

PURPO. SUST. MASCH. Spezie di pesce di mare molto noto. Polpo. Fa. Giord. Pred. I pesci immondi son quelli che non hanno scaglie, come il pesce polpo, la calamaia, e molti altri.

PURTUGALLO. v. PORTOGALLO. PUTA. sust. femm. L'azione del po-

tare. Potazione, Potatura. Ca. 11. 25. 1. La potazion delle vigne si faccia dopo il verno ne' luoghi freddi.

PUTARE. VERB. ATT. & NEUTR. Tagliare alle viti e agli alberi i rami inutili e dannosi. Potare. Cas. lett.73. Ma conviene pure essere il tempo del zappare, del potare, e delle altre fatiche.

Ci piace di qui aggiungere che quando agli alberi si taglia tutti i rami, di-. cesi propriamente Potare a corona, e Potare a vino, quando il potatore lascia o troppi capi, o troppo lun- PUZZO. v. POZZO. ghi alle viti.

PUTATORE. PARTE. MASCH. Chi pota. Potatore.

PUTATURA. sust. Femm. Il potare. Potatura, Potagione.

PUZINO. SUST. MASCH. Quella tela lina increspata, in cui sogliono terminare le maniche della camicia, che pende m' polsi delle mani per ornamento. Manichino. Buon. Tanc. A. 1. E in cambio della falce e della marra I guanti, il manicotto, e' manichini Portare, e agli orecchi i ciondolini.

PUZONETTO. sust.masch. Vaso di metallo, rotondo, di cui si fa uso in cucina, e serve per bollirvi entro checchessia. Paiuolo. M. VIL. 6. 54. Portano painoli e altri vasi di rame.

PUZZA. SUST. FEMM. Odore corrotto e spiacevole. Puzza, Puzzo.

PUZZOLAMMA. sust. FRMM. Specie di terra vulcanica, di colore rosso bruno o rossiccio, della quale si fa uso per murare. Pozzolana. CAR. LETT. 7. Sebben di qua se ne trovano per le vigne, non ce ne sono però le cave come della pozzolana.

QUAGLIA. SUST. FEMM. Uccello di passo, di penne picchiettate, e di carne squisita. Quagtia. CIRIF.CALV. 2.59 E pernici, e fagiani, e quagtie arrosto.

QUAGLIARE. VERE. ATT. e REUT. PASS.
Rappigliarsi: e si dice del latte, e di
altre simili cose. Quagliare. Red. Oss.
An. 161. Una certa poltiglia bianchiccia e gialleggiante, grossa e consistente, come un latte vicino al quagliarsi. Car. Long. Sor. 19. Mettea
(la Cloe) assai tempo a quagliar
latte, a far pizze, ed altre simili bisogne.

QUAGLIARULO. SUST. MASCH. Lo stes-

so che QUAGLIERO.

QUAGLIERO. SUST. MASCH. Strumento col quale si fischia, imitando il canto della quaglia, per allettaria e prendere. Quagliere. Cinir. Calv. 2. 57. Quando vide Ciriffo su pel prato, Che gli seguiva sonando il quaglieri (qua-

gliere).

QUAGLIO. SUST. MASCH. Materia con la quale si rappiglia il latte, fatta di ventricini di bestivoli pieni di latte, come di agnelli, capretti, e simili, che ancora non abbian pasciuto. Gaglio, Presame. Cr. 9. 72. 9. Rappiglieremo il cacio di puro latte con presame dell'agnello o del capretto di latte, o colla pellicina che suole essere accostata loro a'lor ventricini, o co'fiori del cardo salvatico, o col lattificio del fico.

QUALIFICATO. ADD. Aggiunto di nomo di qualità, cioè Di grande condizione, Singolare. Qualificato. Fir. Disc. An. 32. Mostrasse di essere una persona qualificata, discreta, e di grande ingegno.

QUANNO. Avverbio di tempo; e si usa per dinotare ed esprimere circostanza

di tempo che s' adatta al passato, al presente, e al futuro; e vale Allorache, In quel tempo che. Quando: e si noti bene che va promunziato e scritto Quando e non QUANNO.

QUANTITATIVO. SUST. MASCH. Misura d'estensione, e di numero. Quantità. QUA QUARA'. Voce della quaglia. Qua qua riquà. Fr. Sacch. Rim. 17. S'e'c'è la quaglia, canti qua qua riquà. QUARAIESEMA. v. QUATRAGESIMA. QUARANTORE. SUST. FEMM. PLUR. Divozione universale nella Chiesa Romana, che consiste nell'esporre il SS. Sacramento all'adorazione de'fedeli per tre giorni di seguito, e per diverse ore per giorno, secondo la diversità de'paesi. Quarantore.

QUARELA e QUIRELA. sust. remm. Lagnanza, o Accusa che si fa presso il magistrato di danno o ingiuria sofferta. Querela, Richiamo. Nov. Ant. 9. 2. lo non ti fo torto; e s' io lo ti fo, sianne dinanzi alla signoria. Richiamo ne sue. Lo schiavo di Bari ne su

giudice.

QUARTIERE. SUST. MASCH. Parte di città,

di paese. Quartiere.

S. QUARTIERE, é anche la Casa dove albergano i soldati. Quartiere. Segrez. Mar. sett. 2. 2. Nè può andare vagando ec. (il soldato), ma dee stare al quartiere.

QUARTIERMASTRO. PARTE. MASCH. Colui che tra'soldati soprintende alla distribuzione de' quartieri. Quartiermastro. Baldin. Dec. Il maestro di campo Ercole Bazzicalvue ec.fu nativo della città di Pira, e figlio di Alessandro Bazzicalvue, che nella guerra co' barberini sostenne con gran lode la carica di quartiermastro.

QUARTO. SUST. MASCH. La quarta parte

46

di checehessia. Quarto. Fra. As. 303. E non mancò chi mi portasse un quarto di capretto con uno scodellino di salsa.

S. 1. QUARTI della giubba (da noi detta GIAMBERGA), e simili, sono Quelle parti che pendono dalla cintola in giù. Quarti.

§. 2. Quarro, è pure Uno degli ordini di una casa divisa per l'altezza. Piano.

S. 3. QUARTO, è ancora una Parte di un piano. Quartiere, Appartamento. Red. Lett. 1. 138. Quell'amorevole confidenza che egli ha avuta meco nello ammettermi nel suo quartiere.

6. 4. In quarto, dicono gli stampatori e i librai a quella forma di libri, i cui fagli sono piegali in qualtro parti. In quarto. Varch. Ercol. 297. Il Castelyetro nella sua risposta a carte 94 di quella in quarto foglio che si stampò prima, e 148 di quella in ottavo che si stampò ultimamente, confessa ec.

QUATERNO.SUST.MASCH. Si dice nel giuoco del lotto La combinazione di tre numeri. Quaderna. Così dicesi in Firenze.

QUATRAGESIMA. SUST. FEMM. Tempo d'astinenza, che comprende quarantasei giorni dall'ultimo di di carnevale al di di pasqua, inel qual tempo i fedeli da'ventun'anno in su digiunano tutti i giorni, salvo le domeniche. Quaresima, Quadragesima.

QUATRANTE. SUST. MASCH. Quella parte degli oriuoli, che mostra le ore. Qua-

drante, e meglio Mostra.

QUATRARE. VERB. NEUT. Piacere, Soddisfare. Quadrare. SAG. NAT. ESP. 245. Ma al Gassendo quadra così mirabilmente la proprietà di un tale esempio, ch'ei vorrebbe pur adattarlo in tutto ec.

QUATRARIA. SUST. PEMM. Quantità di quadri. Quadreria. Bellin. Bucch. A voler poi ridir la quadreria, E l'or-

dine ec.

QUATRETTO e QUADRETTO.sust. MAsch. Strumento di legno o di metallo, col quale si tirano le linee dritte. Regoletto.

QUATRIELLO. SUST. MASCH. Quel pezzo di tela che si pone a quella parte delle maniche che cuopre le ascelle. Quaderletto.

QUATRINO. SUST. MASCH. Moneto, Danaro generalmente. Quattrino, Quattrini.

S.Onde Avere, o Non avere danaro. Essere, o Non essere in quattrini, Non avere un becco di un quattrini no. Malm. 2. 46. E chi non era in gambe nè in quattrini Dicea novelle, o stavale a ascoltare. E 1. 68. Ma non si parli o tratti di baiocchi, Perchè non hanno un becco d'un quattrino.

QUATRO. sust. MASCH. Pittura che sia in legname, o in tela accomodata in

telaio. Quadro.

QUATRO. ADD. Si dice di una Superficie che ha quattro lati e quattro ango-

li eguali. Quadro, Quadrato.

QUATRONE. SUST. MASCH. Specie di mattone grande, di forma quadrata, per uso degli ammattonati. Quadrone, Quadruccio.

QUATTO QUATTO. v. GUATTO GUAT-

TO.

QUERELARE. VBRB. ATT. Dar querela, Chiamare altrui in giudicio. Quere-relare, Richiamarsi. Bocc. Nov. 75. 6. lo son venuto a richiamarmi di lui d'una valigia, la quale egli m'ha imbolata. Si avverta che Richiamare in questo sentimento è solo neut. pass., e si costruisce, come si vede dall'esempio, con la particella DI; dicendosi Richiamarsi di uno, ec.

QUESTUA. SUST. FEMM. Raccolta di limosine. Colletta. Menz. SAT. 9. Deh' mettetelo almen costà in un canto (il morto), Finchè il popol gli faccia una colletta, E gli si compri un po' di

luogo santo.

QUIETANZA. SUST. FEMM. Dichiarazione in iscritto che si fa ad uno, e con la quale si confessa ch'egli ha pagato, o come che sia sodisfatto a quello che dovea. Quietanza, Chetanza, Quitanza. G. VIL. 6 56. 6. Senza volere udire o accettare le ragioni del comune di Firenze, o le fini e quitanze faue per lo detto Duca al comune.

QUINTADECIMA. SUST. FEMM. Si dice della Luna quando è piena. Quintadecima. Cirif. Calv. 1. 31. Un volto giallo e tondo e scofacciato, Che pare in quiatadecima la Luna.

QUINTERNO. SUST. MASCH. Dicesi a Quel quadernetto propriamente di cinque for gli, e prendesi talora anche semplicemente per Quaderno. Quinterno.

OIJINTESSENZA. SUST. PEMM. Un'estratto che si crede essere la parte più pura delle cose, così detto in antico perché si otteneva dopo cinque distillazioni. S'usa sovente per similitudine,
per significare La perfezione di una
cosa. Quintessenza. Red. Vip. 1. 40.
Unsi anche la ferita di uno con quintessenza di scorza di cedro. Buon. Fier.
2. 5. 4. I marinari son la quintessenza Degli nomini.

S. CBRCARB LA QUINTESSENZA DI una cosa, vale Volerla-sapere a fondo, e quanto se ne può sapere. Cercare, o Ricercare, e simili, la quintessenza di alcuna cosa. Bongu. Mon. Fin. 175. L'standeci delle cose forestiere saperne certi generali, e senza volerne sempre ricercare la quintessenza ec.

QUIRELA. v. QUARELA.

QUIRELARE. v. QUERELARE.

QUISTIONI: e dicesi per modo di esempio: L'AFFARE IN QUISTIONE d il
presente; Vi prego di definir presto
la cosa in Quistione; e simile: è
si vuole intendere l'affare, la cosa di
cui si parla o tratta: e si ha a dire,
in luogo di In QUISTIONE, Di cui
si parla, Di cui si ragiona, Di cui
si tratta.

QUOTA. SUST. FEMM. Porzione che tocca a ciascuno, quando si dee tra molti pagare o ripartir qualche cosa. Quota, Rata. G. VIL. 12. 24. 1. Obbligati i Fiorentini per quella a messer Mastino fiorini centomila in quattordici anni, ogni anno la rata per la festa

di S. Giovanni.

RABA'. SUST. MASCH. Ornamento di tela molto fine increspata e inamidata, che portano in gola i magistrati e i professori. Gorgiera, Lattuga. Buon. Tarc. 4. 1. Porterà al collo una gran gorgiera, E un bàver alto come una spalliera.

RABARBARO. 2027. MASCH. Redice medicinale purgativa. Babarbaro, Reo-

barbaro.

RACCHETTA. SUST. PUMM: Strumento. col quale si giueca alla palla, fatto di corde di minugia, e tessuto a rete. Lacchetta, e più comunemente Racchetta.

RACCOLTA. SUST. FEMM. Il ricogliere, Il mettere insieme i frutti della terra o altro, ed ancora La cosa raccolta. Raccolta, e meglio Ricolta, Ricolto. Pand. 15. Avendo avuto copiosa e abbondante ricolta di tutti i beni terreni. Peta. Uom. ILL. Era già il tempo del ricolto, ed erano mandati comperatori romani.

RADECA e RADICA. SUST. FEMM. Parte sotterranea della pianta, che attrae il nutrimento dalla terra, e distribuiscelo a tutte le altre parti di essa

pianta. Ràdica. Radice.

RAFANELLO e RAFANIELLO. SUST.

MASCH. Pianta che ha la radice carnosa, bianca, e talvolta rossa, bislunga, buona a mangiarsi, e di sapore alquanto agro e pungente. Radice, Ravanello. ALAM. Colt. 5. 119.
Or la ventosa rapa, e i suoi congiunti Di più acuto sapor napi e radici.

RAFFINARE. verb. Att. Render più fine, puro, Purificare. Raffinare. Ricet. Fior. 90. L'aloè si lavi, non per raffinarlo, ma per correggerlo.

RAFFIO.SUST.MASCH. Fuscelletto col quale i fanciulli in leggendo toccano le lettere. Tocco. RAGAZZATA. SUST. FRAM. Cosa degna di ragazzo, Azione da fanciullo. Ragazzata, Bombolata, Fanciullaggine, Fanciulleria. Fr. Gioro. Paro. E quando sono vecchi, non si sourdano di fare mille fanciullaggini.

BAGAZZO. PARTE. MASCH.. Fanciullo, Giovanello sbarbato. Bagazzo. v. GUA-

**GLIONE** 

RAIA. SUST. FIRM. Sorta di pesce moito noto. Razza: e va pronunziato con lu Z di suono sottile. Red. 088. An. 175. Fra que' pesci che ho trovati non aver tal vescica, o motatoio, sono ec. tutta quanta la generazione delle razze, la torpedine, la ferraccia, ec.

RAIO. SUST. MASCH. Si dice Quel pezzo di legno, o d'altra materia, che dal mozzo della ruota, ove è impostato, partendosi, regge e collega il cerchio esteriore. Razzo, ed oggi più commemente Razza: ed happo la Z di suono dolce, Sega. Fior. Art. Guerr. 7. 153. Se i razzi di quella (ruota) sono diritti, possono facilmente fiaccarsi: perchè pendendo la ruota, vengono i razzi a pendere ancora essi, e a non sostenere il pesso per il ritto.

RAME e RAMMA. SUST. FEMM. Spexie di metallo di color rosso. Rame. Tes. Brun. 3. 7. Quando il sole è coricato, tu dèi mettere sotto terra un vaso di rame, o di piombo, che sia unto dentro. Vogliamo qui avvertire che abbiam detto RAME sust. Femm. perchè al femminile è da noi adoperato, ma toscanamente è di genere maschile, e dicesi Il rame e non La rame. Vogliamo pure avvertire che quella Scaglia che cade da' lavori di rame, quando infuocata vien battuta, dicesi Ramina.

RAME e RAMO. sust. mascu. Effigia-

mente di un quadro, di un ritratto, o un disegno qualunque fatto sulla earta, o simil materia. Stampa.

S. RAME O RAMO, è ancora una Lamina di rame o d'ultra materia, dove s'intaglia alcuna figura a fine d'imprimerla sulle carta. Rame intagliato. RAMMA. V. RAME.

RAMMAGLIETTO. SUST.MASCH, Lo sies-

so che MAZZETTO. v.

RAMMARO. PARTE. MASCE. Lavoratore di rame, o altro simil metallo. Ramiero.

RAMMO e RAMO. SUST. MASCH. Parts dell'albero, che deriva dal pedale, e si dilata a guisa di braccio, sul quale nascon le foglie e i fiori, e si producono i frutti. Ramo.

RANAVOTTOLA. v. GRANAVOTTOLA. RANAVUOTTOLO. v. GRANAVUOT-

TOLO.

RANCEFELLONE. V. GRANCES. RANCIO. SUST. MASCH. V. GRANCIO. RANCITO. ADD. V. GRANCITO.

RANCO. sust. MASCH. Ritiramento di muscoli. Granchio. Buran. 1. 8. Usa di ber con un bicchier di stagno, E gioveratti molto a' nepitelli, Quanto ti piglia il granchio nel calcagno.

RANDEVU'. SUST. MASCH. Conversazione di più persone, che si riducano per sollazzo in un medesimo luogo. Ritrovo, Convegno.

RANFA. v. GRANFA.

RANGO. SUST. MASCH. Stato, Condizione in cui si trova uma persona. Grado, Ordina.

RANONCHIA. v. GRANONCHIA.

RAPA. sust. Fenn. Pianta; la cui radice è grossa, rotenda, larga, e schiacciata. Rapa. Ca. 6. 98. 1. La rapa quasi in egni acre abitevole alligna, e desidera terra grassa e soluta.

PAPESTA. sust. FEMM. Specie di ravamello molto grosso. Rafano, Ramolaccio. Buom. Fien. 2. 2. 17. Gran cavoli, cui rape e petronciani Van di conserva, e ramolacci e zucche.

RAPILLO. sust. MASCH. Qualità di rena, che serve per fare smaki. Rapillo.

RAPPA. SUST. FEMM. Piegatura e quasi solco che apparisce nella pelle dell' uomo quando invecchia. Crespa, Grinza, Ruga. Fra. As. 76. Colla fronte piena di crespe, timida, e sospetto-sa finalmente disse.

RA

RAPPO & RAPPOLO. v. GRAPPOLO. RAPPOLILLO. Dim. di RAPPO. Racimo-letto, Grappolino, Grappoluccio.

RAPPORTO. SUST. MASCH. Relaxione di ciò che uno ha visto o inteso. Rap-

porto.

S. Rarronro, malamente si adepera a significare Amicisia e Conoscensa che ei ha eon qualcheduno: e si ha a dire, secondo i diversi eusi, Conescenza, Amicizia, Attenenza, Familiarità, Pratica, Dimestichezza, e simili. Car. Stracc. 1. 3. Messer Gisippo per la conoscenza che avea nell'isola, sperando di far ricatto ec. Dobbiamo qui avvertire che Conoscenza par che significa il primo grado di amicizia; Allenenza, em grado maggiore, Famigliarità e Dimestichezza, più grande aminizia ancora e sireltezza; Pratica de ultimo si direbbe di quell'amicisia che passa tra più persone, le quali spèsso pralichino insieme, e può prendersi anche in caltiva parte, che si una ancura a significare Illecito **am**ore,

BAPPRESENTARE. VERB. MEUT. Si dice dello Imitar negli spettacchi le dzioni e le parole di un personaggio. Rappresentare. Fir. As. 318. Era ciascupa delle vaghe giovani, che le tre

Des rappresentarono , ec.

§ RAPPARSENTARE LE commedie, tragedie, e simili, vale Recitarle. Rappresentare. Can. Rutt. Annt. 198. Da principio i poeti medesimi rappresentavano le lor tragedie.

RAPPRESENTAZIONE. SUST. FERM. L'azione del tappresentare in tentre una commedia, e simile. Rappresentazione.

5. RAPPRESENTAZIONE, vale ancera La cosa stessa che si rappresenta in tea-tro. Rappresentazione. VARCH. ERCOL. 220. Per tacere delle feste, farse, rappresentazioni, e molte altre guise di peemi.

RARITA. sust. remm. Crusca più mimula che esce per la seconda stacciata. Cruschello, Tritello, Stacciatura. V1T. S. Ant. Pane mangiava grossolano, fatto di tritello.

RASCA. SUST. FEMM. Catarro grosso, che tossendo si trae fuori del petto. Farda, Sornacchio, Farfallone. Lon. Med. Canz. 59.3. I sornacchi ch'ella sputa, Paion tuorla colla biacca. Lab. 253. Coll' occhiaia livida tossire, e sputar farfalloni.

RASCAGNARE, vens. Att. Stracciar la pelle con l'unghie. Graffiare, Scalfire. Bocc. Nov. 85. 21. Monna Tessa corse con l'unghie nel viso a Calandrino ec.,

e tutto glie lo graffiò.

RASCAGNO. SUST. MASCH. La lesione che fa la scalfire, cioè Levare alquanto di pelle penetrando leggiermente nel vivo. Graffiatura, Scalfitto, Scalfittura. VIV. Caist. Agginugono lividori sopra lividori, e una scalfittura sopra l'altra.

RASCARE. VERB. REUT. Far forza con le fauci di trar fuori il catarro dal petto. Spurgare, Spurgarei, Sornacchiare: e Sornacchiare dicesi ancora al rumor che si fa spurgando. Gas. Ur. com. 106. Ischifisi parimente lo spesso shadigliare e ispurgarsi. Bean. Orl. 1. 24. 21. Ella rispose: il vostro sornacchiare Non m'ha lasciato stanotte dormire.

RASO. SUST. MASCH. Una specie di drappo si liscio, ch' e' iustra. Raso. Fir. As. 50. Le cui cortine parte eran di broccato, e di velluto, alcune altre di teletta d'oro, e di finissimi rasi e dommaschi.

RASO. ADD. Spianato, Pareggiato. Raso. G. VIL. Valse lo staio del grano, alla

misura rasa, soldi 14.

RASOLA. SUST. PEMM.. Piccolo strumento di ferro, a guisa di zappa, col quale si rade, o raschia la pasta, che rimane appiecata alla madia. Radimadia. Bocc. Nov. 62. 11. Si fece accendere un hume, e dare una radimadia.

RASPA. SUST. FEMM. Specie di lima, che serve per levare i colpi dello scalpello dal legno o dal marmo. Raspa. Bellin. Disc. 2. Per dare a questi (marmi) l'ultima pulitura, si adopera la raspa, e poi la pomice.

RASPARE. VERB. ATT. e NEUT.PASS. Stropicciare e Fregar la pelle coll' unghie, propriamente per attutarne il pizzicore. Grattare. Buon. Tanc. 3. 12.

P. Che si può far? A. Grattarle un
po' le rene, Spruzzarle il viso coll'aceto forte.

S. RASPARE., detto delle galline, è Quel percuotere che esse fanno co' piedi la terra. Raspare, Razzolare. Dobbiamo avvertire che toscanamente dicesi Raspare il Percuotere che fanno i cavalli e gli altri animali co' piè dinanzi la terra, quasi sappandola; ma Razzolare è proprio il Raspar che fanno le galline.

RASSOMIGLIARE & RASSEMMEGLIA-RE. VERB. NBUT. Ester simile, Aver somiglianza. Rassomigliare, Somigliare.

RASTELLERA e RASTELLIERA. SUST.

FRMM. Strumento di legno, fatto a
guisa di scala a piuoli, che si conficca nel muro per traverso sopra la
mangiatoia, per gittarvi sopra lo strame che si dà alle bestie. Rastrelliera.
Fir. As. Mi fece traboccare la mangiatoia e la rastrelliera.

S. RASTELLERA E RASTELLIERA, dicesi ancora ad uno Arnese di legno fatto con piuoli, a' quali si appiccano scarpe, abiti, e simili altre cose. Rastrel-

liera, Cappellinaio.

RASTIELLO.SUST. MASCH. Quello steccato che si fa dinanzi alle porte delle fortezze, e la Porta anche fatta di stecconi. Rastrello. Buon. Fier. intr. i. Quand' io dovessi esser teco ad aprir porte e rastrelli.

S. RASTIELLO, dicesi ancora al Cappel-

linaio. v. RASTELLERA. S.

RASULO. SUST. MASCH. Coltello taglientissimo, col quale si rade il pelo. Rasoio.

RATA. SUST. FEMM. Parte, o Porzione convenevole di checchessia, che tocca da alcuno. Rata. Cron. Morel. Come tocca loro per rata de'detti tre quarti. RATIGLIA. v. GRATIGLIA.

RATTARE. VERB. ATT. Lo stesso che RASPARE in sentimento del S.

RATTA. SUST. FEMM. Malore che viens altrui in bocca, ed impedisce il masticare. Natta. Buon. Fien. 4. 2. 1. Annunziate lor cancheri, Predite lor gavoccioli, Gavine, e in gola noccio-

li; Natte e perpetue senici.

RAUCEDINE, sust. Frmm. Mancamento di voce per catarro o altra cagione. Raucedine, Fiochezza. Lab. cua. MA-LAT. Usi questo lattuario, ottimo alla raucedine.

RAUCO. ADD. Che ha raucedine, Che ha voce o mono non chiaro. Rauco, Fioco. Fa. Gioad. Paes. Con rauca e singhiozzata voce chiedeva mercede.

RAVIUOLI. SUST. MASCH. Vivanda in piccioli pezzetti di pasta con entrovi erbe battute con cacio, uova, ed altro. Ravigoli. Bocc. Nov. 73. 5. Sopra la quale ( montagna ) stavan genti che niuna altra cosa facevano, che far maccheroui e raviuoli.

RAZIONALE. PARTE. MARCE. Colui che esercita l'arte di tener conti e ragioni, e far computi. Ragioniere. Salvis. Annot. Cas. 152. Distornate è termine degli scritturali e ragionieri, dicen-

RAZZA. SUST. PEMM. Schiatta, Generazione. Razza.

S. RAZZA DE' CAPALLI, o d'altri animali, si dice la Mandria delle femmine e de maschi, che si liene per averne le figliature. Razza de' cavalli, ec. Can. Energ. 9. Allor le razze, E le stalle v'avea de'suoi cavalli Il Re Latino.

RAZZENTE. ADD. Aggiunto di vino che picchi. Razzente. RED. Dit., 13. Sarà forse più frizzante, Più razzente e più

piccante.

REBUZIO. SUST. MASCH. Strumento di ferro a guisa di scarpello, di grandezza per ordinario d'un dito d'uomo, col quale, battendovi su col martello, si fa entrare nel legname il cappello del chiodo, per celarlo. Cacciatoia. Buor. Firm. 2. 4. 15. Sgorbie, succhielli, aguti, cacciatoie Di qualunque misura.

RECENTARE. VERB. ATT. Eil Lavar che si fa i panni dopo essere stati posti

in bucalo, Risciacquare. RECCHIA. v. ORECCHIA.

S. 1. STARE COLLE ORECCHIE O REC-CHIE PESOLE, vale Stare intentissimo per sentire. Star cogli orecchi le-

vati, Star con gli crecchi tesi, Stare in orecchi o orecchie. Fin. As. 10. E stando in orecchie per udire quel ch'e' ragionassero, un di loro, smascellando della gisa, disse: ec.

5. 2. APPEZZARE LE RECCHIE, vale Porger gli orecohi attenti. Appuntare gli orecchi. Buon. Fizz. 4. 2. 1. · Però fia di mestier ec. Appuntar bene gli enechi, A succhiellar per

tutto.

S. 3. Mettere le recchie. Accostorsi per sentire. Porgere o Porre l'orecchio., Origliare. Bocc. Nov. 73.3.Ai quali ragionamenti Calandrino posto orecchio ec., si congiunae con loro.

5. 4. SPILARE LE RECCHIE QUIO. FORlo intender bene, Dirgli il fallo suo, o Parlargli risentitamente. Sturar gli

orecchi a uno.

5. 5. Spilarsi LB RECCHIB, vole Intender bene. Sturarsi gli orecchi.

S. 6. Scarpare le recchie a uno, vale Fargli una bravata, Fargli dispiacere. Riscaldare gli orecchi ad uno. Bocc. Nov. 23. 16. logli credo per si fatta maniera riscaldare gli orecchi, ch'egli più briga non ti darà.

S. 7. KATTARE LE RECCHIE & UNO; vale Dir cose che gli piacciono, Adularlo. Grattar gli orecchi, Gonfiar

gli orecchi ad uno.

S. S. TENERE LE BECCHIE A NA COSA. Bodarvi, Starvi attento. Tener le orecchie ad *alcuna c*osa.

RECIPIENTE, PARTE MASCH. Dicesi ad Ogni vaso, o simile, alto a contenere, o ricevere qualche cosa. Recipi-

erie,

RECITANTE, sust. masch. Allore nelle commedie o tragedie. Recitante. Sz-GNER. CRIST., INSTR. 3. 31. Ne' teatri ec. dalla bocca di recitanti svergognati si vomita più putredine che parole.

RECITARE. VERB. ATT. & NEUT. Si dice del Favellare i comici sulle scene de' teatri. Recitare. Bocc. Com. D. 1. 37. Queste commedie poi recitavano nelle

scene.

RECLUTARE. VERB. ATT. Mellere o Arrolare muovi soldati in luogo de' mancati. Reclutare.

RECLUTO. PARTE. MASCH. Nuovo seldate. Rèchuta.

RECRIARE e DECRIARE. VIII. ATT. e MEUT. PASS. Dare, a Prendere alleggiamento, conforto e ristoro alle putiche durate. Ricreare. Bann. Ont. 1. 3.67. Alla gentit denuella e al cavalisro Da ricrearsi e rinfrescarsi diero.

RECRIO e DECRIO. SUST. MASCH. Conforto, Ristoro. Ricreamento: GAR: Lowe. sor. 1. 1. Stanza veramente del riposo e del ricreamento dell'animo.

REFIATARE. v. RIFIATARE.

REFILARE. VERB. ATT. Dicesi del Puregyiare che fanno i sarti, i calzolai, ed altri simili artefici, con forbici o con collello, i loro lavori. Raffiare.

REFILATURA. SUST. FIRM. Quel che si leva nel raffilare. Raffilatura.

REFRESCARE. VERB. ATT. For fresce quello che è caldo. Rinfrescare.

5. î. Reference and a vole ancora Ricreare, Ristorare. Rinfrescare. M. VIL. Fece venire vino e frutte e confetti, per fare rinfrescare lui e la sua brigata.

S. 2. Represent, parlandosi di viaggiatori, importa propriamente il Fermarsi ch' uom fa nel cammino per
alcune ore ad alcun luogo, a fine di
ristorare col cibo e col riposo i cavalli,
o altre bestie da tiro; e si dice anche del Rifocillarsi che famno i viaggiatori medesimi. Rinfrescare VIAG.
T. 1. 124. A dì 18 ci rinfrescammo
a Molo, e poi ce n' andamme a Bari.

S. 3. REFRESCARE, dicesi ancora del Giovare con pie opere i def onti. Suffra-

gare.

REFRISCO. SUST. MASCH. Riposo, Ristoro, Ricreamento. Rinfresco, Rinfrescamento. Borgh. Rip. 123. Sulle verdi erbe dall'aure spiranti preso rinfrescamento ec. ciascuno alla sua camera si raccolse.

S. Reprisco, è ancora Quel bene spirituale fatto in pro de defunti. Suffragio. Seguen. Crist. instr. 2. 20. 16. Professava un affetto speciale alle anidel Purgatorio, da lui soccorse con suffragi frequenti.

REGA e RIGA. sost. Femm. Strumento

di legno, o di metallo, sel quale si tirano le lines dritte. Riga, Regolo. Vanca. Leg: 150. Ghi vuole andar diritto adopera la rigu, ovvero il regolo.

S. REGA e RIGA, dicesi ancora a Quelle strisce, e line, che si scorgono sulla pelle di diversi animali, o sulle pietre, o che si fanno a' panni e drappi nel fabbricargli: Riga, Lista: e parlandosi di panni o drappi, più propriamente Verga. Ricer. Fior. 26. Le canterelle ec. haudo a traverso all'ali certe righe gialle.

REGALARE. vens. ATT. Far presenti, o regali. Regalare. Buon. Fira. 4. 2. 1. Qintessenza di fiori E sustanza di

pomi ec. Voi lor regalerete.

REGALIA. SUST. FEMM. Alcune volte è lo stesso che REGALO. V. Altre volte si usa a significar Quel che si da dal superiore all'inferiore per una certa amorevolezza o certesia; e dessi dir Mancia.

REGALO. SUST. MASCH. Donativo, Dono, e La cosa che si dona. Regalo, Presente. Segnun Pard. Vantando di non pigliar mai regali, ec.

J. REGALO, è ancora Quello che si dà per sopra più, satto il mercato, cioè con-

venulo il prezzo, Giunta.

REGARE e RIGARE. VERB. ATT. Tirar linee sulla carta, o citro. Rigare.

REGATO e RIGATO. ADD. Patto a verghe, e liste, Dipinto a verghe. Listato, Vergato. Bocc. Nov. 80. 8. Vi miser su un paio di lenzuola sottilissime, listate di seta. Ci piace di qui aggiungere che Vergato si adopera ancora come sust., e significa Panno vergato. Nov. ANT. 21. 3. Messere egli era canuto, e vestito di vergato.

REGOLARE. ADD. È voce toscana, che vale Secondo regola, Secondo norma; ma se ne fa strano uso, adoperandosi frequentemente in sentimento di Mediocre, Ragionevole, Giusto, Convenevole: dicendosi per modo di esempio Questa è una cosa absolant; Le sue pretensioni sono absolant; Non è absolant che voi facciate questo; e simili altri modi: e si avrebbe a dire Questa vosa è mediocre; Le sue

protensioni sono giuste, ragionevoli; Non è converenevole, Non è conveniente, Non conviene che voi facciate \_questa cosa; ec.

RELIQUIA. SUST. FEMM. Dicesi de' Corpi, e delle Cose de santi. Reliquia.

RELAZIONE. SUST. PEMM. E voce toscana, che vale Narrazione, Il riferire, ma mal si adopera per significare Il riferirsi d'una cosa ad un'altro, o Il legame che hanno tra loro le cose e le persone; e deesi dire Attenenza, Dependenza, Legame, Legamento.

RENUITA e RENNETA. SUST. FEMM. Entrata che si trae da' terreni e dagli al-

*tri averi*. Rendita.

REPECCHIA e RECHIEPPA. Lo slesso che RAPPA. v.

REPEZZARE e ARREPEZZARE. YEAB. ATT. 6 REUT. Racconciare una cosa rotta, mettendovi il pezzo che vi manca; e si dice propriamente de panni. Ripezzare, Rappezzare, Rattoppare. Fa. SACCH. Nov. Troppo fece rappezzar meglio una sua gonnella ec. Fa. Giord. Paro. E noi gli pur tagliamo, ed egli gli pur ripezza.

REPEZZATURA. sust. FEMM. Il rappezzare, e La cosa rappezzata. Rappezzatura, Ripezzatura, Rappezzamen-

to , Ripezzamento.

REPICCHIO e RECHIPPO. sust. masch. Piegatura che si fa per lo più in piè delle vesti, fermandola col cucito, per iscorciarle o allungarle a misura del

bisogno. Sessitara.

RESCIO'. BUST. MASCH. Vasello per la più traforalo, dentro al quale si melle fuoco, per tener calde le vivande ne' piattelli; e fassene di più fogge. Scaldavivande. Lasc. C. 3. nov. 10. Intanto comparsono, portati da' servitori, tre. grandissimi piatti di stagno sopra tre scaldavivande, pieni di freschi e bene acconci tartufi.

RESIBECA. Lo stesso che RESIPOLA v. RESIMA. SUST. FEMM. Dicesi a Un fascio di venti quaderni di carta: Risma.

RESIPOLA. SUST. FEMM. Inflammazione superficiale e parziale della cute, accompagnata quasi sempre da sebbre. Risipola: e chi patisce di risipola. Risipolato.

RESTA. sust. remn. Quella maleria legnosa che cade dal lino e dalla ca-, napa quando si maciulla, si pettina,

e si scotola. Lisca.

S. Resta, diciamo ancora a Quel sottilissimo filo simile alla setala, appiccato alla prima spoglia del granello; ed é proprio del grano e d'alcune biade. Resta. Mon. S. Gang. La sommità delle spighe non sono, se non le reste, e le reste congiunte insieme fanno la spiga.

RESTARE, che dicesi ancora RIMANE-RE 6 ROMMANERE. VERB. NEUT. Ri-

manere, Avanzare. Restare.

- 5. 1. RESTARE, vale ancora Convenire, Rimanere d'accordo, come: Siamo restati che io sossi andolo a casa sua, cioé Siamo rimasi d'accordo che. ec. Restare. Lasc. C. 2. nov. 4. E così molt'altre cose ragionato, restati unitamente di ritrovarsi la domenica sera in Santa Maria Novella, se ne uscirono fuori.
- S. 2. RESTARE, ed ancora RIMANERE, malamente si adoperano in forma att. in sentimento di Lasciare: dicendosi: Il tale è morto e non mi ha restato nienie; Francesca morendo ha RESTA-TA due figlie; e simili altri modi : e deesi dir Lasciare. Bocc. Nov. 13. 4. E a loro, siccome a legittimi suoi eredi, ogni suo bene, e mobile e stabile, lasció.

RESTICCIULLO. DIM. di RESTO. Resticciuolo.

RESTO e RIESTO. sust. masch. Cosa rimasa, Rimanente, Avanzo. Resto, Restante. G. VIL. 12. 48. 1. Domandando Messer Mastino tra di resto, e d'ammenda più di 130000 fiorini d'oro ec.

RESTUSO. ADD. Dello di canape, di lino, e simile, vale Pieno di lische. Liscoso.

RETAGLIA. SUST. FEMM. Pezzo di panno, drappo, e simile, levato dalla pezza. Ritaglio, Bellin. Disc. 1. 245. S' han da fare i muscoli anco di pezzi di tela, e di tela tagliata ec, ora d'altri pezzi ec., ed ora di ritagli piccoli.

RETENA. SUST. PEMM. Ciascuna di quelle strisce di cuoio, e simili, attaccate al morso del cavallo, colle quali si regge e guida. Redina, Redine. G. VIL. 7. 102. 3. Fu ritenuto e preso per le redini del suo cavallo.

10 regini del suo cavallo. Purnel I.a. ener remu *Strie* 

RETENELLA. SUST. FEMM. Strisce di tela, o altro, con le quali, attaccate a una sorta di busto, si reggono i bambini che incominciano ad andare. Falda, Andatoia. Sono voci dell'uso di Firenze.

RETENTIVA e RITENTIVA. SUST. FEMM.

Facoltà di ritenere a memoria. Ritenitiva, Retentiva. Pass. 210. Beni dell'anima naturali sono: ecco buona reminiscenzia, buona retinitiva, esser sollecito e studioso.

RETRUBECO. v. RITRUPICO.

REVISTA. SUST. FRMM. Il rovistare. Rovistio.

REVISTARE. VERB. NEUT. Andar per la casa trassinando e movendo le masserizie da luogo a luogo, quando si cerca di checchessia. Rovistare, Trambustare, Rifrustare. Agn. Pand. 40. E però sono da biasimare alcuni, i quali vanno rovistando e disguizzolando per casa ogni cosa ed ogni cantuccio.

REZZA. SUST. FEMM. Strumento di fune, o di filo tessuto a maglie, per pigliar fiere, pesci, e uccelli. Rete. Gr. S. Gir. II. Il pescatore ec. aguata lo pesce ec. alla lensa, ovvero alla rete.

§. REZZA, dicesi ancora a Qualunque intrecciatura st di fune, come anche di filo di ferro, di rame, e simili, per lo più usata per riparo di chec-

chessia. Rete.

REZZIGLIA. Lo stesso che REZZOLA v. REZZOLA. sust. Femm. Sorta di cuffia a maglia. Rete. Buon. Fier. 4. 2. 1. E di lavori vostri, Zinnali, burattelli, Gorgiere, custe, reti, Renderle vogliolose.

RIATTARE. VERB. ATT. Rifare a una cosa le parti guaste, e quelle che man-cano o per vecchiezza o per altro accidente simile. Restaurare, Rinnovare.

RIATTAZIONE. SUST. FEMM. Il restaurare. Restaurazione.

RIBA. SUST. FEMM. Pianta che produce

un frutto come un piccolo grappolo d'uva di acini minutissimi. Ribes, Uva de'frati.

RICAPITARE. VERB. ATT. che si usa da noi sempre col verbo FARE, dicendosi: FARE RICAPITARE, vale Indirizzare al suo luogo, Consegnare e Far pervenire alcuna cosa in mano di chi la dee avere: e devesi dire Ricapitare, Dar ricapito.

RICAPITO. SUST. MASCH. Indirizzo, Av-

viamento, Spaccio. Ricapito.

RICCIO. SUST. MASCH. Capelli crespi e inanellati. Riccio. Fir. As. 317. I cui capelli erano biondi e ricciuti, e fra quei ricci spuntavano alcune penne di finissimo oro.

RICCIO. ADD. Crespo e inanellato: ed è proprio de' capelli. Riccio, Ricciuto.

RICETTA. sust. FEMM. Regola e modo da compor le medicine, e da usarle. Ricetta.

RICETTO e RICIETTO. SUST. MASCH. Riposo, Posamento, Cessamento da fatiche, travagli, e noie; dicendosi, per modo d'esempio, di un ammalato: Egli tutta questa notte non ha trovato RICETTO O RICIETTO, e simili altrimodi; e si ha a dire Riposo, Requie. Vit. SS. Pad. 3. 397. Intanto l'affliggeva, e facevale noia, che non trovava requie. Si noti che Ricetto è voce toscana, ma vale Ricovero, Luogo dove altri può Ricoverarsi, o dove si raccoglie checchessia.

RICEVUTA. sust. Femm. Confessione che si fa per via di scrittura d' aver ricevuto checchessia. Ricevuta. VASAR. VIT. BUON. Non usava far quietanza

nè ricevute per altri.

RICEVO e RICIVO. SUST. MASCH. È lo stesso che RICEVUTA, ma non è da adoperare, e s' ha a dire Ricevuta. v. RICEVUTA.

RICHIAMO. SUST. MASCH. Qualunque allettamento, al quale si gettano per natura gli uccelli; e più particolarmente Quell'uccello che sta in mezzo alle reti in una gabbia, il quale col suo canto trae gli altri uccelli a gittarsi nella rete. Richiamo. Dant. Inp. 1.3. Gittansi di quel lido ad una ad una Per cenni, com' augel per suo richiamo. v. CIAMMIELLO.

RICONCILIARE. VERB. ATT. Metter d'accordo, Far tornare amico, Metter pace. Riconciliare.

S. RICONCILIARSI, neut. pass. Rappacificarsi, Tornare amico. Riconcili-

arsi.

RICORDO e RICUORDO. SUST. MASCH. Quello che si dà o piglia da altrui per non dimenticarsi di alcuna cosa. Ricordanza, Pegno, Memoria. Fr. Sacch. Nov. 142. Or bene, lasciateci una ricordanza ec. dice Antonio ec.: togliete ciò che voi volete.

RICORRERE. VERB. NEUT. Andare a chiedere aiuto o difesa ad alcuno, Indirizzarsi ad alcuno per ottener qual-

che cosa. Ricorrere.

RICORSO. SUST. MASCH. Rappresentanza, che fa al Tribunale o ad altro magistrato, per ottener giustizia, chi non ispera d'ottenerla, o non l'ha ottenuta da altro giudice: ed ancora Querela semplicemente. Ricorso; e nel secondo caso, Querela, Accusa.

RICOTTA. SUST. FEMM. Fior di latte cavato dal siero per mezzo del fuoco. Ri-

cotta.

RICRIARE. V. RECRIARE.

RICRIO. v. RECRIO.

RIFIATARE e REFIATARE. VERB. NEUT.

Dicesi dell' attrarre che fanno gli animali l' aria esterna, introducendola ne' polmoni, e fuori di essa con moto contrario rimandandola. Respirare, Rifiatare. Boez. Varch. 3, pr. 11. Come è quando dormendo rifiatiamo, non accorgendocene.

5. RIFIATARE, vale ancora Prender riposo, o ristoro, Riaversi. Respirare, Rifiatare. Petr. Uom. ILL. Gli seguivano, non dando loro alcuno spazio

di rifiatare.

RIFFA. SUST. FEMM. Giuoco, che è una specie di lotto, il quale si fa tra privati, e il cui premio è non già danaro, ma qualunque cosa di alcun valore. Riffa.

RIFFARE. VERB. ATT. Giocare checchessia alla riffa. Arriffare. Lasc. Rim. 3. 18. 4. Che bisognava i cavalli arriffare, Come se suste povero mendico? RIFREDDO. ADD. Dicesi di alcuni cibi,

che si mangiano raffreddati. Rifreddo. Fin. Rim. 52. Rifreddi e senza pepe gli antipasti.

RIGA. SUST. FEMM. V. REGA.

RIGARE. v. REGARE.

RIGO. SUST. MASCH. Ciascuna delle linee tirate con matita, o altro, sopra la carta. Rigo.

S. Rigo, dicesi ancora alle Parole scritte sopra una linea diritta in una pa-

gina. Riga.

RILIEVO e RELIEVO. SUST. MASCH. Quello che avanza alla mensa. Rilevo, Rilievo. Intr. Vir. 269. Avvegnachè fosse lieve la cena, e di poche imbandigioni, impertanto de' rilievi si consolan cotanti poveri, ec.

noi nello stesso sentimento di RESTA-RE; e non altrimenti che Restare toscanamente si usa solo in forma neut.

e neut. pass. v. RESTARE.

RIMASUGLIA e ROMMASUGLIA. SUST. FEMM. La piccola e peggior parte di quel che avanza. Rimasuglio, Avanzaticcio. Boez. Varch. Quanti pensi tu che sieno quelli a' quali parrebbe toccare il ciel col dito, se una minima parte de' rimasugli ed avanzaticci della sua fortuna toccasse loro?

RINACCIARE. VERB. ATT. Ricucire in maniera le rotture de' panni, ch'e' non si scorga quel marcamento. Rimendare. Bellin. Disc. 1. 242. Ch'ella fa cotesti ritagli così appuntati, ch'ella gli rimenda con tanta finezza, che non par che fossero distaccati giammai.

RINFRESCATURO. SUST. MASCH. Vaso di metallo, o di terra, dove si mette acqua o vino in bocce, per rinfressar-lo. Rinfrescatoio. Nov. Ant. g. 2. Sotto una pergoletta di gelsomini, in mezzo della quale ec. una tavola su ordinata, piena di tutte quelle srutte che il tempo richiedeva, con due rinfrescatoi pieni d'ottimi vini e bianchi e vermigli.

RINFRESCO. SUST. MASCH. Bevanda congelata, composta d'acqua, di zucchero, e di succo di diverse sorte di frutti. Sorbetto.

RIPOSO. sust. Mascu. Quello spazio ch'è in capo alle scale degli edifici. Piane-

rottolo.

RIPOSTIERE. PARTE. MASCH. Colsi che ha la cura della credenza da noi detta Riposto. Credenziere. Plut. An. Op. Mon. 3. Agesilao il grande ec. così rispose al Credenziere che domandava quanto di vino dovesse mescere a ciascuno.

RI

RIPETIZIONE. SUST. FRMM. Quell'oriuolo da tasca che spingendo una molla suona le ora. Oriuolo a ripetizione. RISA. SUST. FEMM. È l'atto di ridere.

Riso.

S. I. RISA DE' CARCERATI, e talvolta RISA SARDONICA. vale: Riso ironico, Amaro, fatto a malincuore. Riso sardonico.

S. 2. CREPARE DALLA RISA, E CREPARE,
Scosciarsi, Morire de Risa, vagliono Ridere smoderatamente, ed eccessivamente. Crepar della risa; Scompisciarsi, Sganasciarsi, Smascellarsi,
Scoppiare, Morire della risa. Fir. As.
70. Vidi tutto il popolo non ridere, ma
crepar delle risa. Alleg. 125. Mi fanno pur smascellar della risa ec. certi
saccentoni a credenza.

RISA. SUST. FEMM. Il ridere smoderatamente. Risata. LASC. STAFG. 2. 1.

· Questa risata non mi piace.

RISCONTRARE. VERB. ATT. Cercare alcun luogo in un' autore o le parole che di esso si citano per veder se è citato bene. Riscontrare.

J. RISCONTRARE, in sentimento di Far risposta a lettera, mal si adopera; e si ha ad usare; Rispondere, Far

risposta.

RISCONTRO. SUST. MASCH. È voce loscana, la quale ha vari significati, ma oggi mal si adopera in sentimento di Risposta, dicendosi, per modo di esempio; IN RISCONTRO ALLA VOSTRA, e simili; e si ha dire, Di risposta, In risposta, rispondendo alla vostra, ec.

RISECO e RISECO. sust. masch. Pericolo. Risico, Rischio. Serd. Stor. 2. 88. Si esponevano volontieri ad o-

gni risico.

RISI, chè da noi si usa sempre al plurale, Pianta che si coltiva ne' luoghi umidi e paludosi de'paesi caldi, il cui frutto, detto da noi pure RISI, si mangia in minestra, o in altre guise. Riso; e si usa sempre al singolare. Buon. Firm. 2. 4. 15. Dog. E che conducono elle (le vele)? Sic. so il so d'alcune. La più vicina, pepe; L'altra mele; La prima l'altra; la seguente riso.

RISOLUTO. ADD. Aggiunto di uomo, cale Coraggioso, Ardito, Che risolve subito. Risoluto. LASC. PARENT. PROL. Ben si può giudicare che egli sì persona universale, conversativa, risoluta, e di lieta vita.

RISTABILIRSI. VERB. NEUT. PASS. Recuperar la sanità. Rifarsi, Risanare, Tornare a sanità. F. VIL.II. 65. Vennono a mezzo il mese di Febbraio in Firenze a rifarsi. Bemb. Asol. 2. III. Sperando forse, per mutare aria, di risanare.

RITIRARE. E voce toscana, la quale da noi non bene si adopera in forma neul. pass. in sentimento di Ritornare a casa; e si ha a dire Tornare, Ritornare a casa. Nondimeno vogliamo avvertire che quando si ha a significare che alcuno vada a casa, o in altro luogo o per salvarsi da qualche pericolo, e stare in sicuro, o per celarsi all' altrui vista, o per attendere a qualche faccenda, o per altra simile cagione, ben si può dire Ritirarsi, Ridursi. Guicc. Ston. 18. 13. Abbandonarono nondimeno ai diciotto di le genti del Vicerè Cesano, ec., e si ritirarono a Ceperano.

RITIRATA. SUST. FEMM. Voce toecana, la quale propriamente significa Il ritirar degli eserciti dopo la battaglia, e da noi mat si adopera per Il tornar che si fa a casa: e si ha dire

Tornata, Ritorno.

S. 1. Retirata, dicesi anche il Segno dato a'soldati colle trombe e co' tamburi di ritirarsi a'loro quartieri. Ritirata.

S. BATTERE LA RITIRATA, vale Dare il segno a' soldati di ritirarsi a' loro

quartieri. Battere la ritirata.

RITIRATEZZA. SUST. FEMM. Lo stato di chi conversa ed usa poco con altri. Ritiratezza. Seguen. Crist. instr. È inseparabile dalla verginità l'amore della ritiratezza.

RITIRATO. ADD. da RITIRARE. Ritornato, Ritirato.

S. 1. Uomo ritirato, vale Uomo che conversa ed usa poco con gli altri. Uomo ritirato.

S. VITA RITIRATA, vale vita solitaria e

appartata. Vita ritirata.

RITOCCARE. VERB. ATT. Dicesi di opere, come di scrittura, pittura, o simile, e vale Aggiugnervi qualche cosa, Lavorarvi sopra di nuovo, o Ricorreggerla. Ritoccare.

RITRATTISTA. PARTE. MASCH. Pittore

di ritratti. Ritrattista.

RITRATTO. SUST. MASCH. Figura umana, dipinta, o scolpita, somigliante alcuna particolar persona. Ritratto.

RITROVARE e TROVARE. Voci toscane, le quali mal si adoperano in sentimento di Andare a vedere altrui per uficio di carità, di affezione o di osservanza. Visitare. Bocc. Nov. 92. 7. Affermando che come Ghino più tosto potesse il visiterebbe.

RITRUPICO e RETRUBBECO. ADD. In-.

fermo d'idropisia. Idropico.

RIVENDITORE. PARTE. MASCH. Colui che rivende vestimenti e masserizie ueate. Rigattiere. Galat. 75. E similmente sono spiacevoli coloro che si vestono al rigattiere, ec. Si noti che quello che da noi dicesi Vestirsi al rigattiere, come vedesi Vestirsi al rigattiere, come vedesi dall'esempio. Ci piace di aggiungere ancora che Rivenditore è pure voce toicana ma vale propriamente Colui che rivende cose minute, che da noi dicesi BAZZARIOTA.v.

RIVETTARE. VERB. ATT. Ornare alcuna cosa nella parte estrema. Profilare, Orlare. Dant. Pung. Profilare è ornare la parte estrema, o di sopra, o di sotto.

RIVETTO. 8UST. MASCH. Ornamento della parte estrema di alcuna cosa. Pro-

filo, Profilo.

RIVISTA. SUST. FRMM. Il riscontrare che si fa il numero de' soldati, le loro vesti, e le loro armi. Rassegna. VARCH. St. 12. 226. E fatto quivi la rassegna, furon non dodici mila, come era il nome, ma ec.

S. FARB LA RIVISTA, vale Riscontrare l'oche, e già l'incastro aveva tolto. il numero de' soldati, ed asservare le ROLLO.' sust. MASCH. Strumento di ferro

loro vesti ed armi. Fare la rassegna, Rassegnare.

RIUSCITA. SUST. FRAM. Successo, Enemto. Riuscita.

S. FARE BUONA O MALA RIUSCITA, E simili, vale manifestarsi con la pruova, buono o malvagio. Far buona, o malvagia riuscita. Bern. Rim. 1. 31. Se voi andate dietro a questa vita Compar, voi mangerete poco pane, E sarete una trista riuscita.

ROB e ROBBO. SUST. MASCH. Sugo di frulti, o simili, purgato, e colla cottura ridotto alla consistenza del mele.

Rob, Robbo.

ROBBA. SUST. FRMM. Nome generalissimo, che comprende beni mobili e immobili, merci, grasce, viveri, e simili. Roba. Si noti che si pronunzia e scrive roba, e non robba.

ROCCHIELLO. SUST. MASCH. Strumento piccolo di legno, forato per lo lungo, di figura cilindrica, a uso per lo più d'incannare. Rocchetto. Ar. Len. 5. 10. Dorotea, mandami La Lena a tor gli ferri suoi da volgere La seta sopra li rocchetti.

ROCIOLIARE. VERB. ATT. e NEUT. Spignere una cosa per terra, facendola girare, e Girare assolut. Rotolare. Serd. Stor. 3. 114. Fatte alcune balle di bambagia di forma rotonda, se le ro-

tolavano junanzi ec.

ROGNA. SUST. FEMM. Male cutaneo, consistente in moltissime piccole bollicine, che cagionano altrui pizzicore grandissimo. Rogna, Scabbia. Cn. 1. 4. 13. Corrompe il sangue (l'acqua salsa); e però genera pizzicore e rogna.

ROGNOSO e ROGNUSO. Add. Pieno di rogna, Infetto di rogna. Rognoso.

ROGNOLIARE. VERB. NEUT. Piangere alquanto e nommessamente. Piangolare, Piagnucolare. Buos. Fign. 2. 3. Il bambolio le pugna Si frega agli occhi, e par piagnucolare.

ROINA. SUST. FEMM. Strumento di ferro tagliente, quasi in forma di vomero, che serve per pareggiare l'unghie alle bestie. Incastro. Mong. 21.68. Disse colui, che non ferrava i buoi, Ma l'oche, e già l'incastro aveva tolto.

per leso di arricciare i capelli. Calamistro, Ferretto. Fin. Dial. Bell. don. 397. Pose tra gli uomini ignavi e da poco coloro che co'calamistri, ferri atti ad intrecciare, non attendevano alla lor cura.

S. Rollo e rollò, dicesi pure a una Quantità di carte avvolte in forma di cilindro. Rotolo, Ruotolo. Ar. Sur. 3.

3. E cerca molto ben per quello armario Delle scritture, finchè trovi un ruotolo Di strumenti che parlan della vendita.

ROMITAGGIO e REMMITAGGIO. SUST.

MASCH. Luogo solitario, dove abitano
gli eremiti. Romitaggio, Romitorio, Eremitaggio, Eremo. Nov. Ant. 61. 4.
Andonne in una foresta, e tornossi
a suo romitaggio.

ROMITO e REMMITA. PARTE. MASCH.

Persona divota ritirata in una solitudine, per attendere all'orazione e alla
contemplazione. Romito, Eremita.

RONCIGLIO e RUNCIGLIO. SUST. MASCH.

Strumento di ferro adunco e tagliente,
il quale propriamente serve per potar
le viti. Ronciglio, e più propriamente
Pennato. Ca. 5. 13. 2. È agguagliato
ciascun capo, e rimondo con pennato
tagliente, sotterrisi, com' è attorto.
RONFARE. v. RUNFARE.

ROSA. SUST. FRMM. Fiore odorifero molto noto. Rosa. Si avverta che la pianta che produce questo fiore, che da noi dicesi Rosa o PEDE DE ROSA, tescanamente dicesi Rosaio.

ROSAMARINA. SUST. FEMM. Spezie di frutice di frondi perpetue, il quale abbonda d'olio, ed è molto odoroso. Rosmarino, Ramerino. Cr. 5. 49. 1. Il ramerino è un piccolo arbuscello, e odorifero, il quale ha sempre le foglie verdi, e quasi somiglia il ginepro o la scopa, e dilettasi spezialmente ne'luoghi marini, e imperciò s'appella ramerino.

ROSOLA. SUST. FEMM. Infiammazione, che per cagion del freddo in tempo d'inverno si genera ne calcagni e nelle dita de piedi e delle mani. Gelone, Pedignone.

goone.

ROSSETTO. sust. femm. Materia, con che le donne procurano di farsi co-

lorite e belle-le carmi. Liscio, Belletto, Rossetto. Lab. 171. Non ti domanderanno danari nè per liscio, nè per unguenti.

ROSSO e RUSSO. ADD. Aggiunto di colore simile à quello del sangue e della

porpora. Rosso.

S. FARSI ROSSO, si dice di Chi per vergogna, o per altro, arrossisce, o si mostra più rosso dell'usato nel volto. Diventar rosso. Sen. Ben. Vanch. 5. 19. Se un mio figliuolo fosse trovato ec. diventarei rosso io, ec.

ROSSO e RUSSO D'UOVO. Parte gialla dell'uovo, che è in mezzo all'albume.
Tuorio, Torio, Rosso d'uovo. Tes.
Br. 2. 25. Se il bianco dell'uovo che aggira il tuorio, nol tenesse e non lo rinchiudesse dentro da sè, egli cadrebbe in sul guscio.

ROTA. SUST. FEMM. Strumento rilondo, di più e varie sorte e materie, che serve a diversi usi, volgendosi in gi-

ro. Rota, Ruota.

S. Rota, dicesi ne monasteri a uno Strumento in guisa d'una cassa rotonda, che, girando sur un perno all'apertura del muro, serve a dare e ricever robe da persone rinchiuse. Ruota. Fr. Sacch. Nov. 101. Ginnto là, picchia la ruota. Domine! chi è? Risponde ec.

ROTARE. VERB. NEUT. Girare a guisa di ruota. Rotare.

ROTELLA. DIM. DI ROTA. Rotella.

5. Rotella, diciamo ancora a una Ruota composta di fuochi lavorati, che appiccandovi il fuoco gira. Girandola. Vas. Vit. Tais. Era costume della città di Fiorenza fare ogni anno ec. una girandola; cioè una macchina piena di trombe, di fuochi, e di razzi, ed altri fuochi lavorati, la qual girandola ec.

ROTTORIO. SUST. MASCH. Incendimento di carne con ferro rovente, o con fuoco morto, proprio de' cavalli. Rottorio, Cauterio.

ROVA. sust. fram. Specie di tumoretti. Acòri. Red. Cons. 1. 278. Se sia salsa, ne nascono per lo più nella testa alcuni tumoretti, che hanno nel loro mezzo una piccola ulcera, e son chiamati acori. RUCIELLO-SUST. MASCH. Radimanza d'uomini discorrenti fra loro in luogo pubblico. Cerchio, Capannella, Capannello. VARCH. STOR. 2. Vari cerchi 6

capannelle sacendosi.

RUNFARE & RONFARE. VERB. NEUT. Romoreggiare, che si fa nell'alitare in dormendo. Russare. Bern. Oal. 1. 24.

19- E dorme forte, soffando, e russando.

RUNFO. SUST. MASCH. Il russare. Russo. Buon. Firm. 3. 1. 9. Odo pur russo; o respiro D' uom che dorma, o dormendo muti luogo.

RUTTARE. v. GRUTTARE.

RUTTO. v. GRUTTO.

SABATO. SUST. MASCH. Nome del settimo di della settimana. Sabato.

S. SABATO SANTO, diciamo per eccellenza a Quello avanti la domenica della resurrezione. Sabato santo.

SACCA. SUST. PEMM. Quel sacchetto attaccato a calzoni, o ad altre vesti, per tenervi dentro ed aver seco le cose che occorrono tra giorno. Saccoccia, Tasca. Buon. Fier. 4. 2. 1. Ma queste vostre scatole e vasetti Di che piene ci avete le saccoccie ec.

SACCO. SUST. MASCH. Arnese fatto di due pezzi di tela cuciti insieme da'due lati, e da una delle teste. Sacco.

SACCHETELLA e SACCHETTA. DIM. di SACCO. Piccolo sacco. Sacchetta, Sacchettina. VIT. PLUT. Quando andavano correndo per le contrade di Pompeo, ponevano questo pane nella sacchetta.

SACCONE, che dicesi anche PAGLIONE, sust. MASCH. Spexie di sacco grande cucito per ogni parte, e pieno di paglia, od altro, in forma di materassa, e tiensi in sul letto sotto di quelle. Saccone, Pagliericcio. Leg. B. UMIL. 72. Avea questa santa per letto un saccone di paglia, sopra il quale poco vi giacceva e riposava.

SACICCIO v. SALCICCIO.

SACRAMENTO. v. SAGRAMENTO.

SACRIFICIO. v. SAGRIFICIO.

SAETTA. V. TRUONO.

SAETTARE. VERB.NEUT. Folgorare. Saettare. Bern. Ort. 1. 23. 8. Ma quando piove, tempesta, saetta, Allor sta lieto chè il bnon tempo aspetta.

Piccola apertura nelle muraglie per cui poter trarre archibusate. Archibusiera, Balestriera, Feritoia. VARCH. St. 11.

385. Rimurarono tutti gli usci e le finestre ec; e vi secero archibusiere, per poter quindi tirare a'soldati della cittadella.

SAGNARE. v. NSAGNARE.

SAGNIA. v. NSAGNIA.

SAGRAMENTARE. VERB. NEUT. Giurare, Far sagramento. Giurare, Sagramentare re, Sacramentare. Tac. Dav. Ann. 4. 90. Sagramentava Cornuto essere innocente.

SAGRAMENTO. Diciamo alla santissima Eucaristia. Sagramento, Sacramento.

S.SAGRAMENTO, dicesi ancora tra noi Quel sacro arrede d'argento e d'oro, con cui si fa l'esposizione del Santissimo Sagramento. Ostensorio. Bald. Dec. Delle preziose gioie ec. egli ne ha ordinato un bellissimo ostensorio del Santissimo Sagramento.

SAGRESTANO e SACRISTANO. sust. masch. Colui che è proposto alla cura della Sagrestia. Sagrestano.

SAGRESTIA e SACRESTIA. SUST. FENN.

Luogo nel quale si ripongono e guardano le cose sacre e gli arredi della chiesa. Sacrestia, Sagrestia.

sagrificio.sust.masch. Dicesi un'azione penosa e dispiacevole che si fa in grazia altrui. Sagrificio, Sacrifizio. Lasc. Pinz. 5. 2. Dall'una ho avuto sei lire, e dall'altra questo anello, che proprio è stato come aver fatto un sacrifizio.

SAIA. SUST. MASCH. Specie di panno lano sottile e leggiero, di cui si fa comunemente sottane a' preti. Saia.

SALAME. SUST. MASCH. Carne salata, come prosciutto, mortadella, ec. Salame. Buon. Fier. 3. 1. 11. Tu porgi a me quel resto del salame.

SALAMELICCO. SUST. FEMM. Voce scher-

zevole che vale Saluto. Salamalec, Salamilec, e Salamaleca. Salv. Disc.2. 325. Salamaleca presso i Turchi è lo stesso che dire Pax tibi, d'onde abbiamo fatto il nostro Salamalec, cioè cerimonioso saluto, e riverenza profonda.

SALAMOIA. SUST. FRMM. Acqua insalata per conservarvi entro pesci, funghi, ulive, e simili. Salamoia. Cr. 9.86.
11. Le quali (uova) ottimamente serbar si possono lungo tempo, se si terranno tre ore nel sale trito, o nel-

la salamoia.

SALARE. VERB. ATT. Asperger che che sia di sale per dargli sapore, o per conservarlo. Salare, Insalare. Bocc. Nov. 76. 2. Ed era sua usanza sempre colà d'andarsene la moglie, ed egli in villa, ed ucciderlo (il porco), e quivi farlo salare.

SALARIARE. VERB. ATT. Dar salario. Salariare. Bocc. Nov. 95. 5. 11 quale dove ben salariato fosse, per arte nigromantica proffereva di farlo.

SALARIO. sust.masch. Mercede pattuita che si dà a chi serve. Salario. Bocc. Nov. 84. 4. Voleva essere e fante, e famiglio, ed ogni cosa, e senza alcun salario sopra le spese.

SALASSARE, v. NSAGNARE.

SALASSO. v. NSAGNIA.

SALATO. SUST. MASCH. Lo stesso che salame. Salato, Salame, Carne secca. Agn. Pand. 56. Se tu manometti il vino forte e il salato guasto.

SALATO. ADD. da SALARE. Salato, In-

Salato

5. Vale ancora Di qualità e sapor di sale. Salato.

SALCICCIA e SALCICCIO. SUST. FEMM.
e MASCH. Carne minutissimamente battuta e messa con sale e con altri ingredienti nelle budella del porco. Salsiccia. Lib. Son. 72. Salsiccia poi che
parea di verzino, Sottil, ben trita,
netta e cotta a punto. Si avverta che
quello che da noi dicesi Caro di Salciccia, toscanamente dicesi Rocchio
o Salsicciuolo. V. CAPO., §. 6.

S. FARB SACICCI di una cosa, si dice del Ridurla in minutissimi pezzi. Fur salsiccia di checchessia. Bern. Orl.

1. 3. 28. Ne vogliam far salsiccia e notomia.

SALCICCIONE e SACICCIONE. SUST. MAsch. Spezie di grossa Salsiccia. Salsiccione. Bean. Rim. 1. 11. E fansi le salsicce, Cervellate, ventresche, e salsiccioni.

SALDARE e SAUDARE. VERB. ATT. Risnire, Riappiccare insieme le cose rotte; e dicesi propriamente di metalli. Saldare.

S. SALDARR dicesi pure di conti, e vale Vedere il debito e credito, e pareggiarli. Saldare i conti, o le ragioni. Sen. Ben. Varch. 6. 4. Onde tu che eri come creditore venuto, saldato il conto, te ne parti debitore.

SALDATURA SAUDATURA SUST. FRAM.

L'azione del Saldare, e la parte saldata. Saldatura. Benv. Cell. Oner. 43.

Ogni volta che si ha da saldare, è necessario mettere sopra la saldatura fatta un poco della detta lega.

SALDATURO e SAUDATURO. SUST. MAsch. Strumento per saldare. Saldatoio.

SALDO. SUST. MASCH. Il saldar delle ragioni e de' conti. Saldo.

SALE. SUST. MASCH. Sostanza che serve pel condimento de' cibi, e per preservare le cose dalla putrefazione. Sale.

S. Dolce DB SALE, detto di umo vale Sciocco, facile ad essere gabbato. Dolce di sale. Bocc. Nov. 32. 11. Donna zucca al vento, la quale era anzi che nò un poco dolce di sale, godeva tutta udendo queste parole.

SALENITRO. SUST. MASCH. Spezie disale che si estrae da diverse cose, come da' calcinacci, dalle stalle e simili. Nitro, Salnitro. M. Aldob.
Quelle che non sono dolci ec. siccome sono acque che hanno natura
di solfo ec. ed hanno natura di salnitro.

SALERA. SUST. FEMM. Vasetto nel quale si mette il sale che si pone in tavola. Saliera. Fir. As. 247. Io misi sottosopra ciò che era su per le tavole, e su per la credenza, bicchieri, guastade, saliere, coltelli ecc.

SALIMASTRO. Add. Che tiene del sale. Salmastro. Cr. 6. 75. 3. Si cuoca la menda in acqua salmastra e in aceto.

48

SALMA e SARMA. sust. remm. Carico che si pone a' giumenti. Salma, Soma.

SALSAPARIGLIA. BUST, FEMM. Pianta americana la cui radice è molto usata in medicina, come sodorifero. Salsa-

pariglia.

SALTABANCO e SALTIMBANCO. sust. MASCH. Venditore di bagattelle. Ciurmadore, Giurmatore, Ciarlatano, Cerretano, Cantambanco. Salv. Gran. 2.5. Ho più sacraie più bossoletti E alberelli che non ebbe mai Cantambanco. Red. Esp. Nat. 12. I ciarlatani, per dare a vedere la potenza e il valore de' loro antidoti, mangiano gli scorpioni, e i capi delle vipere.

SALTARELLO e SALTARIELLO. sust.

MASCH. Ciascuno di que'legnetti che negli strumenti di tasto fanno sonare le
corde. Salterello. BART. Suon. 4. 4.

Fattosi a cercarle ad una ad una (le
corde del gravicembalo) trovò mancare al salterello dell'ultima quel pocolin di panno, che, ricadendo in giù
il salterello, tocca la corda e ne am-

morza il suono.

sorta di pesce insalato. Salume, Salume. Buon. Fier. 3. 1. 10. Che veggh' io? Piatti di frastagliami, Frutte, pane, salumi: ove vann' eglino?

Si avverta che Salume e Salsume in toscano sono più generali del nostro Sa-LUME; chè si dicono ad Ogni sorta di camangiare che si conserva col sale.

SALUTARE. VERB. ATT. Fare qualche atto di civiltà, di ossequio, o simili ad alcuno in presentarglisi incontrandolo, o in qualche altra occasione. Salutare. Vir.SS.Pad. 1. 76. Poichè gli ebbe salutati, dipo' alquanto gli benedisse.

SALUTE. SUST. FEMM. E costiluzione di corpo senza dolore, e senza impedimento di operare. Salute, Sanità. Cas. Lett. 15. Pregando nostro Signore Id-

dio per la salute sua-

S. ALLA SALUTE TUA, SUA, POSTRA ec. Maniera di dire, di cui ci serviamo quando beviamo ad onore di alcuno. Alla salute di alcuno; Alla vostra salute, e simili.

SALUTO. SUST, MASCH. Il salutare. Saluto.

SALVA. SUST. FRMM. Lo sparo che si fa ad un tempo di molti archibugi, o pezzi di artiglieria in segno di onore, o di festa; ed anche molti colpi di artiglieria fatti continuamente nella medesima occasione. Salva.

SALVACONDOTTO. sust. MASCH. Sicurtà che dànno i Principi, perchè altri ne'loro stati non sia molestato o nella persona, o nella roba. Salvocondotto.

SALVAMENTO e SARVAMIENTO; e dicesi Arrivare a salvamiento o a
sarvamiento e simili; e valgono Giungere senza dànno, sano e salvo. A Salvamento. Red. Lett. 2. 33. La Cassetta consegnata per mandare a Genova ecc. è arrivata a salvamento.

SALVARE. VERB.ATT. Difendere, Conservare, Trar di pericolo. Salvare.

S. SALVARSI. neut. pass. vale Scampare dalle pene infernali; Andar l'anima in luogo di eterna salute. Salvarsi.

SALVAREGINA. SUST. FEMM. Orazione che si fa alla nostra Donna, così detta dalle parole con cui comincia. Salve-

regina.

SALVIA. SUST. FEMM. Pianta aromatica di cui si fa diversi usi. Salvia. Ca. 6. 116. La salvia si pianta con le piante e co'rami giovani del mese d'Ottobre e di Novembre, e meglio del mese di Marzo.

SALVIETTA e SARVIETTA. sust. FEMA.

Piccola tovagliuola che si tiene dinanzi
a mensa per nettarsi le mani e la bocca.
Salvietta, Tovagliuola, Tovagliuolo,
Tovagliuolino. Galat. Dee adunque
l'uomo costumato guardarsi di non
ugnersi le dita sì che la tovagliuola
ne rimanga imbrattata.

SALZA. SUST. FEMM. Condimento di più maniere, che si sa alle vivande, per aggiugner loro sapore. Salsa, Savore. Bocc. Nov.72.13. Desinava la mattina con lui Binguccio dal Poggio ec. sicchè egli

voleva far della salsa.

SAMPOGNA. SUST. FEMM. Strumento rusticano musicale di fiato. Zampogna, Sampogna, Cornamusa. Malm. 1. 34. Così fanno talor due fantoccini Al suom di cornamusa per Firenze.

SAMPOGNARO e ZAMPOGNARO. PARTE.

MASCH. Chi mona la zampogna. Zampognatore.

SAMPOGNELLA. DIM. di SAMPOGNA.

Sampognella, Zampognetta.

SANARE. VERB.NEUT. & NEUT.PASS. Prender sanità, risanarsi, guarirsi. Sanare. Fr. Giord. 73. Entrato in un bagno d'olio lavorato, il quale i medici l'avevano fatto acciocchè sanasse ec.

SANCOLIPREVOLI. SUST. MASCH. Giuoco da fanciulli, che si fa mettendosi
uno o più a sedere sopra una tavola
sospesa da due funi raccomandate a
due alberi o a due travi del palco,
ed un altro o più dando moto alla detta
tavola: ovvero Col mettersi all'estremità di una trave bilicata sopra di un
altra, e quindi farla alzare e abbassare a guisa di mazzacavallo. Altalena.
Lod. Mart. Rim. Burl. 57. Chiamasi
questo giuoco l'Altalena, Perchè ei
consiste a chi lo vuol far bene In levar alto, ed aver buona lena.

SANGUE. SUST. MASCH. Quell'umor vermiglio che scorre nelle vene, e nelle

arterie degli animali. Sangue.

5. 1. SANGUE, figuratamente prendesi per L'avere. Sangue. Segner. Pred. 13.6. Per lasciar ricca dote non dubitasti di succhiare il sangue de'poveri, e di schernire i sudori de' giornalieri.

5. 2. Non RESTARE SANGUE NCUOLLO, si dice di Chi ha grandissima paura.
Non rimaner sangue addosso. Malm.
11. 12. E per paura a chi fu percosso
Non rimase in quel punto sangue addosso.

0.0880

5. 3. Essere latte e sangue, dicesi di Chi è di bel colore. Essere latte e sangue. Salvin. Annot. Buon. Tane. 4. 4. Noi diciamo di una persona di stato, e di bel colore; ella è latte e

sangue.

5. 4. A SANGUE CALDO; A SANGUE FREE-DO; vagliono; Nel calore della passione, o Dopo che la passione è calmata. A sangue caldo, A sangue freddo. Segn. Mann. Lugl. 24. 2. Chiunque pecca, perchè vuol peccare; Chi not sà? Con tutto ciò alcuni peccano a sangue caldo, altri peccano a sangue freddo.

S. S. SANGUE DI DRACO. Sugo gommoso

congelato, ma facile a striturarsi, di color rosso; che si tras per via d'incisione da un albero dell' India, chiamato Drago. Sangue di dragone; Sangue di Drago. Ricer. Fior. 61. Usisi quello che è di color rosso acceso, trasparente e frangibile chiamato sangue di drago in lagrime.

SANGUETTA. SUST. FEMM. Verme acquatico che sugge il sangue delle parti del corpo, alle quali si applica. Mignatta, Sanguisuga. Red. Oss. An. 88. Quel che dico delle sanguisughe d'acqua dolce, dico altresì delle sangui-

sughe di mare.

SANGUINACCIO. sust. mascn. Vivanda fatta di sangue per lo più di maiale.

Sanguinaccio.

SANNALO. SUST. MASCH. É quella Sorta di calzare che si adopera principalmente da frati mendicanti. Sàndalo.

SANTARIELLO. DIM. di SANTO in sentimento del 2.º S. Santerello, Santarello. Seg. Fion. Cliz. 2. 3. Ei non si può ire ad altri che a fra Timoteo, che è nostro confessore di casa, ed è un santarello.

SANTILLO. sust. MASCH. Immaginella di Santo stampata in legno o in rame.

Santino.

SANTO. SUST. MASCH. Ciascuna di quelle pilture o stampe in cui sia effigiato alcun santo, o altro. Santo.

SANTO. ADD. Quegli il quale è eletto da Dio nel numero de' beati, e nella Chiesa tenuto o canonizzato per tale. Santo.

- S. 1. SANTO PADRE. Maniera con cui comunemente si appella il Papa. Santo Padre.
- 5. 2. Santo, si chiama anche Colui che in questo mondo vive santamente. Bocc. Nov. 45. 16. Per ventura v'era una sua donna, la quale buonissima santa era.
- S. 3. APERE QUALCHE SANTO IN PARA-DISO, O QUALCHE SANTO PER APPO-CATO, vale Aver buoni aiuti, o gagliardi protettori per conseguir checchessia. Avere qualche santo, o buon santo in paradiso.

SANTOCCHIERIA. SUST. FEMM. Simulata pietà, Ipoerisia. Santocchieria, Bac-

chettoneria.

SANTOCCHIO e SANTUOCCHIO. PARTE. MASCH. Dedito alla Santocchieria. Santocchio.

sanzaro. sust. masch. Quegli, che si intromette tra i contraenti per la conclusione del negozio, e particolarmente tra il venditore e il compratore. Sensale, Cozzone. Bocc. Nov. 80. 3. Da questo libro della dogana assai volte s' informano i sensali, e della qualità, e della quantità delle mercatanzie. Bocc. Nov. 15. 2. Il cui nome era Andreuccio di Pietro, cozzone di cavalli. Si avverta che Cozzone si dice propriamente il sensale de' cavalli.

SAPONARO. sust. masch. Colui che fabbrica o vende sapone. Saponaio, Sa-

poniere.

S. Saponaro, diciamo ancora A quelli che vanno per le strade con una sporta in braccio, vendendo sapone, ovvero barattandolo a cenci, o comperando ancora cenci a moneta. Cenciatuolo.

S. SAPONARI, si dicono pure da Napoletani Quelli che, stando in una bottega, comperano e rivendono sferre o altre cose vecchie. Ferravecchio.MATT. FRANZ. RIM. BURL. 171. Rincolla spesso ancora qualche piede Di vaso rotto, o di tavola antica, Come fra i ferravecchi se ne vede.

SAPONATA. SUST. FEMM. Quella schiuma che fa l'acqua doce sia disfatto il sapone. Saponata. Red. Oss. Anim. 38. In questi moti s'imbrodolano d'una spuma o bava simile ad una saponata

bianchissima.

SAPONE. SUST. MASCH. Un composto fatto con olio o altre materie grasse ed un alcali, che si adopera per lavare e purgare i panni, e per bagnar la barba innanzi di raderla. Sapone. BERN. ORE. 2. 10. 20. Poi gli ha senza sapone il mento raso.

SAPONETTO. DIM. di SAPONE. Sorta di sapone più gentile ed odoroso che si adopera principalmente per la barba, e per lavarsi le mani. Saponetto. Buon. Fier. 2. 2. 6. Pasticchi, saponetti, delicate Conce di guanti e

di scarpini adorni.

SAPORITO. Add. Che ha sapore, Di-buon sapore. Saporito, Saporoso. Fr. Giord. Pred. I pesci arrostiti sono migliori e più saporiti che quelli che sono lessi nell'acqua.

graziosa e di spirito. Uomo Saporito. Salv. Pros. Tosc. 2. 109. Come si vede giudiciosamente fatto dal saporito Redi nel suo vago e famoso Di-

tirambo.

SAPUTA mia, tua e simili, e vale;
Non sopendolo io, tu ec. Senza Saputa mia, tua ec. Bocc. Nov. 36. 19.
Perdono vi domando ec. di avere senza vostra saputa chi più mi piacque

marito preso.

SAPUTO. ADD. Dicesi A persona savia, accorta, ed ancora per ironia A chi presume e vuol far mostra di sapere. Saputo; Saccente, Sacciuto, Sputasenno. Nov. Ant. 2. 2. Maestro avvisa questo destriere, chè mi è fatto conto che tu se'molto saputo. Vanch. Erc. 96. Questi tali foramelli e tignosuzzi che vogliono contrapporsi ad ognuno chiamansi ser saccenti, ser sacciuti. Si avverta che quando si dice per ironia o per dispregio è meglio usare Saccente, Sacciuto, Sputasenno.

SARACA. SUST. FRMM. Sorta di pesce di mare che si mangia insalato. Salàcca.

SARCIRE. VERB. ATT. Ricucire in moniera le rotture de' panni che non si scorga alcun mancamento. Rimendare-Bell. Disc. 1. 246. Ch' ella sa questi ritagli così appuntati, ch'ella gli rimenda con tanta finezza, che non par che sossero distaccati giammai.

SARCITURA. SUST. FEMM. L'Atto del rimendare, e La parte rimendata. Ri-

mendatura, Rimendo.

SARDA. SUST. FEMM. Piccolo pesce di mare, del quale si fa grande uso salato. Sardella, Sardina. Franc. Sacc. Nov. 87. Levata questa vivanda vennero sardelle in tocchetto.

SARDONICO. ADD. E si dice Riso sor-

donico. v. RISO S.

SARECA e SARACA. sust. Penn. È una sorta di veste con piccole e corte falde, la quale si adopera da momini vili, e per lo più da servitori. Giubbetto.

SA

SARRECCHIA e SERRECCHIA. sust. Femm. Strumento di ferro curvo e tagliente, del quale si servono i contadini per segare erbe. Falce, Falcinola,

SARTU e SARTORE. Lo stesso che CU-

SETORE v.

SAVORRA. SUST. FRMM. Si dà questo nome alle materie pesanti quali sono le
pietre, i ciottoli, la ghiaia, la sabbia, il piombo, il ferro ec. che si mettono nel fondo della stiva di una nave
per farla immergere nell'acqua e abbassare il suo centro di gravità, onde acquisti la stabilità necessaria, facendo equilibrio con lo sforzo del vento nelle vele. Zavorra, Savorra.

SAUDARE v. SALDARE.

SAUDATURA. V. SALDATURA.

SAUDATURO V. SALDATURO.

SAUZUMMARO.PARTE. MASCH. Colvi che usa negli atti, nelle parole, e negli abiti soverchia negligenza, e va scomposto, ed ha costumi e maniere vili. Sciatto,Sciamannato e più propriamente Ciompo.

SAZIARE. VERB. ATT. e NEUT. PASS. Dar sufficientemente da mangiare per acquetar la fame, o per soddisfare l'ap-

petito. Saziare, Saziarsi.

SAZIETA' e SAZIITA'. SUST. FEMM. Il mangiare o ber tanto da soddisfare interamente l'appetito. Sazietà.

SAZIO. ADD. Che ha contento l'appetito; Ch'è sazio. Sazio, Satollo.

SBACANTARE. VERB.ATT. Cavare il contenuto fuor del continente; contrario di Empiere. Votare. Bocc. Nov. 50. 10. Gittovvi suso un pannaccio d'un saccone, che satto avea il di votare.

SBAFANTE. PARTE. MASCH. Chi ei millanta; Chi fa bravate, millanterie. Millantatore, Bravaccio, Spaccone, Tagliacantoni, Smargiasso. Stor. Riv. M. Ben mi diceva Rinaldo che costui era un grande millantator di parole.

SBAFANTERIA. sust. Femm. Falso vanto che uno si dia. Millanteria, Smargiasseria, Bravata, Braveria, Favata. Cas. Lett. 83. Hanno che contare e che ridere delle tue balorderie e delle tue millanterie. Bong. Fin. Lib. 321. Se ne torno a casa, e le sue bravate se ne andarono in fumo.

SBAFARE. YERB. MEUT. Mandar Juora i vapori. Esalare, Svaporare. DAV. Colriv. 161. Bisogna, subito pigiato, imbottarlo, spesso travasarlo, non lasciarlo ne' vasi sturati svaporare.

f. SBAFARB, figuratamente vale Mandar fuori, Alleggerire, Sminuire, e dicesi il più delle volte di passione e di affetto. Sfogare, Sfogarsi. Disc. CALC. 33. Non dee ad alcuno di essi la stizza montare, o sdegnarsi per esser troppo tosto alla zusta divelto, come se quivi la sua collera dovesse sfogare.

SBAGLIARE. VERB.ATT. CHEUT. Shaglia-re, Errare. Salvin. Pros. Tosc. 1. 183. Porta seco dalla nascita come necessario corredo, lo shagliare e fallire. Belling. Son. 228. Ch' all'affibiarsi

spesso e's' erra il buco.

Si ponga ben mente a questo esempio nel quale si ha il modo toscano: Errare il buco nell' effibiarsi, il quale risponde puntualmente al nostro, Seagliare LO PERTUSO NELL'APPUNTA-RESE.

S. SBAGLIARE L'ABITO; dicesi de' Sarti quando errano e mal tagliano un'abito. Shagliare, Shagliare la misura. Voce dell' uso di Firenze.

SBAGLIO. SUST.MASCH. Losbagliare.Sba-

glio.

SBALESTRARE. VERB.ATT. & NEUT. PASS. È le siesso che SBERTECELLARE. V. SBALLARE. VERB. ATT. Aprère e Disfare le balle. SBALLARE.

SBALLATO. ADD. DA SBALLARE. Tollo

di balla. Shallato.

S.SBALLATO, figuratamente dicesi di Uomo sopraffatto da debiti e da miseria. Spallato.

SBANDITO e SBANNITO. PARTE. MASCH.

Rubatore di strada. Malandrino. G.
VIL. 8. 71.5. Quella che non ardea,
sgombrandosi, era rubata da malandrini.

SBARAGLIARE. VERB. ATT. e NEUT. PASS. Sbarattare, Disperdere, Dissipare. Sbaragliare. TAC. DAV. ANN. Un cavallo, rotta la cavezza, spaurito dalle gri-

da, correndo si avvenne in certi, e

sbaragliolli.

SBARARE. VERB. ATT. Parlandosi di cadaveri, vale Fenderne la pancia o il petto per osservare alcuna cosa. Sparare. Maestruz. 1. 46. Deesi adunque isparare la donna s'ella è morta.

SBARATTO. sust. masch. dicesi a Gesto o Atto superbo, che fa un uomo

in collera. Impeto, Boria.

J. FARE UNO SBARATTO, è Fore un atto, un gesto ad alcuno mostrando dispregio e sdegno. Non avendo potuto rinvenire modo o frase toscana che propriamente risponda a questa napoletana, avvisiamo che si possa dire: Fare un atto, un gesto superbo e sdegnoso.

SBARO. SUST. MASCH. Lo Sparare. Se-

zione.

SBARAZZATO. VERB. ATT. Togliere via gl' imbarazzi, o gl' impedimenti. Sbarazzare. Buon. Fier. 2. 4. 15. Mentre che la dogana si sbarazza Per dar

luogo alle vostre mercanzie.

SBARBATO. ADD. Dicesi ad ch' è privo di barba. Sharbato. Matt. Franz. Rim. Burl. 2. 102. E molte genti, che si son pelate, Possono in' un tratto aver barba e capelli, E si metton le barbe alle sbarbate. Ci piace di avvertire che ad uomo di barba rada e spelacchiala, toscanamente dicesi Barbucino, come si vedrà dall'esempio che qui arrechiamo.Gio.Vill.12.8.13.Piccoletto di persona, brutto, e barbucino ec.

SBARCARE. VERB. ATT. e NEUT. Calare o Uscire della barca. Sbarcare. Buon. Fier. 4. 4. 18. Imbarcare, sbarcare, urtarsi insieme, Investirsi, slargar-

si ec.

SBARCO. SUST. MASCH. Lo sbarcare. Sbarco.

SBARRA. SUST. FEMM. Tramezzo che si melte per separare o per impedire il passo, ed anche si prende per Qualunque ritegno messo a traverso, acciocche una cosa non ruini o non si richiugga. Sbarra.

SBARRETTARSI. VERB. NEUT. PASS. Salutare altrui col trarsi la berretta. Sherrettarsi. Alleg. 160. Al quale io fo l'inchino e mi sberretto.

SBATTERE, VERB. ATT. Spessamente scuotere, ed agitare. Shattere. Soden. Coltiv. 104. Volendo fare il vin bianco limpido e trasparente, piglia l'albume di tre nova e gettale nella botte avendole sbattute prima sin che facciano tutte la schiuma.

S. 1. SBATTERE, è ancora Battere alcuno violentemente in terra, o contro il muro. Sbatacchiare. Tac. Day. Anns 1. 12. Con le spade ignude, come pazzi, s'avventano a'centurioni ec. e

per terra te gli sbatacchiano.

5.2. SBATTERE vale ancora Percuotere o battere con camato, o bacchetta lana o panni per trarne la polvere. Scamatare. Buon. Fier. 2. 4. 15. Scamata, Risciacqua panni, canta, suo-

**na , gr**ida.

SBERTECELLARE e SVERTECELLA-RE. VERB. ATT. & NEUT. PASS. E con cattivi consigli e con suggestioni e mali esempi trarre alcuno del diritto sentiero, e indurlo a mal fare. Guastare, Corrompere, Sviarsi; Guastarsi, Corrompersi.

SBIANCHITO. ADD. Di colore che tende al bianco. Sbiancato. Tac. Dav. Ann. 11. 130. Altri dicono di pampani

sbiancati.

SBIRRAGLIA. SUST. FEMM. Tullo il corpo insieme de' birri. Sbirraglia, Birraglia. Buon.Fier. 4. 1. 21. Non seppi si fare Col volermi celar che la sbirraglia Non mi scoprisse.

SBIRRO. sust. Masch. Sergente della corte, Ministro della giustizia, che fa prigioni a islanza di essa, gli uomini. Sbirro, Birro. Bern. Oal. 2. 21. 38. Appena avea ciò Brunello inteso Che dagli sbirri su tolto di peso.

SBITARE. VERB. ATT. Scommettere le cose fermate colla vite. Svitare.

SBOCCARE. VERB. NEUT. Svoltare, o svoltando riuscire. Sboccare. Ambr. Furt. 4. 1. Voltate a man manca ec. sboccate poi a man destra.

SBOCCATO. ADD. Disonesto, e soverchiamente libero e incauto nel parlare. Sboccato. Cant. Carn. Ott. 27. B or non si vede uomini in vecchiezza Più superbi di loro e più sboccati.

- 5. 1. Szoco 1 ro, dicesi pure ad Como che ridice facilmente le cose ch'egli ode. Sgolato. Tes. Ba. 7. 26. E sì ti guarda da quello che ti dimanda, s'egli è lusingatore sgolato, ch'egli non può celare quello, ch'egli ode, nè ritener quello che gli entra per li orecchi.
- J. 2. SBocc⊿ro,si dice anche al Cavallo che non cura il morso. Sboccato, Duro di bocca. Morg. 12. 42. Cavalcava un alfana smisurata, Di pel morello e stella avea in fronte; Solo un difetto avea ch' era sboccata.

S. 3. Sboccato, si dice ancora de cani che per stanchezza o per altro non addentano. Sboccato. Disc. Calc. 21. Come cacciatori che avessero i veltri sboccati, e non potessero in sul giu-

gnere la fiera azzannare.

5. 4. Sboccaro, aggiunto a fiasco pale Manomesso, e talora anche Rotto nella bocca. Sboccato.

SBOCETIARE. verb. weut. Mandar fuori la voce gridando. Bociare, Vociare.

SBORDONE. SUST. MASCH. Basione che usano i pellegrini in viaggio per appoggiarsi. Bordone.

SBORRARE. VERB. NEUT. Dar fuori o dire checchessia liberamente. Sbor-

SBORSARE. VERB. ATT. Propriamente pagar di contanti. Sborsare. Ar. Cas. x. 5. Poi quando aspetto che i denari sborsino Non ci hanno il modo; mi domandan termine.

SBORSO e SBORZO. sust. masch. Lo sborsare; Pagamento, ed ancora Il denaro sborsato. Sborso. Cecch. Esalt. Ca. 2. 2. E'mi bisogna Fare uno sborso, chè costui non è Per dir di sì, s'io non pago i suoi debiti.

SBOSCARE. VERB. ATT. Levar via, Tagliare, o Diradicare il bosco. Disbo-

scare, Diboscare.

SBOTARE. VERB. NEUT. PASS. E dicesi per modo d'esempio: Quello cadendo, si ha Sbotato un piede, e vale Che le ossa della congiuntura della gamba col piede per alcuno accidente si sono rimosse dalla loro natural positura, e si ha a dire: Quegli cadendo si ha storto, slogato, dislogato un piede.

Storcersi, Slogarsi, Sconclarsi, Dislogarsi, Disconciarsi. M. Vill 9. 61. Il capitano ec. sconciossi il piede in forma, che non poteva più stare in su' piedi. Bean. Oal. 1. 2. 43. E dislogossi in quello il destro piede.

SBOTATURA. sust. Femm. Lo slogarsi. Dislogamento, Storcimento, Storta. Lib. cur. Malatt. In quella caduta dalla rupe gli avvenne il disloga-

mento di un braccio.

SBUTTARE, verb. neur. Spaccarsi o Aprirsi; e si dice di quelle cose, che per la troppa pienezza o altra violenza s' aprono e si rompono. Scoppiare.

SBOTTONARE. VERB. ATT. Spibliare i bolloni, contrario di Abbottonare. Sbottonare. VIT. PLUT. Sopra queste parole sbottonò le sue robe ( cioè i suoi

abiti).

SBOZZARE. VERB. ATT. Lo siesso che ABBOZZARE. v.

SBRACARSI. VERB. NEUT. PASS. Cavarsi le brache, ovvero i calzoni. Sbracarsi.

SBRACATO ADD. da SBRACARE. Sbracato, Sbracolato. Ant. Alam. Son. 19. Ma mi pare un birrone scioperato, Cieco, sbracato, e senza panni in dosso.

5. SBRACATO, dicesi pure a chi abbia i calzoni o altra veste non abbottonata. Sfibiato, Slacciato, Dislacciato.

SBRACCIARSI.verb.neut.pass.Scoprirsi le braccia nudandole d'ogni vesta. Sbracciarsi. Malm. 7.67. Arriva a casa e sbracciasi; e si mette ec. Sopra quel sacco a far le sue vendette.

S.SBRACCIARSI, figuratamente vale Adoperare in checchessia ogni forza e sapere. Sbracciarsi. Buon. Fier. 3. 1.6. Ma che noi prima Cidobbiamo sbracciare, ed ogni nostra Forza adoprare in lor per ben curargli.

SBRASCIARE. YERB. ATT. Allargar la brace accesa, perché essa renda maggior caldo. Sbraciare. Min. Ann. Malm. 11. 44. Sbraciare vuol dire stuzzicare la brace perchè si accenda; o l'accesa spandere alquanto.

SBREFFEIA. SUST. FEMM. Certi atti e gesti che si fanno per ischernire al-

trui. Sberleffe, Sberleffo.

SBREFFEIARE. VERB. ATT. Schernire

alcumo. Sperieffare.

SBRICARE e SBRICARSL verb. Att. e NEUT. PASS. Dar fine con prestezza e speditamente ad operazione che si abbia tra mano. Sbrigare, e Sbrigarsi. Vit. Crist. 135. Disse Gesù a Giuda : isbrigati di far tosto quel che tu dei fare.

SBRIGHI. sust. masch. e si usa solo al plurale. Così dicesi Ciascuno di que'cani o quaglie d'osso e di legno a'quali stando ritti si tira con pallottole di legno o altro, e si fanno cascare giocando. Galiossi, Rullo, Rocchetto.

SBRUFFARE. VERB. NEUT. Mandar fuora l'alito con impeto e a scosse per lo più a cagione d'ira. Sbuffare. Bern. Orl. 1.16.24. Come levato si rivolta Orlando Di sdegno acceso Sbuf-

fando, e Soffiando.

S. SBRUFFARE, attivamente Spruzzar con la bocca. Sbruffare. Tes. Pov. C. 18. Ad uno che non può tenere lo capo saldo, falli uno sacchetto ec., e sbrufsalo ben di vino.

SBRUFFO. SUST. MASCH. Lo Sbuffare, Soffiamento, Tremito. Sbuffare.

S. 1. Seruffo. Spruzzo particolarmente gettato per bocca, o pure dall'armeggiamento di chi nuota. Sbuffo, Sbruffo. Malm. 11. 35. Sbruffi fetenti scaricando e rutti In un tempo spaventa e ammorba tutti.

S.2. SBRUFFO, dicesi ancora a Quel colpo che danno i liquori, uscendo con furia in gran copia, e all'improvviso. Zaffata. Franc. Sacc. nov. 155. Il medico non lasciò l'orinale, ma diguazzandosi di qua, e di là, tutta l'orina gli andò sul cappuccio ec. e alcuna zaffata nella bocca.

SBUCCIARE. VERB. NEUT. Si dice dell'uscir del fiore fuori della sua boccia. Sbocciare. Salvin. Disc. 3. 31. Perchè le cose nella primavera muovono e sbocciano, ma non maturano.

SBURIARE. VERB. NEUT. Mandar fuori l'alito a bocca aperta. Asolare, Alitare.

SBURIATA. SUST. FEMM. L'Alitare. Asolo.

SBREVIATO. ADD. Dicesi a Persona licenziosa ed impeluosa. Sfrenato, Dissoluto, Scapestrato. Tac. Dav. Ann. 4. 89. D'Affrica a questa guerra ogni malandato e scapestrato più correva.

SCACAMARRONE, che dicesi ancora SCARRAFONE sust. masch. *Macchia* fatta in sul foglio con inchiostro. Scorbio, Sgorbio. Burch. 3. 10. Ne' tanti sgorbi sa l'anno un notaio.

SCACATIARE. VERB. NEUT. Propriamente il gridar delle galline, quando hanno fatto l'uovo, e de' polli quando hamo paura. Schiamazzare. Varch. Erc. 62. Schiamazzare ( dicesi ) delle gallice quando hanno fatto l'uovo.

SCACAZZIARE. VERB. NEUT. Mandat fuora gli escrementi, che si avrebbero a mandare in un trallo, e in un luogo, in più tratti, e in parecchi luoghi. Scacazzare.

S. 1. Scacazziarsi de Paura, vole Avet gran paura e timore. Scacazzarsi. Burch. 1.5. Tal che ancor di paura si scacazza.

S. 2. Scacazziare carta. Imbrotter con inchiostro, o con freghi o con schizzi d'inchiostro carta. Fare Scorbi, o Sgorbi; Scorbiare, Sgorbiare, Schiecherare, Scarabocchiare.

SCADUTO. ADD. Infelice, Disgraziato. Scaduto. Car. Volg. Om. S. G. Perciocchè nè le medesime cagioni; nè li medesimi appetiti sono ec. degli iracondi e de' mansueti, de' fortunati e degli scaduti.

SCAFA. Sust. Femm. Specie di naviglio piccolo, che si usa per passare i grandi fiumi. Barca, Barchetta, Navicella, Navicello. Si noti che Scasa è pure toscano, ma è propriamente quella specie di naviglio piccolo ch'è al servizio di un bastimento maggiore.

SCAFAIUOLO. SUST. MASH. Colui che quida la scara ovvero il navicello. Navicellaio, Navichiere, Navalestro, Barcainolo. Varch. St. 9. 254. Infino a questo luogo arrivano i navicellai che vengono contro all'acqua con i loro navicelli carichi di roba.

SCAFAREIA. SUST. FEMM. Vaso di terro colta nel quale per lo più si Lavano le stoviglie. Catino. Lab. 190. Le quali non in iscodella ma in un catino, a guisa del porco, così bramosamente mangiavano, come se pure allora per lungo digiuno fosse della Torre della fame uscito.

SCAFARIELLA. SUST. FRMM. Vaso più piccolo del catino, che si adopera per lo più dalla povera gente ad uso di lavarsi le mani. Catinella, Catinuzzo, Catinellina, Catinelluzza, Catinetto.

SCAFO. SUST. MASCH. Quella parte dell'anello dove è poeta e legata la gemma. Castone. But. Purg. 22. 1. Anella senza gemme, cioè ec. senza castone,

dove si mette la gemma.

SCAGLIA. SUST. PEMM. Ciascuna di quelle piastrette dure per lo più lisce e trasparenti, le quali quasi a modo di embrici coprono la pelle della più parte de'rettili e de'pesci. Scaglia, Squama. Dant. Inc. 29. E sì traevan giù l'unghie la scabbia, Come coltel di scardova le scaglie.

SCAGNARE. v. SČAMBIARE.

SCAGNO. v. SCAMBIO.

SCAGNENTE. SUST. MASCH. Quella costa fatta di maglie a rovescio, ch' è nella parte deretana della calza. Co-

stura, Rovescino.

SCAGLIOLA. SUST. FEMM. Spezie di pietra tenera simile al talco, della quale si fa il gesso da doratori, ed anche una composizione o mestura con cui si ricuoprono le tavole o simili. Scagliuola, Scagliuolo, Specchio d'asino. Ricet.Fior.14. Lo scagliuolo fatto della pietra speculare, che è piuttosto gesso che allume.

SCALA. SUST. FEMM. Strumento portatile di legno per salire. Scala a piuoli. Malm. 9. 14. Drizzate al muro assai scale a piuoli, Il sulire tenevano una baia. Ci piace di avvertire che que bastoni, sopra i quali si reggono gli scalini delle scale a piuoli, di-

consi propriamente Staggi.

S. Scala, diciamo ancora la GRADIA-TA. v.

SCALANTRONE, sust. MASCH. Strumento stabile di legno per salire. Scala di legno.

SCALCAGNARE. VERB. ATT. Pestare o Calcare altrui il calcagno della scarpa, andandogli appresso. Scalcagnare. SCALDARE.v.SCARFARE e SCAUDARE.

SCALDAVIVANDE. SUST.MASCH. Vasetto per lo più traforato, dentro al quale si mette fuoco per tener calde le vivande ne' piattelli. Scaldavivande.

SCALDINO. SUST. MASCH. Vaso di rame, o di ferro, o di terra, o di altro materiale, a uso di tenervi entro brace, o carboni accesi per iscaldarsi. Caldano, Caldanuzzo. B. Cell. Oref. 16. Si debbe ec. aver preparato un caldanuzzo con suoco.

SCALELLA. DIM. di SCALA. Scaletta. SCALINATA. Sust. Femm. Lo stesso che GRADIATA. V.

SCALZAGATTI. PARTE. MASCH. Mascalzone, Uomo vile. Scalzacane, Scalzagatti, Scalzagatto. Malm. 5. 54. Torna e rispondi a questo scalzagatto, Che si crede ingoiar con le parole, Ch'io non so quel ch'ei dica.

SCAMA. SUST. FEMM. La scorza dura e scabrosa che ha il pesce sopra la

pelle. Scaglia, Squama.

SCAMARE. VERB. ATT. Levar le scaglie

a' pesci. Scagliare.

SCAMAZZARE. VERB.ATT. Rompere, Ammaccare una cosa percolendola e infrangendola. Schiacciare.

S.Scanazzana, diciamo ancora delle uva, che si calcano per trarne il vino. Pi-

giare.

SCAMAZZATO. ADD. da SCAMAZZARE. Pesto, Schiacciato, Pestato.

SCAMBIARE e SCAGNARE. VERB. ATT.

Dare o Pigliare una cosa in cambio
di un' altra. Scambiare.

SCAMBIO e SCAGNO. sust. mascn. Lo scambiare. Scambio, Cambio, Scambiamento.

SCAMMISATO e SCAMMESATO. ADD. Vestito solo di camicia e di calzoni. Scamiciato. Fr. Sacch. Nov. 229. E giunto a Carrara così scamiciato, domandando molto più che la prima volta ec., tristo tristo si tornò a Parma.

SCAMONEA. SUST. FEMM. Pianta medi-

cinale. Scamonea.

S.Scamonba, vale ancora figurat. Quantità di gente vile e abbietta. Marmaglia, Canaglia, Bordaglia.

SCAMPANIARE. VERB. ATT. e NEUT. Fare un gran sonar di campane. Scampa-

nare.

Non vogliamo lastiare di far qui avvetire che Scampanare si usa indistintamente per significare qualsivoglia grande sonar di campane: e però quando Scampaniare si adopera a denotare quel continuo sonar che si fa le cumpane per cagione d'allegrezza o di festa, dicesi propriamente Sonare a festa, a gloria, o a distesa; e quando si sona le campane pur continuatamente, perché altri invochi il divino aiulo in occasione di callivo tempo, che da noi dicesi ancora Sc<sub>AM</sub>-PANIARE, si vuole propriamente adoperare Sonare a mal tempo. VARCH. Stor. 11. 400. Agli quattordici sonarono le campane a gloria tutto il giorno quant' egli fu lungo. Bellinc. Son. 231. Poi sonava a mal tempo le campane.

SCAMPANIATA. sust. Frmm. L'atto dello

scampanare. Scampanata.

SCAMPOLO. SUST. MASCH. Ciò che rimane di qualunque cosa. Avanzo, Rimasuglio, Scampolo.

SCAMPOLILLO. DIM. di SCAMPOLO.

Scampoletto, Scampolino.

sattamente, Esaminare per la minuta, Fare lo scandaglio. Scandagliare. Ga-LIL. SIST. 124. Il quale le ha prodotte e sicuramente esaminate, e scandagliate puntualissimamente.

SCANAGLIO. SUST. MASCH. Calcolo, Ripruova, Esperimento. Scandaglio.

SCANCARIATO. ADD. Dicesi dello stomaco cattivo ed in pessimo stato. Sgangherato, Sgangheratissimo. Car. Lett. 2. 103. Buoni mostacciuoli ec. venuti opportunamente per soccorrere a uno stomaco, che mi trovo sgangheratissimo.

S. Scancartato, che talvolta dicesi ancora Sguarrato, è un aggiunto che si dà a bocca, quando è eccedentemente larga. Svivagnato: Rocca svivagnata. Alleg. 288. Le palpebre hanno quasi arrovesciate, Gli occhi traversi, e ciglia e cape' neri, E denti radi, e bocche svivagnate.

SCANDALIZZARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. Dare scandalo, o Pigliare scanda-lo. Scandalizzare, Scandalizzarsi, Scan-

dalezzare, Scandalezzarsi.

SCANDALO. SUST. MASCE. Parlare, o Operare men che bene. Scandalo.

SCANNARE. VERB. ATT. Tagliare la canna della gola. Scannare. Bern.Onl. 1. 8. 41. Fanciulli e vecchi presero e scannaro.

SCANNELLARE. vens. ATT. Incavare legno, o pietra, o simil cosa, per ridurla a guisa di piccolo canale. Scanalare.

SCANNETIELLO. DIM. di SCANNO. Piccolo scanno. Scannello, Panchetta, Panchetto, Panchettina, Panchettino, Deschetto. Bocc. Lett. Pin. Ross. 277. Trovato sopra una rustica panchetta sedere al fuoco. Burch. 1.100. Seggonsi a piè dell'uscio con dolori, Perchè dentro non son deschetto o panca.

SCANNETTO. SUST. MASCH. Dicesi negli strumenti da corda, come violino, chitarra, ec., a quel Legnetto che tiene attaccate e sollevate le corde. Ponticello. Buon. Tanc. 2. 7. Chitarrin mio. ec., Se mel di', vo'rifarti il ponticello, E ti vo'tutto quanto rincor-

dare.

SCANNO. SUST. MASCH. Panca da & dere. Scanno, Scranna.

SCANZAFATICA. PARTE.MASCH. Chi fugge la fatica, Pigro, Poltrone. Fuggifutica. Dep. Decam. 135. Detto da lui secondo l'uso dell'età sua, e non perforza di rima, come vorrebbono certifuggifatica, sebben per avventura nol credano.

SCANZO. SUST. MASCH. Lo scansaire, La sfuggire. Scansamento, Sfuggimento. Salvin. Disc. 3. 12. La virtà ed la vizio, e il seguimento di quella, e lo scansamento di questo, ec.

SCANZARE. VERB. NEUT. e NEUT. PAS Discostarsi, Allontanarsi. Scansarsi

S. SCANZARB, attivam. vale Salvare, Liberare da un pericolo. Campare, Scanpare.

SCANZIA. SUST. FEMM. Istrumento prolongia di legno, che ha varie capacità e spartimenti, ne quali si ponguali scritture, libri, ed altro. Scansia, Scallade, Armadio, Armario. Bart. Uom. Lette 1. 77. E con ciò farsi in capo una libreria di tanti autori, di quanti se

ne hanno i libri nelle scansie. Marm. 8. 24. Uno scuffale v'è di libri vari, Ch' eran la libreria di Simon Mago.

SCAPARE. VERB. ATT. Levar la testa alle acciughe (ALICI) ed altri simili pesci prima di salarsi. Scapare.

SCAPATO. ADD. da SCAPARE. Scapato. §. Scaparo, dicesi ancora ad Uomo senza capo, cioè cervello. Scapato.

SCAPECE. SUST. FRAM. Si dice al Pesce fritto ed altre cose, che si condiscono con aceto ed altri ingredienti per conservarli. Pesce, e simili, marinato.

SCAPEZZARE e SCAPIZZARE. verb.

ATT. e neut. pass. Rompere, Spezzare una cosa dalla parte superiore.

Scapezzare, Scavezzare. Buon. Fier.

4. 3. 6. Va, che tu crepi, e che ti rompa il collo, E quel ti si scavezzi.

S. Scaphzzarb, neut. vale Avere inclinazione a dormire, o per sonno, o per debolezza. Áver la cascaggine, Cascar di sonno.

SCAPITARE. VERB. NEUT. e NEUT. PASS.

Perdere e mettere del capitale; Metterci del suo; Andarne col peggio.
Scapitare. Tes. Br. 7. 16. Amerei
più scapitare, che laidamente guadagnare.

SCAPITO. Lo stesso che DISCAPITO. V. SCAPOLARE. VERB. ATT. Slegare le bestie, cavando loro la cavezza o altri lègami. Sciorre, Sciogliere.

S. Scapolarsi, neut. pass. dicesi delle bestie che si liberano da legami. Sciogliersi. Vugliamo avvertire che Scapolare è voce toscana, ma, come avvertono gli Accademici della Crusca, vecchio vocabolo e da non usare.

SCAPOLO. ADD. Dicesi ad Uomo senza moglie. Scapolo. Salvin. Disc. 2. 468. Così gli uomini scapoli riconosciamo andare di fiero coraggio adorni.

SCAPPARE. VERB. NEUT. Fuggire, Uscire, o Andar via con velocità, con astuzia, o con violenza. Scappare; e in modo più familiare, Scapolare, Battersela, Nettarsela, Sbiettarsela, Svignare. Bocc. Nov. 77. 63. Ma fermamente tu non mi scapperai dalle mani.

5. Scappare, dicesi ancora del Liberarsi

che fanno le cose tese e ritenute da quelle che le ritengono. Scappare, Scattare, Scoccare. Salvin. Disc. 2. 322. A un tratto, rimosso l'ostacolo, scappa e scatta qual malinconica molla.

S. Scappars, in significato neutro, vale Liberarsi da un pericolo. Scampare, Campare, Bocc. Nov. 66. 11. Dove, mercè di Dio e di questa gentil donna, scampato sono. G. Vill. 11. 50. 2. E se la nostra cavalleria avesse più studiato il cavalcare, non ne campava nomo.

SCAPRICCIARE. V. SCRAPICCIARE. SCAPRICCIATO. V. SCRAPICCIATO.

SCARAFONE. SUST. MASCH. Sorta d'insetto nero, grosso quanto un grillo, ma schiacciato e vago della farina. Piattola.

S. SCARAPONE DE CAMPAGNA, dicesi a un Animaletto nero simile alla piattola, che depone le uova nello sterco, 
e lo riduce in forma di palla, rotolandolo per terra, e conducendolo dove vuol tenere o conservare le sue uova. Scarafaggio. Ombl. S. Giov. Gr. 232.
Come scarafaggi rivoltare e rimestare lo sterco suo.

SCARAVATTOLO. sust. MASCH. Cappelletta nella quale si dipingono o conservano le immagini di Dio e de Santi. Tabernacolo, Scarabattola, Scarabattolo. Bocc. Nov. 73. 3. Vedendolo stare attento a riguardar le dipinture e gli intagli del tabernacolo.

SCARCAGNARE. v. SCALCAGNARE.

SCARCHIAPONE. PARTE. MASCH. Dicesi di Persona simulata, doppia, e che non dice la cosa com'ella sta. Faguone, Soppiattone, Soppiattonaccio, Sorbone. Vanch. Encol. 72. Tali persone, che non si vogliono lasciare intendere, si chiamano coperte, segrete, e talvolta cupe, e dalla plebe soppiattòni. Non vogliamo tralasciar d'avvertire che Sorbone differisce alcun poco da Faguone e da Soppiattone; perocché si dice propriamente d'Uomo cupo e che, tulto inteso a' propri vantaggi, procura segretamente ed accortamente di conseguirgli.

SCARDA. Sust. Yemm. Piccolo pezzuolo

che si leva da marmi a da altre pietre in lavorando con lo scalpello. Scaglia. Tratt. Umil. Di pietre e di scaglie sa egli succiare l'olio o il mele.

S. 1. Scarda de fucile, è Quella pietra da cui, battendosi col fucile, ne esce il fuoco. Pietra, Pietra focaia o da fuoco. Bocc. Nov. 22. 7. Fatto con la pietra e coll'acciaio, che seco portato avea, un poco di fuoco, il suo torchietto accese. Ott. Com. Inf. 14. 263. La rena si accendea come fa l'esca sotto il fucile che batte la pietra focaia.

§. 2. Scarda, è ancora un Pezzetto di di legno che nel tagliare o rompere i legnami si viene a spiccare. Scheggia. Mong. 7. 50. Balzano i pezzi di piastra e di maglia Come le schegge d'in-

torno a chi taglia.

SCARDARE. VERB. ATT. Roffinar la lana con un istrumento da noi delto CARno, e da' toscani Cardo e Scardasso.
Scardassare. CANT. CARN. 265. Ognun qualche mestier, qualche arte
piglia, Chi più alta o più bassa, Chi
purga o tinge, chi lava o scarmigna,
Chi pettina o scardassa.

SCARFALETTO eSCARFALIETTO.sust.

MASCH. Vuso di rame, o simile, in forma di padella, con coperchio traforato, dentro del quale si mette fuoco, e con esso si scalda il letto. Scaldaletto.

SCARFARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. Indurre il caldo in checchessia. Scaldare.

SCARFAMANE. sust. Masch. Sorta di giuoco puerile, che si sa accordandosi più a porre le mani a vicenda una sopra l'altra, posata la prima sopra un piano; e, traendo poi quella di sotto, si porta sopra tutte le altre, battendo forte. Scaldamane. Malm.2. 45. Faceva con gli sposi a scaldamane.

SCARFASEGGE. PARTE. MASCH. Uomo ozioso e senza faccende. Sfaccendato, Scioperato, Perdigiorni, Pancacciere, Pancaccio, Frustamattoni Buon. Fier. 4. 4. 2. Oziosi pancaccieri, che, osservatori Di chiunque passi, o dà d'intoppo ad essi, Ne formano il model, levan la pianta.

SCARICA e SCARRECA.sust.vemm.Spa-

rata di più arme da suoco ad un tem-

po. Scarica.

SCARICABARRILI eSCARRECAVARRILI. SUST. MASCH. Giuoco fanciullesco, che si fa da due soli che si volgono le spalle l'un l'altro, e intrigate scambievolmente le braccia si alzano a vicenda l'un l'altro. Scaricabarili.

SCARICARE, SCARECARE e SCARRE-CARE. VERB. ATT. e NEUT. PASS. Levare o Posare il carico da dosso. Scaricare. Bocc. Nov. 80. 2. Facendole scaricare tutte in un fondaco, il quale in molti luoghi è chiamato Doga-

na ec., le portano.

S. I. SCARICARE FUCILI, ARTIGLIB-RIE, e simili, vale Farne uscire la carica col dare loro fuoco. Scaricare. Bart. As. 1. 2. 81. Ma quegli o per inganno del fiume, o ec., prima di essere a tiro, scaricarono l'artiglierie, e perderono i miglior colpi.

S. 2. SCARICARE, neut., parlandosi di colori, vale Perdere alquanto della loro vivacità. Scaricare. Ner. Art. Vetr. Se fosse troppo carico (di colore), dàgli un poco di manganese che lo sa

scaricare.

SCARLATO. sust. e add. masch. Color rosso e molto vivo. Scarlatto.Red.Os. An. 27. Conservava un colore di scarlatto vivissimo. Legg. B. Umil. 6. La gonnella iscarlatta nuova che le avea comperata il marito, la strinse ec.

SCARLATO. SUST. MASCH. Panao lano tinto di scarlatto. Scarlatto. Fr. Giord. Pred. Chi desse una fina roba di scarlatto per una di foglia di fico, mal

cambio avrebbe fatto.

SCARMO. SUST. MASCH. Caviglia di legno o di ferro piantata a bordo di un battello a remi, che serve a tener fermo e fisso il remo che vi è legato. Scarmo.

SCARNARE. VERB. ATT. Dicesi di Cosa cui si levi alquanto della superficie. Scarnare. DAV. Colt. 169. Aguzzale (le marze) e scarnale con taglientissimi ferri.

SCARNO. ADD. Che ha poca carne. Scar-

no, Magro.

SCAROLA. sust. FEMM. Pianta erbacea che si caltiva negli arti, e si man-

gia per lo più in insalata. Indivia, Endivia, Schernola. Amer. 46. Il suo-lo era ripieno di fronzuti cavoli, e di cestute lattughe, e d'ampie bietole, e d'aspre borragini, e di sottili scheruole, e di molte altre civaie.

SCARPA. SUST. FEMM. Il calzar del piede fatto per lo più di cuoio. Scarpa.
Ci piace di avvertire che quella che
da noi dicesi MPIGNA DE LA SCARPA,
toscanamente è detta Tomaio; e quella che noi diciamo Sola, dicesi Suolo.

S. I. Scarpa, dicesi ancora Quella sorta di riparo aggiunto per maggior saldezza alle mura. Contrafforte. Galil. Dial. Con catene, puntelli, contrafforti, barbacani, e sorgozzoni riparare alla ruina.

S. 2 SCARPA SCARCAGNATA, dicesi Quella scarpa che si porta senza offibbiare o legare. Scarpa a cacaiuola. Buon. Fier. 3. 1. 9. Lasciate che 'n piè aveà a cacaiuole Le scarpe, anzi alla soglia.

SCARPARO. PARTE. MASCH. Colui che fa le scarpe. Calzolaio, Calzolaro.

SCARPELLINO. PARTE. MASCH. Quegli che lavora le pietre con lo scarpello. Scarpellino. Buon. Tanc. 5. 5. Chè per far rezzo giù certe brigate Di scarpellini ve l'avean tesa.

scarpesamiento. sust. masch. Lo scalpitare. Scalpitamento. Matt. VILL.

1. 56. Quando due, quando quattro, quando sei, e talora fu che dodici vi si trovarono morti dalla stretta e dallo

scalpitamento della gente.

S. SCARPESAMIENTO, è ancora lo Stropicciamento de' piedi in andando. Scalpiccio, Stropiccio. Bocc. Nov. 81. 4.
Sentendo lo scalpiccio che Rinuccio
facea. E Nov. 5. 5. Parendogli aver
sentito alcuno stropiccio di piedi per
lo dormentoro, ad un piccolo pertugio
puose l'occhio.

SCARPESAE. VERB. ATT. Calcare col piede il piede d'alcuno, o per caso, o deliberatamente. Scalpitare, Pestare,

Premere.

S. Scarpesare, dicesi ancora del Pestare e Calcare alcuna cosa co'piedi in andando. Scalpitare, Scalpicciare; ma Scalpicciare ei adopera propriamente a significare il Calpestare con istropiccio di piedi, infragnendo. Pallad.
La pianterella nata si vuol guardar
dallo scalpitar delle bestie. Agn. Pand.
28. Porregli dove meno augiassono i
seminati, meno mugnessono i campi,
e nel còrre i frutti meno si scalpicciassono i lavorii.

SCARPETELLA. DIM. di SCARPA. Scarpetta, Scarpettina, Scarpettino, Scarpettino, Scarpettino, Scarpino. Buon. Fier. 2. 2. 6. Pasticchi, saponetti, delicate Conce di guanti e

di scarpini adorni.

SCARPIELLO. SUST. MASCH. Strumento di ferro tagliente in cima, col quale si lavorano i legni e le pietre. Scarpello, Scalpello. G. VILL. 1. 43. 7. La detta pietra per maestri con picconi e scarpelli per forza fu tagliata e dibassata.

SCARPONE. sust. MASCH. Scarpa vecchia. Ciabatta. Fr. Sacch. Nov. 90. Non è l'arte tua di cucir ciabatte, e far

calzari?

S. SCARPONI, diciamo ancora le Pantofole o Pianelle. v. PANTOFANO.

Si avverta che Quegli che fa e vende gli scarronzo pianelle, dicesi Pianellaio. SCARSO. Add. Alquanto manchevole.

Scarso, Scemo. Fa. Giord. Pard. S. Gli richiamò a misura, non piena, ma

scema.

SCARTAPELLARE. VERB. ATT. Legger presto, per lo più con poca attenzione. Scartabellare. GAL. Sist. 179. Si ritirano in istudio a scartabellar gl'indici e' repertori, per trovar se Aristotele ne ha detto niente.

scartare. Verb. Att. e neut. Gellare in giocando a monte le carte che non si vogliono, o che si hanno di più. Scartare. Malm. 8. 61. Sendo scoperto aver di più una carta, Perchè di

rado quando ruba, scarta.

5. 1. SCARTARB, per metaf. vale Separare il buono dal cattivo di qualunque cosa. Scartare. Menz. Sat. 7. Già tu non fai per me, sgorbia; io ti scarto.

5. 2. Scartare, neut. Dire altrui villa nia. Svillaneggiare. Mor. S. Gr. Più si studiano di riprendere il male con isvillaneggiare, che di confermargli nel bene.

SCARTATA. SUST. FEMM. B dicesi Fere UNA SCARTATA ad alcuno, e vale Dir villania ad ulcuno. Svillaneggiare. Bocc. Nov. 79. 42. Sentirono alla donna dirgli la maggior villania che mai si dicesse a niun tristo.

SCARTELLATO. ADD. Che ha lo scar-TIELLO, ovvero il gobbo. Gobbo, Scrignuto, Gibboso. Tac. Dav. Ann. 15. 213. Costui su uno de' più insami mostri di quella corte, allievo di un

sarto gobbo, buffon mago.

SCARTIELLO. SUST. MASCH. Quel rilevato che hanno in su la schiena gli womini gobbi. Gobbo, Gobba, Scrigno; ma Scrigno dicesi più propriamente de' cammelli. Onel. S. Gr. Dice · eziandio Moisè che chi ha il gobbo, cioè chi è scrigmuto, non sia ordinato al sacerdozio. Vanch. Suoc. 2. 1. Ed io non avea questa gobba, anzi era diritta come un fuso.

SCARTO. SUST. MASCH. Lo scartare, ed anche Le carte stesse scartate. Scarto.

5. 1. Scarto, per similit. dicesi Qualunque cosa che si sia rigettata dopo sceltone il meglio tra varis della stessa specie. Scarto, Sceltume, Marame. Fir. As. 32. Da quale di costoro hai tu compro questo marame?

SCARUSO. ADD. Col capo scoperto, Senza nulla in testa. In zucca.Buon.Fier. 4. 5. 4. Chi in cappa, chi in guarnacca, e chi in giubbone, Chi spettorato, chi in zucca, chi senza Le

scarpe.

SCASARE. VERB. ATT. Rovinare, Mandare in perdizione. Spiantare, Desolare. Segnen. Pred.37.7. lo gli voglio (gli Ebrei) tutti distruggere, gli voglio spiantare, gli voglio sterminare.

SCASATO. ADD. Afflitto, Sconfortato. Desolato.

SCASSARE & SCASCIARE. VERB. ATT. Aprire sforzando, e rompendo per lo più a cagione di furto. Scassare, Scassinare. Salvin. Senop. 3.81. Ma avendo l'intesa delle robe con lei seppellite, i ladroni scassando la sepoltura, tolsero tutto il prezioso, e il corpo fecero sparire. Salv. Granch.3. 12. Egli avea già mezzo scassinato quell' uscio.

S. 1. Scassans, trattandosi di terra, vate Lavoraria profondamente, sradicandone gli alberi. Scassare, Divegliere. Soder. Colt. 41. Meglio è sradicare le viti vecchie ec., e dopo due anni ec. ripiantarle di nuovo, scassando il terreno.

J. 2. Scassans, parlandosi di scritture, od altro, vale Segnare sopra la scrittura con la penna si che non si possa più leggere. Cassare, Cancellare. VIT. SS. PAD. Cassate questa scritta e questo titolo ch'è sopra la porta,

e scrivete così.

SCASSATURA. Sust. Pemm. *Frego* 1irato sopra la scrittura, a fine di cassare quello che si è scritto. Cancellatura. Vir. Pirr. 64. Così fossero vedute le correzioni, i riscontri, i volgarizzamenti degli autori, le bozze, le cancellature ec., che per avventura sarebbe più compatito chi mette in luce le sue satiche.

SCASSIARE. VERB. ATT. Dicesi propriamente Lo scuoter che fanno i cocchieri con impeto la toro frusta, la quale

però scoppia. Squassare.

SCATENARE. VERB. ATT. Trarre di catena, Sciorre altrui la catena. Scatenare.

S. Scatbnarb, per metaf. vale Scappar fuori, Sollevarsi con furia ed impeto. Scatenare. Red.Dirin. 41. Or qual nera con fremiti orribili Scatenossi tempesta fierissima.

SCATENATO. ADD. da SCATENARE.

Scatenato.

S. DIAVOLO SCATENATO, dicesi di Persona bestiale, perversa. Diavolo scatenato. Bocc. Nov. 22. Se io posso raffrenare questo diavolo scatenato.

SCATOLA. SUST. FEMM. Arnese a simiglianza di vase, fatto di legno sottile, o anche d'altre materie, per uso di riporvi entro checchessia. Scatola. Bocc. Nov. 76. 12. Vennono con una scatola di galle, e col fiasco del vino. Si noti che malamente dicesi oggi da alcuni Scattola, e Scadola.

SCATOLELLA. DIM. di SCATOLA. Sca-

toletta, Scatolina.

SCATOLONE. ACCR. di SCATOLA. Scatolone, Scatolona.

SCAUDARB, SCAVODARE & SCALDARE. VERB ATT. Cuocere checchessia nell'acqua. Lessare. Bocc. Nov. 61. 6. Ed egli ed ella cenarono un poco di carne salata che da parte avea fatto lessare. Si avverla che Scaldare, ch'è voce loscana, mal si adopera da alcuni in sentimento di Lessare; chè Scaldare è lo stesso che il napoletano SCARFARE.

SCAVARE VERB. ATT. Cavar sollo, Af-

*fondare, Far buca.* Scavare.

J. SCAY ARB, neut. dicesi di Quel percuotere che fanno i polli, gli uccelli, i quadrupedi, la lerra, quasi zappandola. Raspare, Razzolare: ma Razzolare è propriamente de' polli. Poliz. ST. 1. 86. Pien di sanguigna spuma il cinghial bolle ec., E rugge, e raspa, e per armar sue forze Frega il culloso cuoio a dure scorze. Cnon. Vel-LUT. 14. E cadendo in sul palagio una gran pietra, e cadendole in capo, non la senti se non come losse stata poivere venuta giù per razzolar di polli.

SCAVO. SUST. MASCH. Lo scavare. Scavatura, Scavamento. Barr. Lapide trovata nella scavatura sotto terra in

montagnone.

SCAVODARE. V. SCAUDARE.

SCAZZATÚ. ADD. Che ha scazzimma, cioè cispa. Cisposo, Caccoloso, Birr. Red. Lia avea cisposi- gli occhi, e Rachel era bellissima.

SCAZZETTA. SUST. FEMM. Quella piccola berrellina, per lo più di sela, combaciante al capo, che adoperano i preti per coprirsi la chierca. Soli Deo. Così dicesi in Firenze.

SCAZZIMMA. SUST. FEMM. Umore che acola dagli occhi, e si risecca intorno alle palpebre. Cispa, Caccole. Lib. Cur. Malatt. Serve a pulire le cac-

cole degli occhi.

SCEGLIERE. VERB. ATT. Cernere, Separare, o Mettere di per sè cose di qualità diverse, per distinguerle o per eleggerne la migliore; e talvolta Eleggere semplicemente. Scegliere, Scerre. RICETT.FIOR.11. Di quelli (somi) che vengono di fuori e di paesi lontani, bisogna scerre quelli che sono più pieni.

S. SCECLIBER L'INSALATA, dicesi Il levar via e purgarla dell'erbe callive e delle foglie fradice. Nettare l'insalata. Lasc. C. 1. Nov. 4. Di lontano vide la Mea in sull'uscio sedersi, e nettare l'insalata.

SCELLA e ASCELLA. SUST. FEMM. Membro col quale volano gli uccelli e altri animali. Ala, Ale. Bocq. Nov. 32. 17. Molle volte la notte volò senza ale.

5. Scelle de lo pesce, diconsi Quelle quasi alette che hanno i pesci. Pinna, Pinne. RED. ESP. MAT. 43. Tutto lo spazio del corpo della torpedine che è situato tra ec. la testa e tra il luogo dove son collocate le pinne, è occupata da una sostanza fibrosa.

SCELLATO. ADD. Non sano, Alquanto malato. Infermiccio, Malaticcio, Malsano. Vend. Crist. 1. Era stato mollo tempo infermo e malsano, e febbri-

citava ogni die.

SCEMIARE. VERB. ATT. Mostrare il contrario di quello che l'uomo ha nell'animo e nel pensiero. Simulare, Fingere, Infingere, Fingersi, Infingersi, Far Loia, Marstruzz. 2. 7. 1. Non 6 sempre bugia ciò che noi simuliamo e infingiamo.

SCEMIATORE. ADD. Scaltro, Aslulo, ma che s'infinge semplice; e Chi sa le cose e mostra di non saperte. Fagnone. VARCH. STOR. 2. 56. Uomo sollecito e diligente, ma fagnone, come dicia-

mo, e vantaggioso.

S. FARE LO SCEMIATORE, vale Fingere di non sapere alcuna cosa o di non esserne informato. Fare il gnorri o lo gnorri, Fare l'indiano. Red. Lett. 113. Non faccia lo gnorri. Buon. Figa. 4. 3. 9. Vedete com'ei fan ben l'indiano.

SCEMITA'. Sust. Femm. Mancanza d' ingegno o di giudizio. Scimunitaggine, Scempiaggine, Babbuassaggine, Balordaggine, Bessaggine, Scempiezza.

S. Schmita, si dice anche delle Azioni e delle parole che manifestano difetto d'ingegno e di giudizio. Scempiezza, Scimunitaggioe, e simili. Y ARCH. Ercol.47.lo non crederò mai che di bocca di Dante fossero uscite cotali scempiezze.

SCE MO. ADD. Chi ha poco senno. Scemo,

Sciocco, Scimunito, Scemplato, Scientificato, S

SCENA. SUST. FEMM. Paese o Luogo finto sul palco da' comici. Scena. LASC. SPIR. PROL. La scena è Firenze, dove si fin-

ge che intervenisse il caso.

S. 1. Scene, più particolarmente diciamo Le tele confitte sopra telai di legno e dipinte, per rappresentare il luogo finto da' comici. Scene.

5. 2. Scena, si dice anche Una delle parti in cui sono divisi gli atti della commedia, o della tragedia. Scena.

5. 3. CAMBIARSI LA SCENA, figurat.
vale Mutarsi la faccia delle cose o de-

gli affari. Mutarsi la scena.

S. 4. VENIRE O COMPARIRE IN SCENA, vagliano Venire al pubblico, Apparire, Venire, Comparire in iscena.

S. 5. Questa è una scena, Questa è una scena di commedia: dicesi a Cosa inaspettata e faceta. Ridicolosaggine, Tannata, Buffoneria.

SCENARIO. SUST. MASCH. Lo spazio occupato dalle scene, e Le scene stesse.

Scenario.

S. SCENARIO, dicesi ancora a Quel foglio in cui sono descritti i recitanti, le scene, e i luoghi pe' quali volta per volta deono uscire in palco i comici, e altre simili cose concernenti le commedie, le tragedie, ec. Scenario, Mandafuora,

SCENNENTE. sust. masch. Colpo che si dà nel capo a mano aperta. Scapezzone. Cirif. Calv. 3. 81. Sicchè la gente si sece allargare Per non aver

di quelli scapezzoni.

SCENNERE. VERB. NEUT. e ATT. Andare in basso, Calare. Scendere.

S.I. Scrner, vale ancora Bestemmiare.
Mandar giù. Malm. 9. 56. Ritiratasi
in camera in sul letto, Manda giù
Trivigante e Macometto.

S.2. SCHNERSI, O SCHNERSE NA COSA: vale Crederla quando ella è detta ancorchè non vera. Bersi una cosa. Fir. Nov. 8. 302. Che diavol direte voi ch' e' se la cominciarono a bere.

SCEREGARE o SCERIARE. VERB. ATT. Leggermente stropicciare. Fregare. Libr.

Masc. Fregalo lungamente coll'olio laurino.

S.I.SCERIARE, si dice pure del Lavare e Nettar che si fa le stoviglie imbrattate. Rigovernare. Fia. Luc. 4.6. Che pensier fa' tu, che di marito ei ti diventi famiglio? e che si stie'n cucina aiutar rigovernare alla fante?

S.2. Schriers, neut. pass. Stropicciare, Pulire, ed é proprio quello che fanno le donne in lisciandosi. Strebbiarsi, Azzimarsi, Raffazzonarsi. Sen. Pist. Perchè ti pubblichi e azzimi e a-

dorni studiosamente?

SCERIATURA. SUST. FEMM. Acqua nella quale si son lavate le biancherie. Lavatura. G. VILL. 11. 26. 1. Torbida come acqua di lavatura di cenere.

SCERIAZIONE e SCEREGAZIONE SUST.

FEMM. Lo stropicciamento che si fa
colla palma della mano sopra qualche
parte dell'ammalato per divertire gli
umori. Fregagioni. Fin. As. 135. Egli
è come toccar la pietra a fargli le
fregagioni o alle braccia o alle gambe, o presso ch'io nol dissi.

SCEROCCO. v. SCIROCCO.

SCERVELLARE e SCIRVILLARE. VERB.

ATT. e NEUT. PASS. Mettere a tortura il cervello: Affaticarsi, a fine di comprendere una qualche cosa. Stillare o Distillare l'ingegno, Lambiccarsi il cervello, Stillarsi il cervello. Ren. Ins-152. Volle piuttosto lambiccandosi il cervello scrivere che l'asino non impidocchisce.

SCERVELLATO. ADD. Quegli a cui è uscito il cervello. Scervellato, Discervellato. Ving. Eneid. Quello incontanente scervellato abbattè, dicendo.

SCERUPPO. SUST. MASCH. V. SCIRUPPO. SCESA. SUST. FEMM. Via o Luogo per il quale si cala dall' alto al basso; contrario di Salita. Scesa, Calata, Colo. Cr. 2. 1. 81. La quale (piova) discende con impeto dalla scesa, o vero pendio del monte. Matt. Franz. Rim. Burl. Alla calata la bestia strascipa.

S. 1. Scrsa, dicesi pure l'Atto dello scendere. Scesa, Discesa, Calata, Calo.

Scesa. Burch. Son. 1. 122. Signor mio caro, se tu hai la scesa, O sei

infreddato, o senti di catarro, Stilla un pertugio d'un chiovo da carro.

S. 3. PIGLIARE ALCUNA COSA PPE SCESA DE TESTA; vale Mettere ogniforza, studio, e diligenza, a fine di conseguire l'intento di alcuna cosa. Prendere, e simili, checchessia a scesa o per
iscesa di testa. Car. Lett. 2. 59.
Gli sarebbe bastato ancora far le prime opposizioni, senza pigliare per iscesa di testa a mandare ogni di suori un suo Trattato contro le cose mie.

S. 4. Scrs<sub>1</sub>, e dicesi F<sub>ARR</sub> un<sub>A</sub> scrs<sub>4</sub>, parlandosi di un uomo che sia diminuito di forze e di sanità. Fare un calo. Salvin. F. B. 2. 1. 18. D'uomo che ha dato, come si dice, nelle secchie, ed è diminuito di forze e di sanità (si dice) da alcun tempo in qua

egli ha fatto un gran calo.

SCETARE. yerb.att.e neut. pass. Rompere il sonno. Svegliare, Svegliarsi, Destare, Destarsi. Sen. Ben. Varch. 5. 28. Alcuni, per fargli destare, non bisogna dar loro, ma basta scuotergli. Bocc. Nov. 44. 10. In cotal guisa dormendo senza svegliarsi, sopravvenne il giorno.

SCETATO. ADD. da SCETARE. Desto.

S. STARE SCETATO. Non dormire. Veg-

ghiare.

SCEVOLIRE. VERB. NEUT. Venir meno, ma quando l'uomo vien meno per
desiderio di cosa che molto gli piace,
o per diletto che gusta. Venir meno,
Mancare, Svenire, Basire. Ma dobbiamo aggiungere che per significar
propriamente lo scevolì napoletano, è
mestieri aggiungere a' verbi detti avanti qualche parola che meglio serva a
dichiarare la cagione per che si sviene o si basisce.

SCHEFENZIA e SCHEFENZIARIA. sust. FEMM. Dicesi di Cosa schifa e stoma-chevole, così fisicamente come moralmente. Schifezza, Laidezza, Sudiceria,

Sporcizia, Sozzura.

SCHEFENZUSO. ADD. Dicesi ad Uomo laido del corpo e dell'anima. Lordo, Sozzo, Vituperato. Bocc. Nov. 85. 24. Sozzo can vituperato, dunque mi fai tu questo?

SCHEZZECHIARE. VERB. NEUT. Legger-

mente piovere. Piovigginare, Piovegginare, Spruzzolare. Fr. Sacch. Nov. 28. Egli è notte buia, e pioveggina, e par che sia per piover più forte.

SCHIACCO. SUST.MASCH. Segno dove gli arcieri o altri tiratori dirizzano il

tiro. Bersaglio.

S. Schiacco de Carta, dicesi a Un piccolo pezzo di carta. Cartuccia, Facciuola. Lib. Cur. Malatt. Scrivi queste parole in una facciuola.

SCHIAFFARE. VERB. ATT., NEUT. E NEUT. PASS. Ha più significazioni, le quali per maggior chiarezza diviseremo in

più paragrafi.

- S. 1. Schiaffare, allivamente, talvolta significa Percuoter con forza o violenza alcuno con qualche cosa, dicendosi per modo di esempio: L'ha schiaffara la carne in faccia.
- 5. 2. Schiaffare, anche in significato attivo, tal altra volta significa Mettere una o più cose dentro di altre. Ficcare, Cacciare.
- 5. 3. Schiaffare, neut. vale Urtare in qualche cosa camminando o correndo; dicendosi per modo di esempio: Il tale correndo è schiaffato de Faccia a lo muro; e si ha a dire: il tale ha dato nel inuro, è intoppato nel muro, ec.
- \$. 4. Schiaffarei, neut. pass. talvolta significa Fermarsi in un luogo; dicendosi: Il tale s' è schiaffato la', e non se ne vuole andare; e si ha a dire: il tale si è sermato in quel luogo, ec.; talvolta significa Mettersi, Porsi indosso, in capo, e simili, alcuna cosa; dicendosi: Il tale s' ha schiaffato il cappello in capo, l'abito indosso, ec.
- 5. SCHIAFFARSI, neut. pass. figuratamente vale Darsi ad intendere alcuna coea. Incaponirsi, Incaparsi, Cacciarsi in capo. Così si dice: Egli si HA SCHIAFFATO QUESTO IN TESTA; e toscanamente si ha a dire: Egli se lo ha cacciato in capo, si è incapato, ec. SCHIAFFETIELLO. DIM. di SCHIAFFO.

Guanciatina. Fr. Giord. Pred. R. Siccome a' fanciulli si danno guanciatine

per vezzo non per ingiuria.

SCHIAFFIARE. VERB.ATT. Dare schiaff. Schiaffeggiare. Segnen. Pred. 35. 13. Se gli affoliarono strettamente d'intorno (i manigoldi a Cristo) chi a sputargli sul viso, chi a schiaffeggiargli le gote.

S. Schiaffiark, vale pure Racconciare cose molto guaste al meglio che si può. Rabberciare, Raffazzonare.

SCHIAFFO. Sust. MASCH. Colpo dato nel viso con mano aperta. Schiasso, Guanciata. Serd. Stor. 16.63. Eleonora ec. s'aiutò sino all' ultimo, facea gagliarda difesa e con le pugna e con gli schialti.

SCHIAFFONE. ACCR. di SCHIAFFO. Guanciata gagliarda, soda. Guancione. CECCH. Che avete voi, e io mi sento dare Un guancion, ch' io balzai di qui colà.

SCHIANARE. VERB. ATT. Pulire e far lisci i legnami con la pialla. Piallare. Ca. 9. 94. 3. Gli alveari sieno piallati, acciocchè lucertole o altri animali salir non vi possano.

S. SCHIANARB LE COSETURE, dicesi dai sarti Il picchiar ch' essi fanno le costure per ispianare il rilevato di esse.

Spianar le costure.

SCHIANTARSI. VERB. MEUT. PASS. Prender paura, Divenir pauroso. Spaurire, Spaurirsi, Spaventare, Spaventarsi.

SCHIANTO.SUST. MASCH. Paura o Gran rimescolamento, ma breve, che cagiona battimento di cuore e frequente alitare e soffiare. Spavento, Battisoffia, Battisoffiola, Batticuore. Fr. Sacch. Nov. 48. M' hai dato siffatta battisofsia, che io non sarò mai lieto, e sorse me ne morrò.

SCHIAPPARO. sust. masch. Sorta di rete per prendere uccelli. Ragna. Ca. 10. 19. 1. Sono altre reti che si chiamano ragne, molto sottili, sicchè nell'aria appena si veggono, colle quali si pigliano molti uccelli, e teudonsi ritte in aria, legate a due pertiche, in luogo donde gli uccelli soglion passare.

SCHIARARE. VERB. NEUT. 6 NEUT. PASS. Divenir chiaro. Schiarire, Schiarare. Guid. G. Sicche innanzi che si schiarasse il giorno, più di ventimila uomini uccisero a ghiado.

5. Schiarars, si dice anche parlando de' liquidi, e significa Divenire chiaro; contrario d'Intorbidare Schiarare, Schiarire. Dav. Colt. 166. Svina e imbotta un po' giovane, acciocchè nella botte alquanto grilli, e perciò si risenta e schiarisca.

SCHIASSIARE. v. SCASSIARE.

SCHIASSO. SUST. MASCH. V. CHIASSO. SCHIATTAMUORTO. PARTE. MASCH. Solterratore de morti. Becchino, Beccamorto. Bocc. Introd. 20. Ma una maniera di beccamorti sopravvenuti di minuta gente, che chiamar si facevano becchini.

Dot. 4. 2. Mentre che io domando SCHIATTARE. verb. Neut. Spaccarsi, o Aprirsi: e si dice di quelle cose che per troppa pienezza o altra violenza s'aprono e si rompono per lo più facendo strepito. Scoppiare. Drn. Comp. 3. 71. Tal cittadino vi fu che per fame patita mangiò tanto, ch' egli scoppià.

5. SCHIATTARSE MCUORPO. Grandemen. te affaticarsi. Affacchinarsi. Ambr. Bern. 2. 6. Piglia almanco un garzone, e di lui serviti, E non ti affacchinar cost tu-

SCHIATTIGLIA. SUST. FEMM. Offesa falta ad altrui a fine di dispiacergli. Nispetto. CAP. BOTT. 5. 85. L'avere 2 lavorare un poco sarebbe un piacere. ma sempre, come ho a fare io, che ho poco o nulla, è na dispetto.

SCHIATTUSO. ADD. Che si compiace di far dispetto. Dispettoso. LAB. 308. Ma lasciamo stare l'essere elle così fiere, così vili, così orribili, così dispettose, come ricordato t' banno le mie parole, ec.

SCHIAVINA. SUST. PEMM. Sorta di coperte da letto fatte di grosso panni

lano. Schiavina.

SCHIEGARE. VERB. ATT. Distendere. Allargare, o Aprir le cose senite is sieme, ripiegale, o ristrelle in pughe. Spiegare.

SCHIERCHIARE & SCHIRCHIARE. VELL NEUT. Incorrere in debolezza, in sali, in errori. Dare in ciampanelle. SCHIFARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS.

Avere a schifo e a stomaco. Schifare. SCHIFOSO. ADD. Che induce nausea, sto-

macaggine. Schisoso.

SCHIOCCA e SCOCCA. SUST. FEMM. Dicesi di frutte, quando molte insieme nascono, e sono attaccate nella cima de' ramicelli. Ciocca. VIT. S. ANT. Offerio all'altare una ciocca di dattili.

SCHIODARE e SCHIOVARE. VERB. ATT. Cavare il chiodo o chiadi confitti. Schiodare, Sconficcare. Lib. Son. 85. Ed ècci un Fiorentin, che 'l Salvatore Di croce sconficcò con le sue mani.

SCHIOPPARE. VERB. MEUT. Far rumore: e si dice delle legna verdi che fanno tale effetto abbruciando. Scoppiettare, Cigolare, Crosciare, Sfrigolare.
Dant. Inf. 13. Come di un stizzo verde ch' arso sia Dall'un de' capi, che
dall'altro geme E cigola per vento
che va via. Ci piace di qui avvertire
che Sfrigolare si adopera propriamente a significare quel rumoretto o fragore che fa il pesce o la frittura nella
padella mentre si frigge.

f. 1. Schioppare, si dice ancora del Formar quel suono che esce del pan fresco o d'altra cosa secca frangibi-

le nel masticarla. Scrosciare.

5. 2. Schioppare, dicesi pure di qualsivoglia cosa dura, o consistente, la quale renda suono acuto nell'essere sforzata, o nello schiantarsi. Scricchiolare.

SCHIOVARE. V. SCHIODARE.

SCHIOVERE. VERB. ATT. Restar di piovers. Spiovere.

SCHIRCHIO. ADD. Dicesi ad Uomo scomposto, disordinato, sregolato. Stravolto.

SCHIRIBIZZO. SUST. MASCH. Bizzarria.
Ghiribizzo, Capriccio. Bern. Ort. 3.
3. 40. A Mandricardo il ghiribizzo
tocca D' udir se la campana ave
buon suono.

SCHITTO. Avv. Solamente, Soltanto,

Solo.

SCHIUDERE. VERB. NEUT. Dicesi delle nova, allorchè da esse nasce l'animale.
Nascere. Red. Ins. Non però unte quelle nova nere nacquero dopo i quat-

tordici giorni, anzi una buona parte indugiarono a nascere fino al vigesimo primo.

SCHIUOPPO. SUST. MASCH. Rumore, Fracasso che nasce dallo scoppiare delle

cose. Scoppio.

5. Schivoppo, per Quel suono o romore che fa alcuna cosa nello scricchiolare. Scricchiolata.

SCHIZZARE. VERB. ATT. e REUT. Saltar fuora, proprio de' liquori, quando scaturiscono per piccoli zampilli con impeto, o quando percossi saltan fuori con violenza; e per similitudine si dice di qualunque altra cosa che salti o scappi fuori prestamente. Schizzare.Fr.Sacch. Nov. 168. Del mese di Luglio battendo fave, gliene venne schizzato una nell'orecchia.

SCHIZZIARE. VERB. ATT. Macchiare con

più colori. Screziare.

S. Schizzeare, vale ancora Spargere di

fango. Impillaccherare.

SCHIZZIATO. ADD. Di più colori. Picchiettato, Picchiato, Screziato. Red. Ins. 129. Mi fu portato un ramo di quercia, in due fuglie del quale erano distesi con bell'ordine più di trenta bruchi coperti di pelo ec., e per tutto il corpo picchiettati di vari colori.

S. Schrzzrato, in sentimento del S. di

SCHIZZIARE. Impillaccherato.

SCHIZZO. SUST. MASCH. Quella macchia di fango, d'acqua, o d'altro, che viens dallo schizzare. Schizzo, Zacchera, Pillacchera. Crech. Paov. 30. Schizzo e zacchera è quella terra molle che andando ci salta su per le calze, e su pe' panni.

Si avverta che Schizzo è più generale, e Zacchera o Pillacchera vagliono propriamente Quel piccolo schizzo di fango che altri si getta in andando se

per le gambe.

SCIABACCO. SUST. MASCE. Planto frequente e comunemente di più persone.
Trambusto, Piagnisteo, Corrotto. Tac.
Dav. Ann. 1. 15. Escono de' padiglioni: che piagnisteo? Che si dolente spettacolo? Varch. Stor. 1. 411.
Mentrechè Firenze era in incredibile trambusto e travaglio, s' ebbe lingua

che'l principe s'era partito dal campo.

S. Sciabbacco, dicesi ancora a Grande romore o strepito che si faccia da uomini o da animali. Chiasso, Chiassata.

Burch. 2. 12. Qui era una chiassata di pollastri, Che ciascuno aspettava averne un guscio.

SCIABBECA e SCIAVECA. SUST. FEMM.

Sorta di rete per pigliar pesci. Sciabica. Buon. Fier. 2.4. 5. Come se il granchio qui trar si dovesse E le scia-

biche tendere o le ragne.

SCIABBO'.sust. MASCH. Quell' ornamento della camicia posto dinanzi al petto.

Lattuga, Gala.

SCIABOLA e SCIABLA. sust. remm. Sorta d'arme bianca dritta o alquanto ritorta, usata da' soldati di cavalleria. Sciabola, Sciabla. Red. Lett. 2. 120. Sua Maestà mandò il suo Silittar a portar una veste di zibellini e una sciabla al Gran Visir in dono.

SCIACCARE e SCIACCARSI. VERB. ATT. e neut. Pass. Rompere o Rompersi il capo per percossa o per caduta. Fiac-

care, Fiaccarsi.

SCIACQUARE. VERB. ATT. Leggermente o mezzanamente lavare e pulir con acqua. Sciacquare, Risciacquare, Sciaguattare. Bocc. G. 10. p. 2. E quivi d'intorno alla chiara fonte fatti risciacquare i bicchieri, chi volle, alquanto bevve. Salvin. Lett.4.2. 261. Le cose che si purgano non si possono purgare, purificare e chiarire, se prima non si sciaguattano. Malm. 7. 19. Giunto al mulin dal mezzo in giù sbracciato, Si sciaguatta i calzoni in quella gora.

J. Sciacquarsi La Bocca, o i DENTI: vale Pulirli con acqua. Risciacquarsi la bocca, Risciacquarsi i denti. Red. Vip. 1. 30. E non per risciacquarsene la

borca (dell'acqua medicinale).

SCIACQUARIARE. VERB. ATT. e NEUT. PASS. Leggermente tavare e pulir con acqua. Risciacquare, Sciacquare. Cr. 4. 44. 1. Allora ottimamente si lavi, e nell'ultimo si risciacqui con acqua calda bene infocata.

SCIADDEO. And. Uomo di poco senno. Squasimodeo, Minchione, Uccellaccio. Bocc. Nov. 57. 4. Se vi cal di me,

venite meco in fino al palagio mio, ch'io vi voglio mostrare il più nuovo squasimodeo che voi vedeste mai.

SCIALACQUARE. VERB. ATT. Spender profusamente, Dissipar le sua facoltà. Scialacquare. Tratt. Consol. 1. 62. Le ricchezze tostamente guadagnate, subitamente si scialacquano, e vengon meno.

SCIALARE. VERB. NEUT. Darsi bel tem-

po. Scialare.

SCIALATA. SUST. FEMM. Il mangiare con allegrezza in brigata. Gozzovigliata, Gozzoviglia, Gozzoviglia, Gozzoviglia, Stravizzo. Lor. Med. Beon. 2. Piace molto a costui la malvagia E ritrovarsi in gozzoviglia e in tresca. Fir. As. 261. Ella facea ogni di mille merenduzze e mille stravizzi di nascosto al marito.

SCIAMARRO. SUST. MASCH. Strumento di ferro con punte quadre, col quale si rompono i sassi e fansi altri lavori di pietra, come macini, e simili. Piccone. Bern. Orl. 1. 3. 6. Chi ha veduto tagliare una torre A forza di piccone e di martelli.

SCIAMBRATO. ADD. Aggiunto proprio ed espressivo delle vesti, allora che sono doviziose intorno alla persona. Agiata

SCIAMMERIA. SUST. FEMM. V. GIAM-BERGA.

SCIANCATO. ADD. Che ha rotta o guasta l'anca. Zoppo, Sciancato. G. VILL. 7.

1. 4. Il primo ebbe nome Carlo secondo, e fu alquanto sciancato.

SCIAPITO e SCIPITO. ADD. Senza sapore. Sciocco, Sciapido, Sciapito, Scipito, Scipido. Cavalc. Frutt. Ling. 195.

Ogni carne gli pare sciapita.

SCIARPA. SUST. FEMM. Cintura che portano gli uomini di guerra. Ciarpa, Sciarpa. Buon. Fier. 4. 1. 1. Un bel panno da stomaco, una ciarpa, Um

cintura co' pendagli d' oro.

SCIARRA. SUST. FEMM. Rissa, Contesa. Sciarra. S. Ant. Conf. Rissa è una contesa di fatti, quando si percuotono insieme l'un coll'altro, o alcuni, ma pochi, con alcuni altri solamente per movimento d'ira, o mala volontà, e chiamasi volgarmente zuffi, o mischia, o veramente sciarra.

SCIARRARE. VERB. NEUT. PASS. Contrastar pertinacemente proverbiandosi.
Bisticciare, Bisticcicare, Rissarsi,
Azzustarsi. Segr. Fior. Cliz. 2. 4. Io
veggo Eustachio e Pizzo che si bisticciano: Ve' be' mariti che si preparano a Clizia. Varch. Sen. Ben. 7. 2.
Per la quale (ambizione) gli nomini
rissano e s'azzustano tutto il giorno.

SCIARTAPELLI. SUST. PEMM. Masserizis cattive e consumate. Ciabatte. Mong. 18. 179. Guarda costui quante cia-

batte ha quie.

SCIASCIARE. VERB. WEUT. Prender sol-

lievo, ristoro. Sciorinarsi.

SCIATICA. SUST. FEMM. Inflammazione di qualche parte del nervo o della membrana che cuopre il nervo isciatico, e che produce asprissimo dolore. Sciatica: e Sciatico dicesi Quegli che è infermo di sciatica. Red. VIP. 1.53. Guariva gli acerbissimi dolori della sciatica.

SCIAVECA. v. SCIABBECA.

SCIAURATO. ADD. Dicesi di Colui che usa negli atti, nelle parole, e negli abiti soverchia negligenza, e che va scomposto. Sciatto, Sciamannato. Malm. 9. 5. Acciocch' ei non la vegga sconcia e sciatta, Manda giù l'impannata, e si rimpiatta.

SCICCARE. VERB. ATT. Strections la pelle con l'unghie. Graffiare, Sgraffiare, Scalfire. Bur. Inf. 22. Per la figura ch'egli ha di gatta, che sgraf-

fia cogli artigli.

SCICCO. Lo stesso che SCIPPO. V.

SCIGNA. SUST. FEMM. Animale quadrupede noto. Scimia, Scimmia, Bertuccia, Bertuccio, Bertuccino, Scimiotto, Scimmiotto. Lib. Viag. Vanno carpone, como le scimie ovvero bertucce.

S. 1. Scigna, dicesi figurat. a Femmina di brutto e sozzo aspetto. Belana Marm. 8. 30. E bench' ella abbia un ceffo di belana, Pomposa e ricca vuol che ognun la veggia.

S. 2. FARE LA SCIGNA, dicesi di chi contraffà ed imita le persone. Fare la

scimia.

5. 3. Pigliare La sciena, vole Imbriacarsi. Pigliare o Prender la monna,

Pigliare o Prendere la bertuccia. Cirif. Calv. 3. 82. A Ciriffo gli piace, e't vetro succia Senza lasciar nel fondo il centellino, Ed è già cotto, e presa ha la bertuccia.

SCIOCCAGLIO e FIOCCAGLIO. SUST MA-SCH. Pendente che s'appiccano per lo più agli orecchi le donne. Orecchino. Buon. FIER. 3. . 7. Quai gabinetti e lucide bacheche Piene d'anella, e vezzi, ed orecchini.

SCIOCCARE. v. FIOCCARE.

SCIOCCHEZZA. SUST. FRMM. Maneanza di saviezza e di prudenza. Sciocchezza, Scioccaggine, Scipitaggine.

S. Sciocchezza, dicesi pure delle Azioni e delle Parole che manifestano mancanza di saviezza e di prudenza.
Sciocchezza, Scioccheria. Fir. Luc.
3. I. Non feci mai più la maggiore
scioccheria, nè la maggiore poltroneria di questa che io ho fatta stamattina.

SCIOCCO. ADD. Uomo che manca di saviezza e di prudenza. Sciocco, Scioc-

conaccio, Scioccone.

Maniere di parlare ed operare franche e senza timidezza. Franchezza, Disinvoltura. Red. Lett. 2. 72. In questo caso dico sinceramente e con franchezza a V. Rev. che uscirà fuora subito un libro col seguente titolo. Salvin. Disc. 2. 6. Che può bene stare la disinvoltura delle maniere coll'esattezza del costume.

SCIOLTO. ADD. Colui che opera con disinvoltura. Disinvolto, Franco. Malm. 2. 18. Che in far vivande saporite e buone Fu subito, squisito e molto

franco.

SCIONNA. v. FIONNA.

SCIORE. v. FIORE.

SCIOSCIAMOSCHE. SUST. MASCH. Specie di strumento, col quale scentolando si caccia via le mosche. Paramosche. MATT. FRANZ. RIM. BURL. 2. 186. Pur non è poco che il suo testamento Mi faccia erede di tal paramosche.

SCIOSCIARE. v. SCIUSCIARE.

SCIOSCELE. SUST. PEMM. Si dicono le Frutte che si seccano, come fichi, uva, castagne, nocciuole, pere, ec. Sec-

cumi.

SCIPITO. v. SCIAPITO.

SCIPPARE. VERB. ATT. Trarre da terra, o da altro luogo, piante, od
erba, o palo, o altra simil cosa;
e da noi si usa in varie maniere, che
per maggior chiarezza saranno registrate in più paragrafi. Svellere,
Sverre, Trarre, Cavare, Sterpare,
Diradicare, Sradicare, Sbarbare, Strappare.

S. 1. Scippare, parlandosi di piante, alberi, e simili. Svellere, Diradicare, Sradicare, Sbarbare, Sterpare.

S. 2. SCIPPARE, parlandosi di denti. Cavare. Cresc. 9. 6. 6. Gli si cavino (al cavallo) della mascella di sotto, il più salvamente che si puote, quattro denti.

5. 3. Scippara, figurat., parlandosi di parole, come per modo di esempio: A costui non si può Scippara
una parola da bocca, o da la vocca. Trarre, Cavare di bocca, Strappare di bocca, Scalzare. Vanch. Enc. 71.
Scalzare metaforicamente ec. significa
quello che volgarmente si dice sottrarre e cavare di bocca, cioè entrare artatamente in alcuno ragionamento, e
dare intorno alle buche per fare che
colui esca, cioè dica, non se ne accorgendo, quello che tu cerchi di
sapere.

5. 4. Scippare, pur figurat, e dicesi: Scippare ad alcuno una qualche cosa, e vale Avere da alcuno industriosamente e forzatamente ciò che egli per altro non darebbe. Trarre, Cavare, Cavare altrui delle mani o di mano. Boez. Varen. 2. 3. Le cavasti di mano un presente.

S. 5. SCIPPARE, attiv. è ancora lo stesso che SCICCARE. V.

SCIPPATO. ADD. da SCIPPARE. Svelto, Tratto, Cavato, Sterpato, Sgraffiato, Graffiato.

scippo e scicco. sust. masch. Lo straccio che fa il graffiare. Graffiatura, Graffio, Sgraffiatura, Sgraffio, Scalfitto, Scalfittura. Varch. Stor.11.
351. Non gli fece altro male che una graffiatura sotto la poppa manca. Fr. Giord. Pred.R. Con tutta la fac-

cia coperta di lividi e di sanguinosi sgraffi.

SCIROPPO e SCIRUPPO. SUST. MASCH. Bevanda medicinale fatta con decozioni o sughi d'erbe, condita con zucchero. Siroppo, Sciroppo, Sciloppo,
Giulebbo, Giulebbe. Fr. Sacch. Nov.
210. Noi ce ne avvedremo a' medici
e agli sciroppi.

SCIROPPARE. VERB. ATT. Cuocere lo zucchero per fare il giulebbe. Fare il giulebbe. Fare il giulebbe.

S. Sciroppare, vale ancora Conciar fruite, o simili, facendole bollire in giulebbe. Candire.

SCIROPPATO. ADD. da SCIROPPARE. Dicesi di frutte candite. Candito.

SCIRPIA. SUST. FEMM. Dicesi a Femmina brutta e laida. Strega, Befana.

SCIRRO. SUST. MASCH. Tumore duro che non duole. Scirro. Lib. Cub. Malatt. È utile per sanare lo scirro del fegato e della milza.

SCIULIARE. v. SCIVOLARE.

SCIULIARIELLO. ADD. Che sdrucciola, Facile a sdrucciolare. Sdruccioloso, Sdrucciolevole. Sdrucciolo.

SCIULIATA e SCIULIO. V. SCIVOLATA.
SCIUSCELLA. SUST. FRMM. Fruito di
un albero detto pure da noi Scruscrila, ed è una Specie di baccello
molto simile a quello delle fave, ma
più lungo e più schiacciato assai
Carrubba, Guainella, Siliqua, il
frutto; Carrubbo, Carrubbio, Carrubio, Guainella, Siliqua, l'albero.
SCIUSCIARE e SCIOSCIARE uno provinte.

SCIUSCIARE e SCIOSCIARE. VERB. NEUT.

Spinger l'aria violentemente col fiato,
aguzzando le labbra. Soffiare.

S. 1. Sciusciani, dicesi pure allo Spirar de'venti. Soffiare. Bocc. Gion. 4. r. 19. Procederò avanti dando le spalle a questo vento, e lasciandol soffiare.

S. 2. Scruscians, è ancora Isbruffare per superbia, collera, o altra passion d'animo. Soffiare. Varchercol. 55. Se v'aggiunge parole, o atti che mostrino lui ec. essere adirato e avere ciò per male, si dice: ei marina, egli shaffa, o soffia.

§. 3. Sciusciare e Sciusciarsi il nase. vale Trarne suori i mocci. Soffiere,

Sofflarsi il naso.

5. 4. Sciusciare, alliv. vale Spingere checchessia con la forza del fiato. Soffiare. Cr. 9. 26. 2. Spessamente con un cannello si soffi negli occhi

sale sottilmente pesto.

SCIVA. SUST. FRMM. Due pezzetti di ferro o d'altro metallo, ciascuno piegato in mezzo a guisa di un anello, che inanellati insieme servono per congiugnere i coperchi delle casse, degli armadi, e simili arnesi. Ganghero, Arpione, Cardine: ma questi due ultimi si dicono propriamente delle imposte delle porte e delle finestre. Morg. 18. 183. Per unger poi gli arpioni e il chiavistello.

SCIVOLARE. VERB. REUT. Lo scorrere propriamente del piede, quando posto sopra cosa lubrica scorre senza ritegno; e generalmente si dice d'ogni altra cosa che a quella similitudine scorre. Sdrucciolare. Fr. Sacca. Nov. 209. Credendola più volte avere presa (l'anguilla), ella mi è schizzata di mano, chè sapete com'elle

sdrucciolano.

SCIVOLATA. sust. FRMM. L'atto dello sdrucciolare. Sdrucciolo. Brmb. Stor. 9. 134. Per isdrucciolo del cavallo sopra il quale egli era, caduto, fu da'galeotti ucciso.

SCOCCA. v. SCHIOCCA.

SCOCCIATO. ADD. Dicesi di Chi ha il capo senza capelli. Calvo, Zuccone. VARCH. STOR. 9. 265. Oggi di cento novantacinque sono zucconi, e portano la barba.

SCUDATO e SCUDATO. ADD. Privo di

coda. Scodato.

SCOGNA. SUST. FEMM. L'atto di battere il grano e le biade sull'aia. Battitura. S. GREG. OMEL. 37. 7. Così nella battitura dell'aia le granelle so-

no oppresse sotto le paglie.

SCOGNARE. VERB. ATT. Il battere il grano e le biade sull'izia. Battere, Trebbiare. Dant. Conv. 163. Nel trebbiare il formento che l'arte fa suo strumento del caldo che é naturale qualitade.

SCOGNATO. ADD. Chimm ha denti. Sdentato. Buon Fier. 4. 4. 2. E sdentato

anche il mordono.

SCOIETATO. ADD. dicesi di Chi non ha moglie. Smogliato, Scapolo. Gecch. Esalt. Cc. 2.5. Vogliam di più menar per guardie di nostra persona quelli trecento giovani smogliati che già dicemmo. Salvin. Disc. 2. 468. Così gli uomini scapoli e senza moglie riconosciamo andare di fiero coraggio adorni e di brio forniti e di spirito.

SCOLARE. VERB. ATT. e NEUT. PASS. Si dice dell' Andare all'ingiù o Cadere a basso a poco a poco i liquori o altre materie liquide, o il residuo loro. Scolare. Soder. Colt. 21. Si riempia il fondo di sassi ammontati in colmo, affinchè l'acqua scoli, e non covi, e

stagni.

S. Scolarz, attiv. vale Fare scolare, Tenere alcuna cosa in modo che scoli. Scolare.

SCOLARO. PARTE. MASCH. Colui che va a scuola, che va ad imparare. Scolare,

Scolaio.

SCOLATURA. SUST. FEMM. È voce tescana, che significa La materia scolata,
e da noi si adopera a significare Quel
rimanente di liquore che si lascia nel
vaso da chi ha bevuto prima. Abbeverato. TIBUL. AND. 20. E se ella
beeva, egli beeva il suo abbeverato.

SCOLLATO. ADD. É aggiunto di Cosa che lasci il collo scoperto. Scollato.

SCOLLATURA. SUST. FEMM. Estremità superiore del vestimento scollato. Scollatura.

SCOLORIRE. VERB. MEUT. & NEUT. PASS. Perdere il colore. Scolorire, Scolorare,

Scolorirsi, Scolorarsi.

SCOLORITO. And. Senza colore. Scolorito, Scolorato. Filoc. 3. 219. La vecchia abitatrice di cotal luogo era magrissima e vizza nel viso scolorita.

Mandare a nulla checchessia, Rompere van disegno. Guastare, Guastarsi. G. Vill. Per la qual cagione si guastò l'uno trattato per l'altro. Vogliamo appertire che Scombinare è pur voce to scana, ma vale Disordinare, Scompi gliare, Mettere in confusione, sossupra.

SCOMMARE e SCUMMARE. VERB. ATT. Levare e Tor via la schiuma. Schiumare, Dischiumare, Stumiare, Stummiare. Pallad. Feb. 26. Alcuni sono che fanno bollire l'acqua salsa e schiumano.

SCOMMESSA. Sust. Femm. Patto che si debba vincere o perdere sotto alcuna determinata condizione. Scommessa. Serd. Stor. Introd. 14. 573. Finalmente venissero alla scommessa, e facessero esperienza quanto si voglia aspra e malagevole.

scommettere. verb. att. e neut. Giocare per mantenimento di sua opinione, pattuito quel che si debba vincere

o perdere. Scommettere.

SCOMMIGLIARE. VERB. ATT. Tor via ciò che copriva una cosa; contrario di Co-

prire. Scoprire.

SCOMMUNICA. SUST. FEMM. Pena imposta dalla chiesa per correzione, che priva della partecipazione de Sacramenti e del commercio de fedeli. Scomunica, Scomunicazione.

SCOMMUNICARE. VERB. ATT. Importe

scomunica. Scomunicare.

SCOMMUNICATO. ADB. da SCOMMUNICA-RE. Scomunicato.

SCOMPARIRE. VERB. NEUT. Il perdere di pregio o di bellezza di alcuna cosa posta a confronto o a paragone con un'altra. Scomparire.

SCONCECAIUOCO. ADD. Quegli che disturba le feste e l'allegria. Guastafe-

ste.

e confonder cose bene ordinate. Scompigliare, Guastare, Sconciare. Bocc. Nov. 51. 4. Spesso ne' nomi errando un per un altro ponendone, fieramente la guastava (la novella).

SCONCERTARE. VERB. ATT. Cavar di

concerto. Sconcertare.

5. 1. Sconcertare, figural. vale ancora Disordinare. Sconcertare.

5. 2. Sconcertare, neut. pass. vale Alterarsi, Commuoversi, Crucciarsi; e dicendosi per modo di esempio: Il tale sentendo questa cosa, si è sconcerta-tro; vale Ha dato indizio d'animo alterato, Si è alcun poco crucciato; e si ha a dire in iscambio: Il tale si è sconturbato, conturbato, turbito.

SCONCERTO. SUST. MASCH. Lo sconcerto. tare; contrario di Concerto. Sconcerto. Sconcerto. Sconcerto. Dis-

ordine. Sconcerto.

SCONFIDARE. VEBB. NEUT. PASS. Non aver fidanza, Non si fidare, Non si assicurare. Sconfidare, Distidare. Guica. Stor. Lib. 17. p. 153. Ma il Marchese distidando, o per avervi trovato più numero di gente che da principio non avea creduto ec., si straccò presto del combattere.

SCONFIDENZA. SUST. FEMM. Avvilimento d'animo, Scoramento. Sconforto.

scongiurare. verb. att. Costringere e Violentare i demonii, perchè escano d'addosso ad alcuno. Scongiurare. G. Vill. 9.234. 1. Con più de'suoi frati.... il venne a disaminare e scongiurare.

Sconciurare, vale anche Strettamente pregare. Scongiurare. Bocc. Nov. 26. 25. Tanto disse, e tanto pregò, e tanto scongiurò, ch' ella vinta, con

lui si pacificò.

5.2. Scongiurare, si usa ancora in sentimento di Dir bestemmia. Bestemmiare.

SCONGIURO. SUST. MASCH. Costringimento o Violentamento de' demonii. Scongiuro.

S. Scongiuro, vale ancora Bestemmis.

Bestemmia.

SCONNETTERE. VERB. NEUT. Si dice di chi nell'azione o nel discorso s' avviluppa e confonde. Non connettere, Non annodare, Armeggiare. Tac.Dav. Stor. 2. 279. Vedendo Cecina, e volendo il nemico armeggiare, salvi e attenti lo lasciavano ec. far sacco nella stoltizia.

SCONOCCHIARE. VERB. ATT. Finir di filare il lino, o simile, che si abbia avvolto alla rocca, da noi detta conoccuiare.

S. Sconocchiarb, vale anche Scenire, Perdere gli spiriti. Venir meno.

SCONQUASSARE. VERB. ATT. Scassingre. Sconquassare. Buon. Fier. 5. 1.2. Chi picchia, or bè? chi picchia? chi sconquassa A questo mo' le imposte?

SCONQUASSATO. ADD. da SCONQUAS-SARE. Sconquassato.

SCONQUASSO. SUST. MASCH. Lo sconquassare. Sconquasso. Buon. Fire. 4. 5. 4. Che imbreglio, che rigiro, che reconquasso!

SCONTANE. VRRB. ATT. Diminuire o Estinguere il debito. Scontare. G.VIL.12. 82. 3. Scontando ancera i soldati diciassette per libbra del debito del comune.

SCOPA. SUST. FRAM. Sorta di armese col quale si spazza. Granata. Franc. Sacch. Nov. 76. Con una trappola dove aveano preso un topo, e colle granate in mano si sermano in sul mezzo della piazza, e pongono la trappola in terra. Vogliamo avvertire che SCOPA è ancor voce toscana, e dicesi ad una Sorta di arbuscello, del quale si fa pure granate, ma per ispazzare stalle, strade, ed altri simili luoghi.

SCOPARE. VERB. ATT. Nettare il solaio, pavimento, o simile, fregandolo con la granata. Spazzare, Scopare. Bocc. Nov. 100. 25. Cominciò a spazzar le camere ed ordinarle. Cas. Uffic. com. 113. Ne si faccia come alcuni di perversa natura fanno, che i nobili scopino la casa, e le lordure fuori delle

camere portino.

SCOPATORE. PARTE. MASCH. Colui che scopa ed ha l'afficio di spazzare. Scopatore, Spazzino. Marz. Sat. L'aiutante, il spazzino, il mozzo, e peggio San cinguettar come cornacchie

e putte.

SCOPATURA. sust. Frum. L'immondizia che si toglie via in ispazzando. Spazzatura. Sodra. Coct. 66. Le nebbie che vengono alcuna volta sopra e tra le viti si scaccia col fummo e fiamma di pagliaccio, o altra robaccia, o spazzatura abbruciata di casa.

SCOPAZZO. v. SCOPILLO.

SCOPERCHIARE. VERB. ATT. Levare il coverchio. Scoperchiare, Scoverchiare, Scoverchiare, Scoverchiare, Scoperchiare, Scoverchiare, Scoverchiare

SCOPERCHIATO. ADD. da SCOPERCHIA-RE. Scoperchiato, Scoverchiato, Sco-

perto, Scoverto.

SCOPETTA. SUST. FEMM. Arnese noto, col quale si cava la polvere dagli abiti, o dalle scarpe. Spazzola, Scopetta, Setola.

SCOPETTARE. VERB. ATT. Nellare i SCORCOGLIATORE. PARTE. MASCH. Chi

panni cella scopetta. Spazzolare, Setolare. Segn. Fion. CLIZ. 1. 3. Va al barbiere, lavati il viso, sètolati cotesti panni, acciocchè Clizia non t'abbia a rifiutare per porco.

SCOPETTELLA. pur. di SCOPETTA.

Piccola spazzola. Spazzoletta, Spaz-

zolino.

scopettino del denti. Sorta di piccola spazzola, per uso di nettare i denti. Spazzolino, Spazzoletta, Setolina, Setoletta. Buon. Fien. 4. 3. 5. Con loro, non so spugne, o spazzolette, Si puliscon ridendo.

SCOPILLO DE LO FURNO. Armese per ispazzare il forno. Spazzaforno. Buon. Tanc. 5. 5. Ma da poi ch'ella v'ebbe spinti fuora Con quella, o susse

pola, o spazzaforno, ec.

SCOPPETTA. SUST. FEMM. Strumento da ferire, simile all'artiglieria, ma di ferro, e maneggiabile da un nomo solo. Archibuso, Archibugio, Arcobugio, Scoppietto, Schioppo, Scoppio, Schioppetto, Archibugetto. Bron. Finn. 82. S'accade mai che tu mi rida un poco O saluti ec. Mi levo come polvere per suoco D'archibuso ovver d'artiglieria.

SCOPPETTATA. SUST. PEMM. Colpo di palla cacciala dall' archibuso. Archibusata, Archibusata, Scoppiettata. Segn. Stor. 4. 114. Ritirandosi esso signor Cammillo, fu morto, e si disse

d' un' archibusata.

SCOPPOLA. SUST. FEMM. Colpo dato nella parte deretana del capo con la mano aperta. Scappellotto. Buon. Fign. 1.
4. 6. Perchè a queste pelando La conocchia, e a quelli Scappellotti e frugoni e punzon daudo, Non v'era più nessun che non volasse Di dove egli appariva.

scoppolone. sust. masch. Forte colpo che si dà nel capo a mano aperta. Scapezzone. Pecoa. Gioa. 6. N. 1. Lo abate alzò la mano, e diegli un gran-

de scapezzone.

SCORCIARE. VERB. ATT. Render più corto; contrario di Allengare. Scorciare.
SCORCOGLIARE. VERB. ATT. Fare checchessia ulle altrui spese. Scroccare.
SCORCOGLIATORE.

volentieri scrocca. Scroccatore, Scroccone. Buon. Fign. 1. 3. Ve' ve' quanti galuppi, Quanta canaglia di scroccon ne scappa A furia di baston.

SCORDARE. VERB. NEUT. 6 NEUT. PASS.

Dissonare, Non accordare, e si dice
d'istrumenti da corde, e simili. Scordare.Corsin. Torracch. 1.51. S' odon di
qua e di là singulti, Si gonfiano e
si scordan gl'istrumenti.

5. Scordarsi, neut. pass. vale Dimenticarsi. Scordarsi. Gal. Sist. 406. Intanto, per non me lo scordare, vo-

glio dirvi certo particolare.

SCORPARE. VERB. ATT. e NEUT. PASS. Tor via la colpa, Difendere, Difendersi, Scusarsi. Scolpare, Discolpare,

Scolparsi, Discolparsi.

scorpazione. sust. remm. Dimostrazione di non essere in colpa. Discolpa, Discolpamento, Giustificazione.
Segner. Pred. 19. 8. Iddio non volle,
come osservò San Basilio, accettare
per essa discolpe di sorta alcuna, non
raccomandazioni, non suppliche.

SCORPACCIATA. SUST. FEMM. Mangiata eccedente di checchessia. Corpacciata,

Scorpacciata.

SCORRIATO e SCURRIATO. SUST. MASCII.

Strumento col quale si frustano i cavalli. Scuriada, Scurriada e Scurriata. But. Fersa e scurriada e una medesima cosa, e le strumenta con che
si batte lo cavallo, ovvero i fanciulli.

SCORTECATURO. SUST. MASCH. Collelto tagliente da scorticare. Scorticatoio.

SCORZA. SUST. FRAM. Dicesi la Parte esteriore di molte cose. Scorza, Corteccia, Buccia, Guscio, Baccello.

S.1. Scorza de Pane. Ne pani dicesi Quella parte che rinchiude in se la midolla, ed è indurata per l'azione del fuoco. Crosta di pane, Corteccia. Cn. 14. Il pane in forma grande ha la corteccia più sottile e più dura, e imperò la sua corteccia nutrica più, e a smaltire è dura.

5. 2. Scorza degli alberi atta a spiccarsi. Scorza, Buccia, Corteccia. Ricert. Fior. 4. La pianta ha di suori una coperta atta a spiccarsi, chiamata Scorza e Buccia. Cr. 5. 10. 5. Innestasi il sico

del mese di Aprile circa la corteccia. 3. Scorza, dicesi pure alla Parte esteriere delle frutta. Buccia, Cortec-· cia Scorza. Burch. r. 30. E una me-· larancia sensa buccia, Che ec. Sagg. nat. Esper. Nel tagliar la buccia di un cedrato acerbo. Ca. 5. 8. 5. 1 pomi citrini, secondo Isac, son composti di quattro cose, cioè di corteccia, di carne, di midolla, di seme Lon. Med. Canz. 64. 2. Tutti son popon da Chioggia D' una buccia e d' un sapore. E altrove: Fatta come la castagna, Buona e bella alla corteccia, Ma di deutro è la magagna. Bern. Onc. 2. 2. 72. Fu quel bell'animal senza magagna, E sì compito, che nulla gli manca: Era il mantel di scorza di castagna, Ma sino al naso avea la fronte bianca. Red. les. 7. Rinchiusi entro a certe ruvide cortecce spinose, son molto forse dissimili da' que'ricci co' quali dal castagno vestiti sono i propri smoi fratti. Ci piace di qui avvertire che della castagna crediamo che si dica solo Scorza, Corteccia, e che la scorza spinosa della castagna dicesi propriament Riccio. Ancora avvertiamo che la buccia dell'acino dell'uva dicesi proprismente Fiocine; e Mallo quella primi scorza della noce o della mandoria, chi cuopre il guscio. Buon. Firm. 3.5.6 S'ode ognor voltar di macini, Epestar flocini ed acini. Pallad. Marziale dice che ha provato di tor le noci verdi, monde del mallo e corteccia, e attuffarie nei meie , e bastanti verdi più che un anno.

S. 4. Scorza d'uoro, Scorza de Noce, de nocelle, e simili; dicesi la Corteccia delle noci, de'nocciuoli, delle mandorle, delle uova, e simili. Guscio Bocc. Nov. 70. 18. Schiaceia va noci, e vendeva i gusci a ritaglio. Lab. 195. Infino a' fornaciai a cuocer guscia di

uova ec. n'erano impacciati.

5. 5. Scorza de Fava, de Perielli.
ec. dicesi di Quel guscio in cui mascino e crescono le save o i piselli. Buccello.

5. 6. Scorza, diciamo ancora a Quella pelle che si secon sopra la caru ulcerata. Schianga.

scosciare. Vere meut. É soce tossana, che vale Guastar le cosce, Stogarle; e da noi si adopera a significare il Ridere smoderatamente: dicendosi, a modo di esempio: Mi ha fatto scoscia' de riso; Se sta' scoscianno de riso, e simili; e si ha a dire:
Sganasciar dalle rise o per le risa;
Smascellar delle risa, e Smascellarsi
delle risa o di risa; Crepar delle risa; Morir delle risa. Fir. As. 65. Fra
tante brigate che mi erano dietro, egli
non ve ne era alcuno che non ismascellasse delle risa. Bellinc. 223. Delle rise il mellon vidi crepare.

SCOSTARE. VERB. ATT. & MEUT. PASS.
Allontanare alcuna cosa da un luogo,
o da un' altra; ed Allontanassi. Scostare, Discostare, Rimuovere; Scostarsi, Discostarsi. Amer. 44. Li quali
tanto dal muro con la loro ampiezza
si scostano, che non togliendo luogo
a chi sedesse, largo spazio concedono
ad erbe di mille ragioni. Fin. Lucio.
5.7. Deb., discostatevi un poco l'un

dali' altro.

SCOSTATO. ADD. da SCOSTARE. Sco-

stato, Discostato.

scostume, Mala creanza. Scostumatezza, Scostume. Fr. Sacch. Nov. 107. Grande scostume è, stando a un tagliere con un altro, che uno non ha tanta temperanza, che si possa un poco aspettare, e non fa la ragione del compagno.

SCOSTUMATO. And. Privo di buen co-

stume. Scostumato, Malcreato.

SCOTELLARO e SCUTELLARO. sust, masch. Srumento di legno da cucina, in cui si ripongono le stoviglie. Rastrelliera. Buon. Firm. 3. 2..2. Che a mano a man quasi che affatto vote Tutte le rastrelliere, Convien rifursi di vasella nuove.

SCOTOLARE e SCOTOLIARE. VERB. ATT. È pure voce toscana, che significa solo Battere con la sectola il lino o la canape; e da noi si adopera a denotare il Percuotere che si fa con camato i panni per trarne la polvere. Scamatare. Red. Latr. Alloraquando

da miei servitori veggio scamatare i miei vestiti per cavarne la polvere e per assicurarli dalle tignuole.

5. 1. Scorolare e Scoroliare; è ancera Muovere e Agitare una cesa con mole interrotto. Scuotere. Pass. 42. Lo scolaio scosse il dito della sua mano che ardea in su la palma del maestro.

5.2. Scorolare, per similitudine si adopera pure da noi in significato di Dar percosse, colpi, ad alcuno. Battere, Picchiare, Dar busse, Fare o Dare

la picchierella.

5. 3. Scorolars e Scorolars, usato in forma neutro passiva, come per modo di esmpio: Il tale su nu sco-usala du stale su nu sco-usala du stale su nu sco-usala du stale si lava le mani di questa cosa. Salv. Granch. I. 3. Tu vuoi Ch'io me ne tolga giù offatto, e lavimene Le mani.

SCOTOLATA e SCOTOLIATA.sust.vem.

Percosse che si dà altrui o con mano o con bastone. Battitura. v. MAZ-

ZIATA.

SCOZZETTO e SCOZZETTONE. sust.

MASCIA Colpo di mane dato in sul collo. Collata. Sausc. Pist. Alcuni piangono quando l'uomo dà loro una collata.

SCOZZONARE. VERE. ATT. Domare e Ammaestrare i cavalli e l'altre bestie da

cavalcars. Scozzonare.

S. Scozzonare, meteforicamente vale ancora Dirozzare alcuno non pratico. Scozzonare, Scaltrire. Vancu. Encol. 57. Dicesi ancora con vocabolo cavato da' cozzoni de' cavalli, Scozzonare, e. con voca più gentile e usata da' compositori nobili, Scaltrire, onde viene Scaltro e Scaltrito, cioè accorto e sagace.

SCRAPICCIARE. VERS. NEUT. PASS. Dicesi di Chi abbandona il retto sentiero, e si dà a vivere scapestratamente. Sviarsi, Scapestrare. CAS. LETT. 67. Tu sai quante volte ti ho detto, che lo

sviarsi è la più facil cosa.

SCRAPICCIATO. ADD. da SCRAPICCIA-RE. Persona che sia fuori della buona via, o volta a mal fare. Svinto. SCRAVOGLIARE. VERE. ATT. Soierre il gruppo, Cavar del groppo. Sgruppa-re, Sgroppare, Svoltare, Disgruppare. Buon. Fier. 4. 4. 10. lo entro in un merciaio, compro stringhe, ec. Mestieri ho di servirmene, le sgruppo.

SCREDITARE. VRRB. ATT. e NEUT. PASS. Levare il credito, e Perder di credito.

Screditare, Screditarsi.

SCREDITATO. ADD. da SCREDITARE. Screditato.

SCRISTIANIRE. VERB. NEUT. PASS. E dicesi: Tu mi fai scristiani'; Tu mi
faresti scristiani'; e vale, Tu mi
fai o mi faresti abbandonar la fede.
Rinnegar la pazienza; Rinnegar la
fede. Fir. Trin. 2. 5. E io rinnegava la pazienza.

SCRIVANIA. SUST. PRIM. Tavela o Tavolino fatto in diverse maniere, per uso di scrivere. Scrivania. Così oggi di-

cesi in Firenze.

SCROCCARE. VERB. ATT. Fare checchessia alle spese altrui, e per lo più si dice del mangiare e bere. Scroccare.

SCROCCONE. PARTE. MASCH. Che scrocca volentieri. Scroccone, Scrocchino, Scroccatore. Can. Lett. 1. 21. Gli davano i nomi appropriati, essa di vecchio, di guercio, di lordo, ed egli di furbo, di mariuolo, di scroccatore.

SCROFA. sust rum. La femmina del porco. Scrofa, Trois. Pandour. 26. Vorranno prima si comperi loro il bue, le capre, le pecore e la scrofa.

5. Scror 1, figuralamente dicesi per ingiuria a Donna di cattivi costumi.Scro-

fa , Scrofaccia.

SCROFOLA. SUST. PRMM. Quell'istrumento meccanico fatto e spira; nel
quale la vite maschio s'insimua. Vite
femmina, Chiocciola, Medrevite, Dado. È da avvertire che Dado é voce
dell'odierno uso di Firenze, è dicesi
propriamente di quella chiocciola che
ha la forma parallelepipeda, come un
dado da giuoco.

SCRUPOLO e SCRUPULO. SUST. MASCH.

Peso che vale la Vigesima quarta parte
dell'oncia. Scropolo, Scrupolo. Bongh.

Mon. 221. E così veniva a essere in-

torno ad uno scropolo più grave del nostro, ch' è la terza parte della dramma.

5. Scaurage, vale pure Dubbio che perturba la mente, ed è più proprio delle cese attenenti alla coscienza che d'altro. Scrupolo: Sesura. Convess. 1867a. Non è altro lo scrupolo che una vana apprensione e un ansio timore che sia peccato dove non è.

SCRUPOLOSITA.' sust. raun. Astratto di scrupolo, L'aver timore di fallire.

Scrupolosità.

SCRUPOLOSO e SCRUPULUSO.ADD. Chi ha ecrupolo. Scrupoloso.

SCUCCIATO. ADD. V. SCOCCIATO.

SCUDARIA e SCUDERIA. SUST. FEMM.

Stalla grande e magnifica ne' palazzi
de' principi. Scuderia. È voce dell' use
di Firenze.

SCUDO. sust. MASCH. Quella picciols piastra di oltone o d'altro metallo, per lo più in forma di scudo, che si pone alle porte, alle cassette de' cassettoni, e ad altri simili arnesi, e per ove s' introduce la chiave per aprire. Bocchetta.

SCUFFIA. SUST. FEMM. Copertura del capo fatta di pannolino o d'altro, la
quale per lo più si lega con due cordelline, nastri, o bende, che la increspano da una banda. Scuffia, Cuffia.
GALAT. 34. Non si vuole medesimamente comparire con la cuffia della
notte in capo.

SCUMMA sust. Fram. Aggregato d'infinite bolle, sonagli, o gallozzalize ripiene d'aria, che si producono nelle cose liquide o per forza di calore, o quando con forza e con vecmenza si agitano e si dibattono. Schimma,

Spuma.

S. FARE LA SCUMMA M'DOCCA: voile Adirorsi. Venire la schiuma alla bocca. Benn. Oal. 1. 16. 58. A Galafron vien la schiuma alla bocca, Vedendo il popol suo così fuggire.

SCUMMARE. v. SCOMMARE.

SCUMILO. SUST. MASCH. Propriamente Tanto capecchio, e stoppa, o cencio molle, che si possa tenere in mano (e a tanta quantità asciutta diremmo Batuffolo); e serve per intropicciare o strofinar le stoviglie quando si rigovernano. Strofinaccio, Strofinacciolo.

SCURARE. VERR. NEUT. & REUT. PASS. Diversire occuro. Scurare, Oscurare. Petr. Carz. 42. Ed in un punto n'è scurato il sole. Vit. Peut. Tremò tutta la sua persona, e scurègli la vista.

SCURCIO: e dicesi Dx scuncio, e vale In positura o attitudine stravagante. Di scorcio. Mong. 21. 73. Sospeso avendo la sinistra gamba, Di scorcio strana, orribil, torta e stramba.

Vedere in faccia; ed è quando si vede alcuna coes per banda. Vedere in iscorcio. Gal. Sist. 47. Tra tutte le figure, solo la sfera non si vede mai in iscorcio.

SCURMO. sust. MASCH. Sorta di pesce soto. Sgombero, Sgombro. Mong. 15. 66. Gambero, e nicchio, e calcinello, e seppia, E sgombero, e morena, e scarza, e cheppia.

SCURO.sust.masch. Privazione di splendore e di luce. Scuro, Scurità, Oscurità. M. Vill. 2. 18. Per diverse parti per lo scuro della notte presono la fuga.

SCURO. ADD. Prico di luce. Scuro. Oscuro, Tenebroso. Tas. Baun. 3. 6. Lo tuo celliere dee essere contro a settentrione, freddo e scuro, e lungi da bagno.

SCUSA. sust. Frant. Lo scusarsi, e Le ragioni che si recano per inscusarsi o per iscusare alcuno. Scusa. Bocc. Nov. 50. 15. Senza alcuna scusa fare, da tavola fuggì.

SCUSARE e SCUSARSI. VERB. ATT. E NEUT.

PASS. Proccurare di scolpare alcuno, o
Scolparsi con addurre ragioni favorevoli. Scusare, Scusarsi. Bocc. Nov. 47.
18. Come seppe il meglio, di ciò che
intervenuto era si scusò.

SCUTELLARO. SUST. MASCH. V. SCO-TELLARO.

SDAMMA. SUST. FEMM. Fine falla di erba intrecciata. Stramba. Dant.Inc. 19-27. Per cui sì forte guizzavan le giunte, Che spezzate averian ritorte e atrambe.

SDEGNARE. VERB. ATT. Provocare a sdegno, Fare che altri si adiri. Sdegnare. An. Fon. 18. 31. A sdeguer questi due queste è perfetto.

5. 1. Sprgnars, new. pass. Adirarsi, Pigliare sdegno, Aver per male. Sdegnarsi. Guicc. Ston. 2. 431. Prospero Colonna sdegnandosi di avere a stare sottoposto nella guerra a' comandamenti del Vicerè, avea ricusato di andarvi.

S. 2. SDEGNARE, attivamente dicesi di cibi o bevande, che per essere sover-chiamente dolci inducono nausea. Nauseare.

SDELLOMMARE. VERB. ATT. 6 MBUT. PASS.

Battere aspromente. Rompere, Slombare, Guastare. Bocc. G. 4. N.7. Perciocchè credendo esso che io fossi te, m'ha con un bastone tutto rotto, ec.

SDELLOMMATO. ADD. da SDELLOM-MARE. Rotto, Slombato, Guasto.

SDENTATO. And. Sense denti. Sdentato. SDRAIARSI. VERB. HEUT. PASS. Porei a giacere. Sdraiarsi. Red. Ditir. 46. Si adraiaron sull'erbetta Tutti cotti come monne.

SECA e SERRA. sust. rum. Strumento per lo più di ferro dentato, col quale si dividono i legni, e simili. Sega, Serra.

SECARE. VARB. ATT. Reciders con sega. Secare, Segare.

SECARELLA. DIM. di SECA. Seghetta. SECATORE. PARTE. MASCH. Chi sega il legname, ec. Segatore. Salven. Sesor. Lib.5.S'acconciò con alcuni scarpellini e segatori di marmo.

SECATORNESE. ADD. Dicesi ad Ucmo misero ed avaro. Spilorcio, Taccagno, Pillacchera. Menz. Sat. 12. Ma veggo che non preme a Ser Vorano, Che il popolo lo chiami un raugeo, Un vil taccagno, un aretin marrano.

SECATURA. SUST. FEMM. Quella parte del legno che ridotta quasi in polvera casca in terra in segando. Segatura. Soden. Coltiv. 50. La segatura delle tavole d'albero.

SECCARE. VERB. ATT. Privar dell' umore, Tor via l'umido. Seccare.

5. 1. SECCARE, in significato neut. e neut. pass. vale Perder l'umore, Divenir secco. Seccare, Seccarsi. M. VILL. 6. 54. Com'ella è ben cotta e salata., la fan-

no dividere dall'ossa, e appresso la fanno seccare ne' forni.

5. 2. Seccare, altivamente, e per metaf. vale Importunare. Seccare. Agn. Pand. 68. Per poterci valere contro questi chieditori, i quali tutto il di ci sec-

cano e importunano.

S. 3. Succarsi, neut. pass. si adopera pur metaforicamente a significare Il recarsi a noia, Avere in fastidio alcuna cosa. Infastidirsi, Infastidire, Annoiarsi. Vit. Plut. E una volta s'annoiò e disse.

SECCATURA. SUST. FEMM. Noia, Fastidio, Importunità. Seccaggine. Salvin. Annor. F. B. 13. 25. 7. Onde i complimentosi, che non la finiscono mai, si possono a buona equità chiamare seccatori, e i medesimi complimenti seccaggini.

SECCHIA. SUST FEMM. Vaso cupo di rame, col quale si attigne l'acqua. Sec-

chia.

SECCHIETIELLO. DIM. di SECCHIA. Secchiello.

SECCIA. SUST: FEMM. Specie di pesce, il maschio della quale si chiama Calamaio. Seppio.

SECCO. v. SICCO.

SECOLARE. PARTE. MASCH. Quegli che vive al secolo, e non milita sotto religione claustrale. Secolare. Maestruz. 1.36. Vagliono (le indulgenze) a' religiosi siccome a' secolari.

SECOLO. SUST. MASCH. Spazio di tempo composto di cento anni. Secolo.

S. Szcolo, prendesi anche per Grande ispazio di tempo indeterminato. Secolo.

SECONDA e SECONNA. SUST. FEMM.

Membrana nella quale sta involto il
feto nell'utero, e che escono di corpo alle parturienti dopo l'uscita del
feto, quasi un secondo parto. Seconda,
Secondina.

SECONDARIO e SECONNARIO. and. Che succede dopo il primo. Secondario. Red. Ins. 109. Non per un fine primario e principale, ma bensì per un ufficio secondario.

SECOZZONE. SUST. MASCH. Colpo che si dà nella gola a man chiusa, allo insù. Sergozzone. Bocc. Nov. 72. 14. Mi vien voglià di darti un gran sergozzone:

SECRETARIO e SEGRETARIO. PARTE.

MASCH. Golui che s'adopera negli affari
segreti, e scrive lettere del suo signore.
Secretario, Segretario.Bemb.Stor.53.
Parimente fu preso dal signor Gasparo
di Sanseverino il secretario del provveditor Marcello.

SECRETISTA e SEGRETISTA. PARTE.

MASCH. Dicesi Chi spaccia rimedii occulti per più sorte di mali. Ciurmadore, Cerretano, Ciarlatano. Non dobbiamo tralasciare di qui avvertire che
la voce SECRETISTA si adopera talvolta da noi in sentimento meno dispregiativo di Ciarlatano.

SECRETO e SEGRETO. sust. masce.

Cosa occulta o tenuta occulta. Secreto,
Segreto. Bocc. Nov. 65. 21. Se tu fussi
savio, ... non avresti per quel modo tentato di sapere i segreti della

tua buona donna.

5. Secreto, vale ancora Medicamento occulto, che si spaccia da' cerretani. Medicamento, Rimedio, Spe-

cifico, Secreto, Segreto.

SECUTARE. VERB. ATT. Dicesi del Correre appresso minacciando ed offendendo chi è stato messo in fuga. Rincorrere, Perseguire, Perseguitare. Bocc. Nov. 96. Non altrimenti a fuggire cominciarono, che se da centomila diavoli fossero perseguitati.

SECUTATO. Add. da SECUTARE. Riacorso, Perseguitato, Perseguito. Buox. Firm. 1. 5. 11. Dal popol, da' furfanti, e da'ragazzi Perseguiti e ria-

corsi i pazzi erranti.

SEDENTANEO. ADD. E dicesi MENARE
VITA SEDENTANEA, di chi siede molto,
e poco si adopera negli esercizi del corpo. Sedentario; Vita sedentaria. Red.
Cons. A quelle persone studiose, alle
quali per necessità conviene talvolta far vita sedentaria, i clisteri sono
di grandissimo aiuto.

per troppo tempo ha perduta sua perfezione. Stantio. Malm. 3. 24. E perch'elle sapeano di stantio, Teneva

al naso un mazzolin di rose.

SEDILE. SUST. MASCH. Sedia rozza e senza artificio. Sedile. COLL. SS. PAD. Là, onde i Fratifanno sedili per sedere.

SEDOGNERE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS.

Aspergere o Fregere o Impiastrare con
grasso, olio, od altra cosa che abbia dell' untuoso. Ungere, Ugnere. Cr.
9. 26. 3. Se il panno sarà vecchio, si
dee due o tre volte col grasso della
gallina ugnere primieramente.

S. Sedognere, figuratamente vale Corromper con denaro. Uguere o Ungere le mani. Bocc. Nov. 6. 4. Il buono uomo per certi mezzani gli sece con una buona quantità della grascia di san Giovanni Boccadoro uguere le

mani.

SEDUNTO. ADD. da SEDOGNERE. Unto. MALM. 3. 60. L'unto Sgaruglia con frittelle a iosa Alla squadra de cuochi ora soggiugne Quella de battilani assai famosa.

SEGGETTA, che dicesi ancora PORTAN-TINA. sust. Fram. Seggiola portatile con due stanghe. Seggetta, Bussola, Seggiola. Buon. Firm. Sc. 16. Che, perchè l'aria non le faccia male, Chiusa

abbiam la seggetta.

J. Portare uno nseggetta, si dice quando due intrecciate fra loro le mani, portano un terzo, che vi si mette su a sedere. Portare uno a predelline o a predellucce. Cocch. Mogl. 2. 1. Addosso, come? a predelline, o a pentole, O sulle spalle? Minuc. Annot. Malm. 2. 48. Due si pigliano per i polsi d'amendue le mani l'uno con l'altro in croce, e formano come una seggiola, e un altro vi siede sopra; e questo si dice Andare a predellucce.

porta la seggetta. Seggettiere, Portantino. Salvin. Buon. F. 4. 5. 15. Questi che portano le genti in seggetta, si domandano portantini o seg-

gettieri.

SEGGIA. SUST. FEMM. Arnese da sedervi sopra. Seggia, e meglio Seggiola, o Sedia. Ca. 5. 41. 1. Il faggio è arbore grande, il quale nasce nell'Alpi, del quale si fanno ottime lance, e assi di seggiole e di libri.

S. 1. SCARFARE LE SEGGE. SLATSI OZIO-

lattar le panche. Varch. Suoc. 2. 1. Ora mi sto tutto quanto il nato di a culattare le panche.

§.2. SEGGIA DA PARTORIRE. Arnese sopra il quale si posano le donne quando par-

toriscono. Predella.

SEGGIOLELLA. DIM. di SEGGIA. Piccola sedia. Seggioletta, Seggiolina,

Segginolina.

S. SEGGIOLELLA PERCIATA. Sorta di piccola sedia di bambini per uso di andar del corpo. Seggettina. Lib. Cur.
Malat. Abbiamo preparato a' bambini loro una seggettina che abbia il forame nel fondo.

SEGGIOLONE e SEGGIONE.accn.di SEG-GIA. Seggiolone. Seggiolone.

SEGRETARIO. v. SECRETARIO. SEGRETISTA. v. SECRETISTA.

SEGRETERIA. SUST. FEMM. Luogo dove stanno i segretari a scriver le lettere, e dove tali scritture si conservano. Segreteria.

SEGRETO. v. SECRETO.

SELCIATA. SUST. PRMM. Lo stesso che NSELECIATA. V.

SELLA. SUST. FEMM. Arnese che si pone sopra la schiena di un cavallo, d'un mulo, o simili, per poterlo acconciamente cavalcare. Sella: ed Arcione dicesi quella parte della sella e de'basti fatta a guisa d'arco.

SELLARE. VERB. ATr. Metter la sella. Sellare. Bocc. Nov. 39. 10. Faui sel-

lare i cavalli, andò via.

SELLARO. PARTE. MASCH. Colui che fa le selle. Sellaio. Conv. 155. Al cavaliere dee credere lo spadaio, il frenaio, e 'l sellaio, e lo scudaio.

SEMENTA e SEMMENTA. sust. FEMM.

Sostanza nella quale è virtù di generare, e chs genera cosa simile al suo subbietto. Sementa, Semente, Seme. Bocc. Nov. 72. 7. Cominciò a nettar sementa di cavolini, che il marito avea poco innanzi trebbiati.

SEMENZA. SUST. FEMM. È lo slesso che

Sementa. Seme, Semenza.

SEMICUPIO. SUST. MASCH. Si dice del sedersi nel bagno in cui l'acqua giunga sino all'ombelico. Semicupio. Red. Cone. 1. 36. Il bagno non sia di tutta la persona, ma sia in foggia di semicupio.

SEMINARE e SEMMENARE. vens. ATT. Gettare e spargere il seme ne campi. Seminare. G. VILL. Le terre si poterono male lavorare e seminare:

SEMINARIO. SUST. MASCH. Il luogo dove si tengono in educazione i giovanetti. Seminario. SERD ST. IND. 14. 144. Provvedde alla cura e disciplina domestica del collegio e del seminario di Goa.

SEMINARISTA. PARTE.MASCH. Colui che è in educazione in seminario. Seminarista. Voce dell'uso di Firenze.

SEMMANA. sust. FEMM. Spazio di sette giorni. Semmana, Settimana, Bocc. Nov. 75. 2. Esse stanno tutta la settimana rinchiuse, e attendono alle bisogne familiari. Si noti che Semmana è voce antica, e però da non usare oggi.

SEMMENARE. V. SEMINARE.

SEMMENTA. V. SEMENTA.

SEMMOLA e SEMOLA. SUST. TEMM. Sorta di grano sottilmente pestato che si usa per farne minestra. Semola, Semola Semola Semola. Semola Se

SEMPLICE e SEMPRICE. ADD. Dicesi di Uomo schietto, e senza malizia. Semplice, Semplicello, Semplicetto. Bocc. Nov. 61. 2. Tenendo egli del semplice, era molto spesso fatto capitano

de' Laudesi.

SEMPLICIONE e SEMPRICIONE ACCR.di SEMPLICE. Semplicione, Sempliciotto. Cirif. Calv. 3. 85. O sempliciotti,

specchiatevi in lei.

SEMPREVIVA. SUST. FEMM. Sorta di pianta nota che fiorisce da Luglio a Settembre, ed è comune sopra i muri umidi, ne' luoghi sassosi delle colline, e su' tetti. Sempreviva.

SEMPRICE. ADD. Lo stesso che SEMPLI-CE. Semplice, Semprice; ma quest'ul-

tima è voce antica.

SEMPRICITA' e SEMPLICITA'. sust. remm. Astratto di Semplice. Semplicità: Semplicità semp

pricitade; ma quest' uitime sono pure voci antiche.

SENAPISMO. sust. MASCH. Sorta d'impiastro fallo di polpa di fichi secchi e di sinape. Senapismo, Sinapismo. Lib. Cun. Malat. Conviene ricorrere

prontamente a' senapismi.

SENAPA. SUST. FEMM. Same minutissimo e di acutissimo sapore, la cui pianta si dice pur SENAPA, e serve a far la mostarda, e ad altri usi. Senape, Senapa, Sinepa, ma quest' ultima è poco usata. Cn. 6. 111. 1. La senape si semina innanzi al verno e dopo, e desidera terra grassa.

SENGA. sust. Femm. Piccola fessura. Pelo, Screpolatura, Crepatura, Fes-

sura.

SENGARE. VERB. NEUT. e NEUT. PASS.

L'Aprirsi per qualunque cagione. Fendersi, Screpolarsi, Far pelo, Incrinare. Dav. Oraz. Gen. Delue. 148.

Queste mura ec. se noi le carichiamo del nuovo ponte di questi ferramenti e pietroni, elleno primieramente faran pelo, poi corpo, in ultimo sbonzoleranno. Vogliamo avvertire che incrinare dicesi propriamente de vesi di vetro o di terra cotta quando essi fanno pelo.

SENGATO. ADD. da SENGARE. Scre-

polato, Fesso, Incrinato.

SENTINA. SUST. FEMM. Fogna della nace. Sentina.

- SENTINELLA. SUST. FRMM. Soldato che fa la guardia. Scolta, Sentinella. Guicc. Stor. 11.554. Al primo tumulto, quando dalle scolte su significata la venuta de' nemici.
- S. FARE LA SENTINELLA, voile For la guardia, Star di guardia. Fare la sentinella. ALAM. GIR. 8. 21. Dalla sinistra sa la sentinella Finchè vide passar la damigella.

SEPA e SEPE. sust. remm. Riparo di pruni e altri sterpi, che si piantano in su' ciglioni de' campi per chiuderli.

Siepe, Siepa.

SEPELLIRE. VERB. ATT. Mettere i corpi morti nella sepoltura. Seppellire, Sepellire, Sotterrare.

SEQUESTRARE. VERB. ATT. L'impossessarsi che fa il creditore per mezzo della gittetista de'beni del debitore, e Il comandare a chiunque li ha presso di sè di tenerli a sua stanza. Sequestrare, Staggire. Guicc. Stor. 1. 67. Fece prendere la possessione e sequestrare l'entrate del Ducato di Bari stato posseduto da Ludovico molti anni per donazione fattagli da Ferdinando.

S. SEQUESTRARE alcuno, vale Obbligarlo a non uscir di alcun luogo. Se-

questrare.

SEQUESTRO. SUST. MASCH. Il sequestrare. Sequestro, Staggina, Staggimento. STAUM.PAC. Per istaggimenti o sequestrazioni di cose e pignoramenti e rivocagioni di esse.

SERA. SUST. FEMM. L'estrema parte del

giorno. Sera.

SERATA. SUST. FEMM. Lo spazio della sera in cui si veglia. Serata. Benv. Cell. Vit. 2. 473. Continuai con queste medesime difficoltà parecchie serate.

SERCHIA. SUST. PEMM. Ciascuna di quelle piccole scoppiature o fessure, che si producono nelle mani, nelle labra, nelle palpebre, e spezialmente ne' capezzoli delle poppe delle donne, e che cagionano una dolorosa lacerazione. Setola.

SERENA. sust. fram. Umore che cade in sull'imbrunire della sera ne' tempi sereni, nella stagione temperata, e nella calda. Brina, Brinata. Ott. Com. 389. Brina è di quella medesima materia che la rugiada.

SERENATA. SUST. FEMM. Il cantare e il sonare che fanno gli amanti la notte al sereno davanti alla casa dell' in-

namorala. Serenata.

SERENGA. v. SIRINGA.

SERIAMENTE. AVV. Con serietà. Seriamente.

SERIETA'. Sust. FEMM. Astratto di Serio. Serietà.

SERIO. ADD. Che usa ne' suoi modi gravità e circospezione. Serio.

5. Serio, dicesi anche del discorso e di

altre cose, e vale Grave, Considerato. Serio.

SERPE. SUST. MASCH. Animale rettile noto. Serpe, Serpente.

SERRA. SUST. MASCH. Strumento per lo

più di ferro dentato, col quale si dividono i legni, e simili. Sega, Serra. CAVALE: MED. GUOR. Or può la sega segare se non v'è chi la tiri?

SERRARE. VERB. ATT. e NEUT. PASS. Impedite che per l'apertura non entri o esca cosa alcuna, opponendo a ciascheduna lo strumento suo proprio, come il coverchio alle casse, le imposte e gli sportelli agli usci e alle finestre; e dicesi ancora Serrare di tutte le cose che s'aprono, come borse, libri, ec. Serrare, Chiudere. Bocc. Nov. 15. 25. E tornatosi dentro, serrò la finestra.

5. 1. SERRARE GLI OCCEI, figuratamente vale Morire. Serrare gli occhi.

S. 2. SERRARE LA BOCCA AD uno, pur figuratamente vale Farlo tacere. Serrar la bocca.

SERRATURA. SUST. FRMM. Strumento che tiene serrati usci, casse, e simili, e per lo più s'apre colla chiave. Serratura, Serrame, Toppa. Bean. Ort. 2. 9. 26. Vanne alla porta, e sì destro lavora, Che tu non rompa quella serratura.

SERRECCHIA. SUST. FEMM. V. SARREC-CHIA.

SERVA. PARTE. FEMM. Donna che serve nelle case. Serva, Fante, Fantesca. Bocc. Nov. 45. 4. Avea Giacomino in casa una fante attempata.

SERVENTA DE MONASTERIO. È quella donna che serve le monache nelle loro faccende fuori del monistero. Servi-

giale, Fattoressa.

SERVETTA. DIM. di SERVA. Servetta, Servicciuola, Servicella. Benv. Cell. VIT. 1. 118. Seco avea una servicella di tredici in quattordici appi.

SERVIRE. verb. Atr. Far servitù e Ministrare ad altrui, Adoperarsi a suo pro. Servire. Bocc. Introp. 26. Per l'esser molti infermi mal serviti, e abbandonati nei lor bisogni.

5.1. SERFIRE DIO, OI SANTI: vale Rendere a Dio o a' Santi il culto che loro è dovuto. Servir Dio, Servire i Santi.

5. 2. SERVINE, neut. vale Essere utile, Recar giovamento. Servire. Soder. Coutiv. Quando non serva questo, si scalzino (le viti), e la scalzatura si riempia di sabbia di flumi, o veramente di cenere.

S. 3. SERVIRSI DI alcuna cosa; vale Adoperarla, Usarla. Servirsi di checchessia.

S. 4. Servire LAMESSA, vale Servire il prete che dice la messa standogli vicino per rispondere secondo il rito, voltare il messale, prendergli il vino, l'acqua, ec. Servir la messa.

5. 5. Servere, vale pure Presentare ad alcuno ciò che è sulla tavola. Bervire. Fior. S. Franc. 34. E besto si riputava chi più cose potesse portare

o più sollecitamente servire.

S. 6. SERVIRE A TAVOLA: dicesi de'famigliari che servono i padroni a mensa. Servir le tavole. Bocc. latron. 54. Le vivande ec. vennero, e finissimi vini sur presti, senza più chetamente gli tre familiari servirono le tavole.

5.7. SERFIRE, parlandosi di soldati, vale Esercitare l'arte della milizia. Servire. Varch. St. Con patto che non potessero in quella guerra servire contro Cesare, diè loro licenza.

5. 8. Servire, ironicamente vale Conciar male, Rovinare. Servire. Cecch. Dor. 3. 6. Quel furfante asin m'ha servito.

SERVITORE. PARTE. MASCE. Colui che serve alcune per mercede. Servitore, Servidore, Servo, Familiare, Famigliare.

5. Servitore, è anche termine di cerimonia, e vale Affezionato, Disposto a render servigio. Servitore, Servidore. Red. Lett. 36. Mi ricordi servitore a tutti cotesti mici signori e padroni.

SERVIZIALE. SUST. MASCH. V. LAVA-

TIVO.

SERVIZIO. SUST. MASCH. Il servire. Ser-

vitù, Servigio, Servizio.

5. 1. Servizio, vale ancora Beneficio. Servigio. Bocc. Nov. 42. 19. Ringrazia tela di ciò che in servigio di lei avea adoperato.

S. 2. Servizio, vale ancora Negozio, Faccenda, Affare. Servigio. Bocc. Nov. 52. 7. Compagni, tiratevi indietro, e lasciate questo servigio safe a me.

S. 3. SERVIZIO DE TAVOLA: dicesi il Fer-

nimento e vasilame da tavola. Servizio di tavola. Bant. Sum. 3. 3. Tanta era la nausea e la schifuzza che la prendeva delle vivande postele davanti in que' poveri piatti, che non altrimenti che se in essi perdessero ogni buon sapore, stomacatane, alla fine domandò formar tutto d' oro e d'argento il gran servizio della su tavola.

SETA. SUST. FEMM. Spezie di filo prezioso prodotto da alcuni vermi detti da' toscani Bachi da seta o Filagelli, e da noi Agnolilli. Seta.

SETA. SUST. FEMM. Bisogno e Desiderio

di bere. Sete.

5. Morire Dissera, vale Avere intensissimo desiderio o grandissimo bisogno di bere. Morir di sete, Affogar di sete. Mong. 10. 77. Disse Rivaldo: io affogo di sete.

setacciello din di Setaccio. Piccolo setaccio. Staccetto. Nan. Art. Veta. 7.11. Lavisi bene lo staccetto, e con nuova acqua si torni a far passare

dello colore.

SETACCIO. SUST. MASCH. Sorta di arnese, col quale si verne la farina, e altra simil cosa. Staccio.

SETELLA. SUST. FEMM. Sorta di armse con cui si cerne ancora farina e altra simil cosa per mezzo di un pame fatto di crini di cavallo. Staccio.

SETERIA. SUST. FRUM. Termine collettivo, che abbraccia tutte le ma-

canzie di sela. Seteria.

SETOLA. sust. FEMM. Propriamente il Pelo che ha in sul filo della schiena il porco. Setola. Poliz. St. 1.30. Giù le setole arriccia, e arruota i denti Il porco entro il burron.

SFABBRICINA e SFABBRICATURA. sust. Femm. Pezzo di calcina rascintta e secca, ch'è nelle rovine delle muraglie. Calcinaccio, Sfasciume. G.VIL. 7. 14. E schierarsi contro il serraglie in su' calcinacci delle case de' Torzaquinci.

SFACENNATO. ADD. e PARTE. MASC Contrario di Infaccendato; Che nea ha faccende. Sfaccendato. Tac. Dav. Ann. 14. 200. Queste cose diceyano

e credevano gli sfaccendati.

SFACCIATAGGINE. SUST. PERM. Astratto di SFACCIATO. Sfacciataggine, Stacciatezza.

SFACCIATO. ADD. Senza faccia, cioè Senza vergogna, Non curante di vergogna. Succiato, Strontato. Bur. Puag. 23. 2. Chi non si vergogna si dice stacciato ec.

SFAMARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. Trarre, e Trarsi la fame, Saziare, Saziarsi. Stamare, Distamare; Stamarsi, Dislamarsi. Tac. Day. Gen. 378. Mangiano cose naturali, pomi salvatichi, cacciagione fresca, e latte rappreso; senza apparecchi, senza condimenti si slamano.

SFAMATO. ADD. da SFAMARE, il quale non ritiene appresso di noi la significazione del verbo, ma vale Uomo che non ha come caversi le fame.

Misero, Tapino, Spiantato.

SFARE. VERB. MEUT. PASS. Dicesi delle cose che, messe o nell'acqua o al fuoco, si aprono e tornano in minutissime parti. Sfare, Disfare, Sfarsi, Disfarsi, Spappolare, Spappolarsi.

SFARINARE. VERB. ATT. 6 HRUT. PASS. Disfare in farina, Ridurre in polvere a guisa di farina. Slarinare, Sfarinarsi. Nen. Art. Veta. 5. 76. Si macini sopra portido con macinello pur di porfido al solito, chè si stritolerà e si sfarinerà come fosse zucchero raffinato.

SFARINATO. Add. da SFARINARE. Sta-

rinato.

SFARZO. SUST. MASCH. Pompa, Gala,

Magnificenza. Sfarzo.

SFASCIARE. VERB. ATT. Levar le fasce; contrario di Fasciare. Slasciare. Lib. Segn. Cos. Donn. In quella maniera che si fasciano e sfasciano i fanciulli.

S. SPASCIARE, metaforicamente si usa in sentimento di Scassinare. v. SCAS-

SARE.

SFASCIATO. ADD. da SFASCIARE. Síasciato, e Scassato, Scassinato.

SFASTIDIARE. VERB. NEUT. PASS. Pronder noia o fastidio. Annoiarsi, Tediarsi, Stuccarsi. Vir. Plur. E una volta s'annoiò e disse.

SFASTIDIATO. ADD. da SFASTIDIA-

RE. Annoisto, Tediato, Stuccato.

SFATICATO & SFATECATO. ADD. Che ofugge la fatica, Che è dato ad un ozio visico. Pigro, Poltrone, Infingardo. SFATTO. ADD. da SFARE. Slauo, Di-

**statio**, Spappelato.

5. SFATTO, detto di Uomo, vale ancora Senza forza, Debole, Languido. Mol-**Je** , Fiacco.

5. 2. SF∠TTO, è ancora aggiunlo di fruite, biade, o simili, che per troppa maturità si guastino. o abbiano

perdulo il sapore. Strafatto.

SFECATATO. ADD. E lo stesso che Sparzo, in sentimento del 5., e però oltre agli altri corrispondenti di SFATTO, si può aggiungere anche Svogliato.

SFERA. SUST. FRMM. Arredo sacro, con cui si fa l'esposizione del Santissimo Sagramento.Ostensorio.Si vuole avvertire che Siera toscanamente dicesi Quella parte dell'estensorio che comprende le ciambelle, la raggiera, le nuvole, le testine degli angeli, ed altri ornamenti simbolici, e nel mezzo **d**e quali si pene l'ostia consecrata.

5. 1. SPERA DELL' OROLOGIO, dicesi a Quel piccolo istrumento di acciaio che mostra le ore negli oriuoli. Lancetta.

2. Cose de Prima spera, diciamo a Cose di prim'ordine e di altissimo merito. Cose di prima sfera. Salvir. Paos. rosc. r. 526. Beato chi può inventare e far testo; questi sono da riporre tra gi' ingegni di prima sfera.

SFERRARE. VERB. ATT. Togliere il ferro

da qualche cosa. Sierrare.

S. 1. SFBARARSI, newl. pass. si dice de' cavalli o altri animali quando escono loro i ferri da'piedi. Sferrarsi. Matt. FRANZ. RIM. BURL. L'uomo si stracca, ed il caval si sferra.

5. 2. SPERRARE, neut. ass. Non potere frenare lo sdegno, l'impeto della collera. Perder la pazienza, Rinnegar la pazienza, Scappare la pazien-22, o la flemma. TAC. DAV. ANN. 12. 156. Ad essi, benchè usati a servire, scappa la pazienza, e l'assediano armati in palagio.

S. 3. SFERRARE, anche neut. ass. vale Scansare', Schifare. Fuggire, Slug-

gire, Campare, Cansare.

SFERRATO. ADD. da SFERRARE. Sensa ferro. Sferrato.

SFERRATURA DE'CAVALLI. Dicesi Quel ferro rotto e vecchio che si leva dal piè del cavallo. Sferra.

SFIANCARSI. VERB. NEUT. PASS. Indebolirsi le forze nell'operare. Straccarsi, Stancarsi.

SFIANCATO. ADD. da SFIANCARE. Stracco, Stanco.

SFIATARE. VERB. REUT. e NEUT. PASS. Dicesi de' liquori che, svaporando, perdono le loro parti più sottili. Sfiatare, Svaporare. Cr. 4. 44. 7. Perchè non si possono così chiudere, si cuoprano con istuoie e panni per modo, che poco sfiatino.

S. SFIATARSI, neut. pass. vale Perdere il fiato per molto gridare o parlare. Sfiatarsi. Segnen. Pred. 3.1. Potrò ben io per ventura sfiatarmi in grida e dileguarmi in sudori; ma poi che pro?

SFIATATO. ADD. da SFIATARE. Siia-

SFIDADE. VERB. ATT. Invitare o Chiamare a duello. Sfidare, Diffidare. M. VIL. 9. 56. Sfidandolo, e appellandolo traditore.

SFILACCI e SFILACCE. sust. MASCH. e FEMM. nel numero del più. Fila che spicciano da panno rotto, o stracciato, o tagliato, o anche cucito. Filaccia, Filaccica. VIT. SS. PAD. Desideravano di toccargli almeno le filaccica del vestimento.

5. SFILACCI, diciamo pure a Quella quantità di fila sfilate per lo più di panno lino vecchio, ove sogliono i cerusici distendere i loro unguenti. Faldella. Cn. 6. 105. 5. Le faldelle intinte nel sugo e nell'acqua rosata si pongono alla fronte.

SFILACCIARE. VERB. NEUT. e NEUT. PASS.

Far le filaccia; ed è propriamente l'Uscir
che fanno le fila sul taglio o straccio de'
panni. Sfilacciare, Sfilacciare, Spicciare. Buon. Fibr. 2. 4. 11. Le mercanzie ec. S'allentan, si diraman,
si sfilacciano.

SFILACCIATO. ADD. da SFILACCIARE. Súlacciato.

SFILARE. VERB. NEUT. Il camminare degli eserciti e de'soldati. Marciare. Tass. Gravs. 19. 66. Anch'ei marciò col· l'altra gente in schiera.

§.1. SFILARE, é ancora contrario di Infilare, e vale Disunire cose infilate. Sfilare. Fin. Luc. 4. 5. Oh madonna, voi vi siete sfilata la corona.

S. 2. SFILARSI, è ancora lo stesso che Sfilacciarsi. V. SFILACCIARE.

SFITTATO. ADD. Contrario di Appigionato; Non appigionato. Spigionato.

SFOCARE. VERB. NEUT. Mandar fuora, Alleggerire, Sminuire; e il più delle volte si dice di passioni e di affetti. Sfogare. Dant. Int. 33. Levatemi dal viso i duri veli, Sì ch' io sfoghi il dolor che il cor m'impregna.

S. SFOCARB, vale anche Il contrario di stringere: Dilatare qualche cosa, come abiti, ec. Allargare, Slargare.

SFOCATA. SUST. FRUM. E dicesi FARE
UNA SFOCATA, e vale lo Sfogare per
passione di animo; e si ha a dire-toscanamente Fare uno slogo, o uno
slogamento.

SFOCATURA eSFOGATURA sust femm.

Apertura fatta per dare sfogo ed esito a checchessia. Sfogatoio, Sfiatatoio.

sfoco e sfogo. sust. masch. Rigonfiamenti o vescichette che si fanno in
su la pelle degli uomini e degli animali per ribollimento di sangue, o
malignità di umori. Bolle, Bollicelle, Bollicine. Vit. SS. Pad. 1. 176.
Essendo tutto ulceroso, e pieno di
bolle e di vesciche per le punture,
avea perduta la propria forma.

SFOCONATO. ADD. Che ha guasto il focone. Ssoconato.

SFOGLIA. SUST. PEMM. Falda sottilissima di checchessia. Sfoglia. Red. Esp. MAT. 58. È pietra per di suora bernoccoluta, e composta d'infinite sfoglie soprapposte l'una all'altra.

SFOGLIATELLA. SUST. FEMM. Spezie di torta, fatta di sfoglie di pasta. Sfogliata. Buon. Fien. 2. 4. 10. E non pertanto Paraguanto mi vien, che prezzo sia Del carbon che chiedesse Per rosolarsi una sottil sfogliata.

SFOLLARE. VERB. NEUT. Diradarsi, Smimuirsi la folla. Sfollare. BART. STOR.

GIAPP. c. 58. Sfollato il popolo, vi tornò la soldatesca a prenderne in custodia i corpi.

SFONNARE. VERB. ATT. Levare e Rompere il fondo. Sfondare, Sfondolare. Bocc. Nov. 14. 8. Ogni cosa del legnetto tolta, quello ssondarono.

S. SFONNARB, vale ancora Rompere checchessia, passandolo da una parte all'altra. Sfondare. TAC. DAV. STOR. 4. 329. Quindi si cominciò a ssondar case, ammazzando chi si opponeva.

SFONNATO, ADD. da SFONNARE. Sonza fondo, Cui é levato o caduto il fondo o in tutto o in parte. Siondato, Sfondolato.

5. 1. Sponnaro, figuratamente vote Insaziabile. Sfondato, Di gola sfondolata. TAC. DAV. STOR. 2. 299. Sola via alla grandezza era empiere di prodigiose vivande di qualunque spendio la sfondata gola a Vitellio.

S. 2. SFONNATO, vale ancora Guasto, Rovinato. Sfondato. G.VIL. 8. 58. 5. Il carreggio del Re, ch' adducea la vivanda all'oste, per li sfondati

cammini non potea venire.

SFORNARE. VERB. ATT. Contrario di Infornare; Cavar del forno. Storpare.

SFORTUNA. sust. remm. Tristo accidente che sopravviene; Avversa fortuna. Infortunio, Sventura. Bocc. G. 4. n. 4. Acciocché più giorni, che questo, non sieno turbati da' tuoi infortunii.

SFORTUNATO. ADD. Contrario di Fortunato. Sventurato, Sfortunato. Filoc. 4. 109. lo, dal mio nascimento sfortunata, non saprei da qual capo rucominciare a narrarvi i miei infor-

SFORZARE. VERB. ATT. For forza, Costrignere. Sforzare.

SFORŽATO. ADD. da SFORZARE. Sforzato.

SFRACASSARE. VERB. ATT. Scholere violentemente le parti di un corpo l'una contro all'altra, ad effetto di sgretolarle; Rompere in molti pezzi. Sfracassare, Fracassare. Pass. Paol. 3. Che quanto più sono e più gravi,

tauto più la fracassano o spezzano. 5. Spracassarb, vale pure Mettere a rovina, in conquasso. Sfracassare, Fracassare. M. Vil.7. 64. Dando loro il di e la notte gravi assalti, e rittivi più trabocchi, gli fracassava d'ogni parte.

SFRACASSATO. add. da SFRACASSA-RE. Rotto in molti pezzi, Disfallo, Mandato in rovina. Stracassato, Fracassato.

SFRACELLARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. Quasi interamente disfare infragnendo. Sfracella re, Sfragellare, Sfracellarsi, Sfragellarsi. Liv. M. Egli ferl · il porco di una pietra, sicchè tutta la testa gli sfracellò. Ciriff. Calv. 3. 79. Caduto, isfracellossi in sullo smallo.

SFRACELLATO. Add. da SFRACELLA-- RE. Sfracellato , Sfragellato.

SFRANGIARE. verb. att. *Sfilacciare il* tessulo, e ridurlo a guisa di frangia o cerro. Sfrangiare.

SFRANTUMMARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. Spezzare minutissimamente. Stritolare. Red. Esp. NAT. 74. Le pailine dunque di cristallo vote si stritolano in poche ore ne' ventrigli degli uccelli.

SFRATTARE. VERB. ATT. e NEUT. Mandare via , Andar via con prestezza. Sfrattare. Tav. Rix. Quando egli vide venire li cinque cavalieri incontra di lui , si si riconfortò tutto nel suo cuore, e divenne tutto fresco, e feria tanto più forte, che tutti gli credea strattare. Buon. Fibr. 4. 4. 11. E questi e quel strapparsele l'un l'altro Di man , fare alle pugna , urlar , sfrattare.

S. SPRATTARB, newl. vale ancora Portar via masserizie da luogo a luogo per mutar domicilio, o per qualsisia altra cagione. Sgomberare, Sgombrare. VIT. S.M. MADD. 25. Feciono sgomberare e acconciare una bella sala, dove si mangiasse.

SFRATTO. SUST. MASCH. Lo sfrattare. Sfratto, Sgombero.

S. DARB LO SFRATTO AD ALCUNO: dicesi del Farlo andare via o sfrattare. Dare lo sfratto ad alcuno.

SFRENARSI. VERB. NEUT. PASS. Divertire

sfrençio, licenzioso. Sfrenarsi. Mon. S. Greg. Alcuni per paura di sfrenarsi in troppo parlare, si chiudono dentro alle mura del silenzio più del bisogno.

S.Sprenars, dicesi pure di pazzi, quando cresce a dismisura il furore, ed è mestieri di legarli. Venire in furore, Infuriare. Ar. Fur. 1. 2. Che per amor venne in furore e matto, D'uom che sì saggio era stimato pria.

SFRENATO. ADD. da SFRENARE. Sfre-

Serrenato, dicesi di Pazzo che ha bisogno di esser legato. Pazzo furioso, Pazzo da catena, Matto da legare. Buos. Fier. 1. 2. 4. E. Or di che sorte è questa lor pazzia? I. Di sorte variissima, ec. Furor assai, mattacci da legare, Che 'nfestan gli altri, ec.

SFRIDDARE e SFREDDARE. VERB. NEUT.

Ridursi a meno, Diminuire. Scemare.

SFRIDO e SFRIDDO. SUST. MASCH. Diminuire Calo.

SALVIN. F.B. 2. 1. 18. Il calo si dice delle mercanzie, che scemano di peso.

SFRISARE. VERB. ATT. Fare un taglio nel viso altrui. Sfregiare.

SFRISO. SUST. MASCH. Taglio fatto altrui sul viso. Sfregio, Frego, Fregio.

SFRITTOLA. SUST. FEMM. Cicatrice grande di ferita fatta sul viso. Catenaccio. Fr. Sacch.Nov. 115. Pochi preti vi sono che non abbiano catenacci per lo volto.

S. SFRITTOLA, è ancora Taylio o Sfregio.

Sberleffe, Sberleffo. Buon. Fibr. 2.

3. 11. Bello sberleffe ch' egli ha in sul mostaccio.

SFRONTATO. ADD. & PARTE. MASCH. Uomo sfacciato e senza vergogna. Sfrontato. OTT.Com. Purg. 23.441. Verrà il tempo che le donne fiorentine andranno sì disoneste e sì sfrontate nell'abito del corpo, che sia bisogno che li frati e li religiosi interdichino loro e divietino quello sfacciamento.

SFUIERE eSFUIRE. VERB. NEUT. E lo stesso che SGUIZZARE. V.

SGABBELLARE. VERB. ATT. Trarre le mercanzie di dogana, pagandone la gabella. Sgabellare. Fir. Rem. 115. E le

spalle si possono agguagliare A due balle di fogli fin da Colle, Che sien messi in dogana a sgabellare.

SGABBELLO e SCABBELLO. SUST. MA-SCH. Arnese sopra il quale si siede.

Sgabello.

SGAMMETTARE. VERB. NEUT. Souotere e dimenar le gambe. Gambettare, Sgambettare. Morg. 29. 99. E il suo signore Orlando non lo vede, Sicchè nel sangue si torce e gambetta.

S.1. SGAMMETTARE, dicesi pure l'Attraversare alle altrui gambe improvoisamente un piede, o altro, per farlo cadere. Dare il gambetto. Lib. son. 63. Purchè venga da man dare i gambetti.

S. 2. SGAMMETTARE, figurat. vale Interrompere con modi non aspettati gli altrui avvanzamenti. Dare il gambetto.

Vincer la gara, Rimanere al di sopra nella contesa. Sgarare.Fin.Tair.

1. 2. Che partito ha a essere il mio?
ec. ho io a essere sgarato dal maggiore inimico che io abbia?

SGARGIATO. ADD. Dicesi degli Occhi che abbiano arrovesciate le palpebre. Scerpellato, Scerpellino. Fir. As. 258. Perciocchè egli non erano avvezzi a star tra'l fummo, egli avevano quegli occhi scerpellini, sicchè ei vedem

poco o niente di lume.

SGARRARE. VERB. ATT. e NEUT. Prendere errore o shaglio. Sgarrare, Shagliare, Errare. Menz. Sat. 6. Meglio sarebbe il dir, s'io non la sgarro. Che contra il padre crudeltà gli inspira D'un tal bargello il sudicio tabarro. Sag. nat. esp. E chi v'ha fatto la pratica, suole shagliar di poco.

SGARRUPO. sust. masch. Precipizio di rupe scosceso e spaventevole. Dirupato, Dirupata, Dirupo. Fr. Giord. Pres. P. Quella città è in costa, dallato v'ha certi dirupi: da uno di que'luoghi il vollero sospingere.

SCHEZZECHIARE. VERB. NEUT. V. SCHIZ-

ZICHIARE.

SGHEZZIATO. ADD. V. SCHIZZIATO.
SGIIIZZO. SUST. MASCH. V. SCHIZZO.
SGOMMARE. VERB. NEUT. PASS. Si dice dell' Ossa quando per alcuno accidente

si rismovono dalla loro natural positura. Slogarsi.

SGONFIARSI. VERE. NEUT. PASS. Contrario di Gonfiarsi. Sgonfiarsi. SAG. NAT. ESP. 33. Ed allora solamente si sgonfierà, quando ec.

SGRASSARE. VERB. ATT. Levare il grasso. Digrassare. Ricet. Fion. 196. Nel fondo troverai la sostanza del pollo stillata, la quale digrassa e usa.

SGRAVARE. VERE. NEUT. Mandar fuori del corpo il proprio figliuolo: e dicesi propriamente delle donne. Partorire. Dant. Pung. 20. 19. Udii, dolce Maria, Dinanzi a noi chiamar così nel pianto, Come fa donna che in partorir sia.

SGRAVO. SUST. MASCH. Il partorire.

Parto. v. PARTO.

SGRAVOGLIARE. VERB. ATT. Svolgere il filo di quella specie di palla in cui ordinatamente si avvolge per comodità di metterlo in opera, la quale dicesi da noi GLIUOMMERO, e toscanamente Gomitolo. Sgomitolare. Fior. ITAL. D. Porta un gomitolo di spago in mano, legato in capo all'entrare della porta, e poi sgomitolandolo infino ch'è giunto nel fondo ec.

SGROSSARE. VERB. ATT. Assoltigliare alcuna cosa; e comunemente si preude per Abbozzare, e Dar principio alla forma per lo più delle opere mamuali. Sgrossare, Digrossare. Franc. Sacch. Nov. 84. Guardando fra certi ferramenti, con che digrossava e in-

tagliava quelli crocefissi.

SGUAIATAGGINE. sust. Fram. Astrollo di SGUAIATO: Sgangherataggine, Svenevolezza, Sguaiataggine. Alleg. 183. La brigata chimerizzando considera le particolari sgangherataggini

della sua persona.

SGUAIATO. ADD.E PARTE. MASCH. Che parla o opera incivilmente, senza il dovuto rispetto. Sguaiato, Svenevote, Sgangherato. Salv. Granch. 2: 4. Oh vanne, vanne, sguaiato, chè ci hai Fracido.

SGUANCIARE. VERB. ATT. Volgersi checchessia per le mani, Maneggiare, Palpeggiare. Brancicare, Stazzonare. SAG. FAT. ESP. 114. Una farfalla o ch'ella avesse patito innanzi nel venir brancicata con le mani mettendola nel vaso, ec.

SGUARRARE. VERB. ATT. Rompere e Stracciare sbranando. Squarciare. G. VIL.VIT. MAOM. Fu segno manifesto, che dovea squarciare e aprire la porta della santa chiesa di Roma.

SGUAZZARE. VERR. NEUT. Godere, Trionfare, Vivere in allegria fra gozzoviglie, banchetti, ed altri piaceri. Sguazzare, Far buona cera, Far tempone.
Gell. Sport. 4. 4. Io non vo spendere in una sera ciò ch'io ho; chè
chi sguazza per le feste stenta il di
di lavorare.

SGUAZZARIARE. Lo stesso che SGUAZZIARE. V.

SGUAZZIARE. VERB. ATT. Dibatter Facqua o altri liquori ne'vasi. Guazzare, Diguazzare. Ca. 5. 19. 17. E se vorrai metter l'olio in un vasel nuovo, il diguazzerai colla morchia cruda ovver calda.

SGUESSA. SUST. PEMM. Dicesi a Bocca senza denti con labbra rientranti, ed il mento sporto in fuori. Bazza: e dicesi Aver la bazza; ed è dell'uso di Firenze.

SGUIGLIARE. VERB. NEUT. Generare, Produrre di muovo. Rimettere, Ram-

pollare.

8GUIGLIO. SUST. MASCH. Nuovo rampollo che sorge in sul vecchio. Rimettiticcio. Vett. Colt. 37. Non mi biasimi qui alcuno, che io abbia chiamati talli quei polloni e rimettiticci
che nascono in sulle barbe degli ulivi.

SGUIZZARE. VERB. NEUT. È proprio quello scuolersi che fanno i pesci per aiutarsi al moto. Guizzare. Bocc. Nov. 96. 7. Questi pesci su per la mensa guizzavano; di che il Re avea grandicione piacore.

dissimo piacere.

5. Sautzzare, é pure lo Scappare che fanno i pesci di mano a chi gli tien presi. Sguizzare. Fr. IAC.T.1.1.25. Quanto più si mostra bella, Come anguilla sguizza via.

SICCHIO. SUST. MASCH. Vaso cupo di rame, ferro, legno, o altro, col quale si alligne l'acqua. Secchia. Bocc. Nov.

64. 9. Perchè, presa la secchia colla fune, subitamente si gittò di casa per aiutarla, e corse al pozzo. Vogliamo avvertire che quel vaso entro il quale si raccoglie il latte nel mugnere, che dicesi da'napoletani anche Sicomio, toscanamente si dice Secchio.

SICCO e SECCO. ADD. Privo d'umore. Secco. VIT. SANT. PAD. 1.83. Venne grandissima piova, per la quale quella terra secca e arenosa, poiché su ben bagnata e inrigata, generò ec.

J. I. Sicco, aggiunto di vento, dicesi di Quel vento che porta siccità. Secco. Sagg. nat. Esper. 14. Potremmo ancora ec. quando traggono venti, venire in cognizione quali di essi sieno più pregni di umido, e quali più degli altri secchi ed asciutti.

Sicco, dicesi pure ad Uomo magro.
 Secco. Bocc. Nov. 20. 5. Siccome colui ch'era magro e secco e di poco spirito.

S. 3. Rogna secca, vale Rogna minuta, che fa pochissima marcia. Rogna secca.

J. 4. Tosse secca, dicesi Quella che non è accopagnata da spurgo. Tosse secca.

S. 5. Dire o Fare una cosa a sicco a sicco. Dire o Fare checchessia inaspettatamente, improvisamente, e per lo più senza ragione. Dire o Fare checchessia di secco in secco. Fir. Nov. 4. 226. Ei le cominciò di secco in secco a dir queste belle parole.

S.6. FRANECARE A SICCO, vale Mangiare senza bere. Murare a secco. Malm. 9. 7. Dove, per aver meglio il suo dovere, Fece in principio un bel murare a secco; Quando su pieno alsin chiese da bere.

SIERO. SUST. MASCH. Parte acquosa del latte, mercé di cui le altre parti integranti di esso possono facilmente correre. Siero, Siere. Cr. 9.72. Del quale (cacio) si dee tutto il sière scolare, acciocchè colla soppressa si costringa.

SIGGILLARE. SERB. ATT. Segnare o Improntare con suggello: e prendesi generalmente per Serrar lettere con cera o altra materià tegnente. Sigillare, Suggellare. G. Vil. 9. 79. 3. Aveali tolto il suggello, perchè avea suggellate dette lettere semma sua coscienza.

SIGGILLO. SUST. MASCH. Strumento per lo più di metallo, nel quale è incavata l'impronta che s'essigia nella materia colla quale si suggella. Si-

gillo, Suggello.

s. Stagtllo, per quel Piccolo legnetto ritondo e incavato, dove si mette cera, e con esso si suggella. Salimbacca a dice a Quell' arnese ritondo a guisa di scatoletta, fatto di diverse materie, che si pone pendente da una cardicella a' privilegi e alle patenti, per conservarvi il suggello scolpito in arra di chi le concede.

SIGNORE. SUST. MASCH. Titolo di maggioranza e di riverenza. Signore. Bocc. Nov. 60. 16. Signori e donne,

voi dovete sapere che ec.

5. 1. Signors, vale ancora Padrone. Signore. Dant. Pan. 24. Come il signor che ascolta quel che piace, Da indi abbraccia il servo gratulando.

5. 2. SIGNORE, detto assolutamente, s'intende di Dio, e più particolarmente di Gesù Cristo. Signore. Dant. Par. 24. A cui nostro Signor lasciò le chiavi.

SILOCA. SUST. FEMM. Dicesi Quella polizza o scritta nella quale è così scrito, e si pone nella facciata de luoghi che si hanno ad appigionare. Appigionasi. Alleg. 40. E' par che le appigionasi lievia qualche volta il credito alle case vote.

SIPARIO: sust. MASCH. Tenda che si alza e cala innanzi alla scena di un teatro. Sipario. Voce dell'uso di Firenze.

SIRINGA. SUST. FEMM. Strumento chirurgico che serve per l'inicaioni o disteri. Siringa, Canna da serviziale.

SLAVATO. ADD. Dicesi de colori quendo sono smorti. Bilavato, Smorto. Rea Oss. An. 144. Rassomigliava nel colore ad una scolorita lavatura di caroe. o ad una linfa che avesse presa un poco di dilavata tintura di rosso.

SLOGGIARE. VERB. REUT. Abbandonar: l'alloggio, o Partirsi dal luogo della sua abitazione. Sloggiare, Diloggiare,

Disalbergare. Beav. Call. Vir. 2. 214. E perché io volevo servirmi di queste piccole istanzette ec. Questo detto maestro di salpitri von volca diloggiare.

SMACCARE. VERB. ATT. Soergognare alcuno, per lo più collo scoprire i suoi difetti. Smaccare. Car. Lett. 2. 41. Mi fu detto che l'aveva fatto studiosa-

mente per ismaccarmi.

SMACCO. sust. masch. Ingiuria, Torto, Svergogna, Disprezzo. Smacco. CAR. LETT. 2. 228. Or io aspetto l'opera che vi promettete di fare ec. per supplimento di quanto desidero, e per ismacco di questi tristarelli.

SMAGRIRE. VERB. NEUT. e NEUT. PASS. Divenir magro. Smagrire, Immagrire, Dimagrare. Red. Cons. 1. 62. Di giorno in giorno va sempre più senagrendo, e di più ha dato in una stitichezza di ventre.

SMAGRITO. ADD. da SMAGRIRE. Smagrito, Immagrito, Dimagrato.

SMALDIRE. VERB. ATT. Dicesi delle mercanzie, e simili, e vale Darle via, Riusoirsene, Esitarle. Smaltire. CAR. LETT. FARK. 275. Desidera di poter portare e smaltire il suo grano dove e quando gli piace.:

SMAMMARE. VERB. ATT. Torre il lalle a bambini. Svezzare, Divezzare, Spoppare, Siattare. v. LATTE. 5. 5.

SMARGIASSO. ADD. 6 PARTS. MASCH. Brovaccio miliantatore, che cerca di far paura colle minacce. Smargiasso, Cospettone, Spaccone. Bisc. Annot. Malm. 1. 13. La voce Smargiasso è pinttosto napoletana che nostrale; e significa propriamente un bravazzone, smillantatore, che moltissimo minacci colle parole, ed altrettanto poi sia renitente e pauroso di venire a' fatti.

SMATTONARE. VRR B. ATT. Levere i mat. toni al pavimento; contrario di Ammattonare. Sprettobare. B. Cull. Oner. 81. Smattonai una stanza, e di quei mattoni andai tessendo un fornello.

SMERCIARE. VERB. ATT. Vendere, Alienare. Esitare, Smaltire. ZIBALD. Anna. I mercanti peesona felicemente esitare le loro meronozie.

SMERCIO. SUST. MASCH. LO SMERCIA-RE, cioè vendere, alienare. Esito, Spaccio. B. Cell. Oner. 8. Si era ridollo, per lo spaccio che esse ave**vano**, a non attendere ad altro esercizio.

SMERZARE. VERB. ATT. Volgere la cosa di contrario del suo diritto. Arrovesciare, Rimboccare. Salvin. Senor. Venne un vento gagliardo, e arrovescia ia nave.

SMESTERE. verb. ATT. Affrontare, Assalire, Andar contro alcuno con animo di offenderio, Lanciarsi o Far impelo contro. Investire.

SMEZZARE. VERB. ATT. Dividere, Par-

tir per messo. Dimezzare.

SMICCIARE. Verb. Att. Levar via la smoccolatura. Smoccolare.

5. Suicciare, metaf. vale Socchiudere gli occhi per vedere con più facilità le cose minule. Sbirciare. Malm. 6. 86. Sbirciandola un po' meglio, e più or presso.

SMICCIO. SUST. MASCH. Strumento col *quale si smoccola*. Smoccolatoio , Smoc-

colatoie.

SMILZO. ADD. Dicesi di Chi ha la pan*oia vola.* Smilzo.

SMOCCO & SMOCCONE. PARTE MASCH. Si dice d'Uvino dappoco, sciocco, me*lenso.* Moccicone , Moccicoso. Lasc. GELOS. 3. 3. Tu sei graziosa! moccicona.

SMOCCOLATURO. Lo sieseo che SMIC-€10. v.

SMOCCONERIA. SUST. FEMM. Dappocaggine, Scioccheria Mocciconeria. CECCH. Inc. 3. 2. Voi farete qualche moccicoperia ec.

SMOLLECARE. VEND. ATT. Ridery's in *bricioli*. Shriciolare.

SMONTARE. VERB. ATT. Contrario di Montare. Smontare.

S. SMONTARE, neut. dicesi ancora delle tinture che non mantengano il fiore e la vivezza del lor colore.Smontare, Smontare di colore. Sauvin. Disc. 2. 93. Mai in uno stesso grado di colore accesa non dura, e sovente per qualunque cagione o accidente smonta e impallidisce.

SMORFIA. Sust. Primi. Costume e Modo

**53** 

pieno di mollezza e d'affettazione. Smorfia, Sceda. Buon. Fign. 2. 2: 6. Sempre con nuove smortie e nuove acede lneipida ognor più lasciò scapparsi.

5. Smorfia, dicesi pure figurat. a Donna brulla e contraffalla. Befatta. MALM. 8. 30. E beuch'ell'abbia un ceffo di befuna, Pomposa e rioca vuol che o-

gouo la veggia.

SMUSSARE. VERB. ATT. Tagliare l'angolo e il canton di checchessia: Smussare, Scantonare.

SMUSSATO. App. da SMUSSARE. Smus-

sato, Smusso, Scantonato.

SOCCANNO. SUST. MASCH. Velo o Pamno che per lo più le monache portano sollo la gola o intorno ad essa. Soggòlo. Lor. Med. Canz. 12. 5. Le si veggodo in quei passi Con soggeti. e sciugaini.

SOCCHIUDERE. VERB. ATT. Non intera-

mente chiudere. Souchindere.

SOCIETA'. SUST. FEMM. Voce loscana, che vala Confederazione; ma si usa oggi in più significazioni che non son toscane, e che noi, per maggior chiarezza, anderemo divisando ne para-

grafi.

- 5.1.Societa', dicesi propriamente a Compagnis, Unione d'uomini congiunti per notura o per leggi. Comunanza, Comunenza civile, Consorcio umaco, degli nomini. Lib. spat. Li maivagi si debboso cacciar fuori della comunanza, perchè non guastino gli altri. Dant. Inc. 20. Li, per fuggire ogni consorzio amano, Ristette co'suci servi a far sue ami.
- 5. 2. Sociera', diciamo anche ad Unione d'interessati in alcun negoxio o traffico mercantile. Compagnia, Ragione. G. Vil. 11. 136. 5. Appresio molte buone compagnie di Firenze fallirono.
- 5. 3. Società, si use per Conversazione di più persone che si riducano per sollazzo in un medesimo luogo. Crocchio, Ritrova. Tac. Dav. An. 4. 114. Fuggivano i ritrovi, i cerchi, e qualunque orecehio.

SOCIEVOLE. ADD. Dicesi di Chi ama compagnia. Sociabile, Sociale. VARCH. Encor. 31. L'ugant è autamaté più di tutti gli altri sociabile, ovvero compagnevole.

SODISFARE. TERB. ATT. Appagare, Contentare, Dar soddisfazione. Sodistare, Soddisfare, Satisfare. Bocc. Nov. 3. 6. Pensò, avendolo a ciascum promesso, di voler tutti e tre soddi-

S. Sodisfare, vale ancora Pagare i debito. Sodisfare, Soddisfare. Boc. Nev. 3. 7. Il Giud**co** liberamente d'ogni quantità, che il Saladino il richiese, il servi, e il Saladino poi interamente il **sod**disfece.

SODISFATTO. ADD. da SODISFARE Sodisfatto, Soddisfatto, Satisfatto.

SODISFAZIONE, SUST. FEMM. Il soddisfare. Sodisfazione, Soddisfazione, Satisfuzione.

SODO. ADD. Dicesi a Persona placida, tranquilla, riposata. Quieto. Si coverta che Sodo toscanamente vale Duro, Che non cede at statto, Che non è arrendevois.

S. STARB' SODO, vale Star fermo, No. si muovere. Star sodo: Len. Mud. Casi. 68. 16. Se qualcuno il piè ti pesta, Non der briga; sta pur soda.

SOFA'. Sust. Mason. Sorta di tetticcimio · basso, ad uso di adagiarvisi. Soli, Canapè, Canopè. Salvin. Annor. F. B. 4. 2. 7. Ora usano le camerelle e i casope, che credo che sia vensio da ca-#opeum zanzariere.

SOFFIARE. v. Schuschare.

SOFFITTA. sust. remm. Sorte di polo. Soffitta, Soffitto. Baldin. Voc. dis-Soffitto o Soffitta. Palco che ai fa sotto l'ultima copertura o tello degli edifici, o sotte altro palco ec.

SOFISTICARIA. SUST. FEM -lla zione ; Ragione troppo sottile e mi fondata. Sofisteria, Sofisticheria. Sez. Ben. VARCE. 2. 17. Simili sofistiche

rie sono brattissiane.

SOFISTICO. ADD. Dicesi di Chi essel cevillar sempre, s in tutto trava cu dire. Fisicoso. VARCH. ERCOL. 75. Coloro che la guardano troppo nel sotile, e sempre e in ogni luogo e ar ognuno e d'ogni cosa tenzoname contendono, ne si può ier dir co che eisi aco la voglimo ribattere e ribattaria, si chiamano Fisicosi.

SOLA. SURT. FEMM. Quella parte della scarpa spettante alla pianta del piede, e non al calcagno, che si posa in terra. Suola, Suola. Fron. S. Franc. 133. Una lesina (SUGLIA), colla quale si racconciava le suole.

f. Ci piace di qui aggiugnere che Quel pezzo di suela, che si appieca alle scarpe rolle, dicesi Taccone: onde il verbo Rattaccoure, cioè Appiecar tacconi.

SOLARE. vans. ATT. Rimetter rucce sucla alle scarpe. Risolare, Risolettare. Bocc. Nov. 75. 6. Non è aucora un mese che le faceva risolare.

SOLARO e SOLARE. SUST. MASCH. Quel piano che serve di palco alla stanza inferiore, e di pavimento alla superiore. Solaio. Filos. 6. 47. Dimorano libere da poter cercare tutta la torre infino al primo solaio. Si avverta che Solare e Solaro sono pur voci tossane, ma antiche e da non usare.

5. Solano, dicesi anche di Quel divieto o piano di mercatanziz, o di grasce, o di cose simili, poste ordinatamente e distesamente in puri l'una sopra

l'altra. Suolo.

SOLDO. sust. mascu. Salario, Stipendio. Soldo. Masstauz. 2 30. 8. Quando alcuno ufficiale toglie per forza alcuna cosa, più che non è il suo soldo o sulario.

SOLE. sver. mascu. Astro intorno al quale girano i pianeti del nostro si-

stema. Sole.

5. 1. Solb a lion : diosi Il tempo in cui il sole si trova nel segno del Lione. Bollione, Solleone. Rev. Lur. 2. 229. I medici hanno de' medicamenti piacevoli, e proporzionati anche nel tempo del solleone.

5. 2. Onosocio a sele. v. OROLOGIO. 5.
5. 3. Battere o Vattere il sole in alcun luogo; vale Percuotervi. Artivarvi co' raggi. Battere. Sig. Viag. M. Sin. Per tutto il detto diserto mai non trovi da poterti riposare a una ombra; sempre ti batte il sole addocco dalla mattina alla sera.

SOLECHIANIELLO. PARTE. MASCH. Que-

ghi che racconcia, ricuce e rattaceona le ciabatte e le seur pe rotte. Giabattimo, Ciabattiere, Ciabattais Varca. Bacol. 97. Si favellano, ch' è più là, non dice da fattori de' berbieri e de' calzelai, ma da ciabattini e da ferravecchi.

80LETTA. soor. punt. Quella parte de calzari che si pone sotto al piede. Soletta.

80LETTATURA. SUST. FEMM: Tutto ciò che serve di suole e soletta alle starpe. Solettatura.

BOLLECITARB. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS.
Affrettare e Affrettarei. Bellecitare,
Bollecitarei.

SOLLECITO. ADD. Che opera senza indugio, Presto a fare. Bollecito, Pron-

to, Spedito.

- BOLLEVARE. VERE. ATT. e MEUT.PASS.

  Dare o Prendere alleggiamento, conforto, o ristore alle fatiche durale,
  alle pene e agli stenti patiti. Ricreare, Confortare, Ristorare; Ricrearsi, Confortarsi, Ristorarsi, Bellevarsi. S. Giev. Gass. Piovve sì grande abbondanza d'acqua, che tutti
  furono consolati e ricreati. Ceccu.
  Dor. 4. 2. Si sollevò dal male, ma
  rimase menzo spiritaticcio. Si avverta che Sollevare in questo sentimento
  è sol neutro pessivo, ad attivamente
  in toscano val propriamente Levar
  su, Innalzare.
- 5. Solennars, nett. pass. val pure Crescere e Rilevare ingressando per qualsicoglia cagione. Gentlare, Gondersi. Sag. nar. esp. 9. Non può far di meno, quando la pusta del cristallo è rinvenuta per infuecamento, di non ischiacciarsi ec., e rilassarsi, e gonfiare.

SOLLIEVO. SUST. MASCH. Ricreamento, Confurto, Utile, Ainto. Sellievo. Rsp. Diz. A. P. Gli parve di ricevere gran sollievo dalla destrezza di un medico.

SOMMACCO. sust. masch. Cupio concio con le foglie della pianta della Sommacco. Sommacco. Buon. Fish. 3. 4. 11. To scema il prezzo di quelle vacchette, Abbassa quei semmacchi, Cala quei cordovani.

SOMMOZZATORE. PARTE. MASCH. Ohica

soll'acqua per pescarut, o per cerear robe, a per altre simile operazione. ... Palomburo, Marangone. Eno. Derin. S. S. Sonana an una. Forgli, quelche 42. E rintoppe, o marangone, L'or-··· cipoggia e l'artimone.

SONACLIEBA. SUST. PERSO. FRACIS di cuoio, o d'altro, piena di senagli, 'che si pone per lo più al collo degli

animah. Sonagliera.

5. FARE NA SONAGLIERA: vale Dore uns buona quantità di busse. Pare un .. carpiccio de' knoni o de' cattivi; Fare · o Dare altrui la picchierella. Fin. As. 267. Sé le mise addosso colle pugna, e senza fargli molto male fe' la vista di dargliene un carpiccio de' cattivi. v. Sonare. s. 5.

.SONARE. YEAR. ATT. 6 REST. For the · suo strumento renda suono . o Ronder suono, Mandar fuori suono. Souare,

Sugnare.

5. 1. Son are a streat, dicesi delle campane che si monano senza intermis-- sione: contrario di Sonare a rintocohi. Sonare a distesa, alla distesa o a disteso, Sonare di lungo G. Vit. 9. 157. 1. E poi mossa (la campana), un solo la aonava a distera.

S. 2. SONARE A GLORIA. SOMERE per cagione d'allegrezza e di festa. Sanare a gloria, Sonare a festa. Varcu.Stor. 11.400. Agli quattordici sonarono le

t'egli su lungo.

5. 3. Sonare a muorto, Sonare in maniera funebre; Sonare per avvisare al Sonar le campane a morto. Secu. Ston. 1. 45. Le campane ancora co-... anandate che sonassaro, a lesta, in cambio di festa sonarono amorto, per dappocaggine ed ignoranza di chi le tirava.

S. 4. Sonare a tempesta. Der segno con la campana di far arazione ne'cattivi temporali. Sopare a mal tempo.

S. 5. Sonara alcung: vale Percuoterlo, Dargli delle busse. Sonare alcuno, o ad alcuno, Chioccare, Croechiare, qualcheduno. Bocc. Nov. 67. 16. E alzato il bastone, lo'ncominciò a sonare. Bean. CAP. p. Sonerò lor come si suona a un gade. Malm. g. 61. Në si **guasta** , . . belando, ai la beeta, Quando il macstro col baston le chiaces.

danno, dispissere o beffa. Sanach. Calaria, Ascoccaria, Aspiccaria ad olemo, o Chiantaria, o Fregaria, Barbaria, Cigneria, Atlaccaria. Sat-THE PAGE TOGG. 1. 194. OF QUEST me l'ha sonata; secemi vantare, ed ora il vanto si esige come promessa. Rin. Tarn. 4. 4. Corto che questo trafurello me l'ha accorcata. Fr. Sacch. Nov. 98. I nostri compagni ce l'hanno calata.

SONATA. SUST. FEMBL. Il soncere , ma con lunghezza determinata di tempo

Sonata.

SONATORE. PARTEMASCH. Chi. suom, Maestro di sonare. Sopatore. Bocc. Nov. 97. 5. Era in que' tempi Mibuccio tenuto un finissimo cantere, e sonatore.

SONNO & SUONNO: SUST. MASCH. A-Poso derivante dall'assopimento nett

rale di tutti i sensi. Sonno.

15.11. Dicesi a grodo apperb. In sorn o Nzuonno, e vale Mentre si derme in soono, Nel sonno. v. NZUONXO.

3. 2. Moribil de sonno, o de sucero Aver veglia grandissima di dormire Morire o Morirsi di sonnos Cadere, Cascar di sonno.

--- campane a gloria tutt'il giorno, quan- :5. 3. Pigliana somno, o svonno ; Cominoiare il sonno, Addormentarsi. Pigliare, Prender songo, Dirram. 3. 22. Soave e riposato sonno presi.

popolo il mortorio. Sonare a morto, 5. 4. Sonno e Suonno, dicesi ancera Quella parte della testa dalla front o dall'occhio sino all'oreachio. Tempia.

> SOPERCHIO & SOPIERCHIO. SUST. M4scu. Ciò che avanza, che è più de bisogno. Soperchio, Soverchio.

> SOPERCHIO & SOPIERCHIO. ADD. Troppo, Accesivo, Che é a soprabbondanza. Soperchio, Severchio.

> SOPPRESSA. SUST. FEMM. Strumento de soppressare, composto da due assi. traile quali si pone la cosa che si uni soppressure, caricandola o stringadola. Soppressa. Cr. 9. 72. 2. Its quale si dee tutto 7 siere scolare, acciocche colla soppressa si costria

ga ec.; e soppressato che sia, si lievi via ita soppressa.

SOPRACCANTA. SUST. FINAS. Capatia della lettera. Soprassarta , Sopraecopérta. Rea. Lerr. Due letteus colla ioro sopraccoperta.

SOPRACCASCIA. SUST. FIMIL. Seconda cassa di un oriusto da tasca o di el-

tro. Sopraccassa.

SOPRADDENTE, SUST. WASCE. Dente di sopra, Dente nato fueri dell'ordine degli altri denti. Sopraddente, Sopraddenti. Dav. Scien. 11. Ebbe gran persona, capelli neri, viso lungo, color gialliccio, quasi di sparso fisle, un sopraddente di sopra.

SOPRAMMANO. SUST. MASCH. Soria di lavoro che si fa coll'ago o per congiungere fortemente due panni insieme, o perché il panno sull'estremità non ispieci, e anche talora per ornamento. Sopraggitto. Fra. Nov. 7. 267. E da quinci inunzzi io ti voglio dare una camicia bella e nuova col sopraggitto interno alle maniche, e col ponto a spina in sul collaretto.

SOPRANNOME. SEST. MASCH. Terso nome che si pone a chicchessia, per qualche singolarità notabile in kui, cost in bene, come in male. Soprathome. Fin. Nov. 4. 224. Era meglio d'un di quei primi della villa, addomandato Giovanni, benché da tutti egli era detto il Ciarpaglia per soprannome.

SOPRANO. SUST. MARCH. La voce più acuta delle quattro voci principali, secondo la generale divisione della voce

umana. Soprano, Sovrano.

S. Soprano, parte. masch. vien dette unche nelle opere in musica Colui che canta la parte di soprano. Soprano. Buon. Fign. Inra. 2. 3. Ragghiare asini o muli, O sian bassi o soprani, Sia proibito.

SOPRASCRITTA. SUST. FRMM. Dicesi nelle lettere Quelle scritte che si pone sepra alle mederime, contenente il nome di quello a cui s'indirizzano. Soprascritta. Amer. Furz. 3. 4.Voleva ch'io leggessi una soprascritta d' una lettera ch'ella portava, e non

'si ricerdava a chi. SOPRASSOLDO. SUST. MASCH. Quello che si aggiunge al soldato benamerita so-

pra la paga. Caposoldo.

SOPRASTANTE. PARTE. MASCE. CAI AG coprastance in checchescia, Custoffe; Guardiano. Sopraetante. G. VII., 11. 12. 1. Soprastante e provveditore della detta opera di Santa Reparata fu fatto per lo comune maestro Giotto nostro zistadino. Ci piase di qui aggiungare che il Sopraetante alle fabbriche, dicesi propriamente Fabbriciere.

SOPRATTACCO. SUST. MASCEL. Cool diveri de calsalui Il medo che vien so-

pra il tacco. Sopratacco...

SOPRESSATA. sust. June. Spesie di sulsiccia molto grossa. Salsiccione, Salsicciotto.

SORA. SUST. PERM. Nome correlativo di femmina tra li nati d'un modesimo padre e d'una medesima madre, e dicesi anche di quella nata solamente della medesima madre. Suera,Serella.

SORBETTA. sust. rumm. Sorta di bevanda congelata , composta di liquori, essenze, conserve, ec. che si preparano con vari condimenti, e si fanno pei agghiacciare. Sorbello-

SORCARE. YERE. ATT. Far solchi nella

*terra*. Solcare , Arare.

S. Songann deritto. Far cheeche sia per l'appunte ; tolta la metafora dalla dirillure de solchi nell'arare. Arar diritto. Tag. Dav. Poet. 430. Onde conveniva a' poveri sesatori arar molto diritto.

SORCHIARE. VERB. ATT. Prendere i liquidi a servi a vorvi, stringenda le

labbra e succiendo. Sorbire.

SORDO e SURDO. ADD. SPARTE MASCH. Privo dell'udito. Sordo. Bocc. Nov. 17. 45. Alla quale paracchi anni a guisa quasi di sorda e di mutola era convenuto vivere.

S. I. FARM IL SORDO, O LO SURDO, O L' ereccuse sorde. Fer vista di non udire. Fare il sordo, Far del sordo; Far sordi orecchi. MALM. 2. 65.Amadigi alla donna mai rispose, E sece il sordo ad ogni suo quesito. v. O-. RECCHIA e RECCHIA.

S. 2. Linna sonda, dibbi Qualla che in limando non fa romore. Lima sorda. Fn.Bacch. Nov. 185. lo zi recherò domattina una lima sorda, con che tu següerai cotesti ferri.

5. 3. Limma sonda, dicesi pure figural.

'a Chi offende ditrui di nascosto.'Li-

vna sorda.

SORECE e SORICE. sust. Masch. Animaletto noto. Sorcio, Sorice, Topo. San. Pret. Il sorcio è una parola; il sorcio rode il cacio: dunque la parola rode Il cacio.

SORECILLO. DIM. di SORECE. Piccolo

topo. Topolino.

SORSO é SURZO. Sust. Mascn. Quella quantità di liquore che si beve in un tratto senza ruccurre il flato. Sorso.

sostituto. Add. e parte. Masch. Che tiene la vece di un altro, o lo aiuta velle funzioni del suo ministero. Sostituto. Borgu. Fast. Rom. 463. Quelli altri Suffetti, che noi diremmo per uvventura o Sostituti o Surrogati.

sottamano, oltre gli stipendi o paghe assegnate. Sottomano, Ainto di costa. Red. Or. 5. 10. Prima di risolvere consideri che in oggi, fra provvisioni e sottomano, ella ha un onorevole stipendio in Pisa. E Letr. 1. 375. Da questi serenissimi mici padroni io gli ho fatti dare molti ainti di costa.

SOTTANA. SUST. FEMM. Veste lunga dal collo fino a' piedi, che portano i cherici. Sottana. Segnen. Man. Dic. 3. 3.
Senza pigliar altro seco, che una sottana, una scrittura, ci un breviario, ... andò da Roma a Lisbona.

SOTTANIELLO e SOTTANINO. sust.

MASCH. Seria di veste che portano le
femmine dalla cintola infino a' piedi,
o sia sopra o sia sotto ad altre vesti. Sottana, Sottanino, Guarnello,
Guarnelletto. Adm. Sar. 4. Guardisi
il sarto che il destin nol colga A far
che il busto sia troppo accollato ec.,
Che il sottanin le penda in qualche
lato, ec.

SOTTATERRA. Abb. Sollo la terra. Sottoterra o Sollo terra, Sollerra. Vir. SS. Pad. 1. 92. Avveguachè tanto fosse stato sotterra, così si trovò in-

corrolto, ec.

SOTTATILLICO. sust. mascr. Quel concuto che è sollo le braccia. Ascella, Ditello; e al plurale Ditella, Ditelle. Bocs. Nov. 60. 10. Senta riguardare ec. ad un suo farsetto rotto e ripezzato, ed intorno al collo e sotto le ditella smaltato di succidume.

SOTT' E 'NCOPPA. Avv. A rovescio. Sottosopra, Sossopra, Sozzopra.

- J. METTRE, Ponne, Andare, Vol-TARE SOTTO E'NCOOPA: Dagliono Porte, Mellere, e simili, in confunone, in iscompiglio. Mettere, Porre, ec. sottosopra, sossopra, sozzopra. Fir. Luc. 43. La donna l'ha risaputo, e ha messo sotto sopra ogni cosa. Tac. Dav. Stor. 2. 295. Roma andò sossopra correndovi per tuto soldati ec.
- SOTTILE. seer. masch. La parte soltile. Sottife.
- S. Dicesi Guardaria per sortium e cole
  Esser fisicoso, o troppo per l'appunto,
  o considerato. Guardaria nel sottile.
  Filar sottile: e dicesi Filar grosso il
  Non guardar nel sottile e per la minuta. Vanch. Encor. 75. Coloro che
  la guardano troppo nel sottile, e sempre, e in ogni luogo, e con ognino, e d'ogni cosa tenzonano e contendono. M. Vil. 3. 30. Riprendendo
  lo eletto imperatore, disse: voi filate molto sottite.

SOTTILE. ADD. Che è di poco corpo, Che ha poco corpo, contrario di Grosto. Sottile.

- S. 1. Sorries, aggiunto a Vista, vak Acutissima. Sottile.
- S. 2. Sorrill, delto del vento o dell'aria, vale Purificala, Netta. Sottile. Lasc. Gelos. 1. 5. Egli è questa notte per disgrazia una certa breszolina sottile, che mi penetra infiao al cervello.
- 5. 3. Sottie, aggiunto ail momo, vale Aouto, Ingegnoso, ed anche Furbo, Astuto. Sottile. Fin. Trin. 4. 6. Guarda se questo diavol del Golpe è sottile.
- S. 4. MALE SOTTILE, dicesi al Male del Misico. Mal sottile. Lib. Masc. Questo è nelle bestie, come il mal sot-

tile è nell' nomo.

sottocchi e sottucchi e sottocchi e sottoc

SOTTOCOPPA. SUST. FEMM. Tazza, sopra la quale si portano i bicchieri dendo da bere. Souocoppa. Menz. Sat. 1. Non ciuffan sottocoppa o candel-

liero, ec.

sottomessa, Piano; contrario di Adalta voce. Sottovoce o Sotto voce. Vit. Pitt. 61. Alleviando il peso dell'arte sna, così gentilmente sottovoce captando.

SOTTUCCHI. v. SOTTOCCHI.

SPACCARE. VARB. ATT. Dividers per lungo alcuna cosa. Spaccare, Fendere. Dart. Rim. 24, Così vedess' io lui fender per mezzo Lor cuore alla cradel che lo mio squatra!

S. Spacarsi, neut. pass., parlandosi di panni, di tele, sete, e simili. Toinciarsi, Recidersi o Ricidersi.

SPACCATO, ADD. da SPACCARE. Spac-

SPACCATURA. SUST. FEMM. La spaccare. Spaccatura, Spaccamento, Fendimento, Fenditura.

SPACCIARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASO.

Voler far credere o stimare. Spacciare, Spacciarsi. Gal. Sist. 293. Per
troppo semplici spaccerebbe noi, mentre ec. G.Vil. 6. 55. 1. Ed eziandio
i Fiorentini si spacciarono per Pisani in Tunisi.

SPACCONE. FARTE. MASCH. Chi milianta browne; Chi si vanta di olema apa. Spaceone, Smargiasso, Cospetione, Miliantatore, Tagliacantoni, Bravaccio, Bravazzo, Spaceomontagne, Spaceomontagne, Spaceomonte, Squarcione. Salvin. Annor. Fier. Buon. 2.3. 11. Allode al soprannome che si dà a questi bravazzoni, di spaceomontagne, di ec. Cron. Monell. 361. I gran parlatori, miliantatori, e pieni di moine, goditegli nell'udire.

SPACCOMERIA, sper. prom. Gran panto che altri si dd. Smargiassoria, Bravata, Spampanata, Millanteria. Bapu. Taug. 4. 2. Egli è hen ver che egli han qualche ragione, Perchè voi fate troppa spampanata.

SPAGLIARE, VEAR. ATT. 6 WEUT. PAGE,

Levar la paglia. Spagliare.

SPACO e SPAVO. SUST. MASCH. Funicella sottile. Spago. Bocc. Nov. 68. 5. Gl' impose che quando venisse, dovesse lo spago tirare.

SPALANÇARE. YEAB, ATT ENRUT. PASS, Largamente aprire. Spalancare. Fin. As. Le porte surono aperte, anzi spa-

lancala

SPALATRONE. SUST. MASCH. Palo grosso, forculo in cima, ad uso di sostemere le viti o rami d'alberi nel mezzo de campi. Broncone. Dav. Cour, 154. Chi vuol vino assai, ponga pancate, pergole, bronconi.

SPALLA. sust. remm. Parte del corpo che dall'appiecatura del collo si congiunge al braccio nell'ususo, e ella gamba davanti ne'quadrupedi. Spalla.

S. Avere, o Essere Dz mone spalle:
dicesi a Persona robusta, Atta a portar gran pesi. Di buone spalle. Banti
As. 1. 5. 5. Appena due nomini di
buone spalle la porterebbono.

SPALLATO. Ann. Dioesi delle bestie da cavalcare e da soma, che hanno lesione nelle spalle, Spallato. Buon. Firm. 2. 4. 4. Di due cavalli a sun coochio uno è spullato, L'altro pare un Baiardo o un Vegliantino.

SPALLERA e SPALLIERA. sust. Fram. Quell'asse, o cuoio, o altra sì fatta cosa, alla quale sedendosi approggione le spelle. Spelliera. M. V.L.8.47. Intorno alla pizzza eroso levati ineastellamenti di legname con panche da sadere, poperti di ricchi drappi a oro, e forniti di dietro di ricche spalliere, dove il Re e la Reina e le altre nobili dame stavano a sedere.

S. SPALLIERA, dicesi pure a Quella permura fatta con arte, che copre le mura degli orti. Spalliera. GAN. LATT. 1. 3a. Ha dalli lati apalliera di ci-

tere e di geleomini.

SPALLINA. SUST. PENER. V. DEAGONE.

SPALMATA. SUST. FERM. Percossa in sulla palma della mano. Spalmata, Palmata. Salvin. Paos. Tosc. 1: 172. Che se il commetterle ( le sconcordanse ) nel latino merita le spalmate ec.

SPAMPANATA. SUST. FEMM. La stesso che SPACCONERIA. V.

SPANTECARE. VERE REUT. Essere fieramente innamorato. Spasimare. Lasc. STREG. 2. 4. Egli è innamorato di colei, che egli spasima.

SPANTO. SUST. MASCH. Cosa grande e

maravigliosa. Maraviglia.

SPAPPARE. VERB. NEUT. Non si tener bene insieme, Disfarsi. Spappolare. Red. Oss. an. 17. Le teste delle vipere ec. facilissimamente si spap-

polavano in mano.

SPARACI. SUST. MASCH. Erba di foglie sottilissime come il finocchio, della quale si mangiano i talli subito che spuntano dalla terru. Sparagio, Assparago, Sparago. Pallad. Febr. 25. Incominceremo a seminare gli sparagi antichi, e pare a me utile di ragunare insieme molte radici di sparagi agresti.

SPARAGNARE. VERB. ATT. e NEUT. Aslenersi in tullo da alcuna cosa, o
Usarla poco, o di rado, o con gran
riguardo. Sparagnare, Risparmiare.
Fra. IAC. T. 2. 4. 12. Nulta cosa non
sparagna Per la sera o pel dimane.

SPARAGNO. sust. MASCH. Il risparmiare. Risparmio, Sparagno. Lab. 139. In questi n'uno riguardo, niuno risparmio nè avarizia alcuna in lor si trova

giammai.

SPARARE. VERE. ATT. Dicesi delle arme da fuoco, e vale Scarioarle. Sparare. Vancu. Stor. 8. 191. Mentre che nel far la mostra, facevano la chiocciola e sparava gli archibusi.

S. 1. SPARARE, si dice anche del Cavallo che tira i calci a coppia. Sparare. Dat. Lapro. 57. Un cavallo infurisudosi cominciò a far solti e sparar calci con gran pericolo di chi lo cavalcava.

5. 2. SPARARE, è amoora Contrario di Parare, come SPARARE LA CASA, SPA-RARE LA CHIESA, cioè Spegliaria de paramenti. Sparare. Bart. VIT. Bellarm. LIB. 3. CAP. 7. E seuza più mandò sparar quelle stanze, e di lor panni farne elemosina a bisognosi.

SPARATA. SUST. MASCH. Grande imprecasione o riprensione di parole che si fa ad alcuno. Bravata, Risciacquata, Lavacapo. Varch. Ercol. 83. Fare una bravata, o tagliata, o uno spaventacchio, o un sopravvento, non è altro che minacciare e bravare; il che si dice ancora Squartare e Fare una squartata.

S. SPARATA, dicesi pure alla Scarica di una o più urme da fuoco. Sparata Segnen. Fatta una sparata, libera-

mente correvano a ritirarsi.

SPARATORIO. SUST. MASCH. Lo sparo di molti fuochi che fanno strepito grande tutto in un tempo. Gazzaria. Sugn. Ston. Lib. 3. Com una furia di artiglierie e di gazzarre, che, sparate a un tratto, facevano risuonare tutta l'aria, se ne tornò trionfante.

SPARLARB. VERB. NEUT. Dir male, Bissimare. Sparlare. VARCH. BRCOL. 50. Sparlare, che quello significa che i latini dicevano obloqui, cloè dir male e biasimare.

SPARPAGLIARE. VERB. ATT. Spargere in qua e in là e senza ordine. Sparpaghare. Mong. 3. 19. Su per le spal-

le la freccia sparpaglia.

SPARPETIARE. VERB. NEUT. Dicesi que l'astrarsi che fa l'animale nell'atto del morire. Dare i tratti, Fare, Avere, o Tirare i tratti. Fin. As. 67. Ei mi venne veduto ec. giacerne a'suoi piedi tre tatti incrudeliti di sangue, che ancor davano i tratti.

BPARPETUO. BUST. MASCH. Forte rincrescimento o fastidio che. alcuno abbia. Noia, Tedio, Sfinimento. Bern. Orl. 1. H. 25 Pien di Halipconia tutto e di tedio, Sol se ne sta nè vuol par ch'altri il veda.

SPARTERE. VERB.ATT. Disgrangere l'ens parte dall'altra a cui stava unita. Dividere, Separare, Partire, Spartire. VIT. S. EUFRAC. 178. Oggi ci spartia mo insieme l'una dall'altra, perocchè io udii ora che tu dèi morire domani.

S.SPARTERS, vale ancora Distribuir cheochessia dandone la sua parte a ciascuno. Spartire, Partire. Sen. Ben. Varch. 2. 28. Egli avea a beneficare degli altri, e spartire fra molti la liberalità sua.

SPARTICRINE. SUST. MASCH. Strumento di ferro o di legno, acuto da una banda, per ispartire e separare la crimiera del cavallo. Dirizzacrine.

SPARTIRE. v. SPARTERE.

SPARUTO. ADD. da SPARIRE. Sparito, Dileguato.

5. SPARUTO, dicesi ancora ad Uomo di poca apparenza e presenza. Sparuto. G. VIL. 8. 54. 2. Piccolo di persona, e isparuto, e cieco dell'un occhio.

SPASIMARE. VERB. NEUT. Avere un dolore intenso. Spasimare. Car. LETT. 1. 59. Mandatemela, se non venite subito, se non volete ch'io spasimi.

5. 1. SPARIMARE, vale pure Essere fieramente innamorato. Spasimare. Lasc. State. 2. 4. Egli è innamorato

di colei, che egli spasima.

S. 2. SPASIMARE, significa eziandio Desiderare ardentemente. Spasimare. TAC. DAV. Ann. 85. Questa superba, fondata ne' tanti figliuoli, nel savor del popolo, spasimava di regnere.

SPASIMATO. ADD. da SPASIMARE. Spa-

simato, Innamorato.

SPASIMO. SUST. MASCH. Dolore intenso che si soffre. Spasimo, Spasmo, Spasima; ma quest' ultima e voce antica

da non usare oggi.

SPASSARSI. VERB. NEUT. PASS. Diportarsi, Pigliare spasso. Spassarsi, Sol-Jazzarsi.Fir.Trix.3.4.Almanco trovassi io il postro dottore, che io mi spasserei pure un poco, or ch'io non so che mi fare.

SPASSO. SUST. MASCH. Il diportarsi, Lo spassarsi. Spasso, Passatempo, Diporto, Sollazzo, Ricreazione. Bocc. Nov. 28. 4. Egli insieme con la sua donna a prendere alcun diporto nel giardino

della biada venivano.

SPASTORARE. VERB. ATT. Dicesi de cavalli, e vale Levar via le pastoie. Spastoiare.

SPATA. SUST. FEMM. Arme offensiva appuntata e taghente da ogni banda. Spada.

S. SPATA e SPADA, é pure Arnese per lo più di argento, che sogliono portare le donne di contado nelle trecce. Fuscellino. E voce dell'uso di Firenze.

SPATARO. PARTE. MASCH. Colui che fa

**b** spade. Spadaio, Spadaro.

SPATATA. SUST. FEMM. Colpo di spada. Spadata, Spadacciata. Ston. Alour. Si poleano vantare i cavalieri eristiani di dare su per quelle enfiate gote de' Tartari le maggiori spadac**ciate del mond**o.

SPATACCINO. PARTE. MASCH. Dicesi per ischerno a Chi porta la spada. Spadaccino. Varch. Sror. 12. 460. Tutti gli spadaccini, e quei giovani che voleano sopraffare gli altri, facevano capo da lui.

SPATINO. DIM. di SPATA. Spada piccola e corta. Spadino, Spadina.

SPATULA. SUST. FEMM. Piccolo strumento di metallo a similitudine di scarpello, che adoperano gli speziali in cambio di mestola. Spatola. Carsc. 9. 40. 2. Si faccia bollire, e sempre si mescolino con una spatola

SPATONE. ACCR. di SPATA. Spada grande. Spadone. Lasc. Street. 4.3. Non conosco uomo souo la cappa del sole, che sia da più di me, quando io ho questo spadone in mano.

S. Se ce pù correre co lo spatone; dicesi proverbialmente di alcun luogo spogliato di masserizie. E' vi si può giuocar di spadone.Buon. Fizz. 3. 3. 9. Giucare di spadone l'uovvisi, ed armeggiare.

SPATRIARE. VERB. ATT. Dividere, Met-

tere in qua e in là. Spargere.

SPATRIARSI, neut. pass. vale Dividersi e Andare in qua e in là.Spargersi. G. VILL. 4. 6. 3. I Fiesolani ec. nella disfazione di Fiesole molto si sparsero, e chi n'andò in una parte, e chi in un'altrat

SPAVENTO. SUST. MASCH. Terrere, Paura orribile. Spavento. Bods. Nov. 48. Questa cosa ad un' ora maraviglia e .spavento nell'animo mi mise.

S. SPAVENTO, dicesi pure talvolta a Cosa eccellente e da ammirare. Maravigiiu, Cosa, ec., maravigliosa.

SPAVETTI. SUST. MASCH. PLUB. Sorta di pasta, che ha la forma di maccheront, ma molti più sottili. Capellini. Voce dell'uso di Firenze.

SPAURACCHIO. SUST. MASCH. Cencio o Straccio che si mette ne' campi sopra una mazza o in su gli alberi per ispaventare gli uccelli. Spauracchio, Spaventacchio. Cresc. 9. 99. Gli uccelli con ispaventacchi spaventiamo.

5. SPAURACCHIO, figurat. dicesi Qualunque cosa che porti spavento. Spauracchio, Spaventacchio. Varch. Ercol. 83. Fare una bravata o tagliata, o uno spaventacchio, o un sopravvento, non è altro che minacciare e bravare.

SPAZZACAMMINO e SPEZZACAMMINO.

PARTE. MASCH. Quegli che netta dalla filiggine il cammino. Spazzacammino.

MALM. II. 41. Toglie ad un l'asta, il qual fa il paladino, Sebben con essa su spazzacammino.

SPECCECARE. v. SPICCICARE. SPECCECATO. v. SPICCICATO.

SPECCHIO. 8UST. MASCH. Strumento di vetro piombato da una banda, o d'altra materia tersa, nel quale si guarda per vedervi entro la propria effigie. Specchio.

S. SPECCHIO, figurat. vale Esemplare. Specchio. Peta. Son. 151. Che specchio eran di vera leggiadria. Nov. Ant. 11. Veramente su specchio del

mondo in costumi.

specificare. Verb. Att. Dichiarare in particolare. Specificare. Mor. S. Greg. Per tanto dunque volle il vangelista specificare il tempo, acciocchè dimostrasse che ne' cuori degli uditori era il freddo.

SPECIFICO. SUST. MASCH Rimedio appropriato alla guarigione di quella malattia per cui si applica. Rimedio specifico, Medicamento specifico. SALVIN. Disc. 2. 390. È medicamento più forte e più specifico.

SPECULATIVO. ADD. Dicesi ad Uomo che ha artificio ed astuzia. Astuto, Artificioso, Malizioso, Scaltrito. Bocc. Nov. 79.4. Perciocchè udito avea che

astuti uomini erano.

S. Spaculativo, dicesi pure ad Uomo

accurato, diligente. Sollecito, Provvido, Industrioso.

SPECULAZIONE. sust. FEMM. Azione colla quale si tenta e si prova di riuscire in checchessia. Tentativo, Prova o Pruova, Esperimento, Cimento.

S. Speculazione, vale pure talcola Negozio, Mercanzia che un uomo foccia di qualche cosa; dicendosi per modo di esempio: Egli fa QUALCHE Speculazione di commercio, fa Delle speculazioni, e simili; e si ha a dire: Egli fa qualche traffico; Egli fa di simili traffichi, ec. G. Vil. 8.68.5. Questo traffico del grano fa coll'altre una delle cagioni di voler rivedere le ragioni.

SPEDALE. v. SPITALE.

SPEDALIERE. v. SPITALIERE.

SPEDAMIENTO. syst. MASCH. Affaticsmento de' piedi. Spedatura. Fr. Gioba. Pred. R. Figuriamoci la spedatura di san Pietro, che su il suo minor male.

SPEDARSI. VERB. NEUT. PASS. Affaticare o Straccare sommamente i piedi. Spe-

darsi.

SPEDATO. ADD. da SPEDARE. Che Mi i piedi affaticati e stanchi. Spedato. TAC. DAV. ANN. 6. 126. Son gente accattata, spedata per lo lungo cammino.

SPEDIENTE. sust. MASCH. Risoluzione, Compenso, Provvedimento. Spediente, Espediente. SALV. GRANCH. 3. 9. Che spediente piglierai tu, Duti, la su

quest'ora ?

SPEDIRE. VERB. ATT. Inviar corriere, o simili, con prestezza e per negozi particolari. Spedire, Spacciare. Fig. As. 291. Spacciato subito uno a posta al marito suo ec.

S. 1. SPEDIRE, parlandosi di cause, vale Risolvere, Decidere. Spedire. SER. BER. VARCH. 6. 7. Questa quistione ec. si spedisce agevolmente.

S. 2. SPEDIRE, parlandosi di commissioni o di affari, vale Farli, Eseguirli.

Spedire.

5. 3. SPEDIRE, dicesi anche di bolle, brevi, e simili, e vale Farli. Spedire. SPEDITO ADD. da SPEDIRE. Spedito, Spacciato.

S. 1. SPEDITO, dicesi pure ad Uomo sel-

lecito e pronto. Spedito. Dant. Pa-RAD. 30. Con atto e voce di spedito duce Ricominciò.

S. 2. SPEDITO, parlandosi d'infermo, vale Disperato. Spedito, Sfidato. Segner. Pred. 2. 14. Verrà quell'ora in cui sopraffatti dal male, in cui spediti da' medici, ci troveremo ec.

SPEGNARE. VERB. ATT. Riscuotere alcuna cosa data a chi ha prestato denari. Ricogliere. Bocc. Nov. 72. 10.
Se voi mi prestate cinque lire, che
so che le avete, io ricoglierò dall'usuraio la gonnella mia del perso,
e lo scaggiale dal di delle feste.

SPELARE. VERB. ATT. Sverre i peli. Spe-

lare, Pelare.

S. SPELARE, neut. e neut. pass. Perdere i peli. Spelarsi, Pelarsi. Buon. Fier. 2. 4. 11. S'intarlano, s'intignano, si spelano.

SPELATO. ADD. da SPELARE. Pelato, Spelato, Spelacchiato. Malm. 2. 65. Trovato il cesto spelacchiato e smorto.

SPELLECCHIARE. VERB. ATT. 6 NEUT. Staccar la pelle, Deporte o Lasciar la pelle. Spellare, Sbucciarsi. Red. Lett. Ha tutte le mani screpolate ec., e son rosse, e sono spellate. Lor. Med. Canz. 77. 11. Non si monda e non si schiaccia, Sol si sbuccia un pocolino.

SPELLECCHIATO. ADD. da SPELLEC-

CHIARE. Spellato, Sbucciato.

SPELLECCIATA e SPELLICCIATA sust.

FEMM. Si dice del Mordersi de'cani,

e per metafora degli nomini quando si

riprendono aspramente. Spellicciatura.

VARCH. RIM. BURL. 1. 33. Ma glie ne
ho data una spellicciatura, Che tappeto mai tanto non si scosse.

SPELLICCHIONE. PARTE. MASCH. Dicesi ad Uomo misero e mal vestito. Cen-

cioso, Straccione.

SPELUORCIO. v. SPILORCIO.

SPENNARE. VERB. ATT. e NEUT. PASS. Cavar le penne, Gittar le penne. Spennare, Spennarsi.

SPENNAROLA. sust. Femm. Pialla non molto larga col taglio ad angoli ret-

ti. Sponteruola.

SPENNERE. VERB. ATT. Dare denari o altre cose per prezzo o merce di co-

se venali o per qualunque altra ca-, gione. Spendere.

J. SPENNERE, vale anche Levar la cosa dal luogo ove ella è appiccata. Spiccare. Fr. Giord. Pred. S. Oltremonte nella Francia non si usa mai spiccare nullo impiccato, ma tanto vi sta quanto può attenersi.

SPENZARATO. Add. Dicesi ad Uomo senza pensieri, e negligente ancora. Spen-

sierato; Noncurante.

SPERCIANTE ADD. Dicesi ad Uomo risoluto e pronto nelle azioni, e che però ben riesce ne' suoi affari; e dicesi, a modo d'esempio: Quegli è uomo Sperciante; e si ha a dire toscanamente: Quegli ha buona mano negli affari, è Accorto, Avveduto, Sagace, Attivo, Destro, e simili. Lor. Med. Canz. 18. 6. Ginrovi far buon frutto, Ricercarvel tutto, Chè a quest'arte ho buona mano.

SPERCIARE. VERB. NEUT. Passare da una parte ad un' altra; e dicesi per lo più di liquido che messo da una via trapassa all' altra. Penetrare. MATT. FRANZ. RIM. 2. 157. O perchè d'acqua ogni minimo spruzzo Il passava vieppiù, che una gran scossa Non penetra ogni panno di peluzzo.

J.I. SPERCIARE LA FOLLA, vale Passare per mezzo la folla, e riuscire all'altra banda. Penetrare per la folla o folta o calca. Si avverta che l'atto di cominciare a penetrare per la folla si dice Entrar nella folla, Mettersi nella folla o calca; e dicesi Romper la calca il farsi far luogo per passare.

J. 2. SPERCIARE, all. è lo stesso che PERCIARE V.

SPERCIASEPE. sust. MASCH. Uccelletto piecolo, così detto dal becco aguzzo e dallo star nelle siepi. Forasiepe, Scriccio, Scricciolo. Buon. Firm. 4. 2. 7. E far sì che non passi e non alieggi Scricciol tra siepe e siepe.

SPERDERE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS.

Perdere ma non senza speranza di
ritrovare. Smarrire, Disperdere.

f. Sperdersi, neut. pass. vale Smarrir la strada. Smarrirsi. Dant. Pung. 16. Siccome cieco va dietro sua guida,

Per non smarrirsi e per non dur di cozzo in cosa che il molesti e forse ancida.

SPERDUTO e SPERSO. ADD. da SPER-DERE. Sperduto, Disperso, Smarrito.

SPERIRE. Verb. Neut. Fermarsi a guardare alcuna cosa con vivo desiderio
di conseguirla. Spirare, Ustolare. Marm.
1. 31. E come un orsacchin, che a più
di un pero A bocca aperta i rami suoi
rimira, Ferma impulata quivi come un
cero, Fissando in lor lo sguardo, sviene
e spira. Vogliamo avvertire che Ustolare dicesi dello Stare aspettando avidamente il cibo, ed è proprio de cani. Buon. Fier. 2. 4. 22. E gatti miagolare, ustolar cani.

SPÉRNACCHIATO. ADD. Dicesi di cappello, di cuffia, e d'altra simil cosa, che ha perduta la sua forma per vecchiezza, ed è tutta aperta e cascante.

Arrovesciato.

SP ERONARE VERB. ATT. Pugnere con lo sprone le bestie da cavalcare perché camminino. Spronare. Nov. ANT. 22. 2. Spronò il cavallo e suggio col bariglione.

5. Speronare, vale ancora Sollecitare, Incitare, Affrettare. Spronare.

SPERONARO. PARTE. MASCH, Fabbro di sproni. Spronaio. Fir. Thin. 4. 2. 1' son messere Rovina dello spronaio.

SPERONATA. SUST. FEMM. Lo spronare, Puntura o Colpo di sprone. Spronata. SPERONATO. ADD. da SPERONARE.

Spronato.

SPERONE. SUST. MASCH. Un mezzo cerchietto di ferro o di altro metallo, che si raccomoda al calcagno, e che ha in mezzo una girella sellata, con la quale si pugne la cavalcatura, acciocchè ella affretti il cammino. Sprone, Sperone. Bocc. Nov. 43. 5. Tenendogli gli sproni stretti al corpo.

S. 1. SPERONE, metafor. vale Stimolo,

Incitamento. Sprone.

5. 2. SPERONE, si dice anche Quell'unghione del gallo ch' egli ha alquanto di sopra al piè. Sprone, Sperone. Bellinc. Son. 258. I galli si hanno già messo gli sproni.

5. 3. SPHRONH, dicesi ancora all'Infiam-

mazione che per cagion del freddo in tempo d'inverno si genera ne' calcagni e nelle dita de' piedi. Pedignone. Alleg. 154. Senza la ragunata Di sopra colle solite canzoni Delle gatte perch' hanno i pedignoni.

SPERTOSARE. Lo stesso che PERTU-

SARE. v.

SPESA. sust. Frank. Lo spendere, Il costo. Spesa.

J. 1. IMPARARSI A SPESE SUE, O A SPESE degli altri: vale Esperimentar con proprio danno, o di altri. Imparare a spese sue, ou spese altrui. Pura. Canz. 22.3. Che convien ch'altri impari alle sue spese.

J. 2. SPESE, nel numero del più vok Alimenti. Spese. Bocc. Nov. 84. 4. Voleva essere e fante e famiglio el ogni cosa, e senza alcun salario so-

pra le spese.

S. S. SPESE, anche nel numero del più, dicesi da' legali, per modo d'esmpio, La spesa occorsa nel fare un giudizio, la quale dev'essere pagata dal soccumbente al vincitore: ondi il modo Essere condannato dal giudici spese, si dice di Chi per aver litigate ingiustamente è condannato dal giudici a rifare di tutte le spese l'avversario. Spese: Esser condannato nelle spese. Malm. 6. 87. Il tutto saria nullo, e si soggiace Ad esser condannati nelle spese.

SPESATO. SUST. MASCH. Lo stesso che

SPESA. Spesa.

SPETACCIARE e SPETAZZARE. VIII. ATT. Far più parti di una cosa intera, guastandola. Rompere, Spezzare, Lacerare.

SPETALE. v. SPITALE.

SPETALIERE. v. SPITALIERE

SPETIARE. VERB. ATT. Spender profusamente, Dissipar le sue facultati. Scialacquare, Fondere, Biscazzare. Nov. ART. 29. 1. Dispendendo e scialacquando il suo, gli anni sopravves nero, e soperchiògli tempo, e rimase povero.

SPEZIALE.PARTE.MASCH. Quegli che tes de le spezie, e compone le medicor ordinategli dal medico. Speziale. Box Nov. 97. 2. Era in Palermo un sostro florentino speziale chiamato Bernardo Puccini.

- S.I. SPEZIALE MANUALE, diesei a Cohriche fa o vende dulci, confetti, ed gliri aromi. Aromatario, Confettiere, Droghiere, Droghiero. Galil. Sagg. 407. Se alcun mercante da tale accidente in solito volesse a nostri aromatari pronosticare una straordinaria abbondanza.
- S. 2. Cosa che ne mango li speziali ne vendono, dicesi proverbialmente a Quelle cose che hanno dello strano e stravagante. Cose che non ne tengono o vendono o hanno gli speziali. Fir. Rag. 172. Noi diremo ch' e' lo abbia fatto come poeta, a'quali è permesso alcuna volta delle cose che non ne vendon gli speziali.

SPEZIE. sust. FRMM. Mescuglio di aromati in polvere per condimento de cibi. Spezie, Spezierie. Bocc. luta. 13. Andavano attorno portando nelle mani chi fiori, chi erbe odorifere, e chi

diverse maniere di spezierie.

SPEZIERIA. SUST. FRMM. Bottega dello speziale, o Luogo dove si tengono cose per uso di medicina, e si vendono spezie, confetti, zucchero, ec. Spezieria. Salv. Spin. 4. 2. Dicendoli di volere ir correndo alla spezieria.

SPEZZACAMMINO. Lo stesso che SPAZ-

ZACAMMINO. v.

SPEZZARE. verb. ATT. Rompere, Ridurre in pezzi. Spezzare. Bocc. Nov. 21. 8. Se bisognasse, gli spezzereb-

be delle legne.

SPEZZATIELLO. SUST. MASCH. Manicaretto brodoso di carne minuzzata e di
uova dibattute. Ammorsellato, Guazzetto. Oggi in Firenze comunemente
dicesi Fricassea. Alleg. 107. Mi fece
un solennissimo banchetto Di lesso,
arrosto, insalata, guazzetto.

S. Brodo Dello spezzatiello. Quell'acqua con uova dibattute, nella quale si è cotta la fricassea. Brodetto, Brodo. M. Aldobe. Atrepici e bro-

detto d'uova con agresto.

SPEZZATURA. SUST PENN. Dicesi quell'Aggiunta che si fa alle calze togliendone il vecchio e racconciandole dal collo del piede alla pianta. Pedule. S.FARE LE SPEZZATURE, vale Rifare il vecchio delle calze. Rimpedulare.

SPEZZULIARE. VRRB. ATT. Levar pochissimo da alcuna cosa pianamente e con riguardo. Spilluzzicare.

S. I. SPEZZULIARE, neut., vale Mangiar leggermente. Sbocconcellare. MALM. 7.
10. Sbocconcellando intanto il flasco

sbocca, ec.

- S. 2. SPEZZULIARE IN TAPOLA, diciamo quando uno mentre aspetta che vengano i compagni a mensa, o che siano portate le vivande in tavola, piglia de' pezzetti di pane, acciughe, o simili, e mangia. Sbocconcellare.
- SPIA. SUST. FRMM. Colsi che prezzolato rapporta alla giustizia gli altrui misfatti. Spia, Soffione: ma quest'ultima voce si adopera solo in modo basso. Tac. Dav. Ann. 4. 90. Testimonio e spia insieme diceva aver suo padre tese insidie al principe. Scar. Fior. Cliz. 2. 3. Sofronia, chi ti pose questo nome non sognava: tu se' una soffiona, e se' piena di vento.

S. I. FARR LA SPIA, vale Riferire per prezzo gli altrui misfatti alla giusti-

zia. Fare la spia.

5. 2. FARR LA SPIA, vale ancora Stare a vedere o ad udire nascostamente quello che altri fa o dice. Spiare, Origliare. Bocc. Nov. 65. 7. Cautamente da una sua fante, a cui di lei incresceva, ne fece spiare.

- 5. 3. FARE LA SPIA, vale pure Stare in guardia per avvertire chi sta a far qualche cosa se mai sopraggiunga alcuno. Guardare, Aver l'occhio, Stare in guardia. E però quello che da noi dicesi, per modo di esempio: Mentre noi facciamo questo, tu FAI LA SPIA se alcuno viene; toscanamente: Mentre noi faremo questo guarda se viene alcuno.
- S. 4. FARE LA SPIA, significa eziandio Osservare, Attendere l'opportunità che altri giunga. Appostare.

5. 5. SPIA, prendesi ancora per l'astratto di Spia, ovvero Lo spiare. Spia.

SPIARE VERB. ATT. Ricercar notizia di alcuna cosa d'altrui con parole, Interrogare. Domandare, Dimandare. Bocc. Nov. 1. 1. Il domandò il santo frate

di molte altre cose.

SPICA. SUST. FEMM. Quella piccola pannocchia dove stanno racchiuse le gramella del grano, dell'orzo, e di simili biade. Spiga. Mon. S. Greg. Si può dire ch' essi portino spighe di buona biada.

S. SPICA DE LO CORTIELLO, dicesi la Parle più sottile di una lema di cottello, che si ferma nel manico. Codolo.

SPICADDOSSA. SUST. FEMM. Radice molto odorosa di una pianta detta da noi PEDE DE SPICADDOSSA, e los canamente Narde. Spiganardo, Spiganardi, Spicanardi.Ca. 4. 40. 4. Togli aloè dramme due ec. Spiganardi dramme due ec.

SPICCIARE & SPICCIARSI. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. Spedire, Sbrigare, o Sbrigarsi. Spicciare e Spicciarsi, Spacciare & Spacciarsi. Fs. Sacch. Nov. 73. Il vescovo è là ; va , spicciati.

SPICCIATIVO. ADD. Che si sbriga e spaccia presto. Spicciativo, Spacciativo. Bean. Rim. 1. 50. Chi dice : Egli è più bella la bassetta ec. Per esser presto e spacciativo giuoco.

SPICCICARE VERB. ATT. Riordinare i capelli avviluppati. Ravviare. Fin. As. 183. Ma prima ravvierò la ravviluppata fronte.

SPICCICATO.ADB.da SPICCICARE.Ravviato.

5. Spiccio aro, dicesi ancora di Persona o di Cosa somigliantissima ad un' altra. Puro e pretto, Pretto sputato. Malm. 4.48.Che un sole proprio par pretto sputato. Buon. Fien. 5, 5. 1. E vedrassi a'pasticci Dar verbigrazia, ed a torte, e'nsalate, Butirri, gelatine, la sembianza Pretta di selve, di città, di porti.

SPICCICATOIO & SPICCICATURO. su-ST. MASCH. V. PETTINE. S.

SPICCIO. ADD. Si dice ad Vomo che sia stato sciolto da ció che lo teneva come che sia impacciato; Senza impacci, Senza impedimenti. Libero, Spedito. Bocc. Nov. 25. 16. La donna ritnasa libera nella sua casa, ripensando alle parole del Zima, ec. disse.

SPICHETTO, sust masch. Giunta che si fa alle vesti. Gherone, Quaderletto: il quale si adopera propria-

monte a significare Quella giunta che si fa da' lati e nel dappiè delle camice. SPICOLO. SUST. MASCH. Una delle particelle della cipolla , dell'aglio , e simili, che compongono il bulbo. Spic-

chio. CECCH. ESALT. CR. 3. 2. Tanto se ne sa A mangiarne uno spicchio,

quanto un capo.

5. 1. Sprcozo, dicesi per Una delle parti nelle quali si tagliano per lo lungo le pere o simili. Spicchio. Bern. Riz. 1. 28. Quando gli date uno spicchio di pera A tavola così per cortesia, Ditegli da mia parte: buona sera.

S. 3. Spicolo de lo muro, vale il Canto del muro. Spigolo del muro.

SPERCIO. SUST. MASCH. Maniera o Via di fare o di ottenere alcuna cosa. 278. Modo, Mezzo. Pass. ec. di aver saputo trovar sottili modi di guadagnare o di acquistare onore ec. vanamente se ne lodano.

SPIERTO, a cui si suole aggiungere anche DEMIERTO, dicesi di Uomo cu va per lo mondo errante. Ramingo Fin. Luc. 4. 3. Perchè stai tu cosi ramingo nella strada, e che vuoi dire che tu non entri in casa alla libera?

SPILARE. VERB. ATT. Trarre il vin della botte o del barile per mezzo dello spillo. Spillare, Sturare. LASC. GELOS. 5. 1. Spilla questa botte, e assaggia quell'altra, io non me ne potera spiccare.

SPINA. sust. remm. Stecco acuto e purgente de' pruni, delle rose, e simili. Spina. Petr. Son. 209. Candida rosa,

nata in dure spine.

5. 1. SPINE DE LO PESCE, diconsi Quelle che si trovano in certi pesci, come tanti ossicini acuti e flessibili. Lische. Spine. Sen. Pist. 95. Conciossiacosachè sanno spezzare e minuzzare i pesci, e trovano ogni spina.

J. 2. SPINA GROSSA DE LO PESCE : diciemo a Quell'osso del pesce che si estende dal capo alla cuda. Resta. Ser. Pist. Muggini o altri pesci del mare, scoza ossa, senza spine, e senza reste.

S. 3. Ura spina, dicesi ad Una piants spinosa, non mollo grande, che fa coccole simili agli acini dell'uva. Urz spine. DAY. COLT. 189. Rosai di ogni sorte, gelsomini, sparagi, uva spina, ec. fanno il primo anno.

J. 4. SPINA PRNTOSA, dicesi quella Malattia del tessuto dell'osso, nella quale l'osso ammalato si dilata o gonfia, come se vi si fosse soffato dentro. Spina ventosa. Malm. 6. 64. Le piaghe a masse, i peterecci a balle, Spine ventose, e gonghe in più filari.

SPINOLA. SUST. FRMM. Quel dente dell'uomo eh' é in quel luogo appunto
dove i cami hanno i loro denti lunghi, o zanne. Dente canino. Pallad.
Ne' quattro anni mutano i denti canini. Si avverta che que' primi denti che s'incominciano a mettere quando si latta così dogli nomini, come
dalle bestie, diconsi toscanamente Lattaiuoli.

S. SPINOLA, diciamo pure a una Sorta di pesce di mare di carne assai dilicata. Ragno. Benn. Rim. 1. 19. Ma chi ha gusto fermamente tiene Che le sien le reine delle frutte, Come dei pesci i ragni e le murene.

SPIONCINO. SUST. MASCH. Strumento di più cristalli, col quale si vedono le cose di lontano. Telescopio, Cannocchiale, Canocchiale. Salvin. Fign. Buon. 4. 2. 7. Telescopio ec. cannocchiale voce fatta di nnovo per significar nuova cosa.

SPIONE. PARTE. MASCH. Accrescitivo di SPIA. Spione. Cron. Morel. 290. Aveano molti cani, cioè spioni, che sempre erano per Firenze o per pigliare, e per ispiare di di e di notte.

SPIOVERE. VERB. NEUT. Restar di piovere. Spiovere. VARCH. ERCOL. 291. Spiovuto che fu una grossa acqua, non andò molti passi ch' ei ne venne un'altra scossa delle buone.

S. PARLARE A SPIOPERE, O A SCHIOPERE: vale Parlare senza considerazione. Parlare, Favellare a caso o a casaccio, Favellare al bacchio. VARCE. Excol. 94. Favellare a caso, o a casaccio, o a fata, o al bacchio ec. è non pensare a quello che si favella.

SPIRACOLO. SUST. MASCH. Fescura o in mura o in tetti o in checchessia, per la quale l'aria e il lume trapela. Spiracolo, Spiraculo, Spiraglio. Ricer.

From. 72. Si commetta con detto vaso di sorta che non vi sia spiracolo alcune.

Serracozo, figurat. vale Bartume, Piccola notizia. Spiracolo, Spiraculo, Spiraculo, Spiraculo, Spiraculo. Bega. Fioa. rarr. car. 26. E benchè in sino a qui si sia mestro qualche spiraculo in qualcuno, da poter giudicare che fusse ordinato da Dio per sua redenzione (cioè dell' Italia), nientedimeno ec.

SPIRARÉ. VERB. REUT. Morire, Mandar fuori l'ultimo spirito. Spirare. Mong. 27. 131. Rinaldo e gli altri stavan come suole Chi padre o madre riguardi, che spiri.

S. SPIRARR, parlandosi di tempo o di cose che abbiano relazione a tempo, vale Terminare. Finire. Spirare. G. VIL. I. E già era il termine della lega spirato.

SPIRITARE. VERE. REUT. Essere invasor dallo spirito maligno, cioè dal Demonio. Spiritare. GALIL. CAP. TOG. 3. 181. Son tutte quante invenzion del nimico, Come su quella delle artiglierie, E delle streghe, e dello spiritare.

S. SPIRITARE, neut. e neut. pass. vale ancora Esser sopraffatto da eccessiva paura. Spiritare. Braw. Rim. 1. 77. Nomi da fare sbigottire i canl, Da fare spiritare un cimitero.

SPIRITATO. ADD. da SPIRITARE. Spiritato, Indemoniato: Impaurito, Intimorito.

SPIRITO. SUST. MASCH. Sostanza incorporea. Spirito.

S. 1. SPIRITOSSANTO, dicesi La terza persona della Santissima Trinità. Spirito Santo. Spiritossanto.

S. 3. Uomo di spirito, Uomo devoto, Uomo spirituale. Uomo d'anima.

- S. 4. SPIRITO, si piglia ancora per Demonio. Spirito. An. Fun. 2. 15. Che legger non finì la prima faccia, Che uscir fa un spirto in forma di valletto.
- 5. 5. SPIRITO, significa pure Coraggio; onde Pigliara spirito, che vale Farsi cuore, Incoraggiarsi. Spirito; Prendere spirito.Fr. Sacch. Nov. 48. Preso un poco di spirito e di sicurtà,

cominciò a dire all' oste: ec.

5. 6. Spirito, si prende exiandio per Vita, Anima. Spirito. Bocc. Nov. 93.
1. Il suo sangue, anzi il suo spirito desiderava.

5. 7. SPIRITO, si dice alla Parte più sottile di liquori che si traggono per distillazione o in altra guisa. Spirito. SAGG. NAT. ESP. 231. I giulebbi, le essenze, gli spiriti, e gli olii, che si estraggono per distillamento.

SPISSO. AVV. Sovente, Frequentemente,

Soventi volle. Spesso.

SPITALE. SUST. MASCH. Luogo pio che per carità raccetta gl'infermi. Spedale, Ospedale, Ospitale. Pass. 64. Fece un ospedale dove provvedendo del suo avere a' poveri e agl'infermi, e personalmente loro servendo, santamente visse insino alla morte.

SPITALIERE. PARTE. MASCH. Prefetto dell' ospedale. Spedaliere, Spedalingo.

S. SPITALIERE, dicesi anche a Chi serce negli ospedali. Pappino, Servigiale. Malm. 1. 48. Fan per impresa in un lenzuol che eventola Un pappino

rampante ad una pentola.

SPITO. SUST. MASCH. Stramento lungo e sottile, nel quale s'infilzano i carnaggi per cuocergli arrosto, ed è per lo più di ferro. Schidone, Spiedo, Spiede. Fr. Sacch. Nov. 34. Trovò in cucina un grandissimo fuoco con due pentole piene, e con uno schidone di capponi e di starne.

SPITONE. Acca. di SPITO. Spiedo gran-

de. Spiedone.

SPOGLIARE e SPOGLIARSI. VERB. ATT. e NEUT. PASS. Cavare o Cavarsi i vestimenti di dosso. Spogliare, Spogliarsi.

S. Spogliare, att. vale ancora Predare, Rubare. Spogliare. Fr. Sacch. Nov. 229. Avea ben trovato malandrini che l'aveano spogliato d'ogni suo bene.

SPOGLIO. SUST. MASCH. Raccolta di notizie ricavate da' processi giudiziari, o dal leggere gli autori. Spoglio. MALM. 9. 42. E scorso tutto il suo vocabolario, Scrisse in maniera, e sece un tale spoglio, Ch'ei messe un mar di Crusca in mezzo soglio.

SPOGNA. SUST. FEMM. Sorta di pian-

ta che nasce nel fondo del mare. Spugna. Fion. Vint. A. N. Così come la spugna non rende l'acqua s'ella non è premuta; così non si può avere dall'avaro, se non per forza.

S. 1. SPOGNA DE LO CALAMARO; diciamo a Quelle fila o stracci di seta o d'altro che si mettono nel calamaio.

Stracci da calamaio.

S. 2. Spogna DB LA CHIAVE, è Quella parte delle chiavi che serve ad aprire le serrature. Ingegno. Fav. Esop. 11. È il signor del celliere cominciò ad aprir l'uscio, e al mormorio dell'ingegno della chiave ec.

SPOGNARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS.

Bagnare, Farsi molle, Immidira.
Ammoliare, Immoliare, Rinvenire. Ca. 6.
2. Imperocchè per troppo umore, ovvero sole, ovvero troppo ammolia, ovvero troppo secca.

SPOLLECARÉ. VERT. ATT. Spiccare e poco a poco i granelli dell'usa dal grappolo per mangiarseli. Piluccare,

Sgranellare.

SPOLLECIARSI. VRRB. NEUT. PASS. Torsi via da dosso le pulci. Spulciarsi Buon. Fier. 2.4.17. S' e' non v' era una gobba servicciuola Che guardava là i polli appo la stalla, E intanto si spulciava sonnacchioni.

SPOLVERINO. SUST. MASCH. Manto di panno lino, che è increspato da capo, e cuopre tutta, o parte della per-

sona. Accappatoio.

SPONTARE. VERB. ATT. E WEUT. PASS. Contrario di Appontare; Sciorre o Sciorsi i lacci o i bottoni. Dilacciare, Dislacciare, Sfibbiare, Sbottonare. Morg. 27. 212. Abbraccia il corpo, e l'elmo gli dilaccia, E mille volte poi lo bacia in faccia.

S. I. SPONTARE QUALCHE COSA: vok Superarla, Ottenerla, rimovendo k difficoltà. Spuntare alcuna cosa. Boags. Tosc. 145. L'avrebbeno anche per

avventura spuntata, ec.

S. 2. SPONTARE, neut. vale Cominciere a nascere, Apparire, Uscir fura. Spuntare. Bocc. G. 7. p. 2. Sancora spuntavano li raggi del soli ben bene, quando tutti entranti in cammino. Ar. Fcr. 10. 11. El

era bella e fresca, Come rosa che spunti allora allora Fuor della beccia, e col Sol nuovo cresca.

SPONTELLARE. VERB. ATT. Levare i puntelli. Spuntellare. Lib. Son. 146. E ch'egli spubtellò certo un frascato.

SPONTONALE. VERB. ATT. Stimolare col pungolo. Pungolare. Mara, 8. 60. Pungolandolo come un animale, Fiuchè lo spinser dov' è il generale.

SPONTONATA e SPUNTONATA. sust. Fram. Colpo di spuntone. Spuntonata. Franç. Sacch. Nov. 180. Chi ha mosso, riceve parole che sono peg-

gio che spuntonate.

SPONTONE e SPUNTONE. SUST. MASCH.

Mazza con una punta di ferro in cima,
o altra cosa simile atta a pugnere. Spuntone, Pugnetto, Pungello, Pungetto,
Pungolo. Bocc. Nov. 77. 55. Si fieramente la stimolavano, che ciasquno le pareva una puntura d'uno spuntone.

SPOPOLATO. ADD. Senza abitanti. Spo-

polato.

SPORCARE. YERB. ATT. 6 BEUT. PASS. Intridere, Bruttare, Imbrattare, Imbrattare, Imbrattare, Imbrattare, Imbrattare, Im-

SPORCATO. ADD. da SPORCARE. Spor-

cato.

SPORTA. SUBT. FERM. Arnese tesmuto di sottili strisce di legno, o simili, con manichi a senza, per uso di trasportar robe. Sporta, Zana. Fion. S. Franc. 158. Perocehè egli era usato di vivere della sua fatica, sì faceva sporte di giunchi, e vendenle. Buon. Fira. 2. 3. 12. O belle rane D'aranci, e di cedrati, e di lumie.

SPORTELLA. DIM. di SPORTA. Piecola sporta. Sportella. Vrr. SS. PAD. 1. 256. La muttina per tempo prese in una sua sportella pane e olive.

SPORTIELLO. SUST. MASCH. Piccolo uscetto in alcune porte grandi, ed anche l'Entrata delle botteghe tra l'un muricciuolo e l'altro. Sporteno. M. VILL. 10. 25. E poi di notte doven aprir lo sportello della porta.

S. SPORTIBLIO DBILLA CARMEZA, dicesi
a que ll'Apertura per sur s'entra, o
s'esce, ed a Quell'imposta she serve
a chiuderla ed aprire. Sportella.

1

SPORTICLIONE. SUST. MASON. Micello noto, che ha ali membrance, e che rassomiglia nella forma e grossessa del corpo a un topo. Vispistello, Vipistrello, Pipistrello, Dant. Inv.34. 49. Non avea penne, ma di vispistrello Era. lor modo.

sportone. Accr. di sporta. Sporta grande. Sportone. Lasc. Sein. 2. 4. Egli m' è valuto aver questa gran-

de sportona.

S.1. Sponyour, diciemo anche a Qualla cesta fermata su due legni a guisa, d'arciani, entrovi un piccole letticaise; lo, che arve per culla. Zana. Vancu. Sron. I Panciatichi aveno insieme più di mille armati ec., ammazzando tutti gli uomini, sino ai hambini nelle zane.

5.2. Spontonu, dicesi ancore una Specie di cesta per someggiare, falla di vinciglie di castagno, o di altro albero, intessuse; che si adatta e ferma sul basto con le funi. Cestone. Vit. 88. Pap. L'usino con la soma m' è cadato, ed io non v'agginago a riporvi suco i cestoni.

SPOSA. PARTE. FEME. Fancialla mari-

tata di fresco. Sposa.

SPOSALIZIO. sust. MASUM. La solemnità dello sposatri. Sposalizia, Sposalizia, Sposalizio. Bocc. Nov. 13. 24. Quivi da cape il Papa fece solennemente le sponsalizie collebrare.

SPOSARE. VERB. ATT. Pigliar per moglie o per marile. Sposare Bocc: Nov. 4. 2. 19. Aggiugnendo che con sua licenza intendeva, secondo la nostra legge, di sposaria.

S. Srosarz, vale anche Dare per moglie, o Maritare. Sposare. Pass. 22. to ho usa sola figliuola, e unica, vergine, la quale vi voglio sposare, s' e' v' è in piacere.

SPOSO. PARTE. MASCEI. Quegli che nor vellamente è ammogliato. Spuso.

SPOSTARE. VERB. ATT. 8 WEST. PASS.

Levere o Leversi di posto, di luogo.

Spostare.

SPOTESTATO. ADD. Lungo a dismissira. Sproporzionato, Sperticato. CAR. LETT. 1. 17. Che non sia si forbi-

55

to nasino, nè si stringato nasetto...
nè si sperticato nasaccio ec.

SPREMMERE. VEED. ATT. Premere con molta forza. Spremere. Ricet. Fion. Le medicine si spremono per cavarne le parti umide e sottili, e separarle dalle secche e grosse ec.

S. SPREMMERSI, neut. pass. dicesi dello Sferzo che altri fa andando del corpo, con ritenere il fiato. Ponza-

re, Pontare.

SPROFONIARE eSPROFONNARE. VERB.

NEUT. Cader gul nel profondo. Sprofondare g Fir. Luc. 2. 2. lo vorrei
volentieli che quella casa sprofondasse.

SPROPURZIONE. sust. remm. Contrario di Proporzione; Mancanza di proporzione. Sproporzione. But. Sicchè non vi sta colla sproporzione.

SPROPOSITARE. VERB. NEUT. Fars, o Dire epropositi. Spropositare. Usen.

Nis. Stazio per natura e per istudio gempre cerca di spropositare.

SPROPOSITATO. Ann. Dicesi ad Uo-

misura. Sregolatos

sproposito. sust. masch. Cosa che si fa o dice fuor di proposito, senza considerazione, e senza bisogno. Sproposito. Buon. Tanc. 4. g. Ch' io non ve' far qualche sproposito, Che tu pol'isappia.

5. 1. Sproposito, dicesi dell' Eccesso di mangiare o bere, e il trasandar. La regola in qualunque cosa. Srego-

ialezza.

Sorta di giucoo funciullesco così dello.
Giucco degli spropositi, Gli spropositi. Marm. 2.47. Altri più là vedevansi confondere A quel giucco chiamato gli spropositi, Che quei ch'esce di tema nel rispondere, Convien che il pegno subito depositi.

SPROPRIA ed ESPROPRIA. eust. Femm.

L'atto-dello spropriare; ed è termime giuridico. Spropiazione o Spro-

priazione, Spropiamento.

SPROPRIARE. VEBB. ATT. Privare, Spodestare alcuno delle cose proprie; ed oggi si usa più comunemente da' legali. Spropriare, Spro-

SPROVISTO: ADD. Privo di qualche cosa. Sprovveduto, Sprovvisto. Buon. Fier. 3. 2. 2. E come spesso Sprov-

visti son di quel ch'è lor più di

uopo.

piare.

SPRUCETO. ADD. Dicesi ad Uomo zotico, sgraziato, aspro, disamabile. Svenevole, Rozzo, Ispido. Buon. Fier. 4. 3. 9. E scipito e svene-

vole Entrerà motteggiando.

SPRUOCCOLILLO. DIM. di SPRUOC-COLO. Minuzzolo piccolissimo e leggerissimo di legno. Brusco, Bruscolo, Fuscello. Sagg. nat. esper. 24. A guisa che noi veggiamo l'acque da ogni minimo bruscolo, che sopra vi caggia, dirompersi. Vogliamo avvertire che Bruscolo toscanamente vale ancora Una sorta di frutice dello altrimenti Pugnitopo, di cui in Napoli si fa granate per togliere via i ragnateli.

SPRUOCCOLO. sust. MASCH. Brocco. Stecco, Fuscello. Sprocco, Sbrocco. Bron. Fien. 4. 4. 5. E spine e sterpi e stoppie e stiappe e sprocchi.

SPUGNARE. v. SPOGNARE.

SPULLECARE. VERB. ATT. Cavare i legumi del guscio. Sgranare. Los. MED. CANZ. 118. 1. Ogni civaia al gusto mi par grave, Fuorchè sgranar baccelli, e mangiar fave.

SPULLECATO. ADD. da SPULLECARE. Cavato dal baccello. Sbaccellato, Sgranato. Lon. Med. Canz. 118.13. A chi piacesser le fave sgranate, 0 fuor del guscio tutte sbaccellate, A casa mia n'arà buona derrata.

SPUNTELLARE. v. SPONTELLARE. SPUNTO. sust. MASCH. Quel difetto che ha il vino, allorche comincia a dar conno d'infortire. Spunto.

SPUNTONARE. v. SPONTONARE. SPUNTONATA. v. SPONTONATA.

SPUNIONE. v. SPONTONE.

SPUTARM VERB. NEUT. Mandar fur ri saliva, catarro, o altra cosa, per bocca. Sputare. Bocc. Nov. 61. 11. E così detto, disse al marito: Sputa, Gianni; e Gianni sputò.

5. SPUTARE SENTENZE, voile Profitrir soniouze con affoliazione e doci non occorre. Sputar sentenze. Lasc. STREG. 4. 1. Voi mi parete una dottoressa: oh voi sputate tutte sentenze!

Sorta di SPUTAROLA. SUST. FRMM. vaso da sputar dentro. Sputacchiera. Pros. Fior. 6. 247. Nella sputacchiera à stilla a stilla il catarro,

il fa rivedere al medico.

SPUTASENTENZE. PARTE. MASCE. Dicesi ad Uomo che mostra affeliatamente d'esser savio. Sputasentenze Sputa sentenze, Sputasenno o Sputa senno. Pros. Flor. 6. 206. E se affettati gli veggo, considero quei tali sputasenno ec.

SPUTAZZA. sust. remm. La maleria che si sputa. Sputo, Sputacchio, Scialiva, Sciliva, Saliva. Coll. AB. ISAAC. 30. La tua faccia, la quale ricevette le guanciate e li sputi delli ma-

ladetti, chiarifichi la faccia mia. Vogliamo avvertire che Sputo o Sputacchio dicesi alla materia che si sputa, e Scialiva, Sciliva, Saliva è propriamente Quell'umore che si separa dalle glandule scialivali, e che viene entro la bocca, e serve principalmente alla masticazione e digestione dei cibi.

SPUTAZZELLA. sust. Fram. E dicesi FARE LA SPUTAZZELLA, per significare quella saliva che soprabbonda in bocca quando si appetisce grandemente che che si sia, e specialmente cibo, o bevanda. Avere, Venire, Şentirsi l'acquolina in bocca, o alla bocca. Malm. 7. 10. Sente venirsi l'acquolina in bocca.

SPUZZALATRINE, PARTE. MASCH. Colui che vota i cessi cavandone lo sterco. Votacesso. Allega. 167. in uno istesso Tempo danno il Magnifico e il Signore Al gentiluomo vero, al vota-

cesso.

SPUZZARE. VERB. ATT. Dicesi dei pozzi e delle latrine, e vale Cavarne fuo-.

ri la feccia. Volare.

Ci piace di qui aggiungere che il Togliere qualche impedimento o ostacolo nei condotti dei privati, e pulirli, che si fa con istrumento toscanamente detto Piombino, dicesi propria-

mente Pjembinare. SPUZZULIARE. v. SPEZZOLIARE. SQUADRA. v. SQUATRA. SQUADRARE. v. SQATRARE.

SQUAGLIARE. VERB. ATT. & NEUT. PASS. Liquefare, Liquefarsi, Struggere, Struggersi. Squagliare, Squagliarsi, Dimoiare: ma quest' ultima voce dicesi propriamente del diaccio, o del terreno diacciato. Car. En. 9. 158. Allegto il piombo, che dal moto acceso Squagliossi.

5. Squagliare, dicesi figuratamente di persona o di cosa che subito spari-

sca dinunzi. Dileguar, si.

SQUAGLIATO. ADD. de SQUAGLIARE. Squagliato. Trs. Pov. c. 3. Togli pece navale squagliata per una notte in aceto sorte.

SQUAMA. sust. remm. Scaglia del pesce e del serpente. Squama, Squamma. Ott. Cost. Inf. 24. 416. Serpente è detto perocchè vassi traondo con minutissimi sforzamenti delle sue squame.

SQUARCIONE. PARTE. MASCH. Uomo sfarzosa, fastoso; e vale anche Spaccone. Squarcions, Millantatore. SALvin. Buon. Fign. 2. s. 6, Fare il giorgio, Far l'aomo armato, o pure lo squarcione, le spaccamontagne, il bravo. v. SPACCONE.

SQUARCIONERIA. Lo siesso, che SPAC-CONERIA. v.

SQARTAMENTO. SUST. MASCH. Divisions fatta in quarti; e dicesi del compo da. gli animali. Squartamento.

SQARTARE. VERB. ATT. Dividere in quarti. Squartare. Bocc. Nov. 184 11. Egli prima sofferrebbe d'essere squartato, che tal cesa ec, consentisse, ...

SQASIARE. .verb. neur. *Fet* - vezzi . Far carezze, Carezzare. Vezzaggiarsi.Can.Lett. 1. 98. E che pensate voi, cavalier, di fare? ec. starvene costà voi solo agiatamente a vezzeggiarvi cotesta panzetta?

SQUASO. Sust. MASCH. e si usa quasi sempre nel numero del più. Lusinghe, Amorevolezze. Vezzi, Carozze, Moine, Lezi, Smancerie. Bocc. Nov. 18. 36. Cominciò loro a mostrare. amore, e far carezze

SQUASUSO. Ann. Diesei ad Uomo vezzoso, pieno di ciance. Ciancioso, Smanzeroso.

SQUATRA. SUST. FEMM. Strumento col quale si formano o si riconoscono gli angoli retti. Squadra. Fr. Sacca. Rim. 61. E si terrà per voi le seste e squadre.

5. 1. SQUATRA, vale anche una Quantità indeterminata di soldati. Squadra. Tass. Gen. 17. 17. Quella che terza è poi, squadra non pare, Ma un'oste immensa, e campi e lidi tiene.

5. 2. Sov 17 RA, dicesi pure Qualunque moltitudine indeterminata di persone.

Squadra.

SQUATRARE. VERB. ATT. Render quadre o ad angoli retti checchessia, Aggiustar con la squadra. Squadrare.

J. SQUATRARE, figurat. vale Guardare una cosa dal capo al piede, minutamente considerandola. Squadrare, Squadernare. Malu. 1. 32. Ben ben lo squadra, e dice: egli è pur desso. Menz. Sar. 11. D'intorno hai cento furbi e farinelli, Che a un girar d'occhi ti squadernan tutto Dalla pianta del piè fino ai capelli.

SQUATRIGLIA. sust. Fram. Schiera piccola d' uomini: Squadriglia, Quadriglia. Segnen. Pres. 20. 11. Arma pertanto una squadriglia di sgherri, e con questi comincia a tender-

gfi insidie.

SQUATRONE. sust. mascu. Numero di soldati posti in ordinanza. Squadrone, Banda, Schiera. Guicc. Stor. 7.345. I Tedeschi ec. si erano messi in gran squadrone.

SQUIETATO. V. SCOIETATO.

sopra checchessia, Mandar male, Sconcerture, Disordinare. Scombussolare. Red. Voc. An. Mi valsi di questa voce in un'arietta per musica: Quest' Amore è un frugoletto, Ch' arrapina il cristianello, E ronzandogli nel petto. Gli scombussola il cervello.

SQUINTERNATO. ADD. de SQUINTER-

NARE. Scombussolato.

STABILI: BUST. MASCH. Nel numero del più diconsi Tulli que beni che non

possono mutarsi di luogo, come case, poderi, e simili. Beni stabili, Beni possono, immobili, Beni sodi: e quei beni che fissi non sono, e mutar si possono, come masserizie, contanti, i quali diconsi da noi Mosili, toscanamente si hanno a dire Beni mobili. Bocc. Nov. 13. 4. E a loro, siccome a legittimi suoi eredi, ogni suo bene, e mobile e stabile, lasciò. Lasc. Ces. 2. Nov. 1. Non avendo bene alcune, nè sodo, nè mobile, del guadagno del padre vivea.

STAFFA. SUST. FEMM. Strumento per lo più di ferro pendente dalla sella, sel quale si mette il piè salendo a cavallo, e cavalcando vi si tuen dentro. Staffa. Booc. Nov. 66. 8. Messer Lambertuccio, messo il piè nella staffa, e montato su, non disse altro, ec.

J. 1. PERDERE LA STAPPA, si dice quando a chi cavalca esce il piè della staffa. Perdere la staffa, Staffeggiare. Mong. 21. 136. E pose lui e il cavallo a giacere, Ed una staffa perse nel cadere.

5. 2. PERDERE LE STAFFE, figuratemente vale Non potere aver pazienza. Perder la pazienza, Rinnegare la pazienza.

STAFFETELLA. DIM. di STAFFA. Staffetta.

STAFFETTA. PARTE. MASCH. Dicesi di Uomo che corre a cavallo speditamente a portare alcuna lettera o avviso. Staffetta. Malm. 12. 42. Perchè alla donna venner più staffette A dir che il duca le volea far motto.

STAFFILARE. VERB. ATT. Percuolere con

lo stoffile. Staffilare.

STAFFILATA. SUST. FEMM. Percossa di staffile. Staffilata. Lon. MED. Anid. 4. 5. Alla croce di Dio, che se tu non gli porti, ti sarò dare delle staffilate. STAFFILATO. Add. da STAFFILARE.

Staffilato.

STAFFILE. SUST. MASCH. Sferza di cuoio con che si percunte altrui. Staffile. Buon. Fien. 3. 1. 5. Cel vorrei far venir collo staffile, Colle funi tirato, strascicato.

STAGIONE. SUST. FRMM. Nome comune e ciascuna delle quattro parti dell'anno.

cioè Primavera, State, Autunno, ed Inverno. Stagione.

J. STAGIONE, si dice a Quel tempo generalmente in cui le cose sono nella loro perfezione. Stagione. Nov. ANT. 73. 1. Essendo a una stagione i fichi novelli ec., vide in sulla cima di un fico uno bello fico maturo.

STAGLIO. SUST. MASCH. Opera e lavoro assegnato altrui. Còmpito, Còttimo. Salvin. Georg. 1. Fin le ragazze, che il notturno compito Filano, la tempesta ben conoscono. Alleg. 14. Non altrimenti s'egli avesse preso questo lavoro a cottimo.

STAGNARE. VERB. NEUT. Dicesi il Fermarsi dell'acqua senza scorrere per mancanza di declivo. Stagnare. DART. INFER. 20. Dell'acqua che nel dello

lago stagna.

J. 1. STAGNARE, in significato all. e newt. pass. vale Far cessare, o Cessare di scorrere, o di versare. Stagnare, Ristagnare, Stagnarsi, Ristagnarsi. Fr. Sacch. Op. div. 93. Fa ristagnare il sangne. Alam. Avanch. 19. 97. Poi con sugo ch'avea d'intorno bagna (la piaga), Per cui subitamente il sangue stagna.

S. 2. STAGNARE, attivamente vale Coprir di stagno la superficie de mesal-

li. Stagnare.

STAGNARO. PARTE. MASCH. Lavoratore

di stagno e latta. Ramiere.

STAGNATO. ADD. da STAGNARE. Stagnato, Ristagnato. Bocc. Nov. 52. 6. Si faceva davanti all'uscio suo recare una secchia nuova e stagnata d'acqua fresca.

STAGNERA: sust. Franc. Spezie di vaso per lo più di stagno, che si adopera più comunemente per uso di conservarvi olio e aceto. Stagnata. Vit.
S. Gio. Batt. 211. Il benedetto Giuseppe, che aveva l'asino suo, levane in
terra le cose, e trova alcuna stagnata che aveva.

STALLA. sust. Fram. Statza dove si tengono le bestie. Stalla. Trs. Brun. 3.
6. La stalla de' cavalli e de' buoi debbia guardare verso mezzodi ec., e sì dee essere fa stalla pendente, per discorrere tutti gli umori che

nascono a' piedi delle bestie.

STALLACCIA. Peggiorativo di STALLA. Stallaccia.

STALLAGGIO. SUST. MASCH. Quel che si paga all'osteria per l'alloggio delle bestie. Stallaggio.

S. STALLAGGIO, dicesi pure l'Albergo slesso delle bestie. Stallaggio, Stalla.

STALLIERE. PARTE. MASCH. Famiglio che serve alla stalla. Stalliere. Consin. Tonracch. 16. 125. L'oste ancor fe' spiccare e portar via Gli scudi de' guerrieri a' suoi garzoni, Chè molti tenev' ei nell'osteria Stallieri e cuochi e guatteri e guidoni.

STALLINO. Ann. Dicesi di Cavallo stato assai nella stalla senza essere stato ne adoperato ne cavalcato. Stallio. Benn. Onc. 2. 17. 25. Come un giovan caval grasso stallio, Che ha rotta la cavezza nella stalla, Pe' campi aperti se

ne va con Dio.

STALLONE. ADD. Dicesi di Cavallo destinato per far razza. Stallone. Fr. SACCH.NOV. 159. Gli tenne dietro surioso, com' è d'usanza degli stalloni.

STALLUCCIA. DIM. di STALLA. Piccola stalla. Stalletta, Stabbiuola. Bocc. Nov. 50. 17. Avendo messo gli asini loro, senza dar loro bere, in una stalletta, ec.

STAMMATINA. SUST. PEMM. Voce composta, che vale Questa mattina, in questa mattina. Stamane, Questa mane,
Stamani, Stamattina. Lasc. Spin.
1. 1. È stamani che desineremo? T.
Mancherà ec.: iersera v'avanzò quasi
tutto quel cappone.

STAMPA. BUST. FRAM. Impressione de li-

bri. Stampa.

STAMPARE. VERB. ATT. Imprimere i libri. Stampare.

STAMPERIA. SUST. FEMM. Luogo dove si stampa, Bottega dello stampatore. Stamperia.

STAMPATORE: PARTE. MASCH. Colui che

stampa. Stampatore.

STANFELLA. SUST. FEMM. Bastone che serve agli storpiati per reggersi. Stampella, Gruccia. Salvin. Fier. Buon. 4. 5. 3. Gli su necessità l'andare a gruccia; altrimenti colle stampelle. STANOTTE. Voce composta, che vale Que-

sta notte. Stanotte. Bocc. Nov. 74. 10. Ubbriaco, fastidioso, tu non ci entrerai stanotte.

STANTE. Preposizione, che vale Per, A cagione di, o simile. Stante. VIT. PITT. 6. Alcune delle quali favole vi si conservarono assai, stante la devozione e

il rispetto del tempo.

STANTERI. SUST. MASCH. Nel numero del più diciamo a' due membri della porta, che posano in su la soglia, e reggono l'architrave. Stipiti. Fir. Assign. Le porte surono aperte, anzi spalancate, le soglie rotte, gli stipiti fracassati.

STANZA. sust. FRMM. Nome generico de' luoghi della casa divisi per tramezzo di muro. Stanza. Bocc. Nov. 21. 17. Della sua camera alla stanza

di lui rimandatolne.

5. STANZA MOBIGLIATA, dicesi Quella che si dà altrui dal padrone della casa ad abitare per prezzo. Camera locanda, Locanda. Malm. 9. 48. Ed ei, che in una camera locanda S'era acculato, volle ec.

STANZINO. DIM. di STANZA. Stanza pic- 5.

cola. Stanzino.

STANZONE ACCR. di STANZA. Stanza

grande. Stanzone.

STARE. Verbo, che si adopera a significare molle cose e in diversi modi, i quali noi anderemo divisando

ne paragrafi.

J. 1. STARB, si riferisce alla costituzione e sanità del corpo, dicendosi: Voi come state? e si risponde, Bene o Male; e vale Esser sano o ammalato. Stare. Bocc. Nov. 92.10. All'abbate se n'andò, e domandandollo come star gli parea.

S. 2. STARE, si riferisce anche alle commodità e condizioni della vita; dicendosi: Come state a denaro, in fortuna, e simili; e vale Esser bene o
male agiato. Stare; ma conviene che
sia espressa nel discorso la cosa che
avendosi o non avendosi fa star bene o male, come si scorgerà dall'esempio. Bocc. Nov. 15. 2. Chi starebbe meglio di me se quegli denari fosser miei?

S. 3. STARE, con l'espressione del prez-

so, ha la forsa di Costare, Valere. Stare. Lon. Med. Ann. 2. 4. Subito la vo' vendere, s' io la dovessi dar per manco due fiorini ch' ella non mi sta.

i maniera con la quale si chiede silenzio o attenzione dall'uditore. Sta. Cecch. Con. 1. 3. Ma sta, che grida son quelle? E STIAV. 2. 2. Sta, che io l'ho trovata, lo l'ho trova-

ta per mia sede.

S. 5. LASCIAMMO STARE, e LASSAN-MO STARE; maniera che vale Par non dire, Non pensiamo, o Non parliamo di ciò, ec. Lasciamo stare, Lasciando stare. Bocc. G. 7. Nov. 3. E, ch'è peggio, lasciamo stare d'aver le lor celle piene di alberelli ec., essi non si vergognano ec.

S. 6. STARE CO LA VOCCA O BOCCA APER-TA, vale Ascollar con allenzione. Stare a bocca aperta. Boez. Vance. 3. 1. Pieno di stupore stava con gli orecchi tesi e a bocca aperta per ascoltarla.

5. 7. STARE A FELETTO O A STECCHET TO: vale Stare in dieta, Aver por da mangiare. Stare in filetto, Sure a stecchetto.

NESTRA: vale Trattenersi affaccios alla finestra. Stare alla finestra. Pete. Canz. 42. 1. Standomi un giorni solo alla finestra ec., Una fera mi apparve.

5. 9. STARE ALLA GRANDE, è Traisssi con magnificenza. Stare alla gran-

de, Stare alla larga.

S. 10. STARE ALLERTA. V. ALLERTA.

S. 11. STARE A CASA D'APPITTO, 6 1

CASA A PESONE: vale Abitare in um

casa pagandone al padrone il prezzo pattuito per abitarvi. Stare a pi
gione.

cuna cosa: vale Pareggiare quel to le uomo, o quella tal cosa, Paregunarsi loro. Stare a petto ad uno. ad alcuna cosa. Vas. Op. 2. 30. El leno (le statue) sono tali che prosono stare a petto ad ogni altra opra simile.

- S. 13. STARE A TAYOLA, vale Trattenersi a mensa per mangiare. Stare a tayola.
- S. 14. STARE A TRAVIERSO CON UNO, vale Essere disgustato con alcuno, Non essere in sua grazia. Star male con alcuno, Esser male di alcuno. G. VIL.9. 79. 3. Il re Ruberto prima ch'ei fosse cardinale, era male di lui.
- S. 15. STARE A TU A TU, O A TU PE
  TU: vale Non cedere a cosa veruna,
  Rispondere ad ogni minimo che nel
  bisticciarsi e nel tenzonare; Stare in
  ostinata contesa, senza voler cedere
  giammai. Stare a tu per tu. Cecch.
  Prov. 71. Stamattina, parlandomi,
  ei pareva un Rodomonte, e stava a
  tu per tu.

5. 16. Sta' A PEDE': é maniera dubilativa che si usa per richiamare l'altenzione. Sta a vedere. Cecch. Mogl. 2. 2. Deh, sta a vedere, Che si ch'ell'é per me la buona savola.

- S. 17. STARE COLETO, vale Non parlare, Non replicare. Stare cheto, Stare chiotto. Lasc. Cen. 1. Nov. 7. Tanta fu la paura, ch'egli si stette cheto come l'olio.
- S. 18. STARE CO LLE MMANO MMANO. V. MANO. S. 30.
- S. 19. STARE CO LE RECCHIE PESOLE. V. RECCHIA. S. 1.
- S. 20. Stare comm' a no pesce: vale Star benissimo. Stare come una perla. Lasc. Cen. 1. Nov. 10. La vostra moglie sta come una perla.
- Non lo lasciare; e figuratamente Pressarlo. Stare d'intorno ad alcuno. Bocc. Nov. 49. 5. Tutto 'i di standogli d'intorno, non restava di confortario.
- 5. 22. STARE TUOSTO, vale Persistere nella sua opinione o risoluzione, ne da quella rimuoversi. Star duro. Cecch. Donzell. 3. 3. Anco noi stavamo dure, E sapeste trovar modo da sarci Dir di sì.
- S. 23. Stare tra lo si e lo no: vale Non si super risolvere, Non aver certezza. Stare fra 'l si e 'l no, Stare fra le due acque, Stare fra o iu-

- fra o intra due. Sen. Ben. Vanca. 2. 1. Che noi diamo i benefizi ec. sopra tutto volentieri, prestamente, e senza stare punto sospesi tra i si e il no.
- 5. 24. STARE FRISCO, dicesi per ironia, e vale Star male. Star fresco, Star bene. Cecch. Donzell. 3. 1. l'stare' fresco, S' io badassi all'urlar di tante bestie. Bocc. Nov. 65. Frate, bene starebbono se elle s' indugiasser tanto.
- S. 25. STARE IN CERVIELLO O IN CER-VELLO, che dicesi anche STARE IN sè: vale Andar cauto nel parlare e nell'operare. Stare in cervello, Stare all'erta, Stare in sè. Fir. Lucid. 3. 2. E' bisogna, a chi va attorno, stare in cervello, e dormir la notte come la lepre.
- 5. 26. STARE IN PENSIERO, vale Essere in apprensione, Avere apprensione. Stare o Essere in pensiero. Bern. Orl. 1. 11. 2. S'uno ha ricchezze, sta sempre in pensiero, E poi viene un che glie le porta via.

S. 27. STARE IN SE. V. STARE IN

CERFELLO. S. 25.

S. 28. STARE SODO. V. SODO. S.

5. 29. Stare sopra pensieri: vale Stare alienato da' sensi per fissa applicazione su checchessia. Stare sopra pensieri.

- 5. 36. STARE NCOPPA LA SOIA: è lo siesso che STARE IN CERPELLO. Stare in
  sulle sue, Stare sulle sue, Stare sopra di sè. VARCH. ERCOL. 92. Stare
  in sulle sue, è guardare che alcuno,
  quando si favella, o tu a lui, non
  ti possa appuntare, e parlare, e
  rispondere in guisa ch'egli non abbia ad appiccarti ferro addosso, e
  pigliarti, come si dice, a mazzacchera, e giugnerti alla schiaccia.
- 5. 31. STARE ZITTO, vale Tacere, Non parlare. Stare zitto. Alleg. 5. E i buon soldati in campo o in cittadella, Si stanno zitti in sar la sentinella.
  - S. 32. STATTE BUONO, STATEVE BE-NE. Modi di salutare. Fatti con Dio, Rimanti con Dio, Sta sano, Vatti con Dio, Rimanetevi con Dio, Andate o

Andatevi con Dio.

STARNA. SUST. FEMM. Uccello di penna bigia e della grossezza presso a poco di un piccione, la carne del quale è di grato sapore. Starna.

STASERA. Voce composta, che vale Questa sera. Stasera. Bocc. Nov. 77. 11. Egli ci è stasera venuto un de'suoi

fratelli.

STATE. SUST. FEMM. La più calda delle quattro stagioni. State, Estate. Red. Diz. P. In tempo di fitta state e del solleone ec.

STATERA. SUST. FEMM. Strumento col quale si pesano diverse cose, sostenendole, benché gravissime, col peso di un piccolo contrappeso, il quale è detto da' Napoletani Romano, e toscanamente pure Romano, o Piombino. Stadera. Vogliamo avvertire che quel ferro della stadera, su cui scorre il romano segnando le once e le libbre, dicesi loscanamente Ago o Stilo; e che quel ferro della stadera appiccato allo stilo, che, stando a piombo, mostra l'equilibrio, dicesi pure Ago ovvero Bilico. Galil. Sist. 209. Nella stadera talvolta un peso di 100 libbre col suo gravare in giù non è bastante a alzarne uno di quattro libbre che gli contrasterà.

STATINO. SUST. MASCH. Catalogo in cui sono esposte per ordine varie cose. Elenco, Specchietto. Tac. Dav. An. 1. 6. Quando egli sece venire e leggere uno specchietto di tutto

lo stato pubblico.

STATO. ADD. da STARE. Stato.

STATO. SUST. MASCH. L'essere, La condizione di una persona o di una cosa, o di un affare. Stato. Bocc. Nov. 16. 14. Essi potrebbono, se vivi fossero, nel perduto stato ritornare. Guicc. Stor. 17. 175. Le quali cose, oltre alla dilazione, molto perniciosa nello stato che erano le cose, non riuscirono ec.

5. 1. STATO, si dice anche delle città e terre che sono sotto un medesimo governo. Stato. MART. LETT. 63. Ha provvisto Dio, che la reina di Polonia ec. lo abbia tenuto tre anni governatore, o commissario ge-

nerale, nelle stato di Bari e di Rosano.

5. 2. Stato, vale ancora Catalogo per lo più di nomi d'uomini descritti per uso della milizia o per qualunque altra cosa. Ruolo. Buon. Fien. 1. 4-6. Caparrate bo più spie, delle quali tengo descritto al mio ruolo numero grande.

5. 3. Stato discusso, vale Conto di dare ed avere, Aggiustamento di conto. Conti o Ragioni aggiustate.

STATUA. SUST. FEMM. Figura di rilievo, o sia scolpita, e di getto. Statua. STATUARIO. PARTE. MASCH. Colui che fa le statue, Scultore. Statuario.

STATUETTA. DIM. di STATUA. Sta-

tuetta, Statuina.

STATURA. SUST. FRAM. Abitudine del corpo, in quanto alla grandezza o alla piccolezza. Statura. Bocc. G. 6. Nov. 10. Era questo laghetto non più profondo che sia una statura di uomo in fino al petto lunga.

STATUTO. SUST. MASCH. Legge o Decreto generale o di un luogo particolare. Statuto. G. VIL. 17. 2. Corressono tutti statuti e Ordinamenti.

STECCA. SUST. FEMM. Pezzo di legno propriamente piano e sottile. Stecca. S. STECCA, si dice pure ad un Legnet-

to di cui si servono i calzolai ps lustrare e perfezionare le scarpe. Stecca.

STECCATO. SUST. MASCH. Chiusara o Spartimento fatto di stecconi. Steccata, Steccato. VIVIAN. DISC. ARN. 41. In luogo di steccate, porrei sempre in opera de' suddetti cantoni di smalto.

STEGNERE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS-Tor via la tinta e il colore, Perdere il colore. Stignere, Stignersi. BART. STOR. IT. LIB. 2. CAP. 13. Ben può consumarsi un tal panno, e logorarsi, non però stignersi.

STELLA. SUST. FEMM. Corpo celeste

luminoso. Stella.

J. 1. STELLA DIANA, dicesi Quella che apparisce innanzi al Sole; e figura-tamente a Donna di somma bellezza. Stella diana. VIT. S. EUGEN. 380. Or ogni cosa mi pare scurata: perchè da noi ti se' partita, Stella diana.

5. 2. STELLA, prendesi ancora per Destino. Stella, Pern. Son. 181. Tal fu mia stella, e tal mia cruda sorte.

S.3. VEDERE LE STELLE E FAR VEDERE LE STELLE: vale Sentire, e Far sentire gran dolors. Veder le stelle, Far veder le stelle, Far vedere le lucciole. Bern. Rim. 1. 92. Entra uno stecco al villanel nel piede, Che le

stelle di di gli sa vedere.

5. 4. STELLA, chiamasi anche Quella macchia bianca che si vede nel mezzo della fronte di alcuni cavalli. Stella. Ci piace di qui avvertire che i cavalli che hanno siffatta stella bianca in fronte, toscanamente diconsi Stellati. Morg. 12. 42. Cavalcava un'alfana smisurata, Di pel morello, e stella avea in fronte.

S. S. STELLA, dicesi anche Quella parte dello sprone fatta a uso di stella, che pugne. Stella.F. VILL. VIT. DIR. G. Velocissimamente girare una stella di

sprone.

STELLATO. ADD. Pieno di stelle. Stellato.

STELLETTATA. V. STILLETTATA.

STEMPERARE. VERB. ATT. Far divenir quasi liquido checchessia, disfacendolo con liquore. Stemperare, Stemprare.

STEMPERATO. ADD. da STEMPERA-RE. Stemperato, Stemprato.

STENNARDO. sust. MASCH, Insegna o Bandiera principale. Stendardo.

S. STENNARDO, ei dice anche Quella grande bandiera di drappo di seta che attaccata ad un'asta altissima portano innanzi alcuni cleri o confraternite nelle processioni. Stendardo. Dav. Scism. 74. Per confiscare con questa scusa calici, croci ec., stendardi, paramenti.

STENNERE. VERB. ATT. Albargare o Albungare una cosa distretta, o raccolta insieme, o raggricchiata; ed anche Spiegare, Spandere, o Posare in terra, o altrove, per lungo e largo checchessia. Stendere, Distendere. Bocc. Nov. 78. 11. E cominciato ec., la distese sopra la cassa.

S. I. STENNERE LI PERDI, vale Uscir di vita. Morire,

S. 2. STRUMBRAS, che dicesi pure STRN-NECCHIARSI, è quel Distender le braccia in aria, che si suoi fare e per nois o levandosi da giacere. Prostendersi. Cas. Galat. 84. Nè prostendersi, e prostendendosi gridare per dolcezza qimè, oimè, come villano che si desti al pagliaio.

STENTARE. VERB. NEUT. Patire o Avere scarsità delle cose necessarie. Stenta-re. Car. Lett. 1. 98. Chi gode una volta, dite voi, non istenta sempre.

J.1. STENTARE A FARE qualche cosa, vale Farla con difficultà, o Averci difficultà. Stentare. Bern. Ort. 2. 1. 43. Chè a guadagnare opor si stenta o suda, E sol si acquista con la spada nuda.

5. 2. STENTARSI, neul. pass., vale Darsi fatica. Stentarsi. Fin. As. 252. to sventurata tutta la notte e tutto il giorno mi stento a filare.

stenteniello. sust. masch. L'intestino degli agnelli e di altri animali ridotto in vivanda. Lampredotto. Red. Lett. 2. 177. Ha col proprio ingegno ritrovato e scoperto,
che il lampredotto del daino è vieppiù gentile, teneruccio e saporoso
di quello di qualsivoglia altra bestiaccia.

STENTINO. SUST. MASCH. Canale che con vari avvolgimenti va dalla bocca dello stomaco fino al sedere, donde conduce fuora gli escrementi. Budello, Intestino; e al plur. Intestini e Intestine.

S. STENTINO DE LO PELLICO, dicesi
il Bidello del bellico che hanno i bambini quando nascono. Belliconchio,
Tralcio. M. Aldoba. E dovete tagliare il belliconchio quattro dita di lungo, ec.

STENTO e STIENTO. SUST. MASCH. Lo stentare, Patimento, Calamità. Stento.

S. A STENTO, O A STIENTO: vaie Con fatica, Con difficultà. A stento, A grande stento. Cnon. Monel. 260. S'egli hanno a avere nulla, e'non gli possono avere se non a stento.

petto, Studiuolo. Buon. Fign. 2. 2.
10. Nel piccolo studiuol son più me-

56

daglie.

STERMINARE. VRAB. ATT. Mettere o Mandare in rovina, in conquasso. Sterminare. D. Gio. Cell. Che non credo il faccia, se non isterminando i nemici.

STERMINIO. SUST. MASCH. Roving, Distruzione. Sterminio. M. Vil. 1. 1. In Roma fece grave sterminio dei suoi abitanti.

STERNUTARE. VERB. NEUT. Mandar fuori lo starnuto. Starnutare, Starnutire. Buon. Fish. 2.2. b. 11 frizzo la fa piagnere, e l'amaro Fa vomitare, e il pizzicor pel dosso Scuotersi, ed intasata smoccicando Starnutire e soffiare.

STERNUTO & STARNUTO.sust.masch. Strepito col quale si rianda fuori, per le narici e per la bocca l'aria spinta con violenza per una veemente contrazione di petto. Starnuto. Bocc. Nov. 50. 13. Parendogli che di quindi venisse il suono dello starnuto, aperse un usciuolo.

STESA. SUST. FFMM. E dicesi Sonark A STESA, V. SONARE. S. 1.

STIENTO. v. STENTO.

STIGLIO. SUST. MASCH. Strumento di legno, che ha varie capacità e spartimenti, a uso di tenervi checchessia. Scanzie.

STILE. SUST. MASCH. Spezie di pugnale, Arme corta da ferire di punta. Stilo, e più comunemente Stiletto. Serd. Lett. 4. 859. Infilzata in alcuni stiletti o punteruoli.

STILLETTATA e STELLETTATA.sust. FRUM. Colpo o ferila data con istiletto. Stilettata. Pros. Fior. 6.299. A ogni minimo cenno di male (l'ipocondriaco) si mette nel letto; ogni piccol fiato che passi, l'ha per una stilettata che lo ferisca.

STILLICIDIO. SUST. MASCH. Lo stillare dell'acqua a goccia a goccia da tello, o simile. Stillicidio. CAVALC. Pungil. 174. E però anco dice (Salomone) che tre cose cacciano l'uomo di casa; cicé lo stillicidio, cioè l'acqua che viene dal tetto male coperto, il fumo, e la moglie.

STIMA, sust. femm. Opinione favore- STIRACCHIATURA. sust. pemm.

vole che si ha di qualcune, derivent dalla conoscenza de' suoi merili, o delle sue virtù. Stima.

STIMARE. VERB. ATT. Avere in pregie qualche persona o qualche cosa, Ferne conto. Stimure. DAY. TAC. LETT. BAC. VAL. Piacciavi per amor mio ec. dirmene il parer vostro, il qua-

le io stimo per centomila.

STIMATO. ADD. da STIMARE. Stimata STIMOLARE. YERB. ATT. Incitare, In festare. Stimplare. Bocc. Nov. 984: Non so quale Iddio dentro mi simola ed infesta a doverți il mio percato manifestare.

STIMOLO. SUST. MASCH. Incitamento. Incentivo. Stimolo. Bocc. Nov. 77 31. E d'altra parte lo stimolo della carne l'assali subitamente.

STINTO. ADD. da STEGNERE. Stim STIPARE. VERB. ATT. Chiudere o Sarare alcuna cosa per conservaris nasconderla. Biporre, Conservare. Serbare. Bocc. Nov. 64. 8. Family riporre questa mia rocca, che i lascio qui.

STIPITE. SUST. MASCH., La persona pri ma e comune, onde discendono le stre tutte della famiglia. Stipite.

STIPO. SUST. MASCH. Armese di lege fallo per riporvi entro checchessia: , e terran e apresi a guisa di uso Stipo, Armadio, Armario. Stat. , Merc. Sia tenuto, e debba, per kgame di saramento a lui dato ec. pe fare un bello e sufficiente armarie Buon. Fier. 2. 2. 6 Veggo un'offcina Ampla, piena di vasi, stipi e 'nvoglie.

STIPOLARE. VERB. ATT. Richerre il contratto in iscrittura. Stipulare.M. V. 3. 59. Questo fu assai lieve legame di pace, avvegnachè ci si stipuls se pena fiorini 200:100 d'oro.

STIPOLATO. ADD. da STIPOLARE. Sipulato.

STIRACCHIARE. VERB. ATT. Fare # terpetrazioni sofistiche, Sofistica Cavillare. Stiracchiare. TAC. Da An. i. 17. Costui fresco, pro'. siede, in Senato a stiracchiare le F role de' padri.

stiructhiare. Stiracchiatura.

STIRARE. verb. ATT. Tirate distendendo. Siltare.

5.1.Stinare il prezzo, vale Dispulare con sottigliezza la maggiore o minore quantità. Stirecchiare il prezzo o il pregio. Sen. Ben. Varch. 4. 12. Nessuno, che voglia comprare un luogo a Tuscolo o a Tigoli per amor dell'aria ec., sta a stiracchiare il pregio.

' S. 2. STIRARB le biancherie , è lo Spianare e Lisciar che si fa col ferro caldo le bidncherie. Stirare, Così dicesi

in Firenze.

STIRATRICE. PARTE. PEMM. Dicest di Colei che stira i panmiini. Insaldatora; ed è pur voce dell'uso di Firenze.

STIRATURA. SUST. FEMM. L'allo dello stirare. Sti**ratură.** 

STITICHEZZA. sust. remm. Difetto, o Difficoltà del beneficio del corpo. Stitichezza.

STITICO. ADD. Quegli che con difficoltà ha il beneficio del corpo. Stitico. Pal-LAD. FEBR. 42. Il quale vino è medicinale, ed è da usare agli stitici.

S. Stitzco, per metafora si dice ad Unmo ritroso e che mal volontieri si accomoda elle altrui voglie. Stitico. Am-Br. Cor. 2. 1. Tu non sai com'egli è stitico, Stolto.

STIVALATA. SUST. FEMM. Colpo de sti-

vale. · Stivalata.

STIVALE. SUST. MASCH. Calzare di cuoio per difendere la gamba dall'acqua o dat fango, che si usa per lo più nel eavalcare. Stivale. Las. Son. 64. Rimandoti il ronzin, stivali e sproni.

S. STIVALE, talora figurat. dicesi altrui per disprezzo, e vale Minchione. Stivale. Malm. 7. 58. E tu resterai qui

uno stivale.

STIVALETTO. DIM. & STIVALE. Piccolo stivale; e si dice propriamente di una spezie di ealzare a mezza gumba. Stivaletto, Usatto. Mond. 18. 147. Un paio di stivaletti avea in piè gialh, Ferrati e con gli spron, come hanne i polli. G. VIL.G. 71. 2 Molti portavano le pelli scoperte senza panno, een berrette in capo, e tutti con usatti in pie.

STIZZA. SUST. FEMM. ITU, Colleta. Stizza. Bocc. Nov. 23. 14. La richiamai indietro, e piena di stizza gliele tolsi di mano.

STIZZARE. VERB. ATT. Far prendere stizza, Incitare alla collera. Stiz-

zire.

5. Stizzansi, in significato neut. pass. vale Prendere stizza, Incollerirsi, A. . dirarsi. Stizzarsi, Stizzirsi. Fin. As. 275. Ogui poco che voi mi facciate stizzare, to farò prendere a miei servitori questo ribaldo per le orecchie ec.

STOCCATA. SUST. PEMM. Colpo di stocco, ma di punta. Stoccata. Bern. Ont. 1. 16. 51. Fu poi morto di tagli e

Of stoccate.

STUCCU. sust. masch. Arme simile alla spada, ma più aouta. Stocco. G. Vic. 7. 29. Gli die di uno stocco, dicendo che a lui non era licito di sentenziare a morte si grande e gentile uomo.

STOIELLO. SUST. MASCH. Piccol vilup**pell**o di alquante fila di tela Hna, o di checchessia, che si melle nelle piagke per tenerie aperte, affinché si purghino. Tasta. Malm. 1. 60. Con fasco", pezze e lacie accomodate iper farsi alle ferite le chiarate.

STOLA. Sust. Femm. Quella striscia di drappo che si pone il sacerdote al collo sopra il camice. Stola. Booc. Test. 2. Una planeta cen istola, e mani-

pòlo di zendado **ve**rmiglio.

STOMACALE. Sust. Masch. Enflamento delle vene emorroidali. Emorroida, Moroide, Morice, Morici. Rep. 1 war. Medicina sicurissima a coloro che patiecopo di emorvoidi.v.EMOR-RODI.

STOMACARE o STOMMACARE. Vers. ATT. e NEUT. Commeovers o Commuoversi e Perturbarsi lo stomaca Stomacare. Malm. 4.38. Un rospo fece come un pari di miglio, Che avrebde latto stomacare i cami.

S. STOMACARE, per melef. vale Infastidire, Stuscare. Stomacare. Alleca 26. 8. E fecesi un frastuopo Da fare

stomacare i porta reca.

STOMACO & STOMMACO. SUST. MASCH.

Viscere membranoso del corpo animale, destinato a ricevere i cibi tritolati, e dar loro la prima e più necessaria preparazione per diventare materia di alimento. Stomaco. M.VIL.9. 51. Di tale varietà di stomaco piglia conforto.

S. I. CONTRA STOMACO, vale Contra voglia. Contra stomaco, Sopra stomaco. Car. Lett. 1. 45. lo vi do questa commissione mai volontieri, perchè so che vi è contra stomaco come a me.

S.2. APERE BUONO STOMACO, dicesi di un gran mangiatore. Aver buono stomaco.

S. 3. AVERE LO STOMMAGO DE STRUZ-ZO. V. STRUZZO. S.

S.3. TENERE SOPRA LO STOMACO, O NEOP-PA LO STOMACO: vale Avere in odio. Portar sopra lo stomaco. CAVALC. SPECCH. CROC. Gli comincia a dispiacere, e portarlo quasi sopra lo stomaco, e portargli alcuno rancore.

STOMACOSO e STOMMACUSO. ADD. Che altera e commucos lo stomaco: e figural. dicesi di Cosa che genera disgusto, dispiacere, e simili. Stomacoso, Stomachevole. Lab. 189. Quanto ella nel farsi servire sia imperiosa, poiosa, vezzosa, stomacosa, importuno.

STOMATICO. ADD. Che giova allo stomaco, Che conforta lo stomaco. Stomatico. Volg. Mes. Pillole stomatiche il capo confortano e lo stomaco.

STONACARE. VRAN. ATT. Lever la celcina da' muri, guastando l'intonaco. Scalcinare. Franc. Sacch. Nov. 5. Con una lancia, che parea che avesse a fare una sua vendetta, tutta la scalcinò.

STONACATO. ADD. da STONACARE. Scalcinato.

STONARE. verb. seur. Uscir di tuono. Stonare. Salvin. Paos. rosc. 2. 121. In certo modo bisognava nel fine quasi scordare e stonare.

S.STONANE, in significato att. vale Recar nois e fastidio. Annoiare, Infastidire.

STOPPA, sust. vamu. Materia che si trae dopo il capecchio nel pettinar lino o canape. Stoppa. Marm. 7. 13. Che per cusa non v'è stoppa nè fusa. S. Stare merogleato come mo pule.

cino dinto a la stoppa: vale Non sapersi risolvere ne cavar le mani di cosa che si abbia a fare. Essere più impacciato che un pulcin nella stoppa; Trovarsi più intrigato che il pulcino nella stoppa. Car. Lett. 2 119. lo non vi ho risposto perche mi trovo più intrigato che il pulcino della stoppa.

cino nella stoppa.

STOPPAGLIO. SUST. MASCH. Stopps of altra somigliante materia che si mette nella cauna dell'archibuso, o simile, accid la polvere o la susmizione vi sia dentro calcata. Stoppaccio, Stoppacciolo. Red. Esp. MAT. 17: Poscia sopra la stoppa motteva usa convenevole caricatura di polvere, alla quale, benissimo calcata, mettera addosso un buono e ben serrato stoppacciolo.

STORCERE. VERB. ATT. Contrario à Torcere: e dicesi del filo, e di tuti le cose che son fatte di più fila tert

insieme. Storcere.

o simili: si dice del Muoversi l'esse di esse parti del luogo suo. Storcersi un piede ec., Slogarsi, Dislogarsi un piede, ec.Fin.Luc.5.5. Usateci diligenza così nel pigliarlo come nel portarlo, che voi non gli storceste qualche suo membro.

Far rimanere, o Rimanere attonito e sbalardito, o per rumere, o per cape che t'abbia rintronato il capo, o per qualche impensato e maraviglioso exvenimento. Stordire, Stordirsi. Vanca Encol. 61. Stordire, onde nasce Stordito e Stordigione, è verbo così attivo come neutro, perchè così si dice, io stordisco a questo rumore, come: to mi stordisci con le tue grida, orvero i tuoi gridi mi stordiscono.

S. Stonerne, in significato attivo, dices delle carni, e de' pesci, e vale De loro una prima cottura, perché si con-

servino. Fermare.

STORIA. SUST. FRAM. Narrazione diffusa di cose seguite. Storia. S. STORIA, dicesi figurat. a Ragionamento lungo e intrigato. Storia, Filatera, Filastrocca, Filastroccola.Cant.Cann. 462. Questi vostri dappochi commediai Certe lor filastroccole vi fanno Langhe e piene di guei, Che rider poco e manco piacer danno.

STORTA. SUST. FRMM. Vaso da stillare per lo più di vetro, fatto a uso di boccia ricurvata in se stessa per la. lunghezza del collo. Storta, Cucurbita. Ricer. Fion. 99. Maggior quantità ( d'olio ) se ne cava distillando

per istorta la cera sola.

STRACQUARE. VERB. ATT. 6 BEUT. PASS. Torre o Diminuire le forse, Indebelirsi le forse in operare. Straccare, Straccarsi. Fin. Nov. 4. 225. Ella era di si buona lena, ch' ella arebbe straccati cento nomini. G.Vil..7. 103. 2. Sentendo che il navilio del Re di Francia era assai scemato e straccato, sì l'assallo.

STRACQUATO. ADD. da STRACQUARE.

Straccato.

STRACQUO. ADD. Indebolito di forze. Stracco, Stanco. Bean. Rim. 1. 102. Essere stracco e non poter sedere.

STRACCIARE. VERB. ATT. Squarciare; e dicesi propriamente di ponno, di fogli, o simili. Stracciare. Bocc. Nov. 88. 9. Convoltolo per lo fango, tutt'i panni indosso gli stracciò.

STRACCIATO. ADD. da STRACCIARE.

Stracciato.

STRACCIO. SUST. MASCH. Vestimento, o Qualsivoglia panno consumato e stracciato. Straccio. Bocc. Nov. 100. 32. Come donna, la quale ella eziandio megli stracci pareva, nella sala la rimenarono.

5. 1. Straccio, vale ancora Pesso della coes stracciala. Straccio, Brandello, Brano. Buny. Cull. Oner. 80. Piglisi uno straccio di panno lino ec. che

sia ben unto con olio.

tura che resta nella cosa stracciala. Straccio, Stracciatura. Buon. Fien. 2. 1. 15. Agora da cucir, da rimendare Stracci, e sdruciti quanto si vuol . grandi.

STRACCIONE. PARTE. MASCH. Dicesi ad

**Vom**o o a Donna povera che abbia i vestimenti stractiati. Stracciato.Strarcione. Buon. Firm. 3. 2. 8. Donde ha e' fatto venir di sotterra Così straccione e frusto e screditato 'N un punto il pollo freddo.

STRADA. sust. remm. Spazio di terreno destinato dal pubblico per andere da

*tuogo a tuogo*. Strada, Via.

5.1. STRADA MAIBSTRA, Si dice Quella che conduce da luogo principale ad altro luogo grande. Strada maestra, Strada principale, Strada corrente. Yir. Disc.ar. 7 [. Id und tana assai vicina alla strada maestra ec. Tass. Diat. Pad. fam. Se le possessioni sieno vicine a strade correnti, per le quali i pellegrini ec.

S.D. STRADA ACCORCIATORA, dicesi Oudla piccola via che, essendo più corta, scegliesi per abbreviare il cammino. Scorciatoia, Traversa, Tragetto, Tragitto. Malm. 1. 70. Ma vada sila spezzata e pe' tragetti, E , senza 'pensar

sitro, ivi l'aspetti.

: §. 3. Strada batruta, ei dice Quella ove di continue passano molte genti. Strada battuta.

5. 4. STRADA, prendesi figurat. per Mezzo , Modo di procedere che altri tiene per giungere a qualche fine. St**ra**da.

- 5. Keerne, Mettere, o simile, PBR LA BUONA STRADA, O PBR LA STRADA assolutamente: vagliono Essere bene indirizzato, o Indirizzar bene altru in checchessia. Essere, Mettera per la buona strada, o per la strada. Fir. As. 144. Noi ti metteremo per quella strada , che , secondo da soi è stato più e più flate pensato, solo ti può condurre al bramato porto della
- S. 6. MARITORO DE STRADA, dicesi a Colui che si gitta alla strada per rubare i passeggieri. Assaseino, Ladrone.
- S. 2. STRACCIO, dicesi ancora la Rot- STRADARE. VERB. ATT. 6 MEUT. PASS. Mettere, o Mettersi per la strada; ed weasi per le più al figurate. Avviare, Avviarsi, Mettere in via o per viá.

STRADATO. ADD. da STRADARE. AV-

vialo.

STRADONE: sust. MASCH: Strada grande de; e si dice per lo più di Quella strada grande che conduce a qualche casa di villa. Stradone. Red. Ins. 127. Il giorno cinque di Giugno, andando alla villa del Poggio Imperiale, vidi che ne' secci dello stradone passeggiavano moltissimi bruchi.

STRAFORMARE. VERB. ATT. É NEUT. PÀSS. Cangiare in altra forma, Mútar forma o figura. Trasformare, Straformare; ma quest'ultima è voce an-

tica da non usare oggi.

STRAFORMATO. And do STRAFOR-MARE. Trasformato, Straformato.

STRAGGE. SUST. FEMM. Macello, Mor-

talità, Uccisione. Strage.

STALUNARE. verb. ATT. Stravolgere in qua e in tà gli occhi aperti il più che si può. Stralunare. Bern. Orc. 1. 6. 31. Quel grande occhiaccio intorno stralunava.

STRALUNATO. ADD. da STRALUNA-

RE. Stratunato.

STRAMBALATO. ADD. Stravagante, Strand:Strampalato.Salvin.Pros. tosc. 1. 221. Alcuni, quanto più strane, ardite, e, per così dire, strampalate manfere di dire usarono, e straordinarie metafore, più si crederono di pindareggiare.

STRAMMUOTTOLO. SUST. WASCH. Chiacchierata, e cattivi versi detti per far ridere le brigate. Strambotto, Stram-

bottolo.

STRAMBO. Add. Si dice di Uemo di poco giudizio e sgraziato. Cervello strambo. Red. Latr. 1. 37. Questo gran letterato è rimaso innamorato di Firenze, e de' virtuosi che vi ha conosciuti, e di tutti scrive con somma stima; eccetto che di quel cervello strambo e più che balzano, che alle settimane passate fece a V. S. quel tiro.

STRANGOLARE. VERB. ATT. Uccidere altrui soffocando. Strozzare, Stran-

golare.

STRANIO. Add. Alieno, Seraniero. Straniero, Straniero, Straniero, Prood. G. 16. Nov. 1. Conciossiachè avea per auguri doverla maritare a gente strania. STRAPAZZARE. VERB. ATT. Maltrat-

v. Tib. 7. 12. 137. Ne ingiuriare. o strapazzare si debbono i serviciri, come neanche lasciar loro pighar animo.

STRAPAZZO. sust. masch. Scherm,

Strazio. Strapazzo.

J. STRAPAZZO, dicesi pure per Affance. Pend che si sente e si patisce ne

l'operare. Fatica.

STRAPORTARE. vens. Art. Portare & un luogo ad un altro. Trasportare. Straportare. Bbon. Fien. 5. 3. 8. Altro agl' incarchi Portare e straportare per la dogana.

STRAPORTATO. App. da STRAPOR-TARE. Trasportato, Straportato.

STRAPPARE. VERB. ATT. Levar via as forza: Strappare:

J. STRAPPARE, ususi pure in sentimento di Lacerure, e malamente si crede un eleganza. Stracciare, Lacerare.

STRAPPATA. SUST. FEMM. Lo strappo. Se pare. Strappata, Stratta, Strappo. Se GNER. MAN. MARZ. 10. 5. Oh che braccia vi vogliono a sharbicaria, oh de strappate!

STRARICCO. ADD. Ricchissimo. Sur-

ricco.

tre alcund cosa senza sollevarla de terra. Strascinare. G. VIL. 7. 113. I. Il fece strascinare per la terra, e pei impiccare per la gola.

STRATTO. ADD. Che ha poco corpo; com-

trario di Grosso. Sottile.

J. STRATTO, dicesi pure figurat. di pervna, e vale Scarnato, Affilato, Magro, Che ha poca carne. Scarno.

STRAVAGANTE. ADD. Funtastico, Sformalo, Fuor del comune uso. Strava-

gante.

STRAVAGANZA. sust. remm. Astrollo di Stravagante. Sitavaganza.

J. STRATAGANZA, vale anche Azione e Discorso stravagante. Stravaganza. Cas Lett. 86. Oltra che fareste una sua vaganza ec.

STRAVESTIRSI. Verb. Neut. Pass. Mitersi la proprie veste per non esserconosciuto. Travestirsi, Stravestiri Fib. As. 263. Soggiungeva, che stravestendesi una esta..., sicoli e'aspotesse casar conoscinto, ec.

STRAVISARE. VERB. ATT. Fare un taglio nel viso altrui. Sfregiare. TAC.
DAV.VIT. AGR. 498. 9. I Batavi adunque, stoccheggianeo, sfregiando, con
le punte degli scudi serendo, notti
quei del piano, si spinsero verso i
colli.

STRAVISATO. ADD. da STRAVISARE.

Sfregiato.

STREGNERE. VERB. ART. Accostare con violenza e con forza le parti insieme, ovvero l'una cosa con l'altra. Striguere, Stringere.

STREMUNZIONE. sust. FEMM. Sagramento della Chiesa, che s'amministra a' moribondi coll' olio santo. Estrema

unzione.

STRENGA. SUST. FEMM. Pezzo di nastro commemente di lunghezza di mezzo braccio, con una punta d'ottone,
o di altro metallo da ogni capo; e
serve per allacciare. Stringa. LASC.
PINZ. 1. 6. lo so ch'io non ho mai
avuto da voi tanto, che non vaglia
più un puntal di stringa. Ci piace di
avvertire che quella punta di metallo
ch'è alle estremità delle stringhe dicesi propriamente, come si vede dall'esempio, Puntale.

STRENTA. SUST. FEMM. Lo stringere, Strignimento. Stretta, Strinta. Lasc. 1. n. 2. Come il piloto sentiva tirare, così, miagolando, gli dava una stretta.

STREPPONE. SUST. MASCH. Gambo di frutta o di simil cosa. Piccinolo. PAL-LAD. FEBBR. 30. Altri furo che colsero le mele dell'arbore non molestandole, e' loro piccinoli intinsero nella pece bollente.

S. STREPPONE D' ACCIO O DI PINOCCHIO.

Fronda.

STRETTO e STRITTO. ADD. Angusto, Piccolo: contrario di Largo. Stretto. Fr. Sacch. Nov. 210. Valicavasi il fosso su per un' asse assai stretta di faggio.

S. I. STRETTO, vale ancora Intrinseco, Confidente. Stretto. TAC. DAY. ANN. 2. 50. Pomponio Flacco soldato yecchio, amico stretto del re ec.

S. 2. STRETTO, aggiunto di parente, vale Propinquo. Stretto. Caon. Mones. 257. O se ella avesse fratalli., o stretti parenti che fussono bisognosi.

5. 3. STRETTO O STRITTO DE PIETTO, vale Sordido, Spilorcio. Stretto. Nov. ART. 77. Ecco quello che più volte avea udito dire da chi per certo ne potea parlare, che la Catalana era la più avara, e la più stretta gente del ponente.

STRIGLIA. SUST. FRMM. Strumento di ferro dentato, col quale si fregano e ripuliscono i cavalli e simili animali. Striglia, Stregghia, Ștreglia. Dant. Inc. 29. Io non vidi giammai menare streg-

ghia. A ragazzo ec.

STRIGLIARE. VERB. ATT. Fragare e ripulir colla stregghia. Strigliare, Stregghiare, Stregliare. But. Inc. 29.
Mena la stregghia surtemente a streg-

ghiare il cavallo.

- strillare. verb. neut. Gridare acutamente; e dicesi così dell' uomo come
  d'altro animale. Strillare, Stridere.
  Bocc. Nov. 79. 40. Cominciò a saltabellare ec. e a stridere, a guisa
  che se imperversato fosse. Si noti che
  Stridere toscanamente dicesi non pur
  degli uomini e degli altri animali,
  ma figuratamente ancora delle cose inanimate. Tass. Gen. 16. 2. Le porte
  qui d'essigiato argento Su cardini stridean di lucid' oro.
- S. STRILLARE, attionmente si adopera da noi per Riprendere con grida minaccevoli. Sgridare, Garrire. M. VIL. 11. 50. Messer Piero, sgridati, e confortati i suoi a ben fare, colla sua schiera si mise sopra i nimici. Pass. 82. Venendo ciò a notizia del padre, garrinne alla figliuola, e ebbelane in odio.

STRULLATA. SUST. FEMM. Lo STRILLARE in sentimento del S., ovvero sgridare. Sgridamento, Garrimento. Plut. Adm. 1. 42. A vicenda s'usino ora gli sgridamenti, or le lodi.

STRILLO. sust. masch. Lo strillare, o stridere. Strillo, Strido. Dant. Int. 12. Ove i bolliti facean alte strida. Vanch. Encol. 61. Strillare, il che si dice ancora Mettere urli o urla, stridi e strida, strilli e strifoli, è quello proprio che i Latini dicevano Voci-

ferari, cioè gridar quanto altri ne ba in testa, ovvero in gela.

STRINTO. ADD. da STREGNERE. Strinto, Stretto.

5. Strinto, detto di tela o altri fessiti, è il contrario di Rado. Fitto, Serrato. Bocc. Nov. 79. 13. Per fare il panno serrato facciano le tessitrici ec.

STRISCIA e STRISCIO.sust.femm.e ma'sch. Si dice a Pezzo di panno o d'altra
cosa, che sia più lungo che largo Striscia. Gal. Sist. 356. lo piglio due
strisce di carta, l'una nera, l'altra bianca.

STRISCIO. Lo stesso che STRISCIA. STRITTO. V. STRETTO.

STROFINARE. VERB. ATT. Fregare, Stropicciare; e dicesi per lo più delle cose
che si vogliono ripulire o neltare. Strofinare. Bubch. 1. 104. Però, se non
ti cale, Lasciagli strofinar pur le scodelle.

STROLOGARE. VERB. NEUT. Pensar sottilmente, Far conietture. Strologare, Astrologare.

STROLOGO. ADD. Dicesi oggi a Chi falsamente si spaccia di predire il futuro. Astrologo.

STRONCARE. VERB.ATT. Mozzare, Spiccare, Tagliar di netto. Stroncare, Troncare.

STROPPIARE. VERB. ATT. e NEUT. PASS. Guastare o Guastarsi le membra. Storpiare. Boon. Fier. 4. Introd. Che nel calzar talvolta una scarpetta, Comechè troppo stretta storpii un piede, Dicon ch' ella sta ben, nè può far male.

STROPPIATO. ADD. da STROPPIARE. Storpiato.

S. Stroppiato, si adopera pure sustantivamente, e vale Persona storpiata o guasta nelle membra. Storpiato. Fir. As. 13. Avea un coloraccio livido ec. e non pareva aktro, che un di quegli storpiati che stanno a chieder le limosine intorno alle chiese.

STROPPIATURA. sust. FEMM. Lo storpiare, e la Cosa storpiata. Storpiatura.

STROPPIO e STRUPPIO. È lo stesso che STROPPIATO nel sentimento del S.

STRUIERE e STRUDERE. VERB. ATT. e NEUT.PASS. Dicesi delle Cose che o per

scemando a poco a poco la lor mole, e perdendo di lor perfexione. Conse-mare.

STRUMENTO: SUST. MASCH. Termine della musica; e si prende generalmente per liuto, trembone, o simili cose, orda da sonatori si trae il suono. Strumento, Strumento.

S. 1. STRUMENTO, vale anche Macchim Ordigno generalmente. Strumento, Sur-

`mento.

S.2. STRUMENTO, vale ancora Contrala Scrittura pubblica. Strumento, is strumento, Stromento. Maestruz. 51. Della quale richiesta si dee far pubblico strumento, ovverò auteniche lettere.

di legno di figura simile al cono, a un ferruzzo piramidale in cina, a quale strumento i fanciulli ginocar facendol girare con una cordicella voltagli d'intorno. Trottola, Legnocio. Cron. Morel. 270. Fa de'gin chi che usano i fanciulli, agli sia a coderone, e simili. Varch. Escoto. I fanciulli, quando vogliono frare la trottola, ed ella percotesti in terra, non col ferro e di panuma col legnaccio, e di costato, ma gira, sì dicono aver fatto cappellario.

Legnaccio che non ha il ferro in ama, e si fa girare con isferza filèo, Fattore. V. Flos. 114. Genes Fece fare un molto bello paleo, e una ferza, per farlo molto bene gira

d'intorno.

STRUNZILLO. DIM. di STRUNZO. Stropzoletto, Stronzolino.

Uomo per ingiuria e in ischerno. Sirotzolino. Lib. Son. 54. Che il brachie non ne schianti, Vesciuzza, sirotzolino, anzi cristeo.

STRUNZO. SUST. MASCH. Pezzo di stato sodo e rotondo. Stronzo, Stronzolo STRUPPIO. v. STROPPIO.

STRUPPOLO. lo stesso che STOPPAC.

STRUSCIARE. VERB. NEUT. Cammind

con impeto stropicciando e fregando il terreno. Strisciaro. Vanch. Rim. past. 221. Vedila là, ch'ella si fugge, e inerba fra cespo e cespo, e via sguizzando striscia.

STRUTTO. ADD. da STRUIERE. Cousumato, Strutto. An. Fun. 43. 180. Gli accesi torchi che vi furon strutti.

- Gli accesi torchi che vi suron strutti. STRUZZO. sust. masch. Sorte di uccello. Struzzo, Struzzolo. Trs. Brun. 5. 36. Struzzolo è un uccello grande, tutto che molti uomini l'assomigliano ad una bestia, e ha le penne siccome uccello, e gambe e piedi siccome cammello.
- S.APERE LO STOMMACO DE STRUZZO, dicesi di Persona che mangi assai e digerisca tutto. Avere il ventre di struzzo o di struzzolo. Malm. 4. 8. E per cibare i lor ventri di struzzoli, Cercavan per le tasche de' minuzzoli.

STUCCARE. VBBB. ATT. Imbianchirs i muri con istucco. Stuccare.

- 5.1. Stuccare, diciamo anche de' cibi che inducono noiosa sazietà. Stuccare. Galart. 55. La carne soverchio grassa stucca.
- §. 2. Stuccarsi, neut. pass. vale Infastidirsi, Annoiarsi. Stuccarsi. Segr. Fign. Disc. Dec. 43.3. Perchè, come altra volta si disse, ed è il vero, gli uomini si stuccano nel bene, e nel male si affiggono.

STUCCATO. ADD. da STUCCARE. Stuc-

cato, Noiato, Saziato.

STUCCATORE. PARTE.MASCH. Artefice che lavora di stucchi. Stuccatore.

STUCCIO. SUST. MASCH. Guaina, o Cassettina adattata alla figura e grossezza di alcuna cosa, che vi si suol tenere dentro per custodirla. Astuccio. Buon. Fien. 4. 3. 3. Tratta fuor dell'astuccio la lancetta, Intagliar quasi a giuoco Vari segni e rabeschi.

STUCCO. SUST. MASCH. Composto di diverse materie tegnenti, per uso propriamente di appiccare insieme, e di riturar fessure. Stucco. Borgh. Rip. 156. Di due sorte si fanno gli stucchi per rappiccare le membra insieme.

STUCCO. ADD. Ristucco, Infastidito, Sazio. Stucco. Lon. Med. Canz. 69.2. Di

promesse io son già stucco; Fa che omai la botte spilli.

STUDENTE. PARTE. MASCH. Colui che studia e dd opera alle scienze; e dicesi propriamente de' giovani che studiano a qualche università. Studente. Coll. SS. Pad. Ma di ricevergli o di schifargli, a ogni studente in ciò è ben possibile.

STUDIARE. vers. neur. Dare opera alle lettere, o alle scienze. Studiare.

- 5. STUDIARE, si use anche altivamente in significato di Dare opera ad imparare un'arte, una scienza, ad intendere un autore, e simili. Studiare. VIT. S. GIR. 2. Si diede con tanto studio a leggere la divina scrittura, che mai libri de' pagani non avea tanto studiati, nè con tanto affetto.
- STUDIO sustimasch. Lo sludiare. Studio.

  S. 1. Studio, vale ancora l'Arte o la Scienza che si studia. Studio. Bocc. Vit.

  Daut.224. Il quale, ne' liberali studi
  ammaestrato, sommamente i valorosi

5. 2. Studio, dicesi pure il Luogo, la Scuola, o Universisà dove si studia. Studio. Cecch. Assivol. 2. 2. Ei non ha giovane in questo studio, il quale si serva dell'opera mia, che ec.

S. 3. Studio, dicesi La stanza coe si sta a studiore. Studio, Scrittoio. Agn. Pand. 42. Sempre tenni le mie scritture non per le maniche de' vestiri, ma in casa serrate, ed in buono luogo allogate nel mio studio.

STUDIOSÒ e STUDIUSO. And. Che studia, Che si compiace e diletta nello

studiare. Studioso.

uomini o**n**orava.

STUFA. SUST. FEMM. Statza riscaldata da fuoco che le si fa sotto o da lato. Stufa. Bocc. Nov. 22. 7. Prima in una stufa lavatosi bene ec., nella gran sala si nascose.

- S. 1. STUFA, vale ancora Fornello da stillare. Stufa. Red. Espea. MAT. 27. Ho fatto stillare la vitriuola ec. nel castello della stufa.
- 5. 3. Stufa, vale pure Bagno caldo. Stufa. Buon. Firm. 3. 4. 4. Dure soffrir conviensi Diete, vomiche, purghe, unti ed impiastri, Bagni, stufe, fomenti, incendi e tagli.

57

STUFAIUOLO. PARTE. MASCH. Colui che stufa. Stufaiuolo. Plut. Adr. Op. mor. 4. 239. Non sentì mai piacere, in guisa dell'asino dello stufaiuolo, che sempre porta legna, e mai non partecipa del bagno.

STUFARE. VERB. ATT. Lavare nella siu-

fa. Stufare.

5. Stufare, valt ancora Venire a fastidio. Stufare.

STUFATO. ADD. da STUFARE. Stufato. S. STUFATO, è pure aggiunto di Carne o altra vivanda cotta in una particolar maniera: e si adopera pure sustantivamente per La vivanda così cotta. Stufato, Stracotto. Carl. Svin. 5. Così pian pian con un cucchiar di bossolo Gran parte a sè tirò di quell'intingolo...; indi avventatosi Di ghiri a uno stufato, e di coniglioli ec.

fo. Malm. 11. 47. Quasi di viver Batistone stufo, Egeno affronta con un

punteruolo.

STUOLO. SUST. MASCH. Moltitudine, Gran quantità di genti o di animali. Stuolo.

STUPIDO. ADD. E voce toscana, che vale Attonito, Pieno di stupore, o Intormentito e Senza senso: e da noi malamente si adopera come aggiunto di Uomo che manchi di saviezza e di prudenza; ed anche sustantivamente per Uomo inelto e scipito e senza senno: e si ha in iscambio ad usare Sciocco, Balordo, ed in modo più Dasso, Babbeo, Baggeo, Baggiano, Babbione, Babbuasso, Scioccone, Scioccaccio, Sciocconaccio, ec. Tac. DAV. An. 12. 160. Claudio, ebbro e balordo, non se ne avvide. Marm. 6. 80. Sebben fuste una man di babbuassi, Minchioni e tondi come l'O di Giotto. Fir. Trin. 5. 2. Andatevene a casa, sciocconaccio: vo', mi parete uscito di voi, alle pazzie che vo' dite e che vo' fate.

STUPORE. SUST. MASCH. Stato dell'animo di colui che, vedendo, o per alcun modo sentendo cose maravigliose e grandi, resta quasi muto. Stupore. Dant. Par. 22. Oppresso di stupore

alla mia guida Mi volsi.

stuppolo. sust. masch. Propriesser te Tanto capecchio, o stoppa, o cencio molle, che si possa tenere in mano, e serve per istropicciare e strofinar le stoviglie, quando si rigovameno. Strofinaccio, Strofinacciolo; e dicesi Batusfolo alla stessa quantità di capecchio asciutta. Pass. 229. Come sarebbe uno strofinacciolo, e ventre pieno, e così satte cose. Fr. Giord. Pred. R. Quasi che sosse un batusfolo di capecchio vilissimo.

STURBARE. v. DISTURBARE.

so, che va a schiere, le cui pieme nericce sono picchiettate di bigio. Storno, Stornello. Dittam. 4. 16. Come volan gli storni a schiera a schiera.

STUTACANDELE e STUTACANNELE sust. MASCH. Arnese di latta stagnata, o simile, fatto a foggia di campana, per lo più con manico, ad un di spegner lumi. Spegnitoio. Buon. Fig. 3. 2. 15. Che a quel mo' pari pare Lo spegnitoio del cero Del nostro parrocchiano.

STUTALE. SUST. MASCH. Lucignolo di candela. Stoppino. DIAL. S. GREG. I. 5. Serrò l'uscio, misevi lo stoppino, e accesele, e così arsono, come se l'acqua, che era nelle lam-

pane, fosse stato olio.

STUTARE. VERB. ATT. Smorzare: e propriamente si dice del fuoco, del lume, della luce, e simili. Spegnere. Bocc. Nov. 68. 9. Ove sei tu, rea femmina? tu hai spento il lume, perchè non ti trovi.

STUZZICARE. VERB. ATT. Irritare, Commuovere. Stuzzicare. Fir. As. 133. Ma la sazietà e la gran copia di quelle celesti ricchezze già aveano dentro al petto delle due sorelle stuzzicato il veleno della rabbiosa invidia.

SUBALTERNO. ADD. Dicesi ad Vomo subordinato o ministro secondario. Subalterno. Instr. Canc. 63. E dore fossero altri-Camarlinghi subalterni, sieno i suddetti termini di tre giorni di più.

SUBBISSARE. VERB. ATT. Mandar precipitosamente in rovina. Subissare. Ovid. Pist. Deh, Iddio, confondete e subissate la nave ove ella viene. SUBBITO.Avv. In un tratto, Prontamente. Subito.

S.1. Dicesi Monte di subbito, la Morte improvvisa e inaspellala. Morte subitanea o subitana. Pass. 93. O per subitanea morte, o per non aver copia di confessori.

S. 2. Morire de subbito, vale Morire improvvisamente, Far morte subitanes. Morir di sabito. Nov. Art. 59.

1. Molte volte avviene che l'uomo ne muore di subito.

SUBORDINATO. ADD. Dicesi di Chi dipende da un superiore. Subordinato. SUBORDINAZIONE. sust. Penn. Dipendenza da superiore. Subordinazione.

SUDARE. VERB. NEUT. Mandar fuori it sudore. Sudare.

SUDORE. sust. masch. Liquore che esce della pelle per soverchio caldo, o per affanno o fatica. Sudore.

SUFFICIENTE. ADD. Bastevole. Suffici-

ente.

S. Sufficiente, vale ancora Allo, Capace, Abile. Sufficiente. Bocc. Nov. 74.
4. Non perchè egli nol conoscesse bene ad ogni servigio sufficiente, ma perciocchè egli giucava.

SUFFUMIGIO. SUST. MASCH. It suffumigare, cioè Sparger di sumo. Sussu-

migio, Sustumicazione.

SUGGELLARE. v. SIGGILLARE.

SUGGELLO. v. SIGGILLO.

SUGLIA. SUST. FRAM. Ferro appuntatissimo e sottile, col quale per lo più si fora il cuoio per cucirlo. Lesina. PALLAD. GENN. 14. E sottilmente si fori colla lesina.

SUGLIO. SUST. MASCH. Legno rotondo, sopra il quale i tessitori avvolgono la tela ordita. Subbio. Buon. Fish. 4. 5. 7. Fuggesi un ladro Con un subbio in ispalla, svaligiato D'un drappier da bottega.

SUMMOZZARE. verb. neur. E l'Andare e il Nuolar sotl'acqua. Andar sot-

t'acqua.

SUO e SUIO, e al remu. SUA e SOIA.

Pronome possessivo, che denota proprietà o attenenza. Suo.

S. 1. Suo, coll articolo, in forza di su-

stantivo, vale Il mo avere, La ma roba. Suo. Bocc. Nov. 49. 3. 11 suosenza alcun ritegno spendeva.

S. 2. APERE LE SUE, O LE SOPE, vale Essere aspramente percosso. Aver le sue o delle sue, Toccare le sue o delle sue, Toccar delle busse, percosse o simili, Toccarne. Bocc. Nov. 45. 8. Se ella non istarà cheta, ella potrà aver delle sue. Morg. 19. 43. Una percossa toccò sì villana, Che parve una civetta stramazzata.

5. 3. DIRE LA SUA, O LA SOIA, vale Dire la sua opinione. Dire la sua. Nov. ANT. 54. 7. La gente era ristucca ( d' una novità), e non volcano più vedere, e molti il biasima vano, e ciascuno

diceva la sua.

5.4. Stare ncoppa ata sola: v. STARE. 5.. 30.

SUOCCIO. ADD. Eguale. Pari.

SUONO. SUST. MASCH. Sensazione che si fa nell'udito. Suono.

5. 1. Suono, vale ancora lo Strumento che si suona. Suono. Bocc. G. 2. f. 7. Più danze si secero, e suonarono diversi snoni.

5. 2. FARE SUONO SCASSATO, dicesi del suono che rendono le cose sesse, e le scommesse, e sconfille. Crocchiare, Chiocciare. Benv. Cell. VIT. 2. 397. E perchè io lo sentivo tutto crocchiare, io mi pentii più volte di averlo mai cominciato a lavorare.

SUORVO. SUST. MASCH. Albero che produce un frutto detto da noi pur SUOR-VO, il quale è di forma quasi simile ad una piecola pera, e matura d'inverne. Sorbo l'albero; Sorba il frutto. ALAM. COLTIV. 3. 70. Or, quantunque voigar, nen dee sehernirsi La nespola regal, nè l'aspra sorba.

S. Suorro peruso, dicesi a Quell'arbut scello di non molta grandezza, chnon perde foglie, e fa il suo frutto ritondo e ovato, che gialleggia nella rossezza, ed è grande come una grossa ciriega, il qual frutto è detto da nei pure SUORVO PELUSO. Corbezzolo, Albatro l'albere; Corbezzola, Albatra il frutto. Alam. Coltiv. 5. 124. Il corbezzolo umil che lui somiglia, Se non mostrasse il suo dorato e d'ostro

Diverso frutto.

SUPERARE. VERB. ATT. Vincere, Rimaner superiore, Sopravanzare. Superare.

SUPERBIA. SUST. FEMM. Arroganza,

Alterigia. Superbia.

SUPERBO. And. Che ha superbia. Superbo.

S. Surkreo, vale anche Eccellente nel mo genere; e dicesi così delle persone, come delle cose. Superbo.

SUPERBONE. ACCR. di SUPERBO Superbone. M. Franz. Rim. Burl. 2. 67. lo pario sol d'ingrati e superboni.

SUPERCHIARE. VERB. REUT. Sopravorza-. re.Soperchiare, Superchiare, Soverchiare.Nov.ant.a.Contò tutto lo cavaliere, come gli era incontrato, e come il tempo gli era soperchiato, e avea tullo

dispeso.

SUPERCHIARIA. SUST. FEMM. Ingiwia falta altrui con vantaggio, Vantaggio oltraggiose. Soperchieria, Superchieria.Vanch.Encol. 12.E' si vede pure che' soldati, che fanno tanta stima dell'onore, quando sono offesi o ingiuriati con soperchieria, cercano , con soperchieria di vendicarsi.

SUPERIORE. PARTE. MASCH. Quegli da cui si dipende, Principale, Capo, Superiore, Bocc. Nov. 60. 16. lo fui mandato dal mio-superiore in quelle parti, dove apparisce il Sole.

SUPERIORE, ADD. Che soprasia; contrario di INFERIORE. Superiore.

SUPERSTIZIONE. SUST. FRMM. Curiosa e vana osservazione di augurii, sortilegi, o simili cose proibite dalla vera religione, e ancora Soverchia scrupolosità o esattezza in checehessia. Superstizione.

SUPERSTIZIOSO • SUPERSTIZIUSO. Add. Pieno di superstizione. Supersti-

Z1060.

SUPIERCHIO. sust. MASCH. Ciò che avanza, che è più del bisogno . Soprabbondanza, Ecceso, Avanzo. Soperchie, Soverchie. Bocc. Nov. 18. 21. Per soverchio di noia egli infermò.

SUPIERCHIO. ADD. Che è a soprabbondanza, Troppo, Eccessivo. Soperchio, Soverchio, Superfluo. Bocc. Nov. 80.

s. Niuna ve n'era, a cui per soperchio riso non fossero dodici **volte** le lagrime vennte in su gli occhi.

SUPIERCHIO. AVV. Con soprabbondanza Di troppo, Eccedentemente. Soperchio, Soverchio, Superfluo, Soperchiamente. Benn. Paos. s. 45. Voi, messer Ercole, e questi altri posso io bene avere occupati e disagiati soverchio.

SUPINO- ADD. Che sta e giace colla parcia afl'ineil, o in sulle rene. Supina Nov. Ant. 200. 17. la quel sogno

egli giacea supine.

S. ALLA SUPINA, vale Con la pancis all'insit, o in sulle rene. Supino. Supinamente. Dant. Inc. 14. 22. Supin giaceva in terra alcuna gente.

SUPPEGNO · SUPPIGNO, SUST. MASCE Stanza a totto. Soffitta, Soffitto. Lisc. PARENT. 5. 7. Per disperato subito me ne andai nella soffitta. Voglicus avvertire che dicesi Abbaino l'apertura che si fa su per le tella per fa venir lume, e Comignolo la più alts parte de tetti che piovono da più à una banda.

SUPPLENTE. PARTE, MASCH. Magistrale che supplisce al giudice. Magistrato supplente, Benv. Call. Vir. 3. 221. Con tatte le diligense che promette l'arte, hamo vista e misurata la detta casa, e dato di poi la loro fatta stima el supplente magistrate ben chiusa ec.

SUPPLICA. SUST. FEMM. Memoriale o Scrittura per la quale si supplicano i superiori di qualche grazia. Supplica, Supplicazione. Tac. Dav. Ann. 135. Fanno segretamente ana supplica in nome degli eserciti, pregano to imperadore ec.

SUPPLICANTE. ADD. Che supplica, Chi porge la supplica.Supplicante.An.Fun 19. 13. la questo mezzo un cavalier villano, Avendo al suo signor poco rispetto, Ferì con una lancia sopra mano Al supplicante il dilicato petto.

SUPPLICARE. VERB. ATT. Progare winimente e affettuosamente, o a voce. o per iscritto. Supplicare. M. VIL.1.29. Fu supplicato al Papa che ec. Car. Lett. 52. E la supplica a prestargli fede. Pacs. Fica. Salvin. Lerr. 4. 2. 283. Aveano supplicate il Papa di poter dire l'affizio divino in greco.

SUPPLIRE. vana. arr. Adempire, Sovvenire al difetto. Supplire, Soppertre.

SUPPONTA e SOPPONTA. sust. Femm.

Legno, e cosa simile, con che si puntella. Puntello. Bocc. Nov. 15. 35.

Tiraron via il puntello, che il coperchio dell' arca sostenea.

SUPPONTARE e SOPPONTARE. VERE.

ATT. Porre sostegno ad alcuna cosa,
e perché ella non caschi, o perché
ella non si apra e chiugga. Puntellare. Bocc. Nov. 15. 34. Il coperchio, il quale era gravissimo, sollevaron tanto, quanto un nomo vi
potesse entrare, e puntellaronlo.

SUPPOSTA. sust. Primi. Medicamento solido, fatto a guisa di candelotto, che si mette per la parte deretana per muovere gli escrementi. Supposta.

SUPPURARE. VERD. NEUT. Si dice delle aposteme, e de tumori, che si avvicineno al loro maggiore aumento. Maturare.

SUPPURAZIONE. sust. remm. Materazione di tumore. Suppurazione, Suppuramento. Rep. Cons. 178. Si è ottenuto fino a qui, che l'egilope a poco a poco ed insensibilmente è svanito senza venire a suppurazione.

SURCHIARE. v. SORCHIARE.

SURDO. v. SORDO.

SURMONE. SUST. MASCH. Sorta di pesce di mare. Sermone, Salamone. Mong. 14. 66. Raggiata e rombo, occhiata e pescecane, La triglia, il ragno e'il corvai salamone.

SURSILLO. DIM. di SURSO. Sorsetto, Sorsettino, Sorsino, Centellino. Lid. Cur. Malatt. Ne prendono un solo solo sorsino.

SURSO. SUST. MASCH. Quella quantità di liquore che si beve in un tratto senza raccorre il fiato. Sorso. LAB. 52. Alla-mia sete tutti i vostri flumi insieme adunati, e giù per la mia gola volgendosi, sarebbero un picciol sorso.

S. Surso A surso, dicesi propriamente del bere, e vale Bere interrottamente Non bere di seguito. A sorsi, A sorso

a sorso, A centellini. Seguen. Puro. 9. 8. Stemperò le ceneri di esso in un nappo d'oro, e cesì tutte saporosamete bevendele a sorso a sorso, se le seppelli dentro al cuore.

SUSCELLA. v. SCHISCELLA.

SUSSIDIO. sust. MASCH. Ainto nelle necessità. Sussidio, Soccorso. Bocc. lura. 13. A coloro ec. che infermavano ninno altro sussidio rimase, che o la carità deghi amici, e di questi pur pochì, o l'avarizia de' serventi.

BUSSISTENZA. sust temm. Dicesi a Tutto ciò ch' è necessario pel sostentamento

di una persona. Sussistenza.

SUSTA. sust. Fram. Importuna istanza fatta altrei per ottener quello che si desidera. Ressa, Pressa, Calca. Bann. Rim. 93. Ma state saldi, e non gli fate pressa; Dategli tempo un anno, e poi vedrete Che piacerà anche a lui l'arista lessa.

Susta, si adopera pure a significate Quell' istrumento di metallo che serve per tener fermi ed affibbiare i vestimenti, e sempre per ornamento. Borchia, Fermaglio. Fin. As. 183. E con belle borchie e fibbie e rosette untte d'oro adornandati, ti farò allegro.

SUSTANTE. ADD. Dicesi a Chi è importuno, e riesce noioso e molesto. Importuno, Molesto, Fastidioso.

SUSTARE. VERB. ATT. Fare istanza grandissima di qualche cosa. Pressare, Farcalca, Far ressa o pressa. Sen. Ben. Vanca. 2.21. Il medesimo, avendoli Rebilo, nomo consolare, ma infame della medesima macchia, mandato una somma maggiore, e facendo calca che l'accettasse, rispose ec.

SUSTITUIRE & SOSTITUIRE. VERB. ATT.

Mettere uno in luogo suo o d'altrui.

Sostituire, Sustituire.

SUSTITUTO e SOSTITUTO. PARTE. MA-SCH. Chi liene le veci altrui. Sostituto, Sustituto.

SUSURRARE. VERB. NEUT. Mormorare,
Leggermente romoreggiare. Susurrare.
SUSURRO. Sust. MASCH. Rumore confuso che facciano molte persone discorrendo insieme. Susurro, Susurrio,
Bisbiglio, Mormorio, Chiucchiarlaiz;

ma quest' ultima voce vuolsi usar solo nel parlar familiare. Balbin. Lett. Quel tumulto e quel susurrio che sarebbe stato nella contrada e nella vicinanza nel farsi per la sua persona tal funzione.

scampare, da uscir di pericolo, o d'impegno. Sotterfugio, Sutterfugio. Red. Vip. 1. 64. Non sapendo trovare altro scampo o sotterfugio, ricorrono alle cavillazioni.

SUTTILE. ADD. Che é di poco corpo: contrario di GROSSO. Sottile, Suttile; ma questa è voce antica.

SUVARO. SUST. MASCH. Corteccia di una albero detto da noi pur SUVARO, della quale si fa turaccioli; e serve a tenere a galla checchessia, e ad altri usi ancora. Sughero, Suvero, Sovero: e così dicesi la corteccia e l'albero. Sag. nat. Esp. 12. Egli è un tronco di cono formato di sughero.

SUZZIMMA. SUST. PEMM. Ogni superfluità, immondizia e sucidume che sia sopra qualunque si voglia cosa. Roccia, Catarzo, Sucidume, Sudiciume, Sozzura. Bor.Ikr. 32.1. Roccia si può intendere bruttura, come quando la feccia secca intorno alcuno sasso.

SUZZO. ADD. Che ha sozzezza o laidezza; opposto a Netto o Pulito. Sporco, Sudicio, Sucido, Sozzo. Fir. As. 135. Pensa da per te come quelle puzzo-lenti medicine con panni sudici e con gl'impiastri fetenti mi conciano queste mie dilicate mani.

Sozzo, vale pure Sordido, Misero. Sozzo. Nov. Ant. 8. Tanta su la contesa, che per la nuova quistione e sozza, e non mai più avvenuta, le novelle andarne dinanzi al Soldano. (Era d'uno che volea pagamento del fumo di sue vivande.)

SVEGLIARINOLO e SVEGLIO. sust.

MASCH. Quella parte dell' orivolo che

nuona a tempo determinato per destare. Sveglia, Destatoio, Svegliatoio, Sveglietto. Lasc. Cen. 1. Nov. 1.

E acconciolle un orivolo di quelli col
destatoio. Alleg. 103. Perchè siccome al cortigian perfetto Bisogna essere in piè sempre a buon'ora, Così
gli è necessario lo sveglietto.

TABBACCARO. PARTE. MASCH. Venditore di tabacco. Tabaccajo.

TABBACCHERA. SUST. FEMM. Scalolella in cui si tiene il tabacco da naso. Tabacchiera. '

TABBACCO. sust.masch. Erba che seccala con varia diligenza si mastica, si brucia per prenderne il fumo, e si riduce in polvere. per tirarla su per to naso. Tabacco. Red. Cons. 1. 243. Scrisse di aver messo in opera ec. il tabacco in polvere.

TABBACCONE. PARTE. MASCH. Colui che ha per uso di prender molto tabacco

da naso. Tabacchista.

TABBANA. SUST. FRMM. Sorta di mantello con maniche. Gabbano, Palandrano. V. CAPANO.

TABBANELLA. dim.di TABBANA. Sorta di mantello corto. Gabbanella. VARCH. STOR. 9. 165. E di sotto chi porta un saio e chi una gabbanella, o altra vesticciuola di panno soppannata, che si chiamano casacche.

TABBARIARE. VERB. ATT. Allettare, Secondare altrui con false o finte o dolci parole, o in altro modo, per indurlo a sua volontà o in suo pro. Lusingare. Bocc. Nov. 26. 19. Si, tu mi credi ora con tue carezze intipte lusingare, can fastidioso che tu se'.

TABBARI. SUST. MASCH.PLUR. Carezze, · Vezzi, Atti e parole lusinghevoli. Lusinghe, Caccabaldole. Vanch. Eacol. 82. Far le paroline è dar soia, e cascabaldole, o per ingannare, o per entrare in grazia di chicchessia.

specie di tempietto nel quale si conserva l' Eucarestia. Tabernacolo, Ci-

borio.

TACCA. SUST. FEMM. Pezzello di legno

che nel tagliare i legnami si viene a spiccare. Scheggia. Mong. 7. 50. Balzano i pezzi di piastra di maglia, Come le schegge d'intorno a chi taglia.

TACCAGNUSO.Add.Dicesi di Uomo d'indole strana, Che non s'accomoda all'altrui volontà, o parere. Disficile, Stitico. Cas. Uff. Com. 113. Non siano (i superiori) ritrosi, non difficili, non fastidiosi.

TACCARELLA: e dicesi ABBATE TAC-CARELLA, a Chi parla assai e senza verun fondamento. Taccolino.

S.AFBRELATACCARBLLA, che dicesi ancora FARE TACCHE TACCHE, vale Parlure assai, Ciarlare. Taccolare. Allega. 96. Per vostro avviso adunque io voglio starmi ec. A taccolare al fresco al ponte e a' marmi.

TACCARIARE. VERB. ATT. Far più parti di una qualunque cosa: Tagliar minutamente checchessia. Tagliare, Frap-

pare, Trinciare.

5. 1. TACCARIARE, vale ancora Tagliar male e disegualmente, come fanno i ferri mal taglienti. Cincischiare, Cincistiare. SERD. STOR. 16. 640. Voi, carnefici, tagliate e cincischiate a. vostro medo queste membra fragiii e puzzolenti.

S. 2. TACCARIARE, vale pure Dar molle ferile, e dicesi di più persone che si ballono insieme mollo accanilamente. Tagliare, Tagliare a pezzi, o per pezzi, Frappare. Benn. Oat. 2. 24. 41. Chi ha frappato il viso, e chi

la testa.

TABERNACOLO. SUST. MASCH. Quella S. 3. TACCARIARB, figuratamente vals Dar cattiva fama, Dir male, Vituperare alcuno. Tagliare le legne addosso a chicchessia. Franc. Sacch. Nov. 106. Credi tu che io non sappia chi

tu se'? e non ti misuri, e biasimi pur me, e taglimi legne addosso.

TACCARIELLO. SUST. MASCH. Quel pezzo di legno che si suol legare nella bocca a' rei o ad altre persone ad effetto d' impedir loro la favella. Sbarra. Buon. Fier. 1. 5. 9. Uno sgraziato incatenato e stretto, Co' piè ne' ceppi e le manette a' polsi, E le sbarre alla bocca, e in capo un sasso.

FACCIA. SUST. PBMM. Mal nome, Infamia che si dà altrui. Taccia, Nota. Galil. Lett. Uom. 111. lo non potrei rinunziare senza nota di scortesia alla

confidenza che ha meco.

TACCIARB. VERB. ATT. Dare altrui mal nome, Imputare. Tacciare, Tassare. VARCH. EROOL. 75. Tacciare alcuno e difettarlo, è non lo accettare per uomo da bene, ma dargli nome di alcana pecca o maneamento.

TACCIATO. ADD. da TACCIARE. Tac-

ciato, Tassato, Biasimato.

TACCO. SUST. MASCH. Quella parte della scarpa, che sta sotto il calcagno. Calcagnino. Rep. Lett. T. 6. 225. Con le scarpe di un calcagnino alto un palmo.

TAGCONE. SUST. MASCH. Pezzo di suolo che si appicea alle scarpe rolle. Taccope. Cant. Can. Con tomai, e tramezzato Sol d'un pezzo, e non tac-

coni.

TAFANARIO. sust. masch. La parte deretana. Tafanario, Preterito: voci basse.

TAFFETTA'. 8087. FRMM. Tela di seta leggenissima e arrendevols. Taffettà.

TAGLIA. SUST. FEMIS. Legnetto diviso per la lungo in due parti, sulle quali a riscontro si fanno certi segni piccoli per momoria e ripruova di coloro che danno e tolgona reba a oredenza. Tacca, Taglia. Mu. M. Pol. Egli non hanno lettere nè scritture ec.: quando hanno a fare l'uno coli altro, fanno tacche di legno, e l'uno tiene la metà e l'altro l'altra metà. Quando uno dee pagar la moneta, egti la paga, e fassi dar l'altra metà della tacca.

TAGLIA. Sust. Femm. Imposizione, Gravenza. Taglia.

S. z. Tagita, vale ancora Misura, Statura.

Taglia. BERN. ORL. 2. 10. 9. Gigante non su mai di miglior tagtia.

5. 2. DI MEZZA TAGLIA, vale Tra grande e piccolo; e si dice tanto della misure e statura del corpo, quanto di stato, condizione che sia tra la mobile e l'ignobile. Di mezza taglia. CECCH. STIAV.

2. 2. Le cameriere convengono a' nobili, E non a noi che siam di mezza taglia.

TAGLIABORSE. PARTE. MASCH. Quegă che per rubare taglia altrui la borsa.

Tagliaborse.

TAGLIARE. VERB. ATT. Far più parti d'una cosa con istrumento tagliente.

Tagliare.

- 5. 1. TAGLIARE, si dice anche l'Operszione del sarto allera che stacca dalla pezza il panno, e si lo divide secondo la forma onde debbe cucirsi. Tagliare. Bocc. Nov. 100. 7. E oltre a questo sece tagliare e sar più robe belle e ricche al dosso di una giovane.
- S. 2. TAGLIARE LE PAROLE EN BOCCA, vale Impedire che alcuno seguiti i parlare. Tagliar le parole in bocca. VARCH. ERCOL. 80. Alcuni usano ectu m'hai rotto la parola in bocca, é alcuni tagliata.

yis. Taglian le legna nevole a vio, vale Nuocergli con cattivi uffici, Sparlarne. Taglian le legne addosso a chichesia. Malm. 6.69. Un di coloro fu ch'alla pancaccia Taglian le legne addos-

so alle persone.

TAGLIARELLI e TAGLIARIELLI. SUST.

MASCE. PLUE. Paste tagliate in picceli
pezzi, che più comunemente si useno per farme minestra. Tagliatelli.
Bellie. Burch. 131. Tutti a un modo
telli, Come tutti fratelli a un modo
sono i cialdoni, li gnocchi, e i tagliatelli, Perchè la nazion lor tutti
s'impasta D'una farina, e son tutti
una pasta.

TAGLIENTE. ADD. Di sottil taglio, Best affilato, Atto a tagliare. Tagliente.

TAGLIERE. sust. MASCH. Legno piano ritondo a foggia di piattello dove si batto la carne, il lardo, e si tagliano le vivande. Tagliere, Tagliero. TAGLIMMA. sust. remm. Pezzuoli di

pietre di tufo che cadono, o quando esse tagliansi dal monte, o quando si squadrano per mellerni in opera, Sabbione, Sabbia.G.Vil.6.7.28. Non sofferse il re che fossono seppelliti in luogo sacro, ma in sul sabbione del mercato, perchè erano scomunicati.

TAGLIO. Sust. Masch. Parte lagliente di spada o strumento simile da lagliare. Taglio. Gal. Gall. 241. Un coltello di taglio acuto e sottile taglia benissimo il pane e'l legno; il che non farà, se'l taglio sarà ottuso e grosso.

5. 1. Taglio sottile, e Taglio tondo, valgono Taglio che sia acuto od ottuso. Taglio vivo, e Taglio morto.

S. 2. FERIRE DI TAGLIO, vale Ferir con la parle tagliente. Ferir di taglio.

5. 3. TAGLIO, diciamo anche La squarcialura e la ferila che si fa nel tagliare. Taglio.

5. 4. Taglio, melaforicamente si dice di uomo, e vale Proporzionata statura o disposizione del corpo. Taglio, Taglia. Salvin. Disc. 1.252. Come vedessero una femmina di bel taglio e di buona presenza, ogni più preziosa cosa ponendo in abbandono, fermano in quella il suo intendimento.

S.5.DE TAGLIO, diciamo de' Mattoni, o simili, allorche posano in terra non col piano più largo ma col più stretto. Per coltello. Benv. Cell. Oaer. 131. Ayvegnachè molti usino di mettergli (i mattoni) in opera per coltello ec., fanno migliore operazione mettendogli a diritto, che in nessun altro modo.

TAGLIOLINI: sust. mascu.plur. Si dicono Alcune fila fatte di pasta, che si usano per far minestra. Tagliolini. Rep. Cons. 1. 175. E può essere o una pappa brodettata, o bollita, o stufata ec., o una minestra di tagliolint.

TAGLIOLA SUST. PEMM. Ordigno di ferro, con che si pigliano gli animali. Tagliuola. Mon. S. Grec. Nascosta è in tutto la piedica, ovvero tagliuola sua sopra la via.

5.1. TAGLEOLA, per similitudine vale In-

sidia che si tenda ad alcuno. Taglinola. Fr. Sacch. Nov. 177. E qual tiranno è che possa vivere sicuro, e guardisi quantunque sa, che il più delle volte non sia colto a nuove tagliuole, e in luogo dove l'uomo non penserebbe giammai?

5.2. VENIRE ALLA TAGLIOLA, & RESTARE ALLA TAGLIOLA, vale Cogliere o Incappare nelle insidie. Giugnere e Rimanere

alla schiaccia.

TAGLIONE. SUST. MASCH. Quello che si promette o si paga a chi ammazza sbanditi o Tibelli. Taglione, Taglia. Stor. Europ. 4. 79. Non potendo persuadere agli abitatori il ricomperarsi con uno taglione, adiratisi fuor di modo proposero non partire quindi senza lo estermio di quella terra.

TALLO. SUST. MASCH. La messe dell'erbe, quando vogliono semenzire. Tallo. Ca. 6. 101. 4. E quel medesimo adopera il sugo pestato, e i suo' talli, ovvero cime giovani fritte nell'olio.

TALLONE. Sust. Masch. Parte posteriore del piede ; ed ancora L' osso di della parte posto quasi come base sotto gli ossi della tibia. Tallone. G. VIL. 2. 7. 2. Aveano le caize senza peduli, infino a' talloni legate con coregge.

TAMMURRIELLO. DIM. di TAMMUR-RO. Tamburo, o Cembalo piccolo. Tamburetto, Tamburino: Cembaletto.

TAMMURRO. sust. masch. Cassa di forma cilindrica fatta di sottilissimo legno, i due fondi della quale sono coperti di una pelle stesa, e su di uno si balle con due bacchelle di punta tonda per farlo sonare. Tamburo. DANT. INF. 22. Quando con trombe e quando con campane, Con tamburi e con cenni di castella.

S.1. TAMMURRO, diciamo ancora a uno Strumento da sonare, che è un cerchio d'asse sottile alla larghezza di un sommesso, col fondo di cartapscora a guisa di tamburo, interniato di spnagli e di girelline di lama di ottone, o simile; e si suona picchiandolo con mano. Cembalo, Cembolo. VARCH. Ercol. 267. I cemboli ancora i qua-

li hanno i sonagli.

S.2. TAMMURBO, diciamo ancora a un Tramezzo d'assi commesse insieme, fatto alle stanze in cambio di muro. Assito. Capa. Bor. Dormendo in una camera a canto a lui, tramezzata solamente da un semplice àssito.

TANA. sust. FEMM. Stanza da bestie. Caverna, Tana. Cr. 10. 34. 2. Le volpi nelle tane loro si prendono in

questo modo.

TANFA. sust. femm. Il fetor della muffa. Tanfo. Send. Stor. 12. 464. Il pestifero puzzo della sentina, e il tanfo e'il succidume affligge e cor-

rompe i corpi.

TANGENTE. ADD. Che tocca: ed è propriamente Aggiunto di linea retta che tocchi una curva in modo che non giunga mai entro la sua circonferenza; ed usasi per lo più sustantivamente. Tangente.

5. TANGENTE, diciamo pure a Quella porzione che spetta a ciascuno di qual si sia cosa. Parte: e parlandosi di ciò che si paga all'osteria, più pro-

priamente Scotto.

TAPEZZERIA. sust. Fram. Ornamento o Drappo, col quale si adornano le pareti de' templi e delle case. Parato, Paramento, Tapezzeria. Salvin. Disc. 2. 12. De' vostri ritratti veste meglio, che di qualsivoglia parato, la nostra stanza.

TAPEZZIERE. PARTE. MASCH. Colui che fa i paramenti. Banderaio, Tapezziere. Franc. Sacch. Nov. 152. E venuti li detti asini a lui a Firenze, mandò per uno banderaio, volendo sapere quanto scarlatto avea a levare per covertarli.

TAPINO. ADD. Misero, Infelice, Tri-

bolato. Tapino.

TAPPETO. SUST. MASCH. Spezie di panno grosso a opera di vari colori e con pelo, per uso principalmente di coprir tavole. Tappeto. G.VIL. 7. 10. 2. Il quale (tesoro) si sece venire innanzi, e porre in su'tappeti.

TAPPO. SUST. MASCH. Pezzo di legno più acuto da una banda che dall'altra, con che si turano botti, vasi, o simili, per impedir l'uscita de' fluidi. Turaccielo, Tappo. L.B. Astract. E poi leva il turacciolo da quel foro che avevi serrato innanzi nella pila.

TARA. SUST. FRAM. Defalco che si fa ai conti, quando si vogliono saldare. Tara. VARCH. ERCOL. 74. Quando ci pare che alcuno abbia troppo largheggiato di parole, e detto assai più di quello che è, solemo dire: bisage: sbatterne, o tararue, cioè farne la tara, come si fa de conti degli speziali.

TARANTIELLO. SUST. MASCH. Salutz della pancia del pesce tonno. Sorra-Bocc. Nov. 88. 5. Postisi dunque a tavola, primieramente ebbero del cer e della sorra.

TARANTOLA. SUST. FEMM. Specie de ragno velenosissimo della Puglia. Tarantola. Red. Oss. An. La tarantola di Puglia è una spezie di ragno, e non vi è dubbio che sia così detto dal nome della città di Taranto.

TARCENA. SUST. FRUM. La parte più interna del porto, cinta per la più di muraglia. Darsena. Red. Oss. al 133. Sta sempre con una delle se estremità radicata ec. negli scogli o muri de porti e delle darsene.

TARDARE. VERB. NEUT. Indugiare, Tratenersi. Tardare, Tardarsi. G.VIL.10. 25. 2. Lo indugio della cavalcata della

gente del Duca si tardò.

TARDIVO. ADD. Che tarda a materen e a fiorire. Tardivo, Tardio.Lin.co. MALATT. Sono più seni i frutti primaticci, che i tardivi.

TARDO. Avv. Fuor di tempo, Fuori à ora per soverchio indugio. Tardi,

Tardo.

TARIFFA. SUST. PRMM. Determinazione del prezzo che debbono pagare alcun derrate o le mercanzie entrando, uscado, o passando per uno stato. Trrissa.

TARLA. SUST. FEMM. Verme che sincovera nel legno, e lo rode. Tario v. CAROLA.

S. TARLA, dicesi pure Quella poèvere de in rodendo fa il tarlo. Tarlo.

TARLARE. verb. verb. verb. Essere mangide: roso da'tarli. Tarlare, Intarlare. Alle: 145. Le quali ec. o come i legnu:

intariano, o come le pelli intignano.
TARLATO. Add. de TARLARE. Intarlato, Tarlato. Ricett. Fion.59. Eleggesi quella (salsapariglia) ec. non
tarlata, non nera, nè scortecciata.

TARPANO. PARTE. MASCH. Persona grossolana e rustica. Tanghero. Red.
Annor. 46. Tangheri, villani, zotichi, di costumi rozzi, di natura ruvida e rozza; epiteto proprio, ma per disprezzo, de' conta-

dini più salvatichi.

TARPARE. Vers. ATT. Spentar le penne déll'ali agli uccelli. Tarpare.SAL-VIN. Pros. Tosc. 1. 102. Anacreonte non potendo cavarsi il sonno e sognare con agio per una rondinella ec., minaccia di prenderla e di tarporta, traendole le penne maestre.

TARTAGLIA. PARTE. MASCH. Lo stesso

che CACAGLIA. v.

TARTAGLIARE. VERB. REUT. Lo stesso che NTARTAGLIARE. V.

TARTARO. SUST. MASCH. Crosta che fa il vino dentro alla botte. Gromma, Tartaro. Burch. 1.56. Grasso di gril-

li, e gromma di bariH.

5. TARTARO, si dice pure a Quelle bolle con molta crosta, che vengono per lo più nel capo e per la vita a'bambini che poppano. Lattime: e dicesi Lattimoso colui che le ha. Bocc.Nov.79. 14. La cui scienzia non si stendea forse più oltre, che il medicare i fanciulti del lattime.

TARTARUCA. SUST. FEMM. Animale anfibio che ha quattro zampini, e cammina lentamente. Tartaruga, Testug-

gine.

f. Tartaruca, si dice anche Certa materia di sostanza ossea, cavala per via di fuoco da' gusci delle testuggini, che serve per fare stipi, stecche di ventagli, e simili lavori. Tartaruga. Salvin. Georg. 2. Nè braman già (gli agricoltori) di bella tartaruga Intarsiate imposte, e vestimenta D'or ricamate.

TARTUFO. SUST. MASCH. Pianta di figura bernoccoluta, senza radice e senza foglie, la quale sta sempre sotto terra, e sonne di due specie, altre di polpa nera, ed altre bianca. Tartosc. Bellinc. Son. 256. Per cagion son caldi sì i tartusi, S dosi nella neve, e non al sole,

TASSA. sost. remm. Imposizione di nari da pagarsi al Comune. Tas Tassazione. M.VIL. 9.17. Avieno la 'mposta a tutt' i cittadini e tigiani, la quale era una certa sa ec.

TASSARE, verb. att. Ordinare e mar la tassa. Tassare.

J. TASSARE, vale ancora Porre, re un prezzo. Tassare. Seen. S 15. 376. Metteva il prezzo del no a lire cinque lo staio, ed in la ricolta, benchè il Duca lo tasse a lire tre e soldi dieci lo sta TASTARE. VERB.ATT. Toccare, Pali Tastare.

TASTO. sust. MASCH. Picciola tenta vero Sottilissimo istrumento, col q il cerusico conosce la profondità

la ferila. Specillo.

- gnetti dell' organo, buonaccord simili strumenti, che si toccano sonare, e Quegli spartimenti del nico della cetera, o del liuto, altri strumenti di quella guisa, ve si aggravan le corde colla manca. Tasti. Varch. Ercol. 276 sonare il liuto la mano sinistra si adopera in sul manico in toc do i tasti, cagiona il numero.
- S. 2. Toccare un tasto, per m vale Entrare in qualche proposito brevità e destrezza. Toccare un u Malm. 3. 49. Avendone più volte co un tasto, E sentendosi dar i pre cartacce.
- brancolando; e per metafora Farachessia a caso, o a vanvera. A tastone, o tastoni, o a tastone; dare al tasto, o col tasto. Vit. I 21. E'sì fa egli assai quando tastone, e sì cade alcuna volta in fossato. M. Aldobr. P. N. 44. S queste cose guardare, non puote no dirittamente operare, se n tastone.

TAVANIERA: SUST. FEMM. Arnesi difendersi nel letto dalle zanzare.

zariere, Zenzariere.

TAVANO, SUST. MASCH. Animaletto piccolissimo volatile, che è molestissimo nella notte a chi dorme, succhiando il sangue è lasciando il segno ovunque punge con un suo aculissimo pungiglione. Zanzara, Zenzara, Zanzaretta, Tasano. Dant. Inf. 17. Quando son morsi O da pulci, o da mosche, o da tasani. Ci piace di qui aggiugnere che Quella piccolissima enfiatura cagionata dalle morsicature delle zanzare, dicesi Cocciuola. V. MBOLLA.

TAVERNA. sust. Femm. Osteria da persone vili. Taverna, Bettola. Bocc. Nov. 1.8. Le taverne e gli altri disonesti luo-

ghi visitava volentieri.

TAVERNARO. PARTE. MASCH. Quegli che tiene taverna. Tavernaio, Taverniere.

TAVERNELLA. DIM. ed AVVIL. di TA-VERNA. Tavernella. Belc. Vit. Colomb. 307. E così camminando giunsero ad una tavernella molto affaticati.

TAVOLA. SUST. FRMM. Arnese composto d'una o di più assi messe in piano, che si regge sopra uno o più piedi, e serve per diversi usi, ma princi-

palmente per mensa. Tavola.

S. 1. STARB A TAVOLA, ANDARB A TAVOLA, e simili, vagliono Essere o Andare alla mensa per cibarsi. Essere a
tavola, Andare a tavola. Bocc. Nov.
50. 11. Essendo noi già posti a tavola, Ercolano e la moglie ed io e
noi sentimmo presso di noi starnutire.

S. 2. METTERE e LEVARE LA TAVOLA, valgono Apparecchiare e Sparecchiare.

Mettere, Levar le tavole.

5. 3. Tavola, vale ancora Legno segato per lo lungo dell'albero, della grossezza di uno o due dita in circa. Asse, Tavola. Bocc. Intr. 22. Fatto venir bare, e tali furono, che per difetto di quelle sopra alcuna tavola ne ponieno.

S. 4. Tavoza, si dice altrest a Quelle carte aggiunte a'libri, nelle quali sono figure, immagini, ec. intagliate in ra-

me, o in legno. Tavola.

TAVOLATA. SUST. PEMM. L'aggrega-

to di quelle genti che sono alla medesima tavola per mangiare insieme nelle taverne, o altrove. Tavolata Malm. 2. 35. l'erò lasciami andar, ch' io ho faccenda, Avendo sopra un' altra tavolata.

TAVOLELLA. DIM. di TAVOLA. Picciola tavola. Tavoletta. Fin. As. 30. Trovailo, che 'l si era appunto allora posto ad una sua piccola tavoletta, e voleva cominciare a cepare.

J. TAVOLBLIA, dicesi enche un Piccole pezzo di legno, ovorro asse. Assicella. Ca. 35. 3. Con due piccole sicelle, incastrate da ciascum ca-

po uba.

TAVOLINO. DIM. di TAVOLA. Tavolino. Buon. Fier. 2. 2. 4. Ben mi vi ritrovai più di sei volte A simil tavolini.

5. STARE A PAPOLINO, vale Studiare et applicarsi attentamente. Stare a tavolino.

TAVOLONE. Acca. di TAVOLA. Legno segato per lo lungo dell' albero, della grossezza di tre, quattro o più dita. Pancone. Giriff. Calv. 3. 81. Ch' avrebbono una cupola sfondata li bronzo, non che un tetto di parconi.

TAVOLOZZA. SUST. FEMM. Quella soltile assicella, sullo quale tengono i pittori i colori nell'atto del dipingere. Tavolozza. VIV. PROV. 89. Col proporgli que' molti e variati colori posti in confuso sopra nua tavolozza.

TAVUTO. sust. MASCH. Quell'armese di legno, in cui si racchiudono i carpi de'morti. Cassa. M. VIL. 3. 63. E la bara ov'era la cassa col corpo, era coperta con fini drappi.

TAZZA. SUST. PEMM. Sorta di vaso di forma rotonda per uso di bere cafe, cioecolatte, ed altre simili decozioni.

Tazza, Chicchera.

o simili, vale Chicchera piena di caffè, cioccolatta, o simili; o Tanta quantità di caffè o simili; o quanta se me contiene in una chicchera. Chicchera di caffè, di cioccolatta, o simili. Rep. Annot. Ditir. 32. Chi ne beve la mattina una di dette ciotole, che esse

dicono chicchera, acconcia come si è detto.

TE. SUST. MASCH. Specie di erba che nasce nella China e nel Giappone, della quale si fa decetto. Cià, Tè. Red. Annot. Ditir. 40. Il tè è una bevanda ec., e si compone col tenere infusa nell'acqua bollente una certa erba chiamata tè, ovvero cià.

TECOLA e TEGOLA. SUST. FRAM. Sorta di lavoro di terra cotta per fare i tetti degli edifici; e ce ne ha di due maniere; che alcune sono piane con un risalto per lo lungo de due lati, ed altre lunghe ed arcate. Le prime, cioè le piane, sono dette Embrici, e le arcate Tegole e Tegoli.

TECOLIARE. v. TOCOLIARE.

- TEDIARE. vara. Arr. Intertenere noiando, Noiare. Tediare. Mong. 17. 27. E i colpi e le altre cose che facia Per mon tediar chi legge, non si conta.
- S. TEDIARSI, neut. pass. vale Annoiarsi. Tediare, Tediarsi. Fion. S. Franc. 150. E così aspettando per grande spazio, alquauti cominciarono a tediare, e dire: che pecorone è costui?

TEDIO. SUST. MASCH. Noia che si patisce per lo più nell'aspettare, Rincrescimento. Tedio.

TEDIUSO. ADD. Noioso, Rincrescevole. Tedioso.

TELA. SUST. PEMM. Tesnuto per lo più di lino, di canape, o di bambagia. Tela.

TELARIA. SUST. FEMM. Quantità di tele. Teleria. Buon. Firm. 4. 2. 7. E panni e telerie, velàmi e tocche.

TELARO. SUST. MASCH. Strumento di legname, nel quale si tesse la tela.
Telajo.

S. 1. TELARO, vale anche Legname commesso in quadro, o in altra forma, sul quale si tirano le tele per dipingervi sopra. Telaio.

§.2. TELARO, è ancora un Arnese di ferro, o di legno, nel quale gli stampatori serrano con viti, o simili, le forme per lo più nel metterle in torchio. Telaio.

5. 3. TELARO, è anche Termine generale degli artefici, e specialmente de' legnatuoli, i quali così chiamano Quat-

- tro pezzi di legname commessi in quadro. Telajo.
- 5. 4. TELANO DELLE FINESTRE, DE BALcont, e simili, son que Legni commessi in quadro, ne quali sono adattati i vetri per uso di chiuder le finestre ed i balconi. Telaio.

TEMERARIO e TEMMERARIO. ADD. Dicesi ad Uomo troppo ardito, Imprudente, Inconsiderato. Temerario.

5. GIUDIZIO TEMMERARIO, dicesi Quello, che la nostra mente forma senza ragione della vita e de costumi altrui. Giudicio o Giudizio temerario. Segnea. Crist. 1857a. Dissi senza ragione, perchè quando ec., si chiama giudizio prudente, non temerario.

TEMPERA. sust. renem. Consolidazione artifiziale, Induramento fatto con artifizio; e dicesi del ferro che bollente è stato tuffato in acqua o in altro liquore, per consolidarlo. Tempera, Tempera. Vit. Plut. Avea una corazza di ferro con pietra, e una spada di maravigliosa tempera.

TEMPERAMENTO. sust. MASCH. Qualità o stato del corpo. Temperamen-

to, Tempera.

TEMPERARE. VERB. ATT. Dar la tem-

pera. Temperare.

- S. TEMPERARE LA PENNA, dicesi dell' Acconciarla ad uso di scrivere. Temperare o Temprare la penna. Buon. Fig. 1.2. Chi m' insegnò temprar prima la penna Me la 'nsegnò portare, e ir diritto.
- TEMPERINO. SUST. MASCH. Piccola lama di acciaio posta in un manico di
  osso o simile, la quale serve per lo
  più a temperar le penne. Temperino.
  RED. VIP. 26. Ne campò una volta
  uno (piccione), e campò forse, perchè quando con una punta sottilissima di un temperino io la ferii, percossi una vena grandetta.

TEMPESTA. sust. Femm. Commozione impetuosa delle acque, e principalmente di quelle del mare, agitate dalla

forza de' venti. Tempesta.

TEMPESTIVO. ADD. Si dice del Frutto della terra, che si matura prestamente. Primaticcio. Pallad. Marz. 21. Ne' luoghi troppo freddi dobbiamo por-

re i fichi primaticci.

TEMPO e TIEMPO. SUST. MASCH. La durata delle cose. Tempo.

S.I. Tempo, prendesi ancora per lo Stato dell'aria, o per la Condizione dell'atmosfèra. Tempo. Bocc. c. 5. n.
1. Con essa (notte) surse un tempo derivaire a tempostore

po fierissimo e tempestoso.

5. 2. Tempo, dicesi pure relativamente allo stato in cui sono le cose rispetto al governo di un paese, al modo del vivere felice di una persona. Tempo. G. Vn. 10.122. 4. Mi trovai officiale con altri a questo amaro tempo.

S. 3. Tempo, vale ancora Opportunità, Occasione, Agio, Commodo. Tempo. Bocc. Nov. 27. 30. Parve allora a Te-

daldo tempo di palesarsi.

5. 4. Essere a tiempo de fa' qualche cosa, vale Esservi ancor tempo, prima che passi la congiuntura del farla. Essere a tempo. Cas. Lett. 67. Chè ancora sei tu a tempo di farti dotto con facilità.

TENACE. ADD. Viscoso, Tegnente, Che agevolmente si altacca e ritiene. Te-

nace.

- TENAGLIA. SUST. FRAM. Strumento di ferro composto di due pezzi attaccati insieme per via di un perno, intorno al quale si apreno e chiudeno; e serve ad uso di strignere, di scenficcare o di trarre chechessia con violenza. Tanaglia. Bocc. Nov. 69. 21. Messegli le tanaglie in bocca ec., su dall'altra per viva sorza un dente tirato suori.
- S. CAVARE QUALCHE COSA CO LE TENA-GLIE, vale Ottenere alcuna cosa con grandissimo sforzo e violenza. Leva re o Cavare alcuna cosa con le tanaglie.
- TENAGLIARE. VERB. ATT: Tormentare i. condannati a vituperevol morte, stringendo le loro carni con tanaglie infocate. Attanagliare. Cron. d' Amar. 203. Furono attanagliati sulle carra, e poi propagginati come traditori.

S. TENAGLIARE, diciamo ancora per Affliggere, Travagliare generalmente. Tor-

mentare, Tribolare.

TENERE. Verbo che ha varie significazioni in toscano; e noi verremo ne paragrafi divisando quelle solamente che presso di noi sono in uso.

S. 1. TENERE, vale Impedire con mane o con altro checchessia, ch' ei non possa muoversi o cadere, o fuggire, o trascorrere. Tenere. Bocc. Nov. 75.7. Maso dall'un lato, e Ribi dall'altro pur tenendolo.

J. 2. Tenene, vote pure Pigliare, Pradere. Tenere. Bocc. Nov. 7x. 7. Madonna, tenete questi denari, e daretigli a vostro marito, quando sari

tornato.

S. 3. Tanbar, vale exiandio Possedere, Avere in sua potestà. Tenere. Vrr. SS. Pad. 1. 23. Eziandio pur vogliamo tenere queste ricchezze mondane.

S. 4. TENERE, vale anche Usare, Osservare. Tenere. Bocc. Nov. 35. 11. Noi ei siamo accorti che ella egnidi

tiene la cotal maniera.

5. 5. Tenere, talora vale Trattare; el in questo caso è sempre accompagnato dagli avverbi Bene o Male, o altre cosa simile, che indichi la qualità di trattamento. Tenere. Fin. Luc. E che ti manca? E' ti dovrebbe pur bastan, che ti tengo come una regina.

5. 6. TENBRE, vale ancora Avere is se, Contenere. Tenere. Cn. 1.4.14

L'acque che tengon ferro ec.

S. 7. TENBRE, usasi pure per Trattenere, Ritenere. Tenere. VIT. SS. PAD. 1. 69. E volgendo Carione la facis, e volendo fuggire, quella arditament il tenne, e disse.

5. 8. TENERE, vale anche Fare stare, Far dimorare. Tenere. Pern. CARL. 43. 2. L'altra mi tien quaggiù con-

tra mia voglia.

store in un huogo. Tenere. Rep. Amnor. Dirin. 40. Il tè è una bevand ec. e si compone col tenere infinimell'acqua bollente una certa erhichiamata Tè.

S.10. TENERE A CONTO, vale Registrare il conto per riceverne il dovuto pagi-

mento. Tenere a conto.

S. 11. TENERE A DIETA, vale Some nistrare il cibo scarsamente e a skri Tenere a dieta.

S. 12. TENERE & FRENC, vale Ress.

nare. Tenere a freno.

S. 13. TENERE ALL' ARIA, vale Tenere in luogo scoperto, o esposto ell'aria. Tenere all'aria.

5. 14. TRNERE A MEMORIA, vale Ricordarsi, Tenere a mente. Tenere a meripo in memoria.

S. 15. TENERE AMICIZIA CON QUALCUNO, vale Essergli amico. Tenere amicizia o amistà con alcuno.

S. 16. TENERE A POSTA, vale Avere per alcun determinato fine. Tenere a posta.

S. 17. TENERE BOTTEGA, vale Esercitar la propria arte nella bottega. Tener bottega.

S. 18. TENERE DIGITNO, vale Fare stare altrus senza mangiare. Tenere digiuno.

§.19. TENERE PEDE, vale Aver piede, Esser ben piantato. Tener piede.

S. 20. THNERE PERE A UNO, vale Sequitarlo sempre. Tenere dietro ad uno. Nov. Ast. 53. 1. Quelli gli tenne dietro per lo prezzo.

S. 21. Thy kre eachnela, o lo cannelotro: si dice dell' Intervenire in
alcun fatto senza avervi utile o intoresse proprio. Tenere il lume, Servire per lucerniere, Buon. Firm. 2.
4. 7. Di due amanti all' un tocca a
trionfare, E quell' altro ha a servir
per lucerniere. Varch. Stor. 12.
480. in somma-non facevano altro, che stare, come si dice, a vedere
il ginoco, o tenere il lume.

S. 22. Tenere le mani neutle a uno, vale Averre cura, Custodirlo. Tenere le mani addosso ad uno, Tenere la mano o le mani in capo ad alcuno. Car. lett. 83. lo desidero che li teniate le mani addosso, perchè talvolta suol far di gran carriera, e se non è rimesso, trascorrerle volentieri. Cas. Let. 82. Nostro Signore gli tenga la mani in capo.

5. 23. TRABRE LA MULA, vale Accompagnare alcuno tanto che faccia qualche faccia qualche facciada. Tenere la mula. Buon. Fier. 4. 1. 2. Nè che anch' io pur la mula Non tenga a te siccome a me tu fai.

S. 24. TENERE LA STAFFA, vale Far

forza acciocche non giri la sella, quando alcuno sale a cavallo. Tenere la staffa. Lon. Men. Cava. 115. 6. La mi tenne la staffa, e io montai in arcione.

S. 25. TENERE MANO, vale Aintere a fare; e s' intende per lo più in pregiudicio del terzo. Tener mano, Tener di mano, Tenere il sacco. G. VIL. 11.79. L. A queste discordie tenieno mano i baroni del regno. Varan. Stor. Tenevano il sacco a chi rubava.

S.26. TENERE MUORTO, parlandosi di denaro,o simile, vale Non lo trafficare, Non ritrarne utile. Tenere morto. Buon. Fier. 2. 4. 11. Tu non tenere i tuoi danari più morti.

S. 27. TENERE NASCUSO E NASCUOSTO, alcuma coea, vale Celaria, Nasconderia. Tenere nascoso.

§. 28. TENBRE PER ALCUNO, vale Esser dalla sua parte, Seguir la sua fortuna, Ainterlo. Tenere per alcuno.

S. 29. TENERE PER CONTO D'ALCUNO, vale Avere checohessia per conteggiar-lo con esso lui. Tenere per conto di alcuno.

5. 30. TENERE PER NIENTE, cole Disprezzare. Tenere per niente. ALBERT. 2. 1. Tenendo per niente la ricchezza degli avversari ec.

5.31. THNERE 'NMANO, vale Non rempere la pratica o il trattato di checchessia, benchè se ne intermetta il discorso. Tenere il filo appiccato Cecch. Dor. 3.

1. Pure gli ho detto che tenga Questo filo appiccato.

S. 32. TENERE'NFRISCO UNO, vale Traiteners e Ritardare alcuno dal suo pensiero e dalla sua impresa; e il più delle volte s' intende quasi con beffe. Tenere a bada, Tenere a disagio, e più propriamente Tenere a loggia. Varch. Ercol. 54. dicesi ancora Tenere a loggia, gabbarsi d'alcuno. Bern. Orl. 1. 19. 12. A loggia m' ha costui tre di tenuto.

S. 33. TENERE PRATTICA, vale Pratica.

5. 34. TRNBRH IN PRIGIONE, vale Ritenere in carcere. Tenere prigione o pregione. G. VIL. 10. 7. 9. In quelle castella su tenuto cortesemente pregione.

5. 35. TENERE PULITO, vale Custodire o Conservare con tutta pulitazza. Tenere pulito. Suga. Flor. Manda. 5. 1. Mutai un velo ad una Madonna che fa miracoli. Quante volte ho io detto a questi frati, che la tengano pulita i

TE

5.36. TENERE sospeso, vale Fare stare in dubbio o in attenzione. Tenere sospeso. Bocc. Nov. 1. 28. Poichè ser Ciappelletto, piagnendo, ebbe un grandissimo tempo tenuto il frate così sospeso, egli gittò un gran sospiro.

§. 37. TENERE SEGRETO, vale Non parlare, Non discorrere, Non ridere ad alcuno. Tenere segreto. Cecch. Incant. 2.3. Ma tenetemi segreto ciò, ch'io vi dirò.

TENIERO. SUST. MASCH. Quella parte di legno dove entra la canna dell'archibuso, pistola, o simile. Cassa.

TENORE. SUST. MASCH. Una delle quattro parti della musica, che è tra il contralto e il basso. Tenore. Lib. Son. 85. Ma e' non s'accorda il canto col tenore.

S. TENORE, dicesi pure figurat. a Colui che canta la parte del tenore. Tenore.

TENTARE. VERB. ATT. Istigare, Importunare. Tentare. Pass. 58. Il diavolo lascia di tentare coloro, i quali egli pacificamente possiede.

TENTAZIONE. SUST. FEMM. Il tenture, Istigazione diabolica. Tentazione.

TENNERUMMA. SUST. FEMM. Sostanza bianca e pieghevole, la quale spesso è unita alla estremità degli ossi. Tenerume.

TENUTO. ADD. da TENERE. Tenuto.

S. Tenuro, vale pure Legato per cortesia o per benefici. Obbligato Cecch. Mogl. 1. 1. E' gnene resterebbe obbligatissimo.

TENNECCHIA. SUST FRMM. Ramo di vite che sia più d'un anno. Tralcio, Sermento. Cr. 4. 11. 15. Si potranno i sermenti nuovi nel nuovo sermento e nel vecchio per l'usato modo congiugnersi.

TERMINE. SUST. MASCH. Contrassegno di confine. Termine.

TERNO. SUST. MASCH. Dicesi nel giuo-

co del lotto La combinazione di tri nuncri. Terno.

TEROCCIOLA. sust. Press. Stramenta di legno, o di metallo, nel quale ha una girella scanalata, a cui s'adatta fune o canapo per tirar su pesi; e appiccata à un ferro sopra 'l pozzo. serve comunemente ad attigner l'acqua, ed anche ce ne serviasmo a molt altre diverse cose. Carrucola. Bocc. Nov. 15. 30. Noi siam qui presso a un poszo, al quale suole sempre essere l'acrrucola.

TEROCCIOLELLA. Dur. di TEROCCIO-LA. Carrucoletta.

S. Terrocciolella, è pure Una piccola ruta che si mette ad arnesi di casa, come letti, casse, e simili, perchè si possa facilmente muoverli. Girella.

TERRA: SUST. FEMM. Pianeta che nei abitiamo. Terra.

S. 1. TERRA, vale ancora il Terreno chi si coltiva. Terra.

5. 2. Terra, pigliasi pure per Sudo. Terra. Bocc. Nov. 77. 34. Fu questi per gittarsi dalla torre in terra.

5.3. TERRA TERRA, usato accerbialmente, e dicesi, Andar Terra Terra, e val. Andar rasentando la terra ; e si usi parlandosi di uccelli, o di altre con simili che non si alsano molto da terra. Terra terra.

S.4. AND ARE TERRA TERRA, vale Navigare lungo la riva del mare. And are marina marina, riva riva, piaggia piaggia. Der. Decam. 32. Ed acciò i forestieri, a' quali naturalmente sogliono cotali propietà esser poco note, la intendono, egli importa marina marina and arsene lunghesso la marina, o non se ne allontanare molto, chè altrimenti si direbbe anche riva riva, o piaggia piaggia.

5.5. TBBRA TERRA, si usa ancora figural.
per esprimere Bassezza, Umilià; dicendosi ad un poeta o ad uno scrittore che va terra. Terra.: e dicesi puri
ad un uomo che attende a' fatti sui
senza entrare in grandi imprese. Terra
terra. Lib. Son. 114. Ecco a te us
poeta Che ne vien terra terra incoronato D' un certo alloro uscito d' un

bucato.

S. 6. CAPBRE COL CULO PER TERRA, vale Fallire. Dare del culo in terra.

le Percuotere senza discrezione. Dare come in terra. Bean. Oal.2.20.35. Al giogner suo si rinfresca la guerra, Anzi se ne comincia un'altra nuova: Il giovanetto dava come in terra.

S.8. TERRA OTERRENO TUOSTO: e dicesi Tro-VARE TERRA TOSTA parlandosi di Persona che non si lascia indurre a far l'altrui voglie. Non trovare o Non esser

terra da piantar vigne.

79. PIGLIARE TERRA, è Approdare alla terra accostandovi la nave per isbarcare. Pigliare, Prender terra. Bocc. Nov. 41. 21. Si sforzarono di dovere in essa pigliar terra, se si potesse.

TERRAMOTO. SUST. MASCH. Scuolimento della terra. Terremoto, Tremuoto, Tremuoto, Tremuoto, Tremuoto, Tremoto. G. VIL. 6. 30. 1. Avvenne in Borgogna ec. che per diversi tremuoti certe montagne si dipartirono.

S. TERRAMOTO, figurat. vale Quantità grande di checchessia. Mondo, Monte. Vit. S. Ant. E tuttavia un gran mondo di gente pagana correva a

stuoli al suo eremitaggio.

TERRENO. sust. MASCH. La terra stessa. Terreno. Bocc. Nov. 60. 3. Conciossiecosachè quel terreno produca cipolle famose.

J. MANCARE IL TERRENO SOTTO I PIE-DI, vale Mancare il più necessario. Mancare il terreno sotto i piedi, Mancare il terreno. Gell. Sport. 5. 3. Chi sta con vedove, che sempre hanno paura che non manchi loro il terreno sotto i piedi, come al presente sto io, può dir di star nell'inferno.

TERRENO: ADD. e dicesi PIAN TERRENO, ed è propriamente Quella parte della casa rasente la terra. Terreno. Tac. Dav. An. 2. 39. Intanto soldati gli accerchiano la casa, giù in terreno fanno rombazzo, perchè gli oda e vegga. Fin. Nov. 3. 221. Mostrando di esser chiamata, in terreno lasciatolo, se n'andò all'Agnoletta.

TERRIACA. sust. FEMM. Medicamento composto di mollissime sostanze. Te-

riaca, Triaca.

TERRITORIO.sust. MASCH. Dicesi a Tutte le terre ed i campi di ciascuna città. Territorio, Distretto.

5. Territorio, vale ancora Possessione, Campo. Podere. Coll. SS. Pad. Ma eziandio la magnificenza de' poderi e de'

campi.

TERZA. SUST. FEMM. Usura, Interesse, che si ritrae da' denari prestati, da poderi, da case, e altro. Frutto, Merito. Fr. Sacch. Nov.32. Hanno battezzato l'usura in diversi nomi, come dono di tempo, merito, interesse, cambio, civanza, baroccolo, ritrangola, e molti altri nomi.

TERZANA. SUST. FEMM. Febbre, che viene un di si, e un no. Terzana. M.
VIL. 7. 47. Videsi la state singulare
e grandissimo caldo, e lungamente
secco e sereno, e molte terzane nel-

l'arie grosse.

TERZIARE. VERB. ATT. Dicesi da ginocatori il Guardare le carte sfogliandole, o tirandole su a poco a poco.
Succhiellare le carte. Salvin. Fier.
Boon. 1. 2. 4. Succhiellar le carte
nel giuoco, è tirarle su a poco a
poco, come sa della roba che leva
a poco a poco il succhiello.

TERZIARIO. PARTE. MASCH. Frate ser-

vente. Torzone.

TESA. sust. remm. Dicesi a Ciascun pezzo in cui è ripartita una scala. Branche della scala. Vasar. Vit. La scala di questo palazzo ha troppa poca
pianta, e consiste in due sole branche, e per questo troppo lunghe.

TESORO. SUST. MASCH. Quantità d'oro o d'argento comiato, o di giois e coss

simili prezioss. Tesoro.

TESSERÉ. VERB. ATT. Fabbricare e Comporre le tele. Tessere.

TESSETORE. PARTE. MASCH. Chi tesse. Tessitore.

TESSETRICE. PARTE. FRMM. Femming che tesse. Tessitrice.

TESSITURA. sust. FRMM. Il tessere, Il modo di tessere. Tessitura.

TESSUTO. ADD. da TESSERE. Tessuto. TESTA. SUST. FEMM. Vaso di terra sotta, doce si pongono le piante o i fiori. Testa, Testo, Grasta. Bocc. Nov. 35, 9. Poi prese un grande e un

**59** 

bel testo di questi, ne'quali si pianta la persa o il bassilico, e dentro la vi mise. E 12. Quale esso vi fu lo mal cristiano, che mi surò la grasta.

TESTAMIENTO. SUST. MASCH. Ultima volontà, nella quale l'uomo si costisuisce l'erede; e si fu per lo più per iscrittura pubblica. Testamento.

TESTERA. sust. remm. Sorta di stoviglia di terra cotta, piana a guisa di tagliere, per uso di cuocervi sopra alcuna cosa. Testo. RETT. TULL. Di patrimonio non mi è rimaso un testo, dove del fuoco potessi recare.

TESTIMONIANZA. SUST. FEMM. Il deporre che si fa appo il giudice di aver veduto o udito quello, di che uno é interrogato. Testimonianza.

TESTIMONIO. SUST. MASCH. Quegli che fa la testimonianza, o che è presente ad alcuna cosa. Testimonio, Testimone.

TESTONE. Accn. di TESTA. Testone. TETE TETE. Modo di dire per chiamare ed accarezzare le galline. Billi billi, Bille bille.

TETTO. SUST. MASCH. Coperto delle fabbriche. Tetto: e dicesi Gronda e Grondaia l'Estremità del tetto, ch' esce suori della parete della casa; e Grondaia ancora l'Acqua, che da essa cade. TEZZONE. v. TIZZONE.

TIANO. SUST. MASCH. Vaso di terra piatto con orlo alto, per uso di cuocer vivande. Tegame. Buon. Fier. 2. 1. 17. Accompagnate da una gran corte D'or-. Ciuoli e di tegami. Vogliamo ancora aggiugnere che dicesi Tegamata quella Tanta materia, quanta ne può entrare in un legame.

TIELLA. SUST. FEMM. Strumento di cucina, nel quale si friggono o cuocono in altra maniera le vivande. Padella. Agn. Pand. 48. Ove t'imbrattasti così il viso? Corse ti abbattesti in qualche padella in cucina?

TIENEME CA TE TENGO: e dicesi Stare na cosa tieneme ca te TENGO, di Cosa che tentenni, barcolli, stia male in piedi, o accenmi di cadere. Stare in tentenne. Fin. As. 19. Il leuo, che da sè medesimo per esser piccolo, e un piò manco, stava in tentenne ec., casco per terra.

TIENNERO. ADD. Di poca durezza, Che acconsenie al tatto, Che tende al liquido, Che agevolmente si comprime o cede. Tenero.

S. 1. TIENNERO, per metaf. dicesi a Gio-

vine di poca età. Teuero.

S. 2. TIENNERO, pur metafor. vok Dilicato. Tenero. Pass. 10. Diceano che non potrebbe sostenere l'aspreza dell'ordine, conciossiacosachè losse molto tenero e morbidamente 2levalo.

S. 3. TIENNERO, vale ancora Perm loso, ed anche Che si sdegna per peco. Tenero. Galat. 22. Alcuni se 🗈 trovano che sono tanto teneri e fagili, che il vivere e dimorare 🗪 esso loro niun' altra cosa è , che inpacciarsi fra tanti sottilissimi veri

TIESTO. SUST. MASCH. Quella storigid di terra cotta, rotonda e alquesis cupa, colla quale si cuopre la patola. Testo. Lib. cur. malat. But queste cose in una pentola, e 🚥 prila col suo testo.

TIGLIA. sust. Pemm. Sorta di aller altissimo, che fiorisce nella primer

ra. Tiglio, Tiglia.

TIGNA, sust. frmm. *Ulcete sulle 🌣* tenna del capo, onde esce viscos marcia, cagionala da umore acti corrosivo. Tigna. Bocc. Nov. 87. Cotal grado ha chi tigna pettina.

TIGNUSO. ADD. Infetto di tigna. Tignos TIGRA. SUST. FEMM. Animale noto pe crudeltà e fierezza. Tigra, Tigre; il maschio propriamente Tigro. Su VIN. Opp. CACC. Il non vedersi con sacilmente il tigro, perchè sugge als vista de' cacciatori e sparisce, la 📴 gre sì ha dato luogo alla favola, 😎 tra loro non ci siano maschi.

TIMORE. SUST. MASCH. Perturbation d'animo cagionala da immaginazo di futuro male. Timore.

TIMORUSO. ADD. Che ha timore. Tim

roso, Timido.

TINA. sust. Femm. Vaso grande 🗗 🖟 gname, nel quale si pigia l'uva p fare il vino. Tino, Tina. Ca. 1. 1. Proceuri i vaselli del vino, è le tina e gli altri vaselli, se sono assai o pochi.

TINIELLO. DIM. di TINA. Piccolo tino.

Tinello.

TINIELLO. SUST. MASCH. Vaso di legno senza coperchio, composto di doghe.
Bigoncia, Bigonciuolo, Bigoncioletto,
Bigoncina.

TINTORE. PARTE. MASCH. Colui che esercita l'arte del tingere. Tintore. Lib. cur. MALAT. Usa la polvere di quel seme che i tintori appellano grana paradisi.

TINTORIA, sust. Prun. L'officina in

cui si ligne. Tintoria.

TIRANTE. SUST. MASCH. Striscia di cotone o di sota, che serve per tener sospesi i calzoni indosso. Straccalo. È voce dell'uso di Firenze.

- 5. 1. TININTE, è pure un Arnèse per lo più di cuoio, che allaccato al dasto, o simile, fascia i fianchi della bestia. Struccule. Buon. Fien. 3. 1.7. E così la cavezza, li struccali Dove sono?
- 5. 2. TIRANTE, diciamo pure a Quella fune, o striscia di cuoio, o altro, con che si tirano carrozze, o simili. Tirella.
- TIRARE. VERB. ATT. Condurve con forza, o Muovere alcuna cosa verso se con violenza. Tirare, Trarre. Bocc. Nov. 15. 30. Come lavato fosse, crollasse la fune, ed essi il tirerebber suso.
- 5. 1. Trans, vale pure Allettare, Indurre. Tirare, Trare. Bocc. Nov. 80. 5. Questi cotali mercatanti s' ingegnano di adescare e di trarre nel loro amore, e già molti ve ne hanno tratto.
- 5. 2. TINARE, in signif. neut. vale Aver la mira, Riguardare, Tendere, Indirizzarsi. Tirare. Bocc. Introd. 10. E tutti quasi ad un fine tiravano assai crudele.
- 5. 3. Tinana, perlandosi d'arco, di balestra, di archibuso, e simili, vale Scoccare, Scaricare. Tirare. Dana. Ing. 12. Ditel costinci, se non, l'arco tiro.
- S.4. Tenare cater, diesei di muli, oaval-

- li, e simili, allorche offendono altrui con le zampe ferrate. Tirare, Trarre: Nov. Ant. 91. 3. Il mulo trasse, e diegli un calcio sul capo tale, che l' vecise.
- 5.5. Trades o Portare acqua al suo nullino, vale Avere più riguardo al proprio interesse, che all'altrui Tirare o Recare acqua al suo mulino; Tirare o Trarre a sè. Fr. Saccu. Rim. 48. Ciascuno reca pur acqua al suo mulino.
- 5. 6. Tinara a sorta, vale Delerminar checchessia per mezzo di polizze estratte. Trarre a sorte, o per sorte. Fix. As. 97. E tratto per sorte chi avesse a servire, mangiarono così alla cariona.
- 5.7. TIRARE LA PORTA, e simili, vale Serrare per di fuori. Tirare a sè l'uscio, ec. Fin. As. 306. Tirato a lor l'uscio, ne lasciarono libera comodità.
- S. 8. TIRARE LE ORECCHIE, figurat. vale Riprendere, Ammonire. Tirare gli orecchi. VARCH. ERCOL. 80. Tirare gli orecchi a uno, significa riprenderio o ammonirio.
- J.9. TIRARE COSTRUTTO, vale Ricavare utile, Approfittarei. Tirar costrutto. Bean. Oal. 2. 3. 22. Dopo molta fatica e molto stento, Non ho potato trarne altro costrutto.
- S. 10. Tinang L'acqua, vale Tirar su l'acqua del pozzo con secchie e similivasi. Attignere. Cr. 1. 1. 8. E ancora si può far più largo (il pozzo), o meno, secondo che molti o pochi ne ntendono d'attignere.
- 5. 11. TIRARE, parlandosi di vento, vale Spirare. Tirare, Trarre. GIACCE. MALLESP. 225. E trasse la notte un grandissimo vento.
- S.12. TIRARE A LUONGO, vale Mandure in lungo. Tirare. Bocc. Nov. 100. 32. Il soliazzo, il festeggiare moltiplicarono, e in più giorni tirarono.

J. 13. Tinans, parlandosi di stampa, vale Stampare, Imprimere. Tirare.

5. 14. TIRARE, parlandosi di contratti, vale Proccurare di vantaggiarsi nel prezzo il più che si può. Tirare, Stiracchiare. Sen. Ben. Vanch. 4.12. Nessuno, che voglia comprare un luogo a Tu-

scolo, o a Tigoli, per amor dell'aria ec. sta a stiracchiare il pregio.

\$ 15. Tibarb in casa, vale Condurre ad abitare nella propria casa. Tirare in casa. Salv. Granch. 1. 1. Ella è sua figliastra, e tirossela in casa infine quando tolse questa Seconda donna, di chi ella è tigliuola.

S. 16. TIBARE A PORTO, O A PUORTO, vale Compire, Finire, Terminare. Tirare a fine, Tirare a riva, Tirare a capo. Cas. Lett. Sua maestà cristianissima perseveri nella sua gloriosa impresa, e tirila a fine ad esaltazione di santa chiesa.

5.17. TIRARE IL COLLO L'POLLI, UCCELLI, e simili, vale Ucciderli. Tirare il collo. Bocc. Nov. 49. 11. Senza più pensare tiratogli il collo, ad una sua fanticella il fe' prestamente pelato ed acconcio metter in uno schidone ed arrostire diligentemente.

5. 18: Tinare Mano, vale Impugnare la spada o il coltello cavandolo dalla guaina. Tirar fuori la spada o il coltello. Bocc. Nov. 41. 81. Cimone e Lisimaco e i lor conipagni, tirate le spade fuori ec., verso le scale se ne vennero.

S.19. Tirare de schemma e de spada, volgono Giuocar di spada. Tirare di spada.

TIRATO. ADD. da TIRARE. Tirato.
TIRATOIO e TIRATURO. SUST. MASCH.

Sorta di cassa di legno collocata ne' cassettoni, che si tira fuori per dinanzi, ad uso di riporvi checchessia. Cassetta, Forziere. Lab.291. E quella lettera, che tu mandata avevi, tratta di un forzierino, col lume in mano, e colla lettera, al letto si ritornò. Non vogliamo tralasciar di avvertire che Tiratoio è pur voce toscana, ma vale il Luogo dove si distendono i panni di lana, ovvero Ciò che serve a tirarè i delli panni.

JIRATORE. PARTE. MASCH. Dicesi a Colui che ha il mastiere di battere specialmente l'oro. Battitore. Stor. Pist. 178. Tra' quali erano scardassieri, battitori ad arco, vergheggiateri,

tintori ec.

TIRATURIELLO. pim. di TIRATURO.

Forzieretto, Forzieriao.

S. TIRATURIBLIO, dicesi pure ad m Arnese fallo a foggia di cassella, on si dà beccare agli uccelli. Beccaloio. Lib. Son. 112. Che se' il bel becatoio da colombi.

TIRATURO. v. TIRATOIO.

TIRITELA. SUST. FEMM. Stravegante langhezza di ragionamento. Tiritera VIII-CH. ERGOL. 323. Questa è una lungi tiritera.

TIRITOSTA, sust. FEMM. Contesa di parole. Batosta. Tag. Day. Sros. 4. 345. Quel giorno fu consumuto in gran batoste e pertinaci odi.

S. FARE TIRITOSTE, vale Far batose.
Betostare.

TIRO. SUST. MASCH. L'azione del tirri colle armi da fuoco in un luego de terminato; ed anche il Colpo che a fa tirando. Tiro. Guicc. Ston. 17. 35. Il secondo tiro percosse e ruppe un gamba alquanto sopra il ginocchio: Giovanni de' Medici.

Spazio ch' è dal luogo d'onde si lire al luogo dove si arriva tirando; a in questo senso dicesi cusì delle am da fuoco, come di altro. Tiro. Gui Stor. 9. Accostaronsi le armate l'uzi all'altra sopra Porto Venere quanti pativa il tiro delle artiglierie.

S.2. Essene a tino di mosometto, il stola, e simili, vale Essere dentro a pazio, dove arriva il tero del essere) schetto, della pistola, e simili. Essere tiro

S. 3. Tino alla mangiarona, dicesi suna Sorta di malattia de' capalli. Tr. Lib. Masc. A' cavalli che hanno i tiro, da' a mangiare la verminara.

J.TIRO A DUB, A QUATTRO, O A SEIS dico di Carrozza, o simili, tirata de due, da quattro o da sei cavali.

, enche de Cavalli medesimi senia se sieme per tirarla. Tiro a due, a quatro a sei.

TISICO. And. Che non piega da nice banda, Che non torce. Diritto, Dri

§.1. Tisico, dicesi delle Robe rese si de con colla, amido, o altro. Isu rizzato, Intirizzito.

S. 2r Tresco, diceri anche di Chi

troppo intero sulla persona. Intirizzato, Intirizzito. Fra.D. AL. BELL. BON.
Des essere mossa la persona della
gentildonna con una gravità e con
un certo gentil modo, che la porti
intera, ma non intirizzata.

S. 3. Tisico, è pure lo stesso che NTE-

SECUTO. v.

S.4. Tiszco, è altrest le stesse che IET-TICO. v.

TITOLARE. ADD. Che ha titolo, Che appartiene al titolo. Titolare. Boaca. Fin. Disc. 282. Questo uso de' vescovi titolari ec. non era allora.

5. 1. TLTOLARE, dicesi pure di Chi ha il titolo, e non la sostanza o il pos-

sesso della cosa. Titolare.

5.2. TITOSARE, in forza di sust. dicesi. Il santo a cui è dedicata una chices, un beneficio, o simile. Titolare.

TITOLATO. Ann. Dicesi a Personaggio che ha titolo di signoria o di dignità. Titolato. Sagnar. Crist. 18th. 3. 4. 8. Un certo titolato, comparso alla corte di Carlo Quinto ec.

o Nome che significhi tali coce. Titolo. Bocc. Nov. 55. 4. Sempre rifiutando d'esser chiamato maestro, il qual titolo, rifiutato da lui, tanto

più in lui risplendea.

ificazioni che si damo agli uomini, ad accennare certe relazioni. Titolo. Giov. Gr... Vir. Alf. 12. Fu cognominato universalmente pacificatore, e chiamato onor della patria, col qual titolo furon battuti in Ferrara que ducati d'oro, che si veggono ancora insino a di nostri.

S. 2. Titoro, si dicono anche le Parele, che si pongano nel frontespizio di un libro, per farne conescere la materia, e per lo più anche l'autore che l'ha composto. Titolo, lecrizione. Sacyin. Buon. Firm. 2...4. 3. Titoli curiosi, ricercati e bizzarri di barzellette o commedine. Questi titoli appetitosi di libri ec. Plinio gli buria garbatamente.

5. 3. Tirozo, vale pure Ragione. Diritto; ed è termine legale. Titolo. Bocc. Nov. 94. 19. Questa donna meritamente è mia, nè sicuno con giusto titolo me la può raddomandare.

J. 4. Tipoto, si dice anche parlandosi di Benefici esclesiastici, per designare il santo in cui sono intitolati. Titolo. Vinc. Mart. Lett. 18. M. Lione Strozzi sotto la prioria sua di Capua ha un beneficio o accomandita qui in Salerno, sotto il titolo di S. Giovanni. TITTO. Sust. MASCH. V. TETTO.

TIZZONE. SUST. MASCU. Pezzo di legno abbruciato da un lato. Tizzone. Bunn. Onc. 1. 4. 39. Nero più che un tizzon, quand'egli è spento.

5. TIZZONE, diciamo pure a Quel legnusso o carbone mal cotto, che per non coore interamente affocato tra l'altre brace, da fummo. Fumaino-

lo , Fu**mmaiuolo** , Fumaiolo.

TOCCA. SUST. FRMM. Pietra tenera come gesso, di cui si servono i dipintori per dusegnare, mettendone in uno strumento piccolo di metallo, fatto a guisa di penna da serivere. Matita, Amatita. Az. Len. 3. 7. La matita prendere Potete, e notar questo.

TOCCALAPIS. SUST. MASCH. Srumento piocalo, fatto a guisa di penna da scrivere, nel quale si mette la matita per uso del disegnare. Matitatoio. Balbin. Dec. Cavatosi di tasca e matitatoio e carta, quivi al meglio ch'ei potette si acconciò a disegnare ec.

TOCCARE. YERB. ATT. Accordance l'un corpo all'altro, sioche l'estremité o le superficie si congiungano. Toccare.

- Giugners. Toccare. Rim. Bunt. 2. 8. La fanciulletta, che non tocca ancora Gli otto o nov'anni, al fusarel s'adatta.
- 5. 2. Toccars, per metaf. si dice anche di cose incorpores, e vale Misovere, Inspirare, Stimolare. Toccare. Bocc. Nov. 28. 6. Questo ragionamento con gran piacare tocci l'animo dell'abbate.
- S. 3. Toccare, vale ancora Terre, Levar via. Toccare. Bocc. Nov. 15. 32. Senza alcuna cosa toccare, quindi deliberò di partirsi.

5. 4. Toccare, parlandosi di bestie, vale Selleciterle percuotendole. Toccare.

Vrr. S. Gio. Batt. 21. S. Giovanni sapea troppo bene la via, e andava innanzi toccando l'asinello.

5. 5. Toccars, vale anche Dare spinta con checchessia. Toccare. Stor. Bart. 95. E quando lo vento gli toccava quelli albuscelli ec., le fronde di quelli alberi facevano melto dilettevole

suono.

S. 6. Toccars, vale extandio Appartenere, Aspellarsi. Toccare. Bocc. Nov. 10. 4 Questa ultima povella di quelle d'oggi, la quale a me tocca di dover dire, veglio che ve ne renda ammaestrate.

S. 7. Toccare Mecuna cosa ad uno . si dice quando quegli l'ottiene, o la conseguisce. Toccare. Bocc. Nov. 16. 13. Toccò per avventura tra l'altre cose in sorte ad un messer Guasparrin d'Orria la balia di madama Beritole.

S. 8. Toccarz, perlandosi di tasse o simili, vale Dover pagare. Toccare.

- 5. 9. Toccare con le mani, vale Certificarsi, Chiarirsi di checchessia con dimostrazione sicurissima. Loccare con mano. Fig. Tatw. 2: 3. Prima bisogna toccarlo con mano, e poi cre-
- 5. 10. Toccare Denari, vale Ricevere, Pigliar danari, per so più vendendo la sua mercanzia. Toccare danaro.
- S. II: TOCCARE IL FONDO DI ALCUNA cosa, vale Saperia bene e per fondamento, Chiarirsene. Toccar fondo, Toccare il fondo. Car. Lett. 1. 99. Avanti ch' io risponda a V. S., ho voluto toccar fondo di quel ch'ella Thi scrive.
- 5. 12. Toccare il cielo col diro, vale Esser felice, Aver tutt' i suoi con tenti. Toccare il ciel col dito, Toc-- care il ciele. Marm. 7.47. A lui parve toccare il ciel col dito.
- 5. 13. Toccare il cuore, vale Convincere, Compungere, Convertire. Toccare il cuore. Cecch. Esalt. Ca. 4. 4. Tocchigli il cuore Dio, sicch'ei conosca La verità, che 'l può sar beato.
- 5. 14. Toccare il cuore, talora vale Muovere a compassions. Toccare il cuore. Ovid. Pier. Ma se per axven-

tura le mie parole ti toccheranno i CHOIS , ec.

- S. 15. TOCCARE IL POLSO, @ LO PUZO, vale Riconoscere il polso, ad effetto d argomentarne la qualità delle forze, e della febbre. Toccare il polso, Toccare il braccio. Sen. Ben. Vanch. 8. 17. La onde a un medico, il quale non u altro che toccarmi il polso, e mi pine nel numero di coloro ch'egti guarda e passa ec., non debbo io di più cosa nessuna.
- S. 16. TOCCARB IL POISO A UNO, Figuratamente vale Tastario, Indagen come la pensa su checchessia. Toccare il polso d'uno. Can. Lett. 1880. 2 63. Iersera ebbe Ternone un corriere di Venezia ec. e oggi è ito di nuovo al Papa a toccargli il polse.

S. 17. Toccare il tamburo, o la casu, vate Suonare il tamburo. Toccare il tamburo, Toccar la cassa. Malu. 3. 56. Pa intanto nel castel toccar a cassa, E inalberar la 'osegna del car-

roccio.

S. 18. Toccare La Mano, vole Solder affeltwooamente pigliando altrui pa k mano. Toccare la mano. Bers. Osc 1/14. 57. Un gran baciare , un gra toccar di mani Si fer di poi che sebber conosciuto.

- 5. 19. Toccare il vivo, vale Office re nella parte più delicata e senikle; e figuralamencie si dise dell'Arrecare altrui grandissimo dispisce con parole o molli pungenti. Tocar sul vivo, Toccare nel vivo. Tac. Dat. Ann. 224: Spesso il motteggiava co facezie amare, che quando toxan 🚅 vivo si conticcano nella memoria.
- S. 20. NON TOCCARE IL CUED LA CI MICIA, dicesi di Chi ha gi gressa. Non toccere il cui la cascia. Bocc. Nov. 32. 15. Alberta 5 parti, ed elia rimase facendo si gra gailoria , che non le toccava il c **la camicia.**
- S. 21. NON TOOCARE LA TERRA COPIEN. si dice di Chi ha grande allegrezzi o pruova qualche gran piacere in i cuns cosa. Non toccar terra. Mais 7. 44. Ei che son tocca per leur terra, Entra nel borgo e in gabba

si ricerra.

TOCCATA. sust. FEMM. L'axions del toccars. Toccata, Toccamento.

TOCCATINA. DIM. di TOCCATA. Piccolo teccamento. Toccatina. Malm. 1. 72. Rizzato il piè con gran prosopopea, Ed una toccatina di cappello.

TOCCO. SUST. MASCH. Colpo che dà il battaglio della campana. Tocco; e si pronunzia coll' O stretto.M. VIL. 64. Avendo ordinato col campanaio della torre che per ogni uomo che venisse a cavallo, desse un tocco.

Vedere a chi tocchi in sorte alcuna cosa; il che si fa alzandosi da ciascumo uno o più diti a suo talento, e facendo cader la sorte in quello in cui termina la cuntazione, secondo il numero de' diti alzati. Fare al tocco. Buon. Tanc. 4. 9. E' facevano al tocco ec. Per chi avea a morir prima di loro.

S.2. Tocco DI CARNE, vale Pezzo di carne.
Tocco; e si pronunzia coll' O largo.
Non vogliamo lasciar di avvertire che
Tocco toscanamente non si dice solo
della carne, come appresso di noi, ma
ancora parlandosi di pane, cacio, e simili.

TOCOLIARE. VERB. ATT., NEUT. & NEUT. PASS. Muovere, Muoversi in qua e in ld. Tentennare, Dimenare, e familiarmente Far la ninna nanna. Bocc. Nov.15.21. All'uscio della casa ec. se ne andò, e quivi invano lungamente chiamò, e molto il dimenò e percosse. Malm. 8. 18. Più giù da banda un tavolin si vede Che su' trespoli fa la ninna nanna:

TOLETTA. sust. Femm. È gallica voce, la quale si usa in più significazioni; e per maggior chiarezza le esa-

mineremo ne' paragrafi.

S. 1. TOLETTA, dicesi Quella tavola ricoperta di tovaglie finissime, sopra della quale sono tutti gli arnesi necessari a pettinare ed ornar le donne; e questo arnese essendo venuto a noi di Francia, ha ritenuto il suo gallico nome, e dicesi da tutti comunemente Toletta.

S. 2. TOLETTA, si prende pure per l'Aeconciatura del capo, dicendosi comunemente LA TOLETTA DI TESTA; 4 vuolsi dire Acconcistura.

5. 3. Teletta, dicen pure alla Veste, e a tutti gli ornamenti che portano indosso le donne e gli uomini ancora; e suol dirsi: La tal signora Ha Fatto stasera una magnificata roletta: Voi, signore, avete una toletta molto ricencata oggi; e si ha a dire: La tal dama, o signora, stasera si è magnificamente ornata; Voi vi siete ornato con molta, o squisita eleganza; vi siete elegantemente raffazzonato, o ressettato.

S. 4. FARB TOLETTA, & Pettinere i ca-

pelli. Acconciarsi.

S. 5. FARE TOLETTA, dicesi pure per significare l'Ornarsi, il Vestirsi, Mettersi in dosso gli ornamenti. Ornarsi, Raffazzonarsi.

TUMBAGNO. v. BOTTE, 5. 4.

TOMBO'. SUST. MASCH. Arness di drappo, o simile, che cala sopra il letto, s lo circonda. Padiglione.

S. LETTO A TONBO, vale Letto che ha il padiglione. Letto a padiglione.

TOMBOLA e TOMMOLA. SUST. FEMM. Sorta di giuoco, che si fa con cartelle di quindici numeri presi dall'uno a novanta, e nel quale vince colui che ha la cartella, i cui numeri sono i primi ad essere estratti. Tombola.

TOMO. SUST. MASCH. Trattandosi di libri, vale Parte o Volume. Tomo.

TOMO. ADD. Detto di nomo, vale Che poco parla. Taciturno. Buon. Firm. 4. 21. Le savie, o'n sulle baie Taciturne o loquaci.

TOMOLO e TUMMOLO. SUST. MASCH.

Vaso col quale si misura grano,
biade, e simili; ed ancora La quantità della cosa misurata. Moggio,
Staio: e al plurale escono in A.D.n.
Comp. 3. 92. Dati furono loro florini tremila, e quaranta moggia di
grano. G. VIL. 12. 2. Quest' anno
valse lo staio di grano 20 soldi.

TOMPAGNO & TUMPAGNO. SUST. MA-

SCH. V. BOTTE, S. 4.

TONARE. VERB. NEUT. Lo strepitar che funno le muvole. Tonare, Tuonare. Tonnina e Tonnino. Sust. Femm. e mascr. Salume fatto della schiena del pesce tonno. Tonnina. Fr. Sacce. Nov.

145. Mangiando coi Procesta un di di quaresima coi cavolo e colla tonnina.

S. FARE TONNINA DI UNO, vale Tagliarlo a pezzi. Far bracinole d'alcuno. Malm. 1. 21. Bellona, ch'ha il medesimo capriccio Di far bracino-

le, va col sarrocchino.

TONNO e TUNNO. SUST. MASCH. Pesce di mare grande e tondo a guisa di fuso, di color grigiccio, con testa piccola e bocca larga, la cui carne è squisitissima al gusto e fresca e salata. Tonno. Benn. Onl. 2. 13. 50. Quivi eran tonni, quivi eran delfini D'ombrine e pesci spade una gran schiera.

TOPPUTO. Ann. Aggiunto di Galline, che abbiano quasi un cappello di penne, per le quali si distinguono dalle altre. Cappelluto. Cecch. Esalt. Cr. 1. 4. Monna Ciondolina ec. dava tre galline nere grandi Per averne due nane e cappellute, Perchè eran brizzolate.

TORCERE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. V. STORCERE.

TORCETTA. proc. di TORCIA. Torcetta, Torchietto.

- TORCHIO. SUST. MASCH. Strumento da stampare, o da premere. Torchio. CARL. Fior. 150. Un'opera di un florentino autore, che tosto fia sotto il torchio.
- S.I. Torchio, dicesi anche lo Strettoio in cui si pongono i libri per poterli tondere. Torchio, Torcolare, Torcolo. Buon. Fien. 4. 5. 6. Non vorrei che 'n volermen risarcire E 'n rimetterlo in torchio, Me'l ritosasse in guisa Che le postille n'andasser disperse Lucubrate da me con tanto studio.
- S.2. Tobehro, diciamo anche a uno Strumento di legno, che stringe per forza di vite, e serve per uso di spremere uve, o altro. Strettoio. Pallab. CAP. 20. Facciasi torni e strettoi da spriemere secondo ch' è usanza del paese. Ci piace pure di qui aggiungere che il luogo dove si premono le uve toscanamente dicesi Palmento.

TORCIA. SUSŢ. FEMM. Candela grande,

e come formata di più candele. Torcia, Torchio, Doppiere. Bocc. G. 1. R. 8. Fatti i torchi accendere, comandò che ciascuno ec. si andasse i riposare. Buon. Fien. 5.3.8. Sotto a luce di gran fuste e torce.

cia grossa fatta per lo più di reina che serve a far lume la notte; de così detta perchè resiste al venta Torcia a vento. Malm. 3. 29. Sul in bigoncia con due torce a vento. Acciò lo legga ognun pro tribumbi

S. 2. TENERE LA TORCIA. V. TENERE

J. 21.

TORCICUOLLO. sust. MASCH. Dicenti Reumatismo di alcuno de' smuscoli di collo, pel quale non possiamo muvere senza dolore e liberamente la # -sta. Torcicollo.

TORCIMUSSO. sust. mascn. Stramenta. col quale si piglia il labbro di supra al cavallo, e si strigne, perchè sit fermo. Morsa. Pallad. Marz. 27. Na la cavalla scalcheggiasse, e impallase, affatichisi un poco colle morsa.

TORCITURO. SUST. MASCH. Lo stesso de

TORCIMUSSO. Morsa.

orte piegato in arco, che serce pe istrignere e serrar bene le funi, ce le qua'si legano le some o coea simble. Randello. Cirif. Calv. 3.84. Le soma col randel tanto si strinse, chi si accordaro insieme a scaricalle.

TORNARE. VERB. NEUT. Incammine si, Prender la via verso il lugi onde altri prima si era partito. Ta-

pare.

S. Tornare, vale anche Ripigliare, o Recuperare le cose già tralasciate o padule. Tornare. Petr. Son. 21. Estornando all'amorosa vita, Per arvi bel desio volger le spalle, Invasse per la via sossati e poggi de TORNATO.

TORNATO. ADD. da TORNARE To-

TORNESE. SUST. MASCH. Spezie di meta. Tornese. Fr. Sacch. Rim. 58. Reputandoli men che due tornesi.

nio. Torniare, Tornire. Buos. Fier 3. 4. 8. Impotenti a ricever buos.

forma, Difficili a tornite.

TORNIERE. PARTE. MASCH. Colui che lavora al tornio, Maestro di tornio. Torniero, Torniaio. Buos. Fign. 3. 4. 8. Ecco venir legnami, ecco un torniaio.

TORNO & TUORNO. SUST. MASCH. Ordigno, sul quale si fanno diversi lavori di figura rotonda, o chè tendono a quella, si di legno, si di osso, e si di metallo. Tornio, Torno. Bemb. Stor. 1. 12. Si portavano intorno due bossoli fatti a torno a' gentiluomini che per le panche sedevano del gran consiglio.

TORRE. SUST. FEMM. Edificio eminente assai più alto, che largo. Torre.

TORRETTA. DIM. di TORRE. Torretta, Torricella, Torricciuola.

TORRIONE. ACCRESC. di TORRE. Torre grande. Torrione. M. VIL.9. 5. Fece prendere il torrione che dava entrata alla rocca.

TORRONE. SUST. MASCH. Confezione di mandorle, mele ed albume, ridotta a candidezza e a sodissima consistenza. Torrone, Mandorlato. Salvin. Firm. BUON. 4. 5. 25. Mele di Spagna, ch' è bianco, e si mette in quella confezione di mandorle, che per la forte presa che fa col mele si domanda torroné, e di cui ne vengono le scatole.

TORTIELLO. SUST. MASCH. Vermena verde, la quale, attorcigliata, serve per legame di fastelli e di cose simili. Ritorta, Ritortola. Bern.Orl. 1. 22. 12. E alla prima quercia che ha trovato, Stretta la lega con ra-

mi e ritorte.

TORTIERA. SUST. FEMM. Vaso di rame piano e stagnato di dentro, dove si cuocono torte, migliacci, e simili cose. Tegghia, Teglia. Ca. 6. 19. 1. Si confetti la sua polvere (della bistorta) con albumi d'uovo, e si cuoca sopra una tegghia, e si dia allo 'nfermo.

TORTO e TUORTO. SUST. MASCH. Ingiusta pretensione; contrario di Ragione.

Torto.

5. I. AVERE TORTO, O TUORTO. Non aver ragions, Esser dalla parte dell'ingiustizia. Avere il torto. Benn. Ont. 1. 4. 3. Non so chi s'abbia il tor-10, o chi I diritto.

S. 2. DARR TORTO, O TWORTO AD UIcuno. Giudicare in disfavore di alcuno. Dare torto, Dare il torto. An. Fun. 17. 109. Se non che il re Agramante diede torto A Rodomonte.

5. 3. FARE TORTO, & FARE NO TUORTO 10 uno. Offendere, Recare ingiuria o danno ad alcuno. Fare torto. Nov. Aur. 9.2. lo non ti fo torto; e, s' io lo ti fo, sianne dinanti alla signoria.

TORZELLA. SUST. FEMM. Sorta di erbaggio, che serve di alimento usitatissimo all'uomo. Cavolo. Nov. aut. 94. 2. Una mattina passava la detta fante con un paniere in capo pieno di cavoli.

TORZILLO. DIM. di TORZO. Cavolo tenero. Cavolino. Bocc. Nov. 72. 7. Cominciò a neltar sementa di cavolini.

TORZO & TURZO. SUST. MASCH. Lo siesso che TORZELLA : e si dice de cavoli

molto grossi. Cavolo.

S.1. Torzo e Turzo, dicesi Il fusio di alcune piante, e più comunemente si dice del cavolo fiore, del cavolo cappuecio e simili. Torso, Torsolo. G. Vil. 7. 7. 3. Convenne che vivessero di cavoli , e lor cavagli di torsi.

5.2. Torzo, diciamo pure a Ciò che rimane delle frutta, come di pera, mela e simili, dopo averne levata intorno intorno la polpa. Torso, Torsolo. PAL-LAD. Gittando via i cuoi delle mele cotogne, e gittando il torso, mipuzza trito.

TORZO. ADD. V. TURZO.

TORZUTO. ADD. Dicesi ad Uomo robusto, di forti e grosse membra. Atticciato, Tarchiato, Fatticcio, Toroso. Cron. Vell. Matteo ec. è piccolo e tarchiato della persona, e trae dal padre.

TORZONE. PARTE. MASCH. Frate servente. Torzone.

TOSARE. VERB. ATT. & NEUT. PASS. Tagliar la lana alle pecore, e i capelli e i peli agli uomini, e simili. Tosare, Tondere. Fiox. ITAL. 124. Alcuna volta si tosavano i capelli e la barba.

S. 1. Tosarz, vale pure Ritondare, Tagliare sull'estremità in giro egualmente. Tosare.

S. 2. Tosare, dicesi pure della Moneta, a cui per frode è stata intorno intorno tolta una parte. Tosare. Salv. Granca. 2.5. Ma come le monete spesse volte Si falsapo e si tosado ec. Così avvien degli uomini.

TOSATO. ADD. da TOSARE. Tosato, Ton-

duto.

TOSATORE. PARTE. MASCH. Colui che tosa la lana, i capelli, e simili. Tosatore.

S. Tosatore, dicesi pure a Chi per frode tosa le monete. Tosatore. Band. ant. Procedere contro agli tosatori ed incettatori di simili monete.

TOSATURA. sust. FEMM. Il tosare, e la Materia che si leva nel tosare. Tosatura, Tonditura. Salvin. Disc. 2. 482. Questi nuovi Romani, al contrario degli antichi, che stettero più di 400 anni senza barbieri, mostravano colla tosatura l'esser romani.

TOSONE. SUST. MASCH. Quel segno che portano al collo alcuni cavalieri; e l'ordine di tal cavalleria dicesi del Tosone, o del Tosone di oro.

Tosone; Toson d'oro.

TOSSA. SUST. FEMM. Espirazione veemente, sonora ed interrotta, per lo più 'cagionata da irritazione fatta ne' nervi del polmone. Tosse.

S. Tossa secca. v. SICCO. §. 4.

TOSSELLA. DIM. di TOSSA. Tosserella. Red. Lett. 2. 193. Solo si lamenta V. Si Illustr. di una poca di tosserella che di quando in quando si esaspera.

TOSSARE. VERB. NEUT. Mandar fuori con veemenza e con suono interrolto l'aria dal polmone, o volontariamente per cacciare ciò che irrita i nervi di questo viscere, o necessariamente per effetto della materia irri ante: Tossire. Fr. Sacch. Nov. 178. In quelli di infreddarono si della gola, che non faccavo altro che tossire.

TOSTO. ADD. V. TUOSTO.

TOVAGLIA. SUST. FEMM. Pezzo di panno lino o di bambagia, per uso di rascingarsi, o nettar le mani; la faccia, e simili. Sciugatoio. Trat. gov. FAM.29. Corra presta per lo sciugatoio, gli stropicci il capo tutto molle.

TOZZA. v. TOZZO.

TOZZARE. VERB. NEUT. e KEUT. 115.

Il percuotere o ferire che famo a
animali cornuti. Cozzare. Dant. In
32. Come due becchi Cozzaro inse
me; tanta ira gli vinse.

S. 1. Tozzare, per similit. vale and Percuotere, Urtare. Cozzare.

S. 2. Tozzare a lo muro, o simili, è cesi di Chi tenta cose impossibili si mette a contrastare con chi è pi potente di se Cozzare col muro, o compricciuoli. Malm. 12. 2. Senza stati voler cozzar col muro.

TOZZARELLA. DIM. di TOZZA. Rimi suglio dell'estremità d'intorno del per Orliccio. Alleg. 264. Io me ne le colà per un orliccio Di pane, e volta

tier con esso stento.

TOZZO. ADD. Aggiunto di Cosa, che bia grossezza e larghezza soverita rispetto alla sua altezza. Tozzo.

TOZZO o TUOZZO, e TOZZA. SSI. MASCH. e FEMM. Pezzo di pane. Tozza. SSI. Luig. Pulc. Bec. 20. Almanco, asi al can, mi dessi un tozzo.

e si dice propriamente del Bassa alle porte per farsi aprire; e si ralmente d'ogni altra cosa de percuota, o che renda suono. Picchia Bussare. Bocc. Nov. 15.22. In visia la ta sonnacchiosa fattasi alla finesti proverbiosamente disse: chi para laggiù? G. VIL. 8. 12.5. Quali detti priori uscirono dell'ufficio furono loro picchiate le panche la tro colle caviglie, e gittati sassi

S.1. Tozzoliare co'piedi, vale Andri casa di alcuno con presenti, pari essendo le mani impacciate, è seri sario picchiare co' piedi Picchiar piedi, Picchiar l'uscio co' piedi.

Mente, o per far volgere altru d'a per avvertirlo, quasi con centirio checchessia. Tentare. Dant. Inf. Poi mi tentò, e disse: ec.

di conoscere l'animo altrui per la guisa. Tentare, Tastare. fill Ir. 900. Per questa fidanza non volsi tastare, nè tentare, pè fi

legati, nè per ambasciadori, ma io in persona volsi venire.

TOZZOLIATA. sust. remm. Percossa fatta per lo più all'uscio. Picchiata.

TRABBALLARÉ. VERB. NEUT. L'Ondeggiare che sa chi non può sostenersi in piedi per debolezza, o per altra cagione. Traballare, Balenare, Burcollare, Tentennare. Fir. As. 282. Il soldato, traballando ad ogni passo, appena sostenendosi sopra di un suo bastone ec., se ne venne così pianamente alla città. Franc. Sacch. Nov. 59. Erano già stati quarantadue ore senza mangiare e senza bere, avendovi di quelli già, che cominciavano a balenare.

se che mal posano, e che non istanno ferme su'sostegni loro. Traballare.

TRABBUCCO. SUST. MASCH. Luogo fabbricato con insidia, dentro al quale si precipita a inganno. Trabocchetto, Trabocchello. Buon. Fier. 1. 4. 6. Avverti a quella porta, che sotterra Pel fondo della torre presta il passo Per ire al trabocchetto.

TRACCHEGGIARE. verb. neut. Indugiare, Temporeggiare, Prender tempo. Traccheggiare. Alleg. Pros. Dopo aver traccheggiato per due mesi,

comparve ec.

S. Traccheggiare, attivam. vale Tenere alcuno a bada, o a trastullo, dandogli parole; e dicesi de' debitori, e simili. Tranquillare. Varch. Ercon. 77. Quelli che sanno trattenere con parole coloro, di cui essi sono debitori, e gli mandano per la lunga d'oggi in dimane, promettendo di volergli pagare e soddisfare di giorno in giorno, perchè non si richiamino di loro, e vadansene alla ragione, si dicono saper tranquillare i lor creditori.

TRACCHIA. SOST. PEMM. Voce che si usa quasi sempre nel numero del più, per significare certi Ingrossamenti delle glandole linfatiche, o conglobate della parte inferiore della faccia, e della superiore del collo, i quali vengono assai tardi a suppurazione, e dopo di essa si apreno piaghe perti-

naci che si chiudono tardi e con cicatrici deformi. Scrosola. Ca. 6. 13. 1. Di quella (radice dell'acetosa) si sa impiastro alle scrosole, sicchè si dice che se la radice sua si appicchi al collo di quello che ha le scrosole, che gli vale.

TRACENA e TRACINA. SUST. FEMM. Picciola postema che si produce nella cute. Ciccione, Fignolo, Carbonchio, Carbonc, Antrace. M. Aldobr. Le ventose che si pongono in sulle reni, sì son buone alle posteme delle cosce, e a doglie di piedi, e a ciccioni. Lib. cub. malatt. Impiastra sopra del fignolo il grasso del cappone."

TRADIMENTO e TRADEMIENTO. sust. masch. Il tradire. Tradimento.

TRADIRE. VERB. ATT. Usat' fraude contro colui che si fida. Tradire.

TRADITORA. PARTE. FEMM. Che tradisce. Traditora, Traditrice. Car. rart. 1. LETT. 100. Le traditore sanno di esser tenute le più belle di Roma.

TRADITORE. PARTE. MASCH. Chi tradisce. Traditore.

TRAFECANTE e TRAFICANTE. PARTE.

MASCH. Colui che traffica. Trafficante.

DAV. CAMB. 104. Risultante dal molto commercio e intrecciamento dei trafficanti.

TRAFICARE e TRAFECARE. VERB. NEUT.

Negoziare, Esercitar la mercatura e

si per conchiudere e tirare a fine qualche negozio. Trafficare, Trattare.
Bongs. Onig. Fin. 301. Si sa per certo ch'elle si facevano dentro nelle città e in luoghi comodi ec. a trafficare lor faccende, e passeggiare e trattenersi.

J. 2. TRAFICARB IL VINO, dicesi del Trarlo della botte e de' barili per metterlo ne' fiaschi. Travasare, Infiascare. Soder. Colt. 114. Si colgono i grappoli interi, e si premono bene nel tino ec.; e subito, cavatone più netto che si può, ec. s' infiasca.

TRAFICHINO. PARTE. MASCH. Colui che volentieri s'intriga in ogni cosa. Faccendiere, Traforello, Traforellino. Fir. As. 12. Perciocchè Lupq, che è uno de' primi faccendieri di questi paçsi, l'avea il di innanzi mercatato.

TRAFICO. SUST. MASCH. Il trafficare. Traffico.

TRAFIGGERE. VERB. ATT. Trapassare da un canto all'altro, ferendo o pu-

gnendo. Trafiggere.

S. TRAFIGGERE, vale pure Pugnere o Affliggere con modi spiacevoli e detti mordaci, o con cosa che arrechi noia e disgusto. Trafiggere Fr. SACCII. Nov. 203. Il Papa udendo costui, e sentendosi trafiggere ec., diede sorridendo certe scuse.

TRAFILA. SUST. FEMM. Strumento ch'é come une grosse pale di ferro, pie-na di fori di diverse grandezze, pei quali si fanno passere i metalli, per ridurgli in filo, ed a maggior sotti-gliezze. Trafila, Filiera. BART. RICR. SAV. LIB. 1. Cap. 12. Quel gambo (del tulipano) liscio, erto, sottile: le trafile nol tirerebbero più eguale.

TRAFORARE, verb. ATT. Forar da una banda all' altra. Traforare. B. Cell. Oref. 29. E ciò fatto si potrà cominciare a traforare alcuna di quelle rosette che saranno nel compartimento dell' opera.

TRAFORATO. ADD. da TRAFORARE.

Traforato.

TRAINIELLO. SUST. MASCH. Inganno malignamente e astutamente fabbricato. Tranello, Trama. Cron. Morel. 265. Simili tranelli, e molti altri si usa-

no per giugnere il compagno.

TRAINO. SUST. MASCH. Quel peso che tirano in una volta alcuni animali, come buoi, cavalli e simili, a ciò addetti. Traino. Traino. Varch. Stor. 14. 509. Si deliberò che d'ogni traino di legname che si conducesse alla città, si pagasse una certa tassa allo spedale di Santa Maria Nuova.

S.1. Traino, si dice ancora allo Strumento sopra del quale è imposto il carico che si trascica da buoi, cavalli, e simili. Traino, Treggia. Lie. Viagg. Caricano questi traini, e poi toccano le bestie, cioè i cavalli e le vacche, verso il monte alla largura.

S. 2. TRAINO DE LA CARROZZA, dicesi a quell' Arnese, il quale suole apere

due o qualtro ruote, ed un timone; e, tirato per solito da cavalli, seu a portar persone altorno. Carro.

TRAMA. SUST. FEMM. Le fila da rimpier la tela. Trama. But. Par. 17
101. Trama è la tessitura della tela
che si tesse nell'orditura, e compila tela.

S. TRAMA, vale ancora Disegno, Moneggio occulto o ingannevole. Trama MALM. 11. 5. Questa è trama di qui che tradimento.

TRAMARE, VERB. ATT. Riempier la te la colla trama. Tramare.

S. TRAMARB, per metaf. vale Far tratati e protiche. Tramare. An. For 1. 51. Ma alcuna fizione, alcuno in ganno Di tenerla in speranza ori sce e trama.

TRAMIEZZO. SUST. MASCH. Ciò che tra l'una cosa e l'altra é posta di mezo per dividere, o scompartire, o destinguere. Tramezzo, Trannezza. Boos Fier. 3. 3. 12. Ha per transemo de mur soprammattone.

TRAMONTANA. sust. PRMM. Ventoprocipale settentrionale. Tramontana, Brea, Aquilone, Rovaio, Ventavela

TRAMORTIRE. vers. neur. Venir et no, Smarrire gli epiriti. Tramortire Bur. Fa comparazione del tramortire de la morire, dal quale non ha deferenza, se non che'l tramortire de ra a tempo, e'l morire dura ser pre, che mai non si ritorna.

TRAMORTITO. ADD. da TRAMORTIEL
Tramortito. Bocc. Nov. 16. 6. Tramortita, il marito e i figliuoli che
mando, cadde in sul lito.

TRAMUTA, SUST. FEMM. Il tramuta.
Mutazione. Tramuta, Tramutames

TRAMUTARE. VERB. ATT. Muter is luogo a luogo, Far cambiar luos Tramutare.

forma. Trasformarsi. Peta. Carz i 6. E non si trasformasse in verselva.

TRANSAZIONE. SUST. FRAM. Trett:
Composizione, Patto ec. fatto tra
parli, per issuggir lite, o per ter
narla di accordo. Transazione.

TRAPANARE. VERB. ATT. Forest C

trapano. Trapanare.

5. TRAPABARE, vale ancora Avvolgers il filato in sut naspo, che da noi i dello Trapanaturo, per formarne la matassa. Annaspare, Innaspare, Inaspare. Bur. Inf. 23. 1. Si sa popendo lo filo dal govito alla mano, o

innaspando coll'aspo.

TRAPANATURO 6 TRAPENATURO. BUST. MASCH. Strumento fallo di un bastoncello con due traverse in croce, contrapposte, e alquanto distanti tra loro, sopra le quali si ferma. Aspo, Naspo. Cecch. Danz. 2. 2. Tientelo a mente : tu crederai fare Un aspo, e tu farai un arcolaio.

S. Avere le gambe a trapanaturo, vale Avere le gambe storte. Aver le

gambe a balestrucci.

TRAPANO. SUST. MASCH. Strumento con punta di acciaio, col quale si fora il ferro, la pietra, e simili. Trapano.Minucc. Malm. 6. 45. Trapano. Specie di succhiello o foratoio atto a bucar pietre, ferro, ed ogni altra materia, per dura che sia, e si ado. pera facendolo girare con una corda.

TRAPELARE. VERB. NEUT. Scappare il liquore, o simili, dal vaso che lo contiene, uscendo per sollilissima fessura. Trapelare.Pathab. Magg. 11. E questo s'incorporerà con quello, e diventerà un corpo, e non trapelera

mai di lui alcuno umore.

5. 1. TRAPELARE, disesi pure di Persone o di Cose che escano o passino insensibilmente, senza che altri se ne avvegga. Trapelare. Demeta. Segn. 76. Partoriranno la medesima leggiadria, la qual trapela quasi nascosamente da quella soavità.

2. Trapelare, allivamente vale Comprendere anche da minimi indizi, Discoprire anche leggiermente. Trapelare. Gon. Long. Saz. 17. Appunto sembra che allora ottima sia la figura, quando non si trapela quest' istesso, che

ella sia figura.

TRAPOLA e TRAPPOLARIA. SUST. FRMм. Insidia, Trama. Trappola. Circ. GELL. E ora vien ghignando alla volta mia; qualche trappola ha ei tesa. TRAPOLEIARE. v. TRAPPULIARE.

TRAPOLIERE, TRAPOLINO & TRA-POLONE. PARTE. MASCH. Chi trappola, Ingannatore, Giuntatore. Trap-

poliere, Trappolatore.

TRAPPETARO. PARTE. MASCH. Colui che lavora nel fattoio per fare l'olio. Fattoiano. Lib. cur. malat. Questo rimedio è noto ad ogni fattoiano, che stima il grossume del fondo dell'inferno più che l'olio, che vi galleggia.

TRAPPETO & TRAPPITO. SUST. MASCH. Animale quadrupede, che va e vive sollo terra per lunghe lane che esso

si scava. Talpa.

TRAPPETO. sust. masch. Luogo , dove si tiene lo strumento col quale si ammaccano le ulive. Fattoio, Infrantoio. Pallad. cap. 20. lii. Del fattoio da olio, e del suo sito.

S. TRAPPETO, dicesi pure lo Strumento, con cui si ammaccano le ulive. Infrantoio. Fr. Spech. Rim. 10. I'so che avete il cape nel fattoio ec., Tra l'olio, tra l'ulive e lo 'nfrantoio.

TRAPPULIARE. VERB. ATT. Ingamare con alcuna apparenza o dimostrazion di bene. Trappolare. Cant. Can. OTT. 38. Chi più s'ingegna Trappolare altri, più piglia de' granchi.

TRAPUNTO. Sust. Masch. Lavoro fallo con punta d'ago, Spezie di ricamo. Trapunto.

TRASCURAGGINE. SUST. PEMM. Il trascurure, Negligenza. Trascuraggine, Trascuratezza, Trascurataggine.

TRASCURARE. VERB. ATT. Usar trascuraggine e negligenza , Trasandare , Mellere in non cale. Trascurare.

TRASCURATO. ADD. da TRASCURARE; e si usa anche come sust. parlando di persona, e vale Negligente, Disattento, Spensierato. Trascurato. VETT. COLT. 48. Il che non interverrà mai, se non a un molto trascurato contadino.

TRASECOLARE. VERB. NEUT. Oltremodo maravigliarsi, Stupirsi. Trasecolare.

TRASETICCIO. ADD. Dicesi a Persona, che con maniera e con galanteria s'introduce agevolmente appresso chicchessia. Entrante. Segner. Paneg. 377. Quanto egli fosse nel suo trattar manieroso, entrante, essicace ec.

TRASPARENTE. ADD. Dicesi a Cosa per la quale passa splendore, o altra simil cosa visibile. Trasparente, Diàfano. Dant. Par. 3. Quali per vetri trasparenti e tersi ec. Tornan de'nostri visi le postille.

TRASPARIRE. VERB. NEUT. Lo apparire che fa alla vista lo splendore, o altra cosa visibile, penetrando per il corpo diafano. Trasparere, Traspa-

rire.

S. THASPARIRE. figurat. è lo stesso che TRASPIRARE in sentimento del S. v.

TRASPIRARE. VERB. NEUT. Mandar suora per evaporazione sottilissime particelle; e dicesi particolarmente de corpi degli animali. Traspirare.

S. TRASPIRARE, che dicesi pure TRA-SPARIRE, per similit. si dice di Cosa occulta, che cominci a farsi ma-

mifesta. Traspirare.

TRASPORTARE. VERB. ATT. Portare da un luogo a un altro, Far mutar luo-

go. Trasportare.

S.I. TRASPORTARE UNO A QUALCHE COSA, vale Essere ad uno cagione di far qualche che cosa. Trasportare uno a checchessia.

- 5. 2. Trasportansi, neut. pass. vale Sentir dolcezza, diletto di qualche cosa; e dicesi per modo di esempio: lo mi Trasporto quando sento la musica, sono rapito, me ne vado in dolcezza, me ne vado in brodo di succiole; ma quest' ultimo è modo familiare e basso.
- S. 3. TRASPORTARSI ALLA COLLERA, ALLO SOBGNO, e simili, e TRASPORTARSI assolutamente ch' è più in in uso, vale Esser vinto, Farsi vincere dalla collera, dallo sdegno, e simili. Lasciarsi, Farsi trasportare o traportare o straportare alla collera, allo sdegno, ec. Bocc. Nov. 46. 18. Tu ti lasci agli impeti dell' ira trasportare.

S.4. Essere TRASPORTATO PRR una cosa, vale Avervi propensione, Esser disposso a far quella. Inclinare a una cosa, o a fare una cosa, Essere inclinato o disposto.

TRASPORTO. SUST. MASCH. Il traspor-

tare. Trasporto, Trasportazione.

S. I. TRASPORTO, vale ancora Agitazio ne o Commozione di animo; e dias TRASPORTO DI AMORE, SDEGNO, ER mili. Eccesso, Movimento, Trasporta

5. 2. Trasporto, si usa pure gallicamente a significare Affetto; dicendosi premodo di esempio: Quegli eta gratarasporto per lo studio; Questa abbracciò il figlio con gran tre sporto: e si ha ad usare in iscamente lezza, Affezione, Affetto.

TRASTULLO. ADD. Dicesi ad Uni piacevole nel conversare, e che rar gra e fa ridere le brigate. Faceto.

S. 1. TRASTULLO, si usa pure in conva parte, e dicesi ad Uomo insta

e leggiero. Banderuola.

di niun conto, o degno di esser mos so in canzona. Lavaceci. Bocc. No. 61. 12. Non meno sufficiente la ceci, che fosse Giovanni Lotterine.

tanto. In questo mezzo. Tra tantanto. Guic. Stor. 2. 431. Erzo tra tanto raccolte a imola tute i genti così ecclesiastiche, come spanuole.

TRATTABILE. ADD. Dicesi ad Uomo in nigno, pieghevole. Trattabile. Mon.: Greg. L'uno di costoro sia potente e duro, e l'altro sia suddito e tra-

tabile, ovver benigno.

TRATTAMENTO. SUST. MASCH. Manier di trattare e di portarsi con alcumentatamento. Bocc. Nov. 16. 36. Vitaggio giornalesi del vil trattamento in consideratione del vilore del vil

del garzone ec.

TRATTARE. VERB. ATT. Si unisce poi lo più con gli avverbi Bene, o M. Le, o simili, e dicesi Trattare. Cuno bene o male, e vale Porto si seco amorevolmente, o villanemo o simile. Trattare, Trattar bene o le. Bocc. Nov. 69. 11. Trattiamo dunque loro e le lor cose, come poi e le nostre trattano.

S.I. TRATTARE, vale ancora Ragione Discorrere. Trattare. Pass. 37 questo parleremo più distesamente quando tratteremo della contrizione

S. 2. Trattare, vale pure Praticare o Adoperarsi per conchiudere o tirare a fine qualche negozio, Mettersi di mezzo. Trattare. G.Vil.9. 163. 1. Per far trattare accordo dalla Chiesa a' figliuoli del capitano di Melano.

S. 3. TRATTARE UNO, vale Dargli da mangiare e bere, Nutrirlo. Turatta-

re uno.

S. 4. TRATTARSI, neut. pass. vale Governarsi, Vivere, Portarsi. Trattarsi. Segner. Pred 20. 11. Solo il cristiano io ritruovo, che si vergogna di trattarsi da cristiano.

TRATTATO.sust.masch. Discorso compilato e messo in iscrittura. Trattato.

TRATTO. SUST. MASCH. Distanza, Spazio. Tratto.

S.1. TRATTO, vale ancora Qualità o modo di procedere conversando, trattando. Maniera, Tratto. Pros. Tosc. 21. Da questa sua fondata umiltà ne veniva la clemenza ec., la piacevolezza del tratto, l'incanto delle maniere.

S. 2. Exsere persona di nobili maniere.

Essere persona di bel tratto.

S. 3. Tratto, dicesi pure ad Azione fraudolenta, o astuta. Tratto. Fr. Sacch. Nov.213. Non fu netto il tratto che volle fare Cecco degli Ardalassi, come furono netti gli tratti del Gonnella.

TRAVACCA e TRAVACCHINO. sust. France masch. Arnese col quale si copre e si chiude il letto. Cortinaggio. M. Franz. Rim. burl. 2. 127. E dormii sodo sotto un cortinaggio.

TRAVAGLIARE. VERB. ATT. e NEUT. Lavorare, Faticare. Travagliare. Non
vogliamo tralasciare di dire che a noi
pare che Travagliare in sentimento di
Lavorare, sia da adoperar solo parlandosi di lavori manuali, che richiedono grande e grave fatica.

TRAVAGLIATO. ADD. da TRAVAGLIA-

RE. Travagliato.

S. TRAVAGLIATO, dicesi di Uomo ammalato ed in pericolo di vita. Gravemente infermo; Infermo, Malato a morte. Bocc. G. 1. NOV. 1. Così subitamente di casa nostra, ed infermo a morte, vederlo mandar fuori.

TRAVAGLIATORE. PARTE. MASCH. Di-

ratore, Operaio. È qui da avvertire che Operaio dicesi di Chi lavora la terra, e di qualsivoglia altra arte o mestiere; e Lavoratore dicesi propriamente di contadini che lavorano la terra. Annot. Vang. E fa' che la fatica del tuo operaio non rimanga a te. Bocc. Nov. 20. 16. Se voi aveste tante feste fatte fare a' lavoratori che le vostre possessioni lavorano, quante ec.

TRAVAGLIO. SUST. MASCH. L'operare, e L'opera stessa fatta o da farsi. Lavoro, Fatica. Red. Lett. 2. 22. Mi prenderò l'ardire ec. di chiederle consiglio sopra alcune mie fatiche sopra

i due poeti.

S. TRAVAGLIO, dicesi pure di Quell' ordigno composto di travi, nel quale i maniscalchi mettono le bestie fastidiose e intrattabili, per medicarle o ferrarle. Travaglio. Morg. 18. 143. Ch' io so domar le bestie nel travaglio.

TRAVASARE. VERB. ATT. Far passare vino, o altro liquore, di vaso in vaso. Travasare. Cr. 4. 35. 1. Conviensi il vino travasare a' venti settentrio-

nali, e non meridionali.

TRAVÉDERE. VERB. ATT. È voce toscana, che significa Ingannarsi nel
vedere, Vedere una cosa per un' altra; e gallicamente da noi si adopera in sentimento di Venire in qualche modo al conoscimento di una cosa
per conghiettura di un' altra, o per
indizi; e si ha a dire Avvedersi,
Scorgere, Accorgersi, Trapelare.

TRAVERSA e TRAVERZA. SUST. FEMM.

Legno messo a traverso per impediro,
o per riparare. Traversa. G. VIL. 12.
95. 2. Abbarrato per mare e di suori con pali e traverse di legname.

S. TRAVERSA, dicesi pure ad una Strada non principale, che abbrevia il cammino. Traversa, Scorciatoia, Tru-

getto.

TRAVERSIA e TRAVERZIA. SUST. FEMM.

Disgrazia, Disavventura. TraversiaCAR. LETT. 2. 157. Ma per le traversie che corrono di questi tempi ec.
TRAVERSINO. SUST. MASCH. Guanciale

lungo quant' è la larghezza del letto, dove si posa il capo. Capezzale. Sen. Pist. Puose la spada al capezzal del letto suo.

TRAVESTIRE. VERB. ATT. e NEUT. PASS.

Vestire alcuno, o Vestirsi degli altrui

panni, per non esser conosciulo. Tra
vestire, Travestirsi. Fia. Tair. 4. 2.

Ma dove andremo noi a travestirci,

chè noi non siamo veduti?

TRAVESTITO. ADD da TRAVESTIRE. Travestito.

TRAVIARE. VERB. ATT. E dicesi Co-LUI MI HA TRAFIATO; e vale Colui mi ha cavato fuori del diritto sentiero. Traviare: Petr. Son. 249. Ma'l cieco amore, e la mia sorda mente Mi traviaron sì ec.

S. TRAVIARE, in signif. neut. vale Uscir del buon sentiero. Traviare.

TRAVO. SUST. MASCH. Legno grasso e lungo, che si adatta negli edifici per reggere i palchi e i tetti. Trave: ed è femm. e masch.,ma meglio femm.Fa. BARB. 235. 12. Da quel che va sì grave, Che par che porti un trave.

TRECCIÁ e TREZZA. SUST. FEMM. Si dice a Tutto quello ch' è intrecciato inciente, ma spezialmente a' Capelli di donna. Treccia. Perr. Carz. 6. 1 Nè d'or capelli in blonda treccia attorse.

TREGLIA. SUST. FEMM. Sorta di pesce squisitissimo al gusto, picchiettato di un color rosso, e che ha due hanghe pinne sotto la mascella inferiore. Triglia. Mong. 14. 66. La triglia, e'l ragno, e'l corval salomone.

TREGUA. SUST. FEMM. Riposo, Intermissione di travagli, o simili. Tregua,

Triegua.

TREMMENTINA. SUST. FEMM. Liquore viscoso, ragioso, untuoso, chiato e trasparente, che naturalmente e per incisione esce dal terebinto, dal larice, dal pino, e dall'abeto. Trementina. Ca. 9. 40. Prendasi fien greco, trementina, squilla, seme di lino, e le radici del malvavischio in egual misura.

TREMMOLICCIO. SUST. MASCH. Quel tremore, che scorre per le carni e che fa arricciare i peli, o per freddo, o per orrore di checchessia, o per sopravegnente fabbra. Capribaits. Vecs.
Drosc. Coloro che sono morsi dalla
scorpione ec. tremano, sudano, has
no capricci per tutte la persona, e
si arriccian loro i peli.

TREMMOLIARE. vens. wevr. Si dia del muoversi cheochessia & un mot simile al tremare degli unistrali.Treno-

lare, Tremulare.

TRENA. SUST. PRIM. Sorta di guarni zione d'oro, d'argento, o di set. Gallone.

TREPPETE. SUST. MASCH. Strumento in angolare di ferro con tre piedi, pa uso per lo più di cucias. Treppiede. Treppiede. Treppied. Bocc. Nov. 96 7. Aveano sopra la spalla sinistra su padella, e sotte quel braccio medesimo un fascetto di legne, e nella mano un treppiede.

TRESSETTE: sust. mascu. Specie de giuoco di certe, che si fa in quatra

Tresette.

TREZZA. SUST. FEMM. V. TRECCIA.
TRIBBOLARE. VERB. ATT. 6 WEUT. PAS.
Affliggere, Travagliare. Tribolare.
Tribolarsi. Bocc. Nev. 90. 5. Comm.
Gemmata, non ti tribolar di me, ch'io sto bene.

TRIBBUNALE. SUST. MASCH. Luogo don riseggono i giudici a render ragion

Tribunale.

TRIC TRAC. SUST. MASCH. Perso di carta avvolta, e legata strettissima, detro la quale sta rinchiusa policere dechibuso; dette così, perché piglianis
fuoco e scoppiando fa tric trac. Salterello. Alleg. 226. Il suo favor. siccome i salterelli, Se ne va in famo.
romore e baleno.

TRILLARE. VERB. NEUT. Cantare of grazia, Fare il trillo. Trillare.

TRILLO. SUST. MASCH. Sorte di grazi nel cantare imitata dal verso di ceri accelli, consistenti in una successioni vicendevole e rapida di due sole ma contigue di più o meno lunga durati regolata in proporzione del trupo: che ha la sua preparazione e terminazione; il che si fa eximulio con strumenti. Trillo. Buon. Fien. 2.3 9. Oh bei trilli, oh bei gruppi, oh bi passaggi!

TRINCIARE, VENE. ATT. Minutements tegliers; e si dice prepriamente del Tagliere carni cette che sono in tavola. Trinciare. Buon. Fine. 3. 2. 17. Affettando, trinciando, assettigliando.

TRINCIATORE. PARTE. MASCH. Quegli che che ordina il convito, e mette in tavola la vivanda; ed anche Quegli che la trincia. Scalco; e dicesi Scalcheria l'Arte e Ufficio dello scalco. Mong. 25. 288. E d'ogni cosa che lo scalco manda, E' faceva la parte sua recarsi.

TRIONFÓ. SUST. MASCA. E dicesi TarONFO DE TAFOLA, ed oggi da noi più
comunemente con voce gallica PraTò. per indicare alcune statuette e
gruppi di succhero, di metalle o simili, con altri abbellimenti, che si pongono sulla tanola del convito. Trionfo, Trionfo da tavola.

TRIPPA. SUST. FREM. Pancia, Ventre. Trippa. VARCH. Escou. 64. Avendo pieno lo stefano e la trippa, che così chiamano i volgari il corpo o il ventre.

TRIPPACCIA. Acca. di TRIPPA. Trippa grande. Trippaccia.

TRISTIZIA. SUST. FRMM. Lo siesso che IMPERTINENZA. S. v.

TRISTO. ADD. Malcontento, Mesto, Malinconico, Dolente. Tristo.

S. 1. Trzsro, dicesi anche delle cose, e vale Che annunzia o inspira tristezza e malinconia, od anche Che procede da tristezza e malineonia. Tristo:

S.2. Tresto, dicesi ancora di Chi è gravemente ammalato. v. TRAVAGLIATO, S.

TRITARE. VERS. ATT. Ridurre in minutissime perticelle. Tritare.

TRIVIALE. Ann. Ordinario, Basso; é dicesi per lo più de' pensieri e delle maniere di dire. Triviale. VIT. PITT. 13. Di rado applicava il pennello a cose ordinarie e triviali.

TRIVIO. sost. mascu. Luogo dove rispondon tre.vie. Trivio, Trebbio. Sanmaz. Arcad. pros. 3. Ogni strada, ogni borgo, ogni trivio si vede seminato di verdi mirti.

TRIVOLIARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. V. TRIBBOLARE.

TRIVOLO. SUST. MASCH. Afflizione, Tribolazione. Tribolo.

S. Trivoso, dicesi pure il Pianto che si

16 e' morti. Tribalo. Tac. Dav. Post.

444. Ancor oggi nei Regno di Napoli si dicono fare il tribolo certe donniccinole, che sopra il corpo del morto prezzolate piangono.

TROCCIOLA. v. TEROCCIOLA.

TROCOLA. SUST. FEMM. Strumento di suona strepitoso, che si suona la settimana santa invoce delle campane. Tabella. Buon. Tanc. 1. 1. A suon di legna? che ? colle tabelle ?

TROMBA e TROMMA. SUST. FEMM. Strumento da fiato, proprio della milizia, fatto di ottone o di altro metallo. Tromba.

- 5. 1. Thomba PHR TIRARE ADQUA, o Tromba assolutamente, chiamasi uno Strumento di forma cilindrica, che serve a far salir l'acqua, o altro liquido qualunque. Tromba. Send. Ston. 6. 226. Per votare e nettare le navi accomodano da' lati di dentro la tromba.
- S.2. TROMBA MARINA, è lo stesso che POR-TAVOCE. V.
- 5. 3. Trombs & Trombettell, si dice anche uno Strumento in forma di tromba, che si adopera da chi ha l'udito ingrossato, e che aiuta l'udito con l'accostar la sua bocchetta all'orecchio.

  Tromba.
- S.4. Trom a, dicesi pure Un istrumento fatto per lo più di vetro o di latta: e si
  tira col fiato per far venir suori il
  vino, o altro liquore, da un barile,
  o altro vaso. Tromba da vino, a da
  barile. Così dicesi in Firenze.
- S. 5. Trom 14, chiamasi ancora uno Strumento da fanciulli, che si suona applicandolo fra le labbra, e percotendo con la mano la molletta, o grilletto, che, molleggiando, rende suono. Scacciapensieri. Bellin. Buccu. 192. V'è chi sta cantando Sur un ruscello all'ombra degli allori ec., Chi sta sonando lo scacciapensieri.

TROMBETTA e TROMMETTA. DIM. di TROMBA. Trombeua.

TROMBETTARE & TROMMETTIARE. VERB. NEUT. Sonar la trombe. Trombeuare, Strombeuare.

5. TROMBETTARE, vale ancora Divulgare o Spargere alcuna cosa, ridicendola per tutto. Trombettare. Auba. Cor.

6.

3. 3. Io son contentissimo Far questa esperienza, promettendomi Non l'andar trombettando.

TROMBETTIERE. PARTE. MASCH. Swo-natore di tromba. Trombettiere.

TROMBONE. SUST. MASCH. Vaso di vetro o di metallo, in cui si mette il
vino od altri liquori, per farlo raffreddare. Cantimplora; ma vogliamo
avvertire che quello che da noi dicer i
Trombone non risponde esattamente
alla Cantimplora toscana, essendo un
vaso usato da noi solo.

TROMMA. v. TROMBA.

TROMMETTIARE. v. TROMBETTARE. TROMMETTIERO. v. TROMBETTIERE. TROMMONE. v. TROMBONE.

TRONARE. verb. neur. Lo strepitar che fanno le nuvole. Tonare.

TRONIERA. SUST. FEMM. Quell'apertura d'onde si carica da' forti il cannone. Cannoniera. Guic. Stor.9 Battute tutte le cannoniere in modo, che le artiglierie di dentro non potevano più fare effetto alcuno.

TROPEA e TROPEIA. sust. FEMM. Subita ed impetuosa pioggia, che non

piglia gran paese. Nembo.

TROTTA. SUST. FEMM. Pesce d'acqua dolce macchiato di strisce rosse, che si trova ordinariamente ne' fiumi di montagna limpidi e sabbionosi, la cui carne e di gusto assai squisito. Trota. Serd. Stor. 12. 482. Hanno abbondanza di pesci di varie sorte, e principalmente delle trote di fiumi.

TROTTARE. VERB. NEUT. Andar di trotto. Trottare. Bocc. Nov. 12. 8. E 1 'trottar forte rompe e stanca altrui.

S. THOTTARE, dicesi non solo delle bestie, ma per similitudine anche dell'uotho, e vale Camminare di passo veloce, e salterellando. Trottare. Bocc. Nov! 19.8. Sospinto dalla freddura, trottando si drizzò verso castel Guiglielmo.

TROTTATA. SUST. FEMM. Camminata, Gita, Spazio per cui si cammini.
Trotto. Lasc. Spir. 3. 1. Di qui a Santa Croce è un buon trotto.

TROTTATO. ADD. Dicesi ad Uomo sstulo e sagace, che sa aggirare altrui; Scaltro, Scaltrilo. Trincato, Miliziato, Mascagno. Vanch. Eaca. 78. Se si vuol mostrare, ini esser uomo per aggirare e fare stare gi altri, si dice: egli è fantino ec., pi viziato e più trincato, che non è ma famiglio d'Otto.

TROTTATORE. ADD. Dicesi ed Cavelle che va di trotto. Trottatore. Lib. Misc. Li cavalli, i quali volgarmente si chia-

mano trottatori.

TROTTO. SUST. MASCH. Una spezie de gli andari del cavallo, che è tra il passo comune e il galoppo. Trotto. Box. Nov. 51. 5. Messere, questo vostre cavallo ha troppo duro trotto.

J. Di Trotto, modo avverb. che osk Trottando. Di trotto, Di buon trotta

TROZZOLA. SUST. FRMM. Dicesi della forina che non si stempra bene, e resta rappresa come in tante piccole polle. Pallottola, Pallottolina.

TROVARE. VERB. ATT. Pervenire a quelle

di cui si cerca. Trovare.

S. I. Trovare, vale pure Abbattersi, Arvenirsi in checchessia, Incontrari Trovare. Bocc. Nov. 43. 8. Trovare una grandissima quercia, smooth del ronzino, a quella il legò.

J. 2. ANDARE A TROVARE, voile Visitar.
Trovare. Poliz. St. 2. 2. E disz:
muovi, ninfa graziosa, Trova il con-

sorte tuo veloce e spella.

7. 3. Tropare, vale ancora Sorprendire, Acchiappare. Trovare. Bocc. Not 43., 14. Acciocchè, se quella gene quivi venisse, non sosse così total trovata.

§. 4. Trovare, si dice altresi con relazione allo stato in cui è una presona o una cosa nell'atto in che si vede, od esamina. Trovare. Bocc. Nei 38. 12 Toccandolo, il trovò, corì ghiaccio, freddo.

J. 5. TROVARB, vale pure Inventure Trovare. Bocc. Nov. 11-4. Di perte nire infino al corpo santo troverò

ben modo.

§. 6. Trovarsi, neut. pass. vale Est ré, Ritrévarsi. Trovarsi. Cas. Len 27. Come V. E. si dee ricordare, tre vandomi io in Firenze ec.

S. 7. Trovarsi, vale eziandio Arere: dicendosi, per modo d'esempio, Ori

non me raoro danari addosso, e vale Ora non ho danari addosso. Trovarsi. Boc. G. 5. Nov. 2 Nè danari, nè pegno trovandosi, ec.

S.8. Thoy are i mancant alcuna cosa, vale Mancarne, Esserne privo. Trovarsi manco alcuna cosa. Car Lett. 2. 269. Ma per l'assenza da Roma mi trovo manco alcuni scartafacci dove l'ho notata.

S.9. Trovarsi, vale pure Capitare, Giungere, Pervenire. Trovarsi. Car. Long. Sor. 35. E poco men di quattro miglia navigando, si trovarono a veduta, del paese.

5. 10. Trovare, vale exiandio Conseguire, Ottenere. Trovare. Pera. Son. 1. Spero trovar pietà, non che perdono.

S.11. Trovare, parlandosi di prezzo, vale Ricapare. Trovare. Fa. Sacch. Nov. 160. Questi muli hanno avute tante stangonate ec., che di cento florini, che valeano, non se ne troverebbe quaranta

S.11. Trovare uno, vale Provarlo, Sperimentarlo: e si dice, per modo di esempio: lo ho trovato il tale come mi apprano detto ch' egli era, lo l'ho trovato buono, cattivo, ec. Trovare.

TROVATO. ADD. da TROVARE. Trovato.

S. BRN TROVATO, modo di salutare. Tu sii il ben trovato. LASC. GELOS. 1. 4. E tu, Pieranton caro, il molto ben trovato.

TRUFFA. sust. rum. Il truffare, Ingano, Ruberia. Truffa. Trufferia. Mong. 9. 26. Ch'io so ch'egli è di sì pobil famiglia. Che mai non fece tradimento o truffa.

TRUFFARE. VERB. ATT. Rubare sollo la fede. Truffare. DIAL. S. GREG. M. Era sì dissoluto in giurare e in turbarsi e in truffare, che non dava vista di venir mai ad abito.

TRUFFAIUOLO. PARTE. MASCH. Colui che truffa. Truffatore. Buon. Fien. 4. 4. 23. Truffator, gabbator, ladri, rattori.

TRUOCCHIO. SUST. MASCH. Guancialetto fatto a guisa di cerchio, fermato con alcuni nastri el capo de bambini, per

ripare delle percosse nelle cadule. Cer-

5. TRUOCCHIO CHINO DE PAGLIA, si dice alla Paglia ed al fieno intrecciato e legato. Fascio, Fascetto

TRUONO. SUST. MASCH. Quello strepito che si sente nell'aria quando folgora. Tuono.

TRUPPA. SUST. FEMM. Numero più o men grande di gente unita insieme. Truppa.

S. TRUPPA, dicesi ancora di Tutte le milizie di uno stato, de' soldati che compongono un esercito. Truppa. Salvin. Iliab. 440. E più le truppe all'ordine si misero. Dopo che il rege udiro.

TUCCATO. SUST. MASCH. Copertura del capo fatto di mussolino od altro, la quale per lo più si lega con due cordelline, nastri, o bende, che la increspano da una banda. Custia. Bocc. Nov. 82. 8. Madonna, io vi priego che vi annodiate la custia.

TUFO. SUST. MASCH. Sorta di pietra fragile di color giallognolo, che si ado-

TUFOLATURA. SUST. FRAM. Serie di doccioni commessi insieme per farvi passare, acqua o altro. Condotto, Acquidotto, Acquidotto, Acquidotto, Acquedotto, Aquidotto, Ricett. Fion. Quelle acque che sono condotte per acquidotti ec. Si vuole avvertire che Acquedotto di acqua; e Condotto vale ancora Canale, che mena qualsisia materia ancora impura.

TUFULO. SUST. MASCH. Strumento di terra cotta, e talvolta di stagno e latta a guisa di cannella, di cui si fanno i condotti per mandarvi l'acqua. Doccio, Duccia, Doccione.

Si avverta che Duccia e Doccio si dice de' Canaletti di terra cotta e ancora di altra materia; e Doccione
solamente a Quelli di terra cotta.Ca.
1. 9. 1. Quando l'acqua si vuole
per alcun condotto menare, bisogno
è che si meni per condotto murato,
o per cannoncello di piombo, o per
canali di legno, o per doccioni di
terra cotta.

TUIO. v. TUO.

TUMASCO. sust. MASCH. Sorta di drappo di seta satto a fiori, o come dicesi a opera. Dammasco, Dommasco.Fin As. 50. Le cui cortine parte erano di broccato e di velluto, alcune altre di teletta d'oro, e di finissimi rasi e dommaschi.

TUMMARIELLO. Sust. masch. Legnelto lavorato al tornio, al quale si avvolge refe, seta, o simili, per farme cordelline, trine, giglietti, o altri simiglianti lavori. Piombino.

TUMORE. sust. masch. Gonfiezza, Enfiamento, che viene a qualche parte del corpo degli uomini e delle bestie. Tumore.

TUMORETTO. DIM. di TUMORE. Pic- S. colo tumore. Tumoretto.

TUNNO. v. TONDO & TONNO.

TUO e TUIO. Pronome possessivo. Tuo. S. Tvo, coll'articolo indipendente da nome, vale nel singolare Il tuo avere, La tua roba ec.; e nel plurale I tuoi parenti, I tuoi familiari, o paesani. Tuo, Tuoi. Nov. Ant. 74. 3. La vecchia ec., disse a colui allora: Vieni e domanda il tuo.

TUOSTO. ADD. V. TOSTO. TUOZZO. sust. v. TOZZO.

TUPPETIARE & TOPPETIARE. YEAR. ATT. V. TOZZOLIARE.

TUPPO. BUST. MASCH. Si dice a' Capelli, che soprastanno alla fronte, e che sono più lunghi degli altri. Ciusfo, Ciuffetto. Buon. Fier. 4. 10. Se io ti piglio quel ciuffo tuo cauuto ec. Ben tel diveglierò.

TUPPUTO. ADD. V. TOPPUTO.

TURACCIOLO. SUST. MASCH. Quel pexzo di legno o di sughero con che si turano i vasi, o cose simili. Turaccio, Turacciolo. Lib. Astrol. E poi leva il turacciolo da quel foro che avevi serrato innanzi nella pila.

TURARE. VERB. ATT. Chiudere o Serrar l'apertura con turacciolo, zaffo, o simili. Turare. Cr. 2. 13,13. Turisi da ciascuna parte ottimamen-

té con cera forte e spessa.

TURBA sust. femm. Moltitudine di persone in confuso. Turba.

TURBARE. VERB. ATT. Allerare e Commuovere l'animo altrui, facendo o dicendo cosa che gli dispiaccia. Turbare. Bocc. Nov. 23. 23. Per quest volta io non vi voglio turbare, st disubbidi re.

S. 1. TURBARSI, neut. pass. vale Alle rarsi, Commuoversi, Crucciari Turbarsi. Boec. Nov. 13. 23. Si si turbarono, che, se in attra parte ec. stati fossero ec.

S. 2. TURBARSI DI COLORE, O DI POLTO, vale Dare indizio di animo alteren colla mulazione del colore, o de volto. Turbare, Turbarsi di colore o di volto. DANT. PURG. 14. Come all'appunzio de' futori danni Si turba il viso di colui che ascolta.

3. TURBARSI'IL TEMPO, si dice de Rannugolarsi , ed Oscurarsi. Tarkre; Turbarsi il cielo, o il tempa Nov. Ant. 20. 2. Gittaro loro incastamenti, e secero loro arti; il tenpo incominciò a turbare, ecco an pioggia repente, e spessi li tuoni

e folgori e baleni.

S. 4. Turbare il possesso., term. b gale, che vale Danneggiare, e 🌬 lestare altri, sicché non possa a 🗪 miacimento godere la cosa possedute e dicesi propriamente delle cose un mobili. Turbare il possesso, o h possessione. Car. Lett. 1. 47. In correndo in contumacia, in pere. turbando possessioni, e facendo s forza.

TURBATIVA. sust- remm. Ricorso de si fa al giudice contro chi turba i possesso. Turbativa.

TURBATO. ADD. da TURBARE, intelt'i suoi significati. Turbato.

TURCETURO. v. TORCITURO.

TURCHINO. ADD. Colore azzurro. Ter-

TURDO. And Dicesi ad Uomo che psla poco ed ha rigidezza ed austeria nel volto. Torvo, Austero, Tacitano, Burbero.

TURZILLO. v. TORZELLE. TURZO. sust. v. TORZO.

TURZO. ADD. Dicesi di Uomo, e vale la sensato, Stupido. Stolido.

TURZONE. v. TORZONE. TURZUTO. v. TORZUTO.

TUTELA.sust.remm.Protesione, Cura 🜤

ha il tutore al pupillo. Tutela, Tutoria.

TUTELARE. ADD. Che difende, Che pro-

tegge. Tutelare.

TUTERO. SUST. MINCH. Volume di carte, che si avvolgeno insieme. Rotolo, Ruotolo. Borgh. Rip. 118. I pro feti si deono dipingere con ruotoli di carte in mano.

S. TUTERO DE CIOCCOLATA, dicesi ad un Pezzo di cioccolatte rassodato, di forma quasi cilindrica. Pane di cioccolatte.

TUTORE. SUST. MASCH. Quegli che ha in protezione e cura il pupillo. Tu-

tore. TUTRICE. PERM. di TUTORE. Tutrice.

TB

TUTUMAGLIO. sust. mascn. Pianta, la quale, in qualsivoglia parte intagliata, getta latte, e sonne molte specie. Titimaglio, Tutumaglio. Ca. 9. 99. 4. Dopo i freddi digiuni del verno i titimagli, i fiori amari dell'olmo, che prima nascono, desiderosamente appetiscono.

TUZZARE. V. TÜZZARE.
TUZZATA. V. TÖZZATA.

TUZZOLIARE. v. TOZZOLIARE. TUZZOLIATA. v. TOZZOLIATA.

UBBIDIENTE. App. Che ubbidisce. Ubbidiente, Obbediente.

UB

UBBIDIENZA. sust. Fram. L'ubbidire. Ubbidienza, Obbedienza.

S. UBBIDIENZA, parlandosi di Frati, vale talora il Comandamento, o la Penitenza che suole dar loro, in virtù di obbedienza, il superiore, ed anche La cosa comandata. Ubbidienza. Fior. S. Franc. 7. Frate Bernardo umilmente inginocchiandosi, e inchinando il capo ricevette l'ubbidienza dello Padre Santo, e rimase in quel luogo.

URBIDIRE. VERB. ATT. Eseguire i comandamenti, Adempiere l'altrui vo-

lere. Ubbidire, Obbedire.

UCCELLO. SUST. MASCH. Nome generico di tutti gli animali aerei e pennuti. Uccello.

UDIENZA e UDIENZIA. sust. remm. L'udire, L'ascollare. Udienza.

- S. I. UDIENZA, vale anche Facoltà che il Principe, o altra persona di distinzione concede ad uno di andare a parlargli. Udienza. Red. Lett. 97. Quando la sua sig. madre sarà tornata di villa, la consiglio di chieder l'udienza del re.
- S. 2. DARE UDIENZA, si dice propriamente de' Principi, o altre persone di distinzione, quando ascoltato chi va loro a parlare; e DIMANDARE O AVERE UDIENZA, si dice del Proccurare o Ottenere di essere ascoltato. Dare udienza, Chiedere, Avere udienza. Tass. Gen. 2. 60. Chieser questi udienza, ed al cospetto Del famoso Goffredo ammessi entraro. G. VIL. 7. 79. 3. Furono rinchiusi per dare udienza.
- 5. 3. DARE UDIENZA, vale pure Stare ad ascoltare. Dare udienza.

5. 4. UDIENZA, diciamo anche al Luogo, dove le persone pubbliche ascoltano. Udienza. Buon. Firm. 1. 1, 2.
Queste ed altre simili Parole ec. lo
lessi sull'uscir sopra la porta Dell'udienza di quel magistrato.

S. 5. UDIENZA, dicest eziondio alle Persone adunate per ascoltare predica, o altra cosa simile. Udienza. SALVIR. Pros. Tosc. 1. 422. Diceva un grande antico oratore: l'udienza del popolo, quanto più era molta e frequente ec-

UDITORIO. SUST. MASCH. lo slesso che

UDIENZA, S. 5. Uditorio.

UFFICIO e UFFIZIO sust. MASCH. Quello che a ciascuno si aspetta di fare secondo il suo grado. Uffizio, Ufficio, Uficio, Ufizio.

5. 1. UFFICIO, si dice anche il Luogo o la Stanza dove stanno a lavorare gli ufficiali. Uffizio. Pros. Fior. Salvin. Lett. 4. 2. La selicità degli stati consiste non in empiere gli uffizii di molti bandi, ma di avere ne' cuori la giustizia.

S. 2. Urricio, dicesi ancora alle Ore canoniche. Uffizio. Viz. SS. PAD. 2. 97. Chiudi l'uscio e le finestre, e

di' l'uffizio tuo.

5. 3. Uppicio de morti, diconsi Certe preghiere deputate dalla chiesa in commemorazione de morti. Uffizio dei morti. Maestruzz. 1. 38. Dee dire il cherico benefiziato l'uffizio dei morti quando è nella scuola?

5. 4. UFFICIO, vale anche il Modo particolare di dir l'ufizio di ciascun giorno, conforme al mistero o el santo, di cui la chiesa fa commemo-

razione. Uffizio.

5. 5. UFFICIO, dicesi eziandio Quel libro ove son registrate le ore canoni-

che, e tutto l'ufficio divino. Breviario. Bean. Ont. 1. 20. 9 E vennegli si fatta tentazione, Che i bre-

viario gli cadde di mano.

UPFICIUOLO. DIM. di UFFICIO. N libro; dove si contiene l'ufficio che si recita in onore della beatissima Vergine nostra Signera. Uficiuolo, Ufficiuolo, Uffiziuolo. BENV. CELL.OREF. 13. Si risolvè di donare un ufiziuolo della Madonna miniato finissimamente.

UGNATA. súst. pemm. Greffio, Grafflamento. Ugnata. E voce dell' uso di

Firenze.

ULTIMARE. VERB. ATT. Finite, Torminare. Ultimare GALIL. LETT. UOM. m. 25. Di tanto ne do certa e risoluta parola a V. S. Illustriss., acciò possa ultimare ed effettuare quello che resta.

UMANAMENTE. AVV: Cortesemente, Benignamente. Umanamente. VARCH. STOR. 3. 35. Onde gli fu dal Cardinale ec.

umanamente risposto.

UMANIZZARE. VERB.ATP. e hett.pass. Rendere umano, Lasciar certi sentimenti, ed una certa maniera di vivere troppo austera. Umariare, Umanarsi. Segner. Pred. 1. 13. O sé jo sapessi qual vià dovessi almeno io qui praticare in questa guaresima, per umiliarli, per umanarli, per renderli tutti vostri.

UMANITA'. SOST. FEMM. Natura e Con-

dizione umana. Umanità.

S. Unanira', vale ancora Benignità, Cortesia, Bonta, Compassione agli altrui mali. Umanità. Fr. Saccy. Nov. 254. Le guerre vebgono spesso si crudeli e sì perfide, che senza alcuna discrezione e umanità con ogni modo disperato l'uno uccide l'altro.

UMANO. ADD. Affabile, Benigno, Mansueto, Trattabile. Umano. Petr. Son.

S. Umano, vale ancora Che sente pietà alle altrui miserie. Umano, Benefico, Soccorrevole. BERN. ORL. 1.20. 4. Siate benigni, mansueti, umani, Pietosi alle altrui colpe, agli altrui danni.

UMETTARE. VERB. ATT. Dure, Accrescere umore. Umeture, inemidire. Ricerry Flots, red. 1 fruits forestieri si confettano prima umetten doli, poi cubcendogli in acqua.

UMETTATO. ADD. du UMETTARE Umet-

tato.

UMIDITA'. sust. reme. Una delle prime qualità, la quale conviene principalmente all'acqua. Umidità. Vit. SS. Pad. Alcune altre fendevano le granella, acciocché non nascessono in erba per l'umidità della terra.

UMIDO. sust. mascn. Umidità. Umida. RICETT. FIOR. 11. Conservansi i frutti in armarii, casse, & luoghi, dove non sia umido, o famme, o pol-

vere.

S. STARE O TENERE ALL' UMIDO, vale Essere, o Tenere in luogo umido, in luogo d'onde si tragga umidità. Stare all'umido, Tenere all'umido.

UMIDO. ADD. Che ha in ed umidità. Umido. Alam. Colt. 1. 26. Che discaccia col fumo da' lor tetti La vipera mortal, l'umida serpe.

UMILE. ADD. Che ha umilia, Madesie, Dimesso; contrario di Superbe. U-

mile.

UMILIANTE. ADD. Che umilia. Umiliante. Salvin. Pros. Tosc. 1. 425. Certamente strapa avventura si è questa, e non peco umiliante.

UMILIAKE. VERB. ATT. 6 REUT. PASS. Fare umile, Abbamare, Divenite umile; Abbassarsi, Concepire basso sentimento di se medesimo. Untillare, Umillarsi. Pass. 230. Volendo Dio umiliare la sua superbia. E 105. E ciò fa il peccatore , umiliandosi a' piè del prele.

UMILIAZIONE. SUST. FEMM. L'umiliarsi o L'essere umiliato, ed anche lo Stato di una persona uniliata, mortificala.

Umiliazione.

201. Gli occhi e la fronte con sem- S. Umiliazione, dicesi anche per lo biante umano Baciolle. più al plurale, degli Atti e delle Parole soverchiamente rispettose, di cui altri fa uso per ottenere checchessia da alcuno, per placare la sua indiguazione, o simile. Umiliazione. Szanen. PARR. 1857R. 4. 2. Procurando 11 benesicio per via d'intercessione, e lalora anche di umiliazioni e di vittà; disdicevoli a un sacerdote.

UMILISSIMO. Superlativo di UMILE. Umilissimo.

S. Unilissimo, si usa talora in termine di cerimonia, e sopra tutto nella chiusa delle lettere. Umilissimo. Bocc. Nov. 26. 23. Sono disposto ec. ad esser da vostro umilissimo servidore.

UMILTA'. SUST. FEMM, Virtù per la quale l'uomo si reputa da meno di quello che è, e per la quale reprime i movimenti del suo orgoglio. Umiltà.

UMORE. SUST. MASCH. Maleria umida, liquida. Umore.

S. 1. UMORE, si dice a Qualunque sustanza fluida che si trova in un corpo organizzato, e scorra pe'suoi canali. Umore. Lab. 114. Nascondono gli orribili strumenti, i quali a tor via i lor superflui umori adoperano.

S.2. Unore, talora si dice degli Umori del corpo dell'animale, che si credono viziosi. Umore. Fir. As. 311. Sollevandogli (il dolore) gli umori malinconici, egli cadde in una grandissi-

. ma malattia.

5. 3. Unore, si dice altresi figurat. la Disposizione naturale o accidentale del temperamento e dello spirito; il Genio:, l'Inclinazione. Umore. Malu.5. 55. Però, se in questo mentre umor non varia, Domani al far del di facciami motto.

5. 4. Umore, si prende anche per Fantasia, Pensiero, Capriccio. Umore. Salv.Spin. 1. 1. lo non so s'ei si stanno in sul grande, o se pure egli abbiano in testa qualche altro umore.

S. 5. Unore MALINCONICO, vale Pensiero stravagante generato da malin-

comia. Umore malinconico.

S. 6. Bell'umore; dicesi d'Uomo faceto, allegro, o piacevole. Bell'umore. Buon. Fier. 2, 4, 20. Questo, siccome tali altri epigrammi, Fu fatto notte tempo Da qualche bell'umor celatamente.

S. 7. DI MALE UMORE, DI BUON UMO-RE, posti avverbialmente valgono Mal volentieri, Di-mala voglia; Volenterosamente, Di buona voglia. Di genio, Cen genio, Di buon genio, Di bel genio, Di voglia, Di buona voglia, Bent. Giamp. 194. Vi si induce di più a farlo con genio e dilette. Bocc. Nov. 12. 12. Ed egli questo, senza più inviti aspettare, di voglia sece.

UNGUENTO: sust.masch. Composto untuoso medicinale. Unguento. Faarc. Sacch. Nov. 207. H marito andò più dì con una pezzuola di unguento sui

labbro.

J. UNGUENTO, si dice anche a Composto di cose untuose odorifere. Unguento. Lab. 116. Se oltre a quello
che la natura ha loro di bellezza e
di apparenza prestato, con mille unguenti e colori dipignendo ec.

UNIFORME. SUST. MASCH. Vestimento proprio de' soldati. Divisa. Bern. Orl. 1. 25, 35. E pur quella medesima divisa. Hanno Rinaldo, Torindo e

Martisa.

UNIONE. SUST. PEMM. Accostamento di una cosa all'altra, perchè sieno con-

giunte insieme. Unione.

S. Unione, per metaf. vale Concordia. Unione. G.V11.4.21.2. Perché volea rompere l'unione di santa chiesa.

UNIRE, VERB. ATT. e NEUT. PASS. Congiungere due o più cose insieme, Con-

giungersi. Unire, Unirsi.

UNIVERSITA'. sust. remm. Il comune, Tutto il popolo di una città. Università di Napoli co' gentiluomini di Capovana e di Nido d' uno animo diliberaro-rono il simigliante.

G. Universita', vale ancora Luogo di studio pubblico, dove s' insegnano tutte le acienze, Università. Red. Esp. nat. 18. Io avea raccontato quel che di sopra ec. vi ho scritto al dottissimo Olao Borch, o Borrichio, famoso professore nell'università di Coppenaghen.

UNTO. SUST. MASCH. Cosa unta, o che ugne. Unto. Buon. Fier. 3. 4. 4. Diete, vomiche, purghe, unti ed im-

piastrī.

UNZIONE. SUST. FEMN. L'ugnere, e La materia che ugne. Unzione.

S. ULTIMA O ESTREMA UNZIONE, è Uno dei sette sacramenti della Chiesa. Ultima, Estrema unzione.

UOMO. v. OMMO.

UOSIMARE. VERB. NEUT. Attrarre l'odore delle cose col naso. Annasare.

S. Uosimare le pedate di alcuno, vale Andargli continuamente dietro. Fiutar l'orme di alcuno. Chiaba. Rim. Altri fia col dottor pe' suoi litigi, Altri fiuterà l'orme dell'amica.

UOSIMO. sust. MASCH. Il sentimento dell'odorato. Fiuto.FAv.Esop.47. Avvenne alla volpe passar per la contrada, e volsesi al fiuto alla casa del lupo.

- UOVO. SUST. MASCH. Parto di diversi animali, come di volatili, pesci, serpenti ec., bisognoso di perfezione eziandio fuor del ventre della madre. Uovo. Bocc. Nov. 61. 7. Alla fante fece portare in una tovagliuola bianca i due capponi lessi, e molte uova fresche.
- S. Uoro ruosro, dicesi a Quello che si fa indurire o nell'acqua bollente, o in altro modo. Uovo sodo. Pros. Fion. 6. 172. L'uova, che a tntte le cose sono condimento, da niuna condimento ricevono; onde pigliatele da bere, sode, bazzotte, affogate, tenere ec. Ci piace di qui avvertire che le uova che sono fra il sodo e il tenero, che da noi si chiamano NCERATE, diconsi loscanamente Bazzotte. Ancora le uova sommerse e cotte nell'acqua bollenie, da noi delle Ora IBTTATE ALL' ACQUA, diconsi in toscano Uova affogate. E le uova da noi chiamate FRESCHE, diconsi Uova da bere. In ultimo le uova cotte nell'olio o nel lardo intere intere nella padella, che diconsi da noi Ora FRITTE, chamansi Uova affrittellate. Non vogliamo tralasciar pure di avvertire che toscanamente dicesi Guscio, e Guscio dell'uovo quella che noi diciamo Sconza DELL' UOVO, e che quello che chiamiamo Bianco d'uoro dicesi toscanamente Bianco d' uovo, Chiara, Albume. Finalmente quella parte gialla, che sta in mezzo dell' albume, chiamata da noi Russo o Rosso dell'uoro, dicesi Rosso d'uovo, Tuorlo, Torlo.

URGENTE. ADD. Che urge, Imminente. Urgente.

S. C. 180 UNGENTE, vale Accidente che abbia bisogno di subito provvedimento. Casu urgente. TAC. DAV. ANN. 15. 206. Quando i soldati pratichi l'avvertivano ne' casi urgenti, per non parer d'averne uopo, faceva il rovescio, e male.

URGENZA. Astratto di URGENTE. Nocessità, Bisogno. Urgenza. Vanch. Ston. Per servirsi di lui iu quelle congiunture disastrose, e valersi de' suoi con-

sigli in quelle urgenze.

URINA. SUST. FRMM. Liquore escrementoso fatto dalle reni, che si trasfonde nella vescica, e di là viene spinto,
fuora ad intervalli più o men tunghi. Urina, Orina, Piscia, Piscio;
ma queste ultime son voci fanciullesche, ne si userebbero, se non accompagnate col verbo Fare, come: Fare
la piscia, o la sua piscia.

URINALE. sust. MASCH. Vaso nel quale si orina. Urinale, Orinale, Piscia-

toio.

URINARE. VERB. NEUT. Mandar fuori.

l' urina. Urinare, Orinare, Pisciare.
USANZA. SUST. FEMM. Uso, Consuelu-

dine, Costume. Usanza.

USATO. ADD. Adoperato; contrario di Nuovo. Usato. Malm. 1. 22. Un presente Le fa di un panzeron, che, ancorchè usato, Ripara i colpi ben per eccellenza.

- USCIRE. VERB. NEUT. Andare, o Venir fuora; contrario di Entrare. Uscire, Escire.
- S.1. Uscine, vale anche Liberarsi di una cosa che duole, o simili. Uscire. Fr. Sacch. Nov. 225. Se Dio mi dà grazia che io esca di questa notte ( avea la mala notte), tu non mi ci coglierai mai più.
- S. 2. Uscire de LA Quistione, vale Passare d'una cosa in un'altra. Saltare di palo in frasca, Uscire di strada. Varch. Encol. 101. Quando alcuno entra di un ragionamenio in un altro ec., si dice: tu salti di palo in frasca, o veramente d'Arno in Bacchillone. Boez. Varch. 3. Rim. 11. Chiunque vuol profondamente il vero Cercar, nè fuor di strada uscir giame.

mai ec.

5. 3. Uscine di tuono, vale Siuonare. Uscir di tuono.

5.4. Uscina di Tuono figurat.vale Perdere il filo del ragionamento, Non rispondere a proposito. Uscir di tuono, Uscir di tema. Malm. 6. 38. Che in quel colloquio fe' sì gran frastuono, Che finalmente ognuno esci di tuono.

5. Uscirb di mente, vale Dimenticarsi, Scordarsi. Uscire dell'animo, Uscire di mente. Ninf. Fies. 161. Già padre e madre, e tutte altre fac-

cende Gli uscian di mente.

5.6. Uscire Di Bocca, vale Venire, Scappar dello inconsideralamente. Uscire di bocca.

- S. 7. Uscirb dagli occhi alcuna cosa, vale Aver gran dispiacere di aver perduta alcuna cosa, o di aversene a privare. Uscir degli occhi alcuna COSa.
- S. 8. Uscir Da mano ad uno, vale Scappare, Scampare. Uscir di mano. Benn. Rim. 1. 105. Convien ch' io mi distempre A dir, ch' uscissi di man de' famigli.

S. 9. USCIRB DA TAYOLA, vale Levarsi da mangiare. Uscire da tavola. Franc. SACCH. Nov. 183. Gli parea comprendere, ch'egli era un gran maestro d'intagli, e innanzi che egli uscisse da tavola, egli il domanderebbe ec.

- S, 10. Uscine, dicesi delle vie, che nascono, o sboocano dove che sia. Uscire. Bocc. Nov. Acciocche tu possa senza impedimento a casa tua ritornare, non per quella via d'onde tu venisti, ma per quella che tu vedi a sinistra uscir suori del bosco, ne andrai.
- S. 11. Uscini, vale ancora Seguitare, Venirne in conseguenza. Uscire. Fr. Giord. 249. Che n'esce di questo? quanto più adoperi in opere di virtudi. . . . tanto più ec.

S. 12. Uscire La messa. V. MESSA. J. 2.

USCITA. SUST. FEMM. L' Uscire. Uscita, Escita.

S. 1. Uscira, vale Apertura da uscire.

Uscita. Bucc.G.3.p.7.Raccogliendosi altimamente in una parte, dalla quale il bel giardino avea l'uscita.

S. Uscita di corpo, vale Stemperamento di corpo. Cacainola, Uscita, Uscita di corpo. Bunch. 1.20. Guardatevi, gottosi, Di non mangiar ciriege in di oziachi, Perché fauno l'uscita e il mal de' bachi.

USCITO. ADD. DA USCIRE. Uscito.

S. Uscito di mano, dello per esempio di un artefice, vale Lavorato da lui. Uscito di mano.Car.En.5.768. Prendi, figlio, da me quest' opre uscite Da le mie mani.

USCITURA. SUST. FEMM. V. SFOCO. USO. SUST. MASCH. Usanza, Consueludine. Uso.

S. FARE Uso, vale Servirsi. Fore uso. Salvin. Disc. 1. 299. Chi conoscerà questo tempo saprà far buon uso della favella, e maneggiare con economia il silenzio.

USOFRUTTO. sust. masch. Facolià di godere i frutti di checchessia. frutto, Usofrutto.

USUFRUTTUARE. VERB. ATT. Aver lusufrutto di checchessia. Usufruttare, Usufruttuare.

USUFRUTTUARIO. PARTE. MASCH. Co lui che ha l'usufrutto. Usufruttuario. USURPARE. VERB. ATT. Occupare ingiustamente, e Torre quello che si a-

spetta altrui. Usurpare.

USURPATORE. PARTE. MASCH. Chi wourpa. Usurpatore.

USURPAZIONE. SUST. FEMM. L' MINTpare. Usurpazione.

UTENSILI. sust. masch. plub. Quegli strumenti, arnesi, che rengono spesso ad uso nelle case, nelle officine, e per lo più nelle cucine. Utensili.

UTERINO. ADD. Appartenente all'utero.

Uterino.

S. UTERINO, aggiunto di Figli, vale Nati di una medesima madre, ma di diverso padre. Uterino.

UVA. sust. Femm. Fruito della vite, del

quale si fa il vino. Uva.

S. UVA spina, è una Pianta spinosa pon molto grande, che fa coccole simili agli acini dell'uva. Uva spina.

Dove è or Bruto cotanto valente?

VALERE. VERB. NEUT. Esser di prezzo. Costare, Valere. Bocc. Nov. 80. 5. Potevan valere un cinquecento fiorin d'oro.

VALLENA. SUST. FRMM. Castagna cotta nell'aegua con la sua scorza. Succiola, Ballotta, Balogia, Tiglia, Tigliata. Lib. Son. 134. Fammel bruciata, ch' io non vo' più succiola.

YALLONCIELLO. DIM. di VALLONE.

Borroncello, Borratello.

WALLONE.sust.masch. Luogo scosceso, dove quando che sia scorra acqua.Bor-FO, Borrone. STOR. EUROP. 7. 154. Non lontano delle sue sonti si precipita ( il Timavo) in un borro grande.

Vogliamo qui avvertire che Vallone é pur voce loscana, ma è accrescilivo di Valle, che è quello spazio di terreno che è racchiuso tra monti.

VALUTA. BUST. FEMM. Valsente, Prez-20. Valuta. Nov. ant. 2. 3. Maestro. questa mi sembra più bella e di maggior valuta.

S. VALUTA 'NTESA, vale Ordine, Appuntamento. Accordo, Concerto, Con-

certato.

VALUTARE. VRAB. ATT. Dar la valula, Stimare. Valutare.

VALUTAZIONE. SUST. FEMM. Delerminazione della valula, Estimazione del *valore.* Valutazione.

VAMMACELLA. SUST. FEMM. Tela fatta di fila di bambagia. Tela bambagina.

VAMPA. sust. fram. La parte più luminosa e più sottile del fuoco, la quale s'innalza sopra alla materia che arde. Fiamma.

S. VAMPA, vale ancora Vapore, e Ardore che esce da gran fiamma. Vampa, Fiama, 4. 38. Fu necessità a'nemici, tra per lo gran sumo, e per la vampa della paglia de' letti dello spedale, abbandonare il muro.

VANGA. SUST. PEMM. Strumento di ferro con manico di legno, simile alla pala, che eerve per lavorar la terra. Vanga, Badile. Bellinc. 116. Ma il tuo guarrà la zappa ed il badile.

VANGARE. verb. att. Lavorar la terra con vanga. Vangare. Ca. 5. 6. 3. Il luogo che a quest' arbuscello sarà deputato, si doverà pastinare, ovver vangare.

VANGUARDIA. BUST. FEMM. La parle anteriore dell'esercito. Vanguardia.

VANTAGGIATO. ADD. V. AVANTAG-GIATO.

VANTARE eVANTARSI.verb.att.e neut. PASS. Esaltare, Magnificare; Gloriarsi, Pregiarsi, Darsi vanto, Magnificare soprammodo le cose sue. Vantare, Vantarsi.

VANTATORE. PARTE. MASCH. Che si vanta. Vantatore.

VANTO, SUST. MASCH. Il vantarsi. Van-

tamento, Vanto.

S. VANTO, vale ancora Gloria, Lodi, Palma. Vanto. Petr. CAP. 12. Avrà gran maraviglia di sè stessa, Vedendosi fra tutte dare il vanto.

VARA. SUST. FEMM. Strumento di legname fallo a guisa di lello, dove si mette il cadavere per portario alla sepoltura. Bara. Bocc. Intaod. 22. Nè fu una bara sola quella, chè due o tre ne portò insiememente.

VARARE. VERB. ATT. Tirar di terra in acqua una nave. Varare. Bor. Fiagono li poeti che quando la detta nave si varò in mare, la terra n'ebbe dolore, vedendo ch'era cagione che la terra si abbandonasse dagli uomini, e abitassesi lo mare.

S. VARARE, si dice: pure per metaf. in sentimento di Indurre uno a far qualche cosa. Levare in barca, Menare pel naso. Ceccu. Dissim. 2. 4. Immaginatevi ch' io la voglio intender bene, ch' io non son uso a lasciarmi levare in barca.

VARDA. sust. femm. Specie di sella con piccolo arcione dinanzi, della quale si servono i poveri uomini e i contadini. Barda, Bardella.v.MMA-STO.

VARDELLA. DIM. di VARDA. Bardella, Bardelletta.

S. 1. VARDELLA, dicesi ancara Quell'imbottilura che si confieca sotto l'arcione delle selle, perchè non offenda la covolcatura. Bardella.

S. 2. VARDELLA, dicesi ora propriamente Quella bardella che si mette ai puledri quando s'incominciano a domare e ecozzonare. Bardellone.

VARELLA. DIM. di VARA. Piccola bara. Barella. DAV. Colt. 185. Legato e portato sopra due legni a guisa di barella.

VARIARE. VERB. ATT. Mulare. Variare. VARRA. sust. femm. Pezzo di travicello, che serve a diversi usi; e segnatamente a chiuder porte. Stanga. DIAL. S. Gaeg. M. La stanghe con le quali erano stangati saltarono infino alla . lunga.

S. VARRA, vale ancora Grossa mazza. Mazza, Bastone, Grosso bastone, Bastone nocchieroso, nocchieruto. Morg. Quel baston pare un albero di nave, Arsiccio, duro, nocchie-

rnto e grave.

VARRATA. sust. Fram. Colpo di sianga. Stangata. Consin. Tonnach. 14. 63. E della fuga delle pastorelle il caso memorabile dipinse, I detti, i moti e le stangate felle.

5. 1. VARRATA, vale ancora Colpo di grossa mazza o baslone. Mazzata

Bastonata.

- S. 2. VARRATE DE CECATO, vale Maszate sode, solenni, senza discrezione. e senza badare dove si dieno. Mazzate sudice o da ciechi, Bastonate da ciechi, da cristiani, sudice, vecchie. Ciriff. Calv. 2. 57. E ricevute Avea da lui di sudice mazzate.
- S. 3. VARRATE DE CECATO, dicesi metasoric. ad Errore grave commesso nel parlare o nell'operare, o per trascuraggine, o per poco senno. Strafalcione, Scerpellone, Granciporro, Granchio, Mazzo di granchi. Lasc. Pinzoch. 5. 4. Ma, perchè non facciamo un mazzo di granchi, proviamo un po'qual' è la vera.

VARRIARE. VERB. ATT. Puniellare e Afforzar colla stanga. Imbarrare, Sbarrare, Stangare. TAV. RIT. Si fuggi in una camera di là entro, e serra l'uscio e stangalo bene.

S. VARRIARE, vale ancora Dar percosse, husse, picchiate. Battere, Basionare.

VARRIATA. SUST. FEMM. Il basionare. Bastonatura, Battitura.

Ĺ

VARRICELLA. DIM. di VARRA. Piccola stanga. Stanghetta. Ca. 9. 104. 2. Poi rivolgi l'alveo, e leva il coperchio, e ponlo in su una stanghetta nettissima.

VARRONE. Acca. di VARRA. Stangone. VARVAZZALE. sust. masch. Catenella, che va attaccata all' occhio diritto del morso della briglia, e si congiunge col rampino, ch' é all'occhio manco, dietro alla barbazza del cavallo. Barbazzale. Mong. 21. 132. E sfibbia a Vegliantino il barbazzale.

S. VARTAZZALE, dicesi pure a Quella cerne rossa, come la cresta, che pende sotto il becco a' galli, polli d' India, e simili. Bargiglio, Bargiglione. Alleg. 202. Che ei par nè più nè manco un gallettino Co' bargigli e la cresta di scarlatto.

VASARE. VERB. ATT. Appressor le labbra chiuse a checchessia, e d'ordinario premendovele sopra; poscia aprirle con qualche forza, in segno di amore o di riverenza. Baciare.

VASCIAIOLA. PARTE. FEMM. *Donna di* bassa condizione. Donnicciuola, Femminella, Femminetta, Femminuccia. Nov. Ant. 36. 1. Albergo una notte in una casetta d' una femminella.

VASCIO. sust. masch. Quella sianza o camera, che è nel piano della casa più vicino a terra. Stanza, Camera terrena. Lasc. GELOS. 1. 3. Essi gittatolo in sul letto di camera terrena così vestito ec.

VASILLO. DIM. di VASO; ed è propriamente Bacio dato di cuore e so-. do e appiccante, ma a modo conta-

dinesco. Baciozzo.

VASENICOLA. sust. frum. *Specie* di erba odorifera nota, che si adopera per condir vivande. Basilico, Bassilico. Bocc. Nov. 35. g. Prese un grande e bel testo di questi, nei quali si pianta la persa ed il bassilico.

VASO. SUST. MASCH. L'atto del baciare. Bacio.

S. Vaso, é ancora Nome generale di tulti gli arnesi fatti a fine di ricevere o di ritenere in se qualche cosa, e più particolarmente liquori. Vaso, Vase.

VASOLARE. VERB. ATT. Coprire il suolo della terra con lastre congegnate insieme, che da noi diconsi Vasoll. Lastricare, Selciare. G. VIL.6. 27. 1. Alla sua signoria si lastricarono in Firenze tutte le vie; chè prima ce ne avea poche lastricate, se non in certi singulari luoghi, e mastre strade lastricate di mattoni.

VASOLATA. sust. femm. *Pavimento o* Strada coperta e lastricata di selici, o Vasori. Lastricato, Seliciato, Selciata.Buon. Fier. 2. 1. 7. Per le medesme piogge Rotte le strade e i seliciati sconci, A schivarne lo 'nciampo a l'ore oscure, Le lanterne assai giovano.

VASULO. Sust. masch. Pietra non moito grossa e di superficie piana, che si adopera per lastricar le strade; e dicesi propriamente di quelle del Vesuvio. Lastra, Selce, Selice.

VASTASO. parte masch. Quegli che porta pesi addosso per prezzo. Facchino, Portatore. Ar. Negrom. 4. 4. Ma del facchin, che costì lasciai carico, Sapete voi novella?

VASTASONE. Accr. di VASTASO. Facchinaccio.

5. VASTASONE, dicesi pure per ischerno ad Uomo grosso e forzuto. Bastracone. Fr. Sacch. Nov. 110. Quegli era un bastracone che avrebbe gittato in terra una casa.

VATECA & VATICA. SUST. FEMM. Compagnia di viandanti, Condotta di bestie da soma, Mollitudine di some. Carovana, Salmeria. Car. Lett. 1.7. Avemo fatto acquisto della bestia che vi s'invia : si e presa di buia notte, che seguitava alla coda la nostra carovana.

VATICALE & VATICARO. PARTE. MASCH. Quegli che guida le bestie che someggiano. Vellurale. MAESTRUZ 2. 27. Nondimeno i vetturali, che portano la mercatanzia e vittuaglia ec.

VATTIARE. VERB. ATT. Dare il ballesimo. Battezzare.

S. VATTIARE, si usa ancora per similitudine in senso di Porre o Dare ad una cosa il nome di altra, o per errore o per inganno che si vo-

glia fare. Battezzare. Gas. Lete. 58. Ora è venuta lor voglia di stamparla pur col nome mio, e hannola battezzata per prelazione.

VAVA. PARTE. FE MM. Madre della madre, o del padre. Ava, Avola, Non-

na. v. NONNA.

VAVIARE. verb. att. 6 neut. pass. Imbrattar di bava. Scombavare. Tratt. zourr. Quest'asino ec. gittolli i piedi al collo, e leccavalo e scombava-

va e ragghiava fortemente.

VAVIGLIA. Sust. Femm. *Umot viscoso*, che esce per sè medesimo come schiuma dalla bocca degli animali. Bava. Malm. 7. 85. Per la stizza non può formar parola, Si sgraffia, batte i denti e fa la bava.

VAVO 6 VAVONE. PARTE. MASCH. **Pg**dre del padre, o della madre. Avo, Avolo, Nonno. Petr. cap. 3. Vedi il padre di questo, e vedi l'avo.

VAVUSO. Add. Pien di bava, Che cola bava. Bavoso. Bart. Simb. 2. 15. Grinzuta, laida, scolorita, bavosa, affacciossi un di allo specchio.

VECCHIA, parte. Femm. Colei ch' è nell' età della vecchiaia. Vecchia

VECCHIAIA. sust. Femm. Età dell'animale; che nell'uomo è tra la virilità e la decrepitezza. Vecchia, Vecchiezza. Albert. Cap. 21. Nella tua giovanezza in tal guisa ti porta, che sia lodata la tua vecchiezza.

VECCHIARDO, PARTS, MASCH. Vecchio: ma si dice in cattivo sentimento. Vecchiardo. Fin. As. 51. E certe vecchiarde l'adoperano poscia alla rovina dei

miseri mortali.

VECCHIARIELLO. dim. di VECCHIO. Vicino alla decrepitezza ; e dinota per lo più bassezza di fortuna. Vecchierello, Vecchiarello, Vecchietto, Vecchicciuolo. Vogliamo avvertire che Vecchicciuolo é diminutivo e avvilitivo di Vecchio; e che Vecchietto # adopera ancora a significare Vecchio vivace edi piccola statura.LASC.GELOS. 4. 12. Che vi dovreste vergognare a dar briga a una povera vecchicciuola. Fr. Sacch. Nov. 51. Essendo in questo tempo vecchietto assai goloso e ingordo.

VECCHIO & VIECCHIO. ADD. & PARTE. MASCH. Che è assai avanzalo in elà, Che ha di molti anni, Che è nell'età della vecchiaia; e dicesi degli uomi-

ni e degli animali. Vecchio.

S.1. Veccuro, presso di noi si accompagna volentieri con termini di disprezzo, o infamanti, dicendosi per modo di esempio VIECCHIO PAZZO, ARRAGGIUso, MARIUOLO ec. Vecchio. Benn. Onl. 1. 22. 3. Quell' altro vecchio pazzo, rimbambito ec.

S. 2. VECCHID, talora si dice di Certe cose in contrapposizione ad altre della medesima specie, che sono più recenti; ed è opposto a Nuovo. Vecchio. CR. 4. 42. Il vin muovo, come vecchio diventa, se la mandorla amara e assenso insieme mescoli, farassi il vino potente.

S. 3. Testamento yecchio, dicesi il Libro contenente le sante scritture, che hanno precedulo la nascita di Gesù Cristo; ed è opposto al Testamento nuovo. Testamento vecchio, Vecchio

testamento.

5. 4. Vecchio, si dice ancora delle Cose usate, ed è opposto a Nuovo. Vecchio.Bocc. Nov. 55. 5. Presi dal lavoratore in prestanza due mantelletti vecchi di romagnuolo, e due cappelli tutti rosi dalla vecchiezza.

S.5. PECCATO VECCHIO PENITENZA NOVA, maniera proverbiale, che dicesi Quando a persona rea di colpe antiche sopraggiungono nuove mortificazioni. Peccato vecchio penitenza nuova, A colpa vecchia pena nuova. Benn. Ont. 2. 27. 8. Per sar di quel proverbio in me la pruova Che dice: a colpa vecchia pena nuova.

S.6. BANNERA PECCHIA, dicesi per lo più di Ciascuno che abbia quasi consumati gli strumenti della sua arte per averli adoperati assai. Bandiera vec-

chia fa onore al capitano.

VECCHIONE. ACCRESC. di VECCHIO, e si dice comunemente d'Uomo di venerando aspetto e d'antica età. Vecchione.

VECE. SUST. FEMM. E dicesi FAR LE FE-CI ALTRUI, e vale Stare in suo luogo. Tener la vece o le veci altrui.

Invece di , locuzione prepositiva, che vale Da parte, Per ordine, o commissione di. In luogo, In vece, In cambio, In nome di. M. Vil.g. 105. Feciono e giurarono pace in vece e nome del re loro. Dant Inf. Sì che invece D'alcuna ammenda tua fama rinfreschi.

VEDERE. VERB. ATT. Comprendere coll'occhio l'obbietto illuminato, che ci

si para avanti. Vedere.

5.1. VEDERE DE BUON OCCHIO, figural. vale Veder con compiacenza, con affetto. Veder con buon occhio, Veder di buon occbio.

- S. 2. VEDERE CON MAL OCCHIO, PUT figuratamente vale Veder con disamore, con invidia. Veder di mal occhio, Veder con mal occhio. TAC. DAV. Stor. 2. 274. Vedendo noi per natura la nuova fortuna altrui con mal' occhio.
- S.3. VEDERE CHIARO, vale Veder bene e distintamente, Aver buona vista. Veder chiaro
- S. 4. Non voler vedere alcuno, vale Non voler più trattare seco, Sfuggirlo. Non voler vedere alcuno. Sz-GRER. PRED. 2. 10. All'ultimo non vogliamo più saper niente de' fatti suoi, non lo vogliamo vedere, gli vogliamo per tutto villanamente voltar le spalle.

5. 5. Non Poter Pedere uno, figuratam. vale Odiarlo, Vederlo di mal'oc-

chio. Non poter vedere uno.

5. 6. Vedere più quattr' occhi, che DUB: figuratam. vale Esser più difficile che altri s' inganni, o sia ingannato operando in compagnia di alcuno, che operando solo. Veder più quattr'occhi che due. Salv. Grance. 1. 2. Tu sai il proverbio antico, ch'ei veggono più quattr'occhi, che dae.

5. 7. STARE A VEDERE, vale Stare in aspettativa di checchessia. Stare a ve-

5. 8. Essere ben prouto, vale Essere amalo, onorato, accarezzato. Essere ben veduto. G.VIL.7. 88. 3. Vi traevano buffoni, e bigherai, ed vomini di corte, ed erano ben vedutiS. 9. Essere mal reduto, vale il contrario, cioè Essere odiato o maltrattato. Essere mal veduto.

VEDOVA. PARTE. FEMM. Donna, alla quale é morto il marito. Vedova.

VEDOVANZA. SUST. FEMM. Stato vedodile. Vedovanza.

VEDOVO. PARTE.MASCH. Uomo a cui sia morta la moglie. Vedovo.

VEDUTA. SUST. FEMM. Luogo onde si vede molta campagna, Prospetto. Veduta.Cron.Morell.220. Intorno a queste castella ec. ha molti abituri ec. bene risedenti, con vaga veduta.

VELA. SUST. FEMM. Quella tenda che legata distesa all'albero della nave

riceve il vento. Vela.

VELINIA. SUST. FEMM. Il bianco dell'uovo. Albume, Chiara. Tes. Brun. 2. 35. Se il tuorlo non sostenesse l'albume, certo egli cadrebbe nel fondo dell'uovo.

VELLICOLO. SUST. MASCH. Quella parte del corpo, donde il fanciullo nel ventre della madre riceve il nutrimento. Bellico, Bellicolo, Umbilico, Ombelico. G. Giu. 13. 2. Imperciocchè dal bellico in su era uomo, e da indi in giù era cavallo.

5. VELLICOLO, dicesi pure Il budello del bellico, che hanno i bambini quando nascono. Belliconchio, Tralcio.

VELLUTO. SUST. MASCH. Drappo di seta col pelo. Velluto. M. VIL.1. 20. Vestiti di ricche robe di velluto, e drappi di seta.

VELO. SUST. MASCH. Tela finissima tessula di sela cruda. Velo.

VENA. SUST. FEMM. Vaso o canale, che riporta il sangue dalle parti al cuore. Vena.

S. I. YENE, per similitudine si dicono que' Segni che vanno serpendo ne' legni e nelle pietre, a guisa che fanno le vene nel corpo dell'animale. Vene. Tes. Brun. 3.6. Sia tagliato in .... in tal maniera, che n'esca tutto l'umidore, ch'è nelle vene del legno.

5.2. VENA, dicesi pure per Umore, Di-

sposizion d'animo. Vena.

S. 3. STARE DE VENA, vale Esser pronto, disposto. Esser di vena. Bern.Ort. 2. 16. 51. Però non siate voi meco adirato Se non mi avete trovato di vena Questo cavallo a darvi per tesoro.

VENATO. ADD. Segnato di vene; ed è aggiunto che si dà a pietra, o a legno, che sia segnato con que' segni delli Vene. Venato.

VENATURA. sust. frmm. Le vene del

legname. v. VENA S. 1.

VENDEMIA e VENNEGNA. sust. FEMM.

Il vendemmiate. Vendemmia. Soden.

Colt. 73. L'indugio nella vendemmia è tuttavia giovevole.

S. 1. VENDEMIA, è pure il Tempo della vendemmia. Vendemmia. G. VIL.II. 99. 3. Di vendemmia valse il cogno del comunal vino fiorini sei d'oro.

VENDEMIARE e VENNEGNARE. VERB.

ATT. Cor l'uva dalle viti per farne
il vino. Vendemmiare. Soder. Colt.

83. Si dee avvertire di spiccar l'uve
intere dalla vite senza pestarle prima, quando si vendemmia.

VENDEMIATORE e VENNEGNATORE.

PARTE. MASCH. Colui che vendemmis.

Vendemmiatore.

VENDERE e VENNERE. VERB. ATT. Alienare da sé una cosa qualunque trasferendone il total dominio in altrui per prezzo convenuto. Vendere.

S. 1. VENDERE A BUON MERCATO, vale Vendere a poco prezzo. Vendere a buon

mercato.

- §.2. Vendere caro, vale Vendere a caro prezzo. Vender caro. Sen. Ben. Varch. 6. 37. Per avventura non desiderò egli di vendere a molti, ma di vendere caro e di comperare a buon mercato.
- S. 3. VENDERE A MINUTO O IN GROSso V. MINUTO S. 5, e GROSSO S. 4.
- 5. 4. VENDERE A PESO D'oro, vale Vendere a carissimo prezzo. Vendere a peso d'oro.
- 5. 5. VENDERE LA GATTA DENTRO IL SACCO, vale Dare o Dire altrai una cosa per un'altra, senza ch' ei possa prima chiarirsi di quel che sia. Vendere gatta in sacco, Vendere lucciola per lanterna. Anna. Cor. 5. 8. Perch' io non vo' vendere Gatta in sacco a persona, vo' che sappia Tutta la cosa appunto.

S. 6. VENDERE LA GIUSTIZIA, vale Lasciarsi corrompere dall'interesse nel gittdicare. Vendere la giustizia.

5. 7. VENDERE CHIACCHIERE, vale Ingannare, Intertenere altrui con vane parole. Dar chiacchiere, Vender parole o parolette, Vender vesciche. Vanch. Ercol. 76. Gonfiare alcuno è volergli vendere vesciche, cioè dire alcuna cosa per certa, che certa non sia.

S. 8. VENDERE ALL' ASTA PUBBLICA, che più comunemente dicesi VENDERE ALA CANNELA, O A LUMB DI CAMBLA, vale Vendere con autorità pubblica per concedere al maggiore offerente. Vendere sotto l'asta, Vendere all'asta, Vendere alla tromba. Tac. Day. Stor. 1. 259. Ne tagliarono a pezzi molte migliaia, e molte vendero alla tromba.

J. 9. VENDERE UNA COSA A UNO, vale Dargli ad intendere checchessia. Vendere alcuna cosa a qualcheduno.Fin. Trin. 2. 3. A me non la vendera'tu più, nè manco alla mia padrona.

S. 10. APERE DA VENDERE DI CHEC-CHESSIA, vale Averne in abbondanza, Averne soprabbondantemente. Avere da vendere di Checchessia.

S.11. AVERE RAGIONE DA VENDERE.DGle Avere ragione soprabbondunte. Avere ragione da vendere. Cecch. Inc. 4. 1. Tu hai ragione da vendere.

VENDITA e VENNETA. sust. FEMM.

Contratto, in virtù del quale si aliena una cosà mediante un prezzo. Vendita.

VENDUTO e VENNUTO. ADD. da VENDERE. Venduto.

VENIALE. ADD. Che può esser perdonato; e non si dice che di peccato leggiero. Veniale.

VENIRE. VERB. REUT. Andare appressandosi da luogo lontano a quello dove si ritruova o fa conto in un certo modo di ritrovarsi quello che ragiona, o con chi si ragiona, o di chi si ragiona. Venire.

5. 1. VENIRE, dicesi pure del vento, che spiri da qualche parte, o di suono, rumore e simili, che muova da qualche luogo. Venire. Bocc. Nov. 17.

29. Si stava ad una finestra volta alla marina a ricevere un venticello, che da quella parte veniva.

5. 2. VENIMENE, si dice delle cose, che, tirandole, vengono dietro, o si staccano, od escono del loro luoyo. Venirsene. Fin. As. 62. Mi volli pigliare il naso, ed egli mi cadde; vollimi toccire gli orecchi, ed egli se ne vennero.

5. 3. FARE PENIRE UNA COSA, vale Ordinare, o Commettere che una cosa da un luogo qualunque sia inviata o portata al luogo dove uno è. Far venire una cosa. Bocc. Nov. 99. 16. E fattesi venire per ciascuno due paia di robe ec. disse: prendete queste.

S. 4. VENIRE e VENTRSENE, si dice anche del Pussare col discorso da una cosa ad un'altra: dicendosi a modo di esempio: Mo mme ne rengo a questo ec. dire Ora vengo a questo ec.

5. 5. VENTRE, parlandosi di alcun malore, si dice del Sopraggiugnere che fa quella cotale infermità. Venire. Cron. Vellur. 101. A me vennero le gotte, onde non vi pote andare.

S. 6. VENTRE A DIRE, vale Significare. Venire a dire. Bocc. Nov. 59. 6. Quello che gli avea risposto non veniva a dir nulla.

S. 7. PIGLIARSI IL MONDO O LO MUNno COMB VIENE, vale Non pigliarsi malinconia di cosa alcuna, Non si affliggere o turbare di checchessia. Pigliare il mondo come viene, o come e' viene. v. PIGLIARE. S. 11.

5. 8. VENIRE, dicesi anche del Prezzo di una cosa, ed è lo stesso che VALERE. v.

fine, al termine, alla conclusione. Venire a capo. Fr. Giord. Pred. S. Volendole perfettamente conoscere e vedere, son di troppa fatica, e non se ne può venire a capo.

S. 10. VENIRE A CONFRSSIONE, vale Confessarsi. Venire a confessione.Gr. S. Gir. 29. Quelli ch' è venuto a confessione de' suoi peccati ec.

S. 10. VENIRE A' CONTI, vale Conteggiare. Venire a' conti.

63

S. 11. VERIRE & FATTI, vale Venire alle strette. Venire. a' fatti, o ai ferri. G. VIL. 6. 2. 2. Vennono insieme a villane parole, e di parole vennono a' fatti.

S. 12. VENIRE ALL' ORECCHIE, vale Sentire qualche cosa. Venire agli orecchi o ad orecchie. Bocc. G. 5. Nov. 7. Le quali cose venendo ad orecchie a Martuccio Gomilo in prigio-

ne ec., disse: ec.

5.13. VENIRE A MENTE, vele Ricordarsi. Venire alla mente, Venire a mente, Venire a memoria, Venire in mente. Pass. 27. Quante volte le viene alla mente di avere offeso iddio peccando, tante volte se ne penta.

5. 14. VENIRE A LE MANI, vale Azzuffarsi. Venire alle mani, Menar le mani. Tesorett. Brun. 18. 165. Ch' egli è maggior prodezza Risrenar la mattezza Con dolci motti e piani. Che venire alle mani.

scere. Venire al mondo. Ar. SAT.2. Venuto al mondo sol per sar letame.

5. 16. VENIRE A TAGLIO, vale Capitare, Venir nelle mani, o Presentarsi avanti, Cadere opportunamente in mano. Venire a taglio o in taglio. Fr. Sacca. Nov. 32. Se io averò tempo, io ne predicherò domenica mattina, e se io non avessi il tempo, un altro dì, che mi venga a taglio.

S. 17. VENIRE A MORTE, vale Morire. Venire a morte. Giov. Gel. Vit. Alf. 10. Gli Sforzeschi venuti in pochi anni a morte, hanno lascia-

to il regno agli strani.

S. 18. VENTRE A PAROLE, vale Contendere con parole. Venire a porole. Din. Comp. 1. 11. Vennono a parole insieme, per le quali l'uno dei detti fratelli fu ferito da quello dei Galigni.

§. 19. VENTRE A PORTO, vale Arrivare in sicuro, Uscir di pericolo.

Venire a porto.

§. 20. VENIRE APPRESSO, vale Seguitare. Venire appresso. Bocc. Nov. 15. 6. Mettiti avanti, io ti verrò appresso.

S. 21. VENIRE A QUISTIONE, vole Qui-

stionare. Venire a quistione.

S. 22. VENIRE A SALVAMENTO, vale Arrivar sano e salvo. Venire a salvamento. CAS. LETT. 25. Il signor Duca di Somma è venuto a salvamento.

S. 23. VENIRE A SCHIFO, vale Nauseare. Venire a schifo.

- 5. 23. VENIRE AVANTI O INNANZI, vale Capitare, Presentarsi avanti. Venire avanti.
- S. 24. VENIRE COMPASSIONE, vale Essere internamente commosso da compassione. Venire compassione. Bocc. Nov. 77. 59. Per gli umili suoi prieghi un poco di compassione gli venue di lei.
- Non riuscire qualche intrapresa. Venire corta qualche cosa. G. VIL. 10. 6. 3. E nota che per la paura di Castruccio tutto l'esordio e imprese del Bavero, che avea ordinate per passare pel Regno, gli vennero corte e fallite.

S. 26. VENIRE DESIDERIO, vale Esser mosso internamente da desiderio.

Venire desiderio.

§. 27. VENIRE IN GRAZIA, vale Acquistar la grazia o l'affello. Venire in grazia.

S. 28. VENIRE IN ODIO, vale Diveni-

re odioso. Venire in odio.

5. 29. VENIRE A PROPOSITO, vale Venire in concio. Venire in proposito o a proposito.

S. 30. VENIRE A PROPA CON UNO, vale Cimentarsi. Venire a prova con

uno.

§. 31 VENIRE MALE DA ALCUNA Cosa, vale Tornar male il farla. Venir male di sare alcuna cosa.

S. 32. VENIRE MENO, vale Svenirsi, Smarrire gli spiriti. Venire meno, Venire manco. Bocc. Nov. 15. 36. Da grave dolor vinto, venendo meno, cadde.

Mancare. Venire meno. Bocc. Nov. 77. 33. Allora, quasi come se il mondo sotto i piedi le fosse venuto meno, le fuggì l'animo.

S. 34. VENIRE MENO, vale eziandio

VE

Mancare di parola. Venir meno. Nov. ANT. 67. L' se il tuo successore mi vien meno? tu mi sei debitore.

S. 35. VENIRE PER LE MANI, vale Capitare avanti, Dar nelle mani. Venire per le mani.

VENNEGNA. sust. femm. v. VENDE-

MIA.

VENNEGNATORE: v VENDEMIATORE. VENNEGNARE. v. VENDEMIARE.

VENNERE. v. VENDERE. VENNETA. v. VENDITA.

VENNUTO. v. VENDUTO.

VENTAGLIO. SUST. MASCH. Arnese con che l'uomo si fa vento, a cagione principalmente di sentir fresco nella stagion calda. Ventaglio. Red. DITIR. 27. Mille inventa odori eletti, Fa ventagli e guancialetti.

VENTARIELLO. DIM. di VENTO. Vento piacevole. Venticello, Venterello, Ventolino. Fir. Rag. 146. Per lo dolce soffiare d'un venterello ec.

VENTAROLA. sust. femm. v. BANNA-

RIOLA. S. 2.

VENTIARE. verb. ATT. Produrre vento col ventaglio, soffictio e simili, per
accendere il fuoco. Soffiare. SAGG.
NAT. ESPER. 258. È però necessario
a voler che questo effetto segua, oltre al fuoco gagliardo, il soffiar
continuamente ne carboni, che stanno intorno al bicchiere.

S. VENTIARSI, neut. pass. dicesi dell'Agitar l'aria col ventaglio per farsi fresco. Farsi vento. Bern. Orl. 2. 8. 12. A questo modo al naso si fa

vento.

VENTICIELLO e VENTICELLO. Dim.di VENTO. Lo stesso che VENTARIEL-LO. v.

VENTINA. SUST. FEMM. Quantilà numerata, che arriva alla somma di venti. Ventina.

VENTO e VIENTO. SUST. MASCH. Movimento più o men rapido dell' aria, e spesso con una determinata direzione. Vento.

5. 1. FARE UNA COSA AL PENTO. Operare indarno. Fare checchessia al vento o a vento. Tass. Gen. 7. 47. Ma fur le sue fatiche al vento sparte.

5. 2. PARLARE AL VENTO, O A LO VIEN-

ro. Parlare a chi non ci ascolta. Parlare al vento. Guicc. Stor. 13. Gli faceva con accomodati discorsi conoscere il suo periglio, ma avveniva sempre ch' egli parlasse al vento.

S. 3. MENARE VENTO O VIENTO. V.

MENARE. S. 3.

S. 4. MULINO A VENTO, O A VIENTO. Mulino che macina per forza di vento. Mulino a vento o da vento. Trat. PECC. MORT. Come mulino a vento in alto montato.

VENTOLIARE. VERB. ATT. e NEUT. Agitare checchessia in aria per forza di vento; il Muoversi che fa la cosa esposta al vento. Sventolare, Ventolare. Tass. Ger. 20. 28. Sparse al vento ondeggiando ir le bandiere,

E sventolar su i gran cimier le penne ec.

VENTRE. SUST. FEMM. Si dicono le Principali cavità che sono nel corpo dell'animale, e che contengono le viscere; ma propriamente quella che racchiude la stomaco, gl'intestini, ec. Ventre.

S. I. VENTRE, dicesi pure la Pancia o il Luogo dove sta il ventre. Ventre. Dant. Inp. 6. Gli occhi ha vermigli, e la barba unta ed atra, E il

ventre largo.

S. 2. Dolore di Pentre. Malattia nella quale si hanno dolori forti delle intestina. Colica, Mal di ventre. Vit. Plut. Ed incontanente venne un'infermità nell'oste di mal di ventre.

VENTRICIELLO. DIM. di VENTRE. Ven-

tricello, Ventricino.

J. I. VENTRICIELLO DI GALLINA, o d'altro uccello. Ventriglio. Pallad. Mag.
 Con la pellicola che suole essere appiccata ai ventrighi de' polli.

5. 2. VENTRICIBLEO, dicesi da noi propriamente a Ciò che è rinchiuso nelle cavità del petto e del ventre inferiore degli animali. Ventricolo, Inte-

riora, Interiore, Interiori.

J. 3. VENTRICIELLO DE LE DITA, dicesi La carne della parte di dentro del dito dall'ultima giuntura in sù. Polpastrello. Franc. Sacch. Nov. 18. Spesse volte il polpastrello del dito toccava il mezzo della pera. VENTURA. sust. FRMM. Sorte, Fortung. Ventura.

VENUTA. sust. femm: Il venire. Ve-

VENUTO. ADD. da VENIRE. Venuto.

S. BEN VENUTO. Maniera di salutare chi arriva. Ben venuto. LASC. GELOS. 1. 11. Buona notte, Alfonso mio; tu sii il molto ben venuto.

VERDE. ADD. Colore che hanno l'erbe e le foglie quando sono fresche e in

vigore. Verde.

f. 1. Verde, vale anche Fresco; contrario di Secco. Verde. Ca. 5. 2.12. Le verdi (mandorle) sono più sottili e più laudabili che le secche, per la loro umidità.

5. 2. VERDE, vale ancora Acerbo,

Agro. Verde.

VERDASTRO. ADD. Che tende al verde. Verdastro, Verdiccio.

VERDE AZZURRO. Sorta di colore turchino, che è quello dell'aria e della marina. Verde azzurro, Verdazzurro.

VERDERAME. SUST. FEMM. Quella gruma verde, che si genera nel rume
per umidezza, e si fa anche artificialmente immergendo lamine di rame nella feccia del vino. Verderame.
Benv. Cell. Oref. 53. Il qual colore si fa con verderame e sale ammoniaco.

VERDUMMARO. PARTE. MASCH. Colui che vende insalata e simili verzure. Insalataio. Lasc. Cen. 2. Nov. 4. Pag. 90. Il nostro monaco si è accostato ad un insalataio: to!gli domanda per comprare.

VERDUMMA. sust. remm. Ogni sorta d'erba da mangiare. Erbaggio. M. VIL. 1. 56. La paglia, le legne, il pesce, e l'erbaggio vi furono in

graude carestia.

VERDURA. SUST. FEMM. Lo siesso che VERDUMMA. V.

VERGA. SUST. FEMM. Bacchetta, Bastoncello lungo, sottile e flessibile. Verga.

S. Verga di Ferro, d'oro, d'argenro, si dicono i Pezzi di simili metalli ridotti a forma di verga. Verga. Ricerr. Fior. 71. Quella che si appicca alle verghe del ferro. VERGALA, VERGARA e VRIALA. SUST.

FEMM. Strumento di ferro da bucare,
falto a vite, appuntato dall'un de'capi, e dall' altro ha un manico per
lo più di legno. Succhio, Succhiello.
PALLAD. MARZ. 10. Ricoperto il tronco, conviensi forare l' ulivo sterile
con succhio.

VERIFICARE., VERB. ATT. Dimostrar vero. Verificare. Bocc. Lett. Pin. Ros. 287. Per esperienza tutto il di veggiamo verificarsi il verso del nostro

poeta.

VERITIERO. ADD. e PARTE. MASCH. Che procede sempre con verità, Che dice il vero. Veritiero, Veritiere. Pass. 135. Dee esser sobrio ec., quieto,

veritiere, caritativo.

VERME. SUST. MASCH. Insetto lungo s molle strisciante, senz'ossi e senza vertebre, che si genera e vive nella terra, nelle acque putride, ne' frutti, in tutt' i vegetabili e nell' interno de' corpi animati. Verme, Vermo, Vermine. Bocc. Nov. 63. 21. Comare, questi son vermini che egli ha in corpo, li quali gli si appressano al cuore.

J. 1. Mettere un verme in caro a uno, vale Dirgli cosa che lo tenga in confusione, e diagli da pensare. Mettere una pulce nell'orecchio ad alcuno, Mettere un calabrone in un orecchio; ma vogliamo avvertire che Mettere un calabrone in un orecchio altrui è alquanto più che Mettere una pulce in un orecchio; e vale Dare un gran sospetto. Fir. As. 18. E hammi messo nell'orecchio non una pulce, ma un calabrone.

5. 2. VERMI, diconsi ancora Quelli che tormentano per lo più le intestina, o altre parti del corpo; ed è sorta di infermità, di cui paliscono per lo più i fanciulli. Bachi, Lombrichi. Cn. 5. 53. 1. Anche il sugo del sambuco, dato solo, o con mele, uccide i lom-

brichi.

5. 3. FRUTTA co'renni, diconsi Quelle nelle quali nascono bachi. Fruta bacaticce o bacate. Buon. Fien. 2. 1. 14. O pomi che diranno esser bacati. VERMEZZULLO. DIM. di VERME. Vermicello, Vermicciattolo. E quel vermicello che sta nelle frutte dicesi propriamente Bàco. E quello che si trova nelle radici de' raperonzoli o simili dicesi Bruciolo. E Bruciolato Guasto o Infetto dai brucioli.

VERMICELLI e VERMICIELLI. sust. MASCH. Si dicono certe fila di pasta che mangianei cotte come le la-

sagne. Vermicelli.

VERMINOSO e VERMENUSO. ADD. Pieno di vermi. Verminoso.

VERMIGLIO. ADD. Rosso acceso, propriamente del colore del cremisi. Vermiglio. Bocc. Nov. 97. 19. La giovane, che di vergogna tutta era nel viso divenuta vermiglia ec., così

rispose.

VERNATA. sust. remm. Una delle quattro stagioni dell'anno, la più fredda, la quale seguita l'autunno, e precede la primavera. Invernata, Vernata, Verno, Inverno. Red.Oss. An.m. 95. Ma queste tre ultime razze d'animali sogliono per lo più naturalmente nell'inverno o non cibarsi, o prendere scarsissimo e rarissimo il nutrimento. Dobbiamo avvertire che Vernata e Verno oggi non sono da usare nel parlar familiare.

VERNECALE. SUST. MASCH. Sorta di vaso di legno senza piede, poco profondo e con larga bocca, per uso di tener danaro. Ciotola. Buon. Fien. 4. 5. 8. E strettamente Me imbavagliando, mi votan le ciotole D'ogni

moneta.

VERNICE. sust. remm. Composto di gomma e ragia e d'altri ingredienti, che serve a dare il lustro, e ad altri usi. Vernice. Lib. Astroc. E da poi che è così figurata, sì si dee inverniciare con vernice molto chiara.

VEROLA. SUST. FEMM. Castagna cotta arrosto. Bruciata. Mong. 27. 85. Pareva il corpo come una grattugia, O da far le bruciate la padella.

VEROLARO. SUST. MASCH. Vaso di ferro, o di terra cotta, bucato, che si adopera per uso di arrostir le castague. Padella, Padellotto. Così dicesì in Firenze. VEROLETTA e YERULETTA. SUSP, PEMM. Picciol ferro fallo a piramide, ma ritondo, nel quale si mette il piè del bastone, come in una calza. Gorbia, Calza, Calzuolo.

S. VEROLETTA, dicesi ancora a quel Cerchietto di ferro, o d'altra materia, che si mette intorno all'estremità, o bocca di alcuni stromenti, acciocche non si aprano o fendano. Ghiera. STAT. PITT. INV. 28. Una crocetta con ghiera d'argento.

VERREZZOSO e VERREZZUSO. ADB.

Dicesi ad Uomo che opera senza ragione e per propria fantasia. Capriccioso, Ghiribizzoso, Fantastico. Franc.
Sacch. Nov.84. Maladetto sia chi mai
maritò niuna femmina ad alcun dipintore, che sete tutti fantastichi e
lunatichi.

VERRIZZO. sust. MASCH. Fantasia, Bizzerria.Capriccio, Ghiribizzo.Cinc. Gell. 2. 62. Sempre sarebbe piena (la fantasia) d'umori e di ghiribizzi.

VERRO. SUST. MASCH. Parco con castrato. Verro. Dittam. 2. 1. Che stava alla difesa come un verro.

VERSARE. VERB. ATT. È voce toscana, ma mal si adopera in sentimento di Pagare, Far pagamento, e talvolta, ancora per Depositare; e si ha a dire Dare, Pagare la somma, Far pagamento, Sborsare, Depositare.

VERSAMENTO. SUST, MASCH. E anche voce toscana, ma mal si adopera come il verbo Versare in sentimento.

di Pagamento, Deposito.

VERSO. sust. MASCH. Riga di scrittura. Verso. CAR. LETT. 1. 53. Di grazia scrivetemi un sol verso, che le vostre cose van bene.

J. 1. Verso, sale ancera Modo, Via. Verso. Varch. Escot. 47. Nè può per verso alcuno recarsi, che cota-

le opera sia di Dante.

S. A. ANDARE O NON ANDARE PAL SUO VERSO, dicesi delle cose quando rissono, o no, come debbono. Andare, o Non andare pel suo verso. Gap. Sist. 198. Come si viene alla materia, le cose vanno per un altro verso.

+ momes verrings - personina - il seno las fante dela scrofa lalato - 12ed. D. Basilia VERTIGINE. SUST. FEMM. Offuscamento di cerebro, per cui pare che ogni cosa si muova in giro, e manca in uno stante la vita. Vertigine, Capogiro. Red. Esper. NAT. 64. Credono eziandio che chi porta al braccio un maniglio di esse setole resti libero dalle vertigini.

S. VERTIGINI, dicesi pure a' Capelli, che si mantengono sollevati alla metà del capo. Capelli ritrosi. Voce

dell'uso di Firenze.

VESACCIA. sust. femm. Dicesi a due tasche collegate insieme con due cinghie, ché si mettono all'arcion di dietro della sella per portar robe in viaggio; e si usa ancora da contadini e da' frati, che le portano in ispalla. Bisaccia. Bocc. Nov. 60. 11. E la prima cosa che venne lor presa per cer-' care, fu la bisaccia.

VESCOTTINO. v. BISCOTTINO.

VESCOVATO & VISCOVATO.sust.masch. Dignità di vescovo. Vescovado, Vescovato.

J. 1. VESCOVATO, dicesi ancora l'Ussizio del vescovo. Vescovado.

S.2. VESCOVATO, prendesi pure per l'Abitazione del vescovo. Vescovado.

5. 3. VESCOVATO, vale pure il Tenitorio della giurisdizione del vescovo. Vescovado. G. VIL. 1. 44. 4. Diremo de' nomi delle cittadi e vescovadi della nostra provincia.

S. 4. VESCOVATO, vale ancora Curia o Tribunale del vescovo. Vescovado. Buon. Tanc. 5. 5. Non vorrei poi venire all'armi In vescovado collo scartabello.

VESCOVILE. ADD. Da vescovo, o Di vescovo. Vescovile.

VESCOVO. PARTE. MASCH. Prelato inferiore immediatamente a Patriarca o ad Arcivescovo. Vescovo.

**VESCUOTTO.** v. BISCOTTO.

VESPA. sust. femm. Insetto volatile, simile alla pecchia. Vespa. Dant. Inv. 3. Erano ignudi, e stimolati molto Da mosconi e da vespe, ch'eran ivi. . VESPARO. SUST. MASCH. Luogo dovo stanno le vespe. Vespaio. Boon. Fier. 4. 4. 21. Qual da' vespai lor sbucando ho visto Nugol di calabroni,

Gregge assalir pascente.

VESPRA. sust. femm. *Una delle sette* ore canoniche, che si dice tra la nona e la compieta. Vespro, Vespero. VIT. S. GIROL. 3. Uno di stando Girolamo a dire lo vespro co'suoi frati, subitamente uno leone entrò dentro nel monasterio.

S. VESPRA, diciamo anche l'Ora nella quale si dice il vespro, ch'è dopo mezzodi. Vespro, Vespero. Bocc. Nov. 77. 6. Essendo già vespro, e parendo allo scolare avere assai fatto ec., verso la casa della misera donna se ne ando.

VESSICA. Sust. FEMM. Membrana, o Vaso situato nella parte inferiore del ventre, ed è ricettacolo dell'orina. Vescica, Vessica.

VESSICANTE. sust. masch. Medicamento caustico che, esteriormente applicato, fa gonfiar la pelle, come fanno le scottature. Vescicatorio, Vescicante, Vessicante. Rep. Cons. 1. 103. Son lodati i vessicanti alle spalle; ma di questi per ora non ne parlo.

VESTA. Sust. femm. Abito, Vestimento. Veste, Vesta.

S. VESTA, dicesi anche di Qualunque cosa, che cuopra checchessia. Veste, Vesta. Bern. Rim. 1. 23. Un gran coltel vuole una gran guaina, Ed un grand' orinale una gran vesta.

VESTIRE. VERB. ATT. 6 BEUT. PASS. Mettere indosso il vestimento, Mettersi i vestimenti. Vestire, Vestirsi. Bocc. Nov. 28. 16. Trattigli i suoi vestimenti, e a guisa di monaco vestitolo, sopra un fascio di paglia il posero. E Nov. 82. 6. Come il meglio seppe, si vestì al buio.

S. 1. VESTIRE, vale pure Portar vestimento, Aver vestimento indosso. Vestire. Bocc. Nov. 8. 3. Usi sono di

nobilmente vestire.

J. 2. VESTIRSI UN SOPRABITO, E SImili, vale Metterselo indosso. Vestirsi una roba. Bocc. Nov. 12. 13. La donna gli fece apprestare panni ec., li quali come vestito si ebbe, a suo dosso fatti parevano.

§. 3. VESTIRSI, vale ancora Provoc-

dersi di vestimenti. Vestirsi.

- MARKER

a - ille no lar i delient in it is a single the S. 4. VESTIRSI MONACA, dicesi delle Monache, che fan professione in alcun ordine religioso. Vestirsi. Bur. PAR. 3. Si veste ec., cioè, si piglia vestimento ec., come si vestono ec. le monache.

S. 5. VESTIRSI IL PRETE, vale Mettersi i paramenti indosso per dir la messa. Pararsi, Pararsi a messa. Pass. 136. Si parò alla prima messa, e so-

lenvemente la cantò.

VESTITO. SUST. MASCH. Vestimento. Vestito. G. Vil 10. 154. 1. E simile di vestiti intagliati di diversi panni.

VESTITO e VESTUTO.Add. da VESTI-RE. Vestito.

- S. Nascere restito, vale Essere avventurato. Nascer vestito. Malm. 7. 51. Figliuol, risponde a lui, datti conforto, E sappi che tu se'nato vestito.
- VESTUTO. Lo stesso che VESTITO. v. VETERANO. ADD. & PARTE. MASCH. Soldato che ha esercitato la milizia molto tempo. Veterano. Ott. Com. Inf. 12. 934. Li suoi veterani cavalieri non si vergognarono di suggire.

VETIELLO. v. VITELLO.

VETRARO. PARTE. MASCH. Quegli che fa vasella di vetro. Vetraio.

S. VETRARO, dicesi anche Colui che vende o acconcia i vetri per finestre, o simili. Vetraio.

VETRATA e VETRIATA. sust. femm. Chiusura di vetro che si fa all'apertura delle finestre. Invetriata, Votrata.

VETRIATARO. Lo stesso che VETRA-RO. v.

VETRIERA e VITRERA. sust. femm. Fabbrica di vetri, Fucina dove si lavorano i vetri. Vetraia.

VETRINA. sust. remm. Cassella a guisa di scannello, col coperchio di vetro, nella quale gli orefici tengono in mostra le gioie. Bacheca. Buon. Fien. 4. 2. 7. Scancie di spezierie, Vasi di profumier, bacheche d'orafi.

VETRIUOLO e VITRIUOLO.sust.masch. Nome collettivo, che si dà ad alcuni sali risultanti dall'acido solforico con una base salificabile, alcalina, terrosa, o metallica. Vitriuolo, Vetriuolo. RICETT. FIOR. 85. L'allume ed il vetriuolo si ardano in una pentola scoperta, acciocchè si vegga quando sono arsi.

VETRO e VITRO. sust. MASCH. Materia trasparente, composta a forza di fuoco, di rena bianca, e di cenere di soda fatta dell'erba cali. Vetro. Bocc. Nov. 14. 8. E non altramenti che un vetro percosso a un muro, tutta s'aperse e si stritolò.

VETTURA. SUST. FEMM.  $m{E}$  voce toscana, la quale malamente si adopera

in sentimento di Carrozza.

VEVETURO. SUST. MASCH. Quel vaso che si tiene agli uccelli nelle gabbie, o ne' serbaloi, dove si melle acqua. perchè si abbeverino. Beveratoio. Rip. Impa. 222. Vi messe la gabbia, il beveratoio, il pappagallo, ec.

VEZZEGGIARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. Far carezze, Farsi vezzi. Yezzeggiare, Vezzeggiarsi. CAR. LETT. 1. 98. E che pensate voi, cavalier, di fare? ec. starvene costà voi solo agiatamente a vezzeggiarvi cotesta

panzetta?

VEZZO. sust. masch. Costume e Modo pieno di mollezza e di offellazione. Vezzo, Lezio, Smanceria. Lon. Med. CANZ. 65. 3. Sempre mai questa sazievole È 'n su' lezii e smancerie.

- S. VEZZO, e VEZZO DI PERLE, DIAMAN-TI, e simili, vale Ornamento di fila di perle o di altre gioie, o di cosa che le somigli, che le donne portano intorno alla gola. Vezzo. Buon. Fier. 3. 4. 7. Quai gabinetti, e lucide bacheche, Pieni di anella, e vezzi, ed orecchini.
- VIA. SUST. FEMM. Strada, per uso di trasferirsi da luogo a luogo. Via.

S. 1. VIA, vale anche Partito, Modo

di fare una casa. Via.

- 5. 2. FARE UNA VIA, vale Camminare per quella via. Fare una via. DANT. Purg. 4. Maestro mio, diss' io, che via saremo?
- S. 3. FARE LA VIA D'ALCUN'LUOGO, vale Passar per quello. Far la via d'alcun luogo.
- S. 4. SPIANARELAVIA A UNO, vale Agevolargli il modo da conseguire quel-

lo che desidera. Lastricare la vit ad alcuno. Tac. Dav. Ann. 13. 169. lo co' miei consigli lo faceva adottare, far Viceconsolo, disegnar Consolo, e l'altre vie gli lastricava allo imperio.

S. 5. PIGLIARE LA VIA DI ALCUN LUOgo, vale Far la via di esso. Prender la via. Stor. S. Onof. 149. La mattina mi levai, e presi la via che

menava in Egitlo.

S 6. Pigliand La ria, vale pure Incamminarsi. Prender la via Bocc. G. 2. Nov. 5. Prese la via per tornar-

si all'albergo.

S. 7. VIA DI MEZZO, vale Partito o Risoluzione di mezzo tra due estremi. Via di mezzo. Tac. Dav. Stor. 3. 312. Non prese ne l'uno spediente, nè l'altro, tenne via di mezzo, che

ne' pericoli non ci è peggio.

. S. 8. VIA, vale ancora Modo, Manieta di fart una cosa, Ciò che serve, che è opportuno per giugnere a qualche finé. Via. Guicc. Stor. 3. 115. A Cesare avea persuaso il re d'Aragona ec. non si potere con migliore via ottenere il maritaggio che si trattava.

S. G. Via, si usa talvolla per quello che si dice comunemente Pazienza. Via. Cecch. Dor. 4. 1. Se noi avessimo avuto un po' di spazio, via, noi però non andavamo così in fascio.

s. 10. V11, in termine di genealogia, dicesi il Seguito de'discendenti di una schiatta; Lato. Via. Bongh. Tosc. 322. Lo chiamò più di una volta toscano, e del sangue toscano, ond'era veramente per via di donna, essendo per sè natio di Corinto.

S. 11. ALLA VIA DI ALCUNO, maniera prepositiva, che vale Alla volta di alcuno. Alla via di alcuno. Guicc. Slor. 17. 158. Mille finalmente scesi in Bergamasco venivano alla via dell'e-

sercito.

S. 12. PERVIA DI ALCUNA PERSONA O COsa, vale Per mezzo di alcuna persona o cosa, Mediante alcuna persona o cosa. Per via di alcuna persona o cosa. Lasc. Spir. 1. 1. Voglio ec. consigliarmi seco di questa maledizione, e vedere se per via di orazioni ec. io me gli posso levar d'ad-

dosso ( i diavoli. )

5. 13. VIA, si adopera nel moltiplicare, come Tre via tre nove, incece di Tre volle tre nove. Via. DANT. Vit. Nuov. 35. Siccome vedeano manifestamente che tre via tre la nove

5. 14. VIA, modo avverbiale, che vale Su, Orsil, in sentimento di eccitare, comandare, ec. Via. Bocc. Nov. 66. 11. Or via, non aver paura alcuna; io ti porrò in casa tua sano e salvo.

S. 15. VIA, avverbialmente zi usa in forza di discacciare. Via. An.Len. 4. 7. Via, ladri; via, poltroni; via

col diavolo.

VIAGGETTO. DIM. di VIAGGIO. Pic-

colo viaggio. Viaggetto.

VIAGGIARE. VERB. NEUT. For viaggio.

Viaggiare.

VIAGGIATORE. PARTE. MASCH. Colu che viaggia. Viaggiatore, Viaggiante. SALVIN. Disc. 1. 64. Siamo pellegrini e viaggianti, non abbiamo qui la nostra stanza.

VIAGGIO. sust. masch. L'andar per

via, Cammino. Viaggio.

VIALE. SUST. MASCH. Quello spazio che negli orti, giardini, pometi e verzieri si lascia incollo per commodo di passeggiare. Viale. Impens. v. Tosc. D. 15. C. 2. 428. Per questi viali della villa Ludovitia ci si alza il Sole troppo tosto.

VIANNANTE. PARTE. MASCH. Uhe va per via, Che fa viaggio, Passeggiete. Viandante. Massrauzz. 1. 34. Questo s'intende anche de' mercatanti e

viandanti.

VIATICO. sust.masch. Si dice al Sacramento dell'altare, che si dà a' snori bondi. Viatico. Masstruzz. 1. 6. A digiuno dee esser preso il Corpo di Cristo, salvo che in caso di necessità quando uno infermo fosse per morire, acciocchè non passi senza viatico.

VICARIATO. SUST. MASCH. Uficio del vicario, e Luogo del suo governo. Vicariato. Borgh. Vesc. Fior. 476. Come noi diciamo oggi Vicariato, e Capitanato, e Podesteria i luoghi, secondo chi vi si manda o vicario ecVICARIO. PARTE. MASCH. Colui che tiene il luogo e la vece altrui. Vicario.
S. VICARIO, dicesi più spesso Colui che
fa le veci del vescovo. Vicario.

VICERE. PARTE. MASCH. Colui che tiene il luogo del re. Vicerè. Serd. Stor. 4. 148. Fu ascoltato il vicerè con

gran silenzio.

VIČINANZA. sust. Fram. Prossimità, Vicinità, L'esser vicino. Vicinanza. M. VIL. 4.64. Per la vicinanza che detto castello ha con la nostra città e con le altre di Toscana.

VICINATO. SUST. MASCH. Ristretto di abituri contigui gli uni agli altri. Vicinata, Vicinato. Bocc. Intraod. 28. Tutte l'una all'altra, o per amistà, o per vicinanza, o per parentado

congiunte.

S. VICINATO, vale ancora Gli abitatori della vicinanza; dicendori per modo di esempio: Tu pai parlare il vicinato, Lascia parlare il vicinato, e simili. Vicinato, Vicinanza. Bocc. Nov. 45. 9. E d'altra parte la vicinanza uscita al rumore ec., cominciarono questa cosa a biasimare. Red. Vip. 1. 73. Correr fecero tatto il vicinato in traccia dell'insolito delicatissimo odore.

VICINO. PARTE. MASCH. Colui che ci abita di presso. Vicino. Bocc. Nov. 77. 34. O sventurato, che si dirà da'tuoi fratelli, da' parenti e da'vi-

cini?

VICINO. ADD. Quello che è poco distante dall'altre. Vicino. Bocc. Nov. 72. 3. Varlungo villa assai vicina di

qui.

VICO. SUST. MASCH. Strada stretta. Vico, Vicolo, Vicoletto, Chiassuolo, Chiassolino. Salv. Sein. 1. 1. Divise, come vedete, solamente da quel chiassuolo, che appena è largo due braccia e mezzo.

VIENERDI'. SUST. MASCH. Nome del sesto giorno della settimana. Venerdì. VIERSO. SUST. MASCH. V. VERSO.

VIGGILIA. SUST. FRMM. Il giorno avanti alla festa di alcuni santi, in che oggi si usa di digiunare. Vigilia. Morg. 17. 40. Abbiam senza vigilia digiunato. VIGLIETTO. SUST. MASCH. V.BIGLIETTO.
VIGNA. SUST. PEMM. Campo coltivato
a viti pianlate per ordine con poca
distanza dell'una all'altra. Vigna. Bocc.
Nov. 61. 5. Tenesse mente in una vigna, la quale a lato alla casa di lei era.

VIGNAIUOLO. PARTE MASCO. Custodo e lavorator della vigna. Vignaio,

Vignaiuolo.

VIGNETO. sust. masch. Luogo coltivato a vigne, e La vigna stessa. Vigneto. Quintil. Da questa parte arboscelli, e da quell'altra il vigneto.

VILLA. SUST. FEMM. Possessions con

casa di campagna. Villa.

VILLANIELLO. DIM. di VILLANO. Villanello, Villanello. Poliz. St. 1.54. La villanella all'uom suo il desco ingombra.

VILLANO. PARTE. MASCH. Uom della villa, Che sta alla villa, Lavorato-re di terra. Villano, Contadino.

5. VILLANO, dicesi pure ad Uomo di rozzi costumi. Villano, Scortese, Zotico.

VILLEGGIARE. VERB. NEUT. Stare in villa a diporto. Villeggiare. Can. Lett. 2. 205. Con questa libertà mi son ridotto a villeggiare nel Tusculano.

VILLEGGIATURA. sort. FRMM. Il villeggiare, Il tempo atte a villeggiare.
Villeggiatura. Salvin. Disc. 2. 117.
Dopo le sue brevi vacanze dell' ottobre, mese del divertimento e della villeggiatura.

VINACCIA. sust. ramm. Ciò che resta de' grappoli e degli acini dell' seva,

uscitone il vino. Vianecia.

VINCITA. SUST. PRUM. Il vincere; contrario di Perdita: ed ancora Quella quantità di danaro, o Quella quahunque altra cosa, che si è vinta giocando. Vincita.

VINCIUTO. ADD. Dicesi per lo più de' Fanciulli, che hanno ostinazione e caparbietà. Garoso, Ostinato, Caparbio.

VINO. SUST. MASCH. Liquore tratto dall'uve pigiate o spremute, che ha bollito, e che serve per uso di bevanda. Vino.

5. I. VINO PASSATIFO. Vino di poco corpo, che si digerisce facilmente. Vino sottile. But. Vuole li viui sotti-

64

li e le vivande delicate per lo fianco. 5.2. Vino prisciaribleo, o pisciazzel-

LA. Spezie di vino rosso di poco colore. Pisciancio, Pisciarello. Red. Dir. 6. Quel cotanto sdolcinato, Si smaccato, Scolorito, snervatello Pisciarel-

lo di Bracciano Non è sano.

5. 3. VINO TURDO, dicesi il Vino allora che ha assai colore. Vino coperto. Soden. Coltiv. 122. Il vino coperto e carico di colore è grave, gros.

5. 4. VINO SCHIETTO, dicesi il Vino che non è inacquato. Vino pretto, schietto, puro. Cresc. 5. 22. 6. Deonsi (le pesche) mangiare a digiuno, e appresso si dee ber vino pretto, odorifero.

5. 5. VINO MISTURATO, O AMMESTU-RATO. Quello ch' è alterato con qualche mistura; contrario di Vino schietto. Vino satturato.

VIOLA. SUST. FEMM. Fiore di varie sor-

te e colori. Viola.

VIOLA. BUST. FEMM. Strumento musicale, che si suona coll' arco. Viola.

VIOLACEO. ADD. Di color di viola. Violaceo, Violato. Red. Insett. 16 Nacquero in capo a 12 giorni alcuni mosconi turchini, ed alcuni altri violati.

VIOLINO. SUST. MASCH. Strumento mu-

sicale. Violino.

VIOLINO. PARTE, MASCH. Dicesi a Colui che suona il violino. Violinista.

VIOLONCELLO. SUST. MASCH. Viola grande di tuono grave, che si suona tenendola fra le gambe, ed è di minor grandezza del violone. Violoncello.

VIOLONE. SUST. MASCH. Viola grande, di tuono grane, che tiene il mezzo tra il violoncello ed il contrabasso. Vio-

lone.

VIOTTOLA. SUST. FEMM. Piccola via, Via non maestra. Viottola, Viottola. DIAL. S. GREG. Andando per una viottola molto stretta, non sapendo ben guardare, pose lo piede fuor del viottolo, e cadde quindi giuso.

VIRTU'. Sust. Femm. Disposizione abituale dell'animo a fare il bene e a fuggire il male. Virtù.

3. VIRTU, dicesi ancora per Possanza,

Forza, Vigore, Qualità naturale. Virtì. Bocc. Nov. 99. 23. Essendo la virtù del beveraggio consumata, gittò un gran sospiro.

VIRZO. sust. Masch. Sorta di cavolo verdastro. Cavol. verzotto, Sverza. Buon. Fien. 2. 3. 4. Selciato il luogo usato. Ove abbiamo spacciato Sverze e finocchi, e ravani e carote.

VISCO. sust. MASCH. Pania fatta con le coccole del vischio. Vischio, Visco. D. GIOV. CELL. LETT. 15. Il vischio non prende altro, che gli uccelli che

volano basso.

VISCIDO. É voce toscana, ma addiettiva, che vale Viscoso, Glutinoso; e da noi mal si adopera sustantivamente a significare Quantità di materie viscide, e propriamente quelle che teniamo accumulate nello stomaco, dopo cattiva digestione. Viscosità.

VISCOSO e VISCUSO. ADD. Di qualità di vischio. Viscoso, Vischioso, Te-

nace.

VISIBILIA: e dicesi ANDARB IN VISIBILIA, che vale Andare in estasi per
la dolcezza, o per la maraviglia. Andare in visibilio. Red. Annor. Ditir.
45. 224. Andare in visibilio, per andare in estasi, quasi trasecolato, cior
fuor di questo secolo, e nell'altro
mondo. Ma non si userebbe se non
per ischerzo.

VISIERA. SUST. FEMM. Strumento da parare il sole. Solecchio.

VISIONARIO. PARTE. MASCH. Quegli che si figura le cose, e le crede come « le avesse vedule. Visionario.

VISIONE. sust. Femm. Apparizione di cost che l'uom vede in sogno, o pargli vedere in atto di grande astrazione di mente. Visione. But. Inf. 26. 1. Visione è quando l'uomo nel sono vede chiaramente e manifestamente quello che poi gli avviene.

VISITA. SUST. FEMM. L'atto del visitare. Visita. Cas. Lett. 62. Le visite private, e la compagnia sono sta-

te tutte laudatissime.

S. 1. VISITA, si dice anche de Ginche fanno i vescovi nelle lor dioces, ed i superiori degli ordini ne conventi del loro ordine, per vedere se tut-

- to va in regola. Visita. Bean. Lerr. 72. Per non errare ho mandato la vostra lettera a Monsignore, che è in visita.
- J. 2. VISITA, si dice anche parlando di un medico o chirurgo che va a vedere un malato. Visita. Segnen. Pard. Ap. 7. 4. Per li mali del corpo si dee stimare bene impiegata la visita personale del medico, ancora sommo, molto più senza fallo per quei dell'anima.
- VISITARE. VERB. ATT. Andare a vedere altrui per ufficio di carità, o di
  affezione, o di osservanza. Visitare.
  Bocc. Nov. 92. 7. Assermando che,
  come Ghino più tosto potesse, il visiterebbe.
- S. VISITARE, si dice l'Andar che fa il Vescovo, o altra persona di autorità, a vedere se i luoghi di sua giurisdizione sono tenuti come devono. Visitare.
- VISTA. sust. Prum. Senso, e Atto del vedere. Vista. Red. Cons. 1. 142. Non è maraviglia alcuna, che ec.si lamenti ora di qualche caligine della vista.
- S. 1. PREDERE DI VISTA UNA PERSONA O UNA COSA, vale Non vedere più una persona o una cosa veduta per qualche tempo innanzi. Perdere di vista o di occhio una persona o una cosa. SAGG. NAT. ESP. 152. Finchè, ridotta della grandezza di una minutissima lente, la perdemmo di vista in quest' ultimo liquefarsi.
- S. 2. A PRIMA VISTA, posto avverbialmente vale Sul bel principio. A prima giunta, Di prima giunta, In prima giunta. Tass. Gen. 11. 78. In sulla prima giunta al fero Argante L'asta ferrata fulminando lancia.
- VISTO. ADD. da VEDERE. Veduto, Visto. M. VIL. 9 104. E visto che non si potieno considerare, ec.
- VISTOSO. ADD. Che soddisfa all'occhio, Di bella vista. Vistoso. Unb. 4a. In una bottega di un rigattiero i loro vistosi e colorati panni in oscuri e grossi cambiati, ec.
- VITA. sust. Femm. Lo stato degli esseri animati finche è in essi il principio delle sensazioni e del moto. Vita.

- S. 1. DARB LA FITA A UNO, figural. si dice dell' Apportar somma consolazione, grandissimo piacere, utilità vera. Dur la vita.
- S. 2. LEVARE LA VITA A UNO, vale Ucciderlo. Levar la vita.
- 5. 3. PASSARE A MIGLIOR VITA, vale Morire. Passare di vita, o all'altra vita, o a miglior vita.
- 5. 4. METTERE LA VITA PER UNO, vale Darla, Spenderla, Sacrificarla per salvare uno. Porre la vita per uno.
- 5. 5. PER VITA VOSTRA, ec. Maniera di scongiurare altrui, che vale Quanto vi è cara la vita vostra. Per vita vostra, ec. Seguer. Prep. 8. 5. Senza che ditemi per vita vostra, uditori, quanto durerete alla fine in tali travagli?
- 5. 6. VITA, valè anche Il tempo che si vive, Tutto lo spazio di tempo che scorre dalla nascita fino alla morte. Vita. Dant. Inf. 1. 1. Nel mezzo dei cammin di nostra vita Mi ritrovai per una selva oscura Che la diritta via era smarrita.
- S. 7. Passare La VITA IN UNA COSA, vale Consumare il tempo facendo una cosa. Passar la vita, Usar la vita in checchessia. Guar. Past. Fid.1. 1. E la vita passando in festa e in giuoco, Farei la state all'ombra, e il verno al fuoco.
- §. 8. VITA BEATA, VITA ETERNA, o simili, dicesi il Premio del Paradiso che Iddio dà a' giusti dopo morte. Vita beata, Vita eterna.
- Menar vita di buoni, o di rei costumi. Far buona o mala vita.
- S. 10. MUTARE VITA, vale Cangiar modo di vivere, Convertirsi. Mutar vita.
- S. 11. VITA, vale anche Costumi. Vita. Bocc. Nov. 32.4. Uomo di scellerata vita e di corrotta.
- 5. 12. VITA, vale pure Quella parte del corpo che è sopra i fianchi, sino alle spalle. Vita.
- 5. 13. VITA CIVILE, dicesi la Participazione ai dritti civili. Vita civile. Segn. Etic. L. 1. E. 5. L'onore è quasi fine della vita civile.
- S. 14. VITA, vale anche Racconto del-

la vita. Vita. Vit. SS. PAD. 1.2. Incominciasi la vita di San Paolo primo eremita.

S. 15. A VITA, posto avverbialmente, vale Per quanto si vive, Durante tutto il tempo che uno dee vivere. A vita, Per la vita, In vita. G. VIL. 9. Si fece il duca confermare Signore a vita.

VITA. SUST. FEMM. Pianta notissima per l'eccellenza del suo frutto, dal quale si cava il vino. Vite. Bocc. Gior. 3. p. 4. Coperte di pergolati di viti, le quali facevan gran vista di dover

quell' anno assai uve fare.

VITA. SUST. FEMM. Strumento meccanico, che consiste in un cilindro circondato alla sua superficie da una spirale, il quale, movendosi intorno al suo asse, entra nella cavità parimente cilindrica di un altro solido addimandato Madrevite, e corredato di una simile spirale in modo, che il convesso delle spire dell'uno si adatta al cavo di quelle dell'altro, e colla sua forza e col suo moto serve a diversi usi della meccanica. Vite. Rad. Ins. 104. De' quali ci serviamo in vece di scatolini, e si serrano a vite.

7. 1. Pani della vita, diconsi le Spire o Anelli della vita. Pani della vita della chiocciola, ec. il mastio è quello che passa per la chiocciola: le spire o anelli del mastio diconsi pani; quei della femina diconsi vermi.

S. 2. A FITA, posto avverbialmente, vale Con vite, o A maniera di vite, Attorcigliato alla forma della vite. A vite. SAGG. NAT. ESP. 38. Nel quale fermata una bacchetta di metallo, lavorata interiormente a vite, ec.

VITELLO e VITIELLO. SUST. MASCH.

Parto della vacca, il quale non abbia passato l'anno. Vitello, Vitellino, Vitellino, Vitellino, Vitellino di latte. Cant. Cann.

158. Lasciate rincarare Questa carne agnellina, Meglio è la vitellina, E più propria a nutrir nostra natura.

S. VITELLO, dicesi anche per Cuoio o

Pelle di vitello. Vitello.

VITONE. ACCR. di VITE, nol significato di Strumento meccanico. Vitone.

S. VITONE DELLA SCOPPETTA, è quella Vite grande che serra la parte opposta alla bocca. Culatta.

VITRIUOLO. SUST. MASCH. V. VETRIUOLO. VITTO. SUST. MASCH. Provvisione necessaria al vivere, Cibo, Nutrimento. Vitto. As. Fus. 20. 26 Ch'or d'Affrica portava, ora d'Egitto, Cose di-

verse e necessarie al vitto.

VITUPERIO. SUST. MASCH. Gran disonore, Infamia. Vituperio, Vitupero. VIVA. Voce di applauso a checchessia. Viva. G. VILL. 55. 4. Viva il nostro Signore, e Re de' Romani.

VIVANDA e VIVANNA. SUST. FEMM. Ciò che si mangia, Cibo. Vivanda. Bocc. Nov. 79. 10. E oltre a questo, le molte e varie vivande ec. VIVENTE. ADD. Che vive. Vivente.

S. ANIMA VIVENTE, se'si congiunge colla negativa, vale Neppure uno, Nessuno affatto. Anima viva. Bran. Oal. 1. 22. 18. Nè vi potea salire anima viva, Che non avesse l'ale da volare.

VIVERE. VERB. NEUT. Stare in vila.

S. 1. VIVERE, vale ancora Besere, o Stare. Vivere. Bocc. Nov. 26. 24. Ma di questo vivi sicuro, che io non sarò mai lieta ec.

S. 2. VIVERE A SÈ, vale Occuparsi solo de propri interessi. Vivere a sè.

5. 3. VIVERE BENE, vale Godere, Squazzare. Viver bene.

S. 4. VIVERE DEL SUO, vale Aver proprie rendite da potersi nutrire. Vivere del suo.

5. 5. VIVERE DI SPERANZA, vale Stare in speranza. Vivere a speranza. CIRIF. CALV. 4. 128. Ma chi vive a speranza, muore a stento.

5. 6. VIVERE IN PACE, vale Vivere di amore e di accordo. Vivere in pace.

5. 7. SAPER VIVERE, vale Aver prudenza. Saper vivere.

VIVO. sust. MASCH. Parte viva. Vivo. Petr. Cap. G. Perchè prima col ferro al vivo aprilla.

S. AL VIVO, posto avverb., vale In miniera simile al naturale. Al vivo. Viz.

PITT. 4. Sopra cui era dipinta una tela così al vivo ec.

VIVO. ADD. Che è vivo, Che è in vita. Vivo.

- S. 1. VIVA VOCE, si dice del favellare presenzialmente. Viva voce. Petr. Canz. 4. 5. Le vive voci m'erano interditte, Onde io gridai con carta e con inchiostro.
- 5. 2. CARNE VIVA, vale Carne mida o sensitiva. Carne viva. An. Fun. 16. 49. Tempra di serro il tuo tagliar non schiva, Che non vada a trovar la carne viva.

S. 3. ARGENTO VIVO, vale Mercurio. Argento vivo. Ston. Europ. 7. 154. Questo paese ec. abbonda in grandis-

sima copia di argento vivo.

5. 4. CALCE PIVA, si dice Quella che non è ancora spenta. Calcina viva. Ca.4. 44. 5. Pongasi calcina viva in quantità di una quarternola in un vaso di dodici corbe.

S. 5. Fuoco o Carbon vivo, vale Fiammeggiante, Acceso. Fuoco o Carbone vivo. Dant. Par. 1. Come a

terra quieto suoco vivo.

S. 6. Viro, aggiunto di lume, di lampada, e simili, vale Acceso. Vivo.

5.7. Vivo, aggiunto di colore, vale Acceso. Vivo. Red. Iss. 143. Tutto il restante del ventre era tinto di un giallo vivo, tramezzato da strisce nere trasversali.

VOCAZIONE. SUST. FEMM. Movimento interno, mediante il quale Iddio chiama uno ad un dato genere di vita.

Vocazione.

VOCE. SUST. FEMM. Suono prodotto dall'animale per l'aria ripercossa nel gorgozzule, con intenzione di mani-

festare qualche affetto. Voce.

S. 1. Voca, dicesi pure il Suono di qualche istrumento. Voce. Car. Long. Sor. 48. Contraffece con la sua sampogna le voci di tutte le altre sampogne.

S. 2. AVERB VOCE ATTIVA E PASSIVA, vale Avere facoltà di eleggere, o di essere eletto. Avere voce attiva e pas-

siva.

S. 3. CORRERE VOCE DI UNA COSA, vale Esserne discorso tra la gente. Es-

- ser voce, Correr voce, Nascer voce di checchessia. Bruz. Stor. 3. 36. Era voce che il re Carlo apparecchiava una grossa armata in Provenza.
- §. 4. APERE UNA BUONA, O CATTI-VA POCE, vale Aver voce sonore e grata, o spiacevole ed ingrata. Aver buona, o cattiva voce.

5. 5. AVERE O NON AVER VOCE IN CA-PITOLO, vale Avere o Non avere in qualsivoglia negozio autorità. Avere o Non aver voce in capitolo.

S. 6. DARE UNA FOCE, vale Chiamare. Dare voce, Dare una voce. VARCH. ERCOL. 86. Dare una voce significa

chiamare.

S. 7. ALZARE LA POCE, vale Gridare, Sclamare. Alzar la voce, GALAT. 62. Non istà bene alzar la voce a guisa di banditore.

S. 8. VIVA POCE. V. VIVO. S. 1.

§. 9. A rock, vale Con parele; a differenza di Per istritura. A voce, la voce, A bocca. Din. Comp. Lib. 2. Tutti risposono a voce e per iscrittura, susse lasciato venire.

S. 10. Sorto voce; e dicesi Parlarz sorto voce, e vale Dir piano. Sotto voce. Buon. Fira. 5. 1. 1. Sento un gran ronzo Di voci sotto voce.

5. 11. A UNA POCE, posto avverb. vale Unitamente, Concordemente. A una voce. Bocc. Nov. 41. 15. Quasi ad una voce tutti si confessarono prigioni.

VOCIONE. Acca. di VOCE. Grossa vo-

ce. Vocione.

VOCCOLA. sust. FRMM. Dicesi la Gallina, quando cova l'uova, e guida i pulcini. Chioccia. An. Fun. 2. 39. Così 'l rapace nibbio furar suole Il misero pulcin presso alla chioccia.

VOCCOLARO. SUST. MASCH. Dicesi propriamente a Quel grascio che è intorno al collo del porco, e pendegli di sotto dal grifo. E Voceolaro, dicesi pure figurat. il disotto del mento dell'uomo, quando è soverchiamente pingue. Pappagorgia. Così dicono oggi i Fiorentini.

VOCOLIARE. VPRB. ATT. Dicesi l'Agitar che si fu la culla, dove dormono i bambini. Cullare. M. ALDOBA. Appresso ciò il dee far cullare soavemente.

VOCA. SUST. FEMM. E dicesi ESSERE IN VOCA, e vale Essere in uso, Esser comunemente seguitato o approvato. Essere in voga. Salvin. Disc. 1. 102. La quale (filosofia aristotelica) a' Latini tramandata dagli Arabi, era in voga.

Viaggio che si fa per mare. Voga. Bur. Inp. 26. 2. Confortati ch' io ebbi li compagni, pigliammo voga in-

verso l'occaso.

VOCARE. VEBB. ATT. e NEUT. Spignere la nave per l'acqua co' remi. Remare, Remigare, Vogare. Nov. Ant. 30. 2. Lo villano cominciò a passare con una berbice; lo fiume era largo; voga e passa.

VOCATA. SUST. FEMM. Il vogare, Remata. Vogata. Torric. Lez. 117. Velocità maggiore di quella che gli con-

ferì la prima vogata.

VOCATORE. PARTE. MASCH. Colui che S. 5. VOLERE UNO PER MARITO, e Vo-

voga. Vogatore.

VOGLIA. SUST. FEMM. Il volere, Desiderio, Volontà, Appetito. Voglia. Segner. Mann. Ott. 3. 5. Essi tra'loro mali si trovano contra voglia.

VOLANTE. PARTE. MASCH. Servitore giovane, che serve il padrone, correndo avanti alla carrozza; ora non più in uso, fuorché nella corte del Re. Lacchè. MALM. 2. 29. I suoi lacchè, spedati e conci male, Si rimasero l'uno all'osteria, E l'altro scarmanato allo spedale.

VOLANTE. ADD. Che vola. Volante.

5. 1. A OSTIA POLANTE O A SIGGILLO POLANTE, dicesi delle lettere, che hanno il sigillo solamente sulla piegatura esteriore, per cui altri può leggerle a suo talento. A sigillo volune.

S. 2. VOLANTE, dicesi ancora a un Picciolo pezzetto di sughero, legno, o simile, fasciato di pelle con parecchi buchi intorno, in cui si mettono delle penne, offinche percosso colla racchetta si sostenga in aria; e serve per fare un giuoco detto parimemte VOLANTE. Volante. RED. CONS. 1.

158. Questo esercizio lo reiterasse il giorno passeggiando per casa, o trattenendosi a giocare al trucco o al volante, o andando fuori di casa a pigliar aria.

VOLERE. VERB. ATT. Aver volontà, intenzione, voglia, animo. Volere.

S. 1. VOLERE, vale anche Comandare, Esigere con autorità. Volere. Segnen. Mann. Apr. 11. 6. E però vuole (Dio) che tu gli esponga tutt'i tuoi desidèri, come se egli non li sapesse.

5. 2. Volume, in questo senso si dice anche delle cose. Volere. Segnan. Crist. instr. 1. 3. 3. Alla fine i testimoni di udito si risolvono, come vuole la legge, nel testimonio di veduta.

S. 3. VOLERE, vale anche Desiderare. Volere. Bocc. Nov. 78. 6. Tu hai fatto male, il quale se tu vuogli

ch' io ti perdoni, pensa ec.

YOLERE UNO, vale Domandario, Ricercario. Volere alcuno. An. Lex.
 3. 3. Ti vuol Flavio. C. A lui ne vengo, e buone nuove apportogli.

§. 5. VOLERE UNO PER MARITO, e Vo-LERE UNO assolutamente, vale Valerlo sposare, Volersi unir seco in matrimonio. Volere uno per marito, Volere uno.

5. 6. Qui ti roglio, vale Questo è il punto, il bello. Qui ti voglio. Ambr. Cor. 2. 1. Così richiesta Di cento scudi. P. Or qui ti voglio.

S. 7. VOLERE, vale anche Chiedere. Volere. CAR. En. 8. 175. Nullo da te soccorso Volli, o dall'arte tua.

S. 8. VOLERE BENE, vale Amare. Voler bene. MALM. 3. 42. Dice: o de' miei, chi mi vuol ben mi segua.

S. 9. VOLERE UN BENE PAZZO A UNO, vale Amarlo ardentissimamente; e Voleres un BENE PAZZO, vale Amarsi l'uno l'altro ardentemente. Volere, Volersi un ben matto, o pazzo. Malm. 2. 20. Tra lor non su mai lile o differenza, Ma d'accordo volevansi un ben matto.

S. 10. Volers MALE A UNO, vale Odierlo. Voler male.

5. 11. VOLERE, vale anche Chiedere un prezzo d'una cosa che si vuol vendere. Volere.

S. 12. Vuoi altro? NR ruoi più? e simili; maniere usate quando altri è per dir cosa che supererà l'espettazione. Che ne vuo' tu? Che vuoi tu meglio? e simili.

VOLONTA'. SUST. FEMM. Polenza mo-

tiva dell' anima ragionevole, per la quale l'uomo desidera come buone le cose intese, e le rifiuta come malva-

ge. Volontà.

S. I. VOLUNTA', vale ancora Voglia, Desiderio. Volontà. Bocc. Nov. 33.
10. In tanta volonta di questo fatto

l'accese, che ec.

§. 2. Ultima volonta', vale Testamento, o Disposizione testamentaria. Ultima volontà. Bocc. Test. pag. 3. E questo intendo sia il mio testamento, ed ultima volontà.

VOLONTARIO. ADD. Conforme alla vo-

lontà, Spontaneo. Volontario.

S. Soldato volontario, dicesi Quegli che di propria volontà serva nella milizia. Volontario. Guicc. Stor. 10. Fa istanza che gli sia conceduto per decreto pubblico soldati, o permesso a' volontarii l'andarvi.

VOLPARA. sust. Fram. Strumento per lo più di ferro, adunco e aguzzo. Uncino, Oncino. Dant. Inp. 31. Non altrimenti i cuochi a'lor vassalli Fanno attuffare in mezzo la caldaia La carne con gli uncin, perchè non

galli.

VOLPE e VORPA. SUST. FEMM. Animale guadrupede assai noto. Volpe.

S. Volpe, si dice figurat. di Persona astuta e maliziosa. Volpe, Gazza, Putta scodata. M. Vil. 2. 36. La volpe vecchia, che conobbe la magagna, s'offerse loro molto liberamente.

VOLPICELLA. DIM. di VOLPE. Piccola

volpe. Volpicella.

VOLPILE e VOLPINO. SUST. MASCH. Sferza di cuoio, con che si percuote altrui. Staffile.

VOLPONE. Acca. di VOLPE. Volpe grande e vecchia; e per metaf. si dice di Persona astuta. Volpone. Bean. Oal. 1. 21. 70. E dissi: tu volpon vecchio sei stato, Qr in altro animal sarai mutato.

VOLTA BANDIERA e VOTABANNERA.

PARTE. MASCH. Dicesi ad Uomo leggiero e senza fermezza. Falimbello,
Frasca. LASC. Pirz. 319. Non ti vergogni tu, vil falimbello, Aprir la bocca a ragionar di Dante?

VOLTARE & VOTARE. VERB.ATT. & BEUT.

PASS. Torcere, o Piegare verso altro
luogo, o in altra parte. Volgere, Vol-

gersi, Voltare, Voltarsi.

S. 1. VOLTARE, si dice ancora del Far la voltata a' canti delle vie. Voltare. MERZ. SAT. 7. Sa quando stretto e quando dee voltare Largo per guidar bene una carrozza.

- gire, Pigliar la fuga. Voltare le spalle, Voltare. ALAM. Gir. 13. 21. E s' ei si fosse tutto il mondo appresso Visto all'incontra, non avria voltato.
- §.3. Voltarsi, vale Mutarsi di opinione, di pensieri. Voltarsi. Gaon. Morret. 257. Se elle sono, non durano, ma subito si voltano, come viene loro la volontà o un poco di sdegno o disastro.
- 5. 4. VOLTARE BANNERA, figuratum. vale Ribellarsi, Passar da una parte a un' altra. Voltar mantello. MALM.
  1. 79 Giacchè tutti mutato avean mantello.
- 5. 5. VOLTARE IN TESTA D'UNO, parfandosi di debiti o crediti, vale Levargli dal conto di alcuno, ed impostargli sul conto di un altro. Voltare ad uno.

VOLTATA e VOTATA. sust. From. L'alto del voltare. Voltata.

S. Voltata, vale anche Angolo di strada. Canto, Cantone, Cantonata. Buon. Fier. 1. 1. 3. Si pubblichi l'editto, e là s'attacchi Dove fan cantonata le prigioni.

VOLUBILE. ADD. Che agevolmente ei volta, Instabile. Volubile. An. Fun. 21. 15. Ma costei più volubile che foglia, Quando d'autunno è più pri-

va d'umore.

VOLUNTARIO. v. VOLONTARIO.

VOMITARE e VOMMECARE. VERB. NEUT.

Mander fuori per bocca il cibo, o gli
umori, che sono nello stomaco. Vomitare, Rècere.

VOMITIVO. SUST. MASCH. Medicamento che fa vomitare. Vomitatorio. Lib. CUR. MALAT. Usi subito un vomitatorio composto di olio e di acqua calda.

S. 1. Vomitivo, dicesi ancora ad una Sorta di radice, che fa vomitare. 1-

pecacuana.

S. 2. Essere un romitiro, si dice di Cosa, che arrechi sommo disgusto. Essere un recere. Ambr. Cor. 4. 8. Egli s'intende ch'è un recere.

Vogliamo avvertire che Vomitivo è pure voce toscana, ma addiettiva, e vale Cosa che ha virtù e forza di provo-

care il vomilo.

VOMITO e VUOMMECO. sust. MASCH. L'atto del vomitare. Vomito, Reciticcio. Red. Vip. 1. 59. Quel cane una mezz' ora dopo che su serito cominciò ad avere vomiti frequenti e saticosi.

**VOMMECARE. v. VOMITARE.** 

VOMMECARIA. sust. Femm. Dicesi a Cosa scempia, o che arrechi noia e fastidio. Stomacaggine.

VORPA. v. VOLPE.

VOSTRO. Pronome possessivo di Voi. Vostro.

S. Vostro, dicesi anche di Chi resta a pranzo con alcuno; nel qual senso dicesi Nostro di colui che resta a pranzo con noi. Vostro, Nostro.

VOTANTE. PARTE. MASCH. Colui che

dà il voto. Votante.

VOTARE. v. VOLTARE. VOTATA. v. VOLTATA.

VOTO. SUST. MASCH. Promessa falla a Dio o a' Santi dagli uomini. Voto. But. Par. 3. Voto è promissione satta a Dio dall' uomo.

S. 1. Yoro, dicesi anche Quella immagine, che si attacca in segno di voto nelle chiese. Voto. Benn. Rim. 1.28. Io dico Michelagnol Buonarroti, Che, quando io 'l veggio, mi vien fantasia D' ardergli incenso, e attaccargli i voti.

S. 2. Voto, vale ancora Dichiarazione della propria opinione o in voce, o per segni di fave, o d'altro. Voto. Varch. Stor. 4. 79. Il che fatto, tutti i voti (chè così si chiamavano que giudicii e pareri in dette cartucce o polizze scritti ec. ) si mettevano in una borsa.

S. 3. Voro consultivo, dicesi il Voto di colui, che ha facoltà di consigliate, e non di decudere. Voto consultivo.

S. 4. FARE UN VOTO, é Promettere a Dio o a' Santi di fare o di non fare alcuna cosa. Votare, Votarsi.

5. 5. FARE VOTO, vale Fermare e Proporte seco stesso di non fare mai più alcuna cosa; dicendosi, per modo di esempio: Io no fatto voto di Andre Più in quella casa; e dessi dire: Ho proposto meco medesimo, ho fermato, ho fatto proponimento di mai più non andare in quella casa.

VOTAIANNO. SUST. MASCH. Strumento di ferro ritorto da uno de' capi, che serve per aprir le serrature senza la chiave. Grimaldello. Franc. Sacch. Nov. 175. Aprirono, o con grimaldello, o con altro artificio, il detto serrame.

VOTTARE, verb. att. Spignere incontro con impeto e violenza. Urtare. G. Vil. 8. 55. 15. Pigneano pure innanzi, urtando i loro cavalli.

VOTTATA. sost. remm. L'urtare, Spinta. Urtata. Bern. Ort. 1. 9. 57. Baiardo non curò di quell'urtata.

VOZZOLA. SUST. FEMM. Ripostiglio a gunsa di vescica, che hanno gli uccelli a pié del collo, dove si ferms il cibo, che essi beccano, e di quivi a poco a poco si distribuisce nel ventriglio. Gozzo. VIT. CARL. 16. lo ti dico, che egli ha nel mio gozzo una preziosa margherita, ch'è più grande che uno uovo di struzzolo.

S. Vozzola, dicesi pure un Enflamento di gola a guisa di gozzo di colombo, o di pollo. Gozzo. Malm. 1. 66. Gobba e zoppa è costei, orba e mancina: Ha il gozzo, e da due sfregi il viso gnasto.

VOZZOLUTO. ADD. Chi ha il gozzo.

Gozzuto.

VRACHETTA. v. BRACHETTA.

VRANCA. sost. Feum. Tanta quantità di materia, quanta si può tenere o stringere in una mano serrata. Bran-

cata, Manata, Pugno, Manciata. S. Gio. Gaisost. 227. Ed anco forse ti rimarrà un pugno di farina, la quale, a similitudine della vedova, basta a pascere il profeta.

VRACCIALE. PARTE. MASCH. Colui che lavora per mercede la terra. Opera-

io, Contadino. v. OPERA.

VRACCIALE. SUST. MASCH. Arnese di legno che arma il braccio per giosare al pallon grosso. Bracciale.

VRACHERARO, PARTE, MASCE. Facilor

di brachieri. Brachieraio.

VRACHIERE. SUST. MASCH. Cinto di ferro o di cuoio per riparare all'er-

mia. Brachiere, Braghiere.

VRANCHETELLA. DIM. di VRANCA. Picciola manata di checchessia. Pugnello, Pugnelletto. Benv. Cell. Onep. 63. Gettivisi di sopra un poco di borace, e sopra la detta borace un pugnelletto di gruma di botte ben macinata.

VRASCIOLA. v. BRACIOLA.

VRASA. SUST. FEMM. Fuoco senza fiamma, che resta delle legne abbruciate.

Brace, Bracia, Bragia.

VRASIERE e VRASERA. v. BRACIERA. VRECCIA. sust. femm. Si dice a' Frantumi di sassi, simili a quelli de' fiumi. Breccia, Ciottolo, Ciotto. Buon. Fier. 2. 5. 7. Arena diventar, sassuoli e brecce.

VRECCIALE. SUST. MASCH. Rena grossa entrovi mescelați sassuoli. Ghiaia, Ghiara. Bocc. G. 6. F. 11. Il suo sondo mostrava esser d'una minutissi-

ma ghiaia.

VRENNA e BRENNA.sust.femm.Buccia di grano, o di biade macinate, separata dalla farina. Crusca. G. VIL. NUM. 8. Si facea pane della farina del grano del comune senza abburattare, o trarne crusca.

VRENZOLA. SUST. FEMM. Straccio di panno lino, o lana, consumato e strac-

ciato. Cencio, Strambello.

WRIALA e VERGALA. SUST. FEMM. Strumento di ferro da bucare, appuntato dall'un de'capi, e dall'altro ha un mamico per lo più di legno. Succhio, Succhiello. Ca. 2.23.37. Fori la pertica, ovvero bastoncello verde de' detti legni, con sottile e aguto succhiello. Ci piace di qui avvertire che il Forar che si fa con succhiello dicesi toscanamente Succhiellinare.

VRIALELLA. DIM. di VRIALA. Suc-

chielletto, Succhiellino.

VRIGLIA. SUST. FEMM. Strumento, col quale si tiene in obbedienza e soggezione il cavallo. Briglia. G. VIL. 8.. 35. 7. E sono (i cavalli tartari) con sottili briglie senza freno.

S. Lasciare a vrighta sciolta uno, vale Lasciarlo in sua balia, Lasciarlo in sua balia, Lasciarlo operare a suo senno. Lasciar la briglia sul collo ad alcuno. Vanch. Suoc. 2. 3. Non mi piacciono ancora quelli, che lasciano loro troppo tosto, e troppo larga la briglia sul collo.

VRIGLIARO. PARTE.MASCH. Colui che fa

o vende briglie. Brigliaio.

VROCCA. v. BROCCA.

VROCCOLIARE e VRUOCCOLIARE. VERB. ATT. Far vezzi, Far carezze. Vezzeggiare, Carezzare.

J. VROCCOLIARSI, neul. pass. è Fare PRUOCCOLI. Vezzeggiarsi, Far vezzi,

Fare moine, scede.

VRUOCCOLO, e più comunemente VRUOC-COLI al plurale. Atto e modo pieno di mollezza e di affettazione usato da donne per parer graziose, o da fanciulli usi ad essere troppo vezzeggiati. Lezio, Lezii, Smancerie, Scede, Atti, Moine. Red. Vip. 1.71. Per levare una certa ubbla a quelle volgari donnicciuole ec., le quali, come troppo casose ec., erano solite forse di far grand'atti e gran lezii.

VRUOCCOLO. SUST. MASCH. V. BROC-

COLO.

VRUOCCOLUSO e VROCCOLUSO. ADD. Che procede con lexii, o lexiosamente. Lezioso, Attoso. Red. Ditir. 37. I sorbetti, ancorchè ambrati, E mille altre acque odorose Son bevande da svogliati, E da femmine leziose.

VRUOGNOLO. SUST. MASCH. Quell'enfiato che fa la percossa. Bernoccolo, Bonchio, Bitorzo, Bitorzolo. CAR. MATTAC. 5. Fa che a schianze, a bitorzi, e a vesciconi Gli si fregi la cherica

**65** 

e la cotta.

VUCCULARO. SUST. MASCH. V. VOCCO-LARO.

VULUBILE. v. VOLUBILE.

VULLO. SUST. MASCH. Veemente agitazione di un fluido, che manda bolle e gorgoglia, allorchè è esposto all'azione del fuoco. Ebollizione, Bollimento.

· VUOMMECO. v. VOMITO. VURPINO. v. VORPINO.

VURRACCIA. SUST. FEMM. Sorta d'erba, i cui fiori ordinariamente sono cilestri, e si coltiva negli orti, e da noi si mangia più comunemente in minestra. Borrana, Borragine.

S. Vunnaccia, diciamo ancora a Quella fiasca, che usano i viandanti. Borraccia, e al diminutivo Borraccina. Fr. Giord. Pred. Viaggia con la sua borraccina al fianco piena di vino. VURZELLA. dim. di VORZA. Borsetta. VURZILLO e CONTRAVURZILLO. sust. masch. Piccola borsa o tasca che si tiene cucita alla cintola dei calzoni. Borsellino, Borsiglio, Borsello. Buor. Fier. 4. 3. 2. Sospirò lo spilorcio, e il sen s'aperse, E si trasse una piastra d'un borsello.

ZA ZA

ZAFFARANA. SUST. FEMM. Filetti di color rosso, che si trovano, in numero di tre, dentro al fiore di una cipolla detta Croco. Zafferano. Fin. As. 322. Una pioggia d'odorifera acqua con zafferano mescolata.

ZAGAGLIA. v. LEGACCIA.

ZAGARELLA. SUST. FEMM. Tessuto di seta, di filo, di lana ec. sottile, di lunghezza indeterminata, e che per lo più non oltrepassa la larghezza d'una spanna. Fettuccia, Nastro. Benn. Rim. 48. Che vi vogliono attorno que'lavori, Cioè frange, fettucce, e reticelle.

ZAGARELLARO. PARTE. MASCH. Colui che vende cose minute attenenti al vestire. Merciaiuolo, Grossiere. Buon. Fier. 2. 1. 15. Un merciaiuol per ultimo a bottoni Fornito, e a spilletti, aghetti, e fibbie.

ZAMPOGNA. v. SAMPOGNA.

ZAMPICLO. SUST. FEMM. Sottil filo d'acqua, o d'altro liquore, che schizza fuori da piecolo canaletto; ovvero Schizzo di acqua, o di simili liqueri. Zampillo. G. VIL. 12. 1. 15. L'acqua chiara sorgea d'abisso con grandi zampilli.

ZANDRAGLIA. PARTE. FEMM. Femmina della feccia del popolo, dispregevole e vile. Ciana. Così si dice in Fi-

renze.

ZANNA. SUST. FRUM. Dente grande, e più propriamente quel Dente curvo, una parte del quale esce suori delle labbra di alcumi animali, come del porco, dell' elefante, e simili. Sanna, Zauna. Dant. Inf. 6. Le bocche aperse, e mostrocci le sanne.

S. ZANNA, per similit. dicesi a' Denti dell' nomo storti e deformi. Sanna, Zanna. Dant. Inf. 22. E Ciriatto, a cui di bocca uscia D'ogni parte una sanna, come a porco, Gli sa sentir come l'una scrucia.

ZANNATA. sust. FEMM. L'Azione dell'adoperar le zanne. Zannata.

ZANNUTU. Ann. Che ha grandi zanne. Zannuto, Sannuto.

5. Zannuro, dicesi pure ad Uomo che ha denti molto grossi. Sannuto, Zannuto. Crost. Vell. Luigi fu sannuto, e di grossa forma e pasta.

ZAPPA. SUST. FRMM. Strumento di ferro largo e ricurvo, con manico di legno, col quale si lavora la terra,

tirandola a se. Zappa.

ZAPPARE. VERB. ATT. Lavorar la terra con la zappa. Zappare. Bocc. Nov. 31. 23. Molti di quegli che la terra zappano, e guardan le pecore, già ricchissimi furono.

ZAPPATA. SUST. FEMM. Colpo di zappa. Zappata. Sober. Colt. 49. E due vangate o zappate basta loro.

ZAPPATO. ADD. da ZAPPARE. Zappato.

ZAPPATORE. PARTE. MASCH. Colui che zappa. Zappatore, Zappadore.

ZAPPONE. Accuesc. di ZAPPA. Zappa grande. Zuppone.

ZAPPONE. PARTE. MASCH. Dicesi Una specie di soldato, che serve principalmente per zappare. Zappatore.

ZAVORRA. BUST. FEMM. V. SAVORRA.
ZAZZARA. BUST. FEMM. Capellatura degli uomini tenuta lunga, al più, in fino
alle spalle. Zazzera. Fr. Sacch. Run
55. Con vestimenti strani, Zazzero,

e cape' piani.

ZECCA. Sust. femm. Luogo dove si baltono le monete. Zecca.

ZECCA. SUST. FEMM. Insetto che ha otto gambe, ed é senz'ali, il quale si attacca addosso a' cani, alle volpi, e ad altri animali, ed ingrossa per succiamento di sangue. Zecca.

S. ZECCA, figurat. dicesi a Persona importuna. Zecca. Burch. 2. 75. Ben se' addosso a Marzocco una zecca.

ZEGARELLA. v. ZAGARELLA.

ZELLA. Sust. femm. Ulcere sulla cotenna del capo, onde esce viscosa marcia, cagionala da umore acre e corrosivo. Tigna. Bocc. Nov. 87. 4. Cotal grado ha chi tigna pettina.

S. SCOMMEGLIARE LA ZRLLA A UNO, dicesi del Rivelare alcuna cosa, che ancora sia segreta. Scoprire un embrice. Cecch. Mogl. 1. 3. Dubitai che egli non avesse scoperto qualche embrice di Ridollo.

ZELLUSO. ADD. Infetto di tigna. Ti-

gnoso.

ZENCARA. PARTE. FEMM. V. ZINCARO. ZENGARDA. sust. femm. Colpo di un dito, che scocchi di sotto un altro dito. Bussetto, Biscottino. Mong. 2.78. E sì vorre' co' buffetti ammazzallo. Ci piace di qui avvertire che Biscottino non è registrato nel Vocabolario in questo sentimento; ma è dell'odierno uso di Firenze.

ZENNIARE. VERB. NEUT. Accennar cogli occhi. Ammiccare, Fare occhio, Far d'occhio. Bur. Purg. 21. Che ammicca, cioè come chi accenna ad altri.

ZEPPA. sust. femm. Pezzetto di legno, o d'altra materia soda, a guisa di conio, che si adopera talora per serrare, o strignere, o fendere, o spaccare legno o altro. Zeppa, Bietta. Ca. 5. 19. 12. Nel qual pertugio una bietta d'olivastro fortemente si metta.

ZEPPOLA. SUST. FEMM. Vivanda di pasta quasi liquida fritta nella padella

con olio. Frittella.

ZEPPOLELLA. DIM. di ZEPPOLA. Frittellina, Frittelletta, Frittelluzza. Lab. 191. Le lasagne maritate, le frittellette sambucate.

ZIBALDONE. SUST. MASCH. Mescuglio, ossia Raccolla di varie cose cavale da uno o più libri, e poste insieme alla rinfusa e senza ordine. Zibaldone.

ZIBIBBA. sust. femm. Spezie di uva oftima e dura, che ha i granelli bislunghi. Zibibbo. Soder. Colt. 119. E l'uva angela, e zibibbo bianco e

ZIFERA. SUST. FEMM. E dicesi ZIFERA DI VENTO, e vale Vento improvviso, che spira in un tratto con violenza, e passa tosto. Folata di vento. Tac. Dav. Ann. 1. 12. Ne uscip delle tende poteasi nè raunarsi; a fatica le insegne campare dalle folate del vento e dell'acqua.

ZIMARRA, sust. femm. Sorta di veste lunga: e dicesi propriamente delle persone ecclesiastiche. Zimarra. LASC. PA-RENT. 2. 4. E poi con questo berrettone in sugli occhi non sarei maico-

nosciuto da persona.

ZIMARRONE. ACCR. di ZIMARRA. Zimarra grande. Zimarrone.

ZINGARDA. v. ZENGARDA.

ZINCARO. PARTE. MASCH. Persona, che va girando il mondo per giuntare altrui sotto il pretesto di dar la buona ventura. Zingaro, Zingano. Can. Lett. 1. 100. Questa città ec. mi parve una bicocca da zingari.

ZINEFRA. SUST. FEMM. Quell' ornamento di legno per lo più indorato, che si pone sopra le tende de' balconi. Palchetto della tenda. Cost dicono i Fio-

rentini.

ZIRIA e NZIRIA. SUST. FEMM. Collera, Sdegno, Corruccio; e dicesi propriamente de' fanciulli. Stizza.

J. PIGLIARE NZIRIA, vale Adirarsi, Sec-

gnarsi. Entrare in istizza.

ZIRO. SUST. MASCH. Vaso di terra colta, per lo più da tenere olio. Coppo, Orcio. Bern. Ort. 2. 15. 71. E benché gli osti, e tutte quelle genti Dietro gli sien con orci e con pigratte, Ei se ne andava stropicciando i denti.

ZIRRIARE. VERB. ATT. Arrolare i denti, e Stropicciargli insieme per ira. Dirugginare i denti. Mong. 23. 37. Rinaldo d'ira diruggina i denti.

ZOCCOLA. SUST. FRAM. Fopo, Sercio gresso. Ratto. Belling. Son. 117. E quando i' mi credetti riposare, Mi corse su pel viso un grosso ratto.

ZOCCOLO e ZUOCCOLO. SUST. MASCH. Calzare simile alle pianelle, ma colla pianta di legno, intaccato nel mezzo dalla parte che posa in terra. Zoccolo. Bocc. Nov. 60. 17. Dove gli uomini e le femmine vanno in zoccoli su pei monti.

ZOMPARE. VERR. REUT. Levarsi con tutta la vita da terra, ricadendo nel
luogo stesso, o gettandosi di netto da
una parte all'altra senza toccare lo
spazio di mezzo. Saltare. Tes. Br. 4.
5. Addivenne che questo garzone a
preghiera d'uno signore sì lo fece
uscire fuori, e saltare nella piazza,
e quelli l'uccisero.

ZOPPECARE e ZOPPECCHIARE. VERB.

NEUT. Andare alquanto zoppo. Zoppicare, Andar zoppicone o zoppiconi. Sem. Pist. Incontanente che cominciava a zoppicare un poco.

5. 1. ZOPPECARE, dicesi pure delle Cose che mal posano, e non istanno ferme sui sostegni loro. Traballare.

S. 2. ZOPPECARE, figurat. si dice del Pendere in qualche vizio o difetto. Zop-

picare.

ZOPPO e ZUOPPO. ADD. Impedito delle gambe e de piè in maniera, che non possa andare eguale o diritto, ande cammini fuor della naturale positura. Zoppo. Petr. Frott. Or non sia maraviglia, S' io mi son grave e zoppo.

ZOTICO. ADD. Intrattabile, Di natura ruvida e rozza. Zotico. Cecch. Spir. 3. 1. Chi ha a far con persone dure e zotiche, gli avvien così.

ZORFARIELLO. SUST. MASCH. Fuscello di gambo di canapa, o d'altra materia, intinto nel zolfo da' due capi. Solfanello, Zolfanello. FAV. Esop. 104. Le loro pompose botteghe tornano a orciuoli e solfanelli.

ZUCARE. VERB. ATT. e NEUT. Attrarre a sé l'umore e il sugo; e dicesi non men dell' uomo, che della terra e di altre cose inanimate. Succhiare, Succiare, Sugare. Sen. Pist. 99. Così acconciam noi i piccoli fanciuli ec., e diam lo-

5. Zucare, diciam pure di quella carta che per difetto di colla non regge

all'inchiostro. Sugare.

ZUCAROLA. SUST. FEMM. Strumento per trarre il latte dalle poppe delle femmine. Poppatoio. Lib. Cur. Malatt. Ma se il latte non si può cavare col poppatoio, suoie indurire.

ZUCCARARO. PARTE. MASCH. Colui che vende zucchero, e altre spezie. Con-

fettiere.

- ZUCCARO. SUST. MASCH. Materia dolce di color bianco, che si cava per via d'espressione dalle canne della pianta chiamata pure ZUCCARO, ed anche da altri vegetabili. Zucchero.
- S. 1. Zuccaro de candia, si dice lo Zucchero raffinato e rassodato col cimento del fuoco. Zucchero candi o candito. Ricett. Fior. 81. Similmente, a fare il zucchero candi, il giulebbo cotto alla sua misura si pope in certe brocche.
- 5. 2. Zuccaro bianco, rosso, ec. si dicono Diverse specie di zucchero. Zucchero bianco, rosso, ec.
- chero raffinato e assodato, e ridotto in forma di cono. Zucchero in pani. SAGG. NAT. ESP. 266. Tali sono il zucchero candito, il zucchero in pani, ed il salgemma lapillato.

S. 4. Essere no zuccaro, figurat. vale Essere cosa buona, da contentar-

sene. Essere un zucchero.

5. 5. De zuccaro, in forma di aggiunto, pur figuratamente vale Dolce, Soave, Saporito, Amoroso. Di zucchero. Cecch. Inc. 5. 2. Così farò, ben mio dolce di zucchero.

ZUCCAROTORTO. SUST. MASCH. Pasta azzima intrisa con uova e zucchero, chiara d'uovo, e acqua rosa. Zuccherino. Cant. Cann. 34. Noi facciam berlingozzi e zuccherini.

ZUCO. SUST. MASCH. Umore che si trae dall'erbe, da' frutti e da altre cose spremute. Succo, Sugo. G. VILL. 11. 63. 4. In quella contrada ha molta erba che si chiama cicuta, donde del sugo si fa veleno.

ZUCOSO e ZUCUSO. ADD Pieno di su-

go. Succoso, Sugoso.

ZUFFUNNO. SUST. MASCH. Grande revina. Subisso.

5. ZUFFUNNO, vale ancora Gran quantità di checchessia. Subisso. VARCH. ERCOL. 325. Pensate come arebbe conceduto che di tutte le lingue italiane, che son tante, ch'è un subisso ec., se ne sose potuto sare una sola.

ZUMPARE. v. ZOMPARE.

ZUMPO. SUST. MASCH. L'atto del saltare. Salto. Bocc. Nov. 59. 6. Prese un salto, e sussi gettato all'altra parte.

ZUOCCOLO. v. ZOCCOLO.

ZUPPA. SUST. FEMM. Pane intriso in brodo, o in acqua. Zuppa, Suppa.

CECCH. PROV. Zuppa è quella che comunemente si sa col pane e col vino in un vaso o bicchiere. Si vuole avvertire che Zuppa in toscano vole propriamente Pane intinto nel vino, come si vede dall'esempio posto avanti.

ZUPPETELLA. DIM. di ZUPPA. Zuppa piccola. Zuppetta, Zuppettina. Lin. Cur. Malatt. Nella segnatura si può conceder loro la zuppetta fatta di pane in vino bene innacquato.

ZUPPIERA. SUST. FEMM. Vase di terre cotta, nel quale si suol portare la zuppa a tavola. Zuppiera, Zerrina. Voci dell'uso di Firenze.

ZURFARIELLO. v. ZORFARIELLO. ZUZZIMMA. v. SUZZIMMA.



• • • • ř. • •

## PREFAZIONE

Doro quattro anni di grave ed assidua fatica abbiamo condotto a termine questo nostro lavoro, il quale non negheremo ch'è per molte parti manchevole ed imperfetto, ma osiamo sperare che non debba tornare di lieve utilità agli studiosi della purezza della favella. Avremmo potuto, nel compilar le Giunte di vocaboli trovati sopra lavoro, por mano pure a corregger gli errori, ne'quali mal nostro grado siamo caduti: ma dappoichè da noi si è errato talora o in non ben distinire la natura e la qualità de'verbi, o nel non aver saputo o potuto trovare vocaboli toscani che puntualmente rispondano a qualche voce napoletana, o in aver trasandata qualche altra voce toscana, ch'era pur da aggiungere perchè più propria o più significativa, e tutte queste correzioni, la più parte di poco momento, poteano sar crescer molto di mole il libro, abbiamo fermato di serbarle per la seconda edizione. Ora attenderemo prima a dar fuori le Giunte, le quali non saranno in piccol numero, e poi senza indugio ci metteremo a purgar de'mentovati falli l'opera, la quale non pure speriamo di rendere meno impersetta, ma saremo che ad essa seguiti un trattatello intorno ai gallicismi e ad altre voci salse ed impure, ed un altro de'proverbi

napoletani co' corrispondenti toscani. I quali due nostri lavori abbiam divisato di darli fuori separatamente, si perchè si possano acquistare da quelli che hanno questa prima stampa della nostra opera, e sì perchè gli altri ltaliani possano giovarsi essi pure del trattato de gallicismi, senza esser costretti di prender tutto il Vocabolario. E però preghiamo strettissimamente tutti gl' intendenti e pratichi delle cose della favella che ci debbano esser cortesi e de'loro consigli e di alcuna lor fatica ancora in questi altri nostri due lavori: ed osiamo sperare che debbano essere accolte di buon grado le nostre preghiere.

Or, venendo a toccar delle giunte, primamente ci è mestieri di dire che sovente queste non sono giunte di nuove voci, ma di altre significazioni de vocaboli già registrati, o di altri modi di dire di quelli composti, i quali ci erano sfuggiti, o non avevamo potuto infino ad ora rinvenirne i corrispondenti toscani. Il perchè, in registrarle, quando sono vocaboli e modi di dire affatto trasandati nel corpo dell'opera, si trovano disposti e dichiarati al medesimo modo che da noi si tenne nel la compilazione del Vocabolario, e quando saranno solo giunte di significazioni e'di modi

66′

di dire delle voci già registrate, riferiamo solo il vocabolo, di cui è la significazione, o del quale si compone il modo di dire, e dichiariamo ne' paragrafi quanto si dee, seguitando il numero prima intralasciato. Sicchè quando alcuna voce non si trovi nel corpo dell'opera, si anderà a cercare nelle Giunte col nuovo ordine alfabetico col quale queste sono ordinate, e quando ne paragrafi delle voci già notate non si trovi alcuna significazione o qualche modo di dire che si desidera, si anderà a cercarli pure nelle Giunte al modo che è detto avanti. Dobbiamo ancora avvertire che noi non abbiamo potuto seguitare un costante metodo in registrare alcune maniere di dire; dappoiche talvolta le abbiamo allogate sotto i verbi, tal'altra sotto i norni, secondo ci sono venute a mano; e però, in ricercarle, esortiamo i lettori che, non trovandole in un modo, vadano a ricercarle nell'altro. Ci è forza pur di dir la medesima cosa per rispetto alla forma de'vocaboli, non potendo e non dovendo negare ché neppure in questo siamo proceduti al medesimo modo: onde, non trovando alcuna parola nella forma spiattellata napoletana, si dee andare a cercarla in quella meno rozza e ringentilita che dicemmo nella nostra prefazione; e così pure per l'opposto. Da ultimo ci corre obbligo di direancora che, quando si rimanda da una voce ad un'altra o per qualche significazione o per qualche modo di dire, se

si'dee cereare nel corpo dell'opera, non si trova aggiunto niente, e se si dee cercar nelle Giunte, si trova apposta la lettera iniziale G, che vale Giunte. Quando finalmente non si rinvenisse in verano de'detti modi un vocabolo o um maniera di dire, noi preghiamo chi invano è andato cercandoli, di avvertirci di questo mancamento, e di altro difetto ancora ch'ei vi scorgesse, o a bocca, o per lettera, o in altro modo che a lui piacerà. Ma, quantunque altra volta avessimo di questo già toccato, crediamo di dover qui tornare a dire che di alcune cose, o nuove, o nostre proprie, quelle venuteci d'oltremonti co'loro nomi, queste nate e rimase solo appresso di noi, non è possibile rinvenire le voci toscane che le significhino. E però non debbonsi andar cercando nel nostro Vocabolario: e, dovendole significare o favellando, o in iscrittura, si dovrà significarle col nome forestiere che esse hanno, o col nome napoletano che è proprio loro. Così, per modo di esempio, non abbiamo noi potuto registrare, nè potevamo in verun conto rinvenire un vocabolo toscano, che significasse quella nostra plebea vivanda detta Zoffritto (e ci si conceda di entrare in taverna); chè ai Toscani non piacque mai di tòrre da noi quella stucchevole peverada, come non piacque ai gentilissimi Ateniesi tòrre il brodo nero dagli Spartani. E. passando dalla bettola alle squisie e laute mense, nè noi, nè altr'uomo al mondo potrebbe rinvenir mai

come dicasi toscanamente Bava- tranno; chè torniamo pure a riperoise, o il Filet piquè, o Vin de Madera, ed altre simili cose: perocchè tutti questi manicaretti non furono mai mangiati nè dal Gelli, nè dal Caro, nè dal Casa, e meno ancora dal Villani, dal Cavalca e da Fra Giordano; ed oggi in Firenze non si chiamano con altro, che col lor gallico nome. Laonde noi speriamo che saremo tenuti per iscusati se non si troveranno da noi registrati, e speriamo pure che termineranno i ripetii che alcuni, scontenti di quanto avviene e si fa al mondo, van facendo contro di noi e del nostro dizionario. Non pertanto noi confortiamo tutti a liberamente manifestarci le loro osservazioni e le critiche che sar po-

tere che, essendoci posti a questo lavoro non per altro fine, se non per amore de' buoni studi e della nostra favella, non ci terremo punto offesi, anzi avremo, grande obbligo a chi vorrà cortesemente avvertirci. E, se questi avvertimenti ci fossero fatti in modo villano e scortesemente, noi non terremo conto della scortesia, e ci gioveremo del consiglio: chè altro non abbiamo in mente, se non di render meno imperfetto questo nostro lavoro, e quanto più si può utile a'giovani, pe' quali abbiamo preso questa fatica, e non temeremo di prenderne altre ancora più gravi insino a che ci basti la vita.

1

• • •

AA

AB

A ARMACUOLLO. PORTARE O TENERE

ARMACUOLLO, si dice di ciò che, scendendo da una spalla all'opposto fianco,
attraversa il petto. A armacollo. Ciniff. Calv. 3. 91. Una grossa catena
ad armacollo ec. Ciascuno avendo.

A BACCHETTA. COMANDARB A BAC-CHETTA. V. BACCHETTA. S. 2.

ABBACHISTA. PARTE. MASCH. Colsi che esercita o sa l'arte dell'abaco. Abbachista. Cros. Vellut. Diventò in pochissimo tempo buono abbachista.

ABBACO. SUST. MASCH. Arte di far le ragioni e i conti. Abbaco, Abaco. G. VIL. II. 33. 3. I garzoni che stavano ad apprender l'abbaco ec.

ABBAIARE. VERB. NEUT. Il mandar fuori che sa il cane la ma voce con

forza. Abbaiare.

ABBAMPARE. v. AVVAMPARE. G.

ABBANDONARE. VERB. ATT. Propriamente Lasciar per affatto, o con animo di non ripigliare, o di non ritornar più alla cosa che si lascia. Abbandonare.

pass. per Isbigottirsi, Mancar d'animo. Abbandonarsi. Sen. Ben. Varch.
3. 35. Pigliate pur quell'animo che vi si conviene, e non vogliate abbandonarvi, e mancare a voi medesimi.

S. 2. ABBANDONARSI SOPRA DI UNO O DI UNA COSA, vale Lasciarsi andare senza rilegno. Abbandonarsi. Galat. 80. Non si conviene anco l'abbando-

narsi sopra la mensa.

ABBARRUFFARSI.verb. Neut. pass. Venire a baruffa. Abaruffarsi, Azzuffarsi, Accapigliarsi. Fac. Dav. Stor. 3.309. Sani con feriti, moribondi con boccheggianti s' abaruffano in ogni strana attitudine.

ABBASSARE. VERB. ATT. 6 NEUT.PASS.

Scemar l'altersa, Mandare o Tirar
giù, Chinare, Avvicinare a terra.
Abbassare.

J. 1. Addassars, nect. pass. figuratam. Umiliarsi, Avvilirsi. Abbassare il suo grado, la sua dignità, Avvilirsi, Umiliarsi. Vinc. Mart. Lett. 49. Che vogliate adesso mostrare di conformarvi con la giustizia e con la ragione, e abbassare il grado vostro col domandarla.

S. 2. ABBASSARB IL PREZZO AD una cosa, vale Scemare, Diminuire il prezzo
di quella. Abbassare, Calare. Band.
Ant. Gli spettabili ufficiali di grascia
e di monte sieno tenuti ogni anno
una volta dar regole ai pregi dei soprascritti lavori, o alzarli, o abbassarli, o confermare i medesimi.

S. 3. ABBASSARSI IL PREZZO, vale Scemarsi, Diminuirsi il prezzo. Calare. G. VIL. 11. 137. 7. E le possessioni in

città calarono.

5. 4. ABBASSAR LA FOCE, vale Parlar più piano con voce sommessa. Abbassare, Dibassare la voce. Amn. Ant. 30.4.4. In Socrate era segno d'ira quando la voce dibassava, e più temperatamente parlava.

ABBASTANZA. MOD. AVVERB. A sufficienza, Bastantemente. Abbastanza,

A bastante.

ABBATE. PARTE. MASCH. Superiore e Capo d'una Abbadia, e pigliasi per Prete semplicemente, ed ancora si dice di Chi veste abito chiericale. Abate, Abbate.

ABBATTERE. VERB. ATT. Indebolire,

Opprimere. Abbattere.

S. ABBATTERSI, neul. pass. Essere oppresso, abbailulo. Abbattersi. ABBAZIA. SUST. MASCH. Dignità dell'Abate. Badia, Abbadia, Abbazia.

ABBELLIMENTO. Sust. MASCH. L'abbellire. Abbellimento.

ABBELLIRE. VERB. ATT. Far bello, Adornare. Abbellire.

S. ABBELLIRSI, neut. pass. Adornarsi, Farsi bello. Abbellirsi.

ABBEVERARE. VERB. ATT. Dar bere alle bestie. Abbeverare. G. VIL. 12. 101. 18 Il trovano con poca compagnia a una fentana, ove abbeveravano loro e i lero cavalli.

ABBIGLIAMENTO. SUSY. MASCH. Voce toscana, che propriamente vale gli Ornamenti delle persone o della case; e da noi malamente si adepera in sentimento di Veste. Abito, Veste, Vestito. Fin. Asin. Si traggono tutte le vesti, e rimnovono tutti i loro abbigliamenti. Si ponga ben mente a questo esempio, dove chiaramente si scorge la differenza che passa tra Veste ed Abbigliamento.

ABBISSO. SUST. MASCH. È voce toscana, che propriamente vale Profondità, Luogo assai profondo, e scrivesi Abisso; e malamente si adopera in sentimento di Grande quantità di checekessia, e si ha a dire Subbisso o Subisso. VARCH. ERCOL. 325. Pensate come arebbe conceduto che di tutte le lingue italiane, che son tante che è un subisso ec., se ne fosse potuto fare una sola.

ABBISTARE. v. AVVISTARE. G.

ABBITO. SUST. MASCH. Vestimento. Abito.

S. ABBITO DE FESTA. Abito, Panno,
Veste dai di delle feste. Veste domenicale. Lasc. Sibil. 4. 4. Ora andianne
a casa, che io spogli la vesta domenicale.

ABBOLIRE. VERB. ATT. Annullare, Cancellare. Abolire.

ABBOCCAMENTO. SUST. MASCH. Accozzamento di più persone per parlare insieme. Abboccamento.

ABBOCCARE.

S. 1. ABBOCCARSI, newl. pass. vale ancora Unirsi per parlare insieme. Abboccarsi. Day. Scism. Arrigo.... passò il mare, ed abboccossi tra Cales e Bologna col Re di Francia.

5.2. Assoccansi, oltre di significare Inclinarsi, Piegarsi, vale ancora Rovesciare, Rovesciarsi. Rovesciare, Rovesciarsi.

ABBORDO. SUST MASCH. Metaf. Quell'essere o sembianza della faccia umana, onde si argomentano in parte gli affetti dell'animo. Sembiante, Aspetto, Volto.

S. A PRIMO ADDORDO, mod. crop. Sel bel principio. A prima vista, A prima giunta, Di prima giunta, In pri-

ma giunta.

ABBOTECARE. VERB. ATT. Volger la cosa al contrario del suo diritto. Astrovesciare.

ATTACKET OF

S. ABBOTECARE, newl.: e dicesi, per modo-di esempio: lo PADO ABBOTECAR-DO, QUELLO ABBOTECA ec.; e si ha e dire:: Mi gira il capo, Quegli harcolla, ec.

ABBOTTARE. vent. Art. Empir di fato o di vento chechessia. Gonfiare. Cn. 9. 80. 5. Egli subito gonfiò la cornamusa. e cominciò a sonare.

S. ABBOTTARE, neut. vols Isbuffar per superbia, collera, o altra pussion di animo. Soffiare. Bocc. Nov. 85. 6. Calandrino, tornato a lavorare, altro che soffiar non facea.

ABBOZZO. Vedi. il 5.2, e aggiungi per corrispondente Minuta, che così propriamente dicesi la bozza delle scritture. Can. Lett. 2.205. Stando nel modo medesimo che il giovane l'ha cavate dalle minute, e anco peggio, per li sgorbii e per le rimesse alle volte poco leggibili, che nelle minute si fanno.

ABBRACCIARE. VERB. ATT. Circondate e Stringer con le braccia cheschessis. Abbracciare.

ABBRACCIO. sust. masch. L'atto dell'abbracciere. Abbraccio, Abbracciamento.

ABBRANCARE. NERB. AFT. Prender con violenza e sener forte quel che si prende. Abbrancare. Bean. Oal. 2. 10-25. Vassene a lui, e lo acado gli abbranca.

ABBREVIARE. VERB. ATT: Far più breve, o Tor via alcuna parte della quentità. Abbreviare. Fuoc. Chi ha la

moêtra vita col veleno voluto abbre-

ABBREVIATORA. And. Diceti ella Via più corta per andere ad un luogo. Tragetto, Scorciatoia. Fr. Giord. Pred.R. Entrarono in viaggio per la

scorciatoia più facile.

ABBREVIATURA. SUST. FERM. Parola abbreviata de suoi caratteri nello scriverla, ed anche Legatura di più lettere insieme per più brevità. Abbreviatura. Vrr. Plur. P.S. 29. Che in poco scritto mettessono significazione di molte parole, perché in quel tempo ancor non si usavano l'abbreviature.

ABBRUSCIATO. ADD. V. BRUCIATO. G. ABBRUTHRE. VEAD. ATT. & WEUT. PASS. For divenire, Divenir rezzo, supro, zotico. Insalvatichire, Insalvatichiresi. Segr. Fion. Disc. 2. 21. i Fiorentini se ec. avessero ec. non insalvatichiti i saoi vicini, a questa ora sarebbero signori di Toscana.

ABITUARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS.
Avvezzare, Avvezzarsi. Abituaro, A-

bituarsi.

ACCACCIARE. VERB. ATT. Trovare qualche cosa di muovo o d'ingegnoso, col mezzo della propria immaginazione, del proprio ingegno. Inventure.

5. Accacciansi, neut. pass. vale Inventare o Fingere una cosa che non è. Ca-

varsi del capo una cosa.

A CASO PENSATO, posto avverbialmente, vale Appensatamente. A case pensato. Segnen. Mann. Apr. 3. 2. E qual è questo peccare profondamente? È peccare a caso pensato, ordire il male, tesserlo ec.

A CAVALLO. Essene, Stare, Andane, o simili, a caralto, vale Cavalcare. Essere, Stare, Andare a cavallo.

S. Essene a caralto; dicesi pure di Chi sia al disopra e con vantaggio di chicchessia. Essere a cavallo. Cron. Montell. 309. Adorro e riscaldò sì questo fatto, che a noi parve essere a cavallo.

accampamento. sust. masch. Luogo dove sta fermo l'esercito. Alloggiamento, Attendamento. Guicc. Stor. 12. 746. Una parte de' Tedeschi, solo per aver più grossi alloggiamenti, aveva passato il fisme del Ro. ACCARIZZARE. VERB. ATT. For coresse. Accarezzore, Carezzore. Vanch. Encol. 56. Diciamo acresse dat vorbe carezzore o accarezzore, cioè farcarezzo; il che diciamo ancora far oessi, e vedere alcune volentieri, e fargli buona cera, cioè buon viso.

ACCASATO. ADD. da ACCASARR. Ac-

casato, Ammegliato.

ACCATARRARE. VERBINEUT.PASS. Muoversi per fredde patito eleun catarro
dalla testa, per lo più con tosse. Accatarrare, infreddare. G. Viz. 8.25.
Che poco meno che tutt' i corpi umani della città e del coutado, e distretto di Firenze e delle circostanti
vicinanze, fece infreddare.

ACCATARRATO. ADD. des ACCATAR-RARE. Insteddato, Accetarea.

ACCATASTARE. VERE. ATT. Por catasta, Mettere instance l'une popus kaltra molte cose. Accatastare. Vanch.
Encol. 261. Ciaccum di queste cose
vorrebbe una dichiarazione propria
e un per sè; e ricercherebbe agio
e buio, e voi le uni fate mescolare
e quasi accatastare tutte insieme,
senza durmi tempo nesumo.

ACCATASTATO. ADD. da ACCATASTA-

RE. Accatastato.

ACCATTARE. WAB. ATT. Dare altrui danari per averne l'equivalente in qualche altra cosa; contrario di Vendere.

Comperare, Comprare.

ACCAVALCARE. Vens. weer. Star sopra qualtivoglia com con una gamba da una banda, e l'altra dall'altra. Accavalciare. Salv. Avv. 1. Vol.
2. 14. E di cavalcure, e d'accavalciere, e d'accavalcione, che tutti
quindi hanno origine, il simigliante
addiviene.

ACCEPUTO. ADD. Alguesto malato. Infermiccio, Malaticcio, Rattrappato.

ACCERTARE. VERB. ATT. 6 MEUT. PAGE.

Far certo, Renderai certo. Accertare,
Accertarsi.

ACCESSIBILE. ADD. De potervisi accostore. Accessibile.

ACCESSO. SOST. MASCH. Facolià di accostarsi. Accesso. Segn. Mann. Apr. 12. 3. E però tanto egli entra in casa a ciascuno, quanto egli vi trova d'accesso.

5. 1. Accusso, dicesi pure la Visita che fa il giudice al·luogo della controversia. Accesso. Buon. Firm. 3. 14.43. Ito All'accesso del luogo, e là tro-

vato L'ospite.

S. 2. Accusso, vale pure il Ritorno periodico della febbre, e di certe altre malattie. Accesso, Accessione. Tes. Pov. P. S. Anche l'aglio legato al petto dell' uomo caccia la cotidiana e la terzana, ma vuol'esser fatto innanzi all'accesso.

S. 3. Acausto, é ancora un'Enfiatura contenente materia marciosa. Postoma, Ascesso. Lib. cua. MALAT. Tutti gli ascessi, quando sono arrivati alla maturazione, necessariamente bisogna aprirli con ferro tagliente.

ACCETTA. SUST. FEMM. Sorta d'istrumento tagliente per uso di tagliar legne. Accetta, Scure. Filoc. 1. 145. Portava nelle mani una tagliente ac-

œtta.

ACCHIUDERE. VERD. ATT. Mollere una cosa in mezzo ed un'altre, come lettere e simili. Acchiadere, lachiadere.

ACCIACCARE. VERB. ATT. Pestare grossamente. Acciaccare, Ammaccare, Soppestare.

ACCIAFFARE. VERB. ATT. Prender con forza una cosa, Afferraria. Accallare,

Arraffare.

ACCIARATO. ADD. Acconciato coll' accigio. Acciaiato.Lib.cur. Malat. Il vino acciaiato è creduto medicamento convenientissimo agl' itterici.

ACCIARO SUST. MASCH. Ferro rafinalo, renduto più duro ed elastico in virtù di operazioni chimiche e fisiche. Accia-

ro. Acciaio.

ACCIAVATTARE. YERB. ATT. Far checchessia alla grossa e senza diligenza. Acciabattare.

ACCIDERE. v. UCCIDERE. G.

. ACCISO. v. UCCISO. G.

ACCLARARE. VERB. ATT. E dicesi Ac-CLARARB I CONTI, e vale Esaminarli e Pareggiarli. Acconciare, Aggiustar la ragione, Accomodare i conti. Bocc. Nov.71.9. Andatevi pur con Dio, che io accuncerò bene la vostra ragione.

ACCOCCHIARE. V. ACCOPPIARE. G. ACCOLETARE. VERD. ATT. & WEUT. PASS. Porre o Porsi in calma od in quiete.

Acchetare, Acquetare, Quietare, Que-

tare, Quietarsi, Acchetarsi.

ACCOLLARE. VERB. REUT. PASS. ES DICER Accollarsi un debito e simili,e vok Obbligarsi di pagere qualche debito. Accollatsi. Seguer. Mann. G. 11.2. Cristo allora, che accollossi i tuoi debiti, sapea certo che a lui sarebbe toccato ancor di pagarli, e nondimeno non dubitò di accollarseli.

ACCOMODARSI. VERB. NEUT. PASS. Posar le natiche su qualche cesa. Seder-

si , Sedere.

5. 1. ACCOMODARE I MACCHERONI, vale Gittar cacio grattugialo sopra i maccheroni. lucaciare.

5. 2. Accomodare, newl., vale Pracere, Soddisfare. Aggradare, Aggradire. Booc. Nov. 93. 17. Prendila adunque, s' ella ti aggrada ; io te ne priego.

ACCONCIARE PER LE FESTE. v. FE-

STA.

ACCOPPIARE. VERB. ATT. Accompagnsre o Congiungere insieme due cose, Far coppia. Accoppiare. Beas. Ris. 1. 65. lo non v'accoppierò come le pere, E come l'uova fresche.

S. Actorriars, newl. pass. vale Accompagnarsi, Unirsi in coppia. Accop-

piarsi.

ACCOPPUTO. v. COPPUTO.

ACCORSARE. VERB. ATT. Porre in credito, in istima, Procacciare avventori; e dicesi propriamente delle botteghe. Accreditare.

ACCORSATO. ADD. da ACCORSARE.

Accreditato.

ACCOSTANTE. ADD. Dicesi di voce, di maniere, e simili , e vale Grato , Piscevole. Soave, Dolce. Bocc. Nov. 9. 3. La Lauretta allora con voce assai sosve, cominciò così.

ACCOSTARE. VERB. ATT. 6 HEUT. PASS. Fare, Farsi vicino. Accostare, Ac-

costarsi.

ACCUNTO & ACCONTO.

-

S. Perdere L' accunti, diciomo Quodo i bottegai non hanno più avventen alla loro bottega. Perder gli avventori, Non aver più avventori. Si avorta che quando i bottegai fanno in maniera che gli avventori non capitino più loro in bottega, dicesi Tirare i sassi alla colombaia, o Sviar la colombaia.

ACCURARE. VERR. MEUT. PASS. Affliggersi, Contristarsi. Accorarsi. G. VIL. II. 65. 4. E colla giunta del dolore della morte di messer Piero, si accord duramente l'anima. Si noti che Accorare toscanamente si adopera ancora in significato attivo.

A CIAMMIELLO. v. CIAMMIELLO. S.

ACQUA.

S. 1. Vale ancora Orina. Acqua.

S. 2. FARB ACQUA, vale Orinare. Fare acqua.

5.3. FARE ACQUA, é termine marinaresco, e st dice di Nave, nella quale per qualche apertura entri l'acqua. Fare acqua.

S. 4. FARE ACQUA, dicesi ancora il Provvedersi d'acqua dolce per servigio

delle navi. Fare acqua.

S. 5. Acqua d'odorb. v. CARRAFINA.

S. 6. Navigans sorr' acqua, si dice di Chi faccia alcuna cosa nascosamente. Lavorare solto acqua.

- 5.7. Acqua Pare, vale Acqua che si fa con sali e simili materie acri, a effetto di partir metalli, o fare altre operazioni possenti. Acqua forte. Car. Lett. 4 Mi par di veder tuttavia qualche grimaldello, qualche acquaforte, qualche stregheria, che me la lievi dinanzi.
- 8. Acqua morta, vale Acqua ferma, stagnante. Acqua morta. Disc. Calc.
   5. Noi usiamo con ragione di nominare acqua morta quella che da sè non corre, e non è da altri nè attinta, nè agitata.

ACQUACCIA. v. ACQUAZZA.

ACQUAVITA e ACQUAVITA SFLEM-MATA. SUST. FEMM. Vino stillato.

Acquavite.

ADACQUARE. VEAB. ATT. Leggermente bagnare. Innaffiare, Annaffiare. Bocc. Nov. 35. 9. E quegli di niun' altra acqua che o rosata, o di fior d'aranci, o delle sue lagrime, non innaffiava giammai.

S. ADACQUARE, vale aucora Meller l'ac-

qua in qualsivoglia liquore per temprarlo: e si dice più propriamente del vino. Innacquare, Inacquare, Annacquare. Bocc. Nov. 64 12. Sì che il vino, il quale egli di soperchio ha bevuto, si fosse molto bene inacquato.

ADDANTE. v. DANTE.

ADDATA, e vale Restare di accordo di quello che si ha a fare o a dire. Indettare, Indettarsi. Vanch. Encol. 56. Convenire con uno segretamente ec., cioè insegnarli quello che egli debba o fare o dire in alcun bisogno perchè ne riesca alcuno effetto ec., propriamente si dice Indettarsi.

ADDOBBECHIARSI. verb. meut. pass.

Dormir leggermente. Dormigliare, Dormicchiare. Besv. Cell. Vit. 2. 352.

E molte volte lo trovavo a dormic-

chiare dopo desinare.

S. Addobbecchiane, attivamente vale Dare l'oppio sonnifero per fare addormentare alcuno. Adoppiare. Bocc. Nov. 40. 5. Il medico avvisando che l'infermo senza essere adoppiato non sosterrebbe la pena ec.

ADDOPPIARE. VERB. ATT. 8 NEUT. PASS.

Crescere una cosa altrettanto ch' ella

non é. Addoppiare.

ADDORARE. v. ODORARE.

ADDORMIRE. VERB. ATT. Indur sonno. Addormentare, Addormire.

S. Addormentarsi, Addormirsi.

A DISPIETTO. A onta, Contro voglia; e si usa a modo di preposizione. A dispetto. Bocc. Nov. 65.18. Malvagia femina, a dispetto di te io so cio che tu gli dicesti.

ADOCCHIARE. VERB. ATT. Affissar l'occhio verso checchessia. Adocchiare. Dant. Inp. 18. Però ti adocchio più

che gli altri tutti.

AFA. SUST. FBMM. Un certo affanno che per gravezza d'aria o soverchio caldo, pare che rendu difficile la respirazione.
Afa.

A FACCIA A FACCIA. Modo avverbiale, che vale Palesemente. A faccia scoperta.

AFFACENNARSI. VERB. NEUT. PASS. Far faccende, Affalicarsi. Affaccendarsi.

67

AFFACENNATO. ADB. Che ha di molte faccende. Affaccendato, infaccen-

AFFACCIARSI. VERB. MEUT. PASS. Metter fuori la faccia in qualche luogo per vedere, come a finestre o simili. Affacciarsi. Buon. Fifr. 3. 2. 14. Si affacciano al veder comparir gente.

S. AFFACCIARE PRETENSIONI, vale Credere, o Tenere di aver ragione su checchessia, e chiederla; Volere aver ragione di fare, o di conseguire alcuna cosa. Pretendere. SERD. STOR. 6. 242. Se alcuno pretendesse o da lui, o da veruno de' suoi alcuna cosa, o creduta o prestata ec., venisse tosto a dimandarla.

AFFAMATO. Add. Che ha gran fame. Alfamato.

AFFANGARE. VERB. NEUT. Entrare nel fange. Infangarsi. Serdon. 34. A chi cammina per i łuogli più frequentati della città è di mestiero urtare in mol-· ti , e talora ec. infangarsi.

AFFATATO. ADD. Invulnerabile, Che non possa esser ferito, Fatato. Bern. OBL. 2. 4. 8. Come si dice, egli è tutto satato Quel cavaliere, e non si può

ferire.

AFFETTARE. VERB. ATT. Ostentare, Far mostra. Affettare. S. Agost. C. D. 8. 4. Conciossiachè (Platone) affettasse di osservare il famoso costume del sno maestro Socrate.

AFFETTATO. ADD. da AFFETTARE. Affettato. CAR. LETT. 1. 157. Vorrei la scrittura appunto come il parlare, cioè, che avesse ec. del cor-

rente più che dell'affettato.

S. AFFETTATO, dicesi ancora Quegli che usa negli atti, nelle parole e negli abiti soverchio artificio. Affettato.

AFFETTATURA. SUST. FEMM. L'Affettare, ch' è Usare soverchio artificio o

squisitezza. Affettazione.

AFFEZIONARSI. VERB. NEUT. PASS. Portare affezione, Pigliare offezione. Asfezionarsi. Salv. Spin. 1. 1. In quel · tempo che stettero alloggiati alle lor case s' erano affezionati a questi due giovani.

AFFEZIONATO. Add. Che porta affezio-

ne. Affezionato.

AFFEZIONE. SUST. PEMM. Affello, Amore, Benevolenza. Affezione.

AFFIATARSI. VERB. MEUT. PASS. Diecnir familiare, dimestico, amico. Dimesticarsi. Petr. Son. 301. Vedendo tanto lei dimesticarsi Con colui che vivendo in cor sempr'ebbe.

AFFIATATO, ADD. da AFFIATARSI.

Dimesticato.

AFFIGURARE & AFFIURARE. ATT. Riconoscere uno a' lineamenti della faccia, o ad alcun altro segnale. Raffigurare. Bern. Oal. 2.15.66. E, cavalcando, incontra una donzella, La quale aucor non può raffigurare.

AFFILATO.

S. AFFILATO, vale ancora Disposto e fare. Pronto, Presto, Apparecchiato. Cas. Lett. 15. Perchè noi dalla parte nostra saremo sempre pronti e presti.

AFFILATURA. SUST. FEMM. Si dice l'Assottigliatura del taglio de' rasoi e di altri ferri da taglio. Affilatura.

AFFINARE. VERB. ATT. Conducte & persexione, Purificare. Assinare. Ant. veta.Ner. proem. Acque forti e acque regie tanto necessarie ec. per assimre gli ori e gli argenti, e ridurli alla loro perfezione.

J. AFFINARSI, neut. pass. Divenir puro, Acquistar perfexione. Affinarsi,

Affinare.

AFFINATO. ADD. da AFFINARE. Affi-

S. AFFINATO, diciamo ancora del Velto, e vale Asciulto, Scarno, Msgro. Volto, Faccia affilata.

AFFISSO. SUST. MASCH. Manifesto pubblico fallo in iscrillura per dichis. rare la sua volontà o le sue ragiomi intorno a checchessia, che si ap picca pe' canti delle strade. Scritta, Bando, Cartello. TAC. DAV. VIT. AGE. 407. Gli bisogna trovare e pregam chi si degni d'udirlo leggere, appiccarne i cartelli, e gli costa qualcosa.

AFFITTATORE. PARTE. MASCH. Quech che tiene le altrui possessioni in fitte Fittaiuolo. Bongh. Vesc. Fion. 521 Ma quelli ancora, i quali per godere beni pagavano o annua presiazione, ch'ei dicevano comunemente fittainoli, ec.

AFFOCARE. VERB. ATT. Uccidere altrui col chiudergli la respirazione.

Affogare.

f. AFFOCARSI, neut. pass. vale Morire per soffocazione. Affogare, Affogarsi. Bocc. Nov. 12. A quella guisa che far veggiamo a coloro, che per affogar sono quando prendono alcuna cosa.

AFFOLLARSI. vanb. paut. pass. Urtarsi in folla. Affollarsi, Affollarsi. G. Val. 8. 55. 15. Di modo ch' eglino medesimi, per l'ergere e cadere de' loro cavalli, l'uno sopra l'altro si affollavano, e facevano affogare e morire gran parte.

AFFONNARE. VERN. ATT., NEUT. & NRUT.
PASS. Mandare in fondo, Sommergere, Sommergersi. Affondare, Affondarsi. G. VII.. 9. 61. 3. E più galee
delle sue affondarono in mare con

le genti.

AFFRANCARE. VERB. ATT. Dicesi delle lettere, e vale Esentare chi le riceve dalla spesa della posta, pagandola colui che le manda, per parte, o per tutto il viaggio. Francar le lettere.

AFFRONTARE, e più comunemente CON-FRONTARE. verb. neut. Dicesi delle cose che sono eguali, simili. Riscontrare, Affrontarsi. Boagh. Arm. FAM. 44. L'arme di casa Cornara, nobilissima, è la medesima con la nostra famiglia della Pressa ec. I Dandoli riscontrano co' nostri Giandonati. Bern. Ort. 1. 5. 3. Perchè quando intervien che non si affronti L'un con l'altro voler, l'amor non dura.

S. 1. AFFRONTARSI, neut. pass. vale Incontrare a fronte a fronte. Affrontare, Riscontrare. G. VIL. 8. 117. 1. Si riscontrano certi degli Orsini e de' Colonnesi con loro seguaci ec.

5. 2. APPRONTARE, allivamente vale Andare incontro ad alcuno per far-

gli ingiuria. Affrontare.

AFFRONTO. sust. masch. Ingiuria, Sopruso. Affronto. Salv. Spin. 3.3. La rabbia, l'affronto, che io mi

vedeva fare, mi aveano acnecato.

AFFUMICARE. vens. Arr. Dar fumo a una cosa. Affumicare. Mil. Marc. Pol. 199. E hanno incenso e mirra, e affumicano e alluminano tutta la casa.

AFFUMICATO. ADD. da AFFUMICA-RE. Affumicato.

AFFUMMECHIARE. v. AFFUMICARE. G. A GALLA. Modo avverb. che vale Sulla

neperficie per lo più di liquido. A galla. AGENTE. PARTE. MASCH. Uomo che fa i falti, o che tratta i negozi di al-

cuno. Agente.

AGEVOLAZIONE. sust. rum. E dicesi FARE UN' AGEFOLAZIONE, e vale Facilitare, o Agevolare qualche negozio. Agevolezza; Fare agevolezza.

AGGARBARE. v. GARBARE.

AGGHIUSTARE. VERB. ATT. Ridurre le cose al giusto e debito termine, Pureggiare. Aggiustare. Red. Lett. 2. 137. Faremo i nostri conti, e gli aggiusteremo tutti tutti.

S. AGGRIUSTARE UNO, vale Conciarlo pel di delle feste, Trattarlo male.

Aggiustare uno.

AGGRAFFARE. v. AGGRANFARE.

AGGRANDIRE. VERB. ATF. Accrescere, Far più grande. Aggrandire. G. VIL.. 1. 28. 1. Questi aggrandì molto Roma, e sece il Campidoglio.

5. 1. AGGRANDIRE, vale ancora Magnificar con parole, Esaltare. Aggrandire. Segnen. Man. Nov. 5. 2. Se non fingono quelle virtù che non hanno, vantano almeno quelle pochissime che hanno più del dovevere; e le amplificano, e le aggrandiscono.

§. 2. AGGRANDIRE e AGGRANDIRE, alt. e neut. pass. vale Dilatare, Dilatarsi, Ampliare, Ampliarsi. Allargare, Allargarei.

AGGRAVIO. sust. mascn. Ingitaria, Sopraso. Aggravio. Segner. Pred.3. 4. Riputerò miei tutti gli aggravii, miei tutti gli affronti.

AGGRAZIATO. ADD. Grazioso, Che ha grazia. Aggraziato.

AGGRICCIARE. V. AZZELLIRE.

AGGRUMIRE. vens. Art. Rappigliarsi, Coagularsi in grumi. Aggrumarsi AGGRUMITO. ADD. da AGGRUMIRE.

Rappreso in grumi. Aggrumato.Red.
Lett. 1. 191. Come quel sangue
stravenato in quelle interne parti
della testa, è uscito poi tutto tutto
tutto, senza rimanervene pure una
stilla aggrumata, che abbia avuta
abilità ec.

AGIBILE. ADD. Dicesi ad Uomo destro, sciolto di membra; e, quantunque voce toscana, è mal da noi adoperata in questo sentimento, e si ha a dire Agile.

AGIBILITA'. SUST. FEMM. Destrezza, Prestezza di membra. Agilità.

A GIORNO. Posto avverbialmente vale Allo spuntar del giorno, All' apparir dell' alba. A giorno. Tac. Dav. Stor. 4. 339. Così consumata la notte, a giorno apparì nuova foggia di combattere.

AGNELLOTTO e AGNELLINO. SUST.

MASCH. Mangiare fatto di pasta ripiena di carne battuta, che si cuoce in brodo per far minestra. Agnellotto.

AGONIA. SUST. FEMM. Quel dolore ed ambascia, che va innanzi al morire. Agonia.

AGRUME. SUST. MASCH. Dicesi a' Limoni, Melaranci, Cedri, e altri frutti di questa spezie. Agrume. Galar. 21. Come gli agrumi che altri mangia, te veggente, allegano i denti anco a te; così il vedere che altri si cruccia, turba noi.

AGUANNO. SUST. MASCH. Dicesi dell'Anno che corre, ed è una corruzione della voce toscana Uguanno, che, essendo antica, non è da adoperare, ed in iscambio si ha a dire Questo anno.

A GUAZZO. Modo avverbiale che vale A guado: e si dice Passare un fiume a guazzo, e vale Guazzarlo, Guadarlo. A guazzo, Passare a guazzo. Guic. Stor. 9. Passando l'Adige a guazzo sotto Verona.

§. PITTARB A GUAZZO, si dice del Dipignere con colori stemperati con acqua e con còlla semplicemente. Dipingere a guazzo.

AGURIO. SUST. MASCH. E si dice FARE

MOUNT! A UNO, e vale Augurare ad uno checchessia, Desiderare che uno conseguisca checchessia. Fare augurio. Segner. Pred. 15. 1. Quali altri augurii volete voi che io qui faccia, se non di prosperità, di vita lunga, di stagioni propizie, di messi liete?

AIBO'. v. OIBO'.

ALBAGIA. SUST. FEMM. Boria. Albagia. Alleg. 29. Il qual per questa via, Cresciuto in albagia ec.

ALLA DIUNA. Posto avverbialmente vale Avanti di mangiare. A corpo digiuno, A stomaco digiuno. Cn. 4.36. 1. Ma per consuetudine i Bolognesi a stomaco digiuno gli assaggiano.

ALLA SMERZA. Modo avverbiale, contrario di Admirtto, e vale Al contrario. Contrariamente. A rovescio. Bocc. Nov. 79. 39. E messosi indosso un pelliccion nero a rovescio, in quello si acconciò.

ALLAVANIARE. verb. ATT. Coprir & acqua. Allagare.

ALLEGRAMENTE. Avv. Con allegrezzo. Al legramente.

ALLEGRIA. SUST. FEMM. Allegrezza.
Rallegramento. Allegria. Bern. Oal.
1. 27. 39. Fuochi, baldoria, festa
ed allegria.

ALLISCIARSI. VERB. NEUT. PASS. Adornarsi, Accomodarsi. Acconciarsi, Raffazzonarsi, Strebbiarsi.

ALLOGGIAMENTARO. PARTE. MASCE. Chi tiene albergo, Chi alberga eltrui. Albergatore, e al femm. Albergatrice. Bocc.Nov. 29. 15. A cui l'albergatrice rispose: questi è un gentiluom forestiere.

ALLOGGIAMIENTO. sust. mascm. È propriamente Quella casa che riceve ed alloggia pubblicamente i furestieri pa
danaro. Albergo. Bocc. Nov. 12.4.
Ho sempre avuto in costume camminando di dir la mattina quando esco
dell'albergo un paternostro e un'avemaria.

ALLOGGIARE. VERB. ATT. Ricevere um in casa a dormire, o ad albergo, cociocche si riposi e si adagi. Alloggiare, Albergare. Bocc. Nov. 5. Vedi; a te conviene stanotte albergarci.

5. Alloggians, in significate neutro vale Fermarsi, Stare in albergo, Dimorare, Abitare. Alloggiare, Albergare. Esop. FAV. 14. 40. Se tu vuogli albergare meco, darotti albergo e bere,

e assai da mangiare.

ALLOGGIO. SUST. MASCH. E l'albergare;e dicesi appresso di noi per modo di esempio: Il CAPITANO HA AVUTO L'AL-LOGGIO IN CASA DEL SINDACO, 6 8ignifica che il capitano è stato mandato ad albergare, o ha avuto la facoltà di alloggiare in casa il sindaco. E deen dire: Il capitano è stato mandato ad albergare, ad alloggiare ec.

Si noti che Alloggio è voce toscana, ma si usa propriamente a significare il Luogo, la Casa dove si alloggia, e non la facoltà ni l'atto dell'albergare, nel qual sentimento mal si ado-

pera da noi.

ALLUCCHIRSI. VERB. WEUT. PASS. Divenire insensato, stupido. Stupidire. TAC. DAV. Ann. 3. 78. Nelle gran faccende chi si risveglia, chi stupidisce.

ALLUCCUTO. ADD. da ALLUCCHIRSI. Stupidito.

ALLUSTRIRE. VERB. ATT. Pulire o Far

rilucente. Lastrare.

ALLUSTRITO e ALLUSTRUTO. ADD. da ALLUSTRIRE. Lustrato.

ALLUTTARSI. VERB. NEUT. PASS. Portare abilo nero, per morte di alcuno. Portar bruno, Vestire a bruno, o di bruno. Fr. Sacch. Rim. Altre Veia-

te van portando bruzo ec.

ALVARIELLO. SUST. MASCH. Vaso piccolo di terra o di vetro. Alberello, Alberellino, Alberelletto, Alberellozzo. Lab. 195. E senza che la casa mia era piena di fornelli e di lambicchi e di pentolini e d'ampolle e d'alberelli.

ALTERARSI. VERB. NEUT. PASS. Sdegnarsi, Turbarsi. Adirarsi. Anguil. Mz-TAM. 2.156. Ma come ha poi notizia che al marito Ha fatto un figlio, s'altera sì forte, Che ec.

ALTERATU. ADD. da ALTERARE. Sde-

gnato, Adirato, Alterato.

ALTERCARE. VERB. NEUT. e NEUT. PASS. Contenders, Contraddire. Altercare. VARCH. Ston. 3. 57. Onde altercandosi assai, e nulla risolvendosi ec-

ALTO. ADD. S'aggiunge propriamente a luogo, edifizi, piante, monti e simili, e vale Elevato dal piano, Sublime, Eminente, contrario di Basso. Alto.

ALTO. AVV. A luogo alto, In alto.

5. Fark alto, vale Fermarsi, Posarsi, ed è proprio singolarmente degli eserciti. Fare alto. Ston. Europ. 6. 129. Non tanto forse per far quivi alto e mostrarsi più animosi.

A LUNGO ANDARE. Posto avverbialmente, vale Con lunghezza di tempo. A lungo andare. Prts. Son. 83. Pandolfo mio, quest' opere son frali A

lungo andar; ec.

A MALAPPENA. Modo avverbiale, che ha due significazioni; talvolla vale Un pocolino, e talvolla A sienio, A fatica. Un micolino, 'Un miccino, Un pocolino; A mala pena, A malo stento.

AMMATURARE, VERB. NEUT. IL VONIT de' frutti a maturità. Maturare. Vit. 88. PAD. L' uva simigliantemente si allrettò di maturare per far lo vino.

5. AMMATURANE, ancora si dice delle Aposteme, che si avvicinano al loro *maggiore aumento.* Maturare.

AMMATURATO. ADD. da AMMATURA-RE. Maturato.

AMMAZZOCCARE. VERB. ATT. Malmenare, Piegar malamente. Stazzonare, Sgualcire, Gualcire. Boon. Fier. 2. 4. 11. Le mercanzie ec. S'imbrattan, si stazzonan, si squalciscono. E 8. 2.'2. Ma tu poni un po' lì que' tuo' bauli; E se stanco tu se', siedivi sopra, Purchè tu non gli stiacci, o gli gualcisca.

AMMISERIRE. VERB. ATT. e NEUT.PASS. Abbassare, Farsi misero ed infelice. Affliggere, Attapinarsi, Ammiserire, Ammiserare; ma queste ultime sono

voci antiche.

AMMOINA. SUST. FEMM. Il confondere più cose insieme. Consusione.

AMMOINARE. VERB. ATT. Mescolare insieme senza distinzione e senza ordine. Confondere. LAB. 136. E ciò che è di sopra, e di sotto, universalmente ad un' ora peter confondere, guastare, e tornare a nulla.

5. Ammoinarsi, neut. pass. Affaticarsi in fare alcuna cosa. Affacendarsi. Seguer. Pard. 2. 8. Non le diè a quella che si era affacendata nel fargli migliori spese.

AMMOLATURA. sust. Femm. L'allo dell'assolligliare il taglio de ferri

alia ruota. Arrotatura.

AMMOINATO. ADD. da AMMOINARE. Confuso; Affaccendato.

AMMONTONARE. VERB. ATT. Far monte, Mettere insieme. Ammontare, Rammontare, Ammonticare, Ammonticellare, Ammonticellare, Ammonticellare. Dav. Colt. 201. Cogli l'ulive, non l'ammontare, perchè non riscaldino. Pallad. Petricciuole bianche minutisseime con rena si ammonticellino.

AMMOZZARE. VRRB. ATT. Tagliare una parte dal tutto, Diminuire il tutto di alcuna sua parte. Mozzare. G. VII.. 8. 93. 2. E sece mozzare la testa a ventinove popolani.

ANCINETTO. DIM. di ANCINO. Piccolo uncino. Uncinetto, Uncinello. Rep. Ins. 150. Sotto questi corni stanno due uncinetti, o rampini neri.

ANCINO. SUST. MASCH. Strumento per lo più di ferro, adunco e aguzzo. Uncino. Bean. Oal. 1. 8. 26. Quella catena ha da capo un' uncino.

ANDARE. Verbo in alcune voci difettivo ancora nel nostro dialetto, che vale Muoversi da luogo. Andare.

S. 1. Andarsene, vale Partirsene. An-

darsene, Andarne, Andare.

S. 2. ANDERSENE, si dice delle macchie, e vale Esser cancellate. Andarsene. Si noti che quando parlasi di quelle macchie che nen se ne vanno dal
panno, se non tagliandone tutto il
pezzo macchiato, si dice toscanamente Andarne col pezzo.

S. 3. ANDARSENE, dicesi anche del Guastarsi o Consumarsi di checches-

sia. Andarsene.

5. 4. AND DRSENE, vale anche Morire.
Andare, Andarne, Andarsene. ALAM.
LETT. VARCH. Ma che volete voi
farci? un dopo l'altro dobbiamo

andarcene tutti.

5. 5. Andare l'onore, l'interesse, La PITA, e simili: vele Petitue l'onore, l'interesse, la vita, e simili. Andarne l'onore, l'interesse, la vita, ec.

§. 6. Andare del confo, vele Deporre il superfluo peso del ventre. Andare. Tes. Pov. Posi sullo stomaco la radice di malva trita e fritta, con segna vecchia di porco; aggiungendovi cresca, fa andare assai bene.

S. 7. LASCIANE ANDARE, vale Abban-

donare. Lasciare andare.

ANGARIA. sust. femm. Sforzamento fatto ad altrui contro ragione. Augaria, Angheria. Segn. Conf. 1867a.CAP. 10. Dopo di aver divorata con grosse rapine la povertà ec., dopo di averla tacitamente consumata con piccole ma con assidue angarie.

ANGARIARE. VERB. ATT. Trallare con violenza contro ragione. Angariare, Angheriare. Tac. Dav. St. 1. 252. li facoltoso era più crudamente anga-

riato.

ANGUILLA. SUST. FEMM. Pesce senze scaglie di forma simile al serpe. Anguilla.

ANIELLO.SUST. MASCH. Cerchiello d'oro, d'argento, o d'altro metallo, che si porta in dito per ornamento. Avello.

- S. 1. ANIBLEO, dicesi ancora di molti altri strumenti fatti in forma di anello. Anello.
- S. 2. ANIBLLO DELLA PORTA. Quel cerchio per lo più di ferro fallo a guisa di andlo, che si appicca all' usco per picchiare. Campanella.
- S. 3. ANIBLIO PER ATTACCARE I CA-VALLI. Quel cerchio di ferro confilio nel muro per uso di legarvi i cavalli. Gampanella. Nov. ANT. 89. 1. A una delle campanelle che ivi erano conveniali mettere le redini del cavallo.
- ANIMA. SUST. FEMM. E dicesi ESSERE
  UN' ANIMA E DUE CORPI, e vole Es
  sere strettissimo amico di qualchedu
  no, quasi una medesima cosa. Essere
  anima e corpo d'uno. Tac. Day. An
  2. 38. Firmio Caro senatore, anime
  e corpo di Libeone.

ANISI. SUST. MASCH. Dicesi a'Semi d'una pianta simile a quella del finocchio. Anice. Buon. Tanc. 5. 7. Par con gli anici e 'l mele un zuccherino.

ANISIELLI. SUST. MASCH. Diconsi gli Anici confettati. Anici in camicia.

ANITO. Lo stesso che ANDITO. v. AN-DITO.

ANNAMMOLLARE. v. NNAMMOLLARE. ANNASCONNERE. v. NASCONNERE.

ANNECRECARE. VRRB. ATT. Disertare, Guastare, Distruggere. Affogare. OTT. Com. Inf. 3. 111. Li principi laici, per ragunare pecunia, con diverse generazioni di taglie e gravemente affogano il suddito.

J. ANNECRECARE, dicesi ancora per Maritar male una fanciulla. Assogare una fanciulla. Lon. Men. Canz. 93. Figlia mia, io t'ho assogata, So ch'io

t' ho mal maritata.

ANNETTACEMMENERA. PARTE. MASCH. Quegli che netta dalla filiggine il cammino. Salv. Inf. 1. 494. S'io fossi dell'umor vostro, io vi direi onde vengono i velettai, i tessitori, i magnani, gli zanni, gli spazzacammini a Firenze.

ANNETTARE. verb. art. Ripulire, Levar via le macchie. Purgare, Nettare. Bocc. Nov. 79. E ancora non si era sì ogni cosa potuta nettare,

che non vi putisse.

ANNEVENAGLIA. v. INDOVINO.

ANNEVENARE. v. INDOVINARE.
ANNIARE e ANNIARSI. v. ANNEGARE.
ANNODICARE. verb. att. Fare il nodo,
Legare, Stringer con nodo. Annodare,
Annodarsi. Bocc. Nov. 82. 8. Madonna, se Iddio vi aiuti, annodatevi

la cuffia.

ANNOTTARSI. veas. neut. pass. Farsi notte, Divenir notte. Annottarsi, Annottare. Ar. Fur. 27. 13. Cavalca, e quando annotta e quando aggiorna, Alla fresc'alba e all'ardente ora estiva.

ANZIA e ANZIETA'. sust. rumm. Grande e Forte desiderio. Ansia, Ansietà, Bramosia. Seguen. Crist. 11878. 1.
1. 16. Fosse per vendetta, o fosse per vergogna, o fosse per ansia di

mostrarsi non complice del delitto, discreditò affatto il giovine fratricida.

AN

ANZIOSO. ADD. Bramoso, Desidereso. Ansioso. Buow. Firm. 1. 1. 3. Della quiete pubblica ansioso.

AONNARE. VERB. MEUT. Avere più che a sufficienza, Avere in copia. Abbon-

dare.

A PASSO LENTO. Posto avverbialmente vale Lentamente. A passo leuto, A passo a passo. An. Fun. 24. 15. E mosse a passo lento il suo destriero.

APATA. PARTE. MASCH. Quegli che ha apatia. Apatista. Salvin. Disc. 2. 336. Poichè tanto è a dire in nostro buon linguaggio apatista, quanto un uomo spropriato di passioni, vòto di affetti.

APATIA. sust. remn. Privazione d'affetto, Mancanza di passioni, Il non sentire commovimento di quello che suol commuovere altrui. Apatia. Salvin. Disc. 2. 534. Non ammette la metriopatia loro, cioè il moderamento di queste malattie dell'animo, ma vuol l'apatia, e l'apatia predica, cioè la total sanità e il discacciamento totale di queste pesti.

A POSTA. v. APPOSTA.

A PIEDI. Modo avverb. Co'propri piedi, Senza esser retto o portato da altri. A piè, A piedi.

A PIEDI CHIUPPI. Modo avv., che vale Co' piedi del pari. A piè pari.

A POSTICCIO. Posto avverbialmente, vale Fintamente; contrario di Naturalmente. A posticcio.

APPAGLIOCCOLARE. VERB. ATT. Ridurre in pallottola, Ridurre in forma di pallottola. Appallottolare, Rappallottolare, Rappallottolare, Rappallottolare. TRATT. SEGR. COS. DOB. Appallottolano la neve col zucchero ec.

APPALTARE. VERB. ATT. Dare in appalto; e per lo più si dice del Concedere ad altrui i dazii publici, acciocche, pagandone somma determinata di danaro, gli riscuota a suo rischio. Appaltare.

S. APPALTARSI, neut. pass., dicesi di quella convenzione che si fa delle private persone con gl'impresari dei

teatri per andare ad udire un determinato numero di rappresentazioni.

Appaltarsi.

APPALTATORE. PARTE. MASCH. Quegli che piglia in appalto. Appaltatore. Buon. Fier. 3. Intr. E ingordi d'ogni merce appaltatori.

APPALTATO. ADD. da APPALTARE.

Appaltato.

- APPALTO. SUST. MASCH. Quella incetta, che si fa da una o più persone
  unite in società, pigliando l'assunto
  di provvedere uno stato di una mercanzia, con divieto a chicchessia altro di poterne vendere o fabbricare,
  e pagando perciò al pubblico o al
  principe una somma convenuta. Appalto.
- S. APPALTO, dicesi pure parlandosi de' teatri, ed é lo stesso che ABBO-NAMENTO. v.

APPARARE. VERB. ATT. Accompagnare, Appaiare.

5. 1. APPARARB, vale pure Uguagliare, Adeguare. Pareggiare, Agguagliare.

- 5. 2. APPARARE, vale ancora Addobbare, Ornare con parato chiese, o stanze. Parare. Cecch. Mogl. 1. 3. V. 1' parlerò così semplicemente C. Sì, un poco di paratino adatto adatto.
- APPARATA. SUST. FEMM. Ornamento di drappi, co' quali si adornano le pareti de' templi e delle case. Parato, Paramento.

APPARECCHIARE. VERB. ATT. Mettere in ordine, in punto. Apparecchiare, Preparare, Apprestare.

S. APPARECHIARE I PANNI, vale Dare loro il lustro. Rincartare, Dare il cartone.

APPARTAMENTO & APPARTAMIENTO. SUST. MASCH. Lo stesso che PIA-NO. V.

APPARTARSI. VERB. NEUT. PASS. Tirarsi da parte, Segregarsi. Appartarsi.

APPARTATO, ADD. da APPARTARSI.

Appartato.

APPASSOLIARE. VERB. NEUT. 6 NEUT. PASS. Divenir passo o vizzo; ed è quando l'erbe, o i fiori, o i frutti vanno perdendo del loro umore, e

passire. Ca. 4. 19. 2. E quivi per un'ora, secondo che a te meglio parra, le lascia tanto, che alquanto si appassino.

APPASSOLIATO. App. da APPASSOLIARE. Appassato, Appassito.

APPEDECARE. VERB. ATT. Andare .
Venir dietro. Seguire, Seguitare.

APPENDERE e APPENNERE. VERB. ATT. Sostenere la cosa in maniera, ch' dia non tocchi terra. Appiccare, Appendere, Sospendere. Tass. Genus. 7. 52. E la solita spada al fianco appende.

olto aiutandosi con le mani e co' piedi. Arrampicarsi, Rampicarsi, Aggrapparsi, Inerpicarsi, Rampicare. Malu. (68. Così vo'rampicando, come i gilti, Su l'aspro monte dietro a la lor pesta.

APPENNERE. v. APPENDERE.

APPENNETURO. SUST. MASCH. V. AP. PENNITORE.

APPESA DE CEPOLLE o D'AGLI. Dicesi ad una Quantità di cipolle od est intrecciati insieme col gambo. Resultes. Pov. P. S. Fa bollire in acqua con neri di viti vecchie, e reste di agli.

APPESO. ADD. da APPENDERE. Appeso.

S.Arraso, dicesi pure di Luogo malagereta a salire. Erto, Ripido. M. Vil. 8.7.

Dove era la via . . . dopo alquanto di piano, repente ed erta a maraviglia.

APPESTARE. VERB.ATT. Appiceure la perente, Fieramente putire. Appestare. Buon. Firm. 1. 2. 1. Pel dosso Penetrato n'e

il lezzo, e ci ha appestati.

APPICCICARSI. VERB. ATT. e REUT. PLS.

L'appiccarsi che fanno le cose viscon,
e quelle che si possono difficilmente spicare. Appiccare, Appiccicarsi.

S. I. APPICCICARSI, neut. pass. Venint zuffa, Contendere con le mani e cali armi. Azzuffarsi, Abbarruffarsi, han pigliarsi.

S. 2. Approcecansi, vale ancora Contader semplicemente con le parole. Bi-

sticciare.

APPICCICO. SUST. MASCH. L'azzuffan.
Il contendere. Azzuffamento, Contes.
Zuffa, Bisticciamento, Baruffa.

APPILARE. VERB. ATT. Chinders, o Serrar l'apertura con turacciolo, zaffo, o simili. Turare.

S. APPILARE LA BOCCA A UNO, vale Impedir con la mano le altrui parole e le grida, Forzare alcuno a tacere. Turare altrui la bocca.

APPENNIPANNI. V. PAGGESE.

APPIZZARE. VERB. ATT. Ficcar chiodi. Conficcare.

S. I. Applezarla a uno, è Fargli o burla, o qualche cattivo scherzo, ch'egli non se l'aspetti. Barbarla, Calarla, Accoccarla ad alcuno. Buon. Fien. 4. 3. 5. Ce l'ha barbata; Ma più barbata l'ha egli alle donne.

S.2. APPIZZARE LE RECCHIE, vale Porgere gli orecchi attenti. Appuntar gli orecchi. Buon. Fira. 4. 2. 1. Però fia di mestier ec. appuntar bene gli orecchi

A succhiellar per tutto.

APPOIALIBARDA. v. LIBARDA. APPONTARE. v. APPUNTARE.

APPOSTICCIO. v. A POSTICCIO.

APPRETTARE. VERB. ATT. Commuovere a checehessia, Incitare. Provocare. VIT. PLUT. Provocava que' del consiglio, che si ridesser di questo fatto.

APPRETTATORE. PARTY. MASCH. Che incita, Che provoca. Provocatore.

APPRIMMABOTTO. Modo avverbiale, che vale Nel principio, In principio. Da principio, Dal principio, Innanzi tratto, Di primo tratto.

APPUNTUTO. ADD. Acuto, Pungente. Aguzzo. Tac. Dav. Ann. 1. 14. E un soldato, detto Calosidio, gli porse il coltel suo, dicendo questo è più aguzzo.

APPURARE. VERB. ATT. Mettere in chiaro, Verificare. Appurare. Mrn. MALM. A riduria a oro, cioè per riduria alla conclusione, per appurare la cosa.

APPUZARE. VERB. NEUT. È un atto fatto altrui per ischerno e dispregio. Mostrare il culo. Cron. Mon. E questo facea per non venire alle mani co' Pisani, perchè la guardia, ch'avez fatta, era nata solamente in dire villania a' Pisani, e in mostrar loro il culo.

ARANGIATA. sust. Femm. Sorta di bevanda fatta con acqua, zucchero, e succo di melarance. Limones.

ARDICA. SUST. FEMM. Pianta salvatica e molto comune, la quale pungendo colle sue piccolissime e acutissime spine, depone un liquore velenoso, che cagiona dolore, o cocciuole. Ortica. Cn. 6. 133. 1. L'ortica è detta, imperocchè il suo toccamento riscalda la mano, imperocchè è di natura ignea come dice Macrobio; ed è di due maniere: l'una è pugnente, e l'altra è morta, la qual non pugne.

AREFICE. v. OREFICE.

ARIA. v. NFANZIA.

ARIATELLA. v. ARGATELLA.

ARILLO. V. AGRILLO.

ARLECCHINO e ARLICCHINO. PARTE.

MASCH. Nome di maschera rappresentante un personaggio ridicolo di commedia. Arlecchino, Zanni. Tac. Dav.

Post. 450. Mattaccini, o Zanni, o Ciccantoni, che, come gli antichi Osci e Atellani, ancora oggi con grossissima lingua bergamasca, o norcina, e con detti e gesti sporchi e novissimi, fanno arte del far ridere, e corrompere la gioventù.

A ROMPECUOLLO. Posto avverb. vale Frettolosamente, Con gran furia. A rompicollo, A flaccacollo. ALLEG. 199. Che quello (Icaro) di sè lasciò non meno infelice, che perpetua memoria in quel mare, dov'e' s' affogò, miseramente cadendo a rompicollo.

A ROINA. V. ROINA.

ARRACCHIARSI. VERB. REUT. PASS. Empiersi di vino, quasi Inebriarsi o Cuocersi. Avvinazzarsi, Divenir brillo, Inebriarsi. G. VIL. 6. 67. 4. E fattili bene avvinazzare e inebriare, a romore caldamente li fecero armare.

ARRACCHIATO. ADD. da ARRACCHIA-RE. Avvinazzato, Inebriato.

ARRAGGIA. v. RABBIA.

ARRAGGIARSI. VERB. NEUT. PASS. Stizzarsi, Incollerirsi. Arrabbiarsi e Arrabbiare. Varch. Ercol. 55. Se continua nella stizza, e mostra segni di non volere o non potere stare forte e avere pazienza, si dice: egli arrabbia e vuol dare del capo o battere il capo nel muro.

ARRAGGIATO ADD. da ARRAGGIARE. Agrabbiato.

S. Annaggiato, si dice ancora delle Vivande quando sono cotte in fretta e con troppo fuoco. Arrabbiato.

ARRAPATO. ADD. Che ha brama, avidità. Bramoso. An. Fun. 27. 64. Bra-

moso di vendetta si ritira.

ARRASSARE. VERB. ATT. E NEUT. PASS.

Rimuovere e Allontanare alquanto. Scostare, Discostare. Fir. Luc. 5. 7. Deh,
discostatevi un poco l'un dall'altro.

ARRECAMARE. v. RIGAMARE.

ARRECETTARE. Lo stesso che ARRE-SIDIARE. v.

ARRE(OGLIERE. VERB. ATT. Ricevere il pagamento d'una somma dovuta. Ri-

scuotere, Esigere.

ARREPARARE. VERB. ATT., NEUT. C NEUT. PASS. Rimediare, Porre riparo, Prender riparo. Riparare. Gron. Mo-RELL. 246. A tutto saviamente e con benevolenza di tutti riparava.

ARREPECCHIARE. Verb. ATT. e neut. PASS. Far grinze, Riempier di grinze.

Raggrinzare.

ARRÉPECCHIATO. ADD. da ARRÉPEC-CHIARE. Raggrinzato, Raggrinzito. Car. En. 3. 368. Hanno (le Arpie) La faccia per la fame e per la rabbia Pallida sempre, e raggrinzata e magra.

ARREPEZZARE. v. REPEZZARE.

ARREPEZZATURA. v. REPEZZATURA. ARREPICCHIO. v. REPICCHIO.

ARRESTO. sust. MASCH. L'azione del pigliare gli uomini, che fanno i sergenti
della corte. Presura, Presa. Cron. Morell. Per cagione della presura fatta
del detto Paolo. Segr. Fior. Stor. 6.
173. Niccolò ec., intesa la rotta e lá
presa del figliuolo, pel dolore morì.

S. Anarsto, dicesi ancora presso di noi alla Sentenza della Suprema Corte di

giustizia. Arresto.

ARRICCIARE.

S. I. ARRICCIARE, delto de muri, e Dar loro la prima crosta rozza della calcina. Arricciare. Cant. Cann. 167. E' si può intonacare La casa vecchia, arricciare e pulire.

S.2. Arricciarri le carni neuozio, vale Agghiacciarri per ispavento. Aggricciarri. Car. En. 2. 1255. Stupii, m'ag-

gricciai, m' ammutii.

ARRICCIATURA. SUST. FEMM. L'alto

dell'arricciare, e L'arricciato stesso. Arricciatura.

ARROLLARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. Scrivere a ruolo. Aprolare.

ARRONCIGLIARSI. VERB. NEUT. PASS. Dicesi della serpe, quando, percossa, si ritorce in sé stessa. Arroncigliarsi.

ARROSTERE e ARROSTIRE. VERB. ATT. Cuocere senz'aiuto d'acqua, come in ispiedo, in sulla brace, e simili. Arrostire.

ARROSTITO e ARROSTUTO. ADD. da ARROSTIRE. Arrostito. Ci piace di aggiungere che in toscano dicesi Arrosto avverbialmente a Quella cottura che si fa senz'aiuto d'acqua. M. Aldobr. Carni ec. chi usare le vuole, elle sono più sane arrosto con salina.

ARROSTO e ARRUSTO. SUST. MASCH. Vivanda arrostita. Arrosto. G. VIL. 8. 78. 6. Trovando gli arrosti e la Vivanda della cena de'Franceschi al fuoco.

ARROTECARE. VERB. ATT. Gittare impetuosamente a terra. Stramazzare.

S. Arrotecare, neut. dicesi del Non potere star fermo in piedi, piegando or dall'una parte, or dall'altra. Barcollare. Bern. Orl. 2. 23. 69. E barcollando ne veniva in sella, Come un Tedesco che abbia ben bevuto.

ARRUGGINIRE. VERB. NEUT. e NEUT. PASS. Dicesi proprio del ferro, e vale Divenir rugginoso. Arrugginire, Irruginire.

ARRUGGINITO. ADD. da ARRUGGINIRE. Arrugginito, Irruginito.

ARRUZZUTO. Lo stesso che ARRUGGI-

ARTEFICIO. sust. MASCH. Fuoco che con artificio si lavora per valersene in festa. Fuoco lavorato, Fuoco artifiziale.

S. Arreficio, diciamo pure a una Ruota composta di fuochi lavorati, che, appiccandovi il fuoco, gira. Girandola. Buon. Fier. 2. 4. 5. Gran fuochi lavorati appesi a cerchi, Che sostiene una pertica, Ch'ha in man quel moro, alla qual su su 'n vetta Sta fitta una girandola.

ARTIERE e ARTISTA. Lo stesso che AR-TIGIANO. v.

ARTIGIANO. PARTS. MASCH. Esercitater d'arts. Artière, Artefice, Artigiano.

ARVARIELLO. SUST. MASCH. V. A LBE-RELLO.

## ARUCOLO.

S. Arucolo, diciamo figuralamente Es-SERE N' ARUCOLO, NO BELLO ARUCOLO, ad Uomo malizioso e scaltro. Essere pepe.

A SALVAMENTO e A SALVAMIENTO.

Posto avverbialmente vale Senza danno, Sano e salvo. A salvamento. G.
VIL. 9. 319. 2. E andonne a Signa a
salvamento, con gran preda.

ASCELLA. SUST. FEMM. V. SCELLA.

A SCELTA. Posto avverb. vale A elexione, Ad arbitrio, Secondo la volontà. A scelta.

ASCEVOLIRE. v. SCEVOLIRE.

A SCHIZZO A SCHIZZO. Posto avverbialmente vale A poco per volta. A spilluzzico, A spizzico, A spizzicone.

ASCIO. SUST. MASCH. Úccello notturno simile alla civetta. Assivolo. Mong. 14. 71. É degli uccei notturni e shandeggiati L'allocco, il barbagianni e l'assivolo.

ASCIUTTEZZA. sust. rum. Aridità. Asciutto. Ca. 6. 22. 4. I cavoli ec. si possono adacquare in tempo di grande asciutto.

ASCIUTTO.

5. 1. Asciutto, dicesi d'Uomo meschino e senza moneta. Asciutto, Arso.

5. 2. Asciutto, dicesi pure del Pane, e vale Solo, e senza altro da mangiare. Asciutto. Segnen. Man. Non credere che pretenda che tu ti sazii di pane asciutto.

§. 3. Asciutto, dicesi pure di quel Vento, che porta secchezza. Asciutto.

§. 4. GIORNI ASCIUTTI, valgono Senza

pioggia. Giornate asciutte.

ASCRIVERE. VERB. ATT. Attribuire, Imputare, Accagionare. Ascrivere. Ags. PAND. 56. Fannoti di peggio, e ascrivonti quello ad avarizia, e chiamanti misero.

ASEMA. SUST. YEMM. Infermità che toglie il respirare, e dà ambascia. Asma, Asima. Ca. 5. 25. 2. A pepe ec. mirabilmente val contro all'asma, che da cagion fredda procede.

ASEMUSO. ADD. Chi patisce d'asma.

Asmatico.

A SANGUE CALDO, A SANGUE FRED-DO. v. SANGUE. S. 4. A SCHIACCHI. Posto avverbialm. si dice di quei lavori che si fanno a forma di scacchi, o quadretti, dipinti, o in altra maniera futti, l'uno accunto dell'altro. A scacchi. Bern. Ort. 2. 23. 19. Con la bandiera a scacchi neri e bianchi, Di Normandia Riccardo a canto gli era.

A SOLARO A SOLARO. Modo avv. che si usa a significare il disporre che si fa mercatanzie, grasce, o cosc simili, ordinatamente e distesamente in pari l'una sopra l'altra. A suolo a suolo. Seno. Stor. Ind. 16. 636. In questa erano stivate le mercatanzie a suolo a suolo infino al sommo. v. SOLARO.

A SPADA TRATTA. Posto avverbialm. vale In tutto e per tutto, A direttura, Affatto; detto dall'andar contro
il nemico colla spada tratta dal sodero. A spada tratta. Galat. 45. Consigliano, e riprendono, e disputano, e inritrosiscono a spada tratta.

ASPERSORIO. SUST. MASCH. Strumento per aspergere con l'acqua santa. Aspersorio. Car. Let. 12. 1. Quella che somiglia a una sferza è l'aspersorio.

ASPETTARE. VERB. ATT., NEUT. e NEUT. PASS. Sperare, Credere. Aspettare. Bocc. Nov. 2. 12. Giannotto, il quale dirittamente aspettava contraria conclusione ec.

5. ASPETTABE UNO, vale anche Attenderlo, Sperar che egli venga. Aspettare.

ASPETTATIVA. sust. FEMM. L'aspettare, Lo stare a speranza. Aspettativa, Espettativa, Aspettazione. Fin. As. 3:3. Stette tutto il convito in una grandissima aspettazione di questo fatto.

ASSAGGIARE. VERB. ATT. e NEUT. Propriamente Gustar leggermente di checchessia per sentirne il sapore. Assaggia re, Saggiare. Teson. Br. 3. 5. Ne metteral un poco in un vasello con acqua dolce, e poi l'assaggerai con la lingua.

J. Assaggiar L'oro, o l'argento, vale Fare il saggio della purità della loro lega o con la coppella o con altro. Saggiare, Assaggiare. Day. Montr 112. Portarlo conviene alla zecca pubblica, ed ella il prende e pesa e saggia.

ASSAGGIO. SUST. MASCH. L'assaggia-

re. Asseggio, Saggio. Collex. 55. Pao. Qualunque sia quegli che per assaggio di cibo ec.

ASSALTARE. VERB. ATT. Andare alla volta di chicchessia con animo risoluto di offendere. Assaltare, Assaltre.

5. Assaltare, dicesi il Fare esercizio co' fioretti, proprio degli schermitori. Fare assalto.

ASSALTO. SUST. MASCH. L'assallare. Assalto, Assalimento.

S. Assalto, vale anche Esercizio, Studio che fanno i giuocatori di scherma coi

fioretti. Assalto.

ASSANGUATO. ADD. Dello di uomo, vale Che piace, Che va a sangue. Grato, Piacevole, Avvenente. Bocc. Nov. 18. 15. Perciocchè bella e gentilesca e avvenente era.

ASSAPORARE. VERB. ATT. Gustare per distinguere il sapore di checchessia. Assaporare. Segr. Fior. As.4. Mandalo giù, com' una medicina, Che pazzo è chi la gusta o l'assapora.

S. Assaporare, per metaf. vale Sentire, Provare qualche cosa. Assaporare.

ASSARPARE. VERB. NEUT. Levar l'ancora del mare, o Tirarla nella nave. Sarpare, Salpare. Ar. Fur. 18. 140. L'ancore sarpa, e sa girar la proda Verso ponente.

J. ASSARPARE, ASSARPARSELA, volle Andar via, Fuggire. Sarpare, Svignare, Battersela, Darla a gambe. MALM. 11. 33. Si lancia fuora, e via sarpa, fratello.

ASSASSINARE. VERB. ATT. Assallare alla strada i viandanti per uccidergli e tor loro la roba. Assassinare.

J. Assassinare, per similit. dicesi di ogni altro danno che si fa ad alcuno. Assassinare.

ASSASSINO. PARTE. MASCH. Che assassina. Assassino.

ASSECCARE. VERB. ATT. Toglier P umore da checchessia. Votare, Disseccare.

5. 1. Asseccansi, neut. pass. Divenire asciutto. Disseccarsi. Guir. Lett. 29. A tempo di gran calore dissecca, e torna a nulla.

S. 2. Assucarb, figural. vale Torre, Portar via. Spogliare di tutto una casa, una città, ec. Volare, Seccare. Fr. Sacch.

Nov. 123. Il padre mandava quando quaranta e quando cinquanta Horini, e molto di depari si votava la casa. Segn. Ston. 9. 247. Secco tetti i granai del dominio.

ASSENTARE, VERB. NEUT. Si dice delle vesti strette, che combaciano alla per-

sona. Serrare alla vita.

ASSETARE. VERB. ATT. Separate con lo staccio, delto da noi setella, il fine dal grosso della farma. Stacciare, Cernere.Ricktr.Fion. 89. Si stacciono le farine per cavarne la crusca.

ASSETATO. ADD. da ASSETARE. Stac-

ciato, Cernito.

ASSETATO. ADD. Che ha sele. Assetato. ASSETATURA. SUST. FEMM. Crusca più minuta, che esce per la seconda stacciata. Cruschello, Stacciatura.

S.Assbratura, vale anche l'Axione del-

lo stacciare. Stacciatura.

ASSOCCIARE. Lo stesso che APPARA-RE. v.

ASSOMMARE. v. ASSUMMARE.

ASSOTTIGLIARE, VERB. ATT. For solile, Ridurre a sottigliezza. Assottigliare.

A TENTONE: e dicesi Andare a Tento-NB, ed é quell'Andare che si fa a guiss de ciechi o di chi va al buio, facendosi la strada col latto. Andare 1 tentone o a tentoni, a tastone o al tasio.

A TRAVIERSO. v. A TRAVIERZO. ATTACCAGLIA. v. LEGACCIA. ATTACCAGNUSO. v. TACCAGNUSO. ATTACCARE.

5. 1. ATTACCARB, dicesi pure de' mali contagiosi, quando si avventamo da uno ad un altro. Appiccare, Appiccarsi.

5. 2. ATTACCARE NO LUCIGNO, vale Cominciare un cicaleccio. Attaccare un mercato. Bean. Ont.. 1. 2. 57. Asto lo, ec. sa il galante Con certe donne, ed attacca un mercato.

ATTERRARE. VERB. ATT. Melter sollerra, Coprir di terra. Sotterrare.

5. ATTERRARE, vale ancora Mettere i corpi morti nella sepoltura. Seppellire, Sotterrare. Bocc. Nov. 79. 36. Eravi il di stesso stata sotterrata una semmina.

ATTIVO. ADD. Spedito, Pronto, Risoluto nelle operazioni. Attivo. Braw. Oal.

2. 12. 30. Come colui che molto ben parlava, Ed era in ogni cosa ardito e attivo.

ATTONARO. PARTS. MASCH. Quegli che lavora l'ottone. Ottonaio.

ATTORCIGLIARE. VERB. ATT. Avvelgere, Cingere interno. Attorcigliare,

Attortigliare.

ATTORNIARE. VERB. ATT. Circondare, Girare atterno. Attorniare. Guid. G. 106. Con gran parte delle schiere i Greci attorniarono Ettore per prenderlo e per ucciderlo.

ATTRAPPATORE.parte. masch. Ingannatore, Avviluppatore. Frappatore.

AUCIELLO. v. UCCELLO.

A TU A TU. Dicesi communemente del Contendere, o simili, ostinatamente, e a fronte l'uno dell'altro. A tu per tu. Vanch. Ston. 2. 4 Egli è mio marito, e non è ragionevole ch'io mi ponga a contenderla seco a tu per tu.

A UFFO. Modo avverb. A spese altrui, Senza propria spesa. A uso. Malm. 7.5. Chi dal compagno a uso il dente shatte.

A UOCCHIO. v. OCCHIO. S.

AURIO. SUST MASCH. Si dice ad ogni Segno, Indizio o Presagio di cosa futura. Augurio.

5. FARE AURII AD UNO DI CHECCHESsia, vale Augurare ad uno checchessia, Desiderare ad uno checchessia. Fare augurii.

AURIUSO. ADD. Favorito dalla fortuna.

Avventurato, Avventuroso.

AUSOLIARE. VERB. ATT. Stare di mascoso e attentamente ad ascoltare quello che alcuni insieme favellino di segreto. Origliare. Fia. Tain. 6. 4. Chi è quel che sta a origliare?

AVA e AVO. v. VAŬA e VAVO.

AVANTAGGIARE. vzas. atr. Avere, Piglior vantaggio. Avvantaggiare, Vantaggiare.

AVANTAGGIO. SUST. MASCH. Il soprappiù, ed anche Utilità. Vantaggio, Av-

vantaggio.

AVANTARE. v. VANTARE.

AVOCATO. PARTE. MASCH. Dottore in ragione civile, che difende e consiglia le cause altrui. Avvocato.

5. Arocaro, dicesi ancora a Santo che sia specialmente onorato in qualche luo-

go, o da alcuna confraternita, o simili Avvocato, Protettore, Lego. Asc. Caist. Molto potremo essere sicuri quando avremo cotale avvocato.

AVUSCIOLO, SUST. MASCH. Sorta di legno forte di color giallo, di cui si fa strumenti musicali ed altre cose. Bosso, Bossolo. SAG. WAT. ESP. 155. Un cilindro di legno di bossolo tornito a capello.

AVVAMPARE & ABBAMPARE. VERB. ATT. & NEUT. PASS. Pigliar campa. Avvam-

pare, Avvamparsi.

S. 1. AFFARFARE, vale encora Ardere.

Avvampare.

5. 2. APPAMPARSI, new. pass. vale pure Accendersi, Pigliar fuoco. Avvamparsi. An. Fun. 10. 49. Non così fin salnitro e zolfo puro Tocco dal fuoco subito s'avvampa.

5. 3. APVAMPARSI, neut. pass. vale pure Diverir rosso per isdegno o per altro. Infiammarsi, Accendersi nella vista, nella faccia, nel viso. Petr. CAP. 7. Rispose, e in vista parve s'accendesse. Moro. 16. 20. E mentre che così gli rispondea, Si accese tutta quanta nella faccia.

AVVELENARE. VERB. ATT. e REUT. PASS. Dare, Prendere il veleno. Avvelenare, Avvelenarei.

S.I. APPELENARE, vale pure Amareggiare: e dicesi di cose anche non micidiali. Attossicare.

S. 2. AFFELENARSI, neul. pass. vale Muoversi ad ira. Invelenirsi, Inasprirsi, Stizzirsi. Amaret. Cron. 33. Alessandro invelenì, e comandò che sosse dato a mangiare ad un lione; e così su fatto.

AVVISTARE.vens.att. Affissar l'occhio inverso checchessia, Guardar fiso.Adoc-chiare, Avvisare, Appostare, Squadrare.

A ZICHI ZACHI. Dicesi di Cosa lavorata a similitudine delle spine de' pesci. A spina pesce. Bongh. Anm. FAM. 58. Il che ancora s'intenda dell'arma a onda e a spina pesce.

AZZARDANTE. PARTE. MASCH. Che s'arrischia. Arrischiante, Ardito, Arri-

schievole.

AZZARDARE. VERB. ATT. Mellere in ci-

mento, in pericelo. Arrischiare, Rischiare.

AZZARDATO. ADD. de AZZARDARE. Arrischiato, Rischiato.

AZZARDO. SUST. MASCH. Pericolo. Rischio.

## AZZECCARE.

Cosa morbida e viscosa, che si appiechi a che che si sia. Appiastrarsi, Appiastricciarsi, Appiastriccicarsi.
Pallad. car. 29. E guardisi molto che
non si appiastrasse loro sotto la lingua.

5. 2. AZZECCARE CO LA SPUTAZZA, dicesi di Cosa appiccata ad un' altra leggermente, e che con facilità possa disgiugnersi. Appiccare con la cera.

## AZZELLIRE.

S. AZZZLLIBE, neut. vale Agghiacciarsi per ispavento. Aggricciarsi, Raccapricciarsi, Accapricciarsi. Fir. As. Raccapricciossi il gentil signore subito udi la scellerata ribalderia.

AZZIMMARE. VERB. ATT. Scemare il pelo al panno lano tagliandoglielo con le farbici. Cimare. Pacon. Subito levò una bellissima roba di quel panno, ch'ella avea chiesto, e fello baguare e cimare.

AZZOPPARE. VERB. ATT. Far divenir zoppo. Azzoppare.

5. Azzoppare. Diverir zoppo. Azzoppare.

BA BA

BACIAMANO. SUST.MASCH. Saluto, detto dal baciar la mano in segno di riverenza. Baciamano.

BACIARE. VERB. ATT. Appressar le labbra chiuse a checchessia, e d'ordinario premendovele sopra, poscia aprirle con qualche forza in segne d'amore o di riverenza. Baciare.

S. 1. BACIARSI, neut. pass. vale Darsi scambievolmente de' baci. Baciarsi.

S. 2. BACIARE LA MANO AD UNO, vale Salutare, perchè questo ancora si fa baciando la mano. Baciar la mano a uno, o di uno. CAS.LET. 26. E frattanto umilmente bacio la mano di V. S.

5. 3. BACIARE IL PIEDE: è una sorta di saluto, che si usa alla persona del Sommo Pontefice. Baciar il piede.

BAGNO. SUST. MASCH. Luogo, dove sieno acque naturali, o condottevi per artificio manuale, o per industria d'istrumenti. Bagno. DITTAM. 2. 17. In Cicilia costui dentro ad un bagno Da'suoi su merto, sì poco l'amaro.

S. 1. BAGNO, si dice ancora ad un Vaso o di latta, o di rame, o fatto di doghe cerchiate, per uso di bagnarsi.

Bagnarola.

S. 2. Bagno, vale pure l'Atto del bagnarsi. Bagno, Bagnatura. Bocc. Nov. 92. 13. Veggendolo, gli domandò come i bagni fatto gli aveseer pre.

S. BAGNO, dicesi altresi Quel luogo riserrato, doce alloggia la ciurma. Bagno. Mar.m. 6. 57. Veduto il tutto, Nepo la conduce Al bagno, ove ogni schiavo e galeotto Opra qualcosa: un fa le calze, un cuce, Altri vende acquavite, altri biscotto.

BAGNUOLO. DIM. di BAGNO. Bagnuolo.

5. BAGNUOLO, dicesi a Quel liquore, o' semplice a composto, con che si bagna qualche parte del corpo. Bagnuo-lo. Ninr. Firs. Questo bagnaclo ognit doglia disface.

BAIO. ADD. Serta di colore proprio del mantello de cavalli. Baio; e secondo le sue differenze si dice Chiaro, Scuro, Castagno, Fuocato, Lavato, Bruciato, e Dorato. Ca. 11. 48. 1. Il pelo haio scuro da tutti è tenuto per il più bello.

BAIONETTA. SUST. FEMM. Ferro appuntato, che, ficcato nel moschetto alla cima, serve al soldato d'arme in asta. Raionetta.

BALAUSTRATA. sust. remm. Ordine di balaustri collegati insieme con alcuni pilastri, e posti in conveniente distanza. Balaustrata.

BALCONE. SUST. FRAM. Apertura, che si fa per dar luce alle stanze, dal pavimento fino ad una certa altexza, con avanti ringhiera di ferro. Balcone. Petr. Canz. 44. 3. Così colei per ch'io sono in prigione, Standosi un di ad un balcone.

BALDACCHINO. SURT. MASCH. Armese che si porta, o si tiene affisso sopra le cose sacre, e sopra i seggi de principi e gran personaggi, in segno d'onnore: è per lo più di forma quadra e di drappo con drappelloni o fregi pendenti intorno. Baldacchino. Salvin. Disc. 1. 184. E i baldacchini, che nell'udienza de gran signori si veggono, è verisimile che abbiano origine da questi letti di giustizia.

BALENA. SUST. FRMM. Specie di pesce di grandezza smisurata. Balena. Tes.

Br. 4. 1. La balena è di maravigliosa grandezza, che gitta l'acqua più alta, che niuna generazion di pesce.

BALIA. SUST. FEMM. Donna che allatta

gli altrui figliuoli. Bàlia.

BALZANO. ADD. Dicesi de' Cavalli, quando, essendo d'altro mantello, hanno i piè segnati di bianco. Balzano. Ar. Fur. 38. 77. E su'n baio corsier di chioma nera, Di fronte bianca, e di duo piè balzano.

BANCHETTO. SUST. MASCH. Splendido desinare o cena. Banchetto, Convito.

BARA. Lo siesso che VARA. v.

BARBA. SUST. FRMM. I peli che ha l'uomo nelle guance e nel mento.Barba.

S.I. BARBA, dicesi ancora La parte estrema del viso sotto la bocca. Mento. CMIFF. CALV. 2. 65. E di sotto alle labbra il gentil mento Ritondo, onesto, e con un foro drento.

S. 2. A LA BARBA MIA, TUA, ec. poeti avverb. vogliano In ischerno, In dispetto, A enta mia, tua, ec. Alla barba, o In barba mia, tua ec. Buon. Fier. 3. 2.2. In barba vostra albergator vicino.

5. 3. BARBA, per similit. si dice a' Peli lunghi del muso di alcuni animali, come di becchi, di cani, e simili.

Barba.

BARBAZZALE. v. VARVAZZALE.

BARBIERE. PARTE. MASCH. Quegli che taglia e rade la barba, e tosa e tonde i capelli. Barbiere.

BARDA. v. VARDA.

BARDELLA. v. VARDELLA.

BARDELLONE. V. VARDELLONE.

BARDASCIO. ADD. Che è nell'età che segue alla fanciullezza. Giovanetto, Giovanetto, Giovanetto.

BARDASCIONE. Lo stesso che PAZZA-

GLIONE. v.

BARZELLETTA. sust. remm. Dello faceto. Barzelletta. Malm. 4. 49. Per veder s'ella è vera, o barzelletta.

BASILICO. Lo stesso che VASENICOLA. BASSETTA. sust. pemm. Sorta di giuoco di carte. Bassetta. Bean. Rim. Chi dice ch'è più bella la bassetta, Perchè egli è presto e spicciativo giuoco.

BASTIMENTO. sust. MASCH. Nave d'ogni genere. Bastimento.

BASTO. V. MMASTO.

BATTITO. SUST. MASCH. Tremito, Tremore. Bàttito.

BATTUGLIA. SUST. FEMM. Guardia di soldati, che scorre per la città. Pattuglia. Buon. Fier. 4. 1. 6. Ed io, che qui pur spesso La pattuglia ho incontrato ec.

BATTUGLIARE. VERB. ATT. Far pattuglia, Andare in ronda. Rondare. BARTOL. SIMB. 3. 1. Avea per ufficio rondar cheto cheto tutta la notte con una quadriglia di armati le strade della gran città, ch'era in que'tempi Ravenna.

BAUGLIO.

S. BAUGLIO, vale ancora Gobba. v. SCARTIELLO.

BAZZICA. SUST. FEMM. Specie di ginoco di carte. Bazzica. Buon. Firm. 3. 4, 3. Che pizzicore in punta delle dita Sent'io venirmi? Bazzica. E anche a bazzica?

BAZZICARE. VERB. NEUT. Usare in un luogo. Bazzicare. CROW. Mon. 263. Non ti fidare ec. se non il meno che puoi di niun'altra femmina, o uomo che ti bazzicasse in casa, o parente o no che sieno.

BECCACCIA. SUST. FRMM. Lo stesso che ARCERA. v.

BECCAMORTO. PARTE. MASCH. Sollerratore di morti. Beccamorto, Becchino.

BEFANIA: e dicesi PASQUA BEFANIA. Giorno festivo, la cui solennità si celebra a' sei di Gennaio. Epifania, Befania. G. VIL. 7.94. 1. Passò di questa vita il seguente giorno dopo la befania.

BELLO. ADD. Ben proporzionato, Che ha in ogni sua parte la debita corrispondenza; e dicesi degli animali e delle cose. Bello.

S. I. Bello, vale ancora Grazioso, Piacevole. Bello. Bocc. Nov. 12. 13. Costumato, piacevole e di bella maniera, ec. udendo il suo parlare bello e ordinato ec.

5. 2. Bello, vale pure Sontuoso, Lanto, dicendosi di feste, di cene, di pranzi e di altre cose. Bello. Bocc. Nov. 17. 15. Fece una sera per modo di solenne festa una bella cena. S. 3. Bello, si usa spesso per ironia in un senso del tutto contrario alla sua propria significazione; dicendosi per modo di esempio: Che bello soldato è que que che coste con senta e buona donna che coste dee essere.

5. 4. FARE IL BELLO, vale Pavoneggiarsi, Far mostra di se. Fare il bello, Fare del bello. Alleg. 214. Ci vuole altro, che sar del bello in piaz-

za con que' gran baciamani.

S. 5. FARSI BELLO D'UNA COSA, vale Attribuire a sè le altrui lodevoli opere. Farsi bello di checchessia. Bean. Orl. 2. 22. 1. Ma quel che ruba la riputazione E delle altrui fatiche si fa bello.

5. 6. Dicesi quasi in maniera proverbiale Non à BELLO QUELLO CH'È BEL-1.0, MA QUEL CHE PIACE; e cost di-

cesi ancora toscanamente.

BENE. SUST. MASCH. Quello che si desidera, e che per sè stesso si debbe eleggere in quanto è utile all'umano consorzio e voluto da Dio. Bene.

S. 1. BENE, vale ancora Opere buone. Bene. Amer. 96. Spera in noi, e fa

bene.

- 5. 2. Beni, si usa per lo più al plurale, e vale Ricchezze, Facoltà, Possessioni. Beni. Bocc. Nov. 17. 46. Ma presa grandissima parte de' beni che quivi eran d'Osbech.
- S. 3. Beni stabili e mobili. v. STA-BILI.
- 5. 4. FARE BENE A UNO, vale Beneficarlo. Far del bene altrui. Segr. Fior. As. 3. Il mio tacere Nasce non già perch' io non sappia appunto Quanto ben fatto m'hai, quanto piacere.
- S. 5. FARB O DIRB ALCUNA COSA PBR BENB DI ALCUNO. Fare O Dire checchessia per bene. Bocc. Nov. 37. Credi che ti piace; io per me il dico per bene.

S. 6. VOLERE BENE A UNO, vale Amarlo. Portare bene, Voler bene. Bocc. Nov. 9. 33. Tanto è il bene e l'a-

- more che il marito le porta, che ec. 5.7. Volersi enemente, svisceratamente. Volersi un ben matto. Malm. 2. 20. Tra lor non fu mai lite o differenza, Ma d'accordo volevansi un ben matto.
- 5. 8. Andare di bene in meglio. Procedere, Andare di bene in meglio. Boec. Introd. 52. Per lo quale di bene in meglio procedendo, la nostra compagnia ec. viva e duri.

BENEDIRE. VERB. ATT. Pregare bene da Dio alla cosa che si benedice. Bene-

dire.

- §. 1. BENEDIRE, vale pure Chiamar beato.fortunato. Benedire. Pera. Son. 12: l' benedico il loco, il tempo, e l'ora.
- J. 2. Benedire, si adopera pure per Lodare; dicendosi a modo di esempio: Sieno benedette le mani cue l' hanno battuto. Benedire. Ar. Sat. 6. Fortuna molto mi su allora amica, Che mi offerse Gregorio da Spoleti, Che ragion vuol che sempre il benedica.
- 5. 3. Dro, Il cirlo la Benedica, si dice di Cosa che ci sia cara, e vale La prosperi, La protegga. Dio, li cielo la benedica.
- 5. 4. BENEDIRE UNA COSA AD ALCUNO, vale Concedergliela di buon grado.

  Benedire una cosa ad alcuno.

BENEFATTORE. PARTE. MASCH. Che fa bene altrui, Che benefica. Bevefattore.

BENESTANTE. ADD. Chi ha qualche ricchezza. Benestante. CRCCH. DONZELL. 2. 2. Oh, trovami Un giovane avviato e benestante, Che voglia oggi la moglie.

BENEVOLENZA. SUST. FEMM. Il voler

bene, Affetto. Benevolenza.

BEN TENUTO. Dicesi di checchessia ben ecustodito, e ben conservato. Ben tenuto.

BEN TORNATO. Si dice a Chi giunge

da un viaggio. Ben tornato.

BEN TROVATO. Dicesi tornando da viaggio per rallegrarsi co' parenti e cogli amici. Ben trovato. Bocc. Nov. 15. 8. Madonna, voi siate la ben trovata.

BEN VENUTO. Mamera di salulare chi arriva. Ben venuto. Bosc. Nov. 15. 8. Disse: o Andreuccio mio, tu sii il ben venuto.

BEN VOLUTO. ADD. Amalo. Ben voluto. BIANCASTRO. ADD. Che tende al bianeo. Biancastro, Bianchetto, Bianchiccio. Reo. Oss. An. 30. E comincia con un canaletto ugualmente sottile, carnosetto, biancastro ec.

BIANCHIATRICE. PARTE. FEMM. Colei che fa bianchi i panni lini rozzi. Cu-

rapdaia.

BIANCOMANGIARE. SUST. MASCH. Dicesi ad una Sorta di vivanda di latte, zucchero, ed alcum poco di farina. Biancomangiare.

BIDELLO. PARTE MASCH. Colui che serve ad università o accademia. Bidel-Io. Can. Apol. 9. Assistente, e come dir bidello dell'accademia loro.

BILANCIARE. VERB. ATT. Considerare trifamente, Esaminare. Ann. Deput. 44. Ed ha il popol nostro il suo bilanciare, per disaminare e considerare tritamente, quasiché, stando l'animo intra due, la bilancia sia il giudice, che, udite di qua e di là le ragioni, dia la sentenzia dove egli inclina.

BILANCIO. SUST. MASCH. Ristrello di conti. Bilancio. Alleg. 223. Potrete, come io fo, senza interesse, Libera-

mente vederne il bilancio.

BIOGRAFIA. SUST. FEMM. Racconio della vita di alcuno. E voce francese, composta di due voci greche, che molto oggi è in grazia, e che non è da adoperare. Vita. VIT. SS. PAD. 1. 2. Incominciasi la vita di S. Paolo primo eremita.

BIRBANTE. Adn. Furbo, Fraudolente, Malvagio. Birbone, Birbante.

BIRBANTATA. sust. Femm. Azione indegna. Birbeneria, Birbanteria, Birbonata.

BISACCIA. V. VESAZZA.

BOCCHEGGIARE. VERB. NEUT. Quell'aprire e chiuder la bocça che fanno gli animali quando sono presso a mortre. Boccheggiare.

BOCCONE. Lo stesso che MORSO S. v. BOIA. PARTE. MASCH. Quegli che uccide i condannati dalla giustizia. Bois, Carnefice, Manigoldo. Belling, Son. 108. Che marchiar, dico un di vi possa il boia.

BOLLARE. VERB. ATT. Segnare con sug-

gello. Bollare.

BOLLO. SUST. MASCH. Suggello con che si contrassegnano ed autenticano molie cose. Bollo.

BONACCIA. sust. femm. Lo stato del mare in calma ed in tranquillità. Bonaccia. Pass. Prog. 2. E con bonaccia e con tranquillità salvi giunsero ai porto.

BONIFICARE. VERB. ATT. Menar buono, Conteggiare i danari pagati, o il credito che si pretende. Bonificare.

BORDATO. App. Dicesi di cappello, di veste, e vale Guernita di gallone, di trena. Gallonato, Tripato. Cas. Impa. Mantellino di velluto cremisi gallonato d'oro.

BORDO. sust. masch. Guernimento di cappello o d'abito. Gallone, Trina.

- S. 1. Bordo, vale pure Tutta quella parte del vascello, che da' fianchi sta fuor dell'acqua. Bordo. Red. Ann. Dir. Vascelli d'alto bordo quando in alto mare sono in calma.
- S. 2. D' ALTO BORDO, dicesi per similit. di Uomo di nobile condizione, o ch' è in grandi uffici, e di famiglis ragguardevole per sangue e per onore. Uomo d'alto affare, di famiglia onorevole, ragguardevole, di chiaro saugue, di grande legnaggio. Bocc. Nov. 85. 3. Messere Ansaldo Grandunte, uomo d'alto affare, e per arme e per cortesia conosciuto per tutto.

BORIA. SUST. FEMM. Nome di vento di tramontana. Borea.

S. Borin, vale ancora figurat. Vanità, Ambizione, Vanagloria, Albayia. Boriz. Luig. Pulc. Frott. Che tutto fumo e boria Per troppa vanagloria Pende quel cacio il corvo.

BORIUSO. ADD. Che ha boria, Super bo, Ambizioso. Borioso. Ann. Vasc. In quelli di Saulo ancora borioso d furioso di minacciare e di uccider: i cristiani, andò ec.

BOTTA.

5. 1. BOTTA B RISPOSTA, vale Replica

fatta prontissimamente a qualsisia proposta. Botta risposta. Vanch. Encot. 334. Il Trissino per abbuttere questa antorità con un'altra del medesimo Boccaccio, quasi botta risposta allega questi versi nel fine della Teseide.

J. 2. BOTTA DE MASTRO, dicesi Quando l'uomo fu o dice con maestria e sugacità. Colpo maestro o di maestro. Varen. Ercol. 57. Quando si è insegnato alcun bel tratto, si dice: questo è un colpo di maestro, o egli ha dato un lacchezzino.

BOTTARO e VOTTARO. PARTE. MASCH. Quegli che fa o racconcia le botti.

Boltaio.

BOTTONE. sust. MASCH. Piccola pallottolina di diverse fogge e materie, che si appicca a' vestimenti per abbottonarli. Bottone.

BOTTONCINO. SUST. MASCH. Vasetto di vetro, ove si mette liquore. Bottoncino. Bellin. Disc. Anat. 2. 108. Nè meno in qualsisia piccolissimo bottoncino, che acqua contenga.

BRACIÁ. v. VRÁSA.

BRACCIALE. v. VRACCIALE.

BRACCIO. SUST. MASCH. Parte del cor-

po umano. Braccio.

5. 1. APERE BRACCIO LUNGO, si dice di Chi ha gran potenza. Avere le braccia lunghe. Varch. Ston. 4. Non si ricordano che i principi, come si suol dire per proverbio, hanno le braccia lunghe.

f. 2. Predicare a eraccio, vale Dire senza preparamento e senza avere imparato a mente. Dire, Predicare a

braccia.

S. 3. METTERSI IN BRACCIA DI UNO, vale Affidarsi, Commettersi ad alcuno. Mettersi in braccio ad alcuno.

5. 4. A BRACCIA APBRTB, vale Congran desiderio; onde RICEVBRE AL-CUNO A BRACCIA APBRTB vale Fargli lieta accoglienza ed amorevole. A braccia aperte.

S. S. CADERE LE BRACCIA, figural. vale Sbigottirsi, Abbandonarsi. Cascar le braccia. Malm. 4. 41. Ma quando da me poi lo viddi in faccia Con quella forma e membra così sozze, Pensate voi se mi cascò le braccia. BRANCA. V. VRANCA. BRAVARE. vens. ATT. Mi mociare altieramente e imperiosamente: Bravare, Squartare. Benn. Onl. 1. 2. 65: O paladin, che fate sì il trinciante, Venite un poco innanzi ora a bravare.

BRAVATA. sust. Fram. Millanteria, Spampanata. Bravata, Squartata. Vanch. Encol. 83. Fare una bravata o tagliata, o uno spaventacchio, o un sopravvento, non è altro che minacciare e bravare; il che si dice ancora squartare e fare una squartata.

BRAVO. ADD. Esperto, Protico. Bravo.

S. 1. Braro, vale ancora Dotto, Eccellente; come Braro arrocato, Braro MEDICO, ec. Bravo.

5. 2. Bravo, aggiunto a Cosa, vale Di ottima qualità. Eccellente, Persetto, Squisito, Prezioso, Fine. Bocc. Introp. 47. Con pozzi d'acque freschissime, e con volte di preziosi vini.

\*\*BRAVURA. sust. PEMM. Valore, Coraggio. Bravura. Bean. Oac. 2. 1. 63. Or guarda intorno con ma bravura, Che ciascun tace ed ha di lui paura.

S. BRAFURA, vale anche Azione valorosa. Valentia, Prodezza. Caon. Vell. 30. Fece di grandi prodezze e valentie, e sì per lo comune, e sì in altri luoghi.

BREVIARIO. Lo stesso che UFFICIO. v. BRICCONATA. sust. femm. Azione da briccone. Birbonata, Birboneria, Bricconeria.

BRICCONE. Add. Persona di malvagi e disonesti costumi. Briccone. Gar. Long. Sor. Rag. 4 Sdegnoso che una tal bellezza divenisse preda di si sozzo briccone.

BRIGANTE. PARTE. MASCH. È voce loscana, la quale propriamente significa
Sedizioso, Perturbatore dello stato; e
da noi è malamente adoperata a significare Chi ruba è spoglia i viandanti. Ladrone, Rubatore, Scherano, Assassino. Marstrez. 2, 30. 4. Rubatore è colni, il quale inginstamente
ruba altrui; e suno quattro modi;
i primi rubatori sono coloro che ispogliano i viandanti delle cose loro,
ec. Ort. Com. Int. 25. 423, Ladronc è
colui, che in luogo occulto sta per
rubare.

BRIGANTINO. SUST. MASCH, Picciolo naviglio di forma simile alla galea. Brigantino. Varch. Stor. 6. Mandato con diciannove galee, due fuste, e quattro brigantini a soccorrere Napoli.

BRIGLIA. v. VRIGLIA.

BRINDI SI. SUST. MASCH. Divesi quell' Invito o Saluto che si fa alle tavole in bevendo. Brindisi. Galat. 82. Lo invitare a bere, la quale usanza, siccome non nostra, noi nominiamo con vocabolo forestiero, cioè far brindisi.

BRODOSO. ADD. Abbondante di brodo. Brodoso. Red. Cons. 1.85. Dopo questo brodo, una buona minestra assai brodosa di pane cotto in brodo.

BRONZINO. ADD. Aggiunto di Volto, vale Di colore bruno, o quasi simile a quello del bronzo. Bronzino.

BRONZO. sust. MASCH. Sorta di metallo composto di stagno e di rame. Bronzo.

BRUSCIOLO. SUST. MASCH. Rigonfiamento, Vescichetta, che si fa in sulla pelle degli uomini e degli animali, per ribollimento di sangue, o malignità di umore. Bollicina, Bollicella.

BRULOTTO. SUST. MASCH. Sorta di nave per dar fuoco, quando che sia, ad altri vascelli. Brulotto.

BRUMMA. SUST. FEMM. Voce, con la quale i bambini chiamano la bevanda. Bombo. Alam. Son. 24. Chi chiede bombo, chi pappa, e chi ciccia.

no. Guid. Giud. Del corpo su lungo e magro siccome il padre, ma alquan-

to fu bruno.

S. PANB BRUNO. V. PANE, S. 10.
BRUNOTTO. ADD. Che ha alquanto del bruno. Brunotto, Brunozzo, Brunazzo, Brunetto. Fin. Nov. 3. 224. Avea questa Tonia forse ventidue anni, ed era un po'brunotta per amor del sole.

BRUTTONE. PARTE. MASCH. Che fa il bravo. Bravazzo, Bravazzo, Spacco-

ne, Bravone.

S. FARE IL BRUTTONE, vale Fare il bravo. Fare il giorgio, Cagneggiare, Fare il crudele. VARCH.ERCOL. 79. Questi bravoni o bravacci, che fanno il giorgio su per le strade, e si mangiano le lastre, e voglion far paura altrui coll'andare e con le bestemmie, facendo il viso dell'arme, si dicono cagneggiarla, e fare il crudele.

BUCCOLICA. sust. Frank. Sidice in gergo il Mangiare. Buccolica, Boccolica. Pros. Fior. 6. 233. Come appunto gli antichi più intendenti degli affari della boccolica, costumavano mangiare i beccafichi impepati.

BULLARE. v. BOLLARE.

BULLO. .v. BOLLO. BUORDO y RORDO

BUORDO. v. BORDO.

BURBERO. ADD. Rigido, Austero, Aspro. Burbero. Sen. Ben. Varch. 2. 13. Mostreremo loro che i beneficii non sieno maggiori per darli col viso più burbero.

BURLA.SUST.FEMM. Beffa, Baia, Scherzo.

Barla.

BURLARE. VERB. ATT. Beffare, Schernire. Burlare.

S. Burlars, neut. vale Non far da senno. Burlare. Vir. Pirr. 14. Tenendo nella destra un lioncino, parea che lo sollevasse per far così berriando paura.

BURRASCA. SUST. FEMM. Quel combattimento che fanno i venti per lo più

in mare. Burrasca.

Sciagura, figurat. vale Pericolo, Sciagura, Disgrazia. Burrasca. Vir. Pitt. 161. Apelle, ricordevole della corsa burrasca, si vendicò in coul guisa della calunnia.

BUSSOLA. SUST. FEMM. Instrumento, che serve singolarmente a dirigere il

corso delle navi. Bussola.

S. Bussola, figural.: e si dice Predere La Bussola di Chi nelle sue azioni s'abbandona, e non sa più che cosa si faccia. Perder la bussola, Navigar per perduto. Vanch. Suoc. 4. 6. Dio l'aiuti, ch'ei n'ha bisogno, e miviga per perduto. Ambr. Furt. 5. 2. Questa cosa m'ha satto perdere la bussola.

BUSTO. SUST. MASCH. V. CORSÈ.

d'Arabia; e dicesi pure Carà alla decozione che si prepara con esso seme abbrustolato e polverizzato. Cassè. Red. Diria. Beverei prima il veleno, Che un bicchier che sosse pieno Dell'amaro e rio cassè.

5. CAFE, dicesi pure la Bottega, dove si prepara e vende il caffè. Bottega

da caffè.

CAFETTERA e CAFETTIERA. sust. remm. Vase, in cui si fa bollire il caffè. Caffettiera.

CAFÉTTIERE. PARTE. MASCH. Il padrone d'una bottega da coffé. Cáffettiere.

CAGLIARE. VERB. NEUT. Tacere per paura. Cagliare, Allibire, Ammuto-lire. Tac. Dav. Ann. 13. 170. Giulio Montano ec. venuto alle mani una notte col principe, lo sece cagliare.

CAINO. SUST. MASCH. Dicesi Colui che con cattive arti e copertamente si adopera presso di alcuno per altri. Mez-

**zano.** 

che ha proprietà di tirare a se il ferro. Calamita.

S. CALANITA, figurat. vale Attrattiva. Calamita. Malm. 8. 45. Levatogli poi via la calamita Di quel buon vino.

CALAMITARE. VERB. ATT. Stropicciare il ferro per dargli la virtà della calamita. Calamitare.

CALAMITATO. ADD. da CALAMITARE. Calamitato.

GALARE. VERB. ATT. & NEUT. Mandar giù, Venire da alto in basso. Calare.

S. 1. CALARE, att., figurat. vale Bestemmiare. Tirar giù. Bern. Ort. 1. 22. 46. Io giù tirava Tutti i Maconi, e

tutt' i Trivigianti.

S. 2. CALARE, ed ALZARE UNA COSA nell' acqua o in altro liquore: vale Sommergerla nell'acqua o in altro liquore, e Cavarnela subitamente. Tuffare. Pallad. Febba. 27. E poi in quella (acqua salsa) raffreddata tuffano le pere, e un pochetto state iv' entro, le ne traggono.

S. 3. CALABB I MACCHBRONT, vale Porli nell'acqua, perchè si cuocano: e toscanamente si ha a dire Porre, Mettere a cuocere i maccheroni.

S. 4. CALARE DI PREZZO, dicesi delle

mercanzie, che diminuiscono di prezzo. Calare.

S. 5. CALARE, parlandosi del sole, vale Volgere, o Avvicinarsi al tramonto. Calare. Peta. Canz. 9. Quando vede il pastor calare i raggi Del gran pianeta al nido, ov'egli alberga ec., Drizzasi in piedi.

CALCARA. SUST. FEMM. V. CARCARA. CALCE e CALGE. SUST. FEMM. Pietro cotta, la quale si adopera a murare, stemperandosi con acqua e rena. Cal-

ce, Calcina.

5. 1. CALCE, si dice anche La calce stemperata con acqua e rena, di cui si servono i muratori per murare. Calcina. Tes. Ba. 3. 6. E la calcina sia di pietre bianche e dure, o rosse, ec.

J. 2. CALCE VIVA, diciamo a Quella, che non è spenia con acqua. Calcina viva. M. Algoba. Prendete quattro par-

tite di calcina viva.

si spegne la calcina. Calcinaio. Can. Apol. 225. E seguitò con queste e con altre punture simili di straziar me e voi per modo, ch' io mi sarei gittato in un calcinaio per caderli addosso.

CALCIO. v. CAUCIO.

CALDARA. v. CAUDARA.

CALDARARO. v. CAUDARARO.

CALDO CALDO. V. CAUDO CAUDO. CALANDARIO e CALENNARIO. SUST. MASCH. Scrittura o Tavola, nella quale

si distinguono i di sestivi da seriali. Calendario.

CALESSA. v. GALESSA.

CALICE. SUST. MASCH. Vaso sacro ed uso di dir la messa. Calice.

CALLO. SUST. MASCH. Carne indurita per continuazione di fatica, o per altro accidente, comunemente alle mani, a piedi, ed alle ginocchia. Callo. CAVALC. FRUTT. LING. Per lo molto inginocchiare orando, aven i calli alle ginocchia, come di cammello.

J. I. FARB IL CALLO, vale Incallire, Divenir calloso. Fare il callo. Fig. Loc. 5. 1. l'ho già fato il callo al

collo, come le bertucce.

per metaf. vale Assus arvisi. Fare il

callo ad una cosa. CAVALC. PURGIL. Poichè l'uomo si vede vituperato, fa callo e fronte, e gettasi disperatamente ad ogni male.

CALLOSO e CALLUSO. ADD. Pien di

calli. Calloso.

CALMARIA. SUST. FEMM. Dicesi del mare, e vale Calma costante, Mancanza di vento, per cui le navi non possono navigare. Calma, Calmeria.

CALZONETTO. SUST. MASCH. Piccole brache, ossia Que' calzoni stretti fatti di tela, che si portano di sotto. Sotto-calzoni, Mutande. Bran.Orl.2.27.10. Ho rubato il suo regno sempremai, Spogliando ognuno in sino alle mutande.

CAMBIAMONETA. PARTE. MASCR. Dicesi a Chi fa banco, e cambia monete. Camhiatore. Bocc. Nov. 73. 9. E andare alle tavole de cambiatori, le quali sapete che stanno sempre cariche di

grossi e di fiorini.

CAMEO. SUST. MASCH. Figura intagliata a basso rilievo in qualche pietra preziosa, e anche la stessa Pietra intagliata, o scolpita. Cammeo. VIT. Benv. Cell. 1. 113. Questo su un cammeo; in esso intagliato un Ercolo, che legava il trisauce Cerbero.

CAMETRIO. SUST. MASCH. Erba medicinale, della quale si fa decotto. Ca-

medrio.

CAMICIO. BUST. MASCH. Veste di panno lino con maniche larghe, per uso di

pellinarsi. Accappatoio.

5. Canzolo, dicesi ancora a Quella veste lunga di panno lino bianco, che portano le persone ecclesiastiche nella celebrazione degli uffici divini sotto il primo paramento. Camice. Bocc. Nov. 1. 35. Tutti vestiti co' camici e co' piviali ec. andarono per questo corpo.

CAMMARATA. SUST. FRMM. Si dice dei Convitti e de Seminari, ed è Quella quantità di giovani che sono della medesima età, che stanno sotto la vigilanza di un prefetto. Camerata.

to fuor di terre murate. Campagna.

S. 1. CAMPAGNA, malamente e gallicamente si adopera in significato di Possessione con casa di campagna, e si ha a dire Villa. S. 2. CAMPAGNA, gallicamente pure e male si adopera a significare Tutto il tempo che si guerreggia in una parte, e si ha a dire Guerra o Guerre. Bocc. Nov. 3. 3. Avendo in diverse guerre, ed in grandissime sue magnificenze speso tutto il suo tesoro.

CAMPOSANTO. SUST. MASCH. Luogo sagrato, ove si seppelliscono i morti. Cimitero. Bocc. Nov. 79. 36. Passai a lato al cimitero de' frati minori.

CANAGLIA. SUST. FEMM. Gente vile, abbietta. Canaglia, Canagliaccia. Bern. Orl. 2. 19. 35. Disse: via, canagliaccia da taverna, Anzi pur canagliaccia da niente.

S. CANAGLIA, dicesi pure gallicamente ad L'omo di rei e malvagi costumi. Briccone, Birbone, Birbante.

CANCARIARE. VERB. ATT. Rimproverare, Dire in faccia altrui i suoi vizi o le sue imperfezioni. Riprendere, Rimproverare.

S. CANCARIARSE NA COSA, vale Ingordamente e con gran furia inghiottirsela; e si usa sempre a significar disapprovazione o disprezzo. Trangugiare.

CANCARIATA. sust. Fram. Aspra riprensione. Rabbusso, Canata.

FARE UNA CANCARIATA AD UNO, vale
Forgli un rabbuffo. Dare una canata.
Benn. Rim. 1. 3. Io stava come l'uom
che pensa e guata Quel ch'egli ha
fatto, e quel che far conviene, Po'
che gli è stata data una canata.

CANCARO. SUST. MASCH. Tumore od Ulcere di pessima condizione. Canche-

ro, Cancro.

S. CANCARO! Esclamazione di maraviglia, come Cappita. Canchero! AMBR. Furt. Canchero! cotesta è una gran testa.

CANCIELLO e CANCELLO. SUST. MASCH.
Imposte di porta fatte per lo più o
di ferro, o di stecconi commessi con
qualche distanza l'uno dall' altro. Cancello.

CANCRENA. SUST. FEMM. Parte mortificata intorno a piaghe, che sempre va dilatandosi. Cancrena, Cangrena.

CANCRENARE. VERB. NEUT. & NEUT. PASS.

Farsi cancrena Cancrenare, Cancrenari. Tratt. Segr. Cos. Donn. Si la-

mentan come se si cancrenasse il cuore. CANDIA. v. ZUCCHERO, S. CANE.

5. CANB, nelle armi da fuoco si dice a Quel ferretto, che, toccato, fà scattare il fucile. Grilletto.

CANILE. sust. MASCH. Letto da cami; e prendesi per ogni cattivo letto. Canile.

CANNA. SUST. FRMM. Pianta, il cui fusto è diritto, vòto, lungo e nodoso. Canna.

S. 1. CANNA, diciamo anche al Canale della gola. Canna.

S. 2. CANNA, é ancora Quella degli archibusi, e Quella degli organi, e simili. Canna.

§. 3. CANNA, si dice ancora una Misura di lunghezza di otto palmi. Canna.

CANNERINE. v. CANNARONE.

CANETTIERE. PARTE. MASCH. Colui che custodisce e governa i cant. Canettie-re. Lib. Viago. Ma cotidianamente ha egli sessantamila uomini a cavallo, e dumila a piedi, senza i giocolari, senza i canettieri ec.

CANNELA.

- S. CANNELE DE CERA NGEGNATE, diconsi Quelle che sono state altre volte accese. Candele, Candelotti, Torchietti arsicci. CAP. IMPR. 8. S' accendino pe' nostri camarlinghi tredici candele ec. ovvero torchietti arsicci, o nuovi.
- CANNELLA. sust. Fram. Sorta di pianta molto odorosa, che serve per condir vivande. Cannella.

CANNOLICCHIO.

S. FARE CANNOLICCHI, vale Far castelli in aria. v. FARE, S. 18.

CANTONATA. SUST. FRMM. V. PON-TONE.

CANTUCCIELLO. È lo stesso che CU-LUCCIO. v.

CANZONA. SUST. FEMM. Specie di componimento poetico che si canta. Canzone.

S. METTERE IN CANZONA, vale Volere che uno diventi soggetto di favola e di scherno nel pubblico. Volere uno in canzone, Mettere in canzone, Canzonare, Proverbiare.

CAPEZZA.

S. METTERE LA CAPEZZA 'NCANNA A

uno, tale Obbligar con forza, o Vislentare alcuno a fare alcuna cosa. Mettere la cavezza alla gola. Varch. Suoc1. 4. Non dovea però mettermi la
cavezza alla gola di que'cento ducati; chè bene sapeva ch'io non gli
avea, nè gli potea provvedere così
tosto.

CAPICUOLLO. V. CAPOCUOLLO.

CAPILLO. SUST. MASCH. Propriamente Pelo del capo umano. Capello.

S. 1. CAPILLO, figural. si dice per esprimere Quantità minuta e picciolissima. Capello. SAGG. NAT. ESP. 189. La medesima (violenza) non ristrigue una mole d'acqua pure un capello.

S. 2. ESSERE PETTINATO IN CAPELLI, vale Essere, Stare senza milia in capo. Andare, Essere, Stare in ca-

pelli.

- S. 2. Arricciarsi i capelli, oltre che vale in molti casi quello che le parole esprimono, dicesi ancora quando si rizzano i capelli per qualche gran paura. Arricciarsi i capelli. Bocciarron. 34. E quasi tutt' i capelli addosso mi sento arricciare.
- 5. 4. TIRARE UNO PER I CAPELLI a fare qualche cosa, figurat. vale Indurvelo contro sua voglia, quasi per forza. Trarre, Condurre uno pe' capelli.
  Der. Decam. 141. Nè questo è stato
  ora nostro pensiero, nè sarà mai,
  se non ci saremo tirati, come si dice, pe' capelli.

S. 5. Pr no capillo, posto avverb. vsle Appena appena. Per un pelo. S. Cater. Lett. 102. In tanto che per

un pelo si sta la vita mia.

CAPITALE. SUST. FEMM. Città principale nella provincia. Metropoli. Sendos. Stor. Ind. 6. 216. Posseggono quindici regni, ovvero province molto grandi, e ciascuna ha la sua metropoli.

CAPITALE. SUST. MASCH. Lo stesso che CAPITANIA. V.

CAPITOLO. SUST. MASCH. Adunanza dei frati e degli altri religiosi. Capitolo. VIT. S. GIROL. 98. Partita da capitolo, la predetta monaca si ritornò alla sua cella.

S. 1. CAPITOLO si chiama ancora Il corpo de' canonici d'ogni chiesa col-

legiata, in particolare della cattedrale; e l'Adunanza de medesimi. Capitolo.

ove si adunano i frati, o altri religiosi, o i canonici. Capitolo. An. Fun. 27. 37. Trovolla che in capitolo sedea A nuova elezion degli ufficiali.

J. 3. Capitoli matrimoniali, diconsi L'instrumento o La scrittura, che si fa per cagion di nozze. Scritta, Contratto del parentado, delle nozze, del matrimonio. Vit. Plut. Piglia per moglie Lepida ec., ma Scipione non volle, e funne disfatto il contratto. Ambr. Cof. 1. 4. Per concluder la scritta e il parentado.

CAPO.

J. 1. Caro DELL' anno, cale Principio dell' anno. Capo d' anno. Tac. Dav. Ann. 4. 104. Gridava quanto n'avea nella gola, benchè imbavagliato; così si celebra capo d'anno?.

S. 2. CAPO DI CASA, vale Il principale della casa. Capo di casa. Fin. As. 271. Consumate che furono tutte le cerimonie, che si costumano in quel paese alla morte di un capo di casa.

S. 3. CAPO DI TAVOLA. Il luogo più degno della mensa. Capo di tavola. Fin. As. 196. Essendo già a ordine la cena, fu messo in capo di tavola.

5. 4. Capo per capo, posto avverb. vale Parte per parte. Capo per capo. Segn. Ston. 7. 197. L'ambasciatore del re, messer Claudio Velleio, cominciò a rispondere capo per capo.

CAPORALE. PARTE. MASCH. Colui che ne' reggimenti ha solto di sè un determinato numero di soldati. Capo-

rale.

CAPORIONE. PARTE. MASCH. Dicesi ad Uomo principale. Caporione. ALLEG. 51. Resse già l'uomo quasi caporione Tutti gli altri mortali, Ed or, fiera cagione! È schiavo, ohimè, di tutti gli animali.

CAPOZZELLA. DIM. di CAPO. Capolino, Testolina, Testina, Testino. Benv. Cell. Vit. 1. 168. Faceva quattro testoline di liocorno con semplicissi-

ma invenzione.

S. CACCIARE LA CAPOZZELLA, è Quell'of.

facciarsi destramente che alcuno fa per vedere altrui, e tanto poco che difficilmente possa esser veduto. Far capolino. Malm. 1.7. Quando Marte dal ciel fa capolino Come il topo dall'orcio al marzolino

CAPOZZIARE. VERB. ATT. Piegare il copo quando si comincia a dormire non essendo a giacere. Inchinare. Vit. SS. Pad. Cosi sedendo inchinava e

dormiva un poco.

S. Capozziane, attivamente vale Minacciare con movimento severo di testa. Crollare la testa o il capo, Minacciare. Bocc. Nov. 89. 40. Di quello crollando la testa e minacciando si uscì.

CAPOZZIAMIENTO. sust. masch. Cenno e segno di addormentarsi. Inchino. Buon. Fien. 3. 2. 13. Ora ascoltate, Ma non dormite, perchè un solo inchino D'un che s'assonni ec.

CAPOZZIELLO. PARTE. MASCH. Lo stes-

so che BRUTTONE. v.

CAPPELLA.

S. MAESTRO DE CAPPELLA., è colui Che regola i musici della cappella. Maestro di cappella. M. Franz. Rim. Burl. Fanno il tuon ferial, l'acuto e il grave, E poi hanno i maestri di cappella.

CAPPELLANO. PARTE MASCH. Prele che uficia nella cappella, o è beneficiato di cappella. Cappellano. Pass. 132. O sieno rettori, o cappellani in diverse

chiese.

S. CAPPBLLANO, parlandosi di eserciti, dicesi Quel sacerdote o regolare, che istruisce i soldati nelle cose della religione, amministra loro i sagramenti, e li assiste in fin di vita così in querra come in pace. Cappellano. Malm. 3. 27. L'armata avea tra gli altri un cappellano, Dottor, ma il suo saper fu buccia buccia.

ficio che gode d'eappellano. Cappeltania. Can. Lett. 1. 3. Messere Antonio m'ha fatto una lettera a voi, che l'accomodiate d'una delle suo cappellanie.

CAPPELLARO. PARTE. MASCH. Facilor di cappelli. Cappellaio. Cr. Ast. 240.

I tintori, i barbieri, i farsettai ec. e i cappellai consoli e due priori.

CAPRICCIO. SUST. MASCH. Pensiero, Fantasia, Ghiribizzo, Invenzione, Bizzarria. Capriccio. Bern. Rim. 55. Ei son capricci, Che a mio dispetto mi voglion vonire. Tac. Dav. Ann. 11. 139. Dicono che Elvezio Valente per capriccio inarpicò sopra un alto albore.

\*CAPRICCIÓSO. ADD. Che ha capricci. Capriccioso.

S. CAPRICCIOSO, dicesi pure delle Cose fatte con capriccio; e, parlando di cose naturali, vale Stravrdinario, Di forma e figura strana, particolare. Capriccioso. Buon. Men. 2. 4. 18. Osservai bene Sovra certi scaffali ec. Radici capricciose, rocce tetre.

CAPRIO. SUST. MASCH. Animale quadrupede noto. Caprio, Capripolo, Ca-

vriuolo.

CARAFOCCHIOLA. SUST. MASCH. Piccolo stanzino, Ripostiglio. Bugigatto, Bugigattolo. Salv. Granch. 3. 5. Lasciami audare a veder di nascondermi la qualche bugigattolo su in casa.

CARATTERE. SUST: MASCH. Segno di checchessia impresso o segnato, come delle lettere dell'abici, o di altro si-

mile. Carattere.

5. 1. CARATTERE, si chiomano pure le Lettere, di che si servono gli stampatori. Caratteri.

§. 2. CARATTERE, vale ançora Segno impresso nell'anima per virtù de'tre sagramenti Battesimo, Cresima, Ordine. Carattere.

J. 3. CARATTERE, vale anche Qualità. Carattere. Red. Cons. 1. 30. Ho favellato come medico; da qui avanti voglio totalmente spogliarmi di questo carattere, e vestirmi di un altro.

5. 4. CARATTERE, si usa gallicamente a significare Indole, Natura. Natura,

Indole.

S. 5. CARATTERE: e diessi-Uomo de Ca-RATTERE, per Uomo di fermo animo. Uomo di fermo animo.

CARCASSA. SUST. FEMM. Ossatura dei polli, o d'altri uccellami, priva di carne. Catriosso. Lib. Son. 141. E forse vi fur già prestati uccelli, Ch'

io vidi catriossi e piedi e becchi. CARCERARE. VERB. ATT. Mettere in prigione. Carcerare, Incarcerare. Fr. Giord. Pard. 12. I tiraddi carceravano quei buodi servi di Dio.

CARCERATO. ADD. da CARCERARE. Carcerato, Imprigionato, Incarcerato,

Imprigionato.

CARCERATO. PARTE. MASCH. Chi è incarcerato. Prigione, Carcerato. Buon. Fibr. 1. 1. 3. Le mercanzie trarrebber coll'oncino Dentro le ferriate i carcerati.

CARCERAZIONE. SUST. FEMM. Imprigionamento, Il carcerare. Carcerazio-

ne, Incarcerazione.

CARCERE. SUST. PEMM. Luogo pubblico dove si tengono serrati i rei, o chi è czeduto tale, Carcere, Prigione. Si avverta che Carcere toscanamente al singolare è maschile e femminule, ed al plurale è solo femminule; dicendesi Il carcere e La carcere, ed al plurale Le carceri.

CARCERIERE. PARTE. MASCR. Custode

della carcere. Carceriere.

CARESTIA. sust. Fram. Scarsezza grande di checchessia, e specialmente delle cose necessarie al villo. Carestia, Caro. G. VIL. 10. 121. 1. I Romani avendo gran carestia di vettovaglie, per lo gran caro che generalmente era per tutta Italia, ec.

CARESTUSO. ADD. Dicesi Chi pende a gran prezzo le sue merci: e toscanamente si ha a dire Quegli, Colui, Costui, Questo mercatante vende ca-

ro le sue mercanzie.

CAREZZA. v. CARIZZO.

CAREZZARE. v. ACCAREZZARE. G. CARIA. sust. femm. Disfacimento e corruttela della sostanza dell' ossa. Carie. Red. Lett. 2. 255. Circa il sig. Tozzi parmi di ricordare che sono più di dieci anni ch'egli avea una piagheta nel naso con carie di osso, che readeva fetore.

CARIARE. v. CAROLIARE.

CARIATO. ADD. Guasto dalla carie. (2-

-rioso, Intarlato.

CARICA. SUST. FRUM. Cura di fare o amministrar checchessia, Uffizio, Impiego. Ufficio, Posto, Carico.

il pemico. Ricord. Malest. 15. E i Fiesolani sconfissono e caricarono i Romani alla riva di un flume, il quale si chiamava Arion.

5. 1. CARICA, vale ancora Quella parte di munizione che si mette negli archibusi, ne'cannoni, ec. per tirare. Carica. Sag. nat. esp. 24. Per poca o molta cacica che si desse al pezzo.

5. 2. DARE O PIGLIARE LA CARICA, dicesi dell' Assalire, o dell' Essere investito dal nemico, Dare o Pigliar la carica. Stor. Europ. 5. 105. Dettero la carica si gagliarda, e con i cavalli massimamente, che, stretti e serrati insieme, cominciarono a penetrargii.

CARICARE.verb.att.Por carico addosso o sopra a chi ha a reggere. Caricare.

S. 1. Caricarsi di vino, di cibo, e simili, vale Mangiare, Bere più del dovere. Caricarsi. Bocc. Nov. 76. 5. Calandrino, veggendo che il prete non lasciava pagare, si diede sul bere; e benché non ne gli bisognasse troppo, par si caricò bene.

5. 2. CARICARE LA MANO, dicesi de!l'Accrescer la dose o la quantità di

checchessia. Caricar la mano.

S. 3. CARICARE LA MANO, per similit. vale Aggravare oltre il convenevole. Caricare la mano.

S. 4. CARICARE LA SCOPPETTA, LA PI-STOLA, I CANNONI, e simili, vale Meller dentro all' archibuso, alle pistole, a' cannoni e simili, la polvere e le palle ad effetto di poterle scaricare. Caricar l'archibuso, la pistola, i cannoni, e simili. Red. Esp. nat. 21. L'inganno consisteva nel modo di caricare la pistola.

S. 5. CARICARE IL NEMICO, vale Attaccare l'inimico, Assalirlo. Caricare.

S. 6. CARICARE UNA COSA DI COLORB, vale Aggravaria di colori, Coloriria assai. Caricare. Arr. Verr. Ner. 51. In effetto il caricare o non caricare il vetro di colore, si dee fare secondo i colori che si hanno a fare.

S. 7. CARICARE UNO D'INGIURIE, DI BASTONATE e simili, vale Ingiuriarlo molto, Percuoterlo assai, Dargli di molte bustonate. Caricar d'ingiurie, di bastonate, ec. Fin. As. 257. Non restavano di caricarmi di bastonate fino a tanto ch'ei mi vedessero camminare.

CARICATURA. BUST. PEMM. Dicesi a Ritratto ridicolo, in cui sieno grandemente accresciuti i difetti. Caricatura.

CARICO. SUST. MASCH. Quel peso che si pone addosso, o sopra a quel che si

carica. Carico.

S. Carico, vale anche la Roba caricala sopra una nave. Carico. Boc.: Nov. 19. 24. Avvenne ivi a non gran tempo, che questo Catalano con un suo carico navigò in Alessandria.

CARITA'. BUST. FEMM. Quel che si da a' poveri per aiutarli e soccorrerli; e si dice FAR LA CARITA', DAR LA CARITA', RICEVERE LA CARITA'. FOU carità o la carità, Dare, Ricevere la carità. Buon. Fier. 2. 4. 29. Fate, donne da bene, Fate la carità.

S. CARITA' PELOSA. V. PELOSO S.

CARITATEVOLE. ADD. Pieno di carilà. Caritatevole.

CARLINO. SUST. MASCH. Moneta che val dieci grani. Carlino.

CARMOSINO. ADD. Di culor di cremisi. Cremisino.

CARNACCIA. Peggiorativo di Carne. Carnaccia. An. Lzw. 2. 3. Nè si vendono se non carnacce, che mai non si cuocono.

CARNAGIONE. SUST. FEMM. Colore e. qualità di carne; e dicesi propriamente dell'uomo. Carnagione.

CARNALE. ADD. Edicesi FRATELLOO So-RELLA CARNALE, e vale Quelli che sono nati della medesima carne, cioè dello stesso padre e della stessa madre. Fratello, Sorella carnale. Bocc. Nov. 45. 17. Figlinolo era di Bernabuccio, e fratel carnale di costei.

S. CARNALE, dicesi pure a Chi mostra affetto, amore. Affettuoso, Cortese, Amorevole, Umano.

CARNE.

S. 1. ESSERB IN CARNE, STAR BENE IN CARNE, vale Essere alquanto complesso. Essere in carne, Rimettersi in carne. Red. Lett. 2. 193. Le pare di essersi rimessa competentemente in carne.

S. 2. Essere carne e ogne con uno, vale. Essergli molto congiunto d'interessi, o d'amicizia. Essere o Diventare carne e ugna con alcuno. Alles. 166. Me ne rallegro, che voi siete diventato carne e ugna colle nove sorelle.

5. 3. Essere de carne e d'ossa, vole Essere fragile, Esser sottoposto alle umane passioni. Esser di carne, Esser di carne e d'ossa. Bocc. G. 2. Nov. 9. Tu medesimo di' che la moglie tua è femmina, e ch'ella è di carne e d'ossa, come sono l'altre.

S. 4. Non essere ne carne ne pesce, dicesi d' Uomo stolido. Non esser nè carne nè pesce, Non sapere

s' un sia carne o pesce.

CARNEVALE. SUST. MASCH. Tulli quei giorni che precedono il primo di di quaresima, ne' quali si festeggia, si balla, si fa conviti, e simili. Carnevale, Carnovale, Carnasciale. Lon. Med. CANT. CARN. 3. Noi ci andiam dando diletto, Come s'usa il carnasciale.

CARNUTO. ADD. Pieno di carne. Carnuto, Carnoso, Carnacciuto, Carnaccioso.

CARO. ADD. Grato, Giocondo, Amato, Dilello. Caro.

S. 1. CARO, si dice Tutto ciò che si compera o vende a grande prezzo. Caro. Albert. 25. Cosa per molto chiedere data cara è comperata.

S. 2. TENERE CARO UNO, O UNA COSA, vale Averlo o Averla iu pregio, in istima. Tenere, Aver caro alcuno, o alcuna cosa. Cas. Uff. com. 122. Ma cérto non è cosa veruna da fa**r** più agevole, che amare e tener grandemente cari coloro, della cui grata samiliarità sentiamo diletto.

CARRERA. v. CARRIERA. CARRETTA.

S. CARRETTA, dicesi pure Tutto il carico di una carretta. Carrettata. Mong. 19. 131, E diceva bugie si smisurate, Che le tre gran sette carrettate.

CARRETTIERE. PARTE. MASCH. Chi guida la carretta o il carro. Carrettiere. CARRIAGGIO. SUST. MASCH. Arnesi, che si portano da uomini di alto affare

o dagli eserciti con carro, o con bestre da soma. Carriaggio. CARRO.

S. Sedognere lo carro. V. SEDU-GNERE.

CARTA PECORA. v. CARTA S. 3. CARTERA. v. CARTIERA.

CARTA MARMORATA. v. MARMO-RATO.

CARTONE. SUST. MASCH. Dicesi & Carta grossa ed ordinaria che serve per vari usi. Cartone. Ar. Cassar. 5. 3. Con cartoni o feltri si dilatano, E fan larghe le spalle come vogliono.

CARUSAMIENTO. SUST. MASCH. II to-

sare. Tonditura, Tosatura.

CARUSQNE. PARTE. MASCH. Chi ha il capo senza capelli. Zuccone. Bongs. Rip. 494. Ha a lato un levita zuccone, grassotto, che posa il braccio destro sopra un lianco.

CARUSARE. VERB. ATT. Levare i capelli del capo. Zucconare, Tondere, Tondare, Tosare. Cant. Cann. 461. Non abbiam carestia Di pettini o di forbici altramente Da tondar barbe, o zucconar la gente.

CARUSATO. ADD. da CARUSARE. Zecconato, Tonduto, Tondato, Tosato. CARUSATORE, PARTE, MASCH. Chi ta-

glia la lana alle pecore. Tosatore. CASARELLA: e si usa al plurale, dicendosi FAR CASARELLE, quando verdendo castagne, noci o simili, il vendilore con arte lascia del voto nel-

la misura. Fognare le misure, ec. Mala. 5. 39. Quale il quartuccio le bru-

ciate fogna.

CASATA. SUST. FRMM. Quel nome dopo il proprio, ch'è comune alla discendenza. Casata, Casato, Cognome-TAC. DAV. STOR. 1. 267. Riposto fu ec-Cornelio Dolabella in prigionia ec. non per peccato alcuno, ma per essere in lista de'gran casati, e parente di Galba.

CASCETTARO. PARTE. MASCH. Maestro disar cassette. Cassettaio. Quad. Cort. Demmone per lui quattro fiorini d'o-

ro ec. a Salvi cassettajo.

CASCOLO. SUST. MASCH. Inclinazione & dormire, o per sonno, o per debelezza. Cascaggine, Sonnolenza. Luz.

cur. MALAT. Si sentono addosso una grande cascaggine, e dormirebbono volentieri.

CASAMATTA. SUST. FRMM. Quel piano della casa sopra o sotto i piani nobili, e ch' è notabilmente più basso degli altri piani. Mezzano, Mezzanino. Lasc. Nov. 3. 81. E lasciatolo colmo di speranza, tornatasene in casa, trovò nel mezzano Violantina più che mai pensosa.

S. CASAMATTA, è una Sorta di lavoro nelle fortificazioni militari ad uso di battere l'inimico. Casamatta. Segr. Fior. Art. guerr. Nel fondo del fosso ogni dugento braccia vuole essere una casamatta, che con l'artiglieria offenda qualunque scendesse in quello.

CASERMA. SUST. FEMM. Slanza destinata per alloggiarvi i soldati. Quar-

tiere.

CASSIERE. PARTE. MASCH. Quegli che ha in custodia i denari. Cassiere. Gell. Sport.3.4. Mio padre teneva in bottega un cassiere che non toccava denaro.

CASTAGNETTA. SUST. FEMM. V. CA-

STAGNELLA, S.

CASTAGNO. ADD. Aggiunto del pelo dell'uomo, del mantello de' cavalli, e di altre cose, e vale Di colore simile alla castagna. Castagno, Castagnino.

casualmente. Avv. A caso. Casualmente, Accidentalmente. M. Vil. 11.
11. 18. Dove stando casualmente fu preso un fante, che portava una lettera.

CATACHIZZRE. VERB. ATT. Svolgere uno, ed indurlo con ragioni a fare alcuna cosa. Catechizzare alcuno.

CATAFALCO. SUST. MASCH. Edificio di legname fatto per lo più in quadro, che s'empie di candele accese, dove si pone la bara del morto. Catafalco.

CATALETTO. SUST. MASCH. Lo slesso che BARA. Cataletto.

CAUCENARO. v. CALCINARO.

CAUCIA. v. CALCE.

CAUDA.

S. DARE NA CAUDA E NA PREDDA. V. DARE S. 20.

CAUTELA. sust. FEMM. Maniera di procedere con avvedimento e giudizio in alcuna cosa. Cautela. CAUTERIO. sust. MASCH. Incendimento di carne con ferro rovente, o con fuoco morto. Cauterio, Rottorio. Red. Cons. 1. 145. Allora bisognerebbe far della necessità virtù, ed accomodarsi al cauterio nella nuca.

CAVA. SUST. FRMM. Il luogo d'onde si cavano le pietre o i metalli. Cava. Bern. Ont. 61. 1. Come colui che

nelle cave d'oro ec.

CAVICELLA. DIM. di CAVA. Caverella, Caverozzola.

CECORIA. v. CICORIA.

CELEBRANTE. PARTE. MASCH. Dicesi il Sacerdote, che attualmente celebra-Celebrante. Seguen. Crist. instr. 3. 14. 2. Hanno per ufficio di presentare la materia da consactarsi a'ministri immediati del celebrante.

CELEBRARE. YERB. ATT. Dir la messa.

Celebrare.

CELLA. SUST. FRMM. La camera de'frati e delle monache. Cella.

CEMBALO. SUST. MASCH. Strumento musicale noto. Gravicembalo, Gravicembalo, Gravicembolo, Arpicordo, Buonaccordo. Vanch. Encol. 19. Prendono maggior diletto del suono d'una cornamusa o d'uno sveglione, che di quello d'un liuto o di un gravicembolo.

CENA. BUST. FEMM. Il mangiare che si

*fa la sera.* Cena.

CENOLELLA. DIM. di CENA. Cenetta, Cenerella, Cenino. Sen. Pist. Questa cenetta mi sarà così a grado, come la più ricca del mondo.

CENSO. SUST. MASCH. Il canone che si paga al padrone diretto de' beni stabili da chi ne gode il frutto. Livello, Censo, Canone. Fr. Giord. Pred. R. Non pagano l'annuo e pattrito livello.

S. DARE A CENSO, TENERE A CENSO, PRENDERE A CENSO: vale Dare, o Prendere un fondo, pagando al padrone diretto una certa annua prestazione. Dare, Tenere, Prendere a livello. Alleg. 286. La Golpaia è un castel che pare un forno, Dato a livello ab antico al rimedio Del rappreso figliuol dell'oppilato Dalla mattana, suocera del tedio.

CENSUARIO, PARTE. MASCH. Colini, che

paga il censo. Censuario, Livellario. Boaga. Vesc. Fioa. 521. Sotto tutti questi nomi si veggono indifferentemente chiamati ec. quelli ancora i quali, per godere beni, pagavano o annua prestazione, ch' ei dicevano comunemente fittaiuoli, o censo perpetuo, che ordinariamente livellarii e censuarii si chiamano.

CENSUARE. Lo stesso che DARE, PREN-DERE A CENSO. V. GENSO S. G.

CENTENARIA. SUST. FEMM. Dicesi la prescrizione di cento anni. Centenaria. CENTRELLA. SUST. FEMM. Sorta di piccolo chiodo con largo cappello. Bul-

letta.

J. PREDERE LA PARATURA E LE CEN-TRELLE, si dice Quando vien meno l'occasion di far quello, a che altri si era preparato. Perdere l'acconciatura, o la lisciatura. Gell. Sp. 5. 4. Eimè, ch'ei vi perderà l'acconciatura.

CENTURA. SUST. FEMM. Fascia di panno o di cuoio, con la quale l'uomo si cinge i panni al mezzo della persona. Cintura, Ciptola. Tav. Rit. La donzella aperse un suo cofanetto, e

trasse fuora una cintola.

5. 1. CENTURA, dicesi pure Quella parte del corpo, che si fascia con la cintura. Cintura, Cintola.G.VIL. II. 23.

2. Si spogliavano dalla cintola in su, e si battevano un pezzo umilmente.

5.[2. CENTURA DE'CALZONI, dicesi Ciascuna delle due parti superiori de'calzoni, che servono per serrarli alla vita. Serra.Baldin. Dec. Uno de'birri, abbrancata al contadino la serra dei calzoni, lo sa prigione.

CEPOLLA. v. CIPOLLA. G.

CERCHIETTO.sust.masch. Sorta di cerchietti d'oro che tengono le donne agli orecchi. Campanelle, Orecchini.

CERCHIO. v. CHIRCHIO.

CERIMONIA. SUST. FEMM. Dimostrazioni reciproche, che si fanno fra loro gli uomini. Cerimonia, Cirimonia. Galat. 32. Sono adunque le cirimonie una vana significazion d'onore e di riverenza verso colui, a cui essi le fanno ec.

CERNOLIARE. VERB. REUT. Piovere leg-

garmente. Piovigginare, Spruzzolare. Soner. Colt. 38. Il nuviloso (tempo) senza pioggia non è da riflutario, e se spruzzolasse, non è cattivo.

CERVELLITICO. ADD. Dicesi ad Uomo stravagante, intrattabile. Cervellino. VARCH. SUOC. 2. 1. Questa cervellina sa molto bene ella chi se la bevve.

CESTERNA. v. CISTERNA. G.

CHIANTARUOLO. sust. MASCH. Sorta di chiodo acuto, corto, e grosso. Tozzetto.

CHIARIRE. VERB. ATT. Cavar di dubbio, Far chiaro, o manifesto. Chiarire. Fr. Sacch. Op. div. Le cose del cielo non si possono leggiermente chiarire da uomini terreni.

S. CHIARIRSI, neut. pass. vale Uscirdi dubbio. Chiarirsi. Car. Lett. 6. 4 Proponete voi stesso sopra qual materia volete chiarirvi dell' industra

e della virtù sua.

croscia un' altra buona piattonata.

CHIEGA. v. PIEGA.

CHIRCHIETTO. v. CERCHIETTO. G. CHIRCHIO.

Mazza arcata che si tiene nella cui de bambini per tenere sollevate le coperte, che non gli affoghino. Arcucia Capa. Bott. 3. 48. Perchè tu laca botti, bigonciuoli, arcucii da bumbini, zoccoli, e altre simili cizivili.

CHIOVELLACARE. v. SCHEZZICHIARE. CHIUMAZZIELLO. v. PIUMACCETTU. CIAMPANELLA. SUST. FEMM. E dices Dare in ciampanella, e vale Net rere in debolezze, in falli, in error Dare in ciampanelle.

ciampeiare. vere arr. Quel perce tere che fanno i cavalli, o altri ez mali, la terra co' piè dinanzi, qui zappandola. Raspare. Cirif. Cai 3. 92. La coda arrosta, e raspagli artigli.

*pa.* Zampata.

CIAPPETTA.

J. CIAPPETTA, si dice anche Quella maglietta di fil di ferro o di altro metallo, dove entra il ganghero posto a' vestiti per affibbiark. Femminella.

CIELO. SUST. MASCH. Quell'apparente volla azzurrina, che coperchia la terra, e perdesi nell' orizzonte. Cielo.

5. 1. CIBLO, per similit. si dice La parte superiore di molte cose, come CIELO DI CARROZZA, DI STANZE e simili. Cielo. Fixoc. 6. 44. Mirando il cielo della camera, dove ec.

. 10ccare il cirlo col dito, dicesi dell'Ottener alcuna cosa sopra i meriti, o fuori dell'aspettativa. Toccare il cielo col dito. Lib. Son. 13. Ben ti pare aver tocco il ciel col dito.

CIENSO. v. CENSO. G.

CIFRA. sust. venu. Intrecciatura di lines fatta colla penna. Ghirigoro. Fig. Nov. 4. 226. Un par di zoccoli a scaccafava, colle belle guigge Dianche, stampate con mille belli ghirigori.

CIGNONATA. SUST. FEMM. Colpo di scoreggia. Scoreggiata. Cant. Cann. 416. Chè tutti son buffon da scoreggiate.

CIGNONE. SUST. MASCR. Striscia di cuoio, o simile, colla quale si percuote altrui. Scoreggia. TAG. DAV. PERD. E-100.414. Fugga le bustonerie da sooregge.

CILIZIO. SUST. MASCH. Qualunque armese, che si porta indosso per cayione di tormento, o di penitenza. Cilizio,

Cilicio, Ciliccio.

CILLICARE. v. CELLECARE.

CINIERO. V. CENIERO.

CINISA. v. CENISA.

'CINCORENZA. SUST. FEMM. Bastone che ha in cima due o tre punte di ferro alquanto piegate, e si adopera per mettere insieme e rammontar paglia e simili coss. Forca.

CINTURA. v. CENTURA. G. CICCOLATA. v. CECCOLATA.

CINTURINO. Lo stesso che CENTURO-NO. v.

CIANFATA. SUST. FEMM. Colpo di zam- CIPOLLA. SUST. FEMM. Agrume noto di odore e di sapor forte. Cipolla.

> 5. CIPOLLA NOVELLA, dicesi a Quella che non ha fatto ne ingressate il cape, e mangiasi fresca. Cipollina, Cipollino. Ca. 6. 2. 10. Sono spinaci, atrebici, lattughe, cavoli, porrine,

cipolline, ec.

CIRCOLARE, ADD. Dicesi a Lettera che si manda attorno da' principi , dai Prelati, ed in generale da chiunque mandi copia della stessa lettera quasi in un medesimo tempo a più persone in diversi luoghi. Lettera circolare.

CISTERNA. SUST. FEMM. Ricello a guisa di pozzo, nel quale si raccoglie e si conserva l'acqua piovana. Cisterna.

CITARE. VERB. ATT. Chiamate in gisdizio. Citare

CITAZIONE. sust. yemm. Quella polizzetta, la quale si presenta ad alcuno per citarlo. Citazione. Lasc. Streg. g. 1. Procuratori e notai che ti aggirano con richieste, citazioni, contradizioni, esamine.

CIVETTA. v. CEVETTOLA. CIUNGHIA. v. CIONCHIA.

CIVILE: e si usa dicendosi Persona c1-VILE O Galantuomo. V. GALANTUOMO.

Ma troppo già di lor non vi fidate, . Clurma. sust. ремм. Dicesi a' Marinari di un naviglio. Ciurma. G. VIL. 9. 217- 1. Delle dieci galee, e di tutta la ciurma non ne scamparono che tre galee.

5. CIURMA, vale anche Moltitudine di

gente vile. Ciurma..

Clurmaglia, sust. femm. Peggioralivo di CIURMA. Moltitudine di gente vile ed inutile. Ciurmaglia. Segner. MANN. AGOST. 27. 4. I demonii si ripartiranno quella ciurmaglia tra sè, come appunto i corsari si ripartiscono in ultimo quella gente che hanno satta schiava.

CLAUSURA. sust, remm. Luogo dove si rinchiudono i religiosi e le religiose. Clausura. Bot. Parad. 3. 2. Tolsero per forza me (Piccarda) ec. dal chiostro, e dalla clausura del monistero.

CLERO. SUST. MASCH. Università di cherici. Clero.

CLIENTE. PARTE. MASCH. Quegli per cui

agita la causa il procuratore, o l'avvocato. Cliente, Clientolo. Bur. Come l'avvocato disende la parte tua e del clientolo.

CLIENTELA. SUST. FEMM. E dicesi degli avvocati, e dei medici che Hanno
POCA, MOLTA, BUONA, CATTIVA CLIENTELA, e si ha a dire: Egli (cioè il medico, o l'avvocato) ha molti, pochi,
buoni, cattivi clienti. Ci piace di avvertire che Clientela è voce toscana,
ma vale Tutela, Protezione, Aderenza, Patrocinio. Buon. Fier. 4. 4. 2.
Sotto la clientela pur de' grandi, Cade anche egli innocente.

COCHETTA. PARTE. FEMM. Si dice a Donna che molto si studia di piacere. Civetta, Frasca. Salvin. I. B. 2. 9. Quelle che i Francesi chiamano Coquette, e noi Frasche dalla vanità e leggerezza loro, le addomandiamo anche civetta dall' allettare co'loro movimenti e gesti i loro amadori, quasi semplici augelletti ed incauti.

COCHETTERIA. SUST. FEMM. I lezi e gli atti delle donne fatti per piacere. Civetteria. Fir. Luc. 3. 4. Sé elle avessero a far meco, elle farebbon manco civetterie.

CODA DE LO CORTIELLO. v. SPICA. S. COLATA.

S. MENARE LA COLATA NCUOLLO A UNO V. MENARE. S. 10.

COLONNA MOBILE. sust. femm. Dicono i militari un Piccolo corpo di uomini che sta alla campagna per far
scorrerie sull' inimico, o per osservarlo. Compagnia volante. Bart. Ist.
Bellar. Lib. 2. cap. 1. In un regno
quale allora si trovava esser la Francia, tutto in bollimento di guerra,
ec. pien di Ugonotti in armi, o in
compagnia volante niuno andare oltre
riusciva senza pericolo ad nn legato.

CONTENTARE. VERB. ATT. Soddisfare, Adempiére l'altrui voglia, Far contentare.

J. 1. Contentars, vale pure Piacere. Andare all'animo, Andare a cuore, Andare a genio, Andare a sangue. Fir. Trin. 1. 2. Quando ella non mi piacesse e non mi andasse a sangue ec. io la voglio per dispetto di Giovanni.

5.2. Contentarsi, neut. pass. vale Restar soddisfatto. Contentarsi. Bocc. Nov. 38. 8. Noi ci contenteremmo molu che tu andassi a stare a Parigi.

CONTO

S. METTERE A CONTO, vale Metter al libro una partita di dure o aver.

Impostare.

CONTRAPILO. SUST. MASCH. E dicesi Fa-RE LO CONTRAPILO, del barbiere, che, dopo aver raso il pelo, rade il resduo al rovescio. Dare il contrappelo, Radere contrappelo. Bellinc. 158. Il Burchiel contrappelo Vo' che gli rada.

contrarietà. Sust. femm. Opposzione, Diversità. Contrarietà, Contrasto. G. Vil. 11. 2. 7. Questa contrarietà e congiunzione paion cagione del soverchio diluvio.

CONTRADANZA. sust. FEMM. Specie di ballo fatto in più persone. Contrad-

danza.

COPRIRE. VERB. ATT. Porre alcuna cosa sopra checchessia che l'occulti e le

difenda. Coprire.

S. Copriest, neut. pass. vale Copristi il capo, Mettersi il cappello o attro. Mettere in testa. Vanch. Suoc. 1. 2. Che si fa, Pistoia? metti in testa; dove si va?

CORIFEO

5. Corifro, vale pure Capo di setta, e Chiunque sia il primo, il più degno di tutti. Corifeo.

CORREIA

S. Correla de rasoli, è quel Pezzo di cuoio più lungo che largo, su cui si affilano i rasoi. Striscia. Bell. Disc. 2. 308. A tali strisce pure si vedono tutto di affilare i barbieri i loro rasoi.

CORRERE.

5. CORRERE, si dice pure della penna, e vale Gettar bene la penna temperata l'inchiostro ad effetto di scrivere Rendere.

CREPARE. VERB. NEUT. Spaccarsi, Fendersi di per sè, Scoppiare. Crepare.

- 5. 1. CREPARSI DE RISA, vale Ridera smoderatamente. Crepar delle risa. BERN RIM. 111. Allegra sì, che crepa delle risa.
- S. 2. CREPARE DI FATICA, e simili, Ta-

le Faticar soverchiamente e con pena. Crepar di fatica.

5. 3. Crepare di rabbia, di dolore e simili, vale Essere di soverchio adirato, addolorato ec. Crepare di sdegno, di dolore ec. Bern. Orl. 1. 4. 62. Onde crepa di sdegno e di dolore.

S. 4. CREPARE, dicesi pure delle muraglie quando si aprono e ruinano. Sbonzolare. DAT. Or. G. D. 14. Se noi le carichiamo (le muraglie) del nuovo ponte di questi ferramenti e petroni, elleno primieramente faran pelo, poi corpo, in ultimo sbonzoleranno, e fracasserà ogni cosa.

CRIMINALE. SUST. MASCH. Quella prigione, nella quale i ministri della giustizia non concedono che si favelli ai rei che vi sono ritenuti. Segreta. Buon. Fier. 4. 1. 1. Provai qual susse più Nero, o'l buio notturno, O quel delle segrete, Ov'io rinchiuso sui.

CRIMINALE. ADD. Termine legale, che si aggiunge a Causa, Foro, Giudice, e

simili, quando ivi possa intervenire delitto, cognizione di delitto, o gastigo di mal fatto. Criminale.

CRIVO.

S. FATTO COME NO CRIVO, vole Tutto pieno di fori. Forato come un vaglio. Moag. 7. 43. E già tutto forato come un vaglio, E' si volgeva come un arcolaio.

CULO D' ACO. v. CORONA D' AGO. CUORPO.

S.CACCIARE NA COSA DA CUORPO A UNO, si dice quando per istratagemmi o per circuizion di parole cerchiamo di ritrarre qualche cosa da chicchessia. Far caselle per apporsi. Vanch. Encol. 72. Quando alcuno per iscalzare chi che sia, e sarlo dire, mostra, per corlo al boccone, di sapere alcuna cosa, si dice: sar caselle per apporsi.

CUOSCENO. SUST. MASCH. È la paglia intrecciala nella sedia, dove si siede. Impagliatura. Così dicesi a Firenze.

CUTRIELLO. Y. COTRIELLO.

DA BENE IN MEGLIO. Posto avverb.

esprime il passaggio da una in maggior prosperità. Di bene in meglio.

DITTAM. I. II. Perchè tutto non va
come uom divisa; Quando montar
credea di bene in meglio, Fu con At-

tilio la mia gente uccisa.

ciamo per modo d'interrompimento, quando altri non risponde per appunto a ciò che noi domandiamo, ma volge ad altro il discorso. Canzone. Tac. Dav. Post. 428. Replicò: dimmi, ti dico, quello che tu ne senti. I testimoni, dissi io, si esaminano contro ai rei, non contro a' condannati. Canzone disse egli; io vo sapere come tu credi che egli l'intenda col Principe.

DA MALE IN PEGGIO. Posto avverb. contrario di DA BENE IN MEGLIO. Di male in peggio. Bocc. Nov. 1. 10. L'uomo, il quale già era vecchio, e disordinatamente vivuto, secondo che i medici dicevano, andava di giorno in giorno di male in peggio.

DANDALIARSI. v. NTALLIARSI. DANTE. sust. femm. Pelle concia di deino, o cervo, ed è di molta grossez-

za e durezza. Dante.

DARE.

S. 1. DARE DE FOTA. V. DARE. S. 21. S. 2. DARSI ALLA STRADA, vale Barsi a far l'assassino di strada. Gettarsi bandito, Gittarsi alla strada.

DE CHIATTO. v. DI PIATTO.

DE RENZA. Posto avverb.vale A traver-

so, Quasi obbliquamente. A bioscie DE SBIASO. Posto avverb. e dicesi sui cosa assere tagliata a selaso, quando è situata o tagliata a maniera, che partecipa del lungo e di largo. A schiancio, A scancio. Pallad. Tagliandolo a schiancio in gia dall' una parte, salvo il midollo. DEVACARE.

DI

S. DEVACARE. Termine de'chimici. Invasare da un vaso in un altro leggermente i liquori, si che la feccia mi si confonda col chiarificato. Decantire. Ricer. Fior. 89. Passisi per pezzisottile, lasciando dare in fondo, e

decantando l'acqua.

BILIGENZIARE UNO, e vale Ricercare mutamente s' egli abbia checchessia è nascosto. Cercare, Frugare uno. Sie Viag. Sin. 5. Andammo alla dogum ec. e quivi ec. fummo cerchi tuti minutamente per moneta d'oro e d'argento, perocchè si paga due per certinaie.

DIO.

S. 1. A NOME DI DIO. Maniera con cui gli nomini danne spesso principi alle loro opere. Al nome di Dio. Caon. Morel. 217. Al nome di Dio e della gloriosa sua Madre ec.

Non piaccia a Dio, Guardimi Iddia.
Tolga Iddio, Non voglia Iddio. Segur.
GNER. PRED. 4. 9. Guardimi però l'e
che io peccatore miserabile voglia e

EMBRICE. sust. MASCH. Tegola piana con un risalto per lo lungo da' due lati. Embrice. v. TECOLA.

ELEFANTE. SUST. MASCH. Sorta di animale, ch' è il maggiore de' quadrupedi. Elefante. Il mo naso, ch' è fatto a guisa di tromba, si chiama toscanamente Proboscide, e i moi denti principali staccati dalla bosca sono detti Avorio. La voce dell'elefante dicesi Barrito.

EMISSARIO. SUST. MASCH. È voce toseana, ma malamente è adoperata a significare Incendimento di carne fallo con ferro rovente o con fuoco morto. Cauterio, Rottorio. Rap. Cons. 1. 145. Allora bisognerebbe fare della necessità virtù, ed accomodarsi al cauterio nella nuca.

EPISCOPIO. SUST. MASCH. Lo slesso che VESCOVATO. S. 2. v.

ERBARO. V. ARVARO.

me, Compenso, Provvedimento. Spediente, Espediente. Salv. Gaarc. 3.
9. Che espediente piglierai tu, Duti, In su quest' ora?

ESPROPRIA V. SPROPRIA.

FACCEFRONTE. Preposizione, che vale Dalla parte opposta. Di rimpetto, Di rincontro, Rincontro. Booc. Nov. 86. 6. Essendone due dall'una delle facce della camera, e'i terzo di rincontro a quegli dall'altra.

FACCIA.

S. A FACCIA SCOPERTA, posto avverb. vale Palesemente, In pubblico. A faccia scoperta, A fronte scoperta, A viso scoperto. Segner. Mann. Magg. 8. 2. Ma non si accosta a fronte scoperta a proporti il percato come peccato.

FAELLA e FAIELLA. SUST. FEMM. Parte minutissima di fuoco. Favilla, Scintilla.

FARE.

S. 1. FARE FIASCO, vale Non riuscire nell' impresa. Fare un mazzo di granchi. Ceccu. Dissim. 2. 4. Noi faremo un mazzo di granchi.

5. 2. FARE FILONE, si dice del Partirsi con prestezza e nascosamente, quasi fuggendo e scappando via. Sviguare, Sbiettare, Battersela. Salv. Granch. 3. 5. Eccoti ch' egli sbiettan di qua.

FARENARO. v. FARINARO. FARINARO.

S. FARINARO, dicesi anche a Colui che rivende grano. Granaiuolo, Granaio-lo. Franc. Sacch. Nov. 159. Entra-rono tra i granaiuoli e le bigonce del grano, che si vendeva sotto il palagio, dove è l'oratorio, e scalpitarono molti granaiuoli.

FARENELLA. v. FARINELLA.

FARINELLA. SUST. FEMM. Si dice s Gran turco macinato. Farina di gra turco.

zione di alcuna cosa avvennta. Reconto, Conto.

FELPONE. v. FELBA.

FENESTRONE. Accr. di FINESTRA.Finestra grande. Finestrone.

FERBONE. v. FELPONE.

rantello semplice con un collare. Ferraiuolo, Ferraiuolo. Buon. Fign. 1
3. 1. Vedete foggia di vestire strana! Un ferraiuol che non arriva: pugno.

FERRIATA. SUST. FEMM. Graticola de ferro che si melle alle finestre. Infer

riota , Inferrata.

FERZA.

S. Ferza, dicesi ancora a Quell'orximento, o Drappo col quale si advinano le pareti de templi. Paramento.

Parato.

FETECCHIA.

f. Fetechia, figurat. vale Trout falso, e che non riesce al suo scriveria.

FIASCO.

S. Flasco ngegnato, dicesi a Que che si è incominciato ad usare. La sco manomesso o sboccato.

FICOCIELLO. SUST. MASCH. Fico action, dal cui picciuolo esce un una viscoso e bianco come latte, e di dicesi loscunamente Lattificcio.

acerbo. Allega. 98. Il fico acerbo ha sempre il lattificcio.

FIGLIANZA. SUST. FEMM. Il partorire.
Parto.

5. Morire in Figuranza, vale Moririre a cagione del parto. Morir di parto, Morir sopra parto. Lasc. Sienta. 2.6. Morì sopra parto in cotesta casa.

FIGURA. SUST. FRMM. Forma, Aspetto, Sembianza, Immagine che risulta nella superficie del corpo dal concorso dei lineamenti, i quali si scovrono in essi.

Figura.

J. Figura, vale anche Immagine, Impronta di qualunque cosa scolpita o dipinta: Figura. Lab. 290. Vidi in esso una lampana accesa davanti alla figura di nostra Donna.

FILARESELA. v. FILARE S. 3.

FILATORIO. sust. MASCH. Strumento di legno da filar lana, lino, seta, e simili, che ha una ruota, colla quale, girandola, si torce il filo. Filatoio. Bocc. Nov. 72. 9. Mi conviene andare sabato a Firenze a vender lana, che io ho filata, ed a far racconciare il filatoio mio.

FILUSSE. SUST. FRMM. Danaro in ge-

nerale. Quattrini.

FIOCCAGLIO. v. SCIOCCAGLIO.

FIORE.

5. Front DE FICHE, sono i Fichi che sogliono prima maturare. Fichi fiori.

FISCARIELLO e FISCO. sust. masch. Strumento che aiuta o serve per fischiare. Fischio, Fischietto. Dant. Par. 25. Tutti si posano al sonar d'un fischio.

S. Fiscarible, dicesi pure Quel rombo o zufolamento, che altri talora sente agli orecchi. Suono degli orecchi. Cr. 4. 46. Lo svaporamento dell'aceto caldo sa pro alla malagevolezza dell'udire, ed aguzzalo, e ri-

solve il suono degli orecchi.

FISCARE e FISCHIARE. VERB. NEUT. Si dice il Sibilare che fa l'uomo o gli animali, ed ogni altra cosa che rompe l'aria con velocità. Fischiare. Varch. Ercol. 41. Se avesse sentito o cantare uccelli, o belare pecore, o ragghiare asini, e, non che altro, fischiare i venti ec.

FISCHIATIELLO. v. FISCARIELLO. G. FISCHIATA. v. FISCATA.

FLATO. SUST. MASCH. Lo stesso che PA-TURNIA. V.

FLATUSO. v. FLATOSO.

IOCA. SUST. FEMM. E si dice DARB NA FOCA'NCANNA, e vale Uccidere, o Tentare d'uceidere altrui soffocando. Strangolare, Strozzare. Bocc. Nov. 17. 30 Sopraggiuntovi il Duca, lui strangolarono.

FOCUSO. ADD. Dicesi ad Uomo veemente, d'animo caldo, impeluoso. Fo-

**COSO.** 

FOGLIA. SUST. FEMM. Quella parte delle piante che le adorna. Foglia, Fronda, Fronde. Si noti che quantunque Fronda si usi per Foglia, pure Foglia dicesi sempre di alberi, di virgulti, e di pianta che abbia rami, comeché se ne trovi qualche esempio in contrario.

Medicamento composto di vari liquori caldi, usato per mitigare qualche dolore. Fomento, Fomentazione. Trat. segr. cos. don. Sieno cotte fortemente in acqua, e sia ricevuto quello fomento di sotto.

FONNAMIENTO. sust. mascn. Qualla parte di dietro del corpo, colla quale si siede. Fondamento, Sedere, Culo,

Preterito, Tafanario.

FONDO & FUNNO DEL CAPPELLO. V.

CAPPELLO. 5. 3.

FRESILLO. V.

S. FRESILLO DI SETA, D'ARGENTO, D'ORO.

Guarnizione che si mette per ornamento. Passamano. Cecch Dor. 2. 4. 0gni fornaia vuol fornir le veste Di
passamani d'oro.

FRICCICARE. VERB. ATT. Muovere in qua e in là alcuna cosa. Muovere,

Agitare.

S. Friccicare, neut. e neut. pass. Darsi moto, Pigliar moto. Muoversi, Aueggiarsi. Bocc. Nov. 38. 12. Sem tendo ch'egli non si movea ec., conobi e ch' egli era morto.

FRITTO: e dicesi Essere fritto, e valc Esser rovinato, perduto. Aver fai lo il pane, Avere o Esser scitto. Mala. 7. 60. Cammina piano e sa poco rumore, Chè s' e'ci sente a sorte o scuppre il cane, Non occorr' altro; lo' abbiam satto il pane. v.FRIERE. 5. 4. FOCILE.

S. BATTERE LO FOCELE, è il Percuetere la pietra per appicciare il fuoce.
Battere il fuoco. Malm. 4. 5. Poi batte il fuoco, e cuocer sa la pappa.
FUMUSO. PARTE. MASCH. Che presume

di se più che alla sua condizione un parrebbe che si richiedesse. Fumoso, Altiero, Superbo, Albagioso, Borioso. FUNGO. È lo stesso che FUNGIO. v. FUNZIONE. SUST. PEMM. Dicesi una Socie cerimonia della Chiesa. Sacro ufficio, Cerimonia sacra. M. VILL. 7. 20. Fatto fare solenne ufficio per li morti, e rendute grazie à Dio della sua vitoria, si partì del passe. L'ottavo di di aprile morì il re Carlo in Ambuosa d'accidente di gocciola, detta pe' fisici apoplessia. Segner. Mann. Genn. 9. 1. Una goccia, la qual ti caschi dal capo.

GRADIATA. SUST. FEMM. Lo siesso de

TESA. v.

GRANATELLA. v. GRANATIGLIA. GRANCASCIA. v. TAMMURRO. GRANULO. v. GRANDINE. GROPPA.

S. Non portare 'n groppa, vale Non comportare në ingiurie në offese. Non portare o tener groppa, Non portar basto. Malm. 10. 22. Mentr'io, cie mai non volli portar basto, Coll'anmezzarti farotti lor pusto.

GRUMO DI SANGUE. Si dice al Quagliamento del sangue fuori delle une. Grumo. Lib. cur. malatt. Se il pangue sgorga ne' polmoni, si convate in grumi, e così grumoso marcisce, se non si sputa.

GUAINA. SUST. FRAM. V. VAINA.
GUARDANFANTE. SUST. MASCH. Armses composto di cerchi, usato in altritempo di portarsi dalle donne sotto la gonnella, acciocohé la facesse gonfere. Guardanfante, Guardinfante. Mall.
5. 4. Per questa carta ov'è stampto il vanto, Di quella porcheria di guardinfanti, Che di portar le donne han per costume, Ricettacol di pulci e sudiciume.

GUAZZETTO. v. FRICASSE.

BUON. FIRM. INTR. 2. 7. Tu verresi ch' ei fosse, Per quant'io veggo, a furfante, un taccagno.

GULIO v. GOLIO.

JASTEMMA. SUST. FEMM. Parola oltraggiosa contro Dio o i Santi. Bestemmia.

1ASTEMMARE. VERB. ATT. Dir bestemmia. Bestemmiare.

IETTACANTARO. v. GETTACANTA-RO. G.

IMPAGLIATO. SUST. MASCH. Armatura di vimini o d'altro legno, che si fa intorno a' fiaschi, bocce, e simili vasi di vetro da conservar liquori, per loro difesa. Salvafiaschi.

IMPEGNATORE. PARTE. MASCH. Chi da altrui denaro, ricevendo per sicurtà un pegno. Usuraio. Bocc. Nov. 72. 9. lo ricoglierò dall'usuraio la gonnella mia del perso e lo scaggiale.

IMPRESTARE. v. IMPRONTARE. INALBERARSI. v. IMPENNARE. S.

INDOVINARE e ANNEVARE. VERR. ATT.
e neut. Prevedere, Conoscere innanzi che una cosa deve accadere. Indovinare, Apporsi al vero. G. VIL. 9.
291. 1. Ma molti indovinarono che
non dovea bene incogliere nella nostra cittade. Ar. Fur. 28. 24. Ma non
vi è chi si apponga già di molto. E
possa penetrar nel suo segreto. Vogliamo avvertire che Indovinare ed
Apporsi sono quasi sinonimi, se non
che a noi pare che Apporsi si può usare nello stile familiare ed umile e
nel nobile ancora, ma Indovinare nello stile nobile par che non istia bene.

1NDUSTRIA. sust. FEMM. Diligenza ingegnosa. Industria. Bocc. Gior. 2. f. 4. Alcuna cosa molto desiderata con industria acquistasse.

INFASCIARE. V. NFASCIARE.

INFERMIERE. PARTE. MASCH. Uomo che serve negli ospedali. Spedaliere, Spedalingo. Buon. Firm. Eh! lo vorresti che di spedaliere Divenisse un infermo.

INFOSCARE. v. NFOSCARSI.

INFRANGENTE. SUST. MASCH. Accidente difficoltoso e tracaglioso. Frangente. Fir. Disc. Ar. 99. Pensò di trovare qualche arte o qualche inganno col quale ella potesse uscira di quel frangente

INGEGNO e NGIEGNO. SUST. MASCH.

Strumento ingegnoso, composto per
diverse operazioni. Ingegno, Ordigno.
Bocc. Nov. 49. 15. E con certi suoi
ingegni apertala, chetamente nella
camera uscì.

INQUILINO.PARTE. MASCH. Chi tiene casa a pigione. Pigionale, Pigionante. Ses. Pist. 95. Il panattiere mio non avea fior di pane, ma e' n' aveva il castaldo e 'l lavoratore e 'l pigionale.

INSELLARE. v. NSELLARE. G. INSELLATO. v. SELLATO. INTACCARE.

Intaccare le castagne, dicesi
Il tegliarle che si sa alcum poco della
corteccia, acciocche non iscoppino quando si meltono a cuocere. Castrare le
castagne o i marroni. Lib. cub. malat. Della qual cosa avrai esemplo
nelle castagne messe sopra o sotto
la brace se non sieno castrate.

INTRECCIARE. vers. ATT. Ridure a treccia. Intrecciare, Trecciare.

INVERNO. v. VERNATA.

INVITARE. VERB. ATT. Dire o Far dire altrui che tu vorresti ch' ei si ritrovasse teco o con altri a checehessia. Invitare.

S. Inpitans, parlandosi di giueco, vale Accennare o Proporre quella quantità di danaro che si vuole giocare. Invitare. Fin. Rim. 52. Che il giocator, che ha tristo in mano e invita, In-capo al giuoco resta perditore.

LAMETTA. DIM. di LAMA. Piccola lama. Lametta.

LA

LANTERNA

S. Lanterna della cudola, Fabbrica della parte superiore delle cupole, che è fatta con finestre chiuse con vetri. Capannuccio, Lanterna, Lanternino, Pergamena. G. Vil. 1. 60 4. Ma al tempo che il detto duomo era tempio di Marte, non v'era l'aggiunta del capapouccio.

LECCHETTO. v. LICCHETTO.

LEFRECA. sust. remm. Parlare che ha . in se fallacia. Cavillo, Cavillazione.

LEFRECARE. VERB. ATT. Inventar ra-: gioni false che abbiano sembianza di verità. Cavillare, Fisicare.

IEFRECUSO. ADD. Colui il quale usa cavilli. Cavillatore, Sofistico, Fisicoso. Varch. Ergol. 75. Coloro che la guardano troppo nel sottile, e sempre e in ogni luogo e con ognuno e di ogni cosa tenzonano e contendono, ne si può loro dir cosa che essi non la vogliand ribattere, e ributtarla, si chiamano Fisicosi e il verbo è Fisicare.

LEPPUSO. v. SCAZZATO.

LETAME. sust. mascn. Puglia infra-

cida**la sotto le bestie, e mescolala** d loro sterco; ed anche il puro Stera Letame, Stabbio. Bocc. Nov. 604 Che parevan due ceston da letame.

LETANIA. SUST. FRMM. Preghiera feta in onore di Dio, della Vergiu. e de Santi, invocandoli gli uni dopo d

altri. Letanie, Litanie.

J. FARE LA LETANIA, si dice del For una lunghiera, o una lunga serui: nomi. Fare le letanie. Red. Lett 2 38. Non gli nomino qui, per non lat le letanie.

LIENTO. SUST. MASCH. Caltivo odore, F+ 40re. Muffa , Sito. Ca. Il vasello de ha preso un mal sito not può acvolmente lasciare.

Lifrichino. v. Lefrecuso. G.

LINGUACCIUTO. ADD. Che parla and Linguacciuto, Linguardo, Maldicent. Lin. Saca. E poi si dee guardare à non essere linguardo; chè il più 🜣 tivo membro che abbia il serpente la lingua.

LORDO. Intriso di lordezza, Imbre tato. Sporco, Sudicio, Lordo, Schik LOTAMMA. v. LETAME. G.

LURDO. v. LORDO.

l'usanza sua con parole o con fatti.
Uscir del manico. Cecca. Spir. 1. 2.
Ma s'io la 'ntesto, s'io esco del manico, Gli andrà il rispetto da parte.

MANTICETTO. DIM. di MANTICE. Sof-

fietto, Soffionetto.

MANZO. v. MANSO.

MAPPATA.

S. MAPPATA, figural. è lo stesso che MANIATA. V.

MARCIUME. Astratto di MARCIA. Marciume.

MARZULLO. ADD. Dicesi delle biade, che si seminano del mese di Marzo. Marzuolo. Alleg. 52. Non vorrebbe la fava esser piccina, Però troppo, nè grossa, O marzuola, o verbina.

MARZUPOLO. SUST. MASCH. Quantità di denari raggranellati e ragunati per lo più a poco a poco. Gruzzolo, Gruzzo, Peculio. Gell. Sport. 4. 2. E vedo, Polo, ch'egli abbia de' danari; chè io ho conosciuto degli altri così fatti, come egli, e poi alla morte se n'è lor trovato qualche buono gruzzolo.

MATREPPERLA. SUST. FEMM. Spezie di conchiglia, in cui dicono generarsi la perla. Madreperla. GAL. SIST. 79. Queste sono le madreperle, le quali si lavorano in varie figure.

MAZZARELLA, dicesi ancora Ciascuno di quei vimini, di che son Icomposte le gabbie degli uccelli. Gretola.
Fin. Disc. An. 26. Guardate adunque
quelle gretole, che sono sotto l'abbeveratoio della vostra gabbia.

MAZZETIELLO. DIM. di MAZZO. Mazzetto, Mazzettino, Mazzuolo, Mazzuolino.

MBASTIRE. v. NCHIMMARE.

MBE. Voce che manda fuori la pecera, o altri animali simili. Be. Franc. Sacche. Rim. 61. La pecorella timida si giace, Non dice be, perchè al lupo non piace.

MESALACCIO. Peggior. di MESALE. Tovagliaccia.

MESALIELLO. DIM. di MESALE. Tovagliuola.

METERE. VERB. ATT. Segare le biade. Mietere.

MMATURATURA DE LA TOSSE : é la stesso che ZUCCARO DE CANDIA. v. ZUCCARO S. 1.

MMESTERE. v. SMESTERE.

MOCCUSO.

5. Moccuso, per metafora dicesi ad l'omo giovane e dappoco. Muccioso, Macicoso.

MOFETA. v. FUMETA.

MOLIGNANA. v. MOLEGNANA.

MPAGLIATO. V. IMPAGLIATO.

MPARO. ADD. E dicesi PORTARE MPAno, e vale Trasferire alcuna cosa u
maniera che non penda. Portar pan
MPAROLIARSI. VERB. BEUT. PASS. Contender con parole, Contrastare per-

tinacemente proverbiandosi. Batostare, Bisticciare. Segr. Fiox. Cliz. 2. 4. Io veggo Eustachio e Pirro, che si bisticciano; ve' bei mariti che si preparano a Clizia!

MPRUNITORE. PARTE. MASCH. Colui de brunisce. Brunitore.

MUNNO.

J. LEVARE UNO DA LO MUNNO, rele Ucciderto. Levare uno di terra. Bocc-Nov. 78. 22. Io non mi terrei mai e contenta, nè appagata, s'io no 'l le vassi di terra.

MUSCE. Voce colla quale si chiama i gatto. Muci. Franc. Saccu. Nov. 13 Cominciò a chiamar la gatta: musci

na , rauci, muci , muscina.

MUSCIUMANNO. SUST. MASCH. Sahan fatto del filetto del tonno tenuto a soppressa per alcuni giorni, finchi sia bene assodato. Mosciamà. Mesisabene assodato. Mosciamà. Mesisabene d'onde il civiale, e d'onde Si traffica il merisabe e il mosciamà, Or del bell'Arno accherà le sponde?

NATECA. SUST. FEMM. V. NATICA. NATECA. Lo stesso che RASCA. V.

NCARBOGLIARE. VERB. ATT. Scompigliare, Disordinare, Confondere. Ingarbugliare. TAC. DAV. STOR. 1. 255. Cecina, per ecclissar la vergogua sua ne' danni pubblici, deliberò ingarbugliare ogni cosa.

NCARRARE. v. INCARRARE.

NCARTUCCIARE. VERB. ATT. Accolgere alcuna cosa nella carta. Involtare. Rep. Lett. 2. 288. I libri potrai involtarli in un fagotto con la soprascritta a me.

NCRAPICCIARSI. v. INCAPRICCIARSI.

NCUOLLO: v. CUOLLO S. 9.

NDORATORE. v. INDORATORE.

NEGR' A ME. v. NIGRO. S. NFUMARSI. v. INFURIARE.

NGARGIUBBOLA. E dicesi STARE 'NGAR-GIUBBOLA, e vale Essere in prigione. Vedere il sole a scacchi. Malm. 6.92. Operando in maniera, ch' egli insacchi in luogo ove si vede il sole a scacchi.

NGELEPPARE. VERB. ATT. Conciare frutte,o simili, fucendole bollire in succhero mescolato con chiara di uovo. Candire.

NGELEPPATO. ADD. da NGELLEPPA-RE. Candito.

NGIEGNO. v. INGEGNO. G.

NGRANNIRSI. v. INGRANDIRSI.

NGRIFARSI. VRRB. REUT. PASS. Stizzirsi rabbiosamente. Arrovellarsi, Arrangolarsi. VARCH. Suoc. 4. 6. Potei ben gracchiare, ciangolare, e arrangolarmi; e mi rispose tutta arrovellata.

S. NGRIFARSI, si usa pure per Adornarsi e Rassettar con diligenza. Rassazzo-

narsi.

NINNO. SUST. MASCH. Voce con la quale si chiamano per vezzo i bambini. Bimbo, Mimmo.

NIRISSO. v. NIGRO. S.

NSACCARE. v. INSACCARE.

NSELLARE. VERB. ATT. Metter la sella.

Sellare. Bocc. Nov. 3g. to. Fatti sellare i cavalli, andò via.

NSELLATO. ADD. da NSELLARE. Sellato.

S. Namelato, si dice anche il Cavalle, quando ha la schiena che piega troppo verse la pancia. Sellato.

NSIERTO. v. NZIERTO.

NSERTARE. v. NZERTARE.

NTARTENERE. vans. ATT. Tenere a bada. Trattenere, Intrattenere.

NTARTIENO. SUST. MASCH. L'intrattenere. Trattenimento.

NTOFARE. VERB. NEUT. Si dice di Chè per isdegno o per alterigia sta sopra di sè turbato e gonfio. Intorare.

S. NTOFARE, attivamente vale Empier di vento, ed é la stessa che ABBOT-

TARE. v. G.

NTOFATO. ADD. da NTOFARE. Interato. Tac. Dav. Ann. 1.17. Ma in fatto per isbarbarli da quegli alloggiamenti, dove ancora stavano interati per l'aspro castigo e per la rea coscienza.

S. Nrorzro, vale ancora Pieno di ven-

to. Gouffato.

NTORNIALIETTO. SUST. MASCH. Arness che anticamente si teneva intorno ai letti. Soppediano, Soppidiano. Cr. 5. 18. 6. Del suo legno (del noce) si fanno ottimi scanni, e belli soppidiani e durabili.

NVERNICIARE. V. INVERNICIARE.

NVETRIATA. v. INVETRIATA.

NVITARE. v. INVITARE.

NZARDARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS.

Strettamente unire insieme. Stivure.

SAGG. MAT. ESP. 24. ADZi S'IDCASTRA
DO 6 Stivansi insieme.

NZARDATO. ADD. da NZARDARE. Stivato.

NZERRARE. V. SERRARE.

NZIRIA. SUST. PEMM. Pensiero, Fanlasia, Ghiribizzo, Bizzarria Capriccio.

S. NZIRIA, è ancora lo siesso che MBIZ-ZA. v. OD OV -

ODORARE e ADDORARE. VERB. ATT. Attrarre l'odore, Pascere il senso dell'odorato. Odorare.

S. Odorare, vale pure Spargere odore. Odorare.

OLIVASTRO. ADD. Che pende nel colore di uliva, Che comincia a maturare. Ulivastro. Send. St. 2. 63. Hanno il naso schiacciato . . . e hanno la pelle di colore ulivastro.

OLIVETO. SUST. MASCH. Terreno coltivato a ulivi. Uliveto.

OROLOGIO.

S. CAMMINARE L'OROLOGIO, dicesi di

Quel muoversi che sa l'oriuolo. Andare. Fa. Gioan. ¡Parn. Conobbero che l'oriuolo del comune non andava.

OTTONARO. v. ATTONARO. G.

OTTONE e ATTONE. SUST. MASCH. Lega metallica di color giallo, composta di rame e di zinco in variate proporzioni. Ottone.

OVA. v. UOVO.

S. OFA TARACHE, dicesi l'Ovaia del pesce seccata al fumo o al vento. Buttagra, Buttagliera. Cant. Cann. 150. La buttagra persetta si conosce al tagliare. Bislacco, Stravagante, Bisbetico, Fantastico.

PEDALINO. v. PEDALE.

PENNOLIAMIENTO. SUST. MASCH. Il penzolare, Il ciondolare. Ciondolamento. TRAT. SEGR. COS. DONN. Vogliono il ciondolamento de' capelli alle tempie.

PERCHIEPETOLA. ADD. Dicesi a Donna che parla molto e riporta chiacchiere, e sta a tu per tu, volendo sempre aver ragione. Pettegola. Buon. Fien. 2. 4. 15. E le finestre a un tratto Da canto, di rimpetto e d'ogni, lato, Fur piene di pettegole.

PEREPESSA. sust. remm. Percossa che si dd con mano, o con bastone. Botta,

Colpo.

PERNO. v. PIERNO.

PERSICO. SUST. MASCH. Sorta di grosso frutto assai sugoso e gustoso. Persica, Pesca. Ca. 7. Le pesche si dividono in due maniere; imperocchè certe son grosse e molli, ovvero morbide, ec. Ci piace di avvertire che Pesca va pronunziata coll' E larga.

PESCA. SUST. FEMM. L'atto del pescare. Pesca, Pescagione. BERN. RIM-1. 127. E quante reti son gittate in mare, Quante ne'fiumi e quante nei pantani, Per potersi alle pesche esercitare.

PESCARE. VERB. ATT. Cercar di pigliare i pesci. Pescare.

5. 1. Prscarr, vale ancora Cercare semplicemente. Pescare. But. Par. 13. Chi pesca per lo vero, e non sa l'arte di trovarlo e prenderlo, s'affatica indarno.

S. 2. PESCARE LO CATO, o una qualche cosa che sia caduta nell'acqua, vale Cercarla e cavarnela. Ripescare. Bern. Orl. 2. 31. 18. E stette a ripescar quell'elmo assai.

PETTINESSA. sust. Frum. Strumento che usano le donne per mantenere ras-

colli i capelli. Pettine.

PEZZA.

S. Essere de la stessa pezza, vale Essere della medesima qualità o condizione; e pigliasi per lo più in mala parte. Essere della medesima o d'una tal pannina.

PEZZATA. SUST. FEMM. Segno che sa la

trottola percotendo eol ferro. Buttero. PEZZOLIARE.

f. Przzolian, vale ancora Percuotre, Ferire col becco. Bezzicare. Buom Firm. 3. 2. 1. Lascia pur far; se i miri polli stiati Non gli bezzican lor b groppa a sodo, Bezzicata mi sia la min da' lapi.

PEZZOLIATO. ADD. da PEZZOLIARE

Bezzicato.

S. Przzoliato, diresi pure del Volto del l'uomo, nel quale sieno rimase le margini del vaiuolo. Butterato. Cros. Vell. 21. Monna Beatrice, che fu el è la maggiore, fu bella giovane, ma butterata nel viso.

PIATTONE. Accrescitivo di PIATTO.

Piattellone. Si noti che toscamamente Piattone è accrescitivo di Piatto, cia di quel Piatto grande, dove si partano in tavola le vivande; e Piattellone è accrescitivo di Piattello, cia di quello nel quale si mangia, che propriamente da noi dicesi Piatro.

PICCIRELLATA. sust. Femm. Cosa de fanciullo. Ragazzata, Fanciullaggisc.

PIECORO. v. PECORO.

PlENNOLO. sust. Mascm. Più grappoli d'uva uniti insieme e pendenti di qisalche luogo. Penzolo. Matm. 8. 17. Dove ella tien le calze e la gonnella, il penzol delle sorbe e det trebbiano. Si avverta che Penzolo si pui usare anche parlandosi di altre frutu legate insieme come mazzo, come pui vedersi da questo esempio.

Pletra. sust. remm. Concrezione de materia terrestre. Pietra. Quando la forma non molto grossa, ed é di superficie piana, dicesi Lastra; come suo quelle onde si fanno le strade. G. VIL. 10. 168. 2. Facendosi molte case d'assi, e copèrte di lastre.

S. 1. PIBTRA PREZIOSA dicesi Un rubno. Uno smeraldo, e simili. Pietra pre-

ziosa.

S. 2. PINTRA D'AFFILARE. Pietra dos si affilano i rasoi. Cote.

5. 3. PIETRA DE DO PUCILE, é Quelle pietre, da cui, battendosi col fucile.
n'esce il fuoco, Pietra, Pietra feraia, Pietra da fuoco.

S. 3. PIRTRA VIVA, è una Sorta per

S. 5. PIETEA, diciamo anche Quella rena purificata che si genera nella vescica. Pietra.

5. 6. PIETRA DE LO FURNO, è Quella pietra colla quale si tura la bocca del forno. Lastrone. Fr. Giord. Pard. S. Vassene al forno, e getta lui entro, che era pieno di fuoco, e serrò lui col lastrone.

S.7. Menare la pietra e nasconnere LA MANO. Maniera proverbiale, che vale Fare il male, e mostrare di non esserne stato l'autore. Trarre la pietra e nasconder la mano. Bellin. Son. 286. Egli è tempo aprir gli occhi e parer cieco, E trar la pietra e pasconder la mano.

PIROLETTO. DIM. di PIROLO. Piccolo bischero. Bischerello, Bischerellino. PISCIAVINNOLO. v. PESCIVENDOLO.

PISO e PISIMO. SUST. MASCH. Quel peso che si pone addosso, o sopra a quel che si carica. Carico.

PINZO. Add. Dicesi ad Uomo di mollo piccola statura. Pigmeo. Bean. Oal. 2. 21. 35. Ancorché moiti non potean patire, Guardando quel pigmeo che par lo stento, Aver contra lui solo il campo preso ec.

POLSO e POLZO o PUZO. SUST. MASCH. Quel luogo dove la mano si congiunge

col braccio. Polso.

[. I. Toccare il polso, vale Cercare tastando il moto dell'arteria. Cercare il polso.

. 2. Toccare il polso a uno, figurat. vale Riconoscere il valore, le

sue forze. Toccare il polso.

ONTA. Sust. Femm. L'estremità acuta di qualunque si voglia cosa. Punta. I. AVERE NA COSA MPONTA DE LIN-GUA, si dice Quando si é per dire rena cosa, che non li sovviene cost in un subito. Avere alcuna cosa sulla punta della lingua. VARCH. ERCOL. 69. Come direste voi quello che Plauto disse, versatur in primoribus labiis, cioè: lo sto tuttavia per dirlo, e parmene ricordare, poi non lo dico, perché non me ne ricordo? V. lo i' ho in sulla punta della lingua.

ticolare di pietra molto dura. Pietra S. 2. In ponta o punta de gionno, vale Al primo apparire dell'alba. Alla punta del giorno. Benv. Gell. Vit. 171. lo mi ero risentito alla punta del giorno, innanzi al levar del sole quasi un'ora.

> S. 3. A PONTA DE DIAMANTE. Termine esprimente una spezie particolare di figura aguzza a guisa di piramide quadrangolare. A punta di diamante. SAGG. NAT. ESP. 175. Sperandola all'aria chiara, apparisce scabrosa e con bel lavoro, quasi a punta di diamante vagamente intagliata.

> PORMONARA. SUST. FEMM. Carcere angusta e oscura. Carbonaia.

PORPETTA. v. POLPETTA.

PORTARE.

S. 1. PORTARE LA MANO, vale Prender la mano di colui che impara a scrivere, o simili, per ammaestrarlo nel muoverla per l'effetto suddetto. Tener la mano.

S. 2. PORTARE INNANZI uno, vale Promuoverlo in qualche grado, o Ammaestrarlo in qualche arte o scienza. Portare, Tirar su. Tac. Day. Ann. 2. 47. Con donare, praticare, tirar su infimi fantaccini, cassar vecchi capitani, ec.

J. 3. Essbrb portato pbr una cosa, vale Avervi propensione, Esser disposto a far quella. Inclinare a una cosa, o a fare una cosa, Essere inclinato o

disposto.

POSTICCIO. ▼. APPOSTICCIO. G. POZZARO. PARTE. MASCH. Colui che vota o netla i pozzi. Votapozzo.

PREIARSI. VERB. NEUT. PASS. Prendere allegrezza e piacere. Rallegrarsi.

PRESEPIO 6 PRESEPE. SUST. MASCH. E l'imitazione di un paese in rilievo, dove é ancora una capanna, che rappresenta quella in cui nacque nostro Signore; e si fa nelle case e nelle Chiese nella solennità del Natale. Capannuccia. Fr. Giord. Pard. Venuti divotamente a visitare la capannuccia del Signore e di Maria vergine e madre. Dobbiamo avvertire che in Firenze non essendoci l'uso per il Natale di fare un paese in rilievo colla capanna, come si fa appresso di noi,

73

ma solo una piesola capanna in commemorazione di quella dove nacque nostro Signore Gesù Cristo. Capannuccia non risponde perfettamente a quello che noi diciamo PRESEPE.

PU

PRESTARSI. VERB. NEUT. PASS. Impiegarsi, Affaticarsi. Adoperarsi. Fir. Disc. Av. 32. Fecero di suo consiglio reale, nei quale egli poi al tempo si adoperò con tanto amore di fede e

discrezione, che ec.

PRIEZZA. SUST. FEMM. Allegrezza eccessiva manifestata con gesti. Gallo-

ria. PRIEMMITO. sust. MASCH: Struggimento continuo d'andare del corpo, accompagnato da uscita di poca mucosità tinta di sangue. Tenesmo. Volg. Mess. Il tenesmo è cagionato dalla ulcerazione dello sfintero, o da qualche materia che punge ec.

PULLASTRO. v. POLLASTRO.

PUONTECO. ADD. Aspro, Buro. Pontico. Ca. 4. 48. 11. La diversità del vino è per lo sapore, imperocchè altro è dolce, altro pontico, cioè bru-SCO.

PUNTA. v. PONTA. G.

PUNTINA. sust. Femm. Sorta di fornitura fatta di fili a merluzzo. Bigherino, Bigheruzzo.

PUNTURA. sust. FBMM. Ferita che fa la punta. Puntura, Puntà. Fn. Giora. Pago. Perciocchè (l'ape) l'ago suo

neila puntura.

S. Puntura, è pure una Soria di malattis consistente nell'infiammazione della pieura. Punta. Benn. Rim. 1. 48. Che se ei si avessono a levar la notte, Verrebbe for la punta e 'i mai di peus. PURPONE. v. POLPONE.

PUZO. v. POLSO. G.

S. Puzo, è ancora la stesso che MANI-CHETTO. V.

zi di tela, e di tela tagliata ec. ora di altri pezzi tagliati dalla tela in tralice, ed ora di ritagli piccoli.

REFONNERE. v. RIFONDERE.

REIERSI. verb. neut. pass. Sostenersi, Tenersi sopra di se. Reggersi. Dant. Inf. 24. Dicendo: sopra quella poi ti aggrappa, Ma tenta pria s'è tal ch'ella ti regga.

REMOLLARE. v. RIMOLLARE.

RENNENELLA. SUST. FEMM. Piccolo uccello di passo, che viene a noi al principio di primavera, fa il suo nido sòtto i tetti, e sparisce nell'autunno. Rondine, Rondinella, Rondinetta.

REPOLONE. SUST. MASCH. Bravata che si fa altrui con parole minaccevoli.Rabbuffo, Cappello. VARCH. ERCOL. 704. Fare un cappelluccio ec. ad alcuno è dargli una buona canata e fargli un bei rabbuffo con le parole.

RESTA.

S. Rest. , vale ancora Minuzzolo piecolissimo e leggerissimo di legno, o paglia, o simili materie. Bruscolo. Ca. 10. 25. 1. Aprendola con le mani bagnate, e nettandola bene dai bruscoli.

RETRÈ & RETRETTO. v. RITRÈ. G.

RETTORIO. v. ROTTORIO. REVERZARE. v. RIVERSARE.

REVOTARE. v. RIVOLTARE. G.

REVUOTO. v. RIVOLTA. G.

RICATTIERE. Lo stesso che BAZZARIO-TA. v.

RICORDINO. SUST. MASCH. Piccolo anello d'oro. Anellino, Cerchiettino. Fr. Giord. Pred. R. Le dona un cerchiettino di

oro da portare in dito.

RIEPETO. SUST. MASCH. Pianto frequente e noioso. Piagnisteo, Lamento. MALM. 1. 17. E passandola sempre in piagnistei, Pigra si sta come non toechi a lei.

RIESTO. SUST. MASCH. Rimanente, Avanzo, Residuo, Restante, Coes rimasa.
Resto. G. VIL. II. 89. 8. Avendo eglino ad avere di resto dal nostro comune alla fine della guerra intorno di
2500 fiorini d'oro.

RIGGIOLA. v. MATTONE.

RIGGIOLATA. v. MATTONATA.

RIMOLLARE. VERB. ATT. Far molle, Ammollire. Rammollare, Rammollire.

RINI. SUST. MASCE. PLUE. La deretana parte del corpo dalla spalla alla cintura. Reni: ma si usa solo nel numero del più e nel genere femminile. Bocc. Nov. 73. 16. Deh! vedi bel ciottolo; così giugnesse egli testè nelle reni a Calandrino.

RINFORZO. sust. MASCH. Vivanda che si mette tra l'un servito e l'altro. Tramesso. Com. lar. 20. Faceva recar la vivanda ec. li tramessi di Cicilio, lo pane di un Signore, e il vin di un altro, così li confetti, e queste imbadigioni dava alla sua brigata.

RISORSA. SUST. FEMM. Dicesi a tullo ciò che serve per impedire o far cescare qualche inconveniente per superare qualche ostacolo, evitare qualche danno, o simile. Rimedio, Rilugio. Taat.
Cos. 25. Dopo il battesimo niuno altro rimedio ci è ordinato nè dato, se non che il rifugio della confessione.

RITRÈ e RITRETTO. SUST. MASCH. Luoge proprio ove deporte il superfluo del peso del ventre. Cesso, Privato, Agiamento, Destro. Bellinc. Son. 293. Veggio un sonetto che è da farne stima Al destro, intendi bene!

RIVERSARE. v. VOMITARE.

RIVOLTA. SUST. FRANC. Confusione, Scompiglio. Subuglio. G. VII. 11. 24. 1. Subuglio e mormorazione nacque in Genova tra i Guelfi e i Ghibellini.

RIVOLTARE. VERB. ATT. Piegare in altra banda; Volgere, Voltare. Rivoltare, Rivoltare, Rivolgere. Dav. Colt. 162. Tienla due giorni al Sole (la botte) spesso ruzzolandola e rivoltandola.

ROCCHETTO. SUST. MASCH. Veste de donna che copre dalla cintura in giù, e si mette sotto alle altre vesti. Guarnello, Guarnelletto. Bocc. Nov. 85. 5. Ella un dì di meriggio, della camera uscita in un guarnello bianco ec.

ROMINARE. VERB. REUT. Fare torners
dello stomace alla bocca il cibo per
rimasticarlo; ed è proprio di alcumi amimali. Ruminare. Dant. Purg. 27
Quali si fanno ruminando muse Lecapre state rapide e proterve.

ROMPEMIENTO DE CAPO. Si dice de cosa o persona che rechi noia o fastidio. Seccaggine. Lasc. Spir. 2. 5.

SACCHIARE. VERB. ATT. Dere il sacso, Porre e Mettere a sacce, Fare il sacce, Far prede. Saccheggiare. An. Fun. 19. 70. E tuttavia saccheggia ville e case, Se bisogno di cibo aver si sente. SACICCIO. v. SALCICCIO.

SACRISTANO. V. SAGRESTANO.

SAGLIUTA. v. SALITA.

SALITA. SUST. PRIME. Lungo per lo quale si sale, ed ancora Il salire. Salita, Erta, Montata. Cirif. Calv. 3. 86. Ella sare' mattezza A voler camminar per la sassosa, Potend'ir per la piana con dolcezza, E gir per la montata scropolosa. VARCH. GIUOC. Prr. La via che va da Firenze a San Miniato si chiama costa, ovvero erta; e la medesima via da San Miniato a Firenze si chiama china, ovvero scesa. Ci piace qui avvertire che Montata e Salita si adoperano a significare il luogo e l'atto del salire, e che Erta non si direbbe di altro che di luogo.

che non significa altro che Sala grande, e quando fra noi si adopera a significare la Riunione delle persone che si riducono nelle sale per conversazione, sollazzarsi cantando, sonando, o danzando, deesi dire Cerchio, Ritrovo. Tac. Dav. Ar. 4. 104. Fuggivano i ritrovi, i cerchi. Gel. Olf. 97. Costui l'anno dinanzi, ritrovandosi a Siena in un cerchio a un ragionamento di molte persone, si offerse ec. di provarsi uomini per uomo.

SAPONATA. SUST. FRAM. Quella schivma che sa l'acqua dove sia dissatto il sapone. Saponata. Rep. Oss. An. 38. In questi moti s'imbrodolano d'una schiuma o bava simile ad una saponata bianchissima.

SARCENIELLO e SARCENELLA. sest.

MASON. & FEMM. Quantità di legne per

MOS di bruciare. Fastello. Pas. 22. Tagliava legne: e, fattone un gran fastel-

lo, s' ingegnava di portarlo.

SARCHIAPONE. PARTE. MASCH. Come astuto, scaltro, ma che s'infinge semplice. Fagnone, Soppiattone. Vancue Encol.72. Tali persone che non si vogliono lasciare intendere, si chiampo coperte, segrete, e talvolta cupe, e dalla plebe soppiattone.

SARCITORE. PARTE. MASCH. Color che rimenda, cioè che ricuce la rottura da

panni Rimendalore.

SARCITRICE. PARTE. FEMM. Femmiss.

che ricuce. Rimendatrice.

SARZIAME. SUST. MASCH. Nome genrico di tulte le funi che si adoperant nelle navi. Sartiame.

SARVIETTO. È lo stesso che SALVIET-

TO. v.

SASSOFRASSO. SUST.MASCH. Legno gidliccio odorifero di sapore alquante acre aromatico, e serve per medicine Sassofrasso, Sassofrasso, Sassofras-

SBALANZARE. VERB. ATT. Rimmovere de sè checchessia con impeto e disprezza

Gettar via.

SBALANZONE. Sust. MASCH. Spinla grande. Spinlone. MALM. 3. 50. Però, senso

più dirglielo di nuovo, Lo manda fuori a furia di spintoni.

SBALICIARE. v. SVALICIARE.

SBARIARE. YEAR. REST. Dir cose fuor di proposito: ed è proprio dei febbricitanti. Delirare, Farneticare, Freneticare. Stor. Europ. 13. 59. Non si sapendo per vero se ella era volontà libera, o forzato, pure è costretta dalla grandezza del male, che, traendolo di sentimento, lo avesse indotto a farneticare.

SBATTAGLIARE. VERB. NEUT.PASS. Contrastare pertinacemente, Contraddire, Quistionare, Mettere in disputa. Contendere, Bisticciare, Bisticcicare. VARCH. Suoc. 5.2. Ma dove sono le mie monne saccenti? Che stann' elleno a bisticcicare le balocche?

SBORIA. SUST. FEMM. Vanità, Ambizione, Vanagloria, Albagia. Boria.

S. Sports, vale ancora Impeluosa vesmenza. Impeto, Furia.

SBRASARE. V. SBRASCIARE.

SCAIENZA. SUST. PEMM. Scarsezza grande di checchessia. Carestia, Difetto, Caro. SCAGLIA.

S. Scaglia vale ancora SCAGLIOLA. v. SCALZARE. VERB. ATT. & MEUT. PASS. Trarre o Trarsi i calzari di gambe o di piedi. Scalzare, Scalzarsi. Boc. Nov. 99. 8. Dove gli sece scalzare e rinfrescare alquanto.

S. I. Non Potent scalzare uno, o Non Essere degno neppure di scal-zare di scale. Modo proverbiale, che vale Essergli di gran lunga inferiore. Varen. Ercol. 301. Nel qual caso io vi dissi di sopra che la greca (lingua) non sarebbe atta a scalzare la volgare, ma molto meno la latina. C. Se io mi ricordo bene, voi non diceste scalzare, ma portarle dietro i libri, e esserie fattorina.

S. 2. Scalzanz, vale ancora Levare la terra intorno alle barbe degli alberi e delle piante. Scalzare. Pallad.Grav. 1. Del mese di Gennaio le viti si vogliono scalzare nei luoghi temperati.

5. 3. SCALZARE, figurat. vale Sottratte e cavare di bocca ad uno alcuna cosa. Scalzare. VARCE. ERCOL. 71. Scalzare metaforicamente, il che si dice

ancera cavare i calcetti, significa quello che volgarmente si dice sottrarre
e cavare di bocca, cioè entrare artatamente in alcun ragionamento, e
dare d'intorno alle bocche per sar che
colui esca, cioè dica, non se ne accorgendo, quello che tu cerchi sapere.

SCANCARIARE. TERR. ATT. Maltrattare, Mandare in precipizio o in ester-

minio. Rovinare.

SCANNAROZZARE. VERB. ATT. Uccidere altrui soffocando. Strangolare, Strozzare.

S. SCANNAROZZARSI, neut. pass. vale Alzar la voce sforzatamente. Strangolarsi. Franc. Saccu. Nov. 177. E così gridando e strangolandosi ec. corse giù per la piaggia inverso il mare.

SCAPRICCIARSI. VERB. REUT. PASS. Uscir della buona via. Sviare, Sviarsi. Pas. 148. Ella si sviò in tanto, ch' ella diventò comune e palese peccatrice.

SCARFATO. ADD. da SCARFARE. Scal-

dato. Riscaldato.

5. ScARFATO, parlandosi principalmente di salami, vale Guastato, Corrotto. Riscaldato.

SCARPONATA. sust. Fran. Colpo dato con pianella. Pianellata. Buon. Fira. 4. 3. 7. Rinunzio a tutte quelle pianellate Che possono ire in volta.

SCARTAFACCIO.sust. Masch. Si dice di Libro e di Leggenda o Scrittura di poco pregio. Scartafaccio, Scartabello. Marm. 8. 56. Ricerca nel suo mastro scartabello Di quei paesi la geografia.

SCARTAPELLE. sust. remm. Si dicono le Masserizie contive e consumate. Clabatte. Mong. 18. 179. Guarda costui

quante ciabatte ha qui.

SCARTATO. ADD. Si dice di frutte o di altre cose quando ne è stato trascelto il meglio, e quando, essende brancicate, hanno perduto il fiore. Sflorito. CART. CARE. 205. I fichi ec. non se ne può incettare, Che marciscono in breve tutti quanti, E, sfloriti, son cibi da furfanti.

SCATOLA DE CAPPIELLO. SUST. FEMM.

Quella costodia ove si ripongono i cappelli. Cappelliera.

SCATOZZARE. VERB. ATT. Levare i canti a checchessia. Scantonare. Benv. Cell.

Orry. 85. Presa la piastra, e pulita-, la dalle bave, e scantonatala alquanto, radesi da tutte e due le bande nel modo che di sopra dicemmo.

SCATOZZATO. ADD. da SCATOZZARE.

Scantonato.

SCEROPPARE. v. SCIROPPARE.

SCENNERE DE PREZZO. v. CALARE DI PREZZO.

SCHIACCHIERE. SUST. FEMM. Quella lavola quadra composta di sessantaquattro quadretti chiamati scacchi, sopra la quale si giuoca con le figure delle ancora scacchi. Schacchiere, Schacchiero. Ott. Com. Inf. 12. 233. Conosciuto da alcuno che giocava a scacchi, con lo scacchiere in su il capo percosso, fu morto.

SCHIAFFIATA. sust. remm. Colpi dati nel viso con la mano aperta. Schiassi.

SCHIOPPARE.

5. Schioppark, dicesi delle piante quando cominciano a mandar fuori i fiori. Muovere, Fiorire. Ci piace di qui avvertire che tra Muovere e Fiorire ci é forse una differenza; ché Muovere è il primo mandar fuori degli alberi, e

il Fiorire è alquanto di più.

SCHIZZARE. SUST. FEMM. Piccolissima porzione di checchessia, ed in particolare di vino od altro liquore, quanto starebbe nel fondo di un bicchiere. Sursino, Stilla, Gocciola, Gocciolo; Briciola, Bricioletta, Minuzzolo. Si avverta che quando si parla di cose liquide si dee usare Sursino, Gocciola, Gocciolo e Stilla, e quando si parla di sode Briciola, Bricioletta, Minuzzolo.

SCUCCIARE. VERB. NEUT. Perdere i capelli del capo, Divenir calvo. Incalvire.

SCULATURO. SUST. MASCH. Luogo pendente per lo quale scolano le cose liquide. Scolatoio.

SCOLARE.

S. Scolare, vale ancora Versare infino all'ultima gocciola. Sgocciolare. Burch. 1.44. Che sgocciolava gli orciolin per canto.

SCORBUTICO. ADD. Intrattabile, Di natura ruvida e rozza. Zotico. VARCH. Stor. 8. 213. Fu eletto in ambasciadore a Ferrara Messer Galeotto di Luigi Giugni, nomo burbero e zotico di natura.

SCORRETICCIA DE LA COLATA. Dicesi Quell'acqua che si tras dalla conca (da noi detta Cofenaturo) piena di panni sudici gettatavi bollente sopra la cenere. Rannata.

SCORTECARE. VERB. ATT. Tor via la , pelle. Scorticare. Din. Comp. 3. 82 Quando ne pigliavano uno, lo poneano in su i merli acciò fosse veduto, ed ivi lo scorticavano.

5. Scorrecare, figurat. vale Cavar di solto altrui astutamente denari. Scorticare, Pelare. Cron. Morec. 262 II povero pupillo è pelato da' parenti, dagli amici , dai vicini, e dagli strani.

SCORTECATURA. SUST. FEMM. Piaga leggiera in parte ove sia levata la pelle. Scorticatura, Scalfittura, Fin. As. 258. Quanti guidaleschi, quante scorticature gli aveano fatti certi fornimentuzzi che egli aveano di quelle funi di giunchi!

SCRITTORIO. v. SCRIVANIA.

SCUCCIARE. Lo siesso che SCOCCIARE. v. SCUIETATO. ADD. V. SCOIETATO.

SEGGETTA. SUST. FRAM. Talvolta si adopera in sentimento di CASCETTA, e deesi dire Predella. v. CASCETTA.

SELLUZZARE. VERB. NEUT. Avere il singhiozzo. Singhiozzare, Singhiozzire. Sen. Pist. Se per avventura alcuno di loro tosse o starnuta o singhiozza, non si camperà egli d'esser bat-. tuto.

SELLUZZO. SUST. MASCH. Molo espulsivo del ventricolo. Singhiozzo. Ca. 6. 6. 2. Ha ancora (l'aneta) proprietà di spegnere il singhiozzo fatto per ripieno.

S. Chiagnere a selluzzo, o Pias-GBRE COL SINGHIOZZO, vale Piangere dirottamente e singhiozzando. Singhiozzare, Piangere con singhiozzo. Bern.Oal.1. 12. 44. Sopra il letto si getta e si distende, Piagnendo e singhiozzando amaramente. VIT. CRIST. E vedessi la Maddalena, come ebbra del Maestro suo, pianger fortemente e con grandi singhiozzi.

SEPPONTA. v. SUPPONTA. SEPPONTARE. v. SUPPONTARE. SERPIARE. VERB. NEUT. Andere terto a guisa di serpe. Serpeggiare.

SERPIATO. 200. de SERPIARE. Ser-

peggiato.

SERPIATO, vale ancora Sparso di cose tortuose, o Fatto di più colori a
gaisa della serpe. Serpeggiato, Serpato. Red. Oss. An. 57. Con una larga
membrana tutta serpeggiata di minutissimi canaletti. Cant. Can. 149.
Dolci popon, serpati, Bianchi, e vermigli c'è d'ogni ragione.

SERVIZIANTE. ADD. Pronto agli uffici di beneficenza e di cortesia. Servente. Din. Comp. 6. 1. Erano ben veduti, sì perchè uomini di buona condizione e umani, e sì perchè erano molto serventi, per modo che da loro aveano

quello che voleano.

SESCARE. v. FISCHIARE. G.

SESCATA. V. FISCHIATA. G. SEVO. SUST. MASCH. Grasso di alcuni

animali, che serve per far condele. Sego, Sevo. Fav. Esop. Ragazzino del sottocuoco facitor di candele di sevo. SFABBRICATURA. v. SFABBRICINA.

SFERRA. sust. remm. Coltello cattivo. Coltellaccio.

SFRECOLIARE. VERB. ATT. 6 NEUT. PASS. Spezzare o Spezzarsi minutissimamente. Stritolare. Virg. Enerd. M. Delle focale pietre traggono suoco, e stritolano le biade.

SGABELLARSE DA NA COSA, vale Liberarsene. Sgabellarsi. VARCH. STOR. 15. 616. Ma Filippo ec. se n' era sgabellato, scusandosi con dire ec.

schiffo. sost. masch. Piccola barchelta, che si mena per li bisogni del navilio grande. Schiso, Battello, Palischermo, Paliscalmo. Franc. Sacch.
Or. mv. 104. E se per caso venisse che in questa nave si perisse, si
vuole avere il battello, e subito su
quello salire per andare a terra.

SGHIZZARE. VERB. REUT. Saltar fuora: proprio dei liquori quando scaturisco-no per piccoli zampilli con impeto, o quando percossi saltan fuori con vio-

lenza. Šchizzare.

S. 1. Schizzare, per similitudine si dice di qualunque altra cosa che salti o scappi fuori prestamente. Schizzare. FRANC. SACCH. Nov. 83. Tommasó aprendo la cassa, dov'era il cappone,
e la gatta schizza fuori, e dàgli nel
petto.

S. 2. SGHIZZARE, parlandosi di fuoco, vale Mandar fuori faville. Sfavillare. DART. PAR. I. lo non soffersi molto nè sì poco, Ch'io noi vedessi sfavillar d'intorno, Qual ferro che bollente esce dal fuoco.

SGRAFFIGNARE. VERB. ATT. Propriamente Stracciar la pelle con le unghie. Graffiare, Sgraffiare. But. inv. 22. 1. Per la figura che egli ha di gatto che sgraffia cogli artigli.

SGRAFFIGNATO. ADD. da SGRAFFI-

GNARE. Graffiato, Sgraffiato.

SGRAFFIGNATURA. SUST. FEMM. Lo straccio che fanno le unghie o altro in su la pelle. Graffiatura, Graffio. Bern. Ort. 2. 3. 18. Chi con graffi l'assalta e chi con morso.

SGRAVOGLIARE. VERB. ATT. Togliere i nodi o i groppi che si sieno fatti in refe, seta, lana o altro. Sgroppare,

Sgruppare.

SGRAZIATO. Add. Senza grazia. Sgraziato, Svenevole, Sgarbato.

SGUARRARE. VERB. ATT. Guasiar le cosce, o slargarle. Scosciare.

5. Scuannans, neut. pass. vale Slargare smisuratamente le cosce in guisa che si sloghino. Scosciarsi.

SGUATTERO.PARTE. MASCH. Servente del cuoco. Guattero. But. Inf. 21.1. Non altrimenti i cuochi ai lor vassalli:cioè

ai lor servi e guatteri.

SGUAZZARIARE. VERE. NEUT. Dibatter cose liquide dentro un vaso. Guazza-re, Diguazzare. Ca. 5. 19. 17. Se vorrai metter l'olio in un vasel nuovo, il diguazzerai con la morchia cruda ovver calda, e guazzerailo assai sicchè la bea e comprendala bene.

J. 1. SGUAZZARIARZ, in senso neutro, vale il Muoversi che fanno i liquori in qua e in là nei vasi scemi, quando son mossi. Guazzare. Soden. Colt. 86. E perchè non vadano nè guazzando nè a galla, leghivisi insieme una pietra marmoreccia pulita.

5. 2. Sau Azzarian, neut. pass. vale Rinfrescarsi, Bagnarsi. Guazzarsi.

74

Caor. Moret. 286. Pigliavano agio e rinfrescamento in Arno di guazzarsi e di bagnarsi.

SGUAZZIATORIO. SUST. MASCH. Spargimento di acque fatto in qua e in la.

Spruzzo, Sprazzo.

SGUAZZONE. ADD. Dicesi ad Uomo splendido e liberale. Largo.

SISCARE. v. FISCHIARE. G.

SIVO. v. SEVO. G.

SMAFARARE. VERB. ATT. Aprir vasi chiusi con turacciolo, zaffo, e simili. Sturare.

SMALLAZZO.SUST.MASCH. Il cadere impetuosamente a terra e quasi sbalordito e privo di sentimento. Stramazzone. Buon. Fier. 5. 5. 6. Ma'l sentii dare un grande stramazzone, E
due e tre volte gridare: ubi ubi.

SMASCELLARE. VERB. ATT. Guastar le mascelle. Smascellare.

SMEZZATO. ADD. da SMEZZARE. Diinezzato.

SOLE.

S. Solb Malato, si dice quando il Sole di luce debole a cogione dei mi-

voli. Sole annacquato.

SOMARRO. Lo stesso che CIUCCIO. v. SOMMA. SUST. FEMM. Quantità di danaro. Somma. Cas. Let. 68. Non far come chi paga un debito, che, conto che
egli ha i denari al creditore, non ha
più cura di quella somma e di quella
moneta, siccome non sua.

S. 1. Somma, vale ancora Quantità che risulta da più somme unite insieme.

Somma.

S. 2. In somma, posto avverbialmente vale Finalmente, In conclusione. In somma.

SOMMARE. VERB. ATT. Raccorre i mameri. Sommare. Merz. SAT. 1. Allorchè le partite Atropo somma.

SOPRA. Preposizione che dinota sito di luogo superiore; contrario di Sotto.

Sopra.

Sopra la persona. Addosso. Boc. Nov. 60. 18. lo vi giuro per l'abito ch' io porto addosso, ec.

SOPPRESSA DEI PANNI. v. CELENTA.

SORRECILLO. v. SORECILLO.

SORREIERE & SURREIERE.VERB.NEUT.

e NEUT. PASS. che si usa per lo più nell'infinito e nella terza persona del presente; dicendosi: Tu me PAIE, m'HAI FATTO SORREIERE, QUELLO SI SOR-REIE; e vale Aver paura. Paventare, Spaventare.

SOVRATESTA. v. SCUFFIA.

SOTTO E NCOPPA. Avv. A rovescio. Sottosopra, Sossopra, Sozzopra.

S. Mettere na casa, na città, sotto e na città, e simili, in confusione, in iscompiglio. Mettere, Andare, Mandare sottosopra, sozzopra. Fir. Luc. 4.3. La donna l'ha risaputa, ed ha messo sottosopra ogni cosa. Gel. Spoat. 4.5. Costui che m' ha mandato tutta la casa sozzopra.

SPACCAMUNTAGNA. Lo stesso che SPAC

CONE. v.

SPAGLIOCCA. SUST. FEMM. E dicesi per modo di esempio: Non ne saperne na spagliocca, e vale Non saperne punto, niente. Fiore, Fiato. Vance. Encol. Quando i maestri voglion significare che i fanciulli non se le sono sapute, e non ne hanno detto straccio, usano queste voci Boccata, Boccicata, Boccicata, Boccicata, Calia, Gamba, Tecca, Punto, Tritolo, Briciolo, Capello, Pelo, Scomuzzolo, e più anticamente e con maggior legiadria Fiore, cioè Punto: come sece Dante quando disse: Mentre che la speranza ha sor del verde.

SPAPARANZARE. Verb. Att. Largamente aprire. Spalancare. Fin. As. 18. Le porte furono aperte, anzi spalan-

cate.

SPARMATA. v. SPALMATA.

SPATELLA. DIM. di SPATA. Spadim. SPELLICCIATA. SUST. FRMM. Aspre riprensione. Spellicciatura. Vancu. Rim. Burl. 1. 33. Ma glien' ho dato un spellicciatura, Che tappeto mai tasto non si scosse.

SPERIRE. VERB. BEUT. Divenir quasi immobile per soverchio desiderio di con da mangiare che si vegga o che si ricordi. Assevare. Pataff. 8. E mi rispose, piaccionti i baccelli? Allori io assevai.

SPERTUSATO ADD. da SPERTUSARE

Sforacchiato, Foracchiato. SPIANARE. v. SCHIANARE. SPILARE.

S. SPILARE LO LUGGO COMUNE, si dice il

Pulire i privati. Piombinare.

SPINGOLA. SUST. FEMM. Sottil filo di rame o d'altro metallo, corto ed acuto da una estremità a guisa d'ago,
e dall'altra con un poco di capo rotondo, del quale le donne si servono
per fermarsi i veli in testa, o per altri simili uni. Spilletto, Spillo. Las.
207. Come l'erba e i fiori soleva prendere, così di quelli il grembo e il
petto di spilletti si empieva.

SPUNTUTO. ADD. Che ha la punta volta o guasta, Senza punta. Spuntato. Augr. 13. In aguzzare gli spuntati ferri.

S. Spunturo, si dice ancora ad Uomo che parla assai. Linguacciuto: Bur. Allora su ardito e linguacciuto.

SQUAQUIGLIARE. YEAR. NEUT. Venire in doicezza, Rintenerire nel vedere figliuoli, o altra cosa amata, o veder far cosa che commuova. Imbietolire. Malm. 6. 57. Il principe a quel grido, a quel guaire, Quale a soqquadro il vicinato mette, Si sente tutto quanto imbietolire.

STATTI BUONO. Modo di licenziare altrui o di congedarsi. Fatti con Dio, Vatti con Dio, Rimanti con Dio. Bocc. Nov. 70. 11. Mencuccio, fatti con Dio.

STORDUTO. ADD. Dicesi ad Uomo balordo, stupido. Intronato. LASC. GELOS.
2. 2. Orsola tu non odi: dormi tu?
sogni tu? farnetichi tu, balorda, intronata? Tu mi pari uscita suori dei
gangheri.

STORDUTIELLO. DIM. di STORDUTO.

Alquanto balordo. Intronatello. LASC.

Gracos 2. 2. Pon mente intronatello;

ella non intende.

STORZELLARSI. VERB. WEUT. PASS. Torcersi a guisa d'uncino. Auncinarsi.

STORZELLATO. And. da STORZELLAR-SI. Auncipato.

STRAPPANARE. VERB. ATT. Agitare una cosa violentemente. Scuotere.

STRAPPANATA. SUST. FEMM. L'atto dello scuolere. Tratto, Scossa.

STRASCINO. SUST.MASCH. La parte deretana della veste, che si strascica per terra. Strascico.

STRAVIZZARE. VERB. NEUT. Mungiare disordinalamente. Stravizzare.

STRAVIZZO.SUST.MASCH. Convito:e prendesi il più delle volte per Disordine che si faccia in mangiare e bere fuori del consueto e del bisogno, o per puro piacere. Stravizzo. Red. Dir. 5. Un tal vino lo destino Per stravizzo e per piacere ec.

STREZZARE. VERB. ATT. Contrario d'Intrecciare. Strecciare. Buon. Fish. 5. 7. Il ballo s' intrecci Braccia con braccia: Mentr' un si allaccia, L'altro si

streccia.

S.STREZZARE LA FUNE, vale Disfare quei fili attorti a più doppi, dei quali si compone la fune, che diconsi toscanamente trepoli. Strepolare.

STRIVILLO. SUST. MASCH. Quel piccolo legnetto col quale si tura la camnella

della botte. Zipolo.

STRUZZO v. STURZO.

STUCCHIARE. v. STUCCARE. SURREIERE. v. SORREIERE. G.

SUPPIGNO V. SOPPEGNO.

SURZO. v. SURSO.

SVALICIARE. VERB.ATT. Levar della va-

ligia. Svaligiare.

S.SFALICIARE, dicesi anche dello Spogliare altrui violentemente delle cose proprie. Svaligiare. Dav. Scism. 59. Non era ancor l'anno che egli avea svaligiato le Chiese.

SVENTATO ADD. Si dice di Giovane e di Uomo, e vale Privo di senno, Senza giudizio. Sventato. Benv. Cel. Vit. 1. 102. Un giovane sventato, bravaccio, soldato del sig. Renzo da Ceri.

SVR ASARE. v. SBRASARE. G.

TEGNERE. VERR. ATT., NEUT. & NEUT. PASS. Der colore, Colorare, Far pigliar colore. Tignere, Tingere.

TENTA. susv. remu. Materia colla quale si tigne. Tinta.

TIGNERE. V. TEGNERE.

TILLICARE. V. CILLICARE.

TIRARE.

- S. TIRARE LA PAGA, vale Riscuotere il salario o la provvisione. Tirar la paga. TOFA. Suer. FEMM. Nicchio, Conchiglia. Conca.
- TONDO e TUNNO. ADD. Di figura circolare o sferica. Tondo, Rotondo, Ritondo.
- S. Tondo e Tanno, dello di Persona, vale Fatticcio, Grasso. Tondo. Dat. Disr. Cac. Di maniera, che l'un già tondo fatto, Mangiando e rimangiando a suo piacere, Dell'altro si ri-

dea magro e dislatto.

TORNATA. SUST. FEMM. Il sorvare. Tornata.

TORTORELLA. sust. Fram. Specie di uccello molto simile al colombo, ma assai più piccolo, e per lo più di penna bigia. Tortora, Tortore, Tortorella.

TOSSICO e TUOSSICO. SUST. MASCH. Sostanza animale, vegetabile o suinerale, che presa per bocca, o applicata esteriormente alle ferite, uccide o almeno cagiona mortali accidenti. Tossico, Veleno.

TRUVOLO. ADD. Che ha in sè mischianza che gli tolga la chiarezza e la limpidezza; contrario di Chiaro; ed è proprio de liquori. Torbido.

TROMMETTA. v. TROMBETTA. TUORNO. v. TORNO.

UE. Interiezione di dolare. Uh: e dicesi anche Uh uh, per maggiore espressione. LASC. GELOS. 2. 2. Lasciquii
andar così inverso lei con gli occhi
mezzi chiusi e mezzi aperti . . . Z.:
Uh uh, Signore I che cosa è questa:
Orsola, Orsola.

UNO. Pronome mascolino universale, principio di quantità discreta o mi-

merica. Uno.

5. 1. Turr'uno, ed Branz rurr'uno, vale La medesima cosa, ed Resere la medesima cosa. Tutt' uno; Essere tutt' uno. Bocc. Nov.73.16. Il dir le parele, e l'aprirsi, est fu tutt' uno.

S. 2. A UNO A UNO, posto avverb. vale Un dopo l'altro, Ad em per volta, od anche Successivamente, Distintamento, Separatemente uno dall'altro. Ad uno ad uno, Ad uno per uno, A the a tee. Une per two: Brusy
Res. 1. 55. E che sia 1 ver., va.,
leggi a une a une i capitali misi.
UONO.

S. I. UOFA FARAGER. W. OVA. G.

5. 2. ANDARE TROPANDO. M. NEW NEW L' VOTO, valle Cercar coas da non potersi trovare, Mettersi a considerare qualunque menonissima sesa. Cercare o Guardace il pel nell' nevo. Esr. Pat. Nost. Comé son quelli che vanno estendo il pel nell' novo.

S. 3. E MEGLIO D'ESPO OGGI GRE LA GALDIBA DOMARI. È meglio aver poce ma prontumente, che molto con indugio di tumpo. È meglio avere un novo oggi che una gallina domani, o simili. Canone Boart. Co. 4. 20. E vuol eggi piuttosto aver un novo, Che poedomoni una gallina grassa.

VA VR

VACCARIA. SUST. FRUM. Luogo dove si tengono e dove si pasturano le vacche, ed altresi quello destinato a deporvi il latte ed a ridurlo in crema, onde si fa il burro e il cacio. Cascina.

VENTAGLIARO. PARTE. MASCR. Colui che fa e vende ventagli. Ventagliaro, Ventagliaio.

VENTEÑA. v. VENTINA.

VERNICIARE. VERB. ATT. Dar la vernice. Verniciare, Vernicare.

VERNICIATO. ADD. da VERNICIARE. Verniciato, Vernicato.

VERNUOTICO. ADD. Aggiunto che si da ad alcune frutta che son buone a mangiare il verno, come poponi, e simili. Vernino.

VEVERAGGIO. SUST. MASCH. Ricompensa, Mancia. Beveraggio. VARCH. ISTOR. 9. Nè vi era altra difficoltà, se non che i castellani chiedevano donativi; e, come si dice, beveraggi troppo ingordi.

VEVERONE. SUST. MASCH. Dicesi Quella bevanda composta d'acqua e di ferina, che si dà a' cavalli o altri simili animali, per ristorarli ed ingressare. Beverone. Malu. 10. 43. Come fa il gatto dietro alle vivande, E il porco ai beveroni ed alle ghiande.

VOCCONE. v. BOCCONE. VOTTARE. v. BUTTARE.

VRANCA. SUST. FEMM. Sorta di misure, ed è Tanto quanto cape nel conceso di ambo le mani per lo lungo accostate insieme. Giumella.Sod. Colt. 42. Facciasi dare ad ognuna due giumelle di veccinole.

VROCCA. v. BROCCA. VRUSCIOLO. v. BRUSCIOLO. **ZO** 

ZITA. PARTE. FEMM. Fanciulla che ne va a marito. Sposa. Si noti che Zita é voce toscana, ma vale Fanciulla

Zi

grande e da marilo.

ZITELLA. BARTE. FEMM. Fanciulla pubere, Fanciulla grande e da marito. Zita, Zitella, Zittella. Buon. Fien. 4. intr. E dell' avanzo esserne larga ai buoni, Agli orfani, alle vedove, a' pazienti, Alle 'ndotate e povere zittelle.

ZITTO. Voce colla quale si comanda silenzio. Zitto. Buon. Finn. Zitti un po',

ch' elle dormono.

S. Starb e Stars zitto. Tacere. Stare, Starsi zitto. VARCH. ERCOL. 85. Noi abbiamo lacere, come i Latini; e ancor diciamo: non far parole, non far motto, non alitare, e non fiatare, non aprir bocca; chiudila, sta zillo.

ZIZZA. SUST. FEMM. Poppa, Mammella. v. MENNA.

ZOMPOLIARE. VERB. WEUT. Saltare spessamente e a piccoli salti. Saltellare.F1-Loc. 7. 248. Come i furiosi tori, ricevuto il colpo del pesante maglio, qua e là senza ordine saltellano.

| ,   |   | • | - | • . | r |   |
|-----|---|---|---|-----|---|---|
|     |   |   |   | •   |   |   |
|     |   |   |   | -   |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     | , |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   | • |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
| )   |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     | • |   |   |     |   | : |
|     |   |   |   |     |   |   |
| !   |   | , |   | ,   |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   | • |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
| 1 1 |   |   |   |     |   |   |
|     |   | • |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
| ,   |   |   |   |     | , |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   | ı |
| •   |   |   |   |     |   | I |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
| ı   | • |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
| 1   |   |   |   |     |   |   |
| !   |   |   |   | •   |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |
|     |   |   |   |     |   |   |

## CATALOGO DELLE VOCI TOSCANE

CONTENUTE

NEL VOCABOLARIO

CON LE CORRISPONDENTI NAPOLETANE

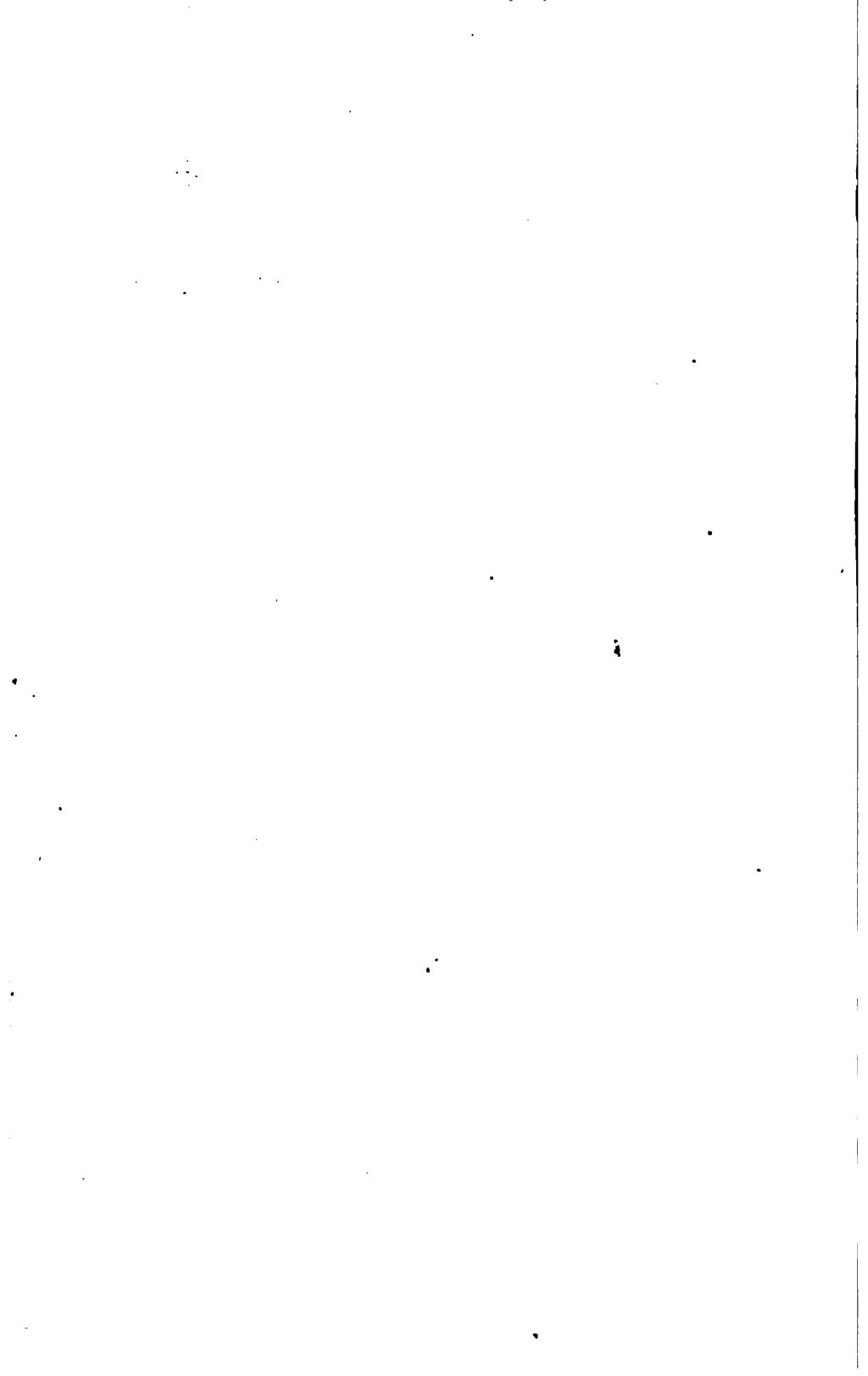

# AVVERTIMENTO

Vella prefazione toccammo del fine al quale è ordinato questo Catalogo: resta ora che aggiungiamo sol poche altre cose. Nel registrare i vocaboli toscani ed i napoletani che ad essi rispondono, non abbiamo registrato ancora i modi di dire toscani, ma le voci delle quali essi son composti, rimandando alla voce napoletana, ne' cui paragrafi sono allogati i detti modi di dire. Così, POGGIAR LA LABARDA, non si do- e discorrerne di poi i paragrafi, DA, ma o Appoguiare, o Labar- che a queste veramente rispon-DA, e al paragrafo della voce dono. Ancora, quando dopo il manda, si troverà il detto modo G, allora il vocabolo dovrà esser in corrispondenza del napoletano Appoiare la libarda. Quando d'una medesima voce toscana si compongono molti modi dire, e questi non sono gran fatto dissimili dai modi di dire napoletani, abbiamo dalla voce toscana rimandato solamente alla voce napoletana, senza aggiungere numero di

paragrafo. Così, essendo molti i modi toscani composti della voce OCCHIO, e parimente molti i napoletani composti della medesima voce, abbiam registrato Occiio, e rimandato ad Occhio, senz'altro. Nel ricercare nel Catalago le voci toscane per sapere quali napoletane ad esse corrispondono, talvolta non si dee prender per proprie corrispondenti le voci napoletane che a lato a per via di esempio, volendo cer- quelle sono allogate, ma si ha a care il modo di dire toscano Ap- ricercar quella voce napoletana, vrà cercare Appoggiar la labar- dove si trovano allogate quelle napoletana Liburda, a cui si ri- vocabolo napoletano si trova un ricercato nelle Giunte. Finalmente, quando a lato ad una voce toscana se ne vedon registrate più napoletane, si ha a cercare in tutte quelle voci napoletane, essendo che talvolta avviene che un vocabolo toscano corrisponde a più napoletani.

|          |   |   |   |     |   | 1   |
|----------|---|---|---|-----|---|-----|
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     | • |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   | •   |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   | •   |   |     |
| 1        |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   | 1   |
|          |   |   |   |     |   | 1   |
|          |   |   |   |     |   | - 1 |
|          |   |   |   |     |   | 1   |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   | - 1 |
|          |   | • | • |     |   | - 1 |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   | • |   |     |   |     |
| <b>)</b> |   |   |   |     |   |     |
| <b>L</b> | • |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
| 7        |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   | • • |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
| 1        |   |   | • |     |   |     |
| 1        |   |   |   |     |   |     |
| ı        |   |   | • |     |   |     |
| 1        |   |   |   |     |   |     |
| I        |   |   |   |     |   |     |
| 1        |   |   |   |     |   |     |
| ı        |   |   |   |     |   |     |
| 1        |   |   |   |     |   |     |
| 1        |   |   |   |     |   |     |
| 1        |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
| 1        |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
| 1        |   |   |   |     |   |     |
| 1        |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
| ,        |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |
|          |   |   |   |     |   |     |

AC

A armacollo. A armacuollo G. Abaco. Abbaco G. A bardosso. A pelo. Abaruffarsi. Abbarruffarsi G. Abate. *Abbate* G. A bella posta. Espressamente. A bello studio. Espressamente. A bioscio. A traverso, De renza G. A biotto. A traverso. Abbachiere. Contabile. Abbachista. Contabile, Abbachista G. Abbacinare. Allucignare. Abbaco. Abbaco G. Abbadia. Abbazia G. Abbagliamento. Abbagliamento. Abhagliare. Abbagliare, Allucignare. Abbaglio. Abbaglio. Abbaino. Mantelletta, Suppegno. Abbaiare. Abbaiare G. Abballare. Imballare. Abballinare. Alzare S. Abbandonare. *Abbandonare* G. Abbarbagliare. Allucignare. Abbaruffare. Abbarruffarsi, Appiccicarsi 5 1 G. Abbassare. Abbassare G. Abbastanza. *Abbastanza* G. Abbate. Abbate G. Abbattere. Abbattere G. Abbatufiolare. *Ammaltugliare*. Abbazia. Abbazia G. Abbellimento. Abbellimento G. Abbellire. Abbellire G. Abbeverare. Abbeverare G. Abbeverato. Scolatura. Abbeveratoro, Gaiola 5 3. Abbigliare. Abbigliare. Abbiosciarsi. Ammosciare S. Abboccamento. Abboccamento G. Abboccare. Abboccare G. Abhominare. Detestare.

AB

Abbominevole. Detestabile. Abbondanza. Carreca, Grassa. Abbondare. Aonnare G. Abbordare. Abbordare. Abborracciare. Arronzare, Impacchiare. Abborracciare. Ammarronare. Abborracciato. Impacchiato. Abborrire. Delestare. Abbottonare. Altappare, Appuntare. Abbottonatura. Bottoniera. Abbozzamento. *Abbozzo*. Abbozzare. Abbozzare. Abbozzatura. Abbozzo. Abbozzo. *Abbozzo*. Abbracciamento. Abbraccio. Abbracciare. *Abbracciare* G. Abbraccio. Abbraccio G. Abbrancare. *Abbrancare* . Abbreviare. *Abbreviare* G. Abbreviatura. *Abbreviaturu* G. Abbronzare. *Abborrare*. Abbrostire. Abbrusiolire. Abbrustiare. Affiamare. Abbrustolare. Abbrustolire. A bello studio. Apposta. A bella posta. Apposta. Abile. Accuoncio, Capace. A bisdosso. A pelo. Abisso. Abbisso G. Ahitino. *Abbeliello*. Abito. Abbetiello, Abbito G, Abbigliamento G. Abituare. Abituare G. A bizzesse. A bizzesse. A bocca. A voce. Abolire. Abbolire G. Abrocare. Abbrucare. A buon mercato. A buon mercato. A capello. A ciammiello. A capriccio. Crapiccio § 2. Accadere. Combinare S.

Accassare. Acciassare G. Accanarsi. Incanarsi, Mperrarsi. Accanirsi. Incanarsi, Mperrarsi. Accapigliarsi. Abbarruffarsi G, Appiccicarsi § 1 G. Accappatoio. Camicio G, Spolverino. Accappiare. Neappare. Accapricciarsi. Azzellire § 1 G. Accarezzare. Accarizzare G. Accartocciare. Incoppare. Accasare. Accasare. Accasato. Accasato G. Accatarrare. *Accatarrare* G. Accatarrato. *Accalurrato* G. Accatastare. Nealqslare, Accatastare G. Accattabrighe. Appiccicatoro, Attaccabuglie. Accattare. Accattare. Accavalciare. Accavalcare G. A cavalcioni. A cosciacavallo. A cavalluccio. A uoglio. Accecare. Cecare, Naularaugre. Accecato. Nealarullato, Cecalo. Acceggia. Arcera. Accendere. Allummare, Appicciare, Esaltare. Accendersi. Avvamparsi § 3. Accendimento. Esaltazione. Accenditoio. Allummacannele. Accenditore. Lampionaro. Accendare. Arrancare. Accensione. Esaltazione. Accertarsi. Accertare (). Accessibile. Accessibile G. Accessione. Accesso § 2 G. Accesso. Accesso G. Accella. *Accella* G. Acchetare. Capace § 2, Accoiclare G. Acchiappare. Acchiappare, Incuppare. Acchiudere. Acchiudere G. Accia. Filato. Acciabattare. Ammarronare, Abbarrucare 5 1, Arronzare, Impacchiare, Acciavallare G. Acciabattato. Arronzalo, Impacchialo. Acciaccare. Acciuccure G. Acciacco. Acciacco. Acciaiato. Acciarato G. Acciaio. Acciaro G. Acciaiuolo. Acciarino, Fucile. Acciarino, Acciarino, Fucile. Acciaro. Acciaro G. Acciarpare. Abbarrucare § 1, Ammar-

ronare, Arronzare, Impacchiare. Acciarpatamente. Arronzatamente. Acciarpato. Arronzato, Impacchiato. Acciarpatore. Impacchiatore, Abbordalore. Acciaruolo. Fucile. Accidentalmente. *Casualmente* G. Accidente. Combinazione. Acciecare. Ncatarattare. Accincignare. Accorciare. Accapigliarsi. Attaccare § 2. Acciuga. Alice. Accordance Sonare & 6, Carriage & 3. Ficcare 5 2. Accoccolare. Accovarsi. Accoglienza. Cera s. Accollare. *Accollare* G. Accolto. Incontrare S. Accomodare. Acclargre G. Acconciamento. Accomodo. Acconciare. Piazzare, Acclarare 6, Toletta § 3, Patrone § 1, Allisciarsi (G. Acconciarsi. Allisciarsi G. Acconciatura. Pettinatura, Toletta 5 2. Acconcime. Accommodo. Acconcio. Camado § 1 e 2. Acconsentimento. Conzenzo. Acconsentire. Conzenzo 5. Accoppiare. Accoppiare G. Accorarsi. Accurare G. Accordarsi. Combinare, Concertare J. Accordo. Concierto S, Addata, Valuta S. Accorgersi. Travedere, Addonarsi. Accorto. Sperciante, Insinuante, Derilla Accosciarși. Accovarși. Accostare: Azzeccare S, Accostare G. Accostolato. A pizzi. Accostumato. Accostumato, Costumeto. Educato S. Accreditare. Accorsare G. Accreditato. Accorsato G. Accusa. Ricorso. Acino. Acino § 2. A chius' occhi. Occhio § 2. A contanti. Contante § 1. A cottimo. A lavoro e a piezzo. Acqua. Acqua. Acquaio. Iettaturo. Acqua morta. Morto § 3. Acqua benedetta. Acqua santa. Acquacedrataio. Acquaiuolo. Acqua di ragia. Acqua de raso.

Acqua dolce. Arqua dolce.

Acqua salmastra. Acqua salimastra

Acqua santa. Acqua sonta.

Acquavite. Acquavila G.

Acquazzone. Acqua grande.

Acquedotto. Connutto.

Acquerella. Acquarella.

Acquerellare. Acquarellare.

Acquerello. Acquarella § 2, Acquaia.

Acquerugiola. Acquarella.

Acquetare. Accoictare G.

Acquetta. Acquarella.

Acquicella. Acquarella.

Acquidotto. Connutto, Tufulatura.

Acquidoccio. Connutto, Tufulatura.

Acquietare. Capace § 2. Acquitrino. Acquarella.

Acquivento. Acqua e vento.

Acquolina. Acquarella, Sputazzella.

Acori. Rova.

Adagiato. Fraccomodo.

Adagino adagino. Accuoncio accuontio.

Adagio. Accumeio accumacio.

Addapaiato. Donaroso.

Ad armacollo. A tracollo.

Adatto. *Accuencio*.

Addenteliato. Presa.

Addirizzatura. Fila § 2.

Addobbare. Abbigliare.

Adoppiare. Addobbechiare S G, Addop-

piare G.

Addormentare. Addormire G.

Addormire. Addormire G.

Addosso. Cuollo § 9, Sopra § 1 G.

A digiuno. Diuno S.

Adirarsi. Corrivare, Impestarsi, Alle-

rarn G.

Adirato. Alterato.

A dirittura. Dirittura § 1.

A dispetto. A dispietto G.

Adizzare. Nierretare.

Adocchiare. Avvistare G. Addocchiare G.

Adoperarsi. Impegnarsi, Prestarsi G. Adornare. Abbigliare.

Afa. Afa.

Affaccendarsi. Frusciare § 2, Ametoi-

narsi S, Affacennarsi G.

Affaccendato. Nfaccentato, Affaccentato

G, Ammoinato G.

Affaccettare. Faccettare.

Affaccettato. Martellato.

A faccia a faccia. Fuccia § 6.

Affacchinare. Schiattare J.

Affacciarsi. Affacciarsi G.

Assamato. Affamato G.

Affannone. Intricante, Mpacciariello.

Affascinamento. *Ieliatu*ra.

Affascinare. *Jellare*.

Affatto. *Diametralmente.* 

Affatturamento. *Faltucchiaria*.

Affatturare. Affatturare.

Affatturazione. Fattucchiaria.

Afferrare. Agguantere, Incappare.

Affettare. Fellare, Affetture G.

Affettato. Affettato G.

Affettazione. Affettatura G.

Affettuoso. Carnale § G.

Affezionarsi. Affezionarsi G.

Affezionato. Incantato, Ncamarulo, Af-

fezionato G.

Affezione. Affezione G.

Affibbiare. Appuntare, Attoppare.

Affibbiatura. *Asolatur*a.

Affilare. Affilare.

Affilato. Profilato, Affilato, Cicinielli S.

Affilatura. Affilatura.

Affinare. Affinare G.

Affiocare. Abbrucare.

Affittare. Affittare. Assistato. Assistato.

Affillo. Affillo.

Affliggere. Desolare 5 2, Martirizza-

re, Ammiserire G. Afflitto. Nguaiato.

Afflizione. Desclazione.

Affogare. Affogare G., Annecrecare G.

Allogato. Uove J.

Affoliarsi. Affoliarsi G.

Affoltarsi. Affollarsi G.

Affondare. Affonnare G.

A forza. A forza.

Affratellarsi. Confidensa § 3.

Affrittellato. Uovo S.

Affrontare. Abbordare, Affrontare G.

Affronto. Affronto G.

Affumicare. Affumicare G.

Assumicato. Affumicato G.

A fiaccacollo. A rompecuollo G.

A fusone. Battaglions S.

Agente. Agente G.

A galla. A galla G.

Agevolezza. Agevolazione G.

Aggangherare. Appuniare.

Agghiacciare. Gelare 5 2, Atlassare,

Annevare.

Agghiacciate. Annevalo.

Agghiaccio. Iazzo. Agghiadare. Agghiaicre. Aggiacciare. Annevare. Aggio. Cambiatura. Aggirare. Imbrogliare S. Aggiratore. Imbroglione. Aggiustare. Acclarare G, Agghiusta-Aggomitolare. Arravogliare § 1. Aggradare. Accomodarsi § 2 G. Aggradire. Accomodarsi § 2 G. Aggraffiare. Aggranfare. Aggrampare. Aggrappare S, Aggranfare. Aggranchiare. Aggrancare. Aggrancato. Aggrancato. Aggrandire. Aggrandire G. Aggrappare. Aggranfare, Appendere S Aggravio. Aggravio G. Aggraziato. Aggraziato G. Aggricciarsi. Arricciare § 1 G, Azzellire § 1 G. Aggrinzare. Arrappare. Aggravogliare, Imbrogliare § 2. Aggrovigliato. Aggravogliato. Aggrumarsi. Aggrumire G. Aggrumato. Aggrumito G. Agguagliare. Apparare 5 1 G. Agguato. Mpostare § 1. Agguindolare. Matassa. Aghetto. Laccio § 1. Agiamento. Ritre G, Cacaturo G, Prevasa, Comodo. Agiato. Comodo S r e 2, Muscio S 2, Sciambrato, Fraccomodo. Agile. Agibile G. Agilità. Agibilità G. Agio. Comodo. A giorno. A giorno G. A giornata. A giornata. Agitare. Friccicare G. Agitazione. Apprenzione. Aglio. Aglio. Agnelletto, Agnellino, Agnello. Pecoriello. Agnellotto. Agnellotto G, Agnellino. Agnusdeo. Agnusdei. Ago. Aco, Lenguetta, Pungolo, Mascatura, Nasillo, Bilancia § 3. Agonia. Agonia G. Agoraio. Acarulo. Agresto. Agresia.

Agrume. Agrume G. A guazzo G. Agucchiotto. Aco S. Aguglia. Aguglia. Agugliata. Filo § 2. Augurio. Agurio G. Aguzzino. Aguzzino. Aguzzo. Appuntato G. A iosa. A bizeffic. Ainola. Porca § 2. Aia. *Aria*. Aiuola. Cascionetto. Aiutante. Fermo. Aiuto. Manoforte, Incoraggiamento. Aizzare. Nierretare, Allizzare. Ala. Scella. Alabarda. Libarda. Alari. Capofuoco. Albagia. Albagia G. Albagio. Arbace. Albagioso. Fumoso G. Alberelletto, Alberellino, Alberello, Alberellozzo. Alvariello. Albergare. Alloggiare G. Albergatore. Locandiere, Alloggiana taro G. Albergo. Locanda, Alloggiamento G. Albicocca. Spiccatoia, Crisomolo S. Albicocco. Crisomolo. Albugine. Nata. Albume. Bianco S, Uovo, Velinia. Alcoa. Alcuovo, Alcovo. Alcovo. Alcuovo. Ale. Scella. Alessifarmaco. Controveleno. Algoso. Alido, Neuvarito. Alice. Alice. Aliosso. Farinola. Alitare. Sburiare. Alla barba mia, tua, ec. Barba § 2 6 Allacciare. Attaccare. Allacciato. Ncannaruto. Alla fila. Fila § 2. Allagare. Allavaniare G. Alla improvvista. Antrasatia. Alla moda. Moda S. Allampanato. Cicinielli S. Alla non pensata. Anirasatta , Insepti Allargare. Aggrandire 5 2, Sfocen! Alla veletta. Allerta S. Alle forche. Funa 5.

Allegare. Gelare § 3.

Allegramente. Allegramente G.

Allegoria. Allegoria G.

Allentare. Mollare.

Allettare. Ncannarire.

Allevare. Educare.

Allibire. Cagliare G, Lingua 5 4.

All' improviso. Insaputa.

Allocco. Locco, Pappagallo.

Alloccone. Pappagallo.

Allodola, Allodoletta, Allodoluzza. Cucciarda.

Allogare. Piazzore.

Alloggiamento. Accampamento G.

Alloggiare. Alloggiare G.

Alloggio. Alloggio G.

Allucignolare. Allucignare 5 1.

Allucinare. Allucignare.

Allucinarsi. Nfanfarirsi, Nfoscare S.

Allucinato. Nfanfaruto.

Allupato. Allupato.

Almanco. Mmacaro.

Almeno. Mmacaro.

Alone. Giro G.

Altalena. Sancoliprevoli.

Alterato. Alterato.

Altercare. Altereare G.

Altetto. Allegro, Letificato.

Altezza d'animo. Eroismo.

Alticcio. Allegro, Letificato.

Altiero. Fumuso G.

Alto. Alto G.

A lungo andare. A lungo andare G.

Alunna. Educanda.

Alzare. Alzare, Allertare, Accorciare.

Amabile. Interessante § 1.

A macca, A macco. Battaglione 5.

A mala pena. A malappena G.

A mal cuore, A malincorpo, A malincuore. Core 5 3.

Amandoria. *Ammennola* 5.

A mano. A mano

A mano manca, A mano stanca. A mancina.

Amante. Innamorato, Egoista.

Amanuense Copista.

Amanza. *Innamorata*.

Amarasca, Amarasco. *Amarena*.

Amareggiare. Desolare 5 2, Amareggiare S.

Amarezza. Desolazione.

Amarezzato, Amarizzato. Marmoresco, Onnato.

Amarina, Amarino. Amarena.

Amatita. Toccalapis.

Ambascia. Abbasca.

Ambiadura. *Portante.* 

Ambidestro. Mancino G.

Ambiguo. Equivoco.

Ambio. Portante.

Amicizia. Rapporto.

Amido. *Posema*.

A misura di carboni, A misura di crusca. Cravone § 1.

Ammaccamento. Ammaccatura.

Ammaccare, Ammallare, Acciaccare G.

Ammaccatura. Ammaccatura.

Ammaliatrice. Fattocchiara.

Ammagliare. Attaccare § 1.

Ammainare. Ammainare.

Ammalaticcio. Acciaccato.

Ammaliamento. Fattochiaria.

Ammaliare. Affatturare.

Ammaliato. Affatturato. Ammaliatura. Fattocchiaria.

Ammantellare. Arravogliare § 3.

Ammartellato. Patito §

Ammassare. Ammassare. Ammatassare. Ammatassare.

Ammattonare. Mattonare.

Ammattonato. Mattonato, Parimento.

Ammiccare. Fare § 47, Zenniare G.

Ammirazione. Enlusiasmo.

Ammiserare, Ammiserire. Ammiserire G.

Ammitto. Ammitto.

Ammogliare. Accasare, Nzorare.

Ammogliato. Accasato G.

Ammollare. Spognare.

Ammollativo. Emolliente.

Ammolliente. Emolliente. Ammollitivo. Emolliente.

Ammontare. Ammontonare G.

Ammonticare. Ammontonare G.

Ammonticchiare. Ammontonare G.

Ammonticellare, Ammonzicchiare. Ammontonare G.

Ammorsellato. Spezzatiello.

Ammutire. Lingua § 4.

Ammotolire. Lingua § 4, Cagliare G.

Amo. Amo.

Amore. Commedia § 3, Egoismo.

Amorevole. Obbligante, Diffusivo, Carnale G.

Amorevolezza. Carizzo.

Ampolla. Acetiera, Carrafella, Agliaro.

Ampollina. Carrafella.

Ananas, Ananasse. Nanasso.

Ancudine. Ancudine.

Andare. Andare, A traverso, Incenziare, Curiosare, Corpo § 6, Bene § 8 G., Nzuocolo, Mondo § 8, Orologgio.

Andato. Iuto.

Andatoia. Retenella.

Andito. Corridoio, Passello S.

Anelare. Allancare.

Anellino. Ricordino G.

Anello. Aniello G, Chiave § 5, Di-tale.

Ansanare. Incenziare.

Angariare. Angariare G.

Angheria. Angaria G.

Angheriare. Angariare G.

Augina. Angina S.

Anguilla. Capetone, Anguilla G.

Anice. Anisi G, Anesielle G.

Anima. Anima G, Formella, Ammennola.

Animo. Eroismo, Uscire § 5.

Anitra. Anitra.

Annacquare. Adacquare § G.

Annaffiare. Adacquare G.

Annassiatoio. Adacquaturo.

Annasare. Osemare, Uosimare.

Annegare. Annegare,

Annodare Annodicare G.

Annoiare. Frusciare § 1, Seccare § 3, Sfastidiare, Stancare.

Annoiato. Sfastidiato.

Annottarsi G.

Annoverare. Contare.

Ansante. Abbascuso.

Ansare. Abbascare, Allangare, Affannare, Manteciare S.

Ansia, Ansietà. Anzia G.

Ansioso. Anzioso G.

Anticamera. Anticamera.

Antifarmaco. Controveleno.

Antipasto. Antipasto.

Antipatia. Antipatia.

Antiporta. Antiporta.

Antrace. Tracena.

Avulare, Anulario. Dito.

A occhio e croce. Occhio § 13.

A opera. Operato.

A passo lento. A passo lento G,

A passo a passo. Passo passo, A passo lento G.

Apatia. Apatia G.

Apatista. Apata G.

Ape. Apa.

A pelo, A pennello. A ciammiello.

A pentolino, A pentolo. A cavalluccio.

A perpendicolo. Chiummo S 2. A piè, A piedi. A piedi G.

A piombino, A piombo. Chiummo §2

A piè pari. Piedi, A piedi chiuppi 6.

A posta. Apposta, Espressamente.

Apostema. Postema.

A posticcio. A posticcio G.

Appaiare. Apparare G.

Appallottolare. Appaglioccolare G.

Appaltare. Appaltare G.

Appaltato. Appaltato G, Abbonato.

Appaltatore. Fornitore, Impresa, la pressario, Appaltatore G, Partitare

Appalto. Fornitura, Impresa, Partile.

Abbonamento, Appalto.
Appannare S.

Apparecchiato. Affilato G.

Apparentarsi. Confidenza § 3.
Apparere, Apparire. Comparire § 3.

Appariscenza. Comparenza.

Appartamento. Quarto 5 3, Apparamento.

Appartarsi. Appartarsi G.

Appartato. Appartato G.

Appartenersi. Incumbere.

Appassare. Ammosciare, Appassoliare

Appassato. Appassoliato G.

Appassire. Ammosciare, Appassoliare 6

Appendere. Appendere G.

Appeso. Appeso G.

Appestare. Appestare G.

Appetito. Appetito. Appia. Alappia.

Appia. *Ausppia.* Anniestrarsi *Avve* 

Appiastrarsi. Azzeccare 5 1 G.

Appiastricciarsi, Appiastriccicarsi.

zeccare § 1 G.

Appiastro. Erba S. 2. Appiattare. Neaforchiare.

Appiccagnolo. Appennitore.

Appiccare. Carriare § 3, Attaccare 6
Appiccarsi G, Appendere G, A:=

care, Mettere 5 5, Sanare 5 6.

Appicciare. Appicciare, Allummare, E zeccare.

Appiccicarsi G.

Appigionare. Locare, Affillare.

Appigionasi. Siloca.

Appitito. Appetito.

Appiola, Appiolina. Alappia.

Applaudito. Incontrare S. Appoggiare. Libarda S. Appollaiare. Ammasonare.

Apporre. Nominare S, Indovinare G.

Apporsi. Ingannare § 1.

Appostare. Spia § 4, Postiare, Avvistare G.

Apprensione. Apprensione. Apprestare. Apparecchiare G.

Apprezzare. Prezzare. Approvare. Abbonare.

Appuntare. Puntare, Appuntare S.

Appuntatura. Pontatura. Appurare. Appurare G.

A punta di diamante. Diamante S.

A quattr'occhi. Occhio § 12.

Aquedotto, Aquidotto. Tufolatura.

Aquilone. Cometa.

Arancia. Celrancolo, Portogallo.

Arancio. Portogallo.

Arare. Sorcare, Filare § 2, Panno § 7.

Archetto. Arco.

Archiatro. Protomedico. Archibugetto. Scoppella.

Archibugiare. Fucilare.

Archibugiata. Scoppettata, Fucilata.

Archibugio. Scoppetta, Fucile.

Archibusata. Scoppettata, Fucilata.

Archibusiera. Saettera.

Archibuso. Scoppetta, Fucile.

Archimandrita. Guardiano.

Architrave. Architrave.

Arcinfanfaro. Arcinfanfaro.

Arcione. Sella.

Arcobuso. Scoppetta.

Arcolaio. Maiassa, Argatella.

Arcuccio. Chirchio 5 G.

Ardiglione. Fibbia, Puntale

Ardito. Avantaggiato, Franco, Azzar-

danle G.

Arenare. Arrenare.

Argano. Manganiello.

Argentiere. Argentiere.

Argento vivo. Arteteca.

Argilla. Creta.

Aria. Aria.

Aringa. Arenga.

Arista. Filetto.

Arlecchino. Arlecchino G.

Armadio. Stipo, Scanzia.

Armadura. Armatura.

Armaiuolo. Armiere.

Armario. Stipo, Scanzia.

Armatura. *Armatura*.

Armeggeria, Armeggiamento. Manopra.

Armeggiare. Sconnettere.

Armeggiata. Manopra. Armento. Morra.

Armilla. Braccialetto.

Arnese. Mobile. Arnia. Alveare.

Aromatario. Speziale.

A rompicollo. A rompecuollo G.

A rovescio. Alla smerza G.

Arpia. Ianara S.

Arpicordo. Cembalo G.

Arpione. Sciva. Arra. Caparra.

Arrabbattarsi. Frusciare § 2.

Arrabbiare. Arraggiare G.

Arrabbiato. Arraggiato.

Arrassare. Arrassare, Acciassare.

Arrampicarsi. Appendere § G.

Arrangolare. Dannare, Impestarsi, Ngri-

farsi.

Arrappare. Arraffare.

Arrredare. Equipaggiare. Arredato. Equipaggiato.

Arredo. Messa § 5.

Arrendevole. Ceniero.

Arrestarsi. Mpontarsi. Arresto. Arresto 5 1 G.

Arri. *Arre*.

Arricciare. Arricciare § 1 G, Capillo

§ 2 G, Arricciore, Increspare S.

Atricciato. Increspatura.

Arricciatura. Arricciatura G, Increspatura.

Arriffare. Riffare.

Arrischiante. Azzardante G.

Arrischiare Arresecare, Arrisecare, Azzardare G.

Arrischiato. Azzardato.

Arrischievole. Azzardante.

Arrisicare. *Arrisecare* (.

Arrivare. Arrivare.

Arrocchiare. Pallone § 3.

Arrolare. Arrollare G.

Arroncigliarsi. Arroncigliarsi G.

Arrossare. Allummare S.

Arrostire. Arrostere G.

Arrostito. Arrostito G.

Arrosto. Arrosto G. Arrotare. Ammolare.

Arrotatura. Ammolatura G.

Arrotino. Ammolaforbici.

Arrovellare. Dannare, Ngrifarsi G. Arrovesciare. Abbotecare G, Smerzare. Arrovesciato. Spernacchiato. Arrugginire. Arrugginire G. Arrugginito. Arrugginito G. Arsenale. Arsenale, Cantiere. Arso. Asciutto G. Arte. Carriera § 2. Artefice. Fabbricante, Artigiano G. Artiere. Artigiano. Artificio. Marcangegna. Artificioso. Marcangegnuso, Speculauvo. Artigiano. Artigiano G. Arzanà, Arzanale. Arsenale. A salvamento A salvamento G. A sbiescio. De renza. A scavezzacollo. A rotta de cuollo. A scancio. De stiaso G. A scacchi. A schiacchi G. Asce. Ascia. Ascella. Sottatillico. A scelta. A scelta G. Ascesso. Accesso § 3. A schiancio. De sbiaso G, De squincio. Ascia. Ascia. Asciolvere. Colazione, Marenda, Marendare. Asciugare. Asciultare. Asciugare il bucato. Colata 5 7. Asciutto. Asciulto G, Asciultezza G. Ascrivere. Ascrivere G. A sghembo, A sghimbescio. De renza. A synembo. De renza, De squincio. Asima. Asema, Affanno. Asinaio. Ciucciaro. Asino. Ciuccio. Asma. Affanno, Asema. Asmatico. Asemuso G. Asolare. Sburiare. Asolo. *Sburiata.* A spada tratta. A spada tratta G. Asparago. Sparaci. Aspera arteria. Cannarone. Aspersorio. Aspersorio G. Aspettare. Aspettare G. Aspettativa, Aspettazione. Aspettativa G. Aspetto. Ncornatura, Abbordo G. A spilluzzico. A schizzo a schizzo G. A spina pesce. A zichi zachi G. A spizzicone. A schizzo a schizzo G.

Aspo. Trapenaturo, Matassa.

Asprino. Asprina. Aspro. Disobbligante, Critico. Assaggiare. Assaggiare G. Assaggio. Assaggio G. Assalimento. Assallo G. Assalire, Assaltare. Assaltare G. Assalto. Assalto G. Assaporare. Assaporare G. Assassinare. Assassinare G. Assassino. Brigante G, Assassino G. Asse. Asso §, Fella §. Assegnare. Assignare. Assegnato. Assignato. Assenso, Assentimento. Conzenzo. Assentire. Conzenzo S. Assenzio. Nascienzo. Assetato. *Assetato*. Assettare. Arremediare, Arresidian Assevare. Sperire G, Insivare. Assicella. Tavoletta S. Assillo. Mosca § 1. Assito. Ntelatura, Intavolato. Assiuolo. *Ascio* G. A880. A880. Assolvere. Dare 5 16. Assordare, Assordire. Naordire. Assottigliare. Assottigliare G. Assunto. *Impegno*. Astante. *Piazzavivo*. Astemio. Astemio. A stomaco digiuno. Alla dissa G. Astrologare. Strologare. Astrologo. Strologo. Astruso. Speculativo. Astuccio. Stucchio. A studio. Espressamente. Astuto. Marcangegnuso, Lazzaro 51 Marpione. A suolo a suolo. A solaro a solaro G. A tasto, A tastone. A tenione G. A tempo. Interinamente. A tentone, A tentoni. A tentone G. A traverso. A traverso. Attaccare. Attaccare, Attaccature 5. Attaccaticcio. Azzeccuso. Attaccatura. Attaccatura S. Attanagliare. Tenagliare. Attapinare, Attapinarsi. Ammiserire 6 Atteggevole. Friccicariello. Atteggiare. Friccicare § G. Attendamento. Accampamento G. Attenenza. Relazione, Rapporto. Attenersi. Mantenere § 1.

Atti. Mistero.

Atticciata. Maiateca 5 2.

Atticciato. Chiantulo, Torrulo.

Attignere. Tirare § 10.

Attillato. Assentato.

Attillatura. *Milorderia*.

Attillatuzzo. *Milordino.* 

Attivo. Sperciante G.

Attizzare. Allizzare.

Atto. Vruoccolo G.

Attondare. Attonnare.

Attonito. Interdetto, Incantato.

Attorciare. Altorciare G.

Attorcigliare, Ntorcigliare, Attorciglia-

re G.

Attortigliare, Attorcigliare G, Allucignare S 1, Arravogliare S 1 e 2.

Attoscare. Nossicare.

Attoso. Misterioso, Vrucculuso G.

Attossicare. Avvelenare 5 1 G, Ntossicare.

Attraente. Interessante S 1.

Attrappato. Ciunco.

Attrattiva, Attrattivo. Interesse § 3.

Attratto. Ciunco.

A tu per tu. A tu a tu G.

A uso. A uffo G.

Augnatura. Meccia.

Augurio. Aurio G.

Auncinare. Storzellarsi G.

Auncinato. Storzellato G.

Aunghiatura. Meccia.

Aurata. *Aurata*.

Austero. Turdo.

Autenticare. Legalizzare.

Autenticazione. Legalizzazione.

Autorità. Influenza.

Ava. Vava.

Avanzaticcio. Rimasuglia.

Avanzo. Scampolo.

Aveilana, Aveilano. Nocella. Avere. Fortuna, Finanze S 2.

Avola. Yava, Nonna.

Avo. Vavo, Nonno.

A voce. A voce.

Avolo. Nonno.

Avvampare. Avvampare G.

Avvantaggiare. Avantaggiare G.

Avvantaggio. Avantaggio.

Avvedersi. Addonarsi, Travedere.

Avveduto. Deritto, Sperciante.

Avvelenare. Avvelenare G.

Avvenente. Aggraziato § 1, Assan-

gualo G.

Avvenimento. Combinazione.

Avvenire. Combinare S.

Avventore. Accorto.

Avventurato, Avventuroso. Auriuso G.

Avviamento. Carriera § 1.

Avviare. Abbiare, Stradare.

Avviato. Abbiato, Stradato.

Avvilire. Abbassare § 1 G. Avvilupparsi. Mbrogliarsi.

Avvinazzarsi. Arracchiarsi G.

Avvinazzato. Arracchiato G.

Avvistare. Avvistare G.

Avvocato. Avvocato G, Pagliella.

Avvolgere. Arravogliare.

Avvolpacchiarsi. Mbrogliarsi.

Avvoltolarsi. Imbroscinare.

· Azzeruola. Lazzarola.

Azzimare. Sceregare § 2, Ngrattinar-

si, Mposemarsi S.

Azzimato. Ngrattinato, Mposemato S.

Azzimo. Ammazzaruto.

Azzoppare. Azzoppare G.

Azzustamento. Appiecico G.

Azzustarsi. Allaccare \$ 2, Sciarrare,

Abbarruffarsi G, Appiccicarsi § 1 G.

Azzurro. Celeste.

Babbaccio. Babbaccione, Cetrulo S, Marmolla. Babbeo. Stupido, Cetrulo S. Babbuassaggine. Scemità. Babbuasso. Cetrulo S, Marmotta. Bacare. Caroliare. Bacaticcio. Verme § 3. Bacato. Caroliato, Verme 5 3. Baccalà, Baccalare. Baccalà. Baccano. Birbia. Baccello. Scorza, Ngongola. Baccellone. Cetrulo S, Marmotta, Nzierto S. Bacchetta. Bacchetta. Bacchettina. Mazzariello. Bacchettone Bizzuoco, Cuollo § 1. Bacchettoneria. Santocchieria, Bizzoche-Tia. Bacheca. Vetrina. Baciamano. Baciamano G. Baciapile. Bizzuoco, Cuollo 5 1. Baciare. Vasare, Baciare G. Bacile, Bacile, Vacile. Bacinetto. Carrafella § 1. Bacino. Bacile, Bilancia S 1, Vacile. Bacio. Vaso. Baciozzo. Baciozzo, Vasillo. Baco. Agnolillo, Verme. Badaloccare. Ntalliars. Badia. Abbazia G. Badigliare. Alare. Badiglio. Alo. Badile. Vanga. Bassi. Mustaccio. Bagaglie, Bagaglio. Equipaggio § 1. Bagattella. Ioia, Freddura. Bagattelliere. Bagattellaro, Ciarlatano. Baggeo. Stupido. Bagnare. Infondere. Bagnarola. Bagno § 1 G. Bagnatura. Bagno § 2 G. Bagno. Galera, Bagno G. Bagnuolo. Bagnuolo G. Baia Bubbola, Ioia.

Baio. Baio G.

Baione. Cuffiatore. Baionetta. Baionetta G. Balaustrata. Balaustrata G. Balauste, Balaustre, Balaustri. Grande 1 2. Balbettare, Balbutire. Intoppare. Balcone. Balcone. Baldacchino. Palio, Baldacchino G. Balena. Balena G. Balenare. Trabballare, Lampare. Baleno. Lampo. Balestriera. Saettera. Bàlia. Bàlia G, Mammazezzelle, No triccia. Balla. Balla. Ballare. Ballare G. Ballotta. Allessa, Castagna § 3, Vallens. Baloccare. Ntalliare. Balocco. Pazzia § 4. Balogia. Allessa, Castagna 5 3. Balogio. Allessa 5. Balordaggine. Irregolarità, Scemità. Balordo. Messere § 2, Stupido. Balusante. Miope. Balza. Podea, Filoscio. Balzana. Falbalà, Podea. Balzano. Balzano G, Glorioso. Balzello. Imposizione. Bambagia. Cottone. Bambagina. Vammacella. Bambola. Pupala. Bamboliata. Ragazzata. Banchetto. Banchetto G. Banco, Bancone. Bancone. Banda. Squatrons. Bandella. Frontizza. Banderaio. Bannarale, Tapezziere. Banderuola. Bannariola. Bandiera. Bannera, Paviglione. Bandita. Bannita. Bando. Affisso G, Pubblicazione. Bandoliera. Bandoliera. Bandolo. Capo § 5. Bara. Vara.

Baracca. Barracca.

Baracchiere. Barraccaro.

Barare. Mpallare.

Barattare. Cambio, Cambiare.

Baratteria. *Mbroglia*. Barattiere. *Campatore*.

Barattolo. Barattolo.

Barba. Barba G.

Barbagianni. Facciommo.

Barbare. Sonare § 6, Ficcare § 2.

Barbazzale. Vgrvazzale.

Barbiere. Barbiere G.

Barbogio. Nzallanuto.

Barbone. Cane § 1.

Barbucino. Sbarbalo.

Barca. Scafo, Lancia 5. Barcaiuolo. Scafaiuolo.

Barchetta. Lancia S, Scafa.

Barcollare. Arrolecare & G, Abboleca-

re § G, Traballare.

Barda. Varda.

Bardella. Vardella, Varda.

Bardelletta. Vardella.

Bardellone. Vardella § 2.

Bargiglio, Bargiglione. Centra S, Var-

vazzale 5.

Bariglione. Bottazzo, Cognetta.

Bariglioncino. Cognettella.

Baro. Campatore, Chiappo S 1, Ma-

riuolo § 2.

Barusta. Appiccico, Barrussa.

Barullo. Bazzariota.

Barzelletta. Barzelletta G.

Basette. Mustaccio, Baffo.

Basettini. Mustacciello. Basettoni. Mustaccione.

Basilico Vasenicola.

Basire. Scevolire.

Bassetta. Bassetta G.

Bassilico. Vasenicola.

Basta. Nchimmalura, Nchimmare.

Bastardella. Marmitta.

Bastardo. Mulo § 1.

Bastimento. Bastimento G.

Basto. Groppa G, Mmasto.

Bastonare. Varriare 5, Mazziare.

Bastonata. Varrata § 1.

Bastonatura. Varriata, Battaria.

Bastoncello. Bastoncino.

Bastone. Varra J, Bastone.

Bastracone. Vastasone.

Batista. Battista.

Batocchia. Battaglio.

Batosta. Tiritosta, Contrasto.

Batostare. Mparoliarsi G, Contrastare.

Battaglia. Battaglia. Battaglio.

Battaglione. Battaglione.

Battello. Schifo G.

Battere. Battere, Adacciare, Allippare, Scognare, Scotolare, Sole § 3, Varriare, Fucile § G, Denti § 2, Di piatto.

Battersela. Filare § 3. Scappare, Assarpare § G., Fare § 2 G.

Battezzare. Valliare. Batticuore. Schianto.

Battifuoco. Fucile.
Battisoffio, Battisoffiola. Schianto.

Battista. Battista.
Battistero. Battisterio.
Battito G.

Battitore. Tiratore.
Battitura. Mazziata, Varriata, Mazziata, Batteria, Scogna, Scotoliata.

Battuto. Confrate.

Batuffolo. Mattuoglio, Scupolo, Stuppolo.

Bau. Mammone.
Baule. Bauglio.
Bava. Vaviglia.
Bavero. Bavaro.

Baverone. Cappotto § 4.

Bavoso. Bavoso. Bazza. Sguessa.

Bazzecola. Merdaria S, Mbroglia S. Bazzicatura, Mbroglia, Baz-

zica G.

Bazzicare. Bazzicare G.

Bazzotto. Uovo S, Incerato S.

Be. Mbe G.

Beccaccia. Arcera. Beccafico. Fucetola.

Beccaio. Caprellaro.
Beccamorto. Schiallamorto.

Beccamorto. Schiallamorto, Beccamorto. Beccare. Pezzoliare G, Impazzarsi.

Beccaro. Caprettaro, Chianchiere.

Beccatello. Gattone G.

Beccatoio. Mangiatora S, Tiraturiello S.

Beccheria. Caprettaria, Chianca.

Becchetti. Orecchielle.

Becchino. Schiattamorto, Beccamorto G.

Becco. Cornuto, Fila § 16, Pizzo, Papparicotte.

Befana. Coccovaia, Scigna, Scirpia, Smorfia S.

Beffa. Corrivo.

Bessare. Custare S, Gabbare.

Besania. Besania G.

608 Bel cero. Ndorcia §, Damerino. Bel susto. Ndorcia. S. Belletto. Cuoncio, Lota, Rossetto. Bellico, Bellicolo. Vellicolo.

Belliconchio. Stentino §, Vellicolo §.

Bello. Bello G, Bello e fatto.

Belo. Belo G.

Bene andata. Bonamano.

Bencreato. Educato S.

Bene. Bene G.

Ben educato. Educato S.

Benedire. Benedire G. Benefattore. Benefattore G.

Benefico. Umano 5.

Benestante. Benistante G.

Benevolenza. Benevolenza G.

Benevolo. Diffusivo.

Beni. Fortuna.

Benservito. Benservi.

Ben tenuto. Ben tenuto G.

Ben tornato. Ben tornato G.

Ben trovato. Ben trovato G.

Ben venuto. Ben venuto G.

Ben voluto. Ben voluto G.

Bere. Bevere, Moccare § 1 e 2, Scennere.

Berlingaccio. Giovedi di murzillo.

Berlingaccino, Berlingacciuolo. Giovedi de' pare nti.

Bernoccolo. Cuorno § 6, Fica § 15, Vruognolo.

Bernoccoluto. Ntruppecuso.

Berretta, Berrettina, Berrettino. Barretta, Coppola.

Berrettuccia. Barrettino.

Bersaglio. Schiacco.

Berteggiare. Commeddia § 2.

Bertuccia, Bertuccio, Bertuccino. Scigna.

Bessaggine. Scemità.

Bestemmia. Scongiuro, Iastemma G.

Bestemmiare. Nciarmare S, Scongiurare, Iastemmare G.

Bestia. Corrivare.

Bettola. Cantina § 1, Taverna.

Beveraggio. Veveraggio, G.

Beveratoio. Gaiola § 3, Veveturo.

Bevere. Bevere.

Beverone. Veverone G.

Bezzicare. Pizzicare, Pezzecare, Pezzoliare G.

Bezzicato. Pezzolialo G.

Bezzicata, Bezzicatura. Pizzico.

Biacca. Celese, Bianchetto.

Biancastro. Biancastro G.

Bianchetto, Bianchiccio. Biancastro G.

Bianco. Uovo S, Bianchetto.

Biancomangiare. Biancomangiare G.

Biasciare, Biascicare. Ammagliecare.

Biasimare. Criticare.

Biasimatore. Criticante.

Bica. Gregna.

Bidello. Bidello G.

Bieta, Bietola. Fogliamolla.

Bietta. Zeppa.

Bigatto, Bigattolo. Campa.

Bighellone. Cetrulo S, Dissipato, Marmolla.

Bigherino, Bigheruzzok. Pezzillo, Puntina.

Bighero. Pezzillo.

Bigio. Cennerino, Criscio.

Bigoncia. Tiniello, Cupiello, Copello.

Bigoncina. Timello.

Bigonciuoletto. Catillo, Tiniello.

Bigonciuolo. Cato, Tiniello.

Bigotto. Cuollo § 1, Bizzuoco.

Bilancetta. Valanzella.

Bilancia. Valanzone, Bilancia.

Bilanciare. Bilanciare G.

Bilancina. Valanzella.

Bilancino. Valanzella G.

Bilancio. Bilancio G.

Bille bille, Billi billi. Tetë tetë.

Bimbo. Ninno G.

Binato. Gemello.

Bindolo. Centimolo.

Bioccolo. Cerro S.

Birba. Malandrino.

Birbante. Canaglia & G., Birbante G. Malandrino.

Birbanteria. Birbonata G.

Rirbonata. Birbonata G., Bricconata G.

Birbone. Canaglia & G., Birbante G. Malandrino.

Birboneria. Bricconata G. Birbonata G.

Birra. Birra.

Birraglia. Sbirraglia.

Birro. Sbirro.

Bisaccia. Vesaccia.

Bisbetico. Pazzuoteco G, Glorioso.

Bisbiglio. Susurro.

Biscaccia. Gamorra.

Biscaiuolo. Gammurista.

Biscazza. Gamorra.

Biscazzare. Spetiare.

Biscazziere. *Gamurris*la.

Bischerellino, Bischerello. *Pirolello*.

Bischero. Pirolo.

Biscottare. *Nuescottare*.

Biscottato. Nvescottato.

Biscottino. *Biscottino , Zengarda*.

Biscotto. Galletta, Nvescottato.

Bisegolo. *Bisecolo*.

Bislacco. *Glorioso* , *Pazzuotec*o G.

Bisogno. Circostanza § 2, Esiggenza.

Bisticciamento. *Appiccico* G.

Bisticciare. Sciarrare, Appiocicarsi § 2

G, Mparoliarsi G, Contrastare, Sbat-

tagliare, Sciarrare G.

Bitorzo, Bitorzolo. Vruognolo.

Bitorzoluto. Ntroppecuso.

Bizza. *Mbizza.* 

Bizzarro. *Addorus*o 🖇 1.

Bizzoco. Bizzuoco.

Blandizia. Ciancetiello.

Boaro. Guardiano 5.

Bocca. Martello, Musso, Bocca G, In-

cantarsi, Cacciare § 2 G, Forno § 1.

Boccale. *Bucale*.

Boccata. Moccons.

Boccetta. Carrafina S.

Boccheggiare. Boccheggiare G.

Bocchetta. *Scudo*.

Bocchina, Bocchino. Mussillo.

Boccia. Botteglia, Mazzuoccolo.

Bocciolo. *Cannuolo*.

Bocciuolo. Mazzuoccolo.

Boccolica. Buccolica G.

Bocconcino, Bocconcetto, Bocconetto,

Boccconettino. Morzillo.

Boccone. Morso.

Bociare. Vocetiare, Cannicchio S.

Bosonchiare. Mbrosoliare.

Bosonchino. Mbrosoliatore.

Boglio. Buglio.

Bolla. Mbolla, Campanella.

Bolle, Bollicelle, Bollicine. Sfoco.

Bollicella, Bollicino. Brusciolo G.

Bollicina. Mbolla.

Bollimento. Vullo.

Bollire. Bollire.

Bollo. Bollo G.

Bolsaggine, Bolsina. Bulzia.

Bolso. Bulzo.

Bolzonata. Cagliosa.

Bomba. Mbomma.

Bombardiera. Cannone.

Bombardiere. Artigliere.

Bombo. Mbrumma, Brumma G.

- Bonaccia. Bonaccia G.

Bonchio. Vruognolo.

Boncinello. Mappa.

Bonificare. Bonificare G.

Borbottare. Mbrosoliare.

Borbottino. Carrafonciello.

Borchia. Susta S.

Bordaglia. Marmaglia, Scamonea S.

Bordo. Bordo § 1 G.

Bordone. Pellegrino S, Sbordone, Ba-

stone. Peruni.

Borea. Boria G.

Boria. Boria & G., Sboria G., Sboratto.

Borioso. Borioso G, Fumuso G.

Borratello, Borroncello. Vallonciello.

Borraccia. Borraccia S.

Borraccina. Borraccia S, Vurraccia S.

Borraggine, Borragine, Borrana. Bor-

raccia, Vurraccia.

Borro, Borrone. Vallone.

Borsa. Borza.

Borsaiuolo. Mariuolo 5 2.

Borsetta, Borsellino, Borsello, Bor-

siglio. Vurzella, Vurzillo.

Borzacchino. Bordacche.

Bosso, Bossolo. Avusciolo.

Bossoletto. Bussoletto.

Botta. Botta, Botta G, Perepessa G,

Granavuottolo.

Bottaio. Bottaro G.

Botte. Rotte.

Bottega. Poteca, Caffé G.

Bottegaio. Polecaro, Accordo.

Botteghetta, Botteghina, Botteghino,

Botteguccia, Botteguzza. Poleghino,

Poteghella, Cascetta § 2.

Bottonatura. Bottoniera.

Bottoncino. Bottoncino G.

Bottone. Bottone G., Mazzuoccolo.

Bottoniera. Bottoniera.

Bozza. Abbozzo S, Borro, Bozzetto,

Macchia G.

Bozzo. Cormuto 5.

Bozzolo. Follero.

Bracciale. Vracciale.

Braccio. Braccio G.

Bracco. Cane § 2.

Brace. Cravonella, Vrasa.

Brachetta. Brachetta.

Brachiere. Vrachiere.

Brachieraio. Vracheraro.

Braciaiuolo. Carbonaro, Cravonella S.

Braciera, Braciere. Braciera. Bracino. Cravonaro. Braciuola. Braciola. Braghiere. Vrachiere. Brama. Golio. Bramosia. Ansia. Bramoso. Arrapato G. Branca. Classe, Tesa, Vranca. Brancicare. Squangiare. Branco. Maniala. Branda. Branna. Bravaccio, Bravazzo, Bravazzone. Sbafante, Spaccone, Guappone, Bruttone. Bravare. Bravare G. Bravata. Guapperia, Guapponeria, Sbafanteria, Bravata G. Braveria. Guapperia, Guapponeria, Sbafanteria, Spacconeria, Sparata. Bravo. Guappo, Bravo § 1. Bravone. Bruttone G, Guappone. Bravura. Bravura G. Breccia. Vreccia. Breviario. Officio S 1, Ufficio S 1. Briaco. *Imbriaco.* Briacone. Imbriacone. Bricco. Cocoma. Briccone. Canaglia & G, Briccone G, Malandrino. Bricconeria. Bricconata G. Briciola, Bricioletto, Briciolino, Briciolo. Frecola, Mollica. Bricioletta, Briciolina. Mollichella. Briga. Interesse § 1. Brigantino. Brigantino G. Brigarsi. Incaricarsi, Interessarsi § 1. Brigidino. Coccarda, Nocchetella. Briglia. Vriglia. Brigliaio. Vrigliaro. Brillo. Allegro, Legittimo S, Letificato, *Arracchiars*i G. . Brina, Brinata. Mascata, Serena. Brindisi. *Brindis*i G. Brivido. Gricciore. Brocca. Langella. Brocco. Ingarrare § 1, Nieppolo. Broccolo. Broccolo. Broccoloso. Neppoloso. Broccone. Spalatrone. Broccoso. Neppoloso. Broda. Nzuocolo. Brodaio, Brodaiuolo. Brodaro: Brodetto. Brodetto, Nzuocolo, Spezzatiello. Brodo. Brodo, Spezzatiello.

Brodoloso. Brodoso G. Brogliare. Intricare S. Broncio. Musso § 3. Brontolare. Mbrosoliare. Bronzino. Bronzino G. Bronzo. Bronzo G. Bruciata. Castagna § 2, Verola. Bruciataio. Castagnaro. Brucio. Campa. Bruciolo. Campa, Pampuglia. Bruco. Campa. Brulotto. Brulotto G. Brunazzo, Brunetto. Brunollo G. Brunire. Inbrunire. Brunitojo. Mbrunituro. Brunitore. Mbrunitore G. Brunitura. Imbrunitura. Bruno. Bruno G, Lutto. Brunotto, Brunozzo. Brunotto G. Brusco. Spruoccolillo. Bruscolo. Nieppolo, Spruoccolillo. Bua. Buog. Bubbola. Bubbola. Bucare. Perciare. Bucatino. Colatella. Bucato. Colata, Palinodia. Buccia. Pellecchia §, Scorza. Bucciolina. Pellecchia. Bucciolo, Bucciuolo. Cansuolo. Buccolica. Buccolica G. Buco. Buco. Budello. Sientino. Budriere. Centurone. Buffetto. Zengarda. Buffo. Buffo. Buffoneggiare. Commedia 5 2. Buffoneria. Scena 5. 5. Bufonchiello, Bufonchino. Mbrusuliaiot. Bugia. Buscia § 1 e 2, Di pianta 51. Bugiardo. Chiacchiarone. Bugigatto, Bugigattolo. Carafocchiola 6. Bulbo dell'occhio. Frutto § 2. Bulimo. Lopa. Bulletta. Cartella, Centrella G. Bulsino. Bulzia. Buonaccordo. Cembalo G. Buona massaia. Femmenona S. Buona misura. Buonpiso § 1. Buon boccone. Buon boccone 3. Buon core. Core S. Buon levatore. Matinants. Buon peso. Buonpiso. Buon pro. Bon prode.

Callo. Callo G. Calloso G.

Calma, Calmaria. Calmaria G.

Calo. Scesa, Sfrido

Calvezza, Calvizia, Calvizie, Calvizio.

Coccia, Lampione § 2.

Calvo. Scocciato.

Calza. Cappuccio S, Veroletta.

Calzaiuolo, Calzettaro. Calzatoia. Calzaturo. Calzerotto. Calzariello. Calzettaio. Calzettaro.

Calzolaio, Calzolaro. Scarparo.

Calzone. Calzone. Calzuola. Veroletta.

Camaldolese. Funnachera. Camamilla. Campomilla.

Camangiare. Companaggio.
Camato. Fenocchietto, Frusta § 1.

Cambiamento. Innovazione.

Cambiare. Cambiare, Innovare.

Cambiatore. Cambiamoneta G.

Cambio. Cambio, Scambio.

Camello. Camele.

Camera locanda. Stanza S.

Camerata. Cammarata G.

Càmice. Camicio S G.

Camicia. Camicia.

Camiciuola. Camiciola, Maglia.

Cammellino. Camellotto.

Cammello. Camele.

Cammèo. Caméo G. Cammino. Focone S.

Camomilla. Campomilla.

Campagna. Campagna G.

Campana. Campana.

Campanaccio. Campana 5 3.

Campanaio, Campanaro. Campanarista, Campanella. Maniglia S, Aniello S 2 & 3.

Campanelle. Cerchietto G.

Campanile. Campanaro.

Campare. Scanzare S, Scappa S 2,

Sferrare § 3.

Canaglia. Gentaglia, Scamonea S, Canaglia G.

Canagliaccia. Canaglia G.

Canaiola, Canaiuola. Aglianeca.

Canainolo. Aglianeca S.

Canapa, Canape. Cannevo.

Canape. Sofd.

Canarino. Canario.

Canapuccia. Cannevo S.

Canata. Cancariata S G.

Capavaccio, Capovaccio. Mappina, Cannavaccio.

Cancellare. Scassare.

Cancellatura. Scassatura.

Cancello. Canciello G.

Canchero. Cancaro G.

Cancrena. Cancrena G.

Cancrenare. Cancrenare G.

Cancro. Cancaro G.

Candela. Cannela 5 2, Cannela 5 G. Candelotto. Cannelotto, Cannela 5 G.

Candeliere, Candelliere. Canneliere.

Candellaia, Candellara. Cannelora.

Candire. Sciroppare S, Accomciare, Accomciare, Ngeloppare G.

Candito. Sciroppato S.

Cane. Cane.

Canestra, Canestro. Canistro.

Canettiere. Canettiere G. Cangiare. Cambiare § 2. Cangiaro. Cangiarro.

Cangrena. Cancrena G.

Capile. Canile G.

Canna. Siringa, Lavativo S, Cannaron,

Canna G.

Cannella. Cannella G.

Cannello. Chiave § 4, Cannella, Car-

nuolo § 2.

Cannocchiale. Spioncino, Occhialone.

Cannoncello. Cannuolo § 1.

Cannone. Cannone.

Cannoniera. Troniera, Cannone S.

Canone. Censo G.

Canova. Cantina § 2, Magazzino.

Canovaccio. Mappina, Canavaccio.

Cansare. Sferrare § 3.

Cantambanco. Ciarlatano, Sallabanco

Cantare. Debuttare.

Cantaro, Cantare. Cantaro.

Cantatore. Cantante, Debuttante.

Cantatrice. Cantarinola. Canutiglia. Canutiglia.

Cantimplora. Cantimplora, Trombem.

Cantina. Cantina.

Canto. Voltata §, Pantone.

Cantonata, Cantone. Voltata 5, Pontone.

Cantuccio. Culuccio.

Canzonare. Canzona S G.

Canzone. Canzona G, Da do vica

porto cipolle G.

Capace. Capace § 1.

Capacitare. Capacitare.

Capacitato. Capacitato.

CA Capanna. Capps 5 1, Pagliara. Capannella, Capannello. Ruciello. Capannuccia. Lanterna G, Presepio G. Caparbieria, Caparbietà. Caparbieria, Cuoccio. Caparbio. Caparbio, Ceniero 5, Cucciulo, Neocciuso, Vinciulo. Caparra. Caparro. Capecchio. Capizzo. Capellatura. Capelliera. Capelliera. Capelliera, Finta. Capellini. Fedelini, Spavetti. Capello. Capillo. Capelvenere. Capelliere. Capere. Capere. Capestro. Chiappo, Mpiso S, Mala capezza. Capezzale. Traversino, Cuscino. Capezzolo. Capetiello, Menna § 3. Capire. Capire, Capire. Capitale. Capitania. Capitello. Capetiello S, Liscia. Capitolo Capitolo G. Capitombolo, Capitondolo. Capolitrombola. Capo. Capitània, Capo, Caruso, Capo G, Chiave § 5, Natta. Capogiro. Vertigine. Capolino. Capozzella G. Capo maestro. Capo maestro. Caporale. Capezzone, Caporale G. Caporione. Caporione G. Caposoldo. Soprassoldo. Cappa. Cappa, Mantello. Cappare. Capare. Cappato. Capato. Cappella. Cappella, Formella. Cappellaio. Cappellaro G. Cappellania. Cappellania G. Cappellano., Cappellano G. Cappelliera. Scatola de cappiello G. Cappellina. Cantarella. Cappellinaio. Rastelliera S. Cappello. Cappello, Capo S, Repolone G. Cappelluto. Topputo. Cappero. Chiapparo. Capperuccia. Cappa. Cappietto. Nocchetta. Cappio. Chiappo S, Neappo, Nocca, Nocchetella.

Cappone. Capone.

Capra. Crapa.

Cappuccio. Cappuccio.

Capraio, Capraro. Craparo, Guardiano S. Capretta, Caprettina, Capretto, Caprettino. Crapello. Capriccio. Crapiccio, Crapiccio G, Nairia G, Schiribizzo, Verrizzo, Grisciore, Tremoliccio. Capricciosamente. Crapiccio § 3. Capriccioso. Crapicciuso, Verrenzuso C, Capriccioso. Caprifico. Profica. Caprio, Capriuolo. Caprio G. Capruggine. Botte 5 7. Carabattole. Allippare. Carabina. Carrobino. Carabiniere. Carrobiniere. Caraffa. Carrafu. Caraffino. Carrafonciello. Caraffone. Carrafone. Carattere. Carattere G. Caratello. Bollazzo S. Carbonaia. Carcara § 1, Carbonara G. Carbonaio. Carbonaro. Carboncello. Cravugnolo. Carbonchio. Cravugnolo, Tracena. Carbone. Cravone, Cravugnolo, Tracens. Carcerare. Carcerare G. Carcerato G, Delevalo-Carcerazione. Carcerazione. Carceriere. Carceriere G. Carciofo. Carcioffola. Cardatore. Cardalana. Cardellino, Cardello. Cardello. Cardine. Scipa. Cardo. Cardo S, Cardono. Cardoncello. Cardonciello. Cardone. Cardone. Carduccio. Cardoneiello. Carello. Coperchio S. Carestia. Carestia G., Scaienza G. Carezza. Carizzo, Ciancetiello, Squaso. Carezzare. Vruccoliare, Accarizzare G. Carica. Impiego, Carica G. Caricare. Corda S 2, Orvloggio S 2. Carico. Carreco, Incarico, Carico, Incompenzare, Carica G, Pisa G. Carie. Caria G. Carioso. Cariato G. Carità. Carità G. Caritatevole. Caritatevole G. Carlino. Carlino G. Carminare. Cardare. Carnaccia. Carnaccia G. Carnaccioso. Carnado G.

Carnacciuto. Carnulo G, Inquartalo. Carnagione. Carnagione G. Carnale. Carnale G. Carnasciale. Carnevale G, Martedi S. Carnefice. Boia G. Carne. Carna, Salato, Carne G. Carnevale. Carnevale G. Carnoso. Ciaccione, Carnuto G. Carnovale. Carnevale G. Caro. Carestia G, Carestuso G, Caro § 1 G, Scaienza G. Carovana. Vateca. Carpentiere. Carrese. Carpento. Carro S. Carrata. Carro S. Carpiccio. Sonagliera S. Carradore. Carrese. Carreggiare. Carriare. Carreggiatore. Carrese 5 1. Carrella. Carrella. Carrettaio, Carrettiere. Carrese S 1. Carrettata. Carretta S G. Carrettiere. Carrettiere G. Carrello. Carrella. Carrettone. Carrettone. Carriaggio. Carriaggio G. Carriera. Carriera. Carriuola. Carriola. Carro. Carro. Carrozza, Carozza, Legno S 2. Carrozzabile. Carrozzabile. Carrozzaio. Carrozziere. Carrozzata. Carrozzata. Carrozziere. Carrozziere. Carruccio. Camminariello, Carruocciolo. Carrubba. Sciuecella. Carrucola. Terocciola. Carrucolare. Nearrettare. · Carrucoletta. Terocciolella. Carteggiare. Foliare. Carta. Carta. Carta pecora. Carta pecora. Carta pesta. Carta pista. Carte. Mmiscare S. Cartella. Cartiera S. Cartellina. Cartella § 2. Cartello. Cartiello, Assisso G. Cartiera. Cartiera. Cartoccino. Coppo. Cartoccio. Coppo, Cuoppo, Milra S. Cartolaio. Cartaro. Cartoleria. Cartaria.

Cartone. Cartone G, Apparecchiare C. Cartuccia. Cartuccio, Schiacco S. Casa. Casa, Locale. Casale. Casale. Casalingo. Casarinolo. Casamatta. Casamatta G. Casamento. Casamento, Locale, Fabbri Casare. Accasare. Casato. Casata G. Cascaggine. Scapezzare 5, Cascolo G. Cascare. Scapezzare 5. Cascina. Vaccaria, Vaccaria G. Caselle. Cuorpo § G. Casina, Casino. Casino. Cassapanca. Casciabanco. Casipola, Casipula. Casappola. Caso. Circostanza § 5, Combinazion. Congiuntura, Urgente S. Casolare. Casaleno. Casotto. Galitta G. Cassa. Cascia, Tavulo, Teniero. Cassare S. 2. Casseruola. Cassarola. Cassetta. Cascetta § 1 e 4, Tiralew. Alvaro, Cacciamonnezza. Cassettaio. Cascettaro G. Cassettina, Cassettino. Cascionello S. Cassettone. Como. Cassiere. Cassiere G. Cassone. Cascione. Castagna. Castagna. Castagnette. Castagnella 5. Castagnino, Castagno. Castagno G. Castaldo. Massaro, Fattore. Castellina. Castiello § 2. Castello. Castiello, Frutto 5 3. Castone. Scafo, Incrastare 5. Castrare. Crastare, Intaccare G. Castrato. Castrato, Musico. Castrone. Castrone. Casualmente. Casualmente G. Catasalco. Castellana, Catasalco G. Cataletto. Castellana. Catalogo. Mappa. Cataplasma. Malvata. Catarro. Catarro. Catarrone. Catarrone. Catarzo. Suzzimma. Catasta. Catasta. Catechizzare. Catachizzare G. Catellon catellone. Buglio, Buglio G. Catena. Corda § 1.

atenaccio. Sfrillola. lateralia. *Calaralia*.

latinella, Catinellina, Catinelluzza, Catinetto. Scafariella, Bacile. latino. Concola, Scafarcia.

latinuzzo. Scafariella.

latriosso. Cascia § 1, Carcassa G.

Lautela. Cautela G.

lauterio. Rottorio, Cauterio G, Emissario G.

lava. Cava G.

lavafango. *Anneltaporto*. lavadenti. *Cacciamola*.

Lavalcatoio. *Cravaccaturo*. Lavaliere. Cavalier servents.

La valocchio. *Moschillo*.

Cavallerizzo. Cravaccatore.

Lavalletta. *Grillo* 5. Cavallone. *Cavallone.* 

Cavamacchie. Levamacchie.

Cavar sangue. Nsagnare, Scippare.

Cavastracci. *Cacciastoppa*.

Cavato. Scippato.

Caverella. *Cavicella* G.

Caverna. *Tana*.

Caverozzola. *Cavicella* G.

Cavezza. Capezza.

Cavezzone. Capezzone.

Cavicchia, Cavicchio. Cavicchio.

Caviglia. Canniello.

Cavillare. Peleia 5, Lefrecare G.

Cavillatore. Lefrecuso G.

Cavillazione. Peleia, Lefreca G.

Cavo. Forma, Cavo G.

Cavolino. Torzillo.

Cavolo. Cavolo, Cavolo fiore, Tarzella, Torza, Broccolo § 1.

Cavriuolo. Caprio G. Cazzuola. Cuchiara S.

Cecare. Cecare, Ncalarallare.

Cecato. Cecato, Ncalarallalo.

Cece. Cecere.

Celeste. Celeste.

Cederno. Cetro.

Cedrangolo. Cetrangolo.

Cedriuolo. Cetrulo.

Cedro. Cetro, Cetronalo.

Cedronella. Erba § 2.

Ceffata, Ceffone. Papagno § 2, Paccaro.

Celebrante. Celebrante G. Gelebrare. *Celebrare* G.

Sella. Cella, Cellaro.

lellaio. Cellaro.

Celleraio, Cellerario. Cellerario.

Celliere. Cellaro.

Cembaletto. Tammurriello.

Cembalo. Tammuro 5 1.

Cembanella. Ciaramella.

Cemmanelle, Cemmanelle. Piatini.

Cena. Cena G.

Cenciaiuolo. Soponaro § 1.

Cencio. Vrenzola, Petaccio.

Cencioso. Spelicchione.

Ceneraccio. Cennera S.

Ceneracciolo. Cennerale.

Cenere. Cennera.

Cenerella, Cenino. Cenolella G.

Cennamella. Ciaramella.

Cenericcio, Cenerino, Cenerognolo. Con-

nerino.

Censo. *Ce*nso G.

Censuario. *Censuario* G.

Centellare. Bevere § 5.

Centellino. Culo § 4, Surzillo.

Centogambe. Centopiedi.

Centrina. Canesca.

Ceppo. Cascetta § 4, Cippo.

Cera. Ncornalura, Cera, Sguazzare.

Ceralacca. Cera § 2.

Ceramella. *Ciaramella*.

Cerasa. *Cerasa*.

Cercare. Diligenziare G, Curiosare, Uo-

vo 5 2 G.

Cerchiare. Nchierchiare. Cerchiettino. Ricordino G.

Cerchio. Ruciello, Chirchio, Salone G.

Cercine. Coruoglio, Truocchio S.

Ceremonia. Etichetta § 1, Funzione.

Cereo. Cerio.

Cerfoglio. Cerefuoglio.

Cerfuglio, Cerfuglione. Cerefuoglio § 1.

Cerimonia. Convenienza, Distinzione, Etichetta S 1, Funzione, Cerimo-

nia G.

Cernecchio. Cerro.

Cernere, Cernire. Cernere, Assetare G.

Cernito. Cernuto, Ascetato G.

Cernuto. Cernuto.

Cero. Cerio, Ndorcia S.

Cerotto. Cerotto, Empiastro.

Cerretano. Ciarlatano, Saltabanco, Segretista.

Cervellino. Cervellitico G.

Cervello. Strambalato, Impazzirsi, Lam-

biccare S.

Cervogia. Birra.

Cesoie. Forbice. Cessare. Arrassosia, Attassare S. Cessi Dio. Dio 5 7. Cesso. Latrina:, Luogo comune, Provasa, Cacaturo G, Ritré G. Cesta. Cesta, Corbeglia. Cestino. Canistro 5. Cestone. Sportone § 2. Cetrangolo. Cetrangolo. Cetriolo, Cetriuolo. Cetrub. Chericotto. Clerico. Chericuzzo. Clericuzzo. Chermisi, Chermisino. Cremmese. Chetanza. Quietanza. Chiacchiera. Chiacchiera: Chiacchierone. Chiacchiarone. Chiamata. Chiamata. Chiantare. Sonare § 6. Chiappa. Natica, Pacca. Chiappare. Acchiappare, Incappare. Chiappoleria. Freddura. Chiara. Vovo S, Velinia, Bianco S. Chiarire. Chiarire G. Chiaro. Distinto. Chiassata. Sciabbace 5. Chiassolino. Vico. Chiasso. Chiasso, Chiazzata, Sciabbaco S. Chiassuolo. Vico. Cavalcare. Cavalcare. Chiavaccio. Catenaccio. Chiavaio, Chiavaiuolo, Chiavaro. Chiavelliere. Chiave. Chiave. Chiavistello. Catenaccio. Chiavica. Chiaveca. Chicchera. Tazza. Chicco. Acino, Granato 5 1. Chierca, Chierica. Chiereca. Chierichetto, Chierichino. Clericuzzo. Chierico. Clerico. Chiericuzzo. Clericuzzo. Chiesetta, Chiesina. Cappella § 1. Chioccare. Neotognare, Sonare § 5. Chioccia. Voccola. Chiocciola. Cocciola, Maruzza, Scro-Chioccioletta, Chiocciolina. Cocciolella. Chiodo, Chiodo. Chiragra. Podagra. Chiragroso. Podagroso. Chiucchiarlaia. Susurro, Ammarrare, Ammafarare 5.

Chiudere. Serrare. Cià. Te. Ciabatta. Scarpone. Ciabattaio. Solechianiello. Ciabatte. Scartapelle G. Ciabattiere, Ciabattino. Solechimiello. Ciaccione. Mastriare. Cialda, Cialdone. Cialdone. Ciambella. Freeella. Ciambelletta, Ciambellina, Ciambellina Fresellina. Ciambellotto. Camellotto. Ciampanella. Ciampanella G, Schirchiare. Ciampicare. Ciampecare, Nciampecare. Ciana. Ciantella, Zandraglia. Ciancia. Bubbala, Chiacchiara S, loi Cianciare. Comedia § 2. Cianciatore. Chiacchiarone. Ciancioso. Cianciuso, Squasuso. Ciarlatano. Ciarlatano, Saltabanco. Ciarlatore. Chiacchiarone, Segretist, Pariettiere G. Ciarliere, Ciarliero, Ciarlone. Chief chiarone, Parlettiere G. Ciarpa. Sciarpa. Ciarpare. Ammarronare, Arronzori, Impacchiare. Ciarpone. Abbordatore, Impacchiston. Ciborio. Tabernacolo, Custodia. Cicaleccio. Chiacchiara § 3. Cicatrice. Mieroo § 2. Ciccia. Ciaccia. Cicciolo. Cicolo. Ciccioso. Ciaccione. Cicerbita. Cardillo S. Cicerchia. Chichierchia. Ciccione. Tracena. Cicorea, Cicoria. Cicoria. Ciecare. Noatarattare. Cieco. Cecato, Neatarallato. Cieco nato. Nato § 1. Cielo. Cielo G. Ciglio. Parpetola S. Cigna. Cegna. Cignere. Sonare § 6. Cigolare. Schioppare. Cilecca. Corrivo. Cilestro. Celeste. Cimasa, Cimasio. Cemmasa. Ciliccio, Cilicio. Cilizio G. Cimare. Azzimmare G. Cimbottolare, Cimbottolo. Corpo 51

CI Cimento. Speculazione. Cimice. Proce. Cimitero. Camposanto G. Cimurro. Ciammuorio. Cincinno, Cincinnolo. Cerefuoglio § 1. Cincischiare, Cincistiare. Ntroppecare §, Taccariare § 1. Cinghia. Cegna. Cintola. Centura G. Cintolo. Linzo. Cintura. Centura G. Ciocca. Cerro. Ciocco. Cippo. Cioccolata, Cioccolato, Cioccolatte. Ceccolata. Cioccolattiera, Cioccolattiere. Ceccolatera. Ciompo. Pettenatore, Sauzummaro, Cardala**n**a. Cioncare. Mbrummare, Ntrommare. Ciondolamento. *Pennoliamiento* G. Ciondolare. Pennoliare. Ciondolone. Marmotta, Pennolianno. Ciondoloni. Pennolianno. Ciotola. Vernecale. Ciouo, Ciouolo. Freccia. Cipiglio. Mutria, Ncornatura. Cipolla. Cipolla G. Cipollina, Cipollino. Cipolla 5 G. Circostanza. Circostanza § 6. Circostanziato. Circostanzialo. Ciriegia. Cerasa. Cirimonia. Cirimonia G, Convenienza, Etichetta 5 1 e 2, Funzione. Cispa. Scazzimma. Cisposo. Scazzato. Cisterna. Cisterna G. Citare. Citare G. Citazione. Citazione G.

Citriolo, Citriuolo. Celrulo. Città, Cittadini. Pubblico.

Ciuco. Ciuccio.

Siuffetto. Ciuffetiello, Ciuffo, Tuppo. Ciusto. Tuppo, Ciusto.

Ciurma. Ciurma 5 2, Ciurma G. Jiurmadore. Mpallatore, Ciarlatano,

Secretista, Nciarmatore, Saltabanco. Siurmaglia. Ciurmaglia G.

liurmare. Mpallare, Nciarmere. Siurmatore. Nciarmatore, Saltabanco. Siurmeria. Neiarmo.

divaia. Legumi.

livetta. Cevettola, Cochetta G.

ivetteria. Iacovelle, Cochelleria G.

Classe. Classe. Clausura. Clausura G.

Clerico. Clerico. Clero. Clero G.

Cliente. Cliente G., Clientela G.

Clientolo. Cliente G. Clistère. Lavative. Cloaca. Chiaveca.

Cocea. Moscola.

Cocchiume. Mafaro, Botte S, Buco S 1.

Cocchiere. Carrozziere 5. Cocciuto. Cucciuto, Neocciuso.

Coccodrillo. Cuccutrillo. Coccoloni. Accovarsi 5. Coccoveggia. Cevellola. Cocitoio. Cucivole.

Cocomerajo. Mellonero. Cocomero. Mellone d'acque.

Cocuma. Cocoma.

Codardo. Marmotta, Carogna.

Codazzo. Caravana.

Codione, Codrione. Codola.

Codolo. Spica S.

Cofano. Cuofano, Cofano.

Cogno. Colletta. Cognome. Casasa G. Colare. *Colare*.

Colascione. Calascione.

Colazione. Colazione, Marenda.

Colica. Ventre § 1, Colica.

Colla. Colla.

Collare. Collo S, Collare, Cannale.

Collaretto. Collo S. Collata. Scozzetto. Colletta. Questua.

Collo. Collo, Cuollo, Collo G.

Collecare. Piazzare. Colloroso. Fetente 5. Collottola. Cozzetto. Colmare. Allommare.

Colmatura. Accoppatura.

Colmo. Attommato. Colomba. Colomba S. Colombaccio. Palombo § 1.

Colombaia. Palombara, Piccionara.

Colombaio. Palombara. Colombella Palomba § 1. Colombina. Palombo. Colombo. Palombo.

Colono. Massaro, Parzonaro.

Colore. Petens S, Cambiare S 2.

Colorito. Petens 5. Colpa. Nominato 3.

Colpo. Botla, Perepessa G, Botla S 2 G. Collella. Cortella, Adacciaturo. Coltellaccio. Cortellaccio, Sferra G, Cannolicchio. Coltellata. Cortellata. Coltellessa. Cortella. Coltellipaio. Cortellaro. Cottello. Cortiello, Dare § 2. Coltello a scatto. Mcllettone. Coltra, Coltre. Coperta. Coltroncino. Cotriello. Coltrone. Coperta § 1. Colubrina. Colombrina. Comandamento. Commissione. Comandare. Bacchetta § 2. Comando Commissione. Comare. Commara. Comarella. Commarella. Come. Arrivato che. Gombriccola. Combricola. Comignolo. Suppegno. Cominciatura. Iniziativa. Comitiva. Caravana. Commedia. Comedia. Commediante. Attore. Commessione. Commissione. Commesso. Incaricato. Commettere. Incaricare, Ammecciare. Commettitura. Ammeccialura. Comodi, Comodità. Comodo. Compagnia. Caravana, Congregazione, Confraternita, Società § 2. Compagnia volante. Colonna mobile G. Compagnone. Compagnone. Companatico. Companaggio. Comparaggio, Comparatico. Comparisemo. Compare. Compare. Comparire. Comparire § 2 e 3. Comparsa. Comparenza. Compassionevole. Interessante § 2. Compatriota, Compatriota, Compatriotto. Paesano. Compendio. Estratto. Compensare. Obbligazione S. Compenso. Indennità. Comperare. Accattare G. Compito. Staglio. Comportare. Disimpegnarsi § 2, Agire. Composta. Composta. Comprare. Accattare G. Compresso. Chiantuto.

Computista. Gontabile. Computisterla. Contabilità. Comunanta. Società § 1. Comune. Pubblico, Generalità. Comunichino. Particola. Conca. Cofenaturo, Tofa G. Concavo. Copputo, Accopputo. Concedere. Impartire. Concertare. Concertare. Concertato. Concerto S. Concerto. Valuta § 1, Concerto §, Addas Conchiudere. Conchiudere. Conchiusione. Conchiusione. Concia. Conciaria, Concia. Conciare. Concimare, Conciare. Conciatore. Conciariota. Concimare. Concimare. Concime, Concio. Concime. Concittadino. Paesano. Concludere. Conchiudere. Conclusione. Conchiusione. Concordare. Concertare 5, Combiner. Condimento. Connimma. Condizione. Circostanza § 1. Condonare. Abbonare S. Condotto. Connutto. Condursi. Devenire, Portare. Confacente. Confacente. Conferire. Confare. Confessionale, Confessionario. Confe sionario. Confettiere. \ Speziale § 1. Confetto. Confetto, Bombo. Confettura. Cetronala, Bombo, But tolo. Confezione. Bombo, Barattolo. Conficcare. Appizzare G. Confidare. Lusingarsi. Confidenza. Lusinga, Confidenza. Consondere. Nfanfarirsi, Infuscati. Ammoinare G. Conformemente. Inerentemente. Consortare. Interessare § 2, Sollers? Acconciare § 3. Confrate, Confratello. Fratiello. Confraternita. Confrataria, Congret zione. Confusione. Ammoina G. Consuso. Nfanfaruto, Ammoinelo b Congegnare. Ammecciare. Coniglio. Coniglio. Conoscenza, . Rapporto Conoscere. Intendersi.

CO Lonsenso, Consentimento. Consenso. Ionserva. Conserva, Barattolo. Lonservare. Stipare, Conservare. Conservazione. Manulenzione. Considerare. Marcare. Consorzio. Società § 1. Consumare. Structe. Consumato. Strutto. Contadina. Pacchiana. Contadinella. Pacchianella. Contadimo. Lavoratore, Forese, Massaro, Pacchiano, Villano, Vraccia- Copertino. Copertino. le, Faticatore S, Cafons. Contante. Contante.

Contare. Contare.

Contendere. Chiaietare, Contrastare, Litigare § : Sbattagliare G. Contentare. Contentare G. Contento. Interessare 5 2.

Contesa. Appiccico G, Contrasto:

Continuamente. Fitto.

Conto. Conto, Fatto, Saldare S, Stato § 3, Fatteciello.

Contrabbandiere. Contrabbandiere. Contrabbando. Contrabbando.

Contrabbasso. Contrabasso.

Contraddanza. Contradanza G. Contraffare. Fare § 7. Contrafforte. Scarpa § 1.

Contrallettera, Contrammandato. Contrordine.

Contrappelo. Contrapilo G. Contrappeso. Contropiso. Contrappunto. Contropunto. Contrariare. Contrariare. Contrarietà. Contrarietà G.

Contrario. Contrario. Contrarre. Contrarrs. Contrasto. Contrariela G. Contrattare. Contrattare.

Contratto. Contratto, Contrattura, Cionchia, Capitolo § 3 G.

Contravveleno. Controveleno. Contristare. Desolare § 2.

Controporta. Antiporta.

Contumace. Contumace, Insisto.

Contumacia. Contumacia.

Convalescente. Convalescente. Convalescenza. Convalescenza.

Convegno. Randevù.

Convenevole. Regulare, Convenienza, Etichetta § 2.

Convenienza. Convenienza.

Convenire. Concertare 5, Combinare, Convenire.

Conversazione. Conversazione.

, Converso. Laico.

Convincère. - Capace § 1. Convito. Banchetto G.

Convitto. Pensionalo. Coperchio. Copierchio.

Coperta. Gualdrappa, Coperta, Coveria.

Copertina. Gualdrappa. Coperto. Vino 5 3. Copia. Grassa, Copia.

Copiare. Copiare.

Copiatore, Copista. Copista.

Coppa. Coppa, Coppella. Coppetta. Coppa § 2.

Coppia. Cocchia. Coppo. Ziro.

Coprire. Coprire G. Corallina. Corallina. Corame. Correiame. Coratella. Coratella. Corbo. Corbeglia.

Corbacchione. Passaro § 2.

Corbello. Cofano. Corcare. Corcare.

Corda. Corda, Niervo § 2. Cordella. Laccio, Cordella.

Cordellina. Laccetto S.

Cordicella, Cordicina. Cordella. Cordiglio, Cordone. Cordone.

Core. Core.

Coreggia. Correiulo, Correia.

Coreggiuola. Correiulo. Coriandro. Cugliandro. Coricare. Corcare. Coriseo. Coriseo S G.

Corista. Corifeo, Corista. Corizza. Calarro. Corna. Cuorno § 4. Cornamusa. Sampogna.

Cornice. Cornice, Cornicione.

Cornicione. Cornicione.

Corno. Cuornol, Fica § 15.

Cornuto. Cornuto.

Coro. Coro. Corona. Corona.

Corpacciata. Mangiata, Scorpacciata.

Corpo. Corpo, Lesionarsi, Lesione.

Corpolento. Corporente. Corporatura. Corporatura.

Corpulento. Gravante, Corporente Corpusdomini. Corpo \$ 8. Corredare. Equipaggiare. Corredato. Equipaggiato. Corredo. Equipaggio, Messa 5 5. Corrente. Chiancarella. Correre. Correre. Corridoio. Corridoro. Corriere, Corriero. Corriere. Corrispondente. Corrispondente. Corrispondentemente. Increntemente. Corrompere. Shertecellare. Corrolto. Sciabbaco. Corsia. Corzeia, Corridoro. Corso. Marcia S. Corte. Corte, Corteggiars, Cortile, Giudicato. Corteccia. Crosta § 1, Scorza. Corteggiare. Corte § 5, Corteggiare. Cortese. Dama § 1, Obbligante, Carnale § G. Cortesia. Distinzione, Distinguere. Cortile. Cortile, Cortiglio. Cortina. Pannello, Cortina. Cortinaggio. Travacca, Cortinaggio. Corvatta. Cravatta. Cospettone. Smargiasso, Spaccone. Costa. Littorale, Sottamano. Costà. Lloco. Costare. Valere. Costì. Lloco. Costiera. Lillorale. Costituire. Destinare. Costo. Importo. Costola. Costata, Cozzo, Fronna S, Cappuccia. Costolina. Costatella. Costruire. Fabbricare. Costruito. Fabbricato. Costumare. Educare. Costumato, Costumato, Educato S, Accostumato. Costume. Etichetta. Costura. Cosetura 5, Schianare, Scagnente. Cotenna, Cotica. Colena. Cologna. Cologno. Cotognato. Contognata. Cotogno. Cotogno. Colone. Bambace. Cotta. Cotta. Cotticcio. Cuotto S 1, Leggitimo S. Cottimo. Staglio.

Cotto. Coltura, Cucinato, Collo, Cutt S 1 e 2, Impacchiato S. Cottura. Cottura, Cucinalo. Cova. Cova S. Covare. Covare. Covata. Cova. Coverta. Gualdrappa. Covertina. Copertino, Gualdrappa. Covo. Cova S. Covone. Fascio § 1. Cozzare. Tozzare § 1 e 2. Cozzone. Macchignone, Sanzaro. Cra cra. Cra cra. Cravatia. Cravatia. Creanza. Creanza. Creatol, Creatura. Creatura 5. Creaturella, Creaturina. Creaturella. Credenza. Credenza S., Confidenza S. Credenziere. Credenziere, Ripostere Credere. Garbare. Credito. Credito. Crema, Crema, Nalla. Cremisi. *Cremmese*. Cremisino. Cremmese, Carmosino G. Crepare. Crepare G. Crepatura. Senga. Crescere. Crescere. Crescione. Crescione. Cresima, Cresma. Cresema. Cresimare. Cresemare. Crespa. Rappa, Crespa, Repecchia G. Cresta. Centra. Crestaia. Madama 5. Crets. Creta. Criminale. Criminale G. Cristallo. Lastra. Cristèo, Cristère, Cristiere. Laudin Crivellare. Cernere S. Crivello. Crivo. Crocchiare. Sonare § 5. Crocchio. Conversazione, Chiacchia § 3, Società § 3. Croce. Crocifisso, Croce § 2, 3,5,6 Crociata. Crocevia, Crociale. Crocicchio. Crocevia. Crocifiggere. Crucifiggere. Crocifisso. Crocifisso. Croco. Zaffarana. Crocco. Crocco. Crogiolarsi. Cocere § 2, Papariare § 1. Cronico. Cronico. Crosciare. Schioppare. Crosta. Crosta.

Crostata. Crostata. Crostino. Crustino.

Crucciare. Impestarsi, Infadarsi. Crucciato. Impestato, Corrigo.

Cruccio. Disgusto.
Cruccioso. Impestato.
Crudele. Bruttone § G.

Crudo. Crudo.
Cruna. Corona § 2.
Crusca. Vrenna.

Cruschello. Assetatura, Rarita.

Cubatta, Cubattolo. Cara-

Cuccagna. Maio, Cuccagna.

Cucchiaiata. Cucchiaio 5, Cucchiarata.

Cucchiaino. Cucchiarino. Cucchiaio. Cucchiaro. Cucchiaione. Cucchiarone.

Cucchiarata. Cucchiarata, Cucchiaio S.

Cucchiarino. Cucchiarino.
Cuccia, Cucciare. Cucciare.

Cucina. Cucina.
Cucinare. Cucinare.
Cucinetta. Cucinella.
Cuciniere. Cuco.

Cucinuzza. Cucinella. Cucire. Cosere.

Cucito. Cosers S. Cucitore. Cosetore.

Cucitura. Cosettera.

Cuculo. Cuculo. Cucurbita. Storta.

Cucuzzolo, Cucuzzo. Cappello 5 3.

Cussia. Scussa, Tuccato.

Cugino. Frate 5.2.

Culaccino. Culo 5 4. Culuccio 5.

Culaccio. Cularda. Culatta. Vitone S. Culla. Connola.

Cullare. Connoliare, Vocoliara.

Culo. Culo, Fornamianto G.

Cuna. Connola.

Cuocere. Cucinare, Cocere, Impae-

chiare § 2. Cuoco. Cuoco.

Cuore. Cocere § 3, Core.

Cupo. Cupo. Cupola.

Cura. Cura, Incarico, Interessare S 1,

Interesse § 2.

Curaporti. Annettaporti.

Curandaia. Ianchiatrice, Bianchiatrice G.

Curare. Curare, Interessare S 1, Bian-

cheggiare. Curiandolo. Cugliandra. Curiosità. Curiosità. Curioso. Curioso.

Cuscino. Cuscino. Custode di matti. Masto Giorgio.

Cutretta, Cutrettola. Pappamosca.

### DA

Dabbene nomo. Da bene.

Da ciò. Acconcio 5, Capace.

Daddovero. A da vero.

Dado. Scrofola, Farinola.

Dama. Dama.

Damerino. Damerino.

Damigella. Damicella.

Dammasco. Tumasco.

Damo. Cavalier servente.

Danaio. Denaro.

Danaioso. Denaroso.

Danaro. Denaro, Contante.

Dannato. Dannato.

Danno. Interesse § 4, Dannaggio.

Dannoso. Fatale.

Dante. Dante.

Da principio, Dal principio. Apprim-

mubolla G.

DE

Dare. Dare, Innoltrare, Impartire,

Schiaffare 5 1 e 3.

Darsena. Tercena.

Data. Data. Data. Incanata.

Dattero, Dattilo. Lattero.

Davvero. A da vero.

Dazio. Gabbella, Imposizione.

Debito. Debito, Disimpegnars S 1, Altrasso.

Debitore. Debitore.

Debole. Debole, Fiacco S.

Debolezza. Fiacchezza.

Decantare. Devacare & G.

Decidere, Decidere 5.

Decorso. Attrasso.
Decotto, Brodo S 1..

Decozione. Decotto.

Dedito. Incanato, Ncannaruto.

Defalcare. Defalcare. Defalcamento. Defalco.

Degradare. Detronizzare, Destituire.

DE

Degradato. Destituito. Deliberarsi. Decidere.

Deliberatamente. Decisamente.

Deliberato. Deciso.

Delicato. Dellicato 5 1 6 2.

Delinquente. Delinquente.

Deliquio. Deliquio. Delirare. Soortore G.

Del tutto. Diametralments.

Deludere. Cuffiare S.

Deluso. Cufficto.

Demonio. Demmonio, Diavolo.

Denaro. Denaro.

Dente. Dente, Spinola, Mola 5 2.

Dentelliere. Palicco. Denunzia. Denunzia.

Denunziare. Demuziare.

Denunziatore. Denunziante.

Deostruere. Deostruire.

Dependente. Dipendente.

Dependenza. Relazione, Dipendenza.

Deporre. Dimettere, Detronizzare, Destiluire.

Depositare. Versure, Depositare.

Depositario. Depositario.

Deposito. Versamento, Deposito.

Deposizione. Deposizione.

Deposto. Destituito. Depurare. Depurare. Derivare. Dipenders.

Derogare. Derogare. Desco. Bancone § 2.

Deschetto. Scannetiello.

Desiderio. Golio, Entusiasmo.

Desolare. Desolare § 1, Scasare. Desolato. Desolato, Nguaisto, Scasalo.

Desolazione. Desolazione. Destare. Esaltare, Scetare.

Destatoio. Svegliarinolo.

Destinare. Destinare.

Desto. Scelato.

Destro. Sperciante, Insinuante, Ritre G.

Detenere. Detenere. Detenuto. Detenuto.

Detenzione. Detenzione.

Deterioramento. Deterioramento.

Deteriorare. Deteriorare. Deteriorato. Deteriorato.

Deteriorazione. Deterioramento.

Determinare, Determinare S.

Detestabile. Delestabile. Detestare. Delestare.

Detta. Detta. Detto. Delto.

Detto fatto. Detto fatto, 'N ditto .

'n fallo G. Devoluto. Devoluto.

Devoto. Devoto.

Devozione. Devozione. Diacin, Diacine. Diascheve.

Diafano. Trasparente, Diamante. Diamante.

Diamarinata. Conserva § 3.

Diascane, Diaschigni, Diascolo, Diamin, Diamine. Diascheve, Mmalors 5 6.

Diavoleria. Diavolaria. Diavolessa. Diavola. Diavolini. Diavoloni.

Diavolo. Diavolo, Mmalora § 6.

Diavoloni. Diavoloni.

Di bassa mano. Di bassa mano.

Dibassare. Abbassare § 4 G. Dibattimento. Dibattimento.

Diboscare. Sboscare. Di botto. De bollia. Di bucato. Bianco.

Di buona cucina. Cucivole.

Di buon cuore. Core § 3.

Diceria. Diceria. Dicevole. Confacente. Dichiarare. Dilucidare.

Dichiarazione. Dilucidazione.

Dicherare. Discifrare. Di conserva. Di conserva.

Dieta. Dieta.

Difalcare. Defalcare.

Di fatti, Di fatto. Di fatti.

Disetto. Insufficienza, Irregolarità.

Disettoso, Disettuoso. Disettoso.

Diffalcare. Defalcare. Diffalco. Defalco. Diffamare. Diffamare.

Differire. Disazionare.

Differimento. Dilazione.

Differito. Dilazionato. Difficile. Taccagnuso.

Diffidare. Spidare.

Diffinire. Decidere S.

Dililato. Diritto.

Di forza. Core § 2.

Л Di genio, Umere 5 7 Digerire. Padiare. Digestione. Padio. Digestire. Padiare. Digiunare. Diuno § 1. Digiuno. Dieta § 1, Dieno add. Digradare. Destituire, Detronizzare. Digradato. Destituito. Di grado in grado. Di grado in grado. Digranare. Mondare 5. Digrassare. Sgrassare. Digrossare. Sgrossare. Diguazzare. Papariare, Squazziare, Squazzariare G. Digusciare. Mondare 5. Dilacciare, Dilacciarsi. Spontare. Dilapidamento. Malversazione. Dilapidare. Malversare. Di latte. Latte 5 2. Dilavato. Slavato. Dilazione. Dilazione. Dileggiare. Cuffiare. Dileguato. Sparuto. Dileticare. Cellecare. Diletiante. Diellanie. Dilettare. Divertire 5. Dilicato. Ceniero, Dellicato 5 1 6 2. Diligente. Aggarbalo § 2. Diloggiare. Sloggiare. Dilucidare. Dilucidare. Dilucidazione. Dilucidazione. Diluviare. Cianguliamiento, Delluviare. Diluvio. Cianguliamiento. Dimagrare. Azzellire, Smagrire. Dimagrato. Azzellulo, Smagrilo. Dimandare. Spiare. Dimane, Dimani. Domani. Dimattina. Domani S. 3. Dimani sera, Dimane da sera. Domani **§** 4. Dimenare. Tocoliare. Dimesticarsi. Confidenza § 2, Affialarsi G. Dimesticato. Affialato G. Dimestichezza. Rapporto S, Confidenza. Dimezzare. Smezzare. Dimezzato. Smezzato G. Dimoiare. Squagliare. Dimostranza, Dimostrazione. Dimostranza.

Di netto. Nietto nietto.

Dinunziare. Denunziare.

Dinunziatore. Denunziante.

Di notte. Notte § 1.

Dinunzia. Denunzia.

Dio. Dio, Arramonia. Dipendente. Dipendente. Dipendenza. Dipendenza. Dipendere. Dipendere. Di persona. Di persona. Di pianta. Di pianta. Di piccolo affare. Di bassa mano. Dipignere, Dipingere. Pittare. Dipinto. Pittura. Dipintore. Pittore. Dipintura. Pittura. Di poco conto, Di poco momento. Insignificante. Diporto. Spasso. Dipositare. Depositare. Deposito. Deposito. Di prima giunta. Abbordo S G. Di primo lancio. Di primo lancio. Di primo tratto. Apprimmabolla G. Di proposito. Di casa e di bollega-Di punta. Di punta. Di quando in quando. Di quando in quando. Diradicare. Scippare. Di rado. *Di rado*. Diramarsi. Diramare § 1 e 2. Dire. Dire, Confidenza § 5, Crilicare. Direzione. Direzione. Di rimbalzo. Di ritorno. Dirimente. Dirimente. Dirimere. Dirimere. Di rimpetto. Di rimpetto, Faccefronte G Di rincontro. Faccefronte G. Di risposta. Riscontro. Dirittamente. *Dirittura*. Diritto. Tisico. Dirizzacrine. Sparticrine. Dirizzatura. Fila § 2. Dirotta. Delluvio § 2. Dirottamente. Dirottamente. Dirugginare. Zirriare. Dirupare. Dirrupare § 3. Dirupato. Dirrupato, Sgarrupo. Dirupo. Sgarrupo. Disabitato. Disabitato. Disadatto. Inservibile. Disaggradevole. Disgustoso. Disalbergare. Sloggiare. Disamorato, Insensibile S. Disanimare. Disanimare. Disapplicato. Disapplicato. Disapprovare. Disapprovare. Disapprovazione.

Disarmamento. Disarmo. Disarmare. Disarmars. Disastro. Disastro. Disavventura. Circostanza 5 3. Disboscare. Sboscare. Disbrigare. Disbrigare. Discacciare. Cacciare. Discapito. Discapito. Discarico. Discarico. Discernimento. Capacida. Discervellato. Scervellato. Di schiancio. De squincio. Dischiumare. Scommare. Disciplina. Disciplina. Discolo. Discolo. Discolpa, Discolpamento. Scorpazione. Discolpare. Scorpara. Disconciare. Shotare. Disconsentire. Dissentire. Discordia. Disqueto. Discorrere. Chiacchiariare. Discorso. Chiacchiariata, Introduzione. Discostare. Scostare, Arrassare G. Discostato. Scostato. Discosto. Discosto. Discreditare. Discreditare. Discreditato. Discreditato. Discreto. Discreto. Discrezione. Discrezione. Discriminatura. Fila § 2. Discussione. Discussions. Disdetta. Disdetta. Disdicevole. Improprio. Di secco in secco. Nzicos azacco. Disertare. Descriare. Disertore. Desertore. Disfamare. Sfamare. Disfare. Sfare. Disfatto. Sfatto. Disgradevole. Disgustoso. Disgrazia. Disgrazia. Disgruppare. Sgravogliare. Disgustare. Disgustare. Disgustevole. Disgustoso. Disigillare. Dissuggellare. Disigillato. Dussuggellato. Disimpegnarsi. Disimpegnare § 2. Disinteressato. Disinteressato. Disinteresse. Disinteresse. Disinvolto. Sciolto. Disinvoltura. Scioltezza. Dislacciato. Sbracato S. Dislogamento. Sbotatura.

Dislogarsi. Sbotare. Storcere S. Disobbligare. Disobbligare S. Disoccupato. Disoccupato. Disolare. Desolare 5 1, Disolare. Disoppilare. Deostruire. Dispaccio. Ministeriale. Disparere. Disparere. Dispendio. Dispendio. Dispendioso. Dispendioso. Dispensa. Dispensa. Dispensare. Dispensare. Dispensiere. Dispensiere. Disperdere. Sperdere. Disperso. Sperdute. Dispetto. Dispetto S, Perro, Corrio Schiattiglia. Dispettosamente. Dispettosamente. Dispettoso. Dispettuso, Schialtuso. Dispiacere. Dispiacere. Dispregiatore. Disprezzante. Dispregio. Dispetto 5. Disprezzatore. Disprezzatore. Disprezanie. Disputa. Contrasto. Disseccarsi. Asseccare S I G. Dissenzione. Disgusto. Dissentire. Dissentire. Dissigillare. Dissuggellare. Dissigillato. Dissiggellato. Dissimulare. Covere 5. Dissipamento. Dissipazions. Dissipare. Dissipare. Dissipatore. Dissipatore. Dissipazione. Dissipazione. Dissoluto. Dissoluto, Sbracalo. Disuggellare, Dissuggellare. Disugge lare. Disuggellato, Dissuggellato. Disuggel tato. Distasare. Deostruire. Distendere. Stennere. Distillare. Scervellare. Distinguere. Circostanziare. Distintamente. Circostanziatamente, Ditagliatamente. Distinto. Circostamuiato, Dettaglisle. Distretto. Territorio. Disturbare. Disturbare. Disturbato. Disturbato. Disturbatore. Disturbatore. Disturbo. Disturbo. Ditale. Ditale. Ditello. Sottatillico.

rito. Dilo.

di tratto in tratto. Di tratto in tratto.

vi tutto punto. Di tulto punto.

i vario. Divario.

i veduta. Di veduta.

ivegliere. Scassare 5 1.

i vertimento. Divertimento.

i vertirsi. Divertire.

i vezzare. Smammare, Latte 5 4.

i videre. Spartere,

ivisa. Montura, Uniforme.

ivisamento. Pensata.

i voglia. Core § 3, Umore § 7.

i vorare. Ciangoliare, Divorare.

ivoto. Devoto.

i vozione. Devozione.

obbla, Dobia. Doppia.

oblone. Doppione.

occia, Doccione. Comulto S, Cannuolo

§ 1, Tufolo.

oga. Doca, Botte § 1.

ngana. Gabbella, Dogana.

oganiere. Doganiere, Gabbelliere.

olce. Doce, Dolce, Accostants G.

olcezza. Dolce, Doce.

olci. Dolci.

Mriato. Azzeccuso J.

lente. Corrivo.

lore. Desolazione.

Noroso. Desolato 5, Faiale.

manda. Petizione.

mandare. Spiare.

rmandassera, Domani da sera. Doma-

ni 5 4.

mane, Domani. Domani.

man l'altro. Posdomani.

mare. Addomare, Domare.

mattina. Domani § 4.

menedio. Domeneddio, Dominaddio.

Domestichezza. Confidenza.

Dommasco. Tumasco.

Dondolare. Ntalliare, Pennoliare.

Donna. Femmena, Fare § 58, Fatto

add. 5 2.

Donnaio, Donnaiuolo. Femmeniero.

Donnicciuola. Femmenella, Vasciaiola.

Doppia. Doppia.

Doppiere. Torcia.

Doppiezza. Doppiezza 5.

Doppio. Doppio, Duppio S.

Doppione. Doppione.

Dorare. Indorare.

Doreria. Esciulteria.

Doratore. Indoratore.

Dormentorio. Dormitorio.

Dormicchiare, Dormigliare. Appapa-

gnarsi, Addobbechiare G.

Dormiglione. Dormiglione.

Dormire. Dormire.

Dormita. Dormuta.

Dormitorio, Dormitorio. Dormitorio.

Dosa, Dose. Dosa.

Dota. Dota.

Dote. Dote, Maritaggio.

Dovizia. *Grassa*.

Dozzina. *Dozzina*.

Dozzinale. Dozzinale.

Drappiere. Mercante § 2.

Dritto. Tisico, Deritto.

Drogbe. Drogbe.

Droghiere, Droghiere, Spe-

ziale § 1.

Drudo. Cavalier servente.

Dubbioso. Indeciso.

Due. Stare § 23.

Duecento, Dugento. Duciento.

Duro. Ceniero, Insensibile 5, Sboccato 5 2.

:rata. Introito § 1, Entrata, Entrante. usiasmo. Entusiasmo.

sa nia. Befania G.

stola. Epistola.

ca. Epoca.

11 vocamento, Equivocazione, Equi-Ochezza, Equivoco. Equivoco.

**Epoca**.

2a. Erba § 6.

Erbaiolo, Erbaiuolo. Erbaiuolo.

Erbaggio. Verdumma.

Erbarolo, Erbolaro. Erbainolo.

Erede. Erede.

Eredità. Eredità, Asse S.

Ereditare. Ereditare.

Ereditario. *Ereditario*.

Eremita. Romito.

Eremitaggio, Eremo. Romitaggio.

Ergastolo. Ergastolo, Galera. Ermesino, Ermisino. Armesino. Ernia. Guallara.

Ernia. Guallara. Ernioso. Guallaroso.

Errare. Sgarrare, Sbagliare.

Errore. Irregolarità, Abbaglio.

Erroruzzo. Inavverienza S.

Erta. Salita G. Erto. Appeso G.

Esalare. Sbafare.

Esatto. Esatto.

Esattore. Esattore.

Esazione. Esazione.

Esca. Esca, Mangianza.

Escaiuolo. Escaiuolo.

Escire. Uscire.

Escita. Uscita.

Escrementi. Esilo § 2.

Esecutore. Esecutore.

Esequie. Esequie, Interro.

Esigenza. Esiggenza.

Esigere. Arrecogliere G.

Esitamento. Esitazione.

Esitare. Esitare S, Smerciare.

Esitazione. Esitazione.

Esito. Esito, Smercio.

Esolago. Cannarone.

Esorbitante. Esorbitante. Esortare. Interessare § 2.

Espediente. Spediente, Espediente G.

Esperimento. Speculazione.

Esperto. Capace.

Espettativa. Aspellativa G.

Espressamente. Espressamente.

Essenziale. Essenziale.

Essenzialmente. Essenzialmente.

Ebollizione. Vullo.

Eccellente. Eccellente, Guappo S, Valente, Bravo.

Eccellentemente. Eccellentemente.

Eccellenza. Eccellenza § 2.

Eccidio. Massacro.

Eccitamento. Esaltazione.

Eccitare. Esaltare.

Echino. Anging.

Economica. Economia S.

Economico. Economico. Edificare. Fabbricare.

Edificato. Fabbricato.

Edificio, Edifizio. Locale, Fabbrica

Educare. Educare. Educato.

Educazione. Educazione.

Effettuare. Effettuire.

Egli. Desso.

Eguale. Eguale.

Elasticità. Elasticità.

Elastico. Elastico.

Elce. Lecina.

Elesante. Elesante G.

Elegante. Acconcio, Aggarbate 5 1.

Eleggere. Capare. Elemosina. Lemosina.

Elemosinare Lemosenare.

Elenco. Mappa, Statino.

Elogio. Necrologia.

Embriacone. Imbriacone.

Embrice. Embrice G, Zella S, Total

Emicrania. Mingrania. Emolliente. Emolliente. Emolumento. Emolumento.

Emorroidale. Emorroidale.

Emorroide. Emorroidi, Stomacak.

Empetigine, Empitigine. Peinis.

Empiastro. Impiastro. Empio. Dannato S.

Empire. Imbottigliare.

Emulazione. Emulazione.

Endivia. Scarola. Enflagione. Gonfiore.

Enflare. Niorzare, Intufare S.

Enfiato. Intufato §. Enfiatura. Gonfiore.

Entrante. Entrante, Intrigante, In

seliccio.

Entrare. Entrare, Garbare, Incolor.

Estate. State.

Estratto. Estratio.

Età. Etd.

Etico. Ietleco, Ettico.

Evacuazione. Esito \$ 2.

## FA

l'abbrica. Fabbrica,

Fabbricare. Fabbricare. Fabbricato. Fabbricato add. Fabbricatore. Fabbricante. Fabbro. Ferraro. Taccenda. Facenna. Faccendiera. Facennera. Faccendiere. Facenniero, Intrigante, Trafichino. Faccendone. Facenniero. Facchinaccio. Vastasone. Facchino. Vastaso, Facchino. Faccia. Faccia S 6, Facciala S. Facciata. Facciata S. Facciuola. Schiacco 5.
Faceto. Aggraziato 5 2, Trastullo. Facile. Ceniero S. Facoltà. Finanze. Facoltoso, Facultoso. Facoltoso. Fagiolata. Chiacchiariata, Impacchio 5, Cacala § G. Fagiolo, Fagiuolo. Faggiolo. Fagliare. Fagliare. Faglio. Faglio 5 2. Fagottino. Mappata. Fagotto. Fangotto, Mappala. Fagnone. Scarchiapone, Surchiapone G, Scemiatore. Faina. Fuina. Falce, Falciuola. Sarrecchia. Falda. Falda, Fiocco S 1, Pettola, Retenella. Faldella. Sfilacci S. Falegname. Falegname. Falimbello. Voltabandiera. Fallimento. Fallenza. Fallire. Fallire. Fallito. Decotto add., Fallito, Vinsol- Farneticare. Sbariare G. vibile. Fallo. Irregolarità. Falò. Luminaria. Falsare. Falzificare. Falsariga. Falzariga. Falsario. Falzario. Falsificare. Falzificare. Falso. Falzo.

Fama. Nominata.

Famigliare. Servitore, Criato.

### FA

Famigliarità. Confidenza § 2. Famiglio. Famiglio, Crialo. Familiare. Domestico, Criato, Servitore. Familiarità. Ropporto 5. Fanale. Lampione. Fanciulla. Nenna. Fanciullaggine, Fanciulleria. Ragazzala, Piccirellala G. Fanciulletto, Fanciullino. Peccerillo. Fanciullo. Guaglione, Peccerillo. Fandonia. Bubbola, Chiacchiara § 1, Fannonia, Papocchia. Fanfaluca. *Bubbola*. Fango. Lota. Fantasia. Fantasia. Fantastico. Frenelico, Verrezzoso, Pazzuoleco G. Fante, Fantesca. Serva. Fantino. Giacchetto. Fantocceria. Fraschetteria. Fantoccino. Mammuocciolo. Funtoccio. Mammuocciolo, Ndorcia S. Farda. *Kasca*. Fardaggio. Equipaggio S 1. Fardata. Nchiacco. Fardelletto, Fardellino. Fangotto. Fardello, Fardellotto. Mappata. Fare. Fare, Agire, Impartire, Interessare 5. Farfalla. Palomba. Farfalletta, Farfallina. Palommella. Farfallone. Nnorchia, Grancefellone, Ostrica 5, Pallone 5 2, Rasca. Farina. Fiore, Farinella G. Farinaiolo, Farinaiuolo. Farinaro. Farinata. Farinata. Farmacia. Farmacia. Farre, Farro. Farro. Fascette. Fascette. Fascia. Fascia. Fasciare. Nfasciare. Fascina. Fascina. Fascino. Iettatura Fascio. Fascio. Fascioletta, Fasciuola. Fascetella. Fastello. Sarceniello G. Fastidio. Dispetto, Chiaisto S, Fostidio.

Fastidioso. Fastidioso, Sustante. Fatato. Affatato G. Fatica. Travaglio, Fatica. Faticare. Faticare 5. Faticatore. Faticatore. Fatticcio. Torzuo. Fatto. Fatto. Fattocchiara, Fattocchiera. Fattocchiara, Ianara. Fattoiano. Trappetaro Fattoio. Trappeto. Fattore. Fattore, Massaro S, Portalettere. Fattorino. Guaglione 5, Portatettere. Fattoressa. Servente de monasterio. Fattucchieria, Fattura. Fattocchiaria. Fatturato. Vino § 5. Fatuo. Nzateco. Fava. Fava. Favata. Sbafanteria. Favellare. Dire. Favilla. Faella G. Favo. Favo. Favola. Chiacchiara § 1, Bubbola. Favore. Favore, Incoraggiamento. Favoreggiare. Incoraggiare. Favorire. Favorire, Incoraggiare. Favorito. Favorito. Fazione. Fazzione. Fazzoletto. Faccioletto. Feccia. Feccia, Esito Federa. Cusciniera. Fedina. Barbetta. Fegatellino, Fegatello. Fecatello. Fegato. Fecato. Felce. Fieless. Fele. Fele. Felpa. Felba. Feltrare. Filtrare. Feltro. Cappello § 1. Feluca. Felluca. Femmina. Femmena. Femminaccia. Femmenona. Femminella. Femmenella, Vasciaiola, Ciappetta S.G. Femminetta. Femmenella, Vasciaiola. Femminona. Femmenana. Femminuccia. Femmenella, Vasciaiola. Fendere. Spaccare, Sengare. Fendimento, Fenditura. Spaccatura. Ferita. Botta S. Feritoia. Saettera. Fermàglio. Susta S, Ciappa.

Fermare. Destinare 5, Conchinder 54 Determinare, Stordire 5, Fernant Fermata. Fermata S. Fermentare. Crescere § 1. Fermento. Criscito. Fermezza. Ciappa. Fermo. Deliberato. Ferraio. Ferraro. Ferraiolo. Coppotto § 1. Ferraiuolo. Cappotto § 1, Ferraiuo [ Ferrare. Ferrare. Ferrata. Ferriata. Ferratura. Ferramento. Ferravecchio. Ferrovecchio, Sapas **5** 2. Ferretto. Rollò. Ferriata. Ferriata. Ferro. Ferro S. Fesso. Spaccato, Sengato. Fescina. Fescena. Fessura. Senga. Festa. Festa § 2 e 7. Festino. Festino. Festuca. Pagliuca. Fetente. Fetente. Fetore. Field, Pesta S. Fetta. Fella. Fettuccia. Fettuccia, Pampuglia, 1 garella. Fiaccare. Sciaccare. Fiacchezza. Fiacchezza. Fiacco. Sfatto § 1, Fiacco. Fiale. Favo. Fiamma. Vampa, Lampa. Fiasca. Fiasca. Fiaschetta. Carrico, Carico. Fiasco. Fiasco, Fiasco G. Fiato. Spagliocoa G. Fibbia. Fibbia. Fibbietta. Fibbiettina. Fibbiella. Ficaia. Fica § 11. Ficcare. Ficcare, Neaforchiare, No. zare, Nfrucere, Frusciare § 2, Sch fare § 2. Ficcone. Ficcanaso. Fico. Fica S, Ficociello G, Latte S1 Fidanza. Lusinga. Fidato. Fidato. Fiele. Fele. Fieno. Fieno. Fiera. Fiera. Fifa. Pavoncella. Figliare. Figliare.

FI Figliastro. Figliastro. Figlioccia, Figliozza. Commarella. Figlioccio, Figliozzo. Compariello. Fignolo. Tracena. Figura. Garbo § 4, Figura G. Figurare. Figurare. Fila. Fila. Filaccia. Filaccica, Sfilacci. Filare. Filare, Filera, Sottile S. Filastroccola, Filatera. Filastrocca. Filatessera. Centopiedi. Filaticcio. Calamo. Filato. Filalo. Filatoio. *Felariello*', *Filatorio* G. Filetto. Fulo § 6. Filiera. Trofila. Filiggine. Fulinea. Filo. Filo, Filare § 1. Filondente. Filonnente. Filugello. Agnolillo. Finanze. Finanze. Fine. Fino, Dellicato, Lana 5 3. Finestrone. Fenestrone. Finezza. Finezza. Finimento. Guarnemiento, Finimento. Finire. Spirare 5. Fino. Dellicato § 2 6 3, Fino. Finocchio. Fenocchiello, Fenucchio. Fintino. Finta. Fioccare. Fioccare. Fiocco. Fiocco, Nocca. Fiochezza. Raucedine. Fiocina. Lanzaturo.

Fioco. Rauco. Fionda. Fionna. Fioraio. Fioraro. Fiorato. Fiorato. Fiore. Spagliocca G, Fiore G. Fioretto. Fioretto.

Fiorire. Schioppure § G.

Fiotto. Cavallone. Fiscella. Fuscella. Fischiare. Fiscare G. Fischiata. Fiscata. Fischietto. Fiscariello G, Ciufolo. Fischio. Fiscariello G. Fisicare. Lefrecare G. Fisicoso. Sofistico, Lefrecuso G, Mi-

ticoloso. Fistolo. Mmalora § 1, Diavolo § 1. Fittaiuolo. Affittatore G.

Fitto. Assuto. Fiumara. Fiumara.

Fiutare. Uosemare 5, Osemare. Fiuto. Uosimo. Flautino. Ollavino. Flemma. Flemma. Flemmatico. Flemmatico. Floscio. Frollo, Muscio. Flussione. Flussione. Flusso. Cacarella. Focaccia. Pizza § 1. Focaia. Scarda. § 1. Focile. Fucile.

Focolaro. Focolaro. Focone. Focone. Focoso. Focuso G. Fodera. Fodera. Foderare. Foderare. Fodero. Fodero. Foga. Entusiasmo.

Foglia. Fronna, Foglia G.

Fogua. Chiaveca. Fola. Bubbola. Folaga. Follaca.

Folata. Furia, Zisera.

Folla. Folla. Folle. Pazzo. Follia. Pazzia. Folta. Folla.

Fomentazione, Fomento. Fomento G. Fondacaio, Fondachiere. Fondacaro.

Fondaco. Fondaco.

Fondamento. Pedamenta, Fonnamiento G.

Fondello. Formella. Fondere. Speliare. Fonderia. Fonderia. Fondigliuolo. Feccia, Posa.

Fondo. Botte § 4, Culo § 3, Fondaco § 1 3 e 4, Funniello, Fulo.

Fontanella. Fontanella. Fontaniere. Fontanaro. Foracchiato. Spertusato G. Foraggiare. Foraggiars. Foraggio. Foraggio. Forare. Perciare. Forasiepe. Sperciasepe. Forastico. Foreslico.

Forastiere, Forastiero. Forastiero.

Forbici. Forbice.

Forca. Forca, Mpiso S, Cincorenza G.

Forcella. Forcella.

Forchetta. Cacciacarne, Brocca. Forcina. Brocca, Ferretto, Forcina.

Forense. Forenze.

Forese. Cafone, Forese, Pacchiano. Foresozza. Pacchianella. Foresteria. Foresteria. Forestiere. Forastiero. Forsecchia. Forsecs. Forfora, Forfore. Forfora. Forma. Forma S, Garbo S 4. Formaggio. Caso, Formaggio. Formalità. Formalità. Formentone. Granodinio. Formica. Formica, Passaro 5 2. Formicaio. Formicaro. Formichetta. Formichella. Formicola. Formica. Formicolaio. Formicaro. Formicolio. Formicolio. Formicone. Formicone, Passaro § 2. Formicuzza. Formichella. Fornace. Carcara § 1. Fornaciaio, Fornaciaro. Fornaciaro. Fornaro. Fornello. Fornacella. Fornice. Funnaco. Fornimento. Equipaggio, Guarnemiento, Messa 5 5. Fornire. Fornire, Equipaggiare. Fornito. Equipaggiato. Forno. Forno. Foro. Buco. Forosetta. Pacchianella. Forte. Fermo, Forte. Fortore. Fortore. Fortunoso. Critico. Forzato. Galiota, Desterrato. Forziere. Tiratoio. Forzieretto, Forzierino. Tiraturiello. Forzore. Fortore. Forzulo. Forzulo. Fosco. Fusco. Fosserella, Fossicella, Fossicina. Fossetiello. Fosso. Fosso, Fossa S 2. Fracassare. Sfracassare. Fracassato. Sfracassato. Fracasso. Fracasso. Fracassoso. Fracassoso. Fracido. Fraceto. Fracidume. Fracitumma. Fradicio. Fracelo. Fradiciume. Fracitumma. Fragile. Dellicato § 4. Fraga, Fragola. Fragola. Francare. Affrancare G.

Franchezza. Sciollezza. Franco. Franco, Sciolto. Frange. Mellone di pane 5. Frangente. Infrangente G, Frangente. Frangia. Frangia, Cornice S. Frangiato, Frangionato. Franciato. Frantume. Frantume, Minuzzaglia. Frappare. Taccariare. Frappatore. Attrappatore G. Frasca. Frasca, Fraschetto, Voltaber diera, Cochella G, Fraschetteria, liscire § 2. Fraschetta. Fraschetta. Fraschiere. Fraschetto. Frascolina. Fraschella. Fratacchione. Fratacchions. Frate, Fratello. Frate. Fraternita. Congregazione, Confrateris. Frattaglia. Campanaro, Interiore. Frattagli. Campanaro. Fratianto. Fratanto. Fravola. Fragola. Freddoloso, Freddoso. Freddeglius. Freddura. Freddura. Fregagione. Sceriazione. Fregare. Sceregare, Sonare 5 6. Fregio. Finimento, Sfriso. Frego. Sfriso. Frenella, Mazzecatorio. Frenello. Mussarola. Frenesia. Frenesia. Freneticare. Sbariare G. Freschezza. Freschezza. Fresco. Fresco, Maialeca 5 2. Freschetto. Friscolillo. Frescoccia. Maiateca 5 2. Frescoccio, Frescolino, Frescozzo. Fr scolillo. Frescura. *Frescura*. Fricassea. Fricasse, Spezzatiello. Friggere. Friere. Fringuello. Frungillo. Frinzello. Arrepicchio, Repicchio. Frittata. Frittata. Frittella. Pizza § 3, Zeppola, Borracia. Frittelletta, Frittellina, Frittelluzza. Za polella. Frizzare. Licchettiare. Frizzo. Licchello § 2. Froge. Forgia S. Frollo. Carne, Frollo, Nierveso.

Fromba, Frombola. Fionna.

Fronda. Fronna, Foglia G.

Frontale. Antialiars. Fronta. Caravana.

Frugare. Inchiodare 5 2.

Frugolo. Frugolo S, Diligenziare G.

Fruilare. Ceccolata § 1. Frussi, Frusso. Fruscio §.

Frusta. Frusta.

Frustagno. Fustania.

Frustamattoni. Scarfasegge.

Frustare. Frustare. Frustino. Frustino.

Frulta. Fruilo.

Fruttaiolo, Fruttaiuolo. Fruttaiuolo.

Frutto. Terza, Frutto.
Fucile. Fucile, Acciarino.
Fuggifatica. Scansafatica.
Fuggire. Sferrare § 3.
Fuggitivo. Desertore.

Fuliggine. Fulinea.

Fumaiolo, Fumaiuolo. Cemmenera, Tiz-

zone S.

Fumare. Fumare, Fummechiare.

Fumea. Fumicità.

Fumicare. Fummechiare.

Fummainolo. Tizzone S.

Fumo. Fumicità, Fumo.

Fumoso. Fumuso.

Funaio, Funaiolo, Funaiuolo. Funaro.

Fune. Funa.

Funesto. Fatale.

Fungo. Fungio, Cravone § 2.

Funicella. Funicella.
Funzioni. Funzioni.

Fuoco. Fuoco, Arteficio.

Furbo. Frabbotto, Lazzaro 5 2.

Furfante. Malandrino. Furfatore. Campatore. Furia. Sboria § G.

Furibondo, Furioso. Furioso.

Furore. Entusiasmo.

Fusaiolo, Fusaiuolo. Furticillo, Fuso S 1.

Fuscellino. Spata S. Fuscello. Sproccolillo.

Fusto. Fusto, Chiave § 4.

#### GA

Gabbanella. Tabbanella.

Gabbano. Cappotto S 2, Capano, Tab-

bana.

Gabbare. Gabbare.

Gabbatore. Gabbatore.

Gabbia. Gaiola.

Gabbiaio. Gaiolaro.

Gabbiano. Gavina.

Gabbiata. Gaiola § 4.

Gabbione. Gaiolone.

Gabbiuola, Gabbiuolina, Gabbiuzza.

Gaiolella.

Gabbo. Gabbo.

Gabella. Imposizione, Gabbella S.

Gabelliere. Gabbellota, Gabbelliere.

Gagliardezza, Gagliardia. Gagliardezza. Gagliardo. Fermo, Gagliardo S.

Gaglio. Quaglio.

Gala, Gala, Lattuchiglia, Sciabbo,

Arriccio.

Salante. Galante, Milordo.

Galanteria Galanteria 5, Milorderia.

salantnomo. Galantomo.

Saleotto. Desterrato, Galiota.

lalera. Galera.

GA

Gallato. Ingallato.

Galiossi. Sbrighi.

Galleggiare. Galliare G.

Gallina. Gallina.

Gallinaio. Gallinaro.

Gallinella, Gallinetta. Gallinella.

Gallo. Gallo, Gallinaccio.

Gallonato G. Bordato G, Gallonato G.

Gallone. Gallone, Trena, Bordo G.

Galloria. Preiezza G.

Gallozza, Gallozzola. Mbolla d'acqua, Campanella.

Gamba. Gamma S.

Gambero. Gammaro.

Gambettare. Sgammettare.

Gammautte. Gammautto.

Gancetto. Guancetto.

Gangio. Guangetto, Crocco.

Gangherello. Ciappetta.

Ganghero. Sciva, Ciappetta.

Ganimede. Ganimede.

Ganzo. Cavalier servente.

Gara. Cricca.

Garbare. Garbizzare.

Garbato. Aggarbato. Garbeggiare. Garbizzare. Garbo. Garbo § 13. Garetto. Niervo § 2. Garofanato. Ngarofanato. Garofano. Carofano. Garoso. Perfidiuso, Appiccicataro, Attaccabuglie, Vinciuto. Garretto. Niervo § 2. Garrimento. Strillata. Garza. Gargia. Garzone. Guarzone, Guaglione. Gărzuolo. Coreniello. Gatta. Gatta. Gattaiola, Gattaiuola. Gattaro, Buco 5 3. Gattina, Gattino. Galtella. Gatto. Gallo. Gattone. Gattone. Gavillare. Peleia S. Gavillazione. Peleia. Gazza. Pica, Cola, Volpe S. Gazzarra. Sparatorio. Gazzera. Pica, Cola. Gelare. Gelare. Gelatina. Gelatina. Gelone. Rosola. Gelosia. Persiana, Gelosia. Gelso. Cieuzo. Gemello. Gemello. Gemma. Occhio § 14. Generoso. Grasso 5 2, Generoso. Gengla, Gengiva. Gingiva. Genio. Genio § 1 2 e 3. Gentaglia. Gentaglia. Gente. Massa 5 5. Genterella. Gentarella. Gentildonna. Dama. Gentile. Obbligante, Dama § 1. Genuslessione. Inginocchiata. Gersa. Celese. Gesso. Gesso. Gettare. Menare § 1 e 2, Dirrupare § 1, Sbalanzare G. Gettito, Getto. Butto § 1. Gherminella. Gherminella. Mbroglia. Ghermire. Altrappare, Agguantare, Incappare. Gherofano. Carofano. Gherone. Spichetto, Podèa, Falbald, Camicia § 8. Ghiacciaia. Nevera. Ghiacciare. Gelare § 1 e 2.

Ghiaia, Ghiara. Vrecciale.

Ghiera. Veroletta S. Ghiotta. Liccarda. Ghiotto. Goliuso, Cannarulo. Ghiottoncello. Lazzariello. Ghiottone. Lazzaro 5 2, Cannardo. Ghiottornia. Cannarutizia. Ghiribizzo. Schiribizzo, Verrizzo. Ghiribizzoso. Verrezzoso. Ghirigoro. Cerefuoglio § 3, Cifra G. Gbirlanda. Ghirlanda G. Ghiro. Galiero. Giaciglio. Iazzo. Giacebio. *laceio*. Giallezza. Giallore. Giallogno, Giallognolo. Gialluognolo. Giallore, Giallume. Giallore. Giara. Giarra. Giaretta. Giarretella. Giarda. Corrivo. Giargone. Gergone. Gibboso. Scartellato. Gingia, Cingiva. Gingiva. Giocare. Pazziare § 1 e 2. Giocolare. Ciarlatano. Gioia. *Gioia*. Giorgio. Brultone 5 G. Giovanetto, Giovanotto. Bardascio G. Giovare. Profittare, Confare. Giovarsi. *Abbaccare* 5. Giovenca, Giovenco. *Tenca, Ienco.* Giovereccia. *Bona*. Giovialità. *Aggraziato* § 2. Giovinetto, Giovinotto. Bardascio G. Girandola. Arteficio S G, Rotella S. Girare. Girare. Girella. Terocciolella. Girello. Carcioffola. Giricocolo, Girigogolo. Cerefuoglio § 3 Gita Carrozziala. Gittare. Buttare, Abbarrucare S, Schieffare § 1, Menare § 12. Giubba, G.ubberello. Giamberga. Giubbetto. Sareca. Giudicare. Fare § 2. Giudizio. Capacità. Giuggiola. loioma. Giulebbe, Giulebbo. Gileppo, Sciroppe. Brodo § 1. Giulecco. Desterrato. Giumella. Vranca G. Giumenta. Giumenta. Giuncata. Giuncata. Giunco. Giunco, Iunco.

unta. Regalo 5. untare. Mpallare. iuocare. Pazziare. iuoco. Pazzia § 3, Carissi §. urare: Sagramentare. iustificarsi. Discaricarsi. ustificazione. Scorpazione. nocco. Gnuoccolo. norri. Scemiatore S. obba. Scartiello. obbo. Scartiello, Scartellato. occia. Goccia G. occiola. Goccia G, Fica § 14, Sghizzare G, che dee leggersi Schizzo. occiolo. Schizzo G. occiolone. Cetrulo S. oia. Grosso § 2, Cannarone. oletta, Goletto. Camicia § 1, Collo §. oloso. Goliuso, Cannaruto. omena. Gomena. omito. Gomilo. omitolo. Gliuommero. omma. Gomma. onflare. Abbottare G, Ntorzare S 1, Sollevare 5. onfiato. Niofato 5 G., Inflifato 5. ongolare. Grilliare. ionna , Gonnelia. *Gonnella*. lorbia. Veroletta , Gubbia. lorga. Gorga. 'orgheggio. *Cerefuoglio* 🖇 2. lorgia. *Gorga*. lorgiera. Rabà, Lattuchiglia, Arriccio. iorgoglio, Gorgoglione. Campa, Pappicio. iorgozzule. Camarone. iotata. Paccaro, Papagno 5 2. iolta. Podagra. iottoso. Podagroso. lovernare. Direggere, Governare. ozzo. Vozzola. lozzoviglia. Gozzoviglia, Scialata. lozzovigliare. Gozzovigliare. lozzovigliata. Scialata. ozzoviglio. Scialata, Gozzoviglia. lozzuto. Vozzolulo. racidare. Granonchia S. tracile. Dellicato. tracimolo. Grappolo. radinata. Gradiata. iradire. Incontrare S. irado. Classe, Rango, Grado.

raduare. Graduare.

Graffiare. Sgraffignere G, Scicoure, Kascagnare. Grafflato. Scippato, Sgraffignato G. Grafflatura. Sgroffignatura G, Scippo, Rascagno. Grafio. Sgraffignatura G, Rampino G, Scippo. Gragnolata. Granila. Gragnuola. Lapete, Granoliata. Gramigna. *Grammegna*. G**ra**molata. *Granita*. Granaiolo, Granaiuolo. Farinaro S G. Granata, Granato. Granatiglia, Scopa. Granchiessa. *Grancio*. Granchietto. *Grancitiello*. Granchio. Grancio, Rancio, Varrata 53, Fare S 1 G. Granchiolino. Grancitiello, Rancetiello G. Granchione. Grancefellone. Granciporro. Varrata § 3. Grande. Ingente. Grandezza d'animo. *Erois*mo. Grandinare. Granolo. Grandine. Granolo, Granoliata, Lapele. Granellino. Granato § 1. Granello. Acino. Granfia. Granfa. Gran siciliano, Gran turco. Granodinia. Grappo, Grappolo. Pigna d'uva. Grappolino, Grappoluccio. Rappolillo. Grascino. Pubblichella, Iustiere G. Grassezza. Grassezza. Grasso. Grasso, Nirocchiato. Grasia, Tesia. Grata, Graticola. Gratiglia. Gratis, Gratis et amore. Gratis. Grato. Assanguato G. Grattare. Raspare, Grattare. Grattugia. Grallatasa. Grattugiare. Grattare 5. Gratuitamente. Franco 5 3. Gratuito. Franco S 1. Grave. Interessante, Ingente, Pesante. Gravicembalo, Gravicembolo. Cembalo G. Gravidanza, Gravidezza. Gravidanza. Gravido. Gravido. Grazia. *Grazia.* Graziere. Graziare. Graziato. Aggrazioto § 1. Graziosamente. Franco § 3. Grazioso. Franco S.1., Aggraziato S.1. Gregge, Greggia. Morra. Grembiale, Grembiule. Manterino.

Greppo, Grasta S. Gretola. Gaiola § 1. Greve. Pesante. Grigio. Criscio, Cennerino. Grillare. Bollire § 3. Grilletto. Puntillo, Cane § G. Grillo. Grillo, Mierco, Mingria, Palla § 2, Agrillo S. Grimaldello. Votaianno. Grinza. Rappa, Rechieppa G. Gromma. Tartaro. Gronda. Tetto. Grondaia. Tetto, Canale. Groppa. Groppa G. Groppiera. Groppera. Groppo. Arrepicchio, Repicchio. Grossezza. Doppiezza, Grossezza. Grossiere. Bisciuttiere, Zagarellaro. Grosso. Doppio, Duppio, Grosso, Sottile §, Frusciare. Grossolano. Grossolano. Grotta. Grotta. Gru, Grua, Grue. Gruoio. Gruccia. Stanfella, Maniglia. Grumo. Grumo G. Grumolo, Grumoletto. Coreniello. Gruppo. Cerefuoglio § 3. Gruzzo, Gruzzolo. Marzupolo G. Guadagnare. Lucrare. Guadagno. Lucro. Guaina. Vaina, Fodero. Guainella. Sciuscella. Guaio. Guaio. Gualchiera. Gualchiera, Varchera. Gualcire. Mappeciare, Allucignare 5 2, Ammazzoccare G. Gualdrappa. Gualdrappa... Guanciale. Cuscino. Guancialino. Cuscinetlo. Guanciata. Paccaro, Schiaffo. Guanciatina: Schiaffetiello. Guancione. Schiaffone. Guantaio. Guantaro. Guantiera. Guantiera. Guanto. Guanto. Guardacorpo. Guardia § 5. Suardamacchie. Ponte. Guardaniante. Guardinfante G.-Guardare. Guardare 5, Spia 5 3.

Guardaroba. Guardarobba. Guardatura. Ncornatura. Guardia. Guardia, Piazzavivo. Guardianato, Guardianeria. Guardian Guardiano. Guardiano S. Guardimi Dio. Arrassosia. Guardinfante. Guardinfante G. Guardingo. Leso. Guardone. Guardioncello. Guarentigia. Garanzia. Guarnelletto, Guarnello. Sottanido. Rocchetto G. Guarnimento. Guarnizione. Guarnire. Guarnire. Guarnito. Equipaggiato. Guarnitura. Guarnizione. Guastada. Carrafa. Guastafeste. Sconcecaiuoco. Guastamestieri. Guastamestieri. Guastare. Guastare, Disturbare, Sta tecellare, Scombinare, Sconcetti. Sdeltommare. Guastato. Disturbato. Guastatore. Guastatore. Guasto. Sdellommato, Inservibile, Guali Guattero Guattero, Squattero G. Guazza. Acquazza. Guazzabuglio. Guazzabbuglio, Patico Guazzare. Squazziare, Squazzo G, Papariare. Guazzetto. Spezzatiello. Guercio. *Guercio*. Guernimento. Guarnizione. Guernire. Guarnire. Guernito. Equipaggiato. Guernizione. Guarnizione. Guerra. Campagna § 2 G. Guglia. Aguglia. Gugliata. Filo § 2. Guiggia. Mpigna S. Guindolo. *Matassa*. Guinzaglio. Cannale. Guizzare. Squizzare. Guscio. Bilancia, Uovo §, Scorza! Coccola. Gustare. Mazzecare § 2. Gusto. Gusto.

ddio. Dio. dropico. Ritrupico. llividito. Altentulo. llustre. Distinto. maginare. Immagginare. nhailare. Imballare. mbalsamare. Imbalzamare. mbalsamazione. Imbalzamazione. mbarazzare. Imbarazzare. mbarazzato. Imbarazzato 5. mbarazzo. Imparazzo. mbarbogire. Nzallanire. mbarbogito. Nzallanuto. mbarrare. Varriare. mbastare. Nvardare. mbastire. Nchimmare. mbastimento, Imbastitura. Nchimmalura. mbeccare. Cevare. mbecherare. Mbollonare, Mmeziare. mberciare. Ingarrare § 1. mbeversi. Incorporare 5. mbiancare. Biancheggiare, Ianchiare. mbiancatore. Ianchialore. mbiancatura. Lavalura. mbiettare. Inzeppare. mbietolire. Squaquigliare G. mboccare. Moccure. mboccatura. Imboccatura. mborsare. Bussolare, Imbussolare. mbossolare. Imbuscolare. nbottire. Imbottire. nbottitura. *Imbottitura*. nbozzacchire. Azzeliste S. nbozzacchito. Azzellulo. nbozzimare. Imposemare. nbozzimato. Imposemato. nbrattare. Nchiaccare, Imbrattare. nbratto. Nchiacco § 1 e 2, Impacchio. nbriacare. Imbriacare. abriachezza. Imbriachezza. obriaco. Imbriaco. abriacone. Imbriacone. abroccare. Ingarrare § 1. nbrodolare. Nchiaccare. nbrogliare. Imbrogliare. ibroglio. Imbroglio. ibrogliatore, Imbroglione. Imbroglione.

Imbruttare. Imbrattare, Nchigocare. Imbucatare. Colata § 1.62. Imburchiare, imburiassare. Nfruceca-70 J. Imbuto. Muto. Imitare. Fare § 7, Modellare. Immaginare. Immagginare. Immagrire. Smagrire. Immagrito. Smagrilo. Immoliare. Spognare. Impacciare. Impicciare, Impacciarsi, Intrigarsi. Impaccio. Impaccio, Impiccio. Impaccioso. Intrigante, Mpacciariello. Impagliare. Impagliare. Impagliatura. Cuosceno G. Impalmare. Inguariare. Impaniato. Intrigato S. Impantanare. Impantanare. Imparare a mente. Mente § 1. Imparentare. Imparentare. Impastoiare. Impastorare. Impastocchiare. Impastocchiare. Impattare. Impattare. Impaurito. Spiritato. Impeciare. Impeciare. Impedimento. Paralizzazione. Impedire. Paralizzare. Impedito. Impedito. Impegnare. Mpegnare, Impegnarsi S 1. Impegno. Impegno. Impegolare. Impeciare. Impennare. Impennare. Impepare. Impepare. Impepato. Impepato. Impertinente. Impertinente. Impertinenza. Impertinenza. Impeto. Sboria G, Sbaratto S. Impiagato. Nfestoluto. Impiallacciare. Impellicciare. Impialiacciatura. Impellicciatura. Impiastro. Empiastro. Impiccare. Impendere. Impiccato. Mpiso S. Impiccatoio, Impiccatello, Impiccatuzzo. Mpiso S. Impiccio. Impiccio. Impiego. Impiego.

Impigliarei. Impacciare, / Impillaccherare. Infangare, Schizzisre 5 1. Impillaccherato. Schizziato S. Impiombare. Nchiummare. Impinzare. Nfrucecare. Imporrare. Ammocechire, Ngottare. Imporrato. Ammoceculo. Imporrire. Ammocechire, Ngottare. Imporrito. Ammocecuto. Impomiciare. Pomiciare. Importante. Interessante. Importanza. Interesse 5, Importo. Importare. Cocere 5 3, Fingere, Importare, Interessare. Importuno. Sustante, Lotano S, Fillo. Imposizione. Imposizione. Imposta. Legni de' balconi. Impostare. Conto § G. Impoverire. Mpezzentire. Impresa. Intrapresa, Impresa. Impresario. Impresa, Impressario. Imprigionato. Carcerato G. Imprimere. Inchioccare. Imprimitura. Imprimitura. Improntare. Inchioceare, Improntare. Impronto. Litto. Improperio. Improperia. Improvvisamente. Insapula, Antrasalla. Improvvisare. Improvisare. Improvvisante, Improvvisatore. Improvisante. Impulso. Incendivo. Imputare. Impulare. Inabile. Inabile. Inabilità. Inabilità. Inabilitare. Inabilitare. Inacquare. Adacquare § G. Inalberarsi. Impennare S. Inamidare. Imposemare. Inamidato. Imposemato. Inanellare. Arricciare § 2. Inappetenza. Inappetenza. Inargentare. Inargentare. Inaspetialamente. Antrasalla. Inasprirsi. Appelenare § 2 G. Inavvertenza. Inavvertenza. Incaciare. Accomodare § 1 G. Incagliare. Incagliare. Incaglio. Incaglio. Incalvire. Scucciare G. Incancherato, Incancherito. Neancarulo.

Incandare. Noamare. Incappucciato. Niavolatura. Incapace. Incapace. Incapacità. Incapacità. Incaparbire. Noornare. Incaparrare. Incaparrare. Incaparrato. Incaparrato. Incaparsi, Incaponire. Incocriare, Inaponirsi, Noornare, Schioffare § 5. Incappare. Incappare 5. Incappiare. Ncappare. Incapricciarsi. Incapricciarsi. Incarcerare. Carcerare G. Incarcerato. Carceruto G., Delemilo. Incarcerazione. Carcerazione G, De tenzione. Incaricare. Incaricare. Incarnatino, Incarnato. Incarnate. Incartare. Incartare. Incarognarsi. Ncarognarsi. lucartocciare. Incoppare. Incassure. Incasciare. Incastonare. Incresters § Incastrare. Incrastare, Ammecciase. Incastratura. *Ammeccialutu*. Incastro. Roina. Incatorzolire. Assellire S. Incendere. Incendiare. Incendiario, Incenditore. Incendiario Incensare. Incenzare, Incensiare. Incensiere. Incensiere. Incenso. Incenzo. Incentivo. Incendivo. Incerare. Incerare. Incerato. Incerata, Incerato. Incespicare. Nciampecare, Nuroppecen. Incessantemente. Fitte. Incetta. Incetto S. Incettare. Incettare 5. Incettatore. Incettatore. Inchinare. Capossiare G. Inchinato , Inchinevole. *Incanalo*. Inchino. Capozziamiento G. Inchiodare. Inchiodare. Inchiudere. Acchiudere G. Inciampare. Nciampecare, Intopper. Niroppecare. Inciampicare. Neiampecare. Inciampo. Ntruppeco. Inciprignirsi. Ncepollirsi. Inciprignito. Neepolluto. Incivile. Disobbligants. Inclinare. Abboccare, Portare § 3 6.

inclinato. Abboccato, Incanato. Incocciare. Incocciare. pcollare. Incollare. Incollerire, Incollerirei. Incollerirei. Incollerito. Incollerito, Corrivato. Incombenza. Commissione. In conclusione. Conchiusione S. Inconocchiare. Inconocchiare. ncontentabile. Incontentabile. ncontrare. Incontrare. ncontro: Incuntro. ncordare. Corda. Incorporamento. Incorporazione. Incorporare. Incorporare. Incorporazione, Incorpora. Incorporazione. Incorregibile. *Incorreggibile*. Incorregibilità. Incorreggibilità. Incorrigibile. Incorreggibile. la coscienza. In coscienza. increspamento. Increspature. Increspare. Arrappare, Increspare. increspatura. Increspatura. Incrinare. Sengare. Incrinato. Sengato. incudine. Ancunia. Incumbenza. Commissione, Incompenza, Incarico. Incurabile. Incurabile. Indaco. *Indaco*. Indebitarsi. Indebitarsi. Indebitato. Decotto add., Indebitato. Indemoniato. Spiritato. Indennità. Indennità. Independenza. Indipendenza. Indettare. Mbollonare, Mmeziare, Abbaccarsi, Addata G. Indiano. Scemiatore S. indiavolato. Indiavolato. indice. Dito. adifferente. Indifferente. ndisserenza. Indisserenza. In di grosso. In grosso. ndipendente. Indipendente. udirizzamento. Direzione § ndirizzo. Direzione 5, Indirizzo. ndivia. Scarola. ndividuo. Individuo. ndole. Naturale, Carattere 5 4 G. ndolente. Indifferente. ndulenza. Indifferenza. ndorare. Indorare.

ndoratore. Indoratore.

Indoratura. Indoratura. Indosso. Cuollo § 9. Indovinare. *Indovinare* G. Indovinello. *Indovino*. Indugiare. Dilazionare. Indugiato. Dilazionato. Indugio. Dilazione. Indurare, Indurire. Ntostare. Indursi. *Devenire*. Industria. *Industria* G. Industrioso. Speculativo 5. Inebriarsi. *Arracchiars*i G. Inebriato. *Arraechiato* G. Inerpicarsi. Aggrappare 5, Appenders Infaccendato. Nfacennato, Affacennato G. Infangare. Infangare. Infanzia. Infanzia. Infardare. Nchiaccare. Infarinare. Infarinare. In fasce. Nfasciolla. Infastidire. Frusciare § 1, Seccare § 3, Sionare. In fatto. Di fatto. Infermiccio. Acciaccato, Patito, Scellato, Accepulo G. Inferrata, Inferriata. Ferriata G. Inflammare. Esaltare, Avvampare 5 3 G. Inflammazione. Esaltazione. Infilare. Infilare. Infilzare. Infilare S. Inflogardo. Sfaticato. Infinocchiare. Infinocchiare, Impastocchiare. Infistolito. Nfestoluto. Infoderare. Infodarare. Informare. Informare. Informazione. Informo. Informare. Informare. Infornata. Cotta 5, Infornata. Infortire. Infortire. Infortunio. Sfortuna. Infracidare, Infracidire, Infradiciare. Infracidare S. Infrantoio. Trappeto. Infreddare. Accatarrare G. Infreddato. Accatarrato G. Infreddatura. Catarro. In frotta. In flotta. Infuriare. Sfrenare, Infuriare. Insuriato. Arraggiato, Insuriato. Infusione. Infusions. Ingagliardire. Ingagliardire.

Ingarbugliare. Nearbugliare G. Ingegnarsi. Impegnarsi. Ingegno. Chiave § 3, Ingegno G, Genio, Spogna § 2. Ingegnoso. Meccanico. Ingenuo. Franco. Ingerirsi. Intrigarsi. Inghiottire. Inghiottire S, Mangiare S 2. Inginocchiata, Inginocchiazione. Inginocchiala. Inginocchiatoio. Inginocchiatoro. Inginocchione, In ginocchione, Inginocchioni, In ginocchioni. Inginoc-Ingoiare. Asciuttare S, Inghiottire S. Ingollare. Menare § 8, Asciuttare §. Ingorgiare. Menare § 8. Ingozzare. Asciuttare 5, Covare 5. Ingrassarsi. Mporparsi. Ingrassato. Mporpato. Ingrediente. Ingrediente. Ingrognare. Ingrugnare. Ingrognato. Ingrugnato. Ingrossare. Ingrossarsi. In grosso, Ingrosso. In grosso. Ingrugnare. Ingrugnare. Ingrugnato. Ingrugnato. In luogo. Vece S. Innacquare. Adacquare § G. Innaffiare. Adacquare G. Innaffiatoio. Adacquaturo. Innamorata. Innamorata. Innamorato, Innamorato, Ncannaruto, Spasimalo. Innanzi tratto. Apprimmabolla G. Innescare. Cevare. Innestare. Inzertare, Innestare. Innesto. Inzerto. Innovazione. Innovazione. Inoculare. Inzertare. Inorpellare. Impacchiare § 1. In persona, In petto. Di persona. In piè, In piedi. Allerta. In prima giunta. Abbordo § G. In pronto. A mano. In quarto. Quarto § 4. Inquirere, Inquisire. Inquirere. Inquisizione. Inquisizione. In risposta. Riscontro. Insaccare. Insaccare. Insalare. Salare. Insalata. Insalata. Insalataio. Insalataro, Verdummaro.

Insalatina. Insalatella. Insalato. Salato. Insalatuccia. Insalatella. Iusaldare. Imposemare. Insaldato. Imposemato. Insaldatora. Stiratrice. Insalvatichire. Abbrutire G. Insaponare. Insaponare. Insegna. Bannera, Paviglione. Insensibile. Insensibile. Insinuare. Insinuare. Insipido. Insipido. Iusociabile. Insocievole. In sogno. Nzuonno. Insolfare. Inzolfare. In somma, Insomma, Nzomma, Som ma § 2 G. In sonno. Nzuonno. Insordire. Nzordire S. In sull'avviso. Allerta S. Intaccare. Intaccare. Intaccatura. Intacco. Intamato, Intaminato. Intamato. Intanare. Intanare 5. Intarlare. Caroliare, Tarlare. Intarlato. Caroliato, Tarlato, Cariable Intarsiare. Intersiare. Intarsiato. Intersiato. Intarsiatura. Intersiatura. Intasato. Appilato. Intavolare. Intavolare. Intavolato. Intavolato. Intempestivo. Intempestivo. Intendersi. Abbaccarsi, Intendersi. Intenerire. Intenerire. . Intercalare. Intercalare. Intercettato. Intercettato. Interessante, Interessare. Interessare. Interessato. Interessato. Interesse. Interesse § 1 & 2. Interiora. Ventriciello § 2, Campanara Interiore, Interiori, Interiore, Intermedio. Intermezzo. Internarsi. Internarsi S. Intervenire. Combinare S. Intervento, Intervenzione. Intervento ! Intestare. Incocciare. Intestino. Stentino, Colarino. Intignare. Caroliare. Intignato. Caroliato. Inlignere. Infondere. Intimare. Intimare. Intimazione. Intimazione, Intima.

Intimorito. Spiritato.

Intinto. Infinto.

Intirizzito. Intisicuto, Tisico § 12.

Intisichire. Ammalire. ntisichito. Ammaluto.

ntitolare. Intestare.

ntitolazione. Intestazione.

ntonacare, Intonicare. Intonacare.

ntonacato, Intonaco, Intonicato, Into-

nico, Intonicatura. Intonaco.

ntoppare. Intoppare.

ntoppo. Intoppo. intorare. Ntofare G.

ntorato. Ntofato G.

ntorbidire. Niruvolare.

ntramettersi. Intromettersi, Intrigarsi,

Mpettoliarsi.

ntrattabile. Intrattabile.

ntrattenere. Ntrattenere G.

ntrecciare. Intrecciare.

ntricato. Intrigato.

ntrico. Intrigo.

ntridere. Impastare.

ntrigo. *Intrigo.* 

ntrinseco. Intrinseco.

intristire. Azzellire S.

introduzione. Immissione.

Introito. Introito § 2.

Intromettersi. Intromettersi, Mpetto-

liarsi.

Intronatello. Stordutiello G.

Intronato. Incantato, Intronato, Stor-

duto G.

In tutto e per tutto. Diametralmente.

Inumano. Insensibile S. Inumidire. Umettare.

Inutile. Inservibile.

in vece. Vece S.

Invelenirsi. Avvelenare 5 2 G.

Inventare. Immaginare S, Accacciare G:

Inventariare. Inventariare.

Inventario. Inventario.

Invenzione. Invenzione.

Inverminare, Inverminirsi. Inverminirsi.

Invernata. Vernata.

Invernicare, Inverniciare. Inverniciare.

Inverno. Vernata.

Invescato. Intrigato 5, Ncannaruto.

Investire. Impiegare 5, Abbordare 5,

Smestere.
Invetriare. Impelinare.

Invetriata. Vetriata.

Invetriato. Impetinato.

Invetriatura. İmpetinatura.

Inviamento. Carriera S 1, Direzione S.

Invitare. Invitare G.

Invogliuzzo. Cartoccio.

Involtare. Neartocciare G.

Involtino, Involto. Cartoccio.

Inzeppare. Inzeppare.

In zucca. Scaruso.

Inzuccherare. Nzuccarare, Inzuccarare.

Inzuccherato. Inzuccarato. Inzupparsi. Incorporare S.

Ipecacuana. Vomitivo S 1.

Ipocondriaco, Ipocondrico. Flatoso.

Iracondo. Addoruso S 1, Fetente S.

Iroso. Fetente S.

Irresoluto. Indeciso.

Irritare. Nterretare.

Irruginire. Arrugginire G. Irruginito. Arrugginito G.

Ispido. Spruceto.

Istrione. Debuttante, Attore.

Ito. Iuto.

Itterico. Itterico.

Itterizia. Etterizia.

#### LA

Labarda. *Libarda*. . Lacchè. *Lacchè*.

Lacchetta. Racchetta.

acchezzo, Lacchezzino. Morzillo S.

Luccio. Laccio § 2.

Lucerare. Spetacciare.

Ladro. Mariuolo.

Ladronaia. Cuccagna § 2 e 3.

LA

Ladrone. Brigante G. Ladroneccio. Mariolia.

Lagrima. Fica § 14.

Laidezza. Schefienzia.

Lama. Lama.

Lambiccare. Lambiccare, Scervellare.

Lambicco. Lambicco.

Lamia. Lamia.

Lampada, Lampade. Lampa S.

Lampare. Lampare. Lampredotto. Stenteniello.

Lana. Lana.

Lance. Bilancia S.

Lancetta. Lancetta, Sfera 5 1.

Lancia. Lancia.

Lanciare. Buttare 5, Pallone 5 3, Attonnare.

Lancipola. Lancella.

Lanterna. Lanterna G., Cupola. Lanternino. Lanterna G. Cnpola.

Lanuggine, Lanuggine. Lanuggine S.

Lapis. Lapis, Toccalapis. Lapislazzoli. Lappeselazzare. Lardare, Lardellare. Lardare.

Lardinzo. Cicola. Lardo. Insogna. Lardone. Lardo.

Largheggiare. Prodigalizzare.

Largo. Diffusivo, Squazzone G, Gras**so** § 2.

Largura. Largura.

Lasagna, Lasagna, Lagana.

Lasagnetta. Lasagnella. Lasagnotto. Lasagna.

Lasciare. Restare 5 2, Attrassare.

Lascio. Cannale, Lascelo.

Lascito. Lasceto.

Lastra. Lastra, Vasolo.

Lastricare. Vasolare. Lastricato. *Vasolato*.

Lastrico. Astrico.

Lastrone. Pietra § 5 G.

Latino. Latino. Latrina. Latrina.

Latta. Latta.

Lattare. Allattare. Lattata. Orginia.

Latte. Latte.

Latterino. Ciciniello.

Latticinio. Latticinio.

Lattificcio. Latte § 1, Fica § 12, Fi- Lente. Lenta, Lasco § 1 & 2. cociello G.

Lattuga. Lattuca, Lattuchiglia, Rabà, Sciabbò, Arriccio.

Laurea. Privilegio.

Lavagna. Lavagna.

Lavamane, Lavamani. Lavamano S, Leppare. Allippare. Pede de bacile.

Lavandaia, Lavandara. Lavandara.

Lavata. Lavata.

Lavativo. Lavativo.

Lavatoio. Lavaturo.

Lavatura. Sceriatura.

Laveggio. Maritozzo.

Lavorante. Lavorante, Guarzone. Lavorare. Faticare, Travagliare.

Lavoratore. Travaglio, Produzione Fatica.

Lazzeretto. Lazzaretto.

Lazzeruola, Lazzeruolo. Lazzarola.

Lebbra. Lepra. Lebbroso. Leproso. Leccardo. Cannarulo.

Leccio. Lecina.

Lecco. Mierco, Palla 5 2.

Leccone. Cannarulo.

Legaccia, Legaccio. Legaccia.

Legame. Relaxione.

Legamento. Relazione, Allaccalura.

Legare. Legare, Allaceare.

Legato. Legato. Legatore. Legatore.

Legatura. Legatura, Attaccetura.

Leggero. Fiacco S.

Leggiadro. Milordo , Acconcio, Aggs bato §, Aggraziato § 1, Ciancus

Leggiere, Leggieri. Pisolo.

Leggiero. Indifferente 5, Insignificant.

Lieggio, Pisalo S. Leggio. Lettorino. Legittima. Leggitima. Legittimare. Leggitimare.

Legittimazione. Leggitimazione. Legittimo. Leggitimo.

Legna. Legne.

Legnaccio. Strummolo S. Legnaiuolo. Falegname.

Legne. Legne. Legno. Legno. Legumi. Legumi. Lembo. Pettola. Lendine. Lennens.

Lensa. Lenza.

Lentiggine. Lenticchia. Lentigginoso. Lentiniuso.

Lento. Muscio S 2, Lasco S 1 e 2

Lenza. Lenza.

Lenzuolo. Lenzuolo.

Leproso. Leproso.

Lèsina. Lesina S, Pirchio, Sughi.

Pullapilotta G.

Lessare. Scaldare, Scaudare, Boile.

Lesso. Bollito.

LE estezza. Lestezza. esto. Lesto. etamaigolo. Monnezzaro. etamare. Conciniare. etame. Letame G, Concime. etaminare. Concimare. etanie, Litanie. Letania G. ettera. Lettera, Foglio, Patenta. etticello, Letticciuolo. Letticciullo. ettiera. Lettéra. ettiga. Lettica. ettino. Lettino. Letticciullo. ello. Lello. ettuccio. *Letticciullo*. eva. Leva. evare. Alzare, Levare, Di pianta § 2. evatoio. A levatore. evatrice. Mammana. evitare. Crescere § 1. ezio. Licchesalemme, Misterio, Squaso, Gattefelippi G, Vruoccolo, Cian-Cto. ezioso. Misterioso, Vrucculuso, Cianciuso. ezzo. Fielo. iberale. Grasso 5 2. ibero. Spiccio, Indipendente. ibertà. *Indipendenza*. ibriccino. Officiello. bro. Libro, Esito 5 1, Conto 5 1. iccio. Lizzo. eva. Leva. eve. Indifferente 5, Insignificante. ievitare. Crescere 5 1. evito. Criscito. ma. Lima, Limo, Sordo 5 2 e 3. maccio. Lota. mare. Limare. matura. *Limalura*. mhiccare. Lambiccare. mbicco. Lambicco. mo. Lota. moncello, Limoncino. Limoncello. mone. Limone. monea. Limonala, Aranciala G. mosina. Lemosena. mosinare. Lemmosenare. ndo. *Lindo.* ngua. Lenguetta, Lingua. nguaccia. Lingua § 1.

nguacciuto. Linguacciulo G, Spuniu-

inguardo. Linguacciulo G.

10 5 G.

Linliggine. Lentinia. Lintigginoso. Lentiniuso. Lippa. Mazza e piveze. Liquidare. Liquidare. Liquido. Liquido. Lisca. Resta, Spina 5 1. Liscia. Liscia. Lisciapiante. Bisecolo. Lisciare. Allisciare. Liscio. Liscio, Rossetto, Cuoncio. Lisciva. Liscia. Liscoso. Restuso. Lista. Notamento, Rega 5. Listato. Regato. Litigante. Litigante. Litigare. Liticare, Chiaictare. Litiggine, Litigine. Lentinia. Litigginoso, Litiginoso. Lentiniuso. Litigioso. Litigante. Livellare. Livellare. Livellario. Censuario G. Livello. Censo G. Lividezza. Molegnana 5. Livido. Attentuto 5, Molegnana. Lividore, Lividura. Molegnana S. Livrea. Libbrea. Locanda. Locanda, Stanza 5. Locandiere. Locandiere. Lodola, Lodoletta, Lodolettina. Cucciarag. Loggettina. Loggetta. Loggia. Loggia. Logorizia. Ligorizia. Logoro. Inservibile. Lombata, Lombo. Filetto. Lombrico. Verme § 2, Liscolo. Lomia. Limo. Lordo. Lordo G, Schefenzuso. Lordura. Chiarchio. Losco. Cecagnuolo. Loto. Lota. Lotto. Bonofficiata. Lucerna. Cannela 5 1. Lucernina, Lucernuzza. Lucernella. Lucerta, Lucertola. Lucerta. Lucidare. Lucidare. Lucignolo. Lucigno. Lucrare. Lucrare. Lucro. Lucro. Lucroso. Lucroso. Luffo. Mattuoglio. Lemaca. Maruzza. Lumicino. Lumino. 18

Lumiera. Lampiere.
Luminaria. Illuminazione.
Luminello. Lamparulo, Mieciariello.
Luna. Luna.
Lunatico. Lunalico.
Lunedì. Lunedì.
Lungheria, Lunghiera. Lungheria.
Lungo. Brodo § 1.
Luogo. Locale, Pizzo § 2, Congregazione §.
Luogo comune. Luogo comune, Prevasa.
Luogotenente. Luogotenente.
Lupacchino, Lupacchiotto, Lupatto,

Lapattello, Lupattino, Lupicino. In pariello.
Lupinaio. Lupinare.
Lupino. Lupino.
Lupino. Lupino.
Lupino. Lupino.
Lusco. Cecagnuolo.
Lusinga. Tabbariare.
Lusingare. Tabbariare.
Lusinghevole. Lusingante, Azzeccus Lusinghiero. Insinuante, Azzeccus Lusso.
Lusso. Lusso.
Lustrare. Allustrire.
Lustrato. Allustrito.
Lustrino. Lustrino.
Lustro. Lustro.

### MA

MA

Maccherone. Maccarone, Calare § 3 G. Macchia. Intucco S. Acciacco S. 11, Macchia, Nchiacco § 1. Macchiare. Macchiare. Macchiarella, Macchierella, Macchietta. Macchietella. Macellaio, Macellare, Macellaro. Chianchiere. Macello. Chianca, Massacro. Macerare. Mortificare 5 2, Nfusarare, Nnammuollo. Macerazione. Mortificazione § Maceria, Macia. Macera, Murecena. Macina. Macena, Mola. Macinare. Cianguliere, Macenare. Macinatura. Macenatura. Macine. Macena, Mota. Macinetto, Macinino. Muliniello. Maciulia. Macenota. Maciullare. Maciuliare. Macco. Fava S. Madama. Madama. Madia. Martola. Madonna. Madonna. Madre. Mamma, Matrizzare. Madreggiare. Patrizzare. Madreperla. Matrepperla. Madrevite. Scrofola, Matrevite, Vita. Madrigna. Matregna. Maestranza. Mastranza. Maestressa. Mastressa. Maestro. Masto. Falegname, Fabbricato. re, Maestro G, Cappella § 2 G.

Magazzino. Magazzino. Maggiorana. Maiorana. Maggioranza. Maggiorità. Maggiorente. Capezzone. Magistrato. Supplente. Maglia. Maglia. Maglio. Maglio. Magliuolo. Magliola. Magnano. Ferraro, Chiavettiere. Magnifico. Eclatante, Comperenta J. Guappo. Magona. Cuccagna § 1. Magrino. Palicto S. Magro. Dellicato, Scarno. Maiolica. Faienza, Maiolica. Maiorana. *Maiorana*. Mala bietta, Mala zeppa. Interessic Malacreanza. *Malecrianza*. Maladetto. Mannaggia. Malandrino. Sbandilo. Malaticcio. Patito, Mulaticcio, Malatic Malato. Malato. Malattia. *Melatia*. Malavoglienza. Malavolenza G. Malcaduco. Mele di Luna. Maldicente. Muldicente, Criticante, La guacciuto G. Maldicenza. Maldicenza, Critica. Male. Male, Chiodo 5, Maleersore. Maledetto. Mannaggia. Maledicenza. Critica. Maledico. Maldicente, Criticante.

Maledire. Nciarmare 5.

Mal'erba. Malerra.

Malevolenza. Malavolenza G.

Malsattore. Delinquente.

Mal francese. Mal francese.

Malia. Fattocchiaria.

Maliarda. Fattocchiara.

Malignità. Malignità.

Maligno. Maligno.

Malinconico. Flatoso.

Halivolenza, Malavolenza G.

Malizia. Malizia.

Maliziato. Trottato.

Maliziuto. Malizioso, Speculativo.

Mal maestro. Male di Luna.

Malleolo. Ossopezzillo.

Mallevadoria, Malleveria. Garanzia,

Pleggiare, Pleggio.

Mallevadore. Garante, Pleggiare, Pleg-

ario vad

gio. Malora. *Mmalora* § 2, 3, 4 e 5.

Malotico. Maluoteco G.

Malparato. Molridotto G.

Malpensieri. Male pensiero.

Malsano. Scellerato, Acciaccato.

Malvagia, Malvasia. Malvasia.

Malvestito. Malrestito G.

Mamma. Mamma.

Mammalucco Mammalucco.

Mammana. Mammana.

Mammella. Menna.

Mammone. Gatto 5.

Manata. Vranca.

Mancamento Impertinenza 5, Insuffi:

cienza, Mancanza.

Mancanza. Mancanza.

Mancare. Scevolire.

Mancia. Barattolo § 2, Mancia, Nferta.

Manciata. Vronca.

Mancino. Mancino G.

Manco male. Munco male.

Mandasuora. Scenario S.

Mandare. Cacciare, Scennere § 1, Solto

e ncoppa G.

Mandato. Esecutorio.

Mandòla. Pandòla.

Mandoliuo. Pandolino.

Mandoria. Ammennola.

Mandorlato. Torrone.

Mandorlo. Ammennola.

Mandra. Morra, Mandra.

Mandriano. Guardiano S.

Maneggiare. Maniare.

Maneggio. Maneggio.

Manellà, Manello. Fascio § 1.

Manesco. Friccicariello 5, A mano,

Maniariello, Manisco.

Manette. Manette.

Manganare. Celentare.

Manganello. Prospera.

Mangano. Celenta.

Mangeria. Cuccagna 5 3.

·Mangiaferro. Guappo.

Mangiapane. Mangiapane.

Mangiare. Cianguliare, Mangiare.

Mangiata. Mangiata.

Mangiatoia. Mangiatora.

Mangiatore. Mangiatore.

Mangione. Mangione.

Mania. Entusiasmo.

Manica. Manica.

Manicaretto. Morzillo S.

Manico. Cannolicchio, Manica, Ma-

no G.

Manichino. Manichitto, Puzino.

Manicotto. Manichitto.

Maniera. Garbo § 3.

Manisattore. Manisatturiere.

Manisattura. Mano d'opera, Manisat-

lura.

Maniglia. Maniglia, Braccialetto.

Manigoldo. Boia G.

Manipolare. Munipolare.

Manipolo. Fascio § 1, Manipolo.

Maniscalco. Ferracavallo.

Mano. Mano.

Manomettere. Neignare.

Manovale. Manipolo, Parrella G.

Manovella. Leva.

Mantovescio. Manoemerza.

Manso, Mansueto. Manso.

Manteca. Muniechiglia.

Mantello. Cappotto 5 1.

Mantenere. Mantenere § 4.

Mantenimento. Manuscrione, Mante-

nimento.

Mantice. Mantice.

Manuale Manipolo.

Mappa. Catenarcio.

Marame. Scarto §.

Marangone. Sommozzatore.

Marasca. Amarena.

Maraviglia. Spanto, Spavento S, Incanto.

Maraviglioso. Eclalante.

Marcare. Marcarc.

Marchiana. Maiateca.

644 MA Marchiare. Mercare. Marchio. Mierco S 1. Marcia. *Marcia*. Marciapiede. Marciapiede. Marciare. Marciare, Sfilare. Marciata. Marcia. Marciume. Marciume G. Marco. Mierco S 1. Marcorella. *Mercolella*. Maretta. Marello. Marezzato. Marmoresco. Margberitine. Margaritini. Margine. Mierco § 2. Marina. Marina. Marina marina. Marina marina. Maripaio. Matinaro. Marjnare. Intufare S. Marinaro. *Marinaro*. Marinato. Scapece. Marioleria. *Mariolia*. Maritare. Maritars, Accasare. Mariuolo. *Mariuolo* 🖇 1 • Marizzato. *Marmoresco*. Marmaglia. *Marmaglia* , *Scamonea* § . Marmista, Marmoraio, Marmoraro. Marmoraro. Martirio, Martiro. Martirio. Maroso. Cavallone, Marrone. Castagna § 5, Marrone Marrovescio. Manosmerza. Martedi. Martedi. Martellare. Martellare. Martellata. Martellata. Martellino. Martellino. Martello. Martello. Marza. Puca. Marzapano. Bombo. Marzuolo. Marzullo G. Mascagno. Trottato. Mascalcia. Acciacco: Mascalzone. Mascalzone. Mascelia. *Mascella*. Mascellare. Mola 5 2. Maschera. Mascara. Mascherare. Mascararsi. Mascherata. Mascarata. Mascherina. Mascarino. Mascherone. Mascarone. Maschio. Mascolone. Massa. Massa. Massaio. Economico', Femmenona S. Masserizia. Economia, Mobile.

Massiccio. Massiccio.

ME Masticare. Ammagliare, Mazzecare. Mastietto. Maschetto. Mastio. Masco, Mortaletto. Mastro. Masto. Matassa. *Matassa*. Materassa. Matarazzo. Materassaio. Malarazzaro. Materasso. Matarazzo Materassuccio. Matarazziello. Materia, Materiale. Materiale. Materozzolo. Chiave § 6. Matita, Matitatoio, Toccalapis S. Matrice. Matra. Matricola. Matricola. Matricolato. Matricolato. Matrigna. Matregna. Matripa. Commara. Matterello. Laganaturo. Mattezza. Pazzia. Mattina. *Malina*. Mattinata. Malinata. Mattino. Matina. Matto. Pazzo, Sfrenato 5. Mattonare. Mattonare. Mattonato. Mattonata. Mattone. *Mattone*. Maturare. Suppurare, Maturare, As maturare G. Maturato. *Ammalurato* G. Maturo. *Maturo*. Mazza, Mazza, Bisecolo, Varra S. Mazzettino, Mazzetto. Mazzetiello Buche, Mazzetto. Mazzo., Buché, Mazzo, Varrala 🤃 Mazzuola. Mazzarella G. Mazzolino Buché, Mazzello. Mazzvolino. Mazzetiello G. Mazzuolo. Mazzetiello G., Mazzola. Meccanico. Meccanico. Meconio. Mazzara. Medaglia. Medaglia. Medesimo. Medemo. Medicamento. Secreto 5, Specifico. Medicare. Curare. Medicatura. Cura. Medico di matti. Mastrogiorgio. Medio. Dito. Mediocre. Regolare. Meglio. Meglio, Bene § 8. Mela. Pacca, Natica, Milo, Palla 5

Melacotogna. Cotogno.

Melanconico. Flatoso.

Melagrana, Melagranata. Grancto.

Mela ngola. Cetrangolo.

Melarancia, Melarancio. Portogallo.

Melato. Azzeccuso S.

Mele. Mele.

Melissa. Erba § 2.

Mellifilo. Erba § 2.

Mellifluo. Azzeccuso 5.

Mellone. Cocozza § 3, Cucumero,

Nzierto S, Mellone.

Melma. Lota. Melo. Muo.

Memoria. Ricordo.

Memoriale. Memoriale.

Menante. Copista.

Menare. Portare § 8, Carriare § 1,

Menare 5 4.

Mencio. Frollo.

Mendico. Pezzente.

Menomare. Ammancare.

Mensola. *Gattone* G.

Mensuale. Mansile.

Menta. Amenta.

Mente. Uscire § 5, Mente.

Mentecatto. Pazzo.

Mento. Barba § 1 G.

Menzogna. Di pianta S.

Mercante. Mercante, Negoziante.

Mercantesco, Mercantile. Mercantile.

Mercanzia. Mercanzia.

Mercatante. Bisciulliere, Mercante, Ne-

gozianle.

Mercatantesco. Mercantile.

Mercatanzia. *Mercanzia*.

Mercato. Mercato.

Merce. Mercanzia.

Merciaio. Zagatellaro.

Mercoledi, Mercordi. Mercoldi.

Merda. Merda, Cacca G.

Merdellone. Merdoso.

Merdocco. Merdocco.

Merdoso. Merdoso.

Merenda. *Marenda, Colaz*io**ne.** 

Merenda**re.** *Marendare***.** 

Merito. *Terza*.

Merla. *Merolo*.

Merletto. *Merletto , Pezzillo*.

Merlo. *Merolo*.

Merlotto. Merlotto.

Merluzzo. Merluazo.

Mesata. Mensile.

Meschiare. Mmiscare.

Mesciroba. Bucale.

Mescolanza. *Insalata* S.

Mescolare. Mmiscare.

Messa. Messa.

Messale. Messale.

Messo. Portala.

Mestica. Imprimitura.

Mestiere. Carriera 5 2.

Mestola. Cucchiara § 2.

Mestoletta, Mestolino. Cucchiarella.

Meta. Cacata G.

Metropoli. Capitale G.

Mettere. Corda, Arresidiare, Imbottigliare, Impulare, Interessie, Met-

tere, Puntare, Cansona & G., Capez-

za S G, Sotto e ncoppa S G.

Mettiloro. Indoratore.

Mezzaiuolo. Parzonaro S.

Mezzanino. Matto, Casamatta.

Mezzano. Mezzano S, Caino G, Ca-.samaita.

Mezzetto. Caporisma.

Mezzina. Langella.

Mezzo. Miezzo.

Miagolare, Miagulare, Miao, Miau. Miao.

Michelaccio. Micalasso.

Micina, Micino. Muscella.

Miccia. Miccio.

Miccio. Ciuccio.

Midolla. Mollica, Medullo.

Midollo. Medullo.

Miele. Mele.

Mietere. Metere G.

Migliaccio. Migliaccio.

Migliarola. Pallino.

Miglio. Miglio.

Miglioramento. Miglioria.

Migliorare. Migliorare.

Mignatta. Fitto, Pirchio, Sanguella.

Mignolo. Dito. Miliope. Milione.

Millantatore. Shafante, Spaccone

Millanteria. Sbafanteria, Spacconeria.

Millesimo. Millesimo.

Milza. Meuza.

Mimma. Nennella.

Mimmo. Ninno.

Mina. Mena.

Minacciare. Capozziare § G.

Minchionare. Minchionare.

Minehionatura. Minchionatura. Minchione, Minchione, Meuere 5 2,

Minciadaeo.ia. Minchioneria, Merdaria S.

Nabissare. Nabbissare. Nabisso. Diavolo § 1. Nacchera. Castagnelia. Nanna. Nonna. Nappa. Fiocco.

Nappetta, Nappina. Nocchetella.

Nare, Nari, Narice, Narici. Naser- Nero. Nigro. chia. Nervo. Niero

NA

Narrare. Contare § 1.
Nascere. Schiudere.
Nascondere. Nasconnere.
Nascondiglio. Nasconniglio.

Nasello. Merluzzo.

Nasetto, Nasino. Nasillo.

Naso. Naso, Nasella.

Naspo. Matassa, Trapanaturo.

Nassa. Nassa.

Nastrino. Fettuccella.

Nastro. Fettuccia, Zagarella.

Nasuto. Nasuto.
Natale. Natale.
Natalizio. Natalizio.
Natica. Natica, Pacca.
Naticuto. Impaccuto.

Natta. Ratta, Nocca, Corrivo.

Nato. Nato.

Natura. Carattere § 4, Naturale.

Naturale. Naturale. Nausea. Nausea.

Nauseante. Nauseante.

Nauseare. Nauseare, Sdegnare 5 2.

Nauseoso. Nauseante. Navalestro. Scafaiuolo. Navicella. Navetta, Scafa.

Navicellaio. Scafamolo. Navicello. Scafa.

Navichiere. Scafaiuolo. Navigare. Bussola 5 G.

Nebbia. Neglia.

Necessariamente. Essenzialmente.

Necessario. Luogo comuns. Necessità. Circostanza § 2.

Negativa. Negativa.

Negligentemente. Arronzalamente.

Negligenza. Indifferenza. Negoziante. Negoziante. Negozio. Negozio.

Negromanie. Negromanie.

Negromanzia. Negromanzia.

NO

Nembo. Tropea. Neo. Nievo.

Nepitella. Anepeta.
Nepitello. Parpetola 5.

Neputa. Anepeta.

Nero. Nigro.

Nervo. Niervo.

Nespola, Nespolo. Nespola.

Nettare. Annettare G., Pulizzare, Suppare, Scegliere S.

Nettezza Polizia.

Netto. Pulito, Bianco.

Nevato. Annevato.

Nevato. Annevato. Nicchia. Nicchio.

Nicchiare. Papariare \$ 2, Parto \$1.

Nicchio. Cappello 5 6. Nidata, Nidiata. Nido 5.

Nido. Nido. Ninna. Nennella.

Ninnare. Papariare 5 2, Connolist

Ninnarella. Nonnarella. Ninnolo. Freddura. Nitro. Salenitro.

No. No. Nocca. Dito.

Nocchieroso, Nocchieruto. Nudecua.

Nocchio. Nudeco. Nocchiuto. Nudecuso.

Nocciolo. Osso S, Nuzzolo. Nocciuola. Nocella, Antria.

Nocciuolo. Nocella.

Noce. Noce, Ossopezzillo.

Nocella. Nocella.

Nocemoscada. Nocemoscata. Nocumento. Dammaggio.

Noderoso, Noderuto. Nudecuso.

Nodo. Nudeco. Nodoso. Nudecuso.

Noia. Chiaieto S, Lotano, Sparpetus

Noiato. Stuccato. Noiaso. Lotano.

Noleggiare. Affiliare S.

Noleggiato. Affiltato. Nolo. Affilto, Nolo, Affiltare S.

Nome. Nominata. Nomina. Nomina S. Nominanza. Nomina.

649

ominare. Nominare. ominato. Distinto. 11 iominazione. Nomina 5. ioncurante. Indifferente, Spenzarato. ioncuranza. Indisserenza. onna, Vava. onno. Nonno, Vavo. orma. Direzzione S. ota. Acciacco § 1, Intacco §, Taccia, Lista. otaiesco. *Notarile*. otaio. *Notaro*. otare. Notare, Imputare S, Marcare. otariesco. Notarile. otariato. Notariato. otaro. Nataro. otatore. Natatore.

Noto, Notorio. Notorio. Nottata. Nottata. Notie. Notie. Notiolata. Notiata. Novella. Fatto, Conto 5 3, Chiacchia. ra § 1. Novena. Novena. Noviziato. Noviziato. Novizio. Novizio. Nabe. Nuvola. Nuca. Cuollo 5 5. Numerare. Contare, Foliare 5. Numerazione. Foliazione. Nuora. Nora. Nuotare. Notare. Nutrice. Mammaseszella, Nutriccia. Nuvoletta, Nuvoletto, Nuvoluzzo. Nuvolella. Nuvola, Nuvolo. Nuvola.

### OB

lotificazione. Demunzia, Notifica.

loteria. *Notariato*.

## bbligante. Obbligante. bbligare. Obbligare. bbligato. Obbligato, Tenulo. bbligazione. Obbligazione. bbligo. Obbligo, Obbligazione. cchiala**io.** *Occhialaro***.** cchiale. *Occhiale*. cchio. Occhio, Occhietto, Martello. cchiolino. *Occhietto*. ccorrenza. *Occorrenza.* ccorrere. *Occorrere*. ccupare. Occupare. ccupato. Occupato. ecupazione. Occupazione. dorare. Odorare, Osemare. Micio , Officio. *Offic*io. ffuscarsi. *Nfoscarsi*. ggi. *Oggi*. zlio. *Oglio*. h. *Mara me S*. à. Neh S. eoso. Oglioso. iandolo. Ogliararo. io. *Oglio*. lioso. Oglioso. liva, Olivo. Oliva. mbelico, Ombellico. Vellicolo. mbrare. Ombrare.

mbrella, Ombrello. *Ombrello*.

## OR

Ombroso. Ombroso. Oncia. Oncia. Oncino. Volpara. Ondata. Onnata. Oporario. Onorario. Onore. Onore. Opera. Opera. Operaio. Travagliatore, Vracciale. Oraso. Orefice. Organetto. Organetto. Organista. Organista. Oratorio. Oratorio. Orazione. Necrologia. Orbo. Neatarattato. Orchestra. Orchesta. Orcio. Ziro. Orco. Orco. Ordegno, Ordigno. Ingegno G, Ordegno. Ordinare. Ordinare. Ordinario. Ordinario. Ordinazione. Ordinazione. Ordine. Militare, Ordine. Ordire. Ordere. Ordito. Ordito. Orecchia. Orecchia. Orecchino. Scioccaglio, Cerchietto. Orecchio, Orecchio, Orecchioni. Orecchioni. Orence, Orefice.

Oricanno. Odorino.

Origliare. Ausoliare G, Spia S 2.

Orina. Urina. Orinale. Urinale. Orinare. Urinare.

Oriolaio. Orologgiaro.

Oriolo. Orologgio.

Orinci, Oringi. Mondo § 8.

Oriuolaio. Orologgiaro.

Oriuolo. Orologgio, Ripetizione, Mostra

§ 2, Ampollina. Orliccio. Tozzarella. Ornare. Toletta § 5.

Oro. Oro.

Orologio. Mostra S 2, Orologgio, Am-

pollina.

Orpello. Oropelle.

Orsù, Or su. Menare § 15.

Ortica. Ardica G.

Orto. Orto.

Ortolano. Ortolano. Or via. Menare § 15.

Orzaiuolo. Agliarulo.

Orzata. Orgiata.

Oscurare. Oscurarsi, Scurare.

Oscuro. Scuro.

Ospedale, Ospitale. Spitale.

Ospizio. Ospizio.
Osso. Nuzzolo.
Ostacolo. Paralizzare.

Ostensorio. Sagramento.

Ostinato. Vinciuto.

Ottonaio. Ottonaro G.

Ottone. Ottone. Ozio. Inazione.

PA

PA

Pacchetto. Pacchetto.

Pacchiare. Asciuttare S.

Pacchierotto. Pacione.

Pace. Pace.

Pacifico. Pacione, Coieto.

Padella. Tiella, Pala S, Verolaro, Pa-

tella.

Padellata. Frilta.

Padellotto. Verolaro.

Padiglione. Padiglione, Tombò.

Padreggiare. Patrizzare.

Padrino. Patino.

Padrone. Patrone.

Paesaggio, Paese. Paesaggio.

Paesista. Paesista. Paffutello. Chiattolillo.

Passuto. Chino § 2, Inquartato.

Paga. Paga.

Pagamento. Pagamento, Versamento.

Pagare. Versare.

Pagina. Facciata S.

Paglia. Paglia.

Pagliaccio. Pagliaccio.

Pagliaio. Meta.

Pagliarulo. Pagliarulo.

Pagliericcio. Pagliaccio §, Saccone.

Pagliuca, Pagliucola, Pagliuola, Pa-

gliuzza. Pagliuca.

Pagnotta. Pagnotta. Pagonazzo. Pavonazzo. Pagone. Pavone.

Pagoneggiarsi. Pavoneggiarsi.

Pagonessa. Pavonessa.

Paio. Paro, Pariglia 5 2.

Paiuolo. Puzonetto.

Pala. Pala.

Paladino. Monnezzaro.

Palafitta. Mpalizzata.

Palagio. Palazzo.

Palamita. Palamido.

Palandrana, Palandrano. Capano, Ilbana.

Palato. Palato.

Paluzzo. Corte § 2, Palazzo.

Palchetto. Zinefra, Palco.

Palco. Palco, Palcoscenico.

Paletta. Paletta.

Paletto Foragliaro.

Palio. Pallio G, Palio.

Paliotto. Antiultare.

Paliscalmo, Palischermo. Sghiffo

Lancia S.

Palizzata, Palizzato. Mpalizzata.

Palla. Palla.

Palleggiare. Mpallare.

Pallerino. Palloniere.

Palletta, Pallina. Pulluccia.

Pallini. Pallino.

Pallone. Pallone.

Pallottola, Pallottola, Palla, Trozzi-

allottoletta. Palluccia. allottolina. Palluccia, Trozzola.

alma. *Poime*.

almata. Spalmata.

almento. Palmento.

alo. *Palo*.

'alombaro. *Sommozzatore*.

alombo. *Palombo*.

'aloscio. *Cangiarro*.

'alpare. *Allisciare* § 2.

alpebra. Parpetola.

ambollito. Pane 5 3.

'ampano, Pampino. Pampana, Chiaccone.

'anattiere. *Panettiere*.

'anca. Bancone.

Pancacciere, Pancaccino. Scarfasegge.

Panchetta, Panchettina, Panchettino,

Panchetto. Scannetiello.

'ancia. Panza.

Panciotto. Camiciola, Gilé.

Pancone. Tavolone, Buncone 🕻 t.

Pane. Pane, Paniello, Vino 5 1, Palata.

Panellino. *Panelluccio*.

Panereccio. Punticcio.

Panerino. *Panariello.* 

Panetto. Panelluccio.

Panicci**a.** *Farinata***.** 

Panico. Panico.

Paniere. Panaro.

Panieretto, Panierino, Panieruzzo, Pa-

nieruzzolo. Panariello

Pannaiuolo, Panniere. Mercante § 1.

Pannina. *Pezza G*.

Panno. *Panno*.

Pantano. *Pantano*.

Pantofola, Pantufola. Pantofano.

Panzana. Papocchia.

Paonazzo. Puvonazzo.

Paone. Pavone.

Paoneggiarsi. Pavoneggiarsi.

Paonessa. Pavonessa.

Papavero. Papagno.

Papera, Papero. Papara.

Pappa. Pane § 3, Pappa.

Pappagallo. Pappagallo.

'appogorgia. Voccolaro.

Pappare. Pappare.

Pappataci. Papparicotte.

Pappino. Spitaliere S.

'appolata. Pastocchia G, Chiacehiariata, Cacata & G, Impacchio S.

Paradiso. Paradiso.

Paraguanto. Nferta.

Paralisi, Paralisia. Paralisia.

Paralitico. Paralitico.

Paramento. Apparata G, Tapezzeria, Ferza S G

Paramosche. Sciosciamosche.

Parapetto. Parapetto

Parapiglia. Parapiglia.

Parare. Parare, Apparare 5 2, Vesti-

re 5 5.

Parasito, Parasito. Parasita.

Parasole. Ombrello.

Parato. Ferza 5 G, Apparata.

Paravento. Bussola a vento.

Parecchie. Parecchie.

Pareggiare. Apparare § 1.

Parentado. Parentela, Parentezza.

Parente. Parente.

Parentela. Parentela, Parentezza.

Parere. Comparire § 1, Mercato § 3.

Pari. Eguale, Suoccio, Pace, Paro, Mpa-

ro G, Patta G.

Parietaria, Paritaria. Erba 5 3.

Pariglia. Pariglia § 1.

Parlantina. Chiacchiarone.

Parlare. Chiacchiariare, Dire 5 6, In-

terloquire, Muzzecare S 1, Purlare G.

Parlata. Parlata.

Parlatorio. Parlatorio.

Paro. Paro.

Paroco. Parrocchiano.

Parola. Parola.

Parolaccia. Chiaccone S.

Parrocchia. Parrocchia.

Parrocchiano. Parrocchiano, Figliano. Parroco. Parrocchiano.

Parte. Parte, Pizzo S 2, Tangente S.

Particola. Particola.

Particolare. Circostanza 5 5.

Particolareggiare. Dettagliare, Indivi-

duare.

Particolareggiato. Circostanziato.

Particolarità. Deltaglio, Circostanza 56.

Particolarizzare. Dettagliare, Indivi-

duare.

Particolarizzato. Dettagliato, Circoslan-

zialo.

Particolarmente. Deltagliatamente, Circostanziatamente.

Partire. Spartere.

Partito Partito S.

Parto, Figlianza, Parto, Sgravo. Partonepte, Parturiente. Portoriente.

Partorire. Figliare, Partorire, Sgravare.

Pascere. Pascere. Pasciulo. *Pasciulo*.

Pasco, Pascolo. Pascolo.

Pascolare. Pascere.

Pasqua. Pasca, Natale.

Passabile. Passabile.

Passabrodo. Calabrodo.

Passaggio. Passaggio.

Passaggiere, Passaggiero. Passaggiero.

Passamano. Fresillo S G. Passaporto. Passaporto.

Passare. Passare, Battaglia S, Fuci-

lare, Mano § 22.

Passatempo. Spasso, Divertimento. Passato. Carne, Elasso, Passato.

Passatoio. Passaturo.

Passeggiere, Passeggiero. Passaggiero.

Passera, Passere, Passero. Passaro.

Passeraio. Passaro S.

Passeretta, Passerino. Passariello.

Passerotto. Passariello.

Passetto. Mezzacanna, Passetto.

Passo. Passo, Iappeca iappeca, Mu-

scio § 1.

Passo passo. Passo passo.

Passula. *Passo* sust.

Pasta. Pasta.

Pastaccio. Papurchio.

Pastello. Pastella.

Pasticca. Caramella, Pezzetella.

Pasticceria. Pasticceria.

Pasticciano. Coieto.

Pasticciere. Pasticciere.

Pasticcio. Pasticcio.

Pastiglia. Pezzetella, Caramella.

Pastinaca. Pastenaca.

Pasto. Pasto.

Pastocchia. Papocchia.

Pastoia. *Pastora*.

Pastorale. Pastorale.

Pastore. Pastore, Guardiano S.

Pastricciano. Coieto, Pacione, Papurchio.

Pastume. Minestra.

Patacca. Palacca.

Patata. Patana.

Patella. Patella.

Patena. Patena.

Patente. Patenta.

Pa tereccio, Paterecciolo. Punticcio.

Paternità. Paternità.

Paternostro. Paternostro.

Patetico. Interessante § 2.

Patrigno. Patrio. Patrimonio. Asse.

Patrino. Compare, Patino.

Patrizzare. Patrizzare.

Patrono. Patrone § 3.

Pattare. Impattare.

Pattovire. Pattiare.

Paturna. Paturnia, Flato G.

Paura. Paura. Pauroso. Pauroso.

Pausa. Fermaia. Paventare. Sorreiere G.

Pavimento. Pavimento, Astrico.

Pavonazzo. Pavonazzo.

Pavoncella. Pavoncella.

Pavone. Pavone.

Pavoneggiarsi. Pavoneggiarsi.

Pavonessa. Pavonessa.

Pazzacchione, Pazzaccion Pazzaccion

Pazzerone. Pazzaglione.

Pazzarello, Pazzerello. Pazzarello.

Pazzia. Pazzia.

Pazzo. Pazzo, Sfrenato S, Frenchio

Peccato. Peccato.

Pece. Pece.

Pecora. Pecora.

Pecoraro. Pecoraro, Guardiano J.

Pecorella, Pecorella. Pecorella.

Pecorina. Pecorella.

Pecorino. Pecoriello, Pecorino ad.

Peculio. Marzupolo G.

Pedana. Pedarola.

Pedata. Pedata.

Pedignone. Rosola, Sperone § 3.

Peduccio. Gammonciello G.

Pedule. Pedale, Spezzatura.

Peggio. Peggio.

Peggioramento. Deterioramento.

. Peggiorare. Deteriorare. Peggiorato. Deteriorato.

Pegno. Pegno, Ricordo.

Pegnorare. Pegnorare.

Pegola. Pece.

Pelacane. Conciariota.

Pelare. Spelare, Scortecare 5 G.

Pelle. Pellecchia §, Pelle.

Pellegrino. Pellegrino. Pelliccia. Pelliccia.

Pellicipo. Devacare § 2. Pellicella, Pellicola, Pellicina, Par

lina, Pellicula. Pellecchia.

'elo. Senga, Pelo, Capillo § 5 C. 'eloso. *Peloso* , *Carità* § G. 'ena. Penale, Pena, Corrivo. enetrare. Sperciare. Penitente. Penitente. Penna. **Martello , Penna.** Pennacchio. Pennacchio. 'ennaiuolo. *Pennarulo.* 'ennata. *Pennata*. <sup>2</sup>ennato. *Ronciglio*. Pennellata, Pennellata. Pennellata. Pennelletto, Pennellino. Pennelluccio. Pennello. Penniello. Pennecchio. Conocchia § 2. Pennoncello. Bannariola § 1. Pensamento, Pensata. Pensata. Pensatamente. Decisamente. Pensiere, Pensiero. Interesse S 2, Interessare § 1, Pensiero. Pensionario. *Pensionista*. ensione. Pensione. entola. Caccavella, Pignala. Pentolaio, Pentolaro. Pignataro. 'entoletta, Pentolina, Pentolino. Piqualiello. Pentolo, Pentolone. Caccavella, Pignala. Penzigliare. *Pennoliare*. Penzolo. *Piennolo* G. Penzolo**ne , Penzoloni.** *Pennolianno***.** Pepaiuola. *Pepura*. epe. Pepe. Peperone. Peparuolo. 'era. Piro. er coltello. Taglio § 5. Per contrario, Per lo contrario. Contrario 5. Percossa. Botta , Cagliosa. Percosso. *Arronzalo*. Percuotere. Dare 5 1, Arronzare. Perdere. Credito 5 2, Faccia 5 G, Bussola § G, Messa § 3, Perdere. Perdigiorno. Pierdetiempo, Scurfusegge. Perdita. Perdita. Perduto. Perduto. Peregrino. Passaggiero G, Pellegrino 'erfetto. Bravo § 2 G. 'ersidiare. Persidiare. 'erfidioso. Perfidiuso. 'ergamena. Carta § 3, Lanterna G. 'ergamo. Pulpito. rergola, Pergolato. Pergola. 'ericolare. Pericolare.

'er lo meno. *Mmacaro.* 

Pernice. Pernice. Pernio, Perno. Pierno. Pernottare. Pernottare. Pero. Pero. Perpendicolo. Chiummo S 1. Perrucca. *Perucca*. Persa. Maiorana. Perseguire. Seculare. Perseguitato, Perseguito. Seculato. Persica. Persico G. Persicala. Percocala, Persona privata. Particolare. Personaggio. Allore. Personalmente. Di persona. Persuadersi. Penetrarsi. Persuaso. Capacitato. Per tempissimo, Per tempo. Malino matino. Pertica. Pertica. Pertinace. Caparbio. Pertinacia. Cuoccio. Pertugiare. Pertusare. Pertugio. Pertuso, Buco. Per tutto. Diametralmente. Pesante. Pesante. Pesare. Pesare. Pesca. Persico G, Pesca G, Molagnans S, Nespola S. Pescagione. Pesca G. Pescare. Pescare G. Pesceduova, Pesceduovo. Frillala. Pescacotogna. Percuoco. Pescanoce. Nocepierseco. Pesciaiuolo, Pescivendolo. Pisciavinolo. Peso. Piso, Acciacco § 2, Bilancia **§** 5. Pestare. Ammallare, Scarpesare. Pestato. Scamazzato. Pestatoio. Pesaturo. Peste. Pesta. Pestello, Pestellino. Pesaturo. Pestilenza. Pesta. Pesto. Scamazzalo. Petardo. Peretaro. Petecchia. Petecchia § 2. Petizione. Petizione. Peto. Pirito. Petrata. Petrata. Petronciana. Molegnana. Petrosello. Petrosellino, Petrosemolo, Petrosillo. Petrosino. Pettegola. Perchiepetola G, Chiazzera. Pettinagnolo. Pettenarulo.

Piattelletto. Piattino.

Pettinare. Pettenare, Fare 5 5 e 9, Lana 5 2. Pettinatore. Pettenntore. Pettine. Pettine, Pettinessa G. Pettinella. Lanzaturo. Pettirosso. Piettorusso. Petto. Pietto. Pettorale. Pettorale. Pevera. Muto S. Pezza. Pezza, Fasciaturo. Pezzato. Pezziato S. Pezzente. Pezzente. Pezzetta. Pezzolla. Pezzettino, Pezzetto. Pezzullo. Pezzo. Pezzo, Cannone. Pezzolina. Pezzolla. Pezzuola. Faccioletto. Pezzuolo, Pezzulino. Pezzullo. Piacente. Aggraziato § 1. Piacere. Piacere, Incontrare 5. Piacevole. Assanguato G, Aggraziato S 1. Piacevoleggiare. Commeddia § 2. Piagnisteo. Riepeto G, Chiagnisteria, Sciabbaco. Piagnucolare. Picciare 5, Rognoliare. Piagnoloso. Picciuso. Pialla. Chianozza. Piallare. Schianare. Piallone. Chiana. Piallettino. Chianozziello. Pialletta, Piallino. Chianuozza. Piana. Chiancarella. Pianella. Pantofano, Pianella. Pianellaio. Scarpone 5. Pianellata. Scarponata G. Pianerottolo. Riposo. Pianeta. Pianeta. Piangere. Selluzzo 5 G. Piangolare. Picciare, Rognoliare. Plangoloso. Picciuso. Piano. Piano, Quarto § 2, Acconcia acconcio, Impeca tappeca. Pianta. Pianta. Piantagione. Pastena. Piantare. Pustenare, Chiantare 5, Piantare, Mpalarsi, Mpostarsi § 1. Piantato. Mpalato. Piastrella. Pastora S. Piastriccio. Pasticcio 5. Piatire. Litigare 5, Chiaictare. Piato. Chiaieto.

Piattellone. Piattone G.

Piattello. Piatto.

Piatto. Piatto. Piattola. Scarafone. Piattonata. Chiallonala G. Piattone. Chiattillo. Piazza. Largo, Piazza. Pica. Pica. Picca. Cricca, Picca. Piccante. Piccante. Piccare. Piccare. Picchettato. Picchettato. Picchiare. Scotolare, Tozzoliare. Picchiata Conessa, Mazzata, Pulats Tozzoliata. Picchiato. Schizziato. Picchierella. Sonagliera. Picchiettato. Picchettato, Schizziele Piccia. Cocchia di pane. Piccioletto, Picciolino, Picciola A cerillo. Piccionaia. Piccionara. Piccione. Piccione. Picciuolo. Pedicino 5, Streppone Piccoletto, Piccolino. Peccerillo. Piccolo. Peccerillo, Indifferente S. Piccone. Sciamarro. Piccoso. Piccoso. Pidocchieria. Pidocchieria. Pidocchio. Peducchio. Pidocchioso. Peducchiuso. Piede. Pede. Piedestallo, Piedistallo. Pedagna. Piediluvio. Piediluvio. Piedica. Cavalletto. Piega. Piega. Piegare. Abboccare. Piegato. Abboccato. Pieghevole. Ceniero S. Piego. Piego. Piegolina. Piegolina. Piena. Chiena. Pieno Chino. Pienotto. Chiattolitto. Pietà. Carità S. Pielanza. Pielanza. Pietoso. Interessante § 2. Pietra. Pietra G, Scarda S 1, Ma **5** 4. Piffero. Pifaro. Pigiare. Scamazzare 5. Pigionale, Pigionante. Pigionante. quilino. Pigione. Affiliare, Affilio, Piggiant. Pigliare. Acconciare § 3, Fare § 24, Filo 5 8, Impacchiare 5 2, Impe- Pittima. Pittima. gnarsi § 1, Disciplina § 1, Mira § Pittore. Pittore. 2, Naso § 5, Musso § 4, Carica Pittura. Pittura. 5 2 G.

Pigmeo. Ciciniello S, Pinzo G.

Pignatta. Pignata.

Pignattello, Pignattino. Pignatiello.

Pignatto. Pignata. Pigolone. Picciuso. Pigro. Sfaticato. Pila. Acquasantera.

Pillacchera. Secatornese, Infangare,

Schizzo.

Pillola. Pinnolo.

Pilloletta, Pillolina. Pinnolo.

Pillottare. Bagnare, Lardiare S.

Piluccare. Spollecare. Pimmeo. Ciciniello S. Pimpinella. Pimpinella.

Pina. Pigna.

Pincione. Frungillo. Pingue. Ntrocchiato.

Pinna. Scella S. Pino. *Pigna* S.

Pinocchiata. Pignolata.

Pinocchio. Pignuolo.

Pinzo. Chino S 1.

Pinzochero. Bizzuoco.

Piombare. Chiummare, Chiummo § 3.

Piombinare. Spilare § G.

Piombino. Chiummo § 1, Tummariello.

Piombo. Chiummo.

Piovigginare. Schezzichiare, Cernolia-

re G. Pipa. Pippa.

Pipare. Fumare.

Pipistrello. Sportiglione.

Pippionata. Cacata S G, Impacchio S.

Pipita. *Buscia, Pepitola.* 

Pippione. Piccione.

Piramide. Obelisco. Piscia. Urina.

disciare. *Pisciare, Urinare* 

disciatojo. Urinule, Pisciaturo.

Piscio. Pisciazza, Urina.

'isciancio, Pisciarello. Vino 🖇 2.

Pisellaio, Pisello, Piselletto. Pisello.

Pisside. Piside.

Pistagna. Bavaro, Pistagna.

Pistòla. Pistola.

'istola. Lettera 5 1.

'islone. Pistone.

Pitale. Cantaro.

Piviale. Chiuviale.

Piviere. *Mallardo.* 

Pizzicagnolo. Casadduoglio.

Pizzicare. Prodere S, Pizzicare, Frie-

re § 3.

Pizzicheruolo. Casadduoglio.

Pizzico. Pizzico S. Pizzicore. Prurito.

Pizzicotto. Pizzico S.

Pizzo. Napoleone, Mosca 5 4, Barbella.

Placido. Coieto § 2. Plasticatore. *Pastoraro*.

Platea. Platea. Piebeo. Lazzaro.

Plico. Piego.

Podagra. Podagra. Podagroso. Podagroso.

Podere. Massaria, Territorio S.

Poderoso. Fermo, Valente S.

Poledrino, Poledruccio. Polletriello.

Poledro. Polletro.

Polenta. Farinata, Polenta.

Polire. Pulizzare. Politezza. Pulizia. Polito. Pulito.

Polizza. Polisa, Bigliello.

Polizzino. Cartella, Polisella S I.

Polizzotto. Cartiello.

Pollaiolo, Pollaivolo, Pollaro. Polliero.

Pollastra. Pollanca.

Pollastrello, Pollastriello.

Pollastrina. Pollanchella. Pollastro. Pollastro.

Polleria. Polleria.

Pollice. Dilo.

Pollino. Peducchio 5 2.

Pollo. Pollo, Gallinaccio.

Polpa. Polpa.

Polpacciuto. Mporpato.

Polpaccio. Polpone della gamba.

Polpastrello. Ventriciello § 3.

Polpetta. Polpetta.

Polpo. Purpo.

Polposo, Polputo. Mporpato.

Polsino. Camicia § 5.

Polso, Polso G.

Politiglia. Papocchia S.

Poltrona. Poltrona. Staticato, Coni-Caroans, Polyope.

Portella, Porticella, Porticciacia Av

glio §, Marmotta. Polvere. Polvere S. Polverino. Arenarulo, Cevatura. Polverizzare. Polverizzare. Pomata. Pomata, Mantechiglia. Pomello della faccia. Melillo della faccia. Pome. Peruozzolo. Pomice. Pomicia. Pomiciare. Pomiciare. Pomidoro. Pommadora. Pomo. Peruozzolo. Pompa. Gala. Pontare. Spremmere §. Ponte. Andito. Ponticello. Ponte 5, Scannetto. Ponzare. Spremmere 5. Popolano. Figliano. Popolazione. Massa § 4. Popolo. Pubblico, Massa § 4. Poponaio. Mellonaro. Popone. Mellone di pane. Poppa. Menna. Poppare. Allastare S. Poppatoio. Zucarola. Porca. Porca, Cascionetto. Porcaio. Porcaro, Guardiano 5 G. Porcella, Porcelletta. Porcella. Porcellana. Porcellama, Porchiacca. Porcello. Porcello. Porcelletto. Porcelluzzo. Porcellino. Porciello, Porcelluzzo. Porcheria. Porcheria, Cefeca. Porchetto. Porcelluzzo. Porcile. Mantrullo, Casariello. Porcino. Porcino. Porgere. Proiere, Innoltrare, Consegnare, Distinguere, Disobbligare. Porre. Mettere § 9, Mira § 1, Accorarsi, Confidenza § 5, Coppa § 1, Cuorno § 4, Conocchia § 1, Imputare §, Mano § 17, Marcare, Patrone § 1, Mpostare § 1. Porro. Porro. Portante. Portante. Portantino. Seggettaro. Portare. Portare § 2 G, A cavalluccio, Cuollo 5 10, Bene 5 6 G, Impostare, Lusingarsi, Mammara e nocella, Mano § 23, Alluttarei G. Portatile. A levatore. Portatore. Facchino, Vastaso.

Portatura. Portatura.

tella. Portico. Puorteco G. Portiera. Portiere. Portiere, Portinaio, Portinaro. Avi naro, Guardaporte, Gardaporte Portone. Portone. Porzioncella. Porzioncella. Porzione. Porzione. Posare. Posare. Posata. Posata, Fermata S. Posatura. Posa, Feccia. Posdomani. Posdomani. Posdomani Posolino, Posolatura. Groppera. Posta. Posta, Appuntamento. Postema. Postema, Accesso § 3 G. Postiglione. Postiglione. Posto. Carica G. Potare. Putare. Potatore. Putatore. Potatura. Pulatura, Pula. Potagione. Putatura. Potazione. *Puta*. Poverello, Poveretto, Poverino. Povero. Povero, Pezzente, Mara w. Pozzanghera. Fossetiello S, Lavaron. Pozzo. Pozzo. Pozzolana. Puzzolamma. Pratica. Prattica, Rapporto 5. Praticare. Pratticare. Pratico. Prattico, Capace § 1. Praticone. Pratticone. Preambolo. Introduzione. Prebenda. Governata, Razione G. Precauzione. Precauzione. Prece. Devozione. Precipizio. Precipizio. Predella. Seggia § 2, Cascetta, Seggette Predellina. Mammara e nocella. Predica. Predica. Predicare. Predicare, Braccio § 36 Predicatore. Predicatore. Prefazione. Introduzione. Preserenza. Distinzione. Pregare. Dio 5 5, Interestare 53 Pregeria Pleggio. Pregevole. Interessante § 2. Pregnezza. Gravidanza. Pregno. Gravido. Prelezione. Introduzione S. Premere. Cocere § 3, Ammallare, b casare, Interessare, Scarpesare

Proccuratore, Procuratore. Procurators.

emura. Interesse § 2. endere. Di pianta 5 2, Interessare, Allippare, Affiliare, Pigliare, Noannarire, Mira. renditore. Postiere. euditoria. *Posto*. eparare. Apparecchiare G. esa. Cuscinello, Distaccamento, Arrosto G. esame. Quaglio. escia. Pressa. esciutto. Priggiollo. resente. Presiento, Regalo. esentuzzo. Creanza § 2. 680. Ncannarulo. essa. Folla, Presea, Suela. ressare. Sustare. restanza. Prestito, Impronto. restare. Prestare, Improntare, Con- Prora. Prora. senso J. restito. *Prestito , Impronto*. resto. Presto, Affilato § G. resto presto. Presto presto. resuntuoso. Prosuntuoso. resunzione. *Prosunzione*. resura. *Arresto* G. rete. *Prevele.* retino. *Prevetariello*. retendere. Affacciare 5 G. reterito. Tafanario, Fonnamiento G. retto. Spiccicato S, Vino § 4. 'rezioso. *Bravo* § 2 G. 'rezzare. *Prezzare.* rezzemolo. Petrosino. rezzo. Preszo, Importo, Discreto 5. rigione. Determito, Carcerato G, Carcere G. rigionia. Detenzione. rimaticcio. Tempestivo. rimiera. Primera 'rincipiare. *Iniziativa*. Privare. Destituire, Dimettere. Privato. Particolare . Prevasa . Destituito, Cacaturo G, Ritre G. 'rivilegio. Privativa. rocedere. Agire, Dipendere. ro. Prode. rocessare. Processare. Processione. Processione. Tocesso. Processo. Procoio, Proquoio. Procuoio.

Proceura, Procura. Procura.

Proccurare, Procurare. Arremediare.

Proda. Prora. Prode. Valente 5. Prodezza. Guapperia, Bravura. Proemio. Introduzione. Profenda. Foraggio, Governata, Razione G. Professione. Carriera. Profilare, Profilare. Rivettare. Profilato, Profilato. Profilato. Profilo, Profilo. Rivetto. Profondo. Fulo. Profumeria. Profumeria. Profumiera. Profumiera. Profumiere, Profumiero. Profumiere. Profumino. Profumiera, Ganimede. Propostico. Prognostico. Pronto. Sollecito, Affilato 5 G. Proscenio. Palcoscenico. Prosciogliere. Dare § 16. Prosciutto. Priggiotto. Prospera. Prospera. Prossimo. Entrante. Prostendersi. Stennere S. Prosuntuoso. *Prosuntuoso*. Prosunzione. Prosunzione. Proteggere. Incoraggiare. Protettore. Avrocato G. Protezione. Incoraggiamento, Influenza, Manoforte 5. Proto. Capogiovane. Protocollo. Protacuollo. Protomedico. Protomiedico. Prova. Prova, Concerto, Speculazione. Provare. Concertare, Provare. Provatura. Provola, Mozzarella. Proverbiare. Bottizzare, Canzona 5 G. Provocare. Appreliare G. Provocatore. Apprellatore G. Provvedere. Diriggere. Provvido. Speculativo S. Provvisione. Provista. Prudere. Prodere Prugna, Prugno. Pruno. Pruova. Prova, Debutto, Documento, Speculazione. Prurito. Prurito. Puerperio. Puerperio. Pugnelletto. Vranchetella. Pugnello, Pugnetto. Spuntone. Pugno. Punio, Vranca. Pulce. Polece. 83

Pulcesecca. Pizzico S. Pulcinella. Pulecenella. Pulcino. Pullicino. Puledretto, Puledruccio. Polletriello. Puledro. Pulletro. Pulire. Pulizzare. Pulitezza. Pulizia. Pulito. Pulito. Pulpito. Pulpito. Pungello, Pungetto. Spontone. Pungiglione. Puncolo G. Pungolare. Spontonare. Pungolo. Spontone. Punta. Pizzo § 1, Distaccamento, Ponia G, Puntura. Puntale. Puncolo S, Laccio S 1, Strenga. Puntare, Punteggiare. Punteggiare. Puntellare. Suppontare. Puntello. Supponta.

Punteruolo. Puntarulo. Puntiglio. Pantiglio. Puntiglioso. Puntiglioso. Puntiscritto. Lettera S. Punto. Punto, Mancocale. Puntuale. Puntuale. Puntura. Puntura G. Pupilla. Nennella dell'uocchio. Purgante. Purgante. Purgare. Purgarsi, Annellare G, A chiarare, Discaricarsi. Purificatoio. Purificaturo. Puro. Vino § 4, Spiccicato §. Pusigno. Colazione. Putire. Fetire. Putta. Cola, Volpe. Puzza. Puzza, Fieto. Puzzare. Felire. Puzzo. Puzza, Fielo, Pesta J.

# QU

QU

Quaderletto. Quatriello, Spichetto, Camicia 5 4. Quaderno. Quaterno, Cartolaro. Quadernuccio. Cartolariello. Quadragesima. Quatragesima. Quadrante. Quatrante. Quadrare. Quatrare. Quadrato. Quatro. Quadrello. Aco S. Quadreria. Quatraria. Quadriglia. Squatriglia. Quadro. Quatro. Quadrone, Quadruccio. Quatrone. Quaglia. Quaglia. Quagliare. Quagliare. Quagliere. Quagliero, Ciufblo S. Qualificato. Qualificato. Quando. Quanno, Quanquam. Protanguanguaro. Quantità. Quantitativo. Qua qua riquà. Qua quarà. Quarantena, Quarantina. Contumacia S. Quarantore. Quarantore. Quaresima. Quatragesima. Quartiere. Quartiere, Quarte, Caserma G.

Quartiermastro. Quartiermastro. Quarto. Quarto. Quatto quatto. Locco locco, Rugio n glio G. Quattrino. Quatrino, Denaro, Filist Quegli. Desso. Quercia. Cercola. · Querela. Quarela, Ricorso. Querelare. Querelare. Questamane. Stammatina. Questi. Desso. Quelare. Accordare G. Quietanza. Quietanza. Quietare. Accoietare G, Capace 51 Quiete. Inazione. Quieto. Quielo, Coielo, Sodo. Quintadecima. Quintadecima. Quinterno. Quinterno. Quintessenza. Quintessenza. Quisquiglia, Quisquilia. Mazzanas Quistionare. Contrastare. Quistione. Contrasto. Quitanza. Quitanza. Quota. Quota.

Ł

Rappattumare. Impattare S. Rappezzamento. Repezzatura. Rappezzare. Repezzare. Rappezzatura. Repezzatura. Rapporto. Rapporto. Rappresentare. Rappresentare. Rappresentazione. Rappresentazione, Recula G. Raro. Di rado. Raschiare. Rattare G. Raschiatura. Rattatura G. Raso. Raso, Raso G. Kasoio. Rasulo. Raspa. Raspa. Raspare. Ruspare 5, Scavare 5, Ciampecare G. Raspo, Raspolo. Pigna d'uva. Rassegna. Rivista. Rassegnare. Rivista S. Rassettare. Arresediare, Colata 5 6. Rassevare. Insidure. Rassomigliare. Russomigliare. Rastrelliera. Rastellera, Scotellaro. Rastrello. Rastiello. Rata. Quota, Attrasso, Rata. Rattacconare. Sola S. Rattizzare. Attizzare. Ratto. Zoccola G. Rattoppamento. Arresidio. Rattoppare. Arresidiare 5 2, Repezzat e. Rattrappare. Aggrancare, Cioncare. Rattrappato. Cioncato, Acceputo G. Rattrappire. Aggrancare, Cioncare. Rattrappito. Ciunco, Cioncato, Aggrancato. Rattrarre. Aggrancare. Rattratio. Aggrancalo. Raucedine. Raucedine. Rauco. Rauco. Ravanello. Rafanello. Ravinolo. Gravinolo, Ravinoli. Ravviare. Spiccicare. Ravviato. Spiccicato. Ravvolgere. Arravogliare. Razza. Raia, Raio, Razza. Razzente. Kazzente. Razzo. Frugolo, Raio. Razzolare. Raspare 5. Scavare 5. Rebbio. Dente § 6, Brocca. Recare. Contante 5 2. Recere. Vomitare, Vomitico § 2 G. Recidere. Spaccare S.

Recipiente. Recipiente. Recitante. Recitante. Recitare. Debuttare, Recitare. Reciticcio. Vomitivo. Recipta. Recipta. Reciutare. Reciutare. Redina, Redine. Retessa. Refaigolo. Filaigolo. Rese. Filo § 1. Referendario. Manteseniello. Regulare. Regulars. Regalo. Regalo. Regaluccio. Creanza § 2. Regamo. Arechela. Reggere. Reiersi G. Registro. Mappa. Regola. Direzione S. Regolare. Direggere. Regoletto. Quatretto. Regolizia. Ligorizia. Regolo. Rega. Reliquia. Reliquia. Remare, Remigare. Vocare G. Rendere. Correre & G., Disobbigs Distinguere 5. Rendita. Rendita. Reni. Rimi G. Reo. Delinquente. Repulsa. Negativa. Requie. Ricello. Respirare. Rificiare. Ressa. Susta. Resta. Inserta, Resta 5, Spine 5 Appesa de cepolle G. Restante. Kesto. Restare. Rimanere, Naso 5 2 e 3. tassare, Cuffiare, Annazare Capace S 1, In bilancia, Luyu 4 , Restare. Restaurare. Rialtare. Restaurazione. Rialiazione. Resticciuolo. Resticciullo. Resto. Resto, Riesto G. Rete. Rezzolo, Rezza. Retentiva. Retentiva. Reubarbaro Rabarbaro. Rezzo. Fresco S. Ribaltare. Mmerlecare. Ribandire. Aggraziare. Ribandito. Aggraziato 5 1. Ribenedire. Aggraziare. Ribenedetto. Aggraziato 5 1. Ribes. Riba.

Riporre. Stipare. Riposo. Ricetto. Ripostiglio. Nasconniglio, Commodo. Riprendere. Cancariare G. Ripulsa. Negativa. Risanare. Ristabilirsi. Risata. Risa S. Riscaldare. Infocure. Riscaldato. Scarfato G. Rischiaramento. Dilucidazione. Rischiarare. Dilucidare. Rischiare. Arresecare. Azzardare G. Rischiato. Azzardato G. Rischio. Riseco, Azzardo G. Risciacquare. Resentare, Sciacquare. Risciacquata. Palinodia, Sparata. Riscontrare, Incontrare, Riscontrare, Affronters G. Riscossione. Esazione, Esiggenza. Riscotimento. Esazione. Riscotitore. Esattore. Riscuotere. Arrecogliere G. Riscuotibile. Esiggibile. Risicare. Arresecare 5. Risico. Riseco. Risipola, Risipolato. Resipola. Risma. Resema. Riso. Risi, Risa Risolare, Risolettare. Solare. Risolutamente. Decisamente. Risoluto. Risoluto. Risolvere. Destinare 5, Decidere. Risparmiare. Economizzare, Sparagnere. Risparmio. Economia, Sparagno. Rispondere. Riscontrare S. Risprangare. Conciationo, Puntiare S. Rissare. Sciarrare. Rissoso. Appiccicataro. Ristagnare. Stagnare 5. Ristagnato. Stagnato. Ristoppare. Calafataro. Ristorare. Indemnizzare, Accusciare, Sollevare. Ristoro. Indennità. Ristretto. Estratto. Ritaglio. Minuto 5 5, Retaglia, Re- Rompicollo. Rompicuollo G. Tola G. Ritenere. Detenere. Ritentiva. Retentiva. Ritirare. Retirare. Ritiratezza. Ritiratezza.

Ritirato. Ritirato

Ritoccare. Ritoccare.

Ritondare. Attonnare. Ritondo. Tondo, Turmo G. Ritornare. Ritirare. Ritornato. Ritirato. Ritornello. Intercalare. Ritorno. Ritirata Ritorta, Ritortola. Tortiello. Ritrattista. Ritrattista. Ritratto. Ritratto. Ritrosia. Mistero S. Ritroso. Disobbligante, Misterioso, Na sa S. Ritrovo. Conversazione, Randevi, cietà § 3, Salone G. Riturare. Ammafarare. Riuscire Ingarrare 5 2. Riuscita. Riuscita. Rivedere Lana § 2. Rivenditore, Rivendugliolo. Bazanza Rivolgere. Rivoltare G. Rivoltare, Rivoltolare. Rivoltare G, 15 broscinare. Rizzare. Allerlare, Cresta J. Roba. Robba, Fortuna. Rob, Robbo. Rob. Robusto. Fermo. Rocca. Conocchia. Rocchetto, Ncannare, Rocchiello, Sh ghi. Rocchio. Capa § 6. Roccia. Suzzimma. Rodersi. Fragnersi, Mano § 2 G. Rogna. Rogna. Rognoso. Rognoso. Romaicolo Coppino, Cucchiarone. Romaiolata Coppino S. Romano. Bilancia § 4. Romeo. Pellegrino. Rominare. Rominare G. Romitaggio. Romitaggio. Romito. Romito. Romitorio. Romitaggio. Romore. Chiazzata, Chiasso. Rompere. Diuno § 2, Cuollo § 6, Si lommare, Spetacciare. Ronchioso. Niroppecuso. Ronciglio. Ronciglio. Ronda. Ronna G. Rondare. Battugliare G., Romiare G. Rondine. Rennenella G. Rondinella, Rondinella. Rennacile Rosa, Rosaio. Rosa.

Saliva. Sputazza. Salmo. Salmo.

Salimastro. Salimastro.

Salmeria. Vateca.

Sal mi sia. Buono me tocco.

Salnitro. Salenitro.

Salotto. Camera di compagnia.

Salpare. Assarpare G.

Salsa. Salza.

Salsapariglia. Salsapariglia.

Salsiccia. Salsiccia.

Salsiccione, Salsicciotto. Capecuollo, Salsiccione, Sopressata.

Salsicciuolo. Capo § 6.

Salsume. Salume.

Saltare. Corrivare, Nericearsi, Usci-

re 5 2, Zompare. Saltellare. Zompoliare G.

Salterello. Saltarello, Tric trac.

Saltero. Coperciero.

Salto. Zumpo. Salume. Salume. Salutare. Salutare.

Salute. Salute. Saluto. Saluto. Salva. Salva.

Salvadanaio. Carusiello. Salvafiaschi. Impagliato G.

Salvare. Salvare.

Salvastrella. Pimpinella. Sulveregina. Salvaregina.

Salvia. *Salvia.* Salvietta. *Salvietta.* 

Salvocondotto. Salvacondotto.

Sampogna. Sampogna.

Sampognella. Sampognella.

Sanare. Sanare. Sandalo. Sannalo. Sangue. Sangue.

Sanguinaccio. Sanguinaccio.

Sanguisuga. Sanguetta.

Sanità. Salute. Sanna. Zanna. Sannuto. Zannuto. Sano. Conservare S.

Santarello, Santerello. Santariello.

Santino. Santillo.

Santocchieria. Santocchiaria, Bizzocche-

ria.

Santo. Santo.

Santocchio. Santocchio.

Santolo. Compare. Santula. Commara. Saponaio. Saponaro. Saponata.

Sapone. Sapone.

Saponetto. Saponetto. Saponiere. Saponiero.

Saporito, Saporoso. Saporito.

Saputa. Saputa. Saputo.

Sardella , Sardina. Sarda.

Sardonico. Sardonico.
Sarpare. Assarpare G.
Sartiame. Sarziame G.
Sarto, Sartore. Cosetore.
Sartorello. Cosetoriello.

Sassaiuola. *Petriata.* Sassata. *Petrata.* Sasso. *Mazzecano.* 

Sasso fras, Sassofrasso. Sassofrasso G.

Satisfare. Sodisfare.
Satisfatto. Sodisfatto.
Satisfazione. Sodisfazione.

Satolla. Mangiala. Satollo. Sazio. Savore. Salza. Savorra. Savorra. Saziare. Saziare. Saziato. Sluccato. Sazietà. Sazio. Sazio. Sazio.

Shaccellato. Spullecato.

Shadigliare. *Alare*. Shadiglio. *Alo*.

Sbagliare. Sbagliare, Sgarrare.

Shaglio. Shaglio, Abbaglio, Inewestenza.

Sballare. Sballare. Sballato. Sballato. Sballone. Palloniere.

Shalestrare. Pallone 5 3. Shalordito. Interdetto.

Sbaragliare. Sbaragliare. Sbarazzare.

Sbarbare. Scippare. Sbarbato. Scippato. Sbarcare. Sbarcare.

Sharco. Sharco.

Sbarra, Taccariello.

Sbarrare. Varriare.

Shatacchiare, Shattere. Shattere § 1

Sbavigliare. Alare. Sbaviglio. Alo.

Sherleffare. Shreffeiare.

Sherleffe, Sherleffe. Sherffeia, Sfrittal

Sberrettarsi. Sberrettarsi. Sbiancato. Sbianchito.

Sbiettare. Fumareela, Scappare, Fare

S 2 G.

Sbirciare. Smicciare 5. Sbirraglia. Sbirraglia.

Sbirro. Sbirro.

Shoccare. Shoccare. Shoccato.

Sbocconcellare Morzoliare, Spezzuliare

S 1 6 2.

Sbonzolare. Crepare § 4 G.

Sborrare. Sborrare.

Sborsare. Sborsare, Versare.

Sborso. Sborso.

Sbottonare. Spontare.

Sbottoneggiare. Bottizzare.

Sbracarsi. Sbracarsi.

Sbracato, Sbracolato. Sbracato.

Sbracciarsi. Sbracciarsi. Sbraciare Sbraciare. Spraigiology Smollegers.

Spriciolare. Smollecare.

Sbrigare. Disbrigare, Sbricare.

Sbrigliata. Palingdia. Sbrocco. Spruoccolo. Sbruffo. Sbruffo.

Sbucciare. Spellecchiare. Sbucciato. Spellecchiato.

Sbuffare. Manteciare, Sbruffare.

Sbuffo. Sbruffo. Scabbia. Rogna.

Scacazzare. Scacazziare.

Scacchiere, Scacchiero. Schiacchiere G.

Scacco. Ngargiubbola.

Scaduto. Scaduto. Scaffale. Scanzia.

Scagionare. Dichiarare.

Scaglia. Scaglia, Scama. Scarda.

Scagliare. Buttare 5, Menare 51, Pallone 53, Scamare.

Scaglione. Grado.

Scagliuola, Scagliuolo. Scagliuola.

Scala. Caracò, Gradiata, Scala, Scala landrone.

Scalcagnare. Scalcagnare.

Scalcheria. Trinciatore.

Scalcinare. Stonacare.

Scalcinato. Stonacato.

Scalco. Trinciatore.

Scaldaletto. Scarfaletto.

Scaldare. Scarfare. Infocare.

Scaldavivande. Scaldavivande, Resció.

Scalea, Scalere. Gradiata.

Scalsire. Sciccare, Rascagnare.

Scalsitto, Scalsittura. Rascagno, Scippo, Scorticatura G.

Scalino. Grado.

Scalpello. Scarpiello.

Scalpicciare. Scarpesare S.

Scalpiccio, Scalpitamento. Scarpesamiento.

Scaltrire. Scozzonare.

Scaltrito. Insimuante, Speculativo, Marpione.

Scaltro. Marpione.

Scalzacane, Scalzagatti, Scalzagatto. Scalzagatti.

Scalzare. Scalzare G.

Scamatare. Battere, Sbattere, Scotolare.

Scambiamento. Scambio. Scambiare. Scambietto. Battimano.

Scambio. Scambio.

Scamiciato. Mmanica negmmisa, Scammisato.

Scamonea. Scamonea.

Scampagnata. Campagnata. Scampanare. Scampanata. Scampaniata.

Scampare. Scanzare S, Scappare S 1.

Scampolo. Scampolo.

Scampoletto, Scampolino. Scampolillo.

Scandagliare. Scandagliare. Scandaglio. Scandaglio.

Scandalezzare, Scandalizzare. Scanda-

lizzare.

Scandalo. Scandalo.

Scappare. Scannare.

Scannello. Scannetiello.

Scansamento, Scanso.

Scansare. Scansare.

Scansia. Scanzia, Stiglio.

Scantonare. Smussare, Scalozzare G.

Scantonato. Smussato, Scalossato G. Scapare. Scapare.

Scapato. Scapato.

Scapestrare. Scrapicciare. Scapestrato. Sbreviato.

Scapezzare. Scapezzare.

Scapitamento, Scapito. Discapito.

Scapolare. Cappuccio, Scappare.

Scapolo. Scapolo, Scrietato.

Scappare. Scappare, Servare 5.

84

Scappellotto. Chianetta, Ieffola, Scoppola. Scappucciare. Ammarronare. Scarabattola, Scarabattolo. Scaravattolo. Scarabocchiare. Scacazziare 5 3. Scarabocchio. Impacchio. Scarafaggio. Scarafone S. Scardassare. Scardare, Cardare. Scardassiere. Cardalana, Pettenatore. Scardasso. Cardo. Scarica. Scarica. Scaricare. Scaricare, Esitare S. Scaricatoio. Carrese § 2. Scarlatto. Scarlato. Scarmo. Scarmo. Scarnare. Scarnare. Scarno. Scarno. Scarpa. Scarpa. Scarpellino. Scarpellino. Scarpello. Scarpiello. Scarpetta, Scarpettina, Scarpettino, Scarpino. Scarpetella. Scarso. Scarso. Scartabellare. Scartapellare. Scartabello, Scartafaccio. Scartafaccio G. Scartare. Scartare. Scarto. Scarto. Scassare. Scassare. Scassato. Sfasciato. Scassinare. Sfasciare 5, Scassare. Scassinato. Sfasciato. Scatenare. Scatenare. Scatenato. Scatenato. Scatola. Scatola. Scatoletta, Scatolina. Scatolella. Scatolona, Scatolone. Scatolone. Scattare. Scappare § 1. Scavamento. Scavo. Scavare. Scavare. Scavatura. Scavo. Scavezzacollo. Rompicuollo G. Scavezzare. Scapezzare. Sceda. Ciancio, Smorfia, Vruoccolo. Scegliere. Capare, Scegliere. Scellerato. Anima dannala. Sceltume. Scarto S. Scemare. Sfriddare, Ammancare. Scemo. Scemo, Scarso, Nsateco. Scempiaggine. Scemità. Scempiato. Nsateco, Seemo. Scempiezza. Scemita. Scempio. Massacro, Scemo, Nsaleco. Scena. Paravento, Scena, Palvoscenico.

Scenario. Scenario. Scendere. Scennere. Scerpellato, Scerpellino. Sgargiato. Scerpellone. Grancefellone, Nnorche Pallone § 2, Varrata § 3. Scerre. Scegliere. Scervellato. *Scervellato*. Scesa. Scesa, Catarro. Scheggia. Scarda § 2, Tacca. Scherano. Brigante G. Scheruola. Scarola. Scherzare. Pazziare. Scherzo. Pazzia § 3. Schiacce. Castagna § 7. Schiacciare. Scamazzare. Schiacciata. Pizza § 1. Schiacciato. Scamazzato. Schiaffeggiare. Schiaffiare. Schiaffo, Paccaro, Schir ta G. Schiamazzare. Scacatiare, Gallina [3] Schiamazzo. Chiazzata. Schianza. Cozzeca, Scorza. Schiarare, Schiarire. Schiarare. Schiavina, Schiavina, Monta, Dest rato. Schiccherare. Scacazziare 5 2. Schidone. Spito. Schiena. Filetto. Schiera. Squatrone. Schietto. Franco, Vino § 4. Schifezza. Schefienzia. Schifiltà. Mistero S. Schiffltoso. Misterioso. Schiso. Lancia S, Sghiffo G, Lords S Schioccare, Schiocco. Castagnella. Schiodare. Schiodare. Schioppetto. Scoppetta. Schioppo. Scoppetta, Fucile 5. Schiuma. Scumma. Schiumare. Scommare. Schizzare. Schizzare G. Schizzo, Schizzo, Atbozzo S 1. Sciabica. Sciabbeca. Sciabla, Sciabola. Sciabola. Sciacquare, Sciaguattare. Sciacquare Sciacquariare. Sciagura. Circostanza § 3. Scialacquare. Frusciare, Scialacquare. Speliare. Scialare. Scialare. Scialiva. Sputazza. Sciamannato. Sauzummaro, Sciansis

Scorticatura. Scortecatura G.

Scorza. Scorza.

Scosciare. Squarrare 5 G.

Scossa. Strappanata G.

Scostare. Scostare, Arrassare G.

Scostato. Scostato.

Scostumatezza. Scostumatezza.

Scostumato. Scostumato.

Scoslume. Scoslumatezza.

Scottare. Cocere § 5.

Scottatura. Cuotto.

Scotto. Tangente S.

Scoverchiare, Scovrire. Scoperchiare.

Scoverchiato, Scoverto. Scoperchiato.

Scozzonare. Scozzonare.

Scranna. Scanno.

Screatello, Screato, Scriato. Iettichiel-

lo, Peliento.

Screditare. Screditare, Discreditare.

Screditato. Screditato, Discreditato.

Screpolare. Sengare.

Screpolato. Sengato.

Screpolatura. Senga.

Screziare. Schizziare.

Screziato. Schizziato.

Scricchiolare. Schioppare 5 2.

Scricchiolata. Schiuoppo S.

Scriccio, Scricciolo. Sperciasepe.

Scrigno. Scartiello.

Scrignuto. Scartellato.

Scriminatura. Fila § 2.

Scritta. Affisso G, Capitolo 5 3 G.

Scrittura. Documento, Produzione.

Scrivania. Scrivania.

Scrivere. Imputare §, Intestare, Dira-

mare.

Scroccare. Scroccare, Scorcogliare.

Scrofa. Scrofa.

Scrofola. Tracchia.

Scrosciare. Schioppare § 1.

Scroscio. Fruscio.

Scrupolo. Scrupolo.

Scrupolosità. Scrupolosità.

Scrupoloso. Scrupoloso.

Scuderia. Scudaria.

Scudicciuolo. Occhio § 15.

Scudiscio. Bacchetta, Frusta.

Scudo. Scudo.

Scuffia. Scuffia.

Scussiare. Ciangoliare, Asciultare S.

Sculacciare. Culo § 2.

Sculacciata. Mazziata S.

Scuola. Rulata, Pensionalo.

Scuotere. Scotolare, Devacare § 2, Step panare G.

Scurare. Scurare.

Scure. Accetta G.

Scuriada, Scurriada, Scurriata. Sa riato.

Scuriscio. Bacchetta.

Scurità, Scuro. Scuro.

Scusa. Scusa.

Scusare. Scusare, Dichiarare, Dis

pegnare j 3.

Sdebitarsi. Disobbligare J.

Sdegnare, Corrivare.

Sdegnosamente. Dispettosamente.

Sdegnoso. Arraggiuso, Addorus S

Sdentato. Sdentato, Scognato.

Sdolcinato. Duciazzo.

Sdraiarsi. Sdraiarsi.

Sdrucciolare. Scivolare.

Sdrucciolevole, Sdruccioloso. School

riello.

Sdrucciolo. Sciuliariello, Scivolata

Seccafistole. Fitto add.

Seccaggine. Rompemiento de capo 6, 9

catura, Chiaieto S.

Seccare. Seccare § 2 G.

Seccatore. Fitto, Lotano G.

Secchia. Secchia, Sicchio, Cala.

Secchiata. Cato 5.

Secchiello. Secchietiello.

Secchio. Sicchio.

Secco. Dellicato, Sicco.

Secume. Scioscele.

Secolare. Secolare.

Secolo. Secolo.

Seconda. Seconda.

Secondario. Secondario.

Secondina. Seconda.

Secretario. Secretario.

Secreto. Secreto.

Sèdano. Accio.

Sedentario. Sedentaneo.

Sedere. Culo, Fonnamiento G, Ass

tare, Accomodarsi G.

Sedia. Seggia.

Sedile. Sedile, Prosto de le boile

Sega. Seca, Serra.

Segule. Iermano.

Segare. Secare.

Segatore. Secatore.

Segatura. Secatura.

Seghetta. Secarella.

Seggetta. Seggetta.

Sfacettato. Martellato. Sfacciataggine, Sfacciatezza. Efacciataggine. Sfacciato. Sfacciato, Faccia 5 8. Sfamare. Sfamare, Alloparsi. Sfare. Sfare. Slatto. Sfatto. Sfarinare. Sfarinare. Sfarinato. Sfarinato. Sfarzo. Sfarzo. Sfasciare. Sfasciare. Sfasciato. Sfasciato. Slasciume. Sfabbricina. Sfavillare. Schizzare § 3 G. Siera. Sfera. Sferra. Sferratura de' cavalli. Sferrare. Sferrare. Sferrato. Sferrato. Sferza: Frusta. Sierzata. Frustata. Stiatare. Spatare. Statato. Spatato. Sfiatatoio. Sfocatura. Sübbiare. Spontare. Sfibbiato. Sbracato 5. Stidare. Stidare. Sfidato. Spedito § 3. Sfilacciare, Sfilaccicare. Sfilare 5 2, Sfilacciare. Sfilacciato. Sfilacciato. Sfilare. Sfilare 5 1, Corona 5 1. Sfinimento. Sparpetuo, Panteco, Deliquio. Sflorito. Scartato. Sfocato. Sfoconato. Stogare. Stocare, Shafare 5. Siogatoio. Sfocatura. Ssoggiato. Eclatante, Lussoso. Sfoglia. Sfoglia. Sfogliata. Sfugliatella. Sfolgorato. Lussoso. Ssoliare. Ssollare. Sfondare. Sfonnare. Sfondato. Sfonnato. Sforacchiato. Spertusalo G. Sfornare. Sfornare. Sfortunato. Sfortunato. Sforzare. Sforzare. Sforzato. Sforzato. Sfracassare. Sfracassare. Sfracassato. Sfracassato. Sfracellare, Sfragellare, Sfracellare, Sfracellato, Sfragellato. Sfracellato.

Sfrangiato. Sfrangiato. Strattare. Strattare. Stratto. Sfratto. Stregiare. Sfrisare, Stravisare. Sfregiato. Stravisato. Sfregio. Sfriso. Strenare. Strenarsi. Sfrenato. Sfrenato, Sbreviato. Sfrigolare. Schioppare. Sfrontato. Sfrontato, Sfaccialo, Fe cia J. Sluggimento. Scanzo. Sluggire. Sferrare § 3. Sgabellare, Sgabellare, Sgabellaru na cosa G. Sgabello. Sgabbello. Sgambettare. Sgammetlare 5 5. Sganasciare. Scosciare. Sgangherataggine. Squaiataggine. Sgangheratissimo, Sgangherato. San cariato, Sguaiato. Sgarbato. Sgraziato G. Sgarrare. Sgarrare. Sgocciolare. Scolare § G. Sgolato. Sboccato § 1. Sgomberare, Sgombrare. Sfrattare ! Sgombero. Sfratto. Sgombero, Sgombro. Scurmo. Sgomitolare. Sgravogliare. Sgonfiare. Sgonfiarsi. Sgorbia. Gubbia. Sgorbiare. Scacazziare 5 2. Sgorbio. Scacamarrone. Sgraffiare. Sciccare, Sgraffignare G. Sgraffiato. Scippato, Sgruffignatio G. Sgraffiatura, Sgraffio. Scippo. Sgranare. Mondare 5, Spollecut. Sgranato. Spollecato. Sgranellare. Spollecare. Sgraziato. Antipatico, Sgrazialo 6. Sgroppare, Sgruppare. Scravoghait Sgravogliare G. Sgrossare. Sgrossare. Sgrugnata, Sgrugnone, Sgrugno. Nati Sguaiataggine. Sguaiataggine. Sguaiato. Squaiato. Squalcire. Allucignare \$ 2, Mapper re, Ammazzoccare G. Sguazzare. Papariare, Squazzare. Sguizzare. Sguazzare S. Sgusciare. Mondare S. Siepa, Siepe. Sepa.

ere , Siero *Siero*. gillare. *Siggillare.* gillo: Siggillo. gnore. Signore. liqua. Sciuscella. loppo. Sciroppo. miglianza. *Infanzia* S. mulare. Scemiare. nape. Senapa. napismo. *Senapismo*. ncero. Franco. nghiozzare, Singhiozzire. Selluzzare G. nghiozzo. Selluzzo G. pario. Sipario. iringa. Siringa. roppo. Sciroppo. ito. Fieto, Muffa, Liento G. tuare. Piazzare S. acciato. Sbracato S. larga**re. Sfocare** 5. lattare. Latte 5 4, Smammare. logare. Shotare, Sgommare, Storcere S loggiare. Sloggiare. lombare. Sdellommare. dombato. Sdellommato. maccare. Smaccare. maccato. Smaccato. macco. Smacco. magrire. Smagrire. smaltire. Smaldire, Smerciare. Smaltitoio. *Tellaturo*. Smanceria. Gattefelippe G, Squaso, Vezzo, Vruoccolo. Smaniglia, Smaniglio. Braccialetto. Smanzeroso. Squasuso. imargiasseria. Sbafanteria, Spacco-Smargiasso. Smargiasso, Sbafante, Spaccone. marrire. Sperdere. imarrito. Sperduto. imascellare. Scosciare, Smascellare G. mattonare. Smallonare. imilzo. Smilzo. moccolare. Smicciare. moccolatoie, Smoccolatoio. Smiccio. Solleticare. Cellecare. imoccolatura. Cravone § 2. imogliato. Scoietato. montare. Smontare. mortia. Smorfia, Ciancio. morto. Mortacino, Slavato. imorzare. Morire § 1.

Smussato, Smussato. Spocciolare. Mollare S. Soave. Accostante G. Socchiudere, Socchiudere, Appannare, Ammarrare. Soccorrevole. Umano 5. Soccorso. Sussidio. Sociabile, Sociale. Socievole. Sodisfare, Soddisfare, Garbare. Soddisfatto, Sodisfatto. Sodisfatto. Soddisfazione, Sodisfazione. Sodisfazione. Sodo. Sodo. Sofà. Sofà. Sofflare. Manteciare, Menare § 3, Sciosciare, Ventiare, Abbottare S G. Soffice. Ceniero. Soffietto. Manticetto G. Soffione. Mantice 5, Spia. Soffionetto. Manticetto G. Soffitta, Soffitto. Soffitta, Suppegno. Sofisma. Peleia. Sofisteria. Sofisticaria. Sofisticare. Peleia S. Sofisticheria. Sofisticaria. Sofistico. Lefrecuso G, Milicoloso. Soggolo. Soccanno. Soglia, Sogliola. Palaia. Solaio, Solaro. Astrico, Solaro. Solcare. Sorcare. Soldato. Militare, Desertore. Soldo. Soldo. Sole. Sole & G., Ngargiubbola G. Solerte. Aggarbato 5 2. Solecchio. Visiera. Soletta. Soletta, Chiantella. Solettare. Chiantellare. Solettatura. Solettatura. Solfanello. Zorfariello. Solfare. Inzolfare. Soli Deo. Scazzetta. Sollazzare. Divertire 5, Spassarsi. Sollazzo. Spasso. Sollecitare. Sollecitare, Impegnarsi § 3. Sollecito. Sollecito, Speculativo S. Sollecitudine. Interesse § 2. Sollevare. Sollevare, Deviare. Sollewore. Incendiario 53.
Sollewore Sollione Sole 5. Sollevalu. Sollievo.
Sollevalu. Sollievo.
Sollevalu. Sollievo.
No. 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -Sollion, Sole Si.

SO Solo, Soltanto. Schillo.

Soma. Salma.

Somaro, Somiere. Ciuccio.

Someggiare. Carriare § 1.

Somiglianza. Infanzia S.

Somigliare. Rassomigliare.

Somma. Somma G.

Sommacco. Sommacco.

Sommare. Sommare G.

Sommario. Estratto.

Sommergere. Annegare.

Sommoscio. Mosciariello.

Sommovitore. Incendiario 5 2

Sonagliera. Sonagliera.

Sonaglio. Campanella, Mbolla d'acqua.

Sonare. Sonare, Ncotognare.

Sonata. Sonata.

Sonatore. Sonatore, Banda.

Sonno. Sonno.

Sonnolenza. Cascolo G.

Sontuoso. Eclatante, Comparenza S.

Soperchiamente. Sopierchio.

Soperchiare. Superchiare.

Soperchieria. Soperchiaria.

Soperchio. Soperchio, Supierchie.

Soppalco. Intersuolo.

Soppannare. Foderare.

Soppanno. Fodera.

Soppasso. Mosciarielle.

Sopperire. Supplire.

Soppestare. Acciaccare G.

Soppiattonaccio, Soppiattone. Scar-

chiapone G.

Soppediano, Soppidiano. Ntornialietto.

Soppressa. Soppressa.

Sopra. Neoppa, Sopra G.

Sopraccarta. Sopraccarta.

Sopraccassa. Sopraccascia.

Sopraccielo. Cortinaggio S.

Sopracciglio. Sarpetola S. Sopracciò. Catapano, Direllore.

Sopraccoperta. Sopraccarta.

Sopraffatto. Sassaso.

Soprad-Sopraddente, Sopraddenti.

denie.

Sopraggitto. Soprammano.

Sopraintendere. Direggere.

Sopraintendente. Direttore.

Soprammattoni. Ntelatura.

Soprannome. Soprannome.

Soprano. Soprano.

Soprantendente. Catapano.

Soprascritta. Soprascritta.

Soprastante. Soprastante.

Sopratacco. Soprattacco.

Sorba, Sorbo. Suorvo

Sorbetto. Gelato, Rinfresco. Sala

Sorbire. Sorchiare.

Sorbone. Scarchiapone.

Sorcio. Sorece.

Sordidezza. Pirchiaria.

Sordido. Colecone, Lesena S, Pra

Sordo. Sordo.

Sorella. Sora.

Sorice. Sorace.

Sornacchiare. Rascare.

Sornacchio. Ostrica 5, Rasca.

Sorprendere. Intercettare.

Sorra. Tarantiello.

Sorsettino, Sorsino. Sursillo.

Sorso. Sorso, Surso

Sorte. Circostanza § 1.

Soscrittore. Associato.

Soscrivere. Firmare.

Soscrizione. Associazione, Firm.

Sospendere. Paralizzare, Appendin

Sospetto. Leggitimo, S Less.

Sossopra. Sott' e 'ncoppa G.

Sostanza. Fortuna.

Sostenere. *Detenere*.

Sostentamento. Mantenimento.

Sostentare. Mantenere § 4.

Sostituire. Sustituire.

Sostituto. Sostituto, Sustituta

Sottana. Sottana, Sottaniello.

Sottanino. Sottaniello.

Sotterfugio. Sutterfugio.

Sotterra. Sottalerra.

Sotterrare. Sepellire, Allerrare G.

Soutile. Dellicato § 3 e 4, South,

no, Stratto 5, Vino 1.

Souilino. Palicco S.

Sottocalzoni. Calzonotto G.

Sott' occhi, Sottocchi, Sottecchi,

t'occhio. Sottocchi.

Sottocoppa. Sottocoppa.

Sottomano. Sottomano, Bullo 53

Sottoscrivere. Firmare.

Sottoscrizione. Associazione, Ima

Sottosopra. Sott' e 'ncoppa.

Sottolerra. Sollaterra.

Sottovoce. Sottovoce.

Sovattolo. Cannale.

Soverchiare. Superchiare.

overchio. Supierchie: overo. Supero. ovrano. Soprano. 1220. Susan, Schefenauso. ozzopra. Sott' e 'ncoppa G. ozzura. Suzzimma , Schefennia. paccamento. Spaccatura, paccamontague. Guappe, Spaceons. paccamonte. Spaccene. paccare. Spaccare. paccato. Spaccato. paecatura. *Spaccatura.* pacciare. Spacciare, Spedire, Spicciare. xacciato. Spedito. pacciativo. Spicciativo. paccio. Deposito § 3., Smercio.
paccone. Spaccone., Shafante, Smargiasso, Bruttons. oada. Spata. padaccino. Spalaccino. padaio, Spadaro. Spalaro. padata, Spadacciata. Spatata. padina. Spatino, Spatella G. padino. Spatino. padone. *Spalons*. pagliare. Spagliare. pago. *Spago*. palancare. Spalancere, Spaparansapalia. Spalla , Camicia § 7. pallaccio, Spallino. Dragona. pallato. *Spaliato.* palleggiare. Levare 🕻 13. palliera. Spalliera. palmata. *Spalmata.* pampanata. Spacconeria. pappolare. Spappare, Sfare. pappolato. Sfatto. paragio, Sparago. Sparaci. paragnare. Sparagnare, Economicsare. paragno. Sparagno. parare. Sparare, Sharare. parato, Sparo. Camicia 🕻 2. parecchiare. Levare § 1. pargere. Spatriare, Diramare. pargitore. Incendiario § 1. parlamento. *Critica*. parlare. Sparlare, Criticare. parlatore. Criticante. parpagliare. Sparpaghare. partire. Spartere. paruto. Ammaluto, Azzelluto, Spa-

rulo, Cicinielli 5.

Spasima , Spasimo , Spasimo . *Spasi*m Spasimare. Spasimars , Spantebare. Spasimato. *Spasimato , Patilo 5.* Spassare. Spassarei , Divertire. Spasso. A spasso, Spasso, Divertimento. Spastoiare. Spastorare. Spatola. Spatola. Spauracchio. Spauracchie. Spaurire, Schiantorsi , Sorreiere ; Surraare G. Spaventacchio. Spawacchio. Spaventara. Schrantarni, Sorreiere. Spavento. Spavento, Schianto. Spezzacammino. Spazzacammino, Asnellacemmenera G. Spazzaforno. Scopillo de lo furno. Spazzare. Ecopare. Spazzatura. Scopalura , Monnegag. -Spazzaturaio. Monnessaro. Spazzino. Scopatore, Monnessero: Spazzola. Scopella. Spazzolare. Scopellare. Spazzoletta, Spazzolino. Scopettella: Scopellino. Specchietto. Statino , Mappa. Specchio. Specchio, Mappa, Scagliola. Specificare, Specificare, Dettagliere, Determinare, Circo**danziar**e. Specificatamente. Circostanzialamente. Specificato. Circostanziato. Specifico. Secreto S. Specillo. Tatto. Spedale. Spitale. Spedaliere, Spedalingo. Spitaliere, Informiors G. Spedarsi. *Spedars*i. Spedator Spedator Spedatura. *Spedamiento*. Spediente. Spediente, Espediente G. Spedire. Spedire. Spedito. Spedito, Sollecito, Spiccia. Spegnere. Stutars, Morirs § 1. Spegnitoio. *Stutacannole*. Spelare. Spelare. Spelato, Spelacchiato. Spelato. Spellare. Spelleochiare. Spellato. Spellecchiato. Spellicciatura. Spellecciata, SpelliceidSpennare. Spennare. Spensierato. Spenzarato. Speranza. Lusinga. Sperare. Lusingarsi. Sperduto. Sperduto. Speronaio. Speronaro. Sperone. Sperone. Sperticato. Spolestato. Spesa. Spesa, Spesato. Spesso. Spesso. Spetezzare. Peretiore. Speziale. Speziale, Farmacista. Spezie. Spezie. Spezieria. Spezie, Spezieria, Farmacia. Spezzare. Spezzare, Spelacciare. Spia. Spia. Spiacevole. Disgustoso, Antipatico. Spiacevolezza. Antipatia. Spiaggia. Littorale. Spianare. Cosetura § 3. Spianatoio. Laganaturo. Spiantare. Scasare. Spiantato. Sfamato. Spiare. Spia 5 2. Spiccare. Spennere §. Spicchio. Spicolo § 2. Spicciare. Spicciare, Spiecciare. Spicciativo. Spicciativo. Spicoiolare. Cambiare. Spicciolatamente. Dettagliatamente. Spiede, Spiedo. Spito. Spiedone. Spitone. Spiegare. Schiegare, Dilucidare. Spiegazione. Dilucidazione. Spietato. Insensibile S. Spiga. Spica. Spiganardi, Spiganardo. Spicaddossa. Spigionato. Sfillato. Spillare. Spilare. Spilletto. Spingola G. Spillo. Cavicchio § 1, Vriala, Spingola G. Spilluzzicare. Spezzuliare, Morzoliare. Spilorceria. Pirchieria, Lesena. Spilorcio. Pirchio, Cotecone, Lesena §, Secatornese. Spina. Spina, Filo § 5, Puntillo, U-Spintone. Sbalanzone G. Spione. Spione. Spiovere. Spiovere, Schiovere. Spiracolo, Spiraglio. Spiracolo. Spirare, Spirare, Sperire, Menare § 3.

Spiritare. Spiritare. Spiritato. Spiritato. Spirito. Spirito. Spiumacciare, Spiumare. Ballen fi Splendido. Lussoso, Eclatante, (a parenza S. Spogliare. Spogliare. Spoglio. Spoglio. Spolpo. Cuotto § 1. Sponsalizia, Sponsalizio. Spondizio Sponteruola. Spennarola. Spopolato. Spopolato. Spoppare. Smammare, Latte 54 Sporcare. Sporcare. Sporcato. Sporcato. Sporcheria. Cefeca. Sporcizia. Cefeca, Schefenzia. Sporco. Suzzo 5, Lordo G. Sporta Sporta. Sportella. Chianella, Sportella. Sportellina, Sporticciuola. Chime: Sportello. Sportiello 5, Portella 5. Sportone. Sportone. Sposa. Sposa. Sposalizia, Sposalizio. Sposalizio. Sposare. Sposare. Sposo. Sposo. Spostare. Spostare. Spranga. Grappa, Punto J. Sprangaio. Conciatiano. Sprangare. Aggrappare. Spranghetta. Chiodo S. Sprazzo. Squazziatorio G. Sprimacciare. Battere § 1. Sprocco. Spruoccolo. Sprofondare. Sprofondare. Spronare. Speronare. Spronata. Speronata. Spronato. Speronato. Sprone. Sperone. Spropiamento, Spropiazione. Spropia Spropiare. Spropriare. Sproporzionato. Spotestato. Sproporzione. Sproporzione. Spropositare. Spropositare. Sproposito. Sproposito. Spropriare. Spropriare. Spopriazione. Spopria. Sprovveduto, Sprovvisto. Sprovsi. Spruzzagiia. Acquarella. Spruzzo. Squazziatorio G. Spruzzolare. Schezzechiare, (enre G.

Stazzonare. Mappeciare, Squanciare, Stivare. Neardare G. Ammazzoccare. Stecca. Stecca, Foglietta. Steccadenti. Palicco. Steccata, Steccato. Steccata. Stella. Stella Stellato. Stellato. Stemperare. Stemperare. Stemperato. Stemperato. Stemprare. Stemperare. Stendardo. Stennardo, Bannera, Paviglione. Stendere. Stennere. Stentare. Stentare. Stento. Stento. Sterco. Esito § 2. Sterminare. Sterminare. Sterminio. Sterminio. Sterpare. Scippare. Sterpato. Scippato. Stesso. Medemo. Stiacciata. Pizza § 1. Stignere. Stegnere. Stile. Elichelta. Stilettata. Stilettata. Stiletto. Stile. Stilla. Schizzo G. Stillare. Lambiccare S, Impazzirsi, Scervellare. Stillicidio. Stillicidio. Stilo. Stile, Bilancia S 2 Stima. Stima. Stimare. Stimare. Stimato. Stimato. Stimolare. Stimolare. Stimolo. Stimolo. Stinco. Canniello. Stinto. Stinto. Stipetto. Stepetiello, Stipite. Stipite, Stanlero. Stipo. Stipo. Stipulare. Stipolare. Stipulato. Stipolato. Stiracchiare. Stiracchiare, Tirure § 14. Stiracchiatura. Stiracchiatura. Stirare. Stirare. Stiratura. Stiratura. Stitichezza. Stilichezza. Stitico. Stitico, Taccagnuso, Stivalata. Stivalata. Stivale. Stivale. Stivaletti. Prussiani. Stivaletto. Stivalette.

Stivato. Nzardato G. Stizza. Stizza, Ziria. Stizzare, Stizzire. Mperrarsi, h darsi, Avvelenare § 2 G. Stizzoso. Addoruso § 1, Fetak Niossecuso. Stoccata. Stoccata. Stocco. Stocco. Stola. Stola. Stolido. Turdo. Stoltezza. Irregolarità. Stomacaggine. Vommecaria. Stomacare, Stomacare. Stomaco. Stomuco. Stomacoso, Cianciuso. Stomatico. Stomatico. Stonare. Stonare. Stoppa. Stoppa. Stoppaccio, Stoppacciolo. Stoppas. Stoppino. Stulale. Stopposo. Nsuvarulo, Fuceto. Storcere. Storcere, Shotare. Storcimento. Sbotatura. Stordire. Stordire. Storia. *Storia*. Stornello, Storno. Sturno, Storpiare. Stroppiare. Storpiato. Stroppiato S. Storpiatura. Stroppiutura. Storia. Storia, Sbolatura. Stovigliaio. Faienzaro, Rocagnari Straccale. Braca, Tirante. Straccare. Stracquere, Spiancars. Straccato. Stracquato. Stracciare. Stracciare. Stracciato. Stracciata. Stracciatura. Incappalure. Straccio. Straccio, Spogna § 1, lamo, Incappatura. Straccione. Spellicchione. Stracco. Stracquo, Sfiancato, Passa Straccurataggiue. Indifferenza. Strada. Strada, Uscire \$ 2, Stradiere. Gabbelliere, Stradone. Stradone. Strafalcione. Grancefellone, Mnor. Pallone § 2. Varrata § 3. Strafatto. Sfatto § 2, Passato. Strasormare. Strasormare. Straformato. Straformato. Strage. Stragge, Massacro, Chianca. Stralunare. Stralunare.

Subito. Subbito.

Subito che. Arrivato che.

Subordinato. Subordinato.

Subordinazione. Subordinazione.

Subuglio. Rivolta G.

Succedere. Combinare S. Succhiare. Zucare.

Succhiellare. Terziare.

Succhielletto, Succhiellino. Vrialella.

Succhiellinare. Vriala.

Succhiello, Succhio. Vergala, Vriala.

Succiare. Zucare.

Succidume. Chiarchio.

Succiola. Vallena, Castagna § 4.

Succo. Zuco.

Succeso. Zucuso.

Sucido. Suzzo.

Sucidume. Suzzimma.

Sudare. Sudare.

Sudiceria. Schefenzia, Cefeca.

Sudicio. Suzzo, Lordo G.

Sudiciume. Chiarchio, Suzzimma.

Sufficiente. Sufficiente

Suffragare. Refrescare § 3.

Suffragio. Refrisco S.

Suffumicazione, Suffumigio. Suffumigio.

Sugare. Zucare.

Suggellare. Siggillare, Inchioecare.

Suggello. Siggillo.

Sughero. Suvaro.

Sugo. Zuco.

Sugoso. Zucuso.

Sunto, Estratto.

Suo. Suo.

Suola. Sola.

Suolo. Solare S, Sola, Scarpa.

Suonare. Sonare.

Suono. Suono, Fiscariello & G.

Suora. Sora.

Superare. Superare.

Superbia. Superbia.

Superbo. Superbo, Fumuso G.

Superbone. Superbone.

Superchiare. Superchiare.

Superchieria. Superchiaria.

Superfluo. Supierchio.

Superiore. Superiore,

Superstizione. Superstizione.

Superstizioso. Superstizioso.

Supino. Supino.

Supellettile. Mobile, Mobilia.

Suppa. Zuppa.

Supplica. Supplica, Memoriale.

Supplicante. Supplicante.

Supplicare. Supplicare. Supplicazione. Supplica.

Supplire. Supplire. Supposto. Supposto.

Suppuramento, Suppurazione. Suppu

razione.

Susina. Pruno.

Susinella. *Prunillo*.

Susino. Pruno.

Sussidio. Sussidio.

Sussistenza. Sussistenza.

Sustituire. Sustituire.

Sustituto. Sustituto.

Susurrare. Susurrare.

Susurro. Susurro.

Sutterfugio. Sutterfugio.

Suttile. Suttile.

Suvero. Suvaro.

Svagare. Divagare, Deviare.

Svagato. Divagato.

Syagamento. Divagazione.

Svaporare. Spatare, Sbafare.

Sveglia. Svegliaringlo. Svegliare. Scetare.

Svegliatojo. Svegliarinolo.

Svellere. Scippare.

Svelto. Scippato.

Svenevole. Cianciuso, Squaiato, Spri-

celo, Sgraziale G.

Svenevolezza. Squaiataggine.

Svenimento. Deliquio, Panteco.

Svenire. Scevolire.

Sventato-Sventajo G.

Sventolare. Ventoliare.

Sventura. Circostanza § 3, Sfortum.

Sventurato. Sfortunato.

Sverre. Scippare.

Sverza. Virzo.

Svezzare. Smammare.

Sviare. Shertecellare, Scrapicciare, Sa.

pricciarsi G.

Sviato. Scrapicciato.

Svignare. Allippare, Filare § 3, Smp

pare, Assarpare & G., Fare & 2 1.

Svillaneggiamento. Corniala.

Svillaneggiare. Corniare, Scartoge \$ 2 Scarlaia.

Svitare. Sbitare.

Svivagnato. Scancariato S.

Svogliato. Sfecatato.

Syoltage. Scravogliage.

Tediato. Sfastidito. Tedio. Sparpetuo, Tedio. Tedioso. Tediuso. Tegame. Tiano. Tegghia, Teglia. Tortiera. Tegola, Tegolo. Tecola. Tela. Vammacella, Tela. Telaio. Telaro. Teleria. Telaria. Telescopio. Spioncino. Telo. Ferza, Camicia § 6. Tema. Uscire § 4. Temerario. Temerario. Tempera. Tempera, Temperamento. Temperamento. Temperamento. Temperare. Temperare. Temperino. Temperino. Tempesta. Tempesta. Tempia. Sonno 5 4. Tempo. Tempo Temporaneo. Interino. Tempra. Tempera. Tenace. Viscoso, Tenace. Tenebroso. Scuro. Tenere. Confidenza § 1, Fusione, Mantenere § 2 e 3, Mula § 2, Pasto § 3, Tenere, Caro § 2, Portare § 1 G. Tenero. Ceniero S, Frollo, Apprenzivo, Tiennero. Tenerume. Tennerumma. Tenesmo. Priemmeto G. Tenore. Tenore. Tentare. Attentare, Inchiodare § 3, Tentare, Tozzoliare § 2 e 3. Tentativo. Speculazione. Tentazione. Tentazione. Tentennare. Papariare, Campaniare § 3, Tocoliare, Traballare. Tentenne. Tieneme ca te tengo. Tentennone. Pitone. Tenuto. Tenuto. Teriaca. Terriaca. Terno. Terno. Terra. Terra. Terrazzino, Terrazzo. Astrico. Terremoto. Terramoto. Terreno. Terreno, Pian terreno. Territorio. Territorio. Terzana. Terzana. Tesa. Cappello § 3, Falda. Tesoro. Tesoro Tessere. Tessere. Tessitore. Tesseture.

Tessitura. *Tessitura.* Tessitrice. *Tessetrice*. Tessulo. *Tessulo*. Testa. Testa, Caruso, Capo. Testamento. Testamiento. Testardo. Cucciuto, Ceniero § 1, Nac Ciuso. Testereccio. Ceniero S, Caparbio, Nac Ciuso. Testimonianza. *Testimonianza* , Dar Testimone, Testimonio. Testimonio. Testina, Testino. Capozzella G. Testo. Testo, Coperchiola, Testes Tiesto. Testolina. Capozzella G. Testone. Testone. Testudine. Cestunia. Testuggine. Tartaruca, Cestunia. Tetta. Menna. Tetto. Tetto. Tettoia. Pennata. Tibia. Canniello. Tigliata. Vallena. Tiglio. Tiglia. Tiglia. Tiglia, Valleña, Castagna J. Tiglioso. Carna, Niervuso. Tigna. Tigna, Zella. Tignere. Tegnere. Tignoso. Zelluso, Tignoso. Tignuola. Carola § 1. Tigre. Tigra. Timido. Timoruso, Apprenzivo. Timore. Timore. Timoroso. Timoruso, Apprenzito. Tina. Tina. Tinello. Tiniello. Tingere. Tegnere. Tino. Tina. Tinta. Tenta G. Tintore. Tintore. Tintoria. Tintoria. Tintura. Nfarinatura. Tirare. Menare § 3, Buttare §, In re, Calare § 1 G, Portare §2 Tirare § G. Tirella. Tirante. § 3. Tiritera. Tiritela. Tiro. Tiro. Tisichezza. Etticia. Tisico. Ettico, Etticia. Tisicuccio, Tisicuzzo. Ettico & Tisicume. Etticia.

itimaglio. Tutumaglio. 'itolare. *Tilolare*. 'itolato. *Tilolalo*. 'itolo. *Titolo*. itubare. Campaniare, Mazzecare § 1, Papariare 5 3. izzone. Tissone. occamento. Toccata. occare. Abbuscare, Toccare, Maniare § G, Cido § 2 G. occata. *Toccata.* 'occatina. *Toccalina*. 'occatore. *Portiere*. occo. Ndinno, Petaccio 🐧 1, Raffio, Tocco. 'ogliere. Credenza S, Di pianta S 2. 'elga Iddio. *Arramotia*. 'oletta. *Toletta* 🖇 1. 'ombola. *Tombola*. 'ombolare. Corpo § 1. 'omaio. *Mpigna* , *Scorpa*. omo. Tomo. 'onare. Tronare, Tonare. onchio. Campa, Pappicio. ondare. Carusare G. ondere. Tosate. 'onditura. *Tosatura*. 'ondino. Tondo & G., Piatto S. ondo. Ntontaro, Tondo, Tunno G. l'onduto. Carusato, Carusato G. lonnina. *Tomming*. 'onno. Tonno. 'onsura. *Chiereca.* 'opaia. Nido. 'opo. Sorece. 'opolino. Sorecillo. loppa. Serratura, Mascatura. 'orbidiccio. *Disturbatuccio*. 'orbido. *Travolo*. Corcetta, Torchietto. Torcetta. 'orchio. Torcia, Torchio S 1. 'orcicollo. Torcicuollo. 'orcolare, Torcolo. *Torchio* § 1. orlo. Uovo S., Rosso d'uovo. 'ormentare. Tenagliare, S. Martirizzare J. ornare. Tornare, Ritirare. ornata. Tornata, Ritirata. ornato. Tornato.

ornese. Tornese.

ornio, Torno. Torno.

orniaio, Torniere. Torniere. orniare, Tornire. Torniare.

Toroso. *Torzulo*. Torre. Alimpare. Torre. Torre. Torricella, Torricciuola. Torrella. Torrone. Torrone. Torsello. Cuscinello. Torso, Torsolo. Torso § 1 e 2. Torta. Pizza § 2. Tortora, Tortore, Tortorella. Tortorella G. Torvo. Turdo. Torzone. Pecuozzo, Terziario, Torzone. Tosare. Carusare, Tosare. Tosato. *Tosalo* , *Carusa*lo G. Tosatore. Tosatore, Carusatore G. Tosatura. Tosatura, Carusamiento. Tosone. *Tosons*. Tosse. Tossa. Tosserella. *Tossella.* Tossico. Tossico, Tuosseco. Tossire. Tossare. Tosto. Arrivato che. Totano. Calamaro. 5. Tovaglia. Mensale. Tovagliaccia. Mesalaccio G. Tovagliuola, Tovagliuolino, Tovagliuolo. Salviella. Tozzetto. Chianlaruolo G. Tozzo. Mazzone, Petaccio 🖇 1, Tozzo. Trabaliare. Traballare, Zoppecare. Trabiccolo. Asciuttapanni. Trabocchello, Trabocchetto. Trabucco. Tracannare. Ntrommare. Traccheggiare. Traccheggiare. Traccia. Mena 5. Tracolla. Correiame S. Tradimento. Proditorio, Tradimento. Tradire. Tradire. Traditora. Traditora Traditore. Traditore. Traditrice. Traditrice. Trafficante. Trafecante Trafficare. Traficare Traffico. Negozio, Trafico. Trafiggere. Trafiggere. Trafila. Trafila. Traforare. Traforare. Traforato. Traforato. Traforellino, Traforello, Traforellino, Trafurello. Mbroglionciello, Trafichino. Tragettatore. Ciarlatano. Tragetto. Abbreviatora G. Traino. Traino, Portante.

Tralasciare. Allrassare. Tralcio. Tennecchia, Stentino 5, Vellicolo S. Traliccio. Faccia § 9. Trama. Trainiello, Trama. Tramare. Tramare. Trambustare. Revistare. Trabusto. Sciabbaco. Tramezza. Tramiezzo. Tramezzo. Entrame, Tramiezzo, Rinforzo G. Tramoggia. Cascetta § 3. Tramontana. Tramontana. Tramortire. Tramortire. Tramortito. Tramortito. Tramuta, Tramutamento. Tramuta. Tramutare. Tramutare. Tranello. Trainiello. Trangugiare. Ciangoliare, Menare S 8, Cancariare § G. Tranquillare. Traccheggiare. Transazione. Transazione. Trapanare. Trapanare. Trapano. Trapano. Trapelare. Trapelare, Travedere. Trappola. Mastrillo, Trappola. Trappolare. Trappuliare. Trappolatore, Trappoliere. Trapoliere. Trapunto. *Trapunto*. Trarre. Buttare S, Matrizzare, Menare S 1, Scippare, Tirare, Capillo 5 4 G. Trascorso. *Elasso*. Trascrivere. Copiare. Trascurataggine. Indifferenza, Trascuraggine. Trascuratezza. Trascuraggine. Trascurato. Trascurato. Trasformare. Strasformare. Trasformato. Strasformato. Trasparente. Trasparente. Trasparere, Trasparire. Trasparire. Traspirare. Trasportare. Straportare, Trasportare. Trasportato. Straportato. Tra tanto. Tra tanto. Tratta. Bussolo.

Trattabile. Trattabile, Ceniero.

Trattare. Trattare, Traficare § 1.

Traitamento. Traitamento.

Trattato. Trattato.

Traitenere. Niartenere.

Trattenimento. Nartieno.

Tratto. Tratto, Sparpetiare 5, Sta panala G. Travagliare. Martirizzare, Im gliare. Travagliato. Travagliato. Travagliatore. Ciarlatano. Travasare. Devacare § 1, Trafican, In vasare. Trave. Travo. Traversa. Traversa. Traversia. Traversia. Travestire. Travestire. Travestito. Travestito. Traviare. Traviare. Travicella, Travicello. Ginella. Trebbiare. Scognare, Battere § 3. Trebbio. Trivio, Crocevia. Trecca. Bazzarriota. Treccia. Treccia. Trecciare. Intrecciara. Treccone. Castagnaro S. Tregua. Tregua. Trementina. Transcatina. Tremolare, Tremulare. Tremola Tremoto, Tremuoto. Terramaio. Treppie, Treppiedi. Treppete. Tresette. Tressette. Triaca. Terriaca. Tribolare. Tenagliare §, Tribbles. Tribolo. Tribbolo. Tribunale. Tribbunale. Triegua. Tregua. Triglia. Treglia. Trillare Trillare. Trillo. Cerefuoglio 5 3, Trillo. Trina. Merletto, Pezzillo, Borde Trinato. Gallonato G. Trincare. Mbrummare, Ntromm. Trincato. Trotlato. Trincetto. Cortiello S. Trinciare. Spaceare S. Taccarian, 1 ciare. Trionfare. Galliare. Trionfo. Trionfo. Trippa. Trippa. Trippaccia. Trippaccia. Trippaio. Carnacottaro, Mercian Tripudiare. Galliare. Tristo. Tristo, Fatale. Tritare. Tritare. Tritello. Rarita. Trivio. Trivio. Trogliare. Cacagliare.

Troglio. Cacaglia. Troia. Porca, Scrofa. fromba. Portavoce, Tromba. frombetta. Trombetta. frombettare. Trombettare. rombettiere. Trombettiere. irota. Trolla. frottare. Trottare. frotto. Trollo, Trollala. rollatore. Trollatore. 'rottola. Strummolo §, Carpa. 'rovare. Immaginare, Cuorno § 3, Ingarrare, Mosca § 3. frovato. Trovato. frucida**re.** *Massacrare***.** fruciolo. Pampuglia. 'ruffa. *Truffa*. russatore. Trussatore, Trussaiuolo. ruppa. Truppa 'uffare. Calare 5 2.

Tuo. Tuo. Tuonare. Tonare. Tuono. Truono, Uscire § 3. Tuorlo. Uovo S. Turaccio, Turacciolo. Appilaglio, Tappo, Turacciolo. Turare. Ammafarare, Appilare, Ntappare, Turare, Appilare G. Turato. *Appilato.* Turba. Turba. Turbare. Turbare, Infusarare, Disturbare 5 1. Turbatetto. Disturbatuccio. Turbativa. Turbativa. Turbato. Turbato. Turchino. Turchino, Celeste. Turibolo. Incenziere. Tutela. *Tutelo*. Tutelare. *Tutelare*. Tuteria. *Tutela*. Tulore. *Tulore*. Tutrice. Tutrice. Tutumaglio. Tutumaglio.

### **UB**

uso. Tufo.

umore Tumore.

Ibbia. Pazna 5 3.

bbidiente. Ubbidiente.

'umoretto. *Tumo retto* .

bbidienza. Ubbidienza. bbidire. Ubbidire. bbriachezza. *Imbriachezza*. bbriaco. *Imbriaco*. bbriacone. Imbriacone. ccellaccio. Sciaddeo. ccellagione, Uccellame. Caccia § 1 e 2. ccellare. Cacciare, Cuffare. ccellato. Cuffiato. ccellatore. Cacciatore. ccello. Uccello. cchiello. Pertuso, Buco S 2. ccidere. Ammasonare. dienza. Udienza. dire. Messa § 4. ditorio. Uditorio. Miciale. Impiegato, Funzionario. sicio. Officio, Direzione, Carica. Miciolo, Ufficiuolo. Officiuolo. sizio, Usizio. Usicio, Impiego. Niziuolo. Ufficiuolo, Officiello. gna. Ogna. znere. Butto 5 2, Sedognere.

#### UN

Uguale. Equals. Uguanno. Aguattio. ljh. Uh. Uliva. Oliva. Ulivastro. Ulivastro. Uliveto. Oliveto. Ulivo. Oliva, Palma 5 1. Ultimare. *Ultimare*. Umanamente. Umanamente. Umanare. Umanare. Umanità. *Umanità*. Umano. Carnale 5, Umano. Umbilico. Vellicolo. Umettare. Umettare. Umettato. Umettato. Umidità. Umidità. Umido. Umido. Umile. Umile. Umiliante. Umiliante. Umiliare. Umiliare, Abbassarsi § 5 G. Umiliazione. Umiliazione. Umilissimo. Umilissimo. Umiltà. Umiltà. Umore. Umore, Debole. Uncinello, Uncinetto. Ancinetto C.

Uncino. Volpara, Ancino G. Ungere. Sedognere. Unghia. Ogna. Unguento. Unguento. Unione. Unione. Unire. Unire. Universale. Massa. 5 4. Università. Università. Un micolino, Un miccino, Un pocolino. A malappena G. Uno. Uno. Uno per uno. Uno § 1. Unto. Unto, Sedunto. Untume. Chiarckio. Unzione. Unzione. Uomo. Ommo, Omo, Garbo § 2, Da bene, Età § 1 e 2, Fatto § 2, Galantuomo, Importanza S, Individuo, Militare, Spirito § 2, Bordo, Carattere § 5 G, Civile. Uovo. Nonnato, Uovo. Urbano. Dama § 1. Urgente. Urgente. Urgenza. Urgenza. Urina. *Urina*. Urinale. Urinale,

Urinare. Urinare. Urtare. Arronzare, Vollare. Urtata. Voltata. Urto. Arronzala. Usanza. Usanza. Usare. Pratticare. Usato. Usato. Usatto. Stivaletto. Usciale. Usciale. Uscire. Mano S 28, Uscire, Man S Corpo § 3. Uscita. Uscita, Esito. Uscito. Uscito. Uso. *Uso*. Ustolare. Sperire. Usufrutto. Usofrutto. Usufruttuare. Usufruttuare. Usufruttuario. Usufruttuario. Usufrutto. Usofrutto. Usuraio. Impegnatore G. Usurpare. Usurpare. Usurpatore. Usurpatore. Usurpazione. Usurpazione. Utensili. Utensili. Uterino. Uterino Uva. Passo, Riba, Spina § 3, Us

### VA.

Vacante. Vacante. Vacanza. Vacanza. Vacare. *Vacare*. Vacato. Vacato. Vacca. Vacca. Vaccaio, Vaccaro. Guardiano S, Vaccaro. Vacchetta. Vacchetta. Vaccina, Vaccina. Vacillare. Friccicare § 2. Vagabondo, Vagabondo, Dissipato. Vagare. Vagare. Vagheggino. Milordino. Vagliare. Cernere S. Vaglio. Crivo. Vago. Innamorato. Vaiuolo. Bone. Valente. Valente. Valentia. *Bravura § G.* Valere. Profitare, Valere. Valigia. Balice.

#### VA

į., . . . i

Valigiotto. Baliciotta. Valuta. Valuta, Importo. Valutare. Valutare. Valutazione. Valutazione. Vampa. Lampa, Vampa S. Vanagloria. Ofanità. Vanaglorioso. *Ofano*. Vanga. Vanga. Vangare. Vungare. Vanguardia. Vanguardia. Vanità. Bubbola, Ofanità. Vano. Ofano. Vantaggiare. Avantaggiare G. Vantaggiato. Avantaggiato. Vantaggio. Avantaggio G. Vantamento. Vanto. Vantare. Vantare. Vantatore. Vanialore. Vanto. Vanto. Vapore. Fumo. Varare. Varare.

Variare. Variare. Vase, Vaso. Vaso. Vecchia. *Vecchia.* Vecchiaia. Vecchiaia.

Vecchiardo. Vecchiardo. Vecchiarello, Vecchierello, Vecchietto,

Vecchicciuolo. Vecchiariello. Vecchio. Vecchio, Cadente G.

Vecchione. Vecchione, Castagna 5 6.

Vece. Vece. Vedere. Vedere. Vedetta. Allerta S. Vedova. Vedova.

Vedovanza. Vedovanza.

Vedovo. Vedovo. Veduta. Veduta. Veduto. Visto.

Vegghiare. Sociare 5.

Veggia. Botte.

Vegnente. Entrante.

Vela. Vela.

Veleno. Tossico. Tuossico.

Veletta. Alleria S. Velluto. Velluto.

Velo. Velo. Vena. Vena.

Venato. Venato.

Vendemmia. Vendemia.

Vendemmiare. Vendemiare.

Vendemmiatore. Vendemiatore.

Vendere. Minuto § 5, Vendere, Abbarrucare § 2, Credenza §, Incanto S, Mercato S 1.

Vendita. Deposito § 3, Vendita.

Jenduto. Venduto.

ienerdì. Vienerdì, Vernedì.

l'eniale. Veniale.

l'enire. Carriare, Assommare, A taglio, Crapiccio § 1, Mano § 13, Venire.

ientagliaio, Ventagliaro. Ventagliaro.

Tentaglio. Ventaglio.

Tenterello, Venticello. Ventariello.

entina. Ventina.

ento. Fetecchia, Vento.

entola. Banderola, Placca.

entolare. Ventoliare. entolino. Ventariello.

entosa. Coppa S 1, Coppetta.

entosare. Coppa § 1.

entraiuolo. Carnacottaro, Merciaiuolo.

entrata. Panzata. entre. Ventre.

Ventricello, Ventricino, Ventricelo,

Ventriglio. Ventriciello.

Ventura. Ventura.

Venuta. *Venuta*. Venuto. Venuto.

Verdastro. *Verdastro*.

Verdazzurro. Verde axmerro.

Verde. *Verde.* 

Verderame. *Verderame.* 

Verdastro. *Verdastro*.

Verga. Rega 🕻 , Verga.

Vergato. Regato. Verificare. Verificare.

Ve**ritiere , Ver**itiero. *Veritiero*.

Verme. Verme.

Vermicciattolo. Vermezzullo.

Vermicelli. *Vermicelli.* Vermicello. Vermezzullo. Vermiglio. Vermiglio.

Verminoso. Verminoso. Vernala. Vernala.

Vernicare. Verniciare.

Vernice. Vernice.

Verniciare. Verniciare, Inverniciare.

Vernino. *Vernuotico*.

Verno. Vernata. Verro. Verro.

Verruca. Porro S.

Verso. Verso.

Vertigine. Vertigine.

Verzotto. Virzo.

Vescia. Loffa, Fetecchia S. Vescica. Vessica, Mbolla § 1.

Vescicante, Vescicatorio. Vessicante, Pasta § 3.

Vescovado, Vescovato. Vescovato.

Vescovile. Vescovile. Vescovo. Vescovo.

Vespa. Vespa. Vespaio. Vesparo.

Vespero, Vespro. Vespra. Vessica. Vessica.

Vessicante. Pasta § 3, Vessicante, Vessicatorio.

Vesta. Vesta, Abbigliamento G.

Vestimento. Abbigliamento G.

Vestire, Abbigliare, Vestire, Allustarsi G.

Vestito. Vestito.

Veterano. Veterano.

Vetraja. Vetriera.

Vetraio. *Vetraro*.

Vetrala. Vetrala.

686 YE Vetrina. Petena. Vetriuola. Erba § 3. Vetriuolo. Vetriuolo. Vetro. Vetro. Vetturale. Vaticale. Vezzeggiare. Vroccoliare. Vezzeggiarsi. Squasiare. Vezzo. Carizzo, Nderizzo, Squaso, Vezzo. Vezzoso. Cianciuso. Via. Menare S 15, Strada S, Via. Viaggetto. Viaggetto. Viaggiante, Viaggiatore. Viaggiatore. Viaggiare. Viaggiare. Viaggio. Viaggio. Viale. Viale. Viandante. Viannants. Viatico. Viatico. Vicariato. *Vicariato*. Vicario. Vicario. Vicerè. Vicerè. Vicinanza. Vicinato, Vicinanza. Vicinato. Vicinato. Vicino. Vicino. Vicoletto, Vicolo. Vico. Vieto. Granceto. Vigilia. Viggilia. Vigliacco. Mamotta. Vigna. Vigna. Vignaio, Vignaiuolo. Vignaiuolo. Vigneto. Vigneto. Vile. Carogna, Marmotta. Villa. Campagna S 1, Villa, Casino. Villana. Pacchiana. Villanella. Pacchianella. Villanello, Villanello. Villanello. Villano. Lazzaro S I, Ciampruosco, Cafone. Villanzone. Ciampruosco. Villeggiare. Villeggiare. Villeggiatura. Villeggiatura. Vinaccia. Vinaccia. Vinacciuolo. Agrillo. Vinaio. Cantiniere. Vincita. Vincita. Vinello. Acquata. Viola. Carofano, Viola. Violaceo, Violato. Violaceo. Violinista, Violino. Violino.

Violoncello. Violoncello.

Vipistrello. Sportiglione.

Viottola, Viottolo. Viottola.

Violone. Violone.

Vrith. Virte. Vischioso. Viscoso. Viscosità. Viscido. Viscoso. Azzeccuso Viscoso. Visibilio. Visibilia. Visionario. Visionario. Visione. Visione. Visita. Visita. Visitare. *Ritrovare*. Vispistrello. Sportiglione. Vispo. Friccicariello S. Visto. Visto. Vistoso. Vistoso. Vita. Biografia. Vite. Vita. Vitella. Annecchia. Vitellino. Vitello. Vitello. Annutolo; Vitello. Viticcio. Cornacopio. Vitone. Vitone. Vitriuola. Erba § 3. Vitto. Vitto. Vituperato. Schefenzuso. Vituperio, Vituperio. Vituperio. Vivagno. Linzo, Cemmoss. Vivanda. *Vivanda*. Vivente. Vivente. Vivere. Vivere, Conservare S. Vivo. Vivente. Vizzo. Muscio § 1. Vocazione. Vocazione. Voce. Voce. Vociare. Cannicchio S, Sboceliere. Vocione. Vocione. Voga. Voca. Vogare. Vocare. Vogata. Vocata. Vogatore. Vocatore. Voglia. Golio, Voglia. Volante. Volante. Volatica. Petinia. Volentieri. Di buona voglia. Volere. Volere, Male S 1, Esigget Bene § 6 e 7, Canzone § G. Volgere. Voltare. Volontà. Golio, Volontà. Volontario. Volontario. Volpe. Marpione, Volpe. Volpicella. Volpicella. Volpone. Marpione. Volta. Grotta, Lamia. Voltare. Voltare. Voltata. Voltata.

Volto. Abbordo G, Pizzo § 4. Voltolare, Voltolarsi. Imbroscinare § 2. Volubile. Volubile. Vomitare. Vomitare. Vomitatorio. *Vomitivo*. Vomito. Butto S 1. Vostro. Vostro.

Votacesso. Spuzzalatrine, Gellacantaro. Votante. Votante. Votapozzo. Pozzaro. Votare. Devacare § 2, Shacaniare, Voto § 4, Spuzzare, Asseccare § 2 G. Voto. Vacante, Voto.

ZU

#### ZA

Zacchera. Schizzo, Ioia. Zassata. Sbruffo § 2. Zafferano. Zoffarana. Zampa. Ciampa, Granfa. Zampata. Granfata, Cianfata. Zampilletto. Pezzetiello. Zampillo. Zampillo. Zampogna. Sampogna. Zampognatore. Sampognaro. Zampognetta. Sampognetta, Zana. Facchino, Sporta, Sportone 5 1. Zanaiuolo. Sporta. Lanna. Zanna. Zannata. Zannata. Zanni. Arlecchino G. Zannuto. Sannuto. Zanzara, Zanzaretta. Tavano. Zanzariere. Tavaniera. Zappa. Zappa. Zappare. Zappare. Zappata. Zappata. Zappato. Zappato. Zappatore. Zappatore. Zappone. Zappone. Zavorra. *Savorta.* Zazzera. Zazzara. Lecca. Zecca. Zenzara, Zenzaretta. Tavano.

Zenzariere. Tavaniera.

nimede.

Zibibbo. *Zibibbo*. Zimarra. *Zimarra*. Zimarrone. Zimarrone. Zimbello. Ciammiello. Zingano, Zingaro. Zincaro. Zipolo. Botte 5 6, Cavicchio, Strivillo. Zita. *Zita*. Zita, Zitella, Zittella. Zitella. Zitto. *Zitto*. Zizza. *Menn*a. Zoccolo. Zoccolo. Zolfanello. Zolfariello. Zolla. *Pantosca*. Zombare. *Mazziare*. Zoppeggiare. *Zoppecare*. Zoppicare, Zoppiconi. Zoppecare. Zoppo. Sciancato. Zotico. Lazzaro § 1, Ciampruosco, Zotico, Scorbutico. Zucca. Cocozza, Cocozzella, Conca § 1. Nzemmentulo 5. Zuccherino. Bombo, Dolci, Zucchero. Zucchetta, Zucchettina. Cocozziello. Zucconare. Carusare. Zucconato. *Carusato*. Zuccone. Lampione, Scocciato, Caru-Zuffa. *Barruffa* , *Appiccico* G. Zuppa. Zuppa. Zeppa. Zeppa. Zuppettina. Zuppetcila. Zuppetcila. Zuppiera. Zuppiera. Zuppiera.

• 

# TAVOLA

## DELLE ABBREVIATURE DEGLI AUTORI

DA' QUALI

### SONO STATI TRATTI GLI ESEMPI CITATI NEL VOCABOLARIO.

n. Pand. = Trattato del governo dela famiglia di Agnolo Pandolfini. m. Avarch. — Gir. — Colt. — Rim. = Opere di Luigi Alamanni; cioè: lvarchide, poema; Girone il cortee, poema; Coltivazione, poema; Rime. srt. = Volgarizzamento de' tre tratzti di Albertano Giudice da Brescia. g. Met. == Allegorie sopra le Metasorfosi di Ovidio.

gr. = Lettere e Rime di Alessandro

illegri.

br. — Bern. — Cof. — Furt. — Commeie di Francesco d'Ambra; cioè : i lernardi, la Cofanaria, il Furto. 21. = L'Ameto di Giovanni Boccac-10.

n. Ant. = Ammaestramenti degli anchi raccolti e volgarizzati da Fra artolommeo da San Concordio.

ot. Dep. = Annotazioni de' Deputati pra il Decamerone.

. Vang. = Annotazioni sopra gli E-

mgeli.

Alam. Rim. - Stanz. = Rime alla turchiellesca di Antonio Alamanni; tanza del medesimo sopra l'etimogia del beccafico.

id. Sann. - Rim. = Arcadia e Ri-

e del Sannazzaro.

Fur. - Sal. - Rim. - Cas. - Len. . Negr. — Supp. = Opere di Ludo-20 Ariosto; cioè: Orlando furioso, ema; Satire sette; Rime; Comme-; quattro, cioè: la Cassaria, la Le-, il Negromante, i Suppositi.

Vetr. Ner. = Arte Vetraria di An-

nio Neri.

in. Voc. dis. — Baldin. Dec. = Vo-

cabolario toscano dell'arte del disegno; e Notizie dei professori del disegno da Cimabus in qua, di Filippo Baldinucci.

Bartol. Uom. lett. = Uomo di lettere, o-

pera di Daniello Bartoli.

Bellin. Disc. — Bucch. — Discorsi accademici, e la Bucchereide, poema di Lorenzo Bellini.

Bellinc. — Bellinc. Son. = Sonetti ed altre Rime di Bernardo Bellincioni.

Bemb. Asol. — Lett. — Pros. — Rim. — Stor \_\_Opere del Cardinal Pietro Bembo; cioè: Asolani; Lettere volgari; Prose intorno alla volgar lingua; Rime; Storia di Venezia.

Benv. Cell. Oref. — Vit. = Opere di Benvenuto Cellini; cioè: Due trattati della Oreficeria e della Scultura; Vita sua scritta da sè medesimo.

Bern. Orl. — Rim.—Catr. — Mogliaz. — Opere di Francesco Berni; cioé: Orlando innamorato, poema; Rime burlesche; Catarina, atto scenico ru-

sticale; Mogliazzo.

Bocc. Nov. — Bocc. G. N. — Amet. — Vis. — Com. Dant. — Fiam. — Filoc. — Filostr. — Lett. — Ninf. Fies. -Tes. - Vit. Dant. = Opere di Messer Giovanni Boccaccio; cioè: Decamerone, ovvero le Cento novelle divise in dieci giornate; Ameto; Amorosa Visione; Comento sopra i primi sedici capitoli dell'Inserno di Dante; Fiammetta; Filocolo; Filostrato, poema; Laberinto di Amore, o sia il Corbaccio; Lettere; Ninfale Fiesolano, poema; Teseide, poema; Vita di Dante.

Boez. Varch. = Volgarizzamento della

Consolazione Filosofica di Boezio fatto da Benedetto Varchi.

Borgh. Orig. Fir. — Fier. — Tosc. — Col. — Lat. — Arm. — Mon. — Yesc. Fior. — Fam. Fior. = Opere, o sia Discorsi di Monsignor Vincenzo Borghini; cioè: Dell'Origine della città di Firenze; Della Città di Fiesole; Della Toscana e sue Città; Dei Municipii e delle Colonie Romane; Delle Colonie Latine; Delle Armi delle famiglie fiorentine; Della Moneta Fiorentina; Trattato della Chiesa e de' Vescovi Fiorentini; Discorso del modo di fare gli Alberi delle famiglie fiorentine.

Borgh. Rip. == 11 Riposo di Raffaello Bor-

ghini.

Brun. Lat. Tes. = Tesoro di Ser Brunetto Latini, volgarizzato da Bono Giamboni.

Buon. Fier. - Tanc. = Opere di Michelagnolo Buonarroti il giovane; cioè: la Fiera, commedia in versi; la Tancia, commedia rusticale in ottava rima.

Burch. Son. = Sonetti del Burchiello. But. — But. Inf. — Purg. — Par. = Comento, ovvero Lettura di Francesco da Buti Pisano sopra il poema di Dante, cioè l'Inferno, il Purgatorio, il Paradiso.

Cant. Carn. = Libro di canzoni, comunemente detto Canti Canascialeschi.

Capr. Bott. = Capricci del Bottaio, o-. pera di Giambattista Gelli.

Cap. Imp. = Capitoli della Compagnia della Madonna dell' Impruneta.

Car. Lett.—Matt. Son.=Alcune opere del Commendatore Annibal Caro.cioè: le Lettere Familiari e i Mattaccini, sonelli.

Cas. Rim. - Galat. - Uf. com. - Let. = Opere toscane di Monsignor Giovanni della Casa; cioè: Rime; il Galateo, o sia il Truttato de' costumi; Trattato degli Uffici comuni; Lettere.

Cavalc. Fruit. Ling. - Med. Cuor. -Tratt. Penit. - Pungil. - Specc. Croc. - Att. Apost. = Opere di Fra Domenico Cavalca; cioè: Trattato de frutti della lingua; Medicina del Cuore; Trattato della Penisenza; Pungilinqua; Specchio della Croce; Volgra zamento degli Atti degli Apostdi

Cecch. Dot. — Mogl. — Corred.— Sin. - — Donz. — Incant. — Spirit. — !sim. — Servig. — Esall. Cr.=0: medie di Giovannaria Cecchi de la Dote; la Moglie; il Corrabi d . Stiava; il Donzello; gl'Incantes lo Spirito; i Dissimili; il Sauge le; l'Esaltazione della Croa.

Ciriff. Calv. \(\perp \) Ciriffo Calvano ( povero avvedulo, poema in oluni ma diviso in tre libri; il prim quali è di Luca Pulci, gli alina di Bernardo Giambullari.

Cocch. Disc. Discorsi Toscani. di 11

tonio Cocchi.

Coll. Ab. Is. = Volgarizzamento 12 Collazione dell'Abate Isac.

Coll. SS. Pad. - Volgarizzements la Collazione dei Santi Padri.

Com. Dant. Inf. - Purg. - Pur = 1 mento, o sia Comentatore di ki da molti detto l'Antico, il Box anche l'Ottimo.

Cr. — Cresc. = Volgarizzament Trattato di Agricoltura di Pietri Crescenzi.

Cronichet. d'Amar. = Cronichella ! scritta da Amaretto Mannelli.

Cron. Mor. = Cronica di Giovani. relli.

Cron. Vell. = Cronica di Docati lati.

Dant. Inf. — Purg. — Par.—(61) Rim.=La Divina Commedia ii. Alighieri, divisa in tre parti... Inferno, Purgatorio, e Paradie: zoni, ed altre Rime.

Dav. Tac. Ann. - Stor .- Germ-Agr. - Post. - Lett. - Scism. - (1 - Mon. - Acc. - Oraz. 41 lib.—Colt. = Opere di Bernardi vanzati; cioè: Volgarizzamente Opere di Cornelio Tacito di gli Annali, le Storie, la Gar la Vita di Giulio Agricola. logo della cagione della perdi guenza; le Rostille ai primi se della sua traduzione degli Ana puscoli, che sono Scisma d' terra; Notizia de Cambu; Lest Moneta; Orazione in morte da 1

Duca Cosimo; l'Accusa deta del Silente al Travagliato nel suo sindacato della Reggenza degli Alterati; Orazione in genere deliberativo sopra il Provveditore dell' Accademia degli Alterati; Collivazione toscana.

Dep. Decam. = Annotazioni e Discorsi sopra alcuni luoghi del Decamerone del Boccaccio, fatte dai Deputati.

Dial. Imperf. = Dialoghi di materie filosofiche, naturali e morali di Orazio Rucellai, detto l' Imperfello.

*Dial. S. Greg.* == Volgarizz**amenio dei** Dialoghi di S. Gregorio.

Din. Comp. = Storia ovvero Cronica di Dino Compagni.

Disc. Calc. = Discorso del giuoco del Calcio di Giovanni dei Bardi.

Dittam. = Dittamondo, poema in terza rima di Fazio degli Uberti.

 $Z_{sp}.\ Pat.\ Nost.-P.\ N.=E_{sposizione}$ del Pater Noster.

Zsp. Vang. 💳 Esposizioni di Vangeli di fra Simone da Cascia.

Tav. Esop. == Volgarizzamento delle Favole di Esopo.

r. V. — F. Vill.—Aggiunta fatta da Filippo Villani alla Storia di Matteo. Villani suo padre.

tior. S. Franc. = Libro intitolato Fioretti di S. Francesco.

ior. Ital.=Raccolta di memorie antiche intitolate Fiorità d' Italia.

Fior. Vir. = Libro intitolato kior di viriu.

Fir. As. — Disc. An. — Rag. —Nov. \_ Dial. bell. don. — Rim. — Luc. — Trin. = Opere di Messer Agnolo Firenzuola: cioè, Traduzione dell' Asino d' oro d' Apuleio; Discorsi degli Animali; Ragionamenti; Novelle; Discacciamento delle nuove lettere; Dialogo delle Bellezze delle donne; Rime; i Lucidi, commedia; Tri- Lib. Sag. = Libro o sia Trattato dei nuzia, commedia.

r. Giord. Pred. = Prediche di Fra Lib. Son. = Libro di Sonetti; cioè Rac-

Giordano da Ripalta.

r. Sacch. Nov. - Op. div. = Opere di Franco Sacchetti; cioè: Novelle; Opere diverse.

'alat. = Galateo di Monsignor Giovanni

della Casa.

al. Mec.—Bilanc. Let. — Sist. = Al-

cune opere di Galileo Galilei; cioè: Discorso intorno alla Scienza meccanica; Bilancetta; Lettere; Dialoghi sopra i Sistemi del Mondo.

Gell. Capr. Bott. = Circ. - Sport. = Opere di Giambattista Gelli; cioè: Capricci del Bollaio; la Circe; la Sporta, commedia.

G. Vill. = Storia Fiorentina di Giovanni Villani.

Gr. S. Gir. = Volgarizzamento dell' Opera intitolata *Gradi di S. Giro*lamo.

Guic.Stor. == Storia d'Italia di Messer Fra**ncesc**o Guicciardini.

Guid. G. = Volgarizzamento della guerra troiana di Gaido Giudice dalle Colonne di Messina.

Infar. 1 — Infar. 2 = V. Salv. Infar. Lab. == Laberinto d'Amore di Messer Giovanni Boccaccio.

Lasc. Nov.— Rim.— Or. Cr. — Gelos. — Spirit. — Streg. — Sibil. — Pinz. — Parent. == Opere di Anton Maria Grazzini, detto il Lasca; cioè: Novelle; Rime; Orazione alla Croce; Commedie, che sono: la Gelosia; la Spiritata; la Strega; la Sibilla; la Pinzochera; i Parentadi.

Lib. Am. = Libro o sia Trallalo d' Amore.

Lib. Astr. = Libro o Bia Trallalo d'Astrologia.

Lib. cur. feb. = Libro o sia Trattato della cura delle febbri.

Lib. cur. malat. == Volgarizzamento del Libro o sia Trattato della cura di tulle le malailie.

Lib. Dic. = Volume d'orazioni, o sia Libro contenente dicerie diverse.

Lib. Masc. = Libro o sia Trattato della Mascalcia de' cavalli.

Lib. Mott. = Libro di Motti.

Sagramenti.

colta di 146 Sonetti di Messer Matteo Franco e di Luigi Pulci.

Liv. M. = Volgarizzamento della prima e terza Deca di Livia, Manoscritto.

Lor. Med. Rim. - Canz. - Beom -Nenc. = Opere di Lorenzo de' Mudici; eloè: Rime; Canzoni a ballo; Simposio, altrimenti detto i Bevni; Stanze alla contadinesca in lode della Nencia da Dicomano.

Lor. Med. Arid. = Aridosio, commedia in prosa di Lorenzino de Medici.

Luig. Pulc. Morg. — Bec. — Il Morgante maggiore, poema di Luigi Pulci; la Beca, ossia Stanze alla contadinesca in lode della Beca da Dicomano:

M. Aldobr. = Volgarizzamento d' un trattato di Medicina di Maestro Aldobrandino da Siena, fatto da Sere Zucchero Bencivenni.

Maestruz. — Volgarizzamento della Somma Pisanella detta il Maestruzzo.

Malm. = Malmantile racquistato, poema di Perlone Zipoli, cioè Lorenzo Lippi.

M. V. — M. Vill. — Storia di Matteo Villani, che serve di continuazione a quella di Giovanni suo fratello.

M. Franz. Rim. burl. = Rime burlesche di Mattio Franzesi.

Menz. Rim. — Sat. = Rime e Satire di Benedetto Menzini.

Mil. Marc. Pol. = Volgarizzamento della Storia di Marco Polo, detta Milione.

Min. Malm = Annotazioni di Paolo Minucci al Malmantile.

Mor. S. Greg. — Volgarizzamento dei Morali di S. Gregorio Magno, fatto da Zanobi da Strata.

Morg. = Morgante Maggiore, poema di Luigi Pulci.

Ninf. Fies. = Ninfale Fiesolano, poema di Messer Giovanni Boccaccio.

Nov. Ant. = 11 Novellino, o sia Cento Novelle Antiche.

Pallad. Marz.—April. ec. = Volgarizzamento di Palladio.

Paol. Oros. = Volgarizzamento della Storia di Paolo Orosio.

Pass. = Specchio di vera Penitenza di Iacopo Passavanti.

Pataf. = Il Pataffio di Brunetto Latini.

Pecor. Nov. — G. Nov. = Novelle cinquanta divise in 25 Giornate di Ser Giovanni Fiorentino, intitolate il Pecorone.

Petr. Canz. — Son. — Cap. — Frott. — Uom. ill. — Opere volgari di Messer Francesco Petrarca; cioè; Canzoniere

e Trionfi ovvero Capitoli; Frottela Vite degli Uomini illustri volgarizzate

R. S. Tes. Pov. = Volgarizzamento de un libro di Medicina, intitolato Tessoro de Poveri di Maestro Pieur Spano.

Poliz. St. = Stanze di Messer Angel-Poliziano.

Pros. Fior. = Opera intitolata Pros. Fiorentine.

Pulc. Bec. — Frott. = Beca e Frottold di Luigi Pulci.

Red. Ins. — Oss. an. — Esp. nat. — Vip. — Lett. — Ditr.—An. Dit. — Cons. — Opere di Francesco Redi; cioè: Esperienze intorno alla generazione degl' Insetti; Osservazioni intorno agli animali viventi che si travano negli animali viventi; Osservazioni intorno alle Vipere; Lettere fimiliari; Bacco in Toscana, Ditirambo; Annotazioni al Ditirambo; Consulti medici.

Rettorica di M. Tullio.

Ricett. Fior. = Ricettario Fiorentino.
Rim. ant. = Rime antiche, ossia Raccolta di Sonetti, Canzoni ed altre

Rime di diversi poeti antichi Toscani.

Ruc. Ap. = Le Api, poemetto in versi sciolti di Giovanni Rucellai.

Sag. nat. esp. = Saggio di naturali esperienze, fatte in Firenze nell' Accademia del Cimento.

Salv. Avvert. — Oraz. — Granch. — Spin. — Dial. Amic. — Infar. 1. — Infar. 2. = Opere del Cavalier Lionardo Salviati, detto l'Infarinato; cioè: Avvertimenti della lingua sopra il Decamerone; Orazioni; Lexioni; il Granchio, commedia; la Spina, commedia; Dialogo dell' Amicizia; Rime; Infurinato primo, ossia Risposta all'Apologia di Torquato Tasso intorno all' Orlando furioso ed alla Gerusalemme liberata; Infarinato secondo, ovvero Risposta dell'infarinato Accademico della Crusca al libro intitolato Replica di Cammillo Pellegrino.

Salvin. Disc. — Pros. Tosc. — Fier. Buon.—Tanc. Buon. = Alcune opera dell' Abate Anton Maria Salvini; cioè:

Discorsi Accademici; Prose Toscant; Annotazioni alla Fiera ed alla Tuncia del Buonarroti.

Sannaz. Arc. = Arcadia di Messer Ia-

copo Sannazzaro.

S. Gris. — Volgarizzamento di alcuni Opuscoli, ovvero Trattati di S. Giovanni Grisostomo.

Segner. Pred. — Crist. instr. — Man. = Alcune opere del P. Paolo Segneri; cioè: Prediche ossia Quaresimale; Cristiano istruito nella sua legge; Manna dell'anima.

Segn. Stor. = Storie Fiorentine di Ber-

nardo Segni.

Segr. Fior. Stor. — Disc. — Art. Guer. — As.—Nov.—Mand. — Cliz. — Opere del Segretario Fiorentino, cioè Niccolò Macchiavelli; che sono: Istorie Fiorentine; Discorsi sopra la prima Deca di Livio; Arte della guerra; Asino d'oro; Novella; la Mandragola, commedia; la Clizia, commedia.

Sen. Ben. Varch. = Traduzione de' Libri de' Benefizi di Seneca fatta da Be-

nedetto Varchi.

Sen. Pist. — Volgarizzamento delle Pistole di Seneca.

Serd. Stor. = Traduzione fatta da Messer Francesco Serdonati delle Storie delle India Orientali del P. Giovan Pietro Maffei.

Soder. Colt. = Trattato della Coltivazione delle Viti di Giovanvettorio Soderini.

Stat. Merc. = Statuto del Tribunale della Mercanzia.

Stor. Aiolf. = La Storia di Aiolfo, ovvero Le prodezze di Aiolfo.

Stor. Barl. — Volgarizzamento della Storia di Barlaam e Giosafat.

Stor. Europ. = Storia di Europa di Pier Francesco Giambullari.

Stor. Pist. = Storie Pistolesi, ovvero Delle cose avvenute in Toscana dal 1300 al 1348.

Stor. Rin. Mont. = Volgarizzamento

della Storia di Rinaldo da Montal-

Stor. Semif. = Storia della guerra di Semifonte.

Tac. Dav. = V. Dav. Tac. ec.

Tass. Ger. — Am. — Lett. — Rim. = Alcune opere di Torquato Tasso; cioè: Gerusalemme Liberata, poema; Aminta, favola boschereccia; Lettere; Rime.

Tav. Rit. — Volgarizzamento del libro de' Cavalieri erranti, detto comune-mente la Tavola Ritonda.

Tes. Brun. = Tesoro di Ser Brunetto Latini, volgarizzato da Bono Giamponi.

Tes. Pov. = Vedi P. S. Tes. Pov.

Tratt. Pec. mort. = Trattato sopra i

peccati mortali.

Varch. Stor.— Lez.— Ercol.— Rim.—
Suoc.— Boez.— Opere varie di Messer
Benedetto Varchi; cioè: Storia Fiorentina; Lezioni; Ercolano, o sia
Dialogo sopra le lingue; Rime; la
Suocera, commedia; Traduzione della
Consolazione filosofica di Boezio.

Vasar. Vit. = Vite de più eccellenti Architetti, Pittori e Scultori di Gior-

gio Vasari.

Vegez. = Volgarizzamento di Vegezio. Vend. Crist. = Storia della Vendetta di Cristo fatta da Tito e Vespasiano.

Vett. Colt. = Tratlato delle lodi e della coltivazione degli Olivi di Pier Vettori.

Viag. Sin. = Narrazione di un Viaggio al Monte Sinai.

Vinc. Mart. Lett. — Rim. — Lettere e Rime di Vincenzo Martelli.

Vit. Plut. = Volgarizzamento delle Vite degli uomini illustri di Plutarco.

Vit. Pitt. = Vite de Pittori antichi, scritte da Carlo Dati.

Vit. SS. Pad. = Volgarizzamento delle Vite de' SS. Padri.

Voc. Dis. = V. Bald. Voc. Dis.

Zibald. = Libro di varie cose detto Zibaldone. . : 

# AGLI AMATORI

# DE BUONI STUDI

### BASILIO PUOTI.

Esce ora finalmente in luce tutto compiuto il nostro Vocabolario domestico napoletano e toscano; e quelli che, per timore che non fosse condotto a termine, non vollero essere del numero de' soscrittori, possono ora, se loro così piace, farne acquisto. In questo nostro lavoro abbiamo dato ancora luogo ad alcune guaste voci e nuove che insozzano la nostra favella; ma non potemmo tutte raccoglierle e registrare, si perchè ci avrebbe troppo lungo tempo fatto indugiare, e sì perchè noi promettemmo di compilare un Vocabolario napoletano e toscano. Ma, avendo dipoi ben considerato quanto danno arrecano alla purità della favella i gallicismi e le altre nuove voci non necessarje e barbare e solo per ignoranza adoperate oggi da chi parla e scrive, ci siamo deliberati di porci a tutt'uomo a questo lavoro, ed all'altro ancora di raccogliere i proverbii napoletani con i corrispondenti toscani; e gli uni e gli altri li daremo come supplemento al Vocabolario già pubblicato. Ognun vede quanta sia la necessità e l'utilità di quest' opera; e però crediamo di non esser tenuti audaci troppo se torniamo a pregare tutti i dotti ed intendenti uomini di doverci esser cortesi de' loro aiuti, somministrandoci materia al lavoro. E, dappoiché più agevole è l'andar racconire in sieme i napoletani proverbii, che

il trovare i corrispondenti toscani, noi saremo grati a quelli che ci daranno solo una parte del lavoro, e gratissimia quegli altri che di amendue volessero farci dono. Sicchè, come meglio loro piacerà, potranno o per lettere o in aitro modo a noi inviarli.

Insieme con quella del Vocabolario è stata pure condotta a termine la stampa del Catilinario e del Giugurtino di Sallustio volgarizzato da Frate Bartolommeo da San Concordio. In questa seconda edizione abbiamo posto in fronte a questo parissimo testo di lingua, oltre alla Vita del traduttore, una Lettera al chiarissimo Marchese di Montrone, dove abbiamo ragionato dello studio della lingua e dell'arte dello scrivere, ed una risposta di questo egregio letterato e nostro onorevolissimo amico, che non sapremmo se sia più da pregiare per le dottrine che racchiude o per l'eleganza dello stile. E, perchè questo libro, parissima fonte del nostro idioma e molto da studiar per la forza e la brevità dello stile, tornar potesse più profittevole a' giovani, ci siamo andati facendo un disteso comento, dove abbiamo dichiarate tutte le più sottili e riposte proprietà della toscana favella, e con somma diligenza ancora siamo andati mostrando a' giovani studiosi i luoghi del gliendo i gallicismi e i neologismi e il riu- 'volgarizzamento ne'quali l'autore gareggia di evidenza e robustezza con l'origi-

nale, e quelli altresi dove o per difetto de'codici o per altra cagione non ha dato veramente nel segno. E per meglio aiutar la gioventù nello studio della lingua, abbiamo posto in fine del libro mn indice di tutte le voci e modi di dire dichiarati nelle annotazioni. Ancora abbiamo voluto aggiungere alla nostra edizione i frammenti di Sallustio, ma queili che più certamente sono tenuti opera di questo scrittore, e che bon sono laceri e monchi per modo, che di assai poco o nian profitto potessero riuscire ai lettori. Nè questi gli abbiamo aggiunti solo, anzi al testo unimmo pure una versione, lavoro di due nostri valorosi discepoli, Bruto Fabricatore e l'ab. D. Giovanni Cassini, i quali, aiutati an-**Ipora da noi , sonos**i studiati di condurre per modo questo lavoro, che non ci Arà certo meritar biasimo di averlo dato fuori. Ed osiamo sperare che di non poca utilità debba tornar pure quest'aggiunta; chè, essendo questi volgarizzamenti fatti co'modi e le frasi di Frate Bartolommeo, faranno agevolmente intendere a' giovani quello che si ha a prendere e quello si ha a tralasciare dagli anticki padri della savella. Perocchè essi potranno acorgere di leggieri che si è cansato tutto il vecchiume, ed alcune mamiere di dire si sono direi quasi srugginite, e si è dato alquanto più di agevolezza al dettato convenientemente al nostro tempo. Onde non temiamo di proporli a' giovani maestri perchè se ne debban valere ad esercitare i loro discepoli in traslatare sì dal latino in toscano e sì dal toscano in latino, solo e vero modo da lavorarsi lo stile. Il perchè al volgarizzamento fatto nel nostro studio ci risolvemmo di aggiunger pure l'originale

di Sallustio, che con ogni cura e di ligenza ci siamo sforzati di amendare e condo le leggi della sana critica, ainus doci delle migliori edizioni infino ad on venute in luce.

I Fioretti di S. Francesco, che som pure tra le prime scritture del tremto, nelle quali si ha a studiare l'inhle, la purezza, la proprietà delle reci, e la semplice e non artificiata frma de'costrutti toscani, escono ancon per nostra cura in luce. Ai quali, de ire ad una prefazione, abbiamo aggiusto pur molte annotazioni e chiose i ordinate, che non solo non faranno are mestieri del Vocabolario della Cruscali giovani, ma gioveranno loro anche per meglio rendersi pratichi sì delle regole e sì delle proprietà della nostra favelle. Il perchè abbiamo posto in fine del libre un Indice di tutti i vocaboli e modi di dire dichiarati nelle annotazioni. Vogliamo anche fare a tutti noto che, ಆsendosi pubblicata in Roma aella Biblio teca classica sacra, che con molto pro de' buoni studi va compilando l'egregio signor Ottavio Gigli, una nuon Vita di Frate Egidio in molte parli di versa da quella stompata da altri e dil Cesari dopo i Fioretti, e più ancora di quella da pregiare per la lingua e per la stile, noi a quella abbiamo questa sistituita.

Ci piace da ultimo di fare assapere i giovani studiosi che, essendo gran tempo che lavoriamo ad un trattato dell'arit dello scrivere in prosa, speriamo, se sarà piacer di Dio, di poterne pubblica per le stampe il primo ed il seccoto volume al nuovo anno, e di compiere nel corso di esso la stampa di utili l'opera.

| 1 | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |

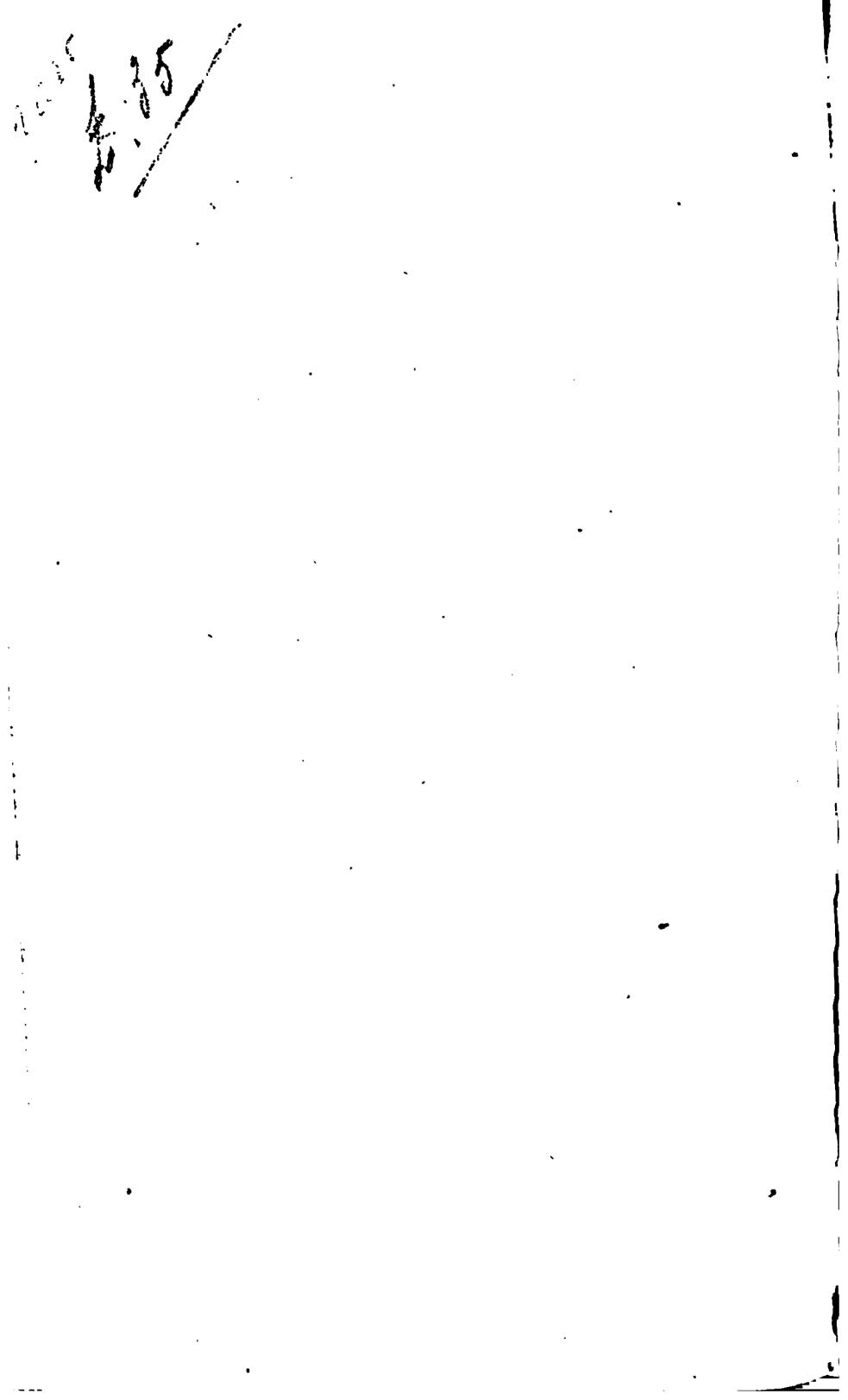





